# *image* not available

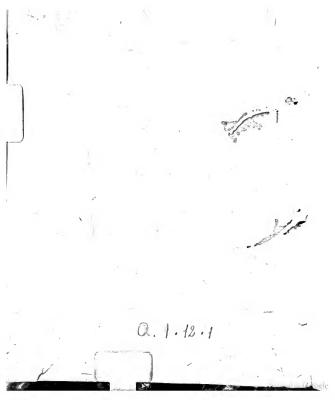

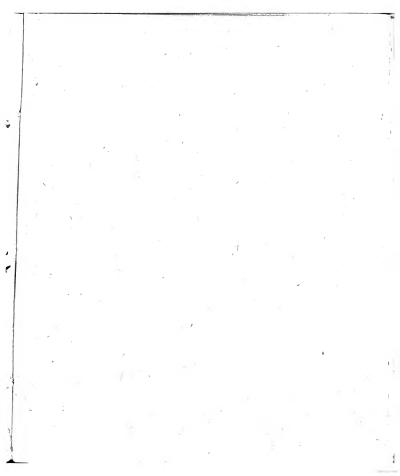

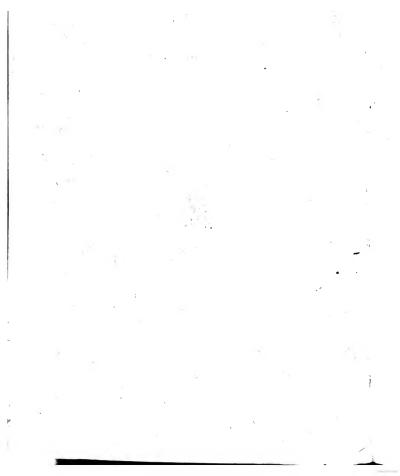



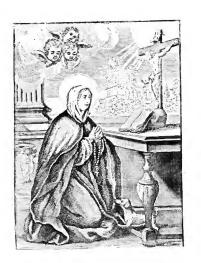

# ANTICA LEGGENDA DELLA VITA E DE MIRACOLI

# DI S. MARGHERITA

## DI CORTONA

SCRITTA DAL DI LEI CONFESSORE

FR. GIUNTA BEVEGNATI

DELL' ORDINE DE' MINORI

COLLA TRADUZIONE ITALIANA DI DETTA LEGGENDA POSTA
DICONTRO AL TESTO ORIGINALE LATINO

E 'CON ANNOTAZIONI E DISSERTAZIONI DIVERSE AD ILLUSTRAZIONE DEL MEDESIMO TESTO

PER OPERA

#### DI UN SACERDOTE DIVOTO

DI DETTA SANTA (il p. Lodovio da

E SOCIO DELLA INSIGNE ACCADEMIA ETRUSCA Pelogo, m. e.)
DI CORTONA.



Mely, I, p.6/

LUCCA MDCCXCIII.



## PREFAZIONE.

oltiffimi, e starei quasi per dir senza numero, sono i Libri, usciti in diversi tempi, e in diverse lingue, alla pubblica luce, in alcuni de' quali diffusamente, ed in altri come in compendio, ci vien de-scritta la Storia dalla Vita ammirabile della gran l'enitente, e vera Maddalena del Serafico Ordine Santa Margherita di Cortona. Ne vi ha tragli Autori di tali Libri, chi per darci la Vita di questa gran Santa, non abbiane mutuate le notizie dalla vetusta Leggenda che delle di lei gesta compilò già il di lei Confessore Fra Giunta de' Bevegnati dell'Ordine de' Minori: del che non folamente rende testimonianza il non trovarsi da essi riferita alcuna cofa anche menoma, che nella detta Leggenda non fi contenga; ma molto ancor più il rincontrarfi nella lettura de' loro Libri, frequentemente riportati alla lettera inticri, e non di rado prolissi squarci della Leggenda medesima: di guisa che alcuni di tali Libri dir si possono in certo modo la Leggenda di Fra Giunta alquanto diversamente distesa; ed altri nulla più che il compendio o fommario della stessa Leggenda: nè d'altronde che da essa (come vedesi negli Atti, di cui confervanfi specialmente in Cortona gli esemplari autentici nella Cancelleria Vescovile, ed altrove) sonosi pur estratti i principali documenti per costruire e formare i Processi della Canonizzazione di S. Margherita, e rilevare l'croiche di lei virtà, ed i più strepitosi di lei miracoli: quantunque non fiasi alcuno preso fin qui l'assunto di fare pubblicar colle stampe questa Leggenda tale quale ella è in originale; fuor folo che i Bollandifti, i quali l'hanno inferita nella loro voluminosissima Opera degli Atti de' Santi al dì 22. Febbrajo.

Questa sincera e spontanea confessione, che io qui avanzo, e premetto, fembra condannare, indirettamente almeno, la mia imprefa di produrre, come mi fono determinato, alla pubblica luce, la Leggenda foprallodata di S. Margherita, compilata da Fra Giunta, e da me fedelmente trascritta dal suo Autografo. Ed a qual uopo (diraffi) efibire al Pubblico un Opera, la cui fostanza, fe non altro, è stata ormai tante volte resa palese colla penna di tanti Scrittori, e può dirsi in tante lingue, quante se ne parlano in Europa? Non altro pare che aver si possa con ciò in mira, se non che secondare il prurito, e la inclinazione del nostro secolo, di moltiplicare cicè indiscretamente le stampe, anche non di rado fenza veruna utilità del Pubblico; anzi con istancare la di lui fofferenza, sacendogli comparir fotto degli occhi fempre nuove ripetizioni delle medefime cose, e niente di più. Le Vite scritte già, e promulgate di S. Margherita son più che sufficienti per dare al comune delle Persone divote la notizia dell'antica Leggenda, da cui furono estratte; e per le Persone erudite, che amano di meglio rimanere appagate, se siavi veramente tra l'origiginale Leggenda, e gli Estratti della medefima, tutta la conformità, havvi in pronto l'Opera de' Bollandisti, mediante cui potranno a pien soddisfarsi. Sicchè la mia impresa dovrassi riputare assatto superstat; e piuttosto cagionatri-

A 2

ce di noja, che apportatrice di vantaggio al Pubblico; e confegue ntemente affatto fuor di propofito.

Così presento che si dirà, e già mi sembra di sentir dire, della intrapresa che ho per le mani di produr colle stampe al Pubblico la vetusta Leggenda di S. Margherita. Ma credo, e mi lufingo di credere con ragione, che la cofa realmente non farà così; o fi confideri la Leggenda in fe ftessa, o si consideri ciò che di novità ho io dato, od aggiunto alla medefima. Conciofiachè confiderando primieramente la Leggenda in se stessa, chiunque ha letta questa, o manoscritta ne' Codici, o anche stampata presso i Bollandisti, confessa risrovarsi e sentirli nella lettura di ella una certa unzione, e pia mozione di affetti, che non si sperimenta nel legger le altre Vite della Santa, benchè da essa Leggenda, come fopra estratte. Ed o provenga ció dallo stile quanto semplice e piano Bell'espressione, altrettanto sublime pe' sentimenti che espone, e quasi perpetuamente drammatico, efibente cioè quafi continui colloqui tra la Santa e Gesù Crifto, o tra la Santa e gli Angioli, o altri Santi, onde riefce il fermone più vivo ed infinuante; o provenga da un non fo che quafi direi fovraumano, che vi riluce; certo è, che l'intima pia mozione, che dentro di fe ne fentono i Leggitori, li costringe alla confessione, di essere essa Leggenda in se stessa confiderata di gran lunga superiore a qualunque estratto che di esta sia stato satto finora, e che fors' anche porrà farfene in avvenire. Laonde non dovrà (anche per questa considerazione soltanto) riputarsi inutile al Pubblico il render colle stampe a tutti nota ed ovvia la lettura di un Opera così preziosa e singolare; la quale rimanendoli inedita, e ne foli Codici a penna, che fe ne confervano, o edita ed inferita foltanto nella gran Collezione Bollandiana, fempre rimarrebbe altresì al comun de Fedeli ignota ed inacceffibile.

Che se l'edizione da me meditata della presata Leggenda considerata anche folamente in fe stessa non sarà inutile, ma anzi utili li na al Pubblico; molto più dovrà essa riputarsi tale, per quel che io ho procurato di darle o aggiugnerle di novità. Ed in primo luogo, oltre l'averla io fedelmente traferitta dal fuo Autografo, e collazionato quelto per la maggiore accuratezza con due Apografi ad effo Autografo poco meno che coetanei; ed aver nel traferiverla ferbata ferupolofamente l'ortografia del tempo, ufata nell'Autografo medefimo dall' Amanuenfe; il che ne attesta vicmaggiormente la genumità; con fupplire per altro alle abbreviature che vi s'incontrano, affinche la lettura venga a rendersi più spedita anche a chi non ha pratica dell'antico modo di scrivere: Ho di più, per giovare ancora alle Persone italiane, che ignorano il linguaggio latino, fatta del Testo latino in cui la Leggenda originalmente su scritta, la letteral Traduzione in lingua italiana, e questa collocata pagina per pa-gina dicontro allo stesso Testo originale latino. Nella qual Traduzione ho sudiato di confervare in un colla lettera anche lo fpirito dell'Originale medelimo; e mi lulingo di aver ciò fufficientemente efeguito; di guila che non ab-

bia da rimproverarmifi ragionevolmente il contrario. E qui (perchè più chiaramente apparisca l'utilità della mia intrapresa) ardifco di avanzar francamente, e fenza tema d'efferne fmentito, che tra gli Apografi manoferitei della Leggenda di S. Margherita, che trovar fi poffono fparli in qualunque parte del mondo, niuno forfe ve n'ha così efattamente corrispondente all'Autograso, come lo è questo mio, ch'io consegno alle stampe: Trovandoli ancora in più cofe, sebben di piccol rilievo, mancanti, o alquanto dissonanti dall' Antografo stesso, i due Apografi antichi, co' quali ho io quello, come fopra, collazionato; e mancanti principalmente amendue questi dell' ultimo capitolo de' Miracoli, che non su in esti per verun modo trascritto.

Niol-

e

c

2

e

ft

ft.

D:

12

ti

te

lo

ė

ta

Molto più poi dissonance dall' Autograsso in non poche coste, e mancante non folo dell'altimo cupitole, ma ancora del Prologo, e di più de diversi prargata anche in aitre sue parti, o totalmente omelli, o troncati a mezzo colla cistra dell'eccetera, o fenza, e ia Leggonda di S. Margherita edita pressi o Bollanditi: Oct che esti pure si accoriero almeno in parte, nè mancarono di notario nel lor Proemico dove all'erictono, mencare alla Vita di S. Margherita, che esti i primi danno alla succ colle stampe, il Prologo dell'Autore, che cominidato dell'advisore, che cominidato dell'advisore dell'advisore, che cominidato dell'advisore si dell'advisore dell'advisore, che cominidato dell'advisore si dell'advisore del

corrigere ex fola conjectura licuit . Non può adunque dubitarfi, che questa mia edizione dell'antica Leggenda di S. Margherita non fia per riufcire pel comun de l'edeli affai fruttuofa, quando anche altro di nuovo non vi avelli aggiunto, che l'esposto fin qui. Ma havvi ancora molto di più. Mentre non contento di renderne la lettura a tutti ovvia, ho in oltre procurato d'illustraria con opportune, e frequenti Annotazioni: dilucidandone i patti men chiari: vendicando alcune esprettioni che s'incontrano, dalla taccia, che ad elle dar si potrebbe da' Critici troppo acuti, o men beneffetti; rilevando in diversi luoghi la efatta corrispondenza di vari fatti storici quivi descritti, colla storia estera, universale o particolare, sì ecclesiaflica che politica; come pur l'epoca o il tempo, in cui tali fatti avvennero: mostrando la persetta cocrenza, che hanno innumerabili avvenimenti soprannaturali di allocuzioni, vilioni, estasi, rivelazioni, predizioni ec, che nella Leggenda s'incontrano, colla più pura miltica Teologia, feienza fublimistima e veramente divina, benché infolentemente sfatata dagli nomini carnali, e dagli spiriti torbidi del nostro secolo: fissando anche talvolta i rifle si de' nostri Leggitori fopra certi passi, che contengono matlime cattoliche, impugnate da' Novatori specialmente de' nostri tempi; onde si tengan essi ben in guardia, per non la ciarfi fedurre da questi maestri dell'errore, e della empietà: somminiftrando finalmente (prefane l'occasione dalla Leggenda) varie e non inutili notizie di erudizione, tanto rapporto a luoghi, che rapporto a persone; non ostante che il far pompa di erudizione non lia stata in me la passion dominante. Siccome poi nella Leggenda si toccano diversi Punti più rimarcabili, e interesfanti, che con brevi Annotazioni in piè di pagina non poteano pienamente dilucidarfi, ne ho riferbato lo schiarimento, da istituirsene più di proposito, alle Differtazioni, che ho collocate per ordine nella feconda Parte; la quale ho aggiunto alla prima, contenente unicamente la Leggenda colla fua Traduzione. e le fole piccole Annotazioni a' rispettivi luoghi, come or diceva.

In cffa feconda Parte poi ho pofto prima di tutto il Sommario o Compendio del Capitoli, e Paragrafi della Leggenda, già nella prima Parte per effento deferita, come fopra. Ed a ciafcun Paragrafo di quello Sommario no appofto imargine il midiffemo; intendendo indicare con cflo I anno, nel quale, o circa il quale avvenne ceramente, o probabilmente, quantrivi raccontafi; e ciò per tipplire nel miglior modo pollible, l'ordine cronologico dall' Autore della Leggenda negletto; effendo a lui più piacutto di attenerfi all'ordine delle materie, anarche a quello della cronologia. Ed in quello pura mi lufingo di avere re, anarche a quello della cronologia. Ed in quello pura mi lufingo di avere

fatta cofa non totalmente difgradevole al Pubblico.

A questo Sommario poi annetto immediatamente le Difertazioni sopra memorate, in numero di dodici, fotto i Titoli che qui giovami di accennare; onde vegganfi preventivamente le mire che ho avuto di porgere a' miei Leggitori, con questa edizione della Vica di S. Margherita, oltre quella edificazione di spirito, anche quel pascolo di erudizione, che tutti, e ciascuno di essi, secondo i propri talenti, bramar poteano di ritrovarvi. Ecco pertanto qual farà delle prefate Differtazioni la ferie fotto i feguenti Titoli = 1º. Della Patria, de' Genitori, e di altri Congiunti secondo la carne, di S. Margherita. 2º. Delle diverse Abitazioni tenutesi in Cortona da S. Margherita dalla sua conversione sino alla morte: e della forma e qualità delle sue Vestimenta in questo tempo. 3º. Della Chiesa de' Frati Minori in Cortona, in cui ricevette S. Margherita l'Abito del Terz'Ordine; e che da lei più di ogni altra fu frequentata: e della Chiefa di S. Bafilio, presso la quale essa morì, e dove su feppellita. 4º. De Confessori, e Direttori spirituali di S. Margherita; e di altre Persone a lei più familiari. 5º. Dello stato dell' Ordine de Frati Minori, vivente S. Margherita . 6º. Dello stato del Terz' Ordine di S. Francesco , specialmente in Cortona, a tempo di S. Margherita. 7º. Dello stato de' Cortonesi, e delle vertenze tra essi e i Vescovi Aretini, a tempi di S. Margherita. 8º. De' luoghi di Terra Santa, di cui fi fa menzione in più luoghi della Leggenda: delle Crociate istituite per la ricuperazione di essi: e dello stabilimento de Frati Minori alla custodia de medesimi fanti luoghi. 9º. Della Meditazione ordinata, che S. Margherita faceva fopra i Misteri della Passione del Redentore : ove della iftituzione del pio efercizio della Via Crucis. 100. Della sondazione dello Spedale di S. Maria della Misericordia in Cortona; in cui principalmente ebbe parte S. Margherita. 11º. Delle tribolazioni della Chiefa, e specialmente de Frati Minori, predette da Gesù Cristo a S. Margherita. 12°. Del Culto reso da Fedeli e dalla Chiesa a S. Margherita dopo la sua morte: o sia continuazione della Leggenda dalla morte della Santa, fino a dopo la fua Canonizzazione, ed a'tempi prefenti.

Finalmente, affinché più complera fosse la soddissazione de Leggiori medesimi, e specialmente de più intendenti, e giudiziosi ra esti, ho e conchiusa la stella seconda Parce col Registro de Documenti riportati alla lettera, e per eltuno, o un de quali fia papeggia quanto di più notabile ho alfertico, o toccato, si nelle Annotazioni fatte sui Tetto, che nelle Distrazzioni, di cui quì topra lo recitato il Catalogo. Che se alle Persone più semplici, e che farebbero stae disposte a riposfati sopra la sola fede de miei alteri, quell' attima mia attenzione sembralle supersitua, lafcino elle che ne profittino quelli, che tall magsiore attenzione in me bramavano, e del gradimento de' quali chiamerommi

contento.

Debto poi qui prevenire, ed avvertire chi leggerà, che incontrando nel corfo della Leggenda alcuni l'unti controverifi prefioi l'critici, ed vir piofi come certi e decifi quali sono quello che fi ha nel Cap. V. §. 3. chi Longine che apri colla Lancia il Coltato del Redentore già morto in Croce, e refto finato dalla cecità che foffriva, mediante il divin Sangue, che da quella fara, che fi acquiftò la vette gloriofa, di cui fu motirata adorna alla nottra Santa, che fi acquiftò la vette gloriofa, di cui fu motirata adorna alla nottra Santa, che fi acquiftò la vette gloriofa, di cui fu motirata adorna alla nottra Santa mediante la penitenza da lei farta nell'Antro del deferore ce. Non fi ammir fe vedrà aver i alcitati correre tali paffi fenza farvi fopra offervazione veronas: mentre mi fono diportato in tal guila, per non interromprer i fino della Legger del della contra della con

Toogle

Ed in quanto al primo. Che quel Soldato, che ferì colla lancia il Costato del Redentore (secondo che riferisce S. Giovanni al Cap. 19. v. 34. del fuo Vangelo) fi chiamaffe Longino, è una Tradizione, che non può metterfi ragionevolmente in dubbio; non vi effendo alcuna foda difficoltà che se le polla opporre. Non piccole difficoltà per altro vi fono contro l'opinione invalfa tralle Persone di pietà, che questo soldato Longino sosse cieco; che così cieco fosse condotto a mano da altri presso la Croce di Cristo, perche di licon una lancia gli ferisse il Coltato; e che il Sangue quindi uscito, spruzzando fugli occhi del cieco feritore, glicli apriffe, e lo facelle vedere. Poichè primieramente questa lanciata data al facro cadavere del Redentor crocifisso, non costa per verun modo, che gli fosse data per sevire contro del morto Signore; ma per quanto rilevali dal contelto di S. Giovanni, gli fu data unicamente per esplorare s'ei fosse veramente morto; onde non vi fosse bisogno di frangergli, come a'ladri concrocifissi, le gambe, e così farlo con essi finir di morire, per indi togliere i corpi dalle Croci, prima che cominciasse la granfolennità del Sabato palquale de Giudei, come quelti ne aveano pregato Pilato. Or per fare una tal esplorazione, come mai prevalersi di un Soldato cieco? Anzi qual apparenza havvi di probabilità, che in quel piccol numero di foldati destinati ad affistere al grande spettacolo, vi si mescolasse uno che era cieco, e perciò atto più a recare impaccio agli altri, che ad efercitare l'ufizio fuo? Oltre di che la perfuafione che quel foldato foffe per l'avanti cieco, e restasse illuminato dal sangue, che scaturi dalla piaga da esto inferita al costato del desonto Signore, pare che non d'altronde sia nata, che da quanto fegue a dire nel luogo fopracitato l'Evangelilla S. Giovanni; il quale dopo aver detto nel v. 34. Sed unus militum lancea latus ejus aperuit, & continuo exivis fanguis & aqua; foggiunge immediatamente nel v. 35. Et qui vidit, testimonium perhibuit ; & verum est testimonium ejus &c. ; come se avesse voluto dire l'Evangelista: Questo fatto lo attesto quel Soldato medesimo, il quale essendo per l'avanti cieco, fu graziato della vifta; ed è perciò la di lui teftimonianza veridica ec. Ma questa interpretazione è affatto commentizia, e contraria all' intelligenza del comune degli Espositori; i quali prendono le parole del suddetto v. 35. proferite dall' Evangelifta in periona terza, Et qui vidit &c., come aventi il senso di persona prima, cioè, Es ego qui vidi Ce. cosicche non altro dir volesse S. Giovanni, se non che: Ed io che fui presente all'atto, e lo vidi cogli occhi miei, ne ho refa testimonianza, e la mia testimonianza è vera ec. Il qual modo di denotar se stesso parlando in terza persona, esser samiliarissimo a S. Giovanni costa da vari altri Testi del suo Vangelo, com'è tragli altri quello, con cui conchiude il Capo ultimo dicendo: Hie est discipulus ille, qui testimonium perhibet de his, & scripfit hæc; & scimus quia verum est sestimonium ejus. Commentizia pertanto dee riputarsi l'opinione che corre tralle persone semplici, quantunque pie, che il Soldato Longino seritore del costato di Cristo fosse cieco; e che dal Sangue scaturito da esso restasse illuminato: Ne io mi fento punto disposto di entrar nell'impegno di sostenere tale opinione.

Ma come, potto ciò, potrà giudificarii quel pailo cht s'incontra nella nofra Leggenda al §. 3, cel Cap. V. ove raccontadoli, come in una ftupendaeftali furono a Margherita mostrati al vivo dal Signore i gradi tutti di sua samente; allorchè venneli a quello della lanciata del Costro, si espresio di così = Nusc uidet anima mea Longinum cesum al Crucem duri, El lanceam pei si manibia ciusi El illuminatum molo, privilo Sangaine Di met? Ciò si giustifica con dire, che Margherita era anch' ella nell'opinione, in cui sono molte altre persone semplici e pie; e come ella opinava, così il Signore le rappresentò, e secele immaginare al vivo quel mistero di sua Passione: Il qual tenore di proceder con esso lei, protesto egli replicate volte di osservare, dicendole, che a lei si mostrava, e comunicava, secondo appunto quella disposizione, che ritrovava in lei. Ne mancano di ciò altri esempi nel Vangelo medefimo; dal quale abbiamo (Luc. 24. v. 15. e seg.) ch'ei dopo la Rifurrezione mostrossi a' due Discepoli, che andavano in Emmaus, in sorma di Pellegrino, fotto il quale aspetto esti lo consideravano; E similmente ( Jo. 20. v. 15. ) che comparve alla Maddaiena fotto fembianze di Ortolano, per quale cioè appunto era confiderato da lei. Al che potrebbe anche aggiugnerfi, che se non era stata vera la cecità, ed illuminazione corporale di Longino, cra per altro stata vera, anzi verissima, la cecità ed illuminazione spirituale di lui, il quale essendo stato per l'avanti cieco di mente a conescer la Divinità del Redentor crocififfo, refto con quel miracolo del fangue e dell'acqua, che vide scaturire dal ferito di lui Costato, illuminato a conoscerla; e non solamente a conofeerla, ma anche a confessarla e predicarla costantemente, sino a soffrire per tal confessione e predicazione il martirio; del quale in fatti su coronato in Cefarea di Cappadocia, come si ha nel Martirologio Romano, a' 15 di Marzo. Laonde non apparifee ripugnanza veruna, che il Signore lafciaffe Margherita nella fua perfuafione circa la cecità ed illuminazione di Longino; la quale fe non era flata vera in fenfo ovvio e letterale, era flata per altro vera in fenfo allegorico e miftico.

In quanto all'altro paffo riguardante Maddalena; è noto effervi tre fentenze, due estreme, ed una media. La prima delle estreme sostiene, che la Donna peccatrice, la quale nel convito di Simon Farifeo lavò i piedi a Crifto colle fue lacrime, ed afciugolli co'fuoi capelli (Luc. 7. v. 38.); Maria forella di Marta, che unfe in Betania i piedi di Crifto cell'unguento preziofo ( Jo. 11. v. 2., e 12. v. 3.); e Maria Maddalena, che dopo la morte di Unito comprò gli aromi per imbalfamare il sacro di lui Cadavere (Marc. 16. v. 1. 2.) fossero tre diverse e distinte femmine. L'altra sentenza estrema tiene, che fosse una sola e medesima femmina, memorata ne tre suddetti luoghi, e che esibì a Cristo i divisati uffizj. La sentenza media finalmente è, che sossero una stessa e sola semmina la Donna peccatrice, e Maria Maddalena; ma sosse un altra femmina diversa Maria forella di Marta. La prima di tali fentenze, che affegna tre diftinte femmine, o come dicono, tre diftinte Marie, e la men fiancheggiata e men plaufibile. La seconda, che fa di quelle tre una fola femmina, o una fola Maria, è l'abbracciata più comunemente nella Cluefa occidentale, da S. Gregorio in qua. La terza, che affegna non tre, ne una fola, ma due femmine, o due Marie, è come dimostra il P. Calmet (Differt, in tres

Marias) la più fondata.

Ne' juoghi della noftra Leggenda, ne' quali fi fa menzione di Maria Maddena, apparicie non conoferdi viv in verun modo la fenenza di tre difinte Marie, ma tenerfi per certo, che fe non fu una fola Mazia, furono al più due, ma non tre. Elfendo che la Maria Maddelna, che preparò gli aromi per imbalfamare il cadavere di Crifto defonto, come fopra (Marc. 16. v. 1. a.); che prima affittito aveva alla di uli crocififinone e morte in Croce (Matt. 27. v. 56. & Marc. 15. v. 40.); e che dopo la di lui rifurrezione, ne recò la prima l'annanzio a Difecpoli (Jo. 20. v. 1.5.) fupponefi ivi apertamente, che folfe ha feffa colla Donna peccariree, che come fopra (Luc. 7. v. 83.) avea lavazo i

fore that Maria Maddalen la ft.cfa con Maria forella di Marta, potrebbe dirifche avelle fatto pentienza nell'antro di qualche altro D.fetto, come diecti cha la facefla Maria forella di Marta in quello pr.tifo Mariglia. E così nulla apparifice nell'addotto paffo della noftra Leggenda, che conforme non fia alla fentenza, che difingue, non tre, ma bensì due dilitane Marie, c che vica riputaza la più foda e fondata di tutte. E perciò non havvi colà in quel l'allo, che poffa ragionevolimente riputatifi men verta, anche l'Inado alla più ferupoloche poffa ragionevolimente riputatifi men verta, anche l'Inado alla più ferupolo-

fa e rassinata critica.

Proceupate cosi, le oppofizioni, che produr fi potrebbero contro la nostra Leggenda, come efibente quali certi e decili alcuni punti d'Istoria, che si controvertono tra i Critici cattolici: giudico altresi opportuno di render qui premuniti i divoti miei Leggitori contro alcune altre oppofizioni, che porrebbero prodursi in campo da certi spiriti troppo franchi, e in un poco religiosi, de' quali a confusion nostra pur troppo abbonda la nostra età. E primicramente avvenir potendo, che la noîtra Leggenda capini fotto gli occhi di alcun di coloro, i quali gonfi foltanto di mondano fpirito, e nulla amanti dell'umilia della Croce, in cui ripongono la lor gloria i Santi, hanno perciò a fehifo tutto ciò the alle umane orecchie fuona baffezza, quantunque vi riiplendan de' Santi le viriù più eccellenti; stimo a proposito prevenir qui quegli sfatamenti, che essi far potrebbero, e probabilmente faranno alla nostra Leggenda, a discredito della medelima preffo i femplici e deboli; tacciandola specialmente di consener de racconti di cofe troppo baffe e minute: come farebbe, a cagion d'efempio, che Margherita aborrendo la venusta del suo volto, già occasione in gran parte de' suoi passati trascors, procurò in varie guise di abolirla e distruggerla, e specialmente di deturparla col sucidume de' vasi di cucina, pulveris ollarum anponitione, Cap. I. S. 2.; Che altro non avendo da fomministrare a poverelli di Crifto, ora per darle ad effi fdruciva dalla fua veste le maniche, toglievasi dal capo il velo, da' fianchi il cingolo, or privavafi de' paternostri, o giobuli della corona oraria, de' fegnali de' libri d'orazione, del vaso dell'acqua santa ec. Cap. II. § 3., e Cap. III. §. 3.; Che per affetto alla poverià, rigettò della fua Cella, olire gli altri utenfili, anche una pentola rotta, ollam fractam, in cui foleva riporre il pane, Cap. Ill. §. 8.; Che affuefece il fuo corpo a sì scarfo cibo, quanto appena contener ne poteva un piattin da mostarda, parassidula ubi datar sinapium, Cap. III. S. 8. Che alcune pie Signore, per refocillare la di lei debolezza, le coffero fenza olio e fenza fale pochi fichi fecchi, paucas fiens ficcas, Cap. III. f. 2.; ed un altra le apprestò una vivanda di cavoli mez-

De Roller Google

zo cotti, o in afciatto, de caulibus funicalu, Cap. 3, \$6.1; Che le fa ingiuno dal Signore, che is Velo del di eli capo, compolto di più pezzetti cuciti infeme, privo fosfe di ogni sudata bianchezza, capitis ni velum de petielis fam omni privetur albelme Cop. III. \$2.000. Nemanon timo a proposito di prevenir le maravighie foptaccigliose e spezzanti, che farà forse per fare ta nastro di quelli, che ospiti affatto nella feuola del divino Amore, prefumono tuttavia orgonizio di giudicar delle sinezze inesfabili, che pratica i divino amance e sposo Gesti Cristo colle anime sue presidente, e puì corrispondenti all'amor di lui: Mentre incontrando costroro nella nostra. Legenda la docice, e verannence fingolarisma familiaria, pastita tra Gesti Cristo, e la nontra contra contra

A ribatter pertanto lo sfatamento de primi, non altro mi abbifogna, che rimetterli al confronto de' passi della nostra Leggenda, con quelli de' Libri Sauti; dove ne troveranno non pochi, stando alle umane vedute, contenenti racconti di cofe baffe e minute, più anche che non fon quelle che fi raccontan nella steffa Leggenda nostra; eppur fattevi registrare dallo Spirito Santo, E per addurne alcuni in esempio, che sembra a' nostri Censori del racconto che in effi leggefi del Rifo di Sara dietro all'uscio di casa, Gen. 18. v. 10. 12.? Delle mandragore recate da Ruben alla madre Lia, e da questa negate alla forella Rachele, Gen. 30. v. 14. 15. 16.? Della legge circa il modo da offervarli dagli Ebrei nel foddisfare a' comuni bifogni del corpo, Deut 23. v. 12. 13. 14.? Della fomma premura avutaft da Saulle in andare in traccia delle fomare finarrite dal fuo padre Cis, 1. Reg. 9. v. 3. fegg.? Dell' ingr. ffo di Sulle nella fpelonca di Engaddi, affin di purgare il ventre, 1. R.g. 24. v. 4 ? ec. ec. Sembra a' Cenfori nostri, che tai racconti meritino d'effere sfatati e derifi, e in un derifo lo stesso divino Spirito, che ne inspirò, od approvonne, se non altro, il registramento? Se si ; sfatino pure e deridano anche i racconti della nostra Leggenda, che ne fiamo contenti; poco dovendo commoverci di effere sfatati e derifi da fimil forta di Cenfori. Se poi no; fi aftengano d'infultare per ugual motivo anche alla nostra Leggenda; che abbiam ragione di tanto efiger da loro.

A rintuzzar poi le quanto altiere, altrestanto stolide ammirazioni de' secondi, che non fapranno indursi a riconoscer per ammissibile, ne per conseguente credibile l'affabilissima degnazione e familiarità, che si racconta nella nostra Leggenda, usata da Cristo verso di Margherita; jo non rimettero già costoro agli Scrittori di Mistica, riputata dai Sapientoni del nostro secoso, non per una Scienza veramente divina, qual ella é, ma per qual mera Arte di umana invenzione, presso a poco simile a quella de ballerini, e degl'istrioni. Ma se son punto Cristiani, e punto rispettano la divina Scrittura, rimetterolli alla Cantica di Salomone; dove potranno offervar delineati, anche affai più di quel che vedanfi nella nostra Leggenda, i tratti amorofissimi e sorprendenti dello Sposo celeste Gesù Cristo, verso della sua Sposa la santa Chiesa, e in un con ifoecial modo verso delle Anime più pure e perfette, che nella Chiefa stessa ritrovansi. Che se non sono essi formiti di talento e lume bastante, per capire a loro istruzione, le ammirabili e profonde allegorie di quet faero divinifimo Dramma, ricorrano ai SS. Padri, ed Interpreti. E per loro minorare la fatica e lo studio, sono ad esti autore, che profittino della bellistima, ne foverchiamente proliffa esposizione della Cantica di Monsignor Martini Arcivescovo di Firenze, nel Tomo XVII. della sua version della Bibbia ingan italiana, dell'edizione a me di Firenze; dove con love incomodo, e con non piccol diletto potranno istruisti; e quindi deporre i lor fanatici pregiudzi), di cui fosfero imbevuti a disfavore della nostra Leggenda; ed inspene potranno intera suora sellesti dalla turba di nostra Leggenda; ed inspenenta con intera suora sellesti alla turba di nostra suora sono intera suora della contra suora su

Dopo tutto ciò resta per fine, ch'io dia a' miei Leggitori in questa Prefazione un previo faggio dell'eccellenza della Vita, che per loro fpirituale profitto io vengo loro a proporre. In essa primieramente si presenta nella persona di Margherita un Anima viatrice, adorna nel grado più eroico di tutte le virtù; e maffimamente delle teologiche, e foprannaturali. Tralle quali spicca da pertutto una FEDE quanto semplice, altrettanto pura ed esatta circa tutti i misteri di nostra Religione. Una SPERANZA regolatissima, affatto scevra da prefunzione, ed accoppiante ad un continuo filial timore una fermissima fiducia ne foccorsi della divina grazia, nella infinita misericordia di Dio, ne meriti del Redentore, nell'efficacia de' Sagramenti, e nella intercessione de' Santi. E finalmente un' ardentiffima CARITA' verso Dio, della quale infiammato il cuore di Margherita, fentiafi continuamente e con vecimenza trasportato a quel beatifilmo oggetto; ed infieme in perpetuo moto, per procurarne, e promuoverne, e colle azioni, e coi patimenti la maggior gloria. Alla qual Carità verso Dio, unita comparisce altresi la svisceratissima sua carità e compassion verso i prossimi, tanto nel procurare ai medesimi colla più industriosa follecitudine i temporali foccorsi; quanto e molto più nel non lasciare intentato alcun mezzo, fia di fervide preghiere per essi presso l'Altissimo, sia di efficaci e falutari efortazioni a' medefimi, per ritrarli dalla via di perdizione, e rimetterli e promuoverli nel fentiero dell'eterna falute: estendendosi anche questa fraterna di lei carità al suffragio dell'Anime de trapassati penanti nel Purgatorio; a innumerabili delle quali, impetrò ella dalla divina pietà la diminuzion delle pene, ed il più pronto ingresso alla gloria beata.

Presentali in oltre da ammirare in quell' Anima grande una UMILTA' profondiffima, la quale in ogni suo atto ed in ogni suo detto a maraviglia risplende. E quindi una fomma PRUDENZA nel diriger le proprie azioni; nelle quali diffidando mai sempre di se medesima, e de' suoi lumi, amava di totalmente dipendere da quelle Guide spirituali, cui l'avea il Signore raccomandata. Una GIUSTIZIA inalterabile, riferente tutto il bene a Dio folo, che ne è il donatore; tutto il male a se stessa ed alla propria miseria; ed esibente tutto il rispetto a' prossimi, come di se riputati incomparabilmente migliori; con quella gratitudine di più a' fuoi benefattori, che fovvenuta l'aveffero sì nel corpo, che nello spirito, che maggiore in verun altro più grato cuore non sia possibile il rinvenire. Una TEMPERANZA, e fobrieta perfettissima nel tener foggiogati i ribelli appetiti della carne e del fenfo, fino a renderli in fe quali del tutto estinti; colicche non provalle più gusto, che nelle astinenze e ne' digiuni più aspri; e nella indesessa macerazion del suo corpo, da lei riputato il maggior (uo nemico, per via di flagelli e vigilie; onde oppressa in lei la senfitiva e carnale concupifcenza, e perfettamente mondata, mediante la interna contrizione più intenfa, e la penitenza esteriore più sorprendente, da qualunque vetusta macchia nella sua pristina vita da se contratta, degna si rendesse d'essere annoverata tralle Vergini stesse per purità più illibate. Una Costanva. e FORTEZZA infuperabile nel tollerare pazientemente non folo, ma com

Ва

interna e fineera allegrezza, le inguirie, le derifioni, e le maldicante de cienti mondani; hec ella li fludiava di compenfue con benefaj, o fe non altro colle preghiere apprefio Dio, per li medefini fluoi offenfori: e nel refiltere con tutto il vigor dello fipirio alle moltipi el efeatrifilme tentazioni ed infide dell' infernale avverfario; ferbandoli mai fempre, munita del divino foccorfo, anche ne' più gagliardi di lui affatti invitta, ed imperturbabile. Finalmente un totalifimo DISTACCAMENTO, non affettivo foltanto, mai efficie nel mana vita.

Quivi prefentali în fomma un ânima viatrice, per privilegio fegnalație îmo confermața în Grazia; înflăgemente arrichta de doni dello Spiriro Santo; elevată fopta se fusi ale contemplation più sublime de divini arcani; degnata delle incessarie comicizzioni del son Diot refa samiliare de Santi, ed onorata de collegoi degli Angioli: cosseché dimorando en succepta come per anche legata a senti, en el tempo stesso giornando co suoi pensieri in Cica, qual Citadian della cestes Geruslaemme, potea giustamente appropriare a se il profetito detto (Exech. 4. v. z.). Et elevarit me spiritus inter terram Galmo, su advaixi me in Franțialem in vispino Deit. En noi per tutto ciò, ammirare dobbiamo, e celebrare în Margherita, e nella Vita di Lei, un de pini mobili Trofeti delle divina Miscricordia, un de l'Trions più glorios della Gra-

zia di Gesà Crifto.

Ma oltre quello che nella Vita di S. Margherita, ch'io qui propongo, trovali da ammirare, trovali altresi molto da apprender qual regola da feguirli e immitarfi, tanto ne fentimenti di Religione, che nelle Pratiche di Criftiana Pietà, sì gli uni, che le altre prese di mira per abolirle e distruggerle, dai Novatori de' nostri tempi nei lor sediziosi scritti. Quivi leggonsi i religiosi fentimenti, che aver dee ciafeun Cattolico, circa la venerazione de'Santi, e la fiducia nella lor protezione: Circa il valore e vantaggio fpirituale delle fante Induigenze: Circa il rispetto che aver si dee per la Ecclesialtica Gerarchia. e pe' Regelari Istituti; e sopra tutto pel Vicario di Cristo, e visibile Capo della Chiefa univerfale il Romano Pontefice. Quivi commendafi la fanta Pratica di frequentare i Sagramenti della Confessione, e della Comunione Eucarifica; affegnando le ricercate disposizioni per ben ricevere il primo, e per accostarsi più o meno frequentemente, ma sempre fruttuosamente al secondo; deelinando per altro da quel rigore eccessivo, e veramente fanatico, che gli odierni pretefi riformatori della Chiefa di Crifto, contro la dottrina e pratica univerfale della fanta Romana Chiefa, procurano d'infinuare a' Fedeli; affin di ritirarli ed allontanarli dai fonti della Grazia, che la infinita benignità del no-Rro Dio tien sempre aperti per loro. Trovansi finalmente sparse per tutta l'Opera le più eccellenti massime di vita spirituale, e di perfezione cristiana; delle quali potrà giovarsi, per proprio ed altrui profitto, chiunque si applicherà alla lettura di effa; come io ve lo invito, a gloria della divina Bonta, e della nostra gran Santa.

Ciò che restrebbe da dirs qui del pregio ed autenticità del Codice, da cui quella Leggenda è stata fectionente traferitar, rimettiamo a vederio in fine della Leggenda medesima, o della prima Parte di quest' Opera: Dove riportasi alla lettera, e colle opportune Annotazioni, il Teltimonio, che fartico di propria mano ce ne lascio nel principio di elso Codice, il Compilatore Fra Giunta. Qui folamente aggiugnendo, che da questo stello Codice, dal quale io ho tra-fritta la Leggenda ned qui effosico, si pur traferita la Leggenda medesima

PREFAZIONE.

13
negli Atti del Processo per la Canonizzazione di S. Margherita (cominciatisi in Cortona fotto il Pontificato di Urbano VIII. l' anno 1620., ed ultimatifi fotto il Pontificato di Benedetto XIII. l'anno 1728., in cui questo Pontefice celebro della nostra Santa la solenue Canonizzazione); Come chiunque ha il comodo di farlo, può riscontrare a suo talento ne medesimi Atti, di cui conservansi Esemplari autentici in Cortona nella Cancelleria Vescovile, e presso il Nobil Uomo Cav. Piero Tommafi Dal che agevolmente può rilevare ognuno, che dandoli da me alle stampe la presente Leggenda, nulla esibisco al Pubblico, che non fia stato già approvato solennemente ne' Tribunali Supremi della Sede Apostolica.

D'Ordine dell'Illustriss. e Reverendiss. Monsignore FILIPPO SARDI Arcivescovo di Lucca, e Conte ce. ho veduto io fottoferitto l'Opera initiolasi:

Astica Leggenda della Pita e de'Miracelli di S. Margherita di Cotsua ec.

ne vi ho ritrovato cofa alcuna, che fia contraria alla Fede, o a'buoni
coflumi; onde giudico per quanto a me appartiene, che fe ne polla permettere la pubblica fiampa.

FRANCESCO FRANCESCHI
Dott. e P. Prof. di S. Teologia.

#### Imprimatur

NICOLAO PRIMIC. MANSI Provic. Gener.

TOMMASO TRENTA Proposto dell' Illustriss. Offizio di Giurisdizione.

## INCIPIT LEGENDA

INCOMINCIA LA LEGGENDA

DE VITA ET MIRACULIS

DELLA VITA E DE' MIRACOLI

#### BEATE MARGARITE DELLA B. MARGHERITA DE CORTONA.

DI CORTONA.

Atis feruentibus animis fructuofum effe putaui, non totum, quia non erat polibile... fet flores quosdam eligere de uita mirabili Deo deuotissime Margarite agentis austeram penitentiam in Cortona, & per capitulum diftinguere duodenum (+) iffius wirtutum gradum. compilando, de precepto Superioris (a), eius eratias copiolas; ut facrofancta Mater Ecclefia. que noua femper prole ferundatur , renouatur. 69 paudet, fuos filios exemplis nutriat novitatis . Savientibus tamen fuadeo reverenter . ut quod invenerint in Legenda conforme non fuo loco infertum, capitulis ubi ordinari debent,

iudicai , che per le anime fervorofe Garebbe flato per riufcire affai profittevole, fe inerendo, com'era di dovere, alle ordinazioni di un mio Superiore (a) avessi io procurato, conforme ho fatto, non già di raccorre il tutto, perchè era impossibile, ma solameate alcuni fiori più scelti della Vita ammirabile della divotisfima Margherita, applicata a fare autherif-fima penitenza in Cortona: compilando in distinti Capitoli (+) le sublimi virtà di lei, e le grazie celesti, da Dio in abbondanza nel di lei feno verfate: onde la Chiefa santiffima nostra Midre, femore feconda di nuova prole, e per ragione di questa, sempre florida, e giubbilante, abbia pur fempre da nutrire con nuovi efempi di Santità i diletti fuoi figli. Propongo pertanto al Pubblico, a comune profitto, questa mia qualunque siasi raccolca: ma nell' atto di proporla, prego umilmente i dotti e faggi miei Leggitori, che incontrande

( 4) durinum: Nel Codice originale esisteme nella Libreria del Convento di S. Margherita la Corrons , invece di dustanum , si avea primitivamente undenum , cioè , non dedici ma undici Capitoli, ne quali doves diffribuirsi la Legginda, come infatti fu allora diffribuita. Ma siccome dopo qualche tempo piacque di aggiugnere dopo il Tuolo del Cap X quello del Cap, XI., il Cap ultimo de' sterareli, ch'era l'anderime, diventò il duederime : on le qui. dove primitivamente era feritto und num, si fostituit: dunt num Sopra di che vedati qui più fotto l'Amotazione (b). Nella nostra Traduzione poi, prefeindendo da qualiunque diversita, o valizazione occordi, abbianos situato bece, invece di tradure, in modici, o in dedici Capita. di tradurre, in diffinte Capitoli.

(a) De precepto Superioris. Queste parole nel Codice originale surono da principio dall' Amanuense lasciate in bianco. Nello spizzo poi lasciato bianco su inappreiso di altra mano, antica per altro anch'efsa, feritto: de precesse Prelati; e più recentemente è flato annotato in margine; de mandato inquifitoris, non Prelati; volendosi denorare, che la compilazione di quefta Leggenda non era fista ordnasta al Compilizore Fra Guura da alcun Verlaio dell' Urdine; em ben-il da Fra Gorranni da Caffigione l'aquisirore contra l'eretico, pravita; come chiarmente si ha nell' Attefitto autentico, che in principio di etio Codice ferife, per quanto fembra, di proprin mano lo Refo Compilizore in quelli termini: Batea Legatadus essipatione Fr. Flancia de mandate Pr. Johannts de Gofillione Inquifitoris berettes pravitatte cre. Not pol traferirendo il Tetto latino abbiamo pofto de precepto Superioris: e nella traduzione abbiamo fettito inerendo alle ordinazioni di un mio Superiore : il qual vocabolo Superiore, e di un mio Superiore efprime generalmente una Persona, che avea superiorità rispetto al Compilatore, e potea comandargii, foffe ciò per regione di Prelatura, che efercitaffe nell'Ordine, o per regione dell'Uffizio che teneffe d'inquisitore ec., e così viene a scanzarsi ogni contrafto, fenza punto alterare il Tefto primitivo.

adiungant; cum multipliciter, Deut seit, impeditut, tempore lière o caruerim ordinandi. In nomine domini nostri crucifixi Inssu, a quo bona cuncta procedunt, qui est uerus Deut, incipio. effi nella Leggenda, alcuna cofa per fie fie degna, ma polta, per avventura, fuor i del lungo, che più e meglio ad effa competerebbe nel ripettivi Capitori. abbiano fili la bonta di ordinaria, ed affedraria al vero e propro non lungo; effentido per molti e vari impedimento del di competento de la competenti del competen

- capitulum: De conversatione ipsius in kabitu seculari.
- 11. De perfecta conversione ipfius ad Deum.
- III. De aufteritate uite , & fludio paupertatis .
- IV. De profunda ipfius humilitate, & con-
- V. De crucis Christi meditatione, & pa-
- VI. De oratione prolixa, & contemplationis excessu.
- VII. De puritate conscientie, & frequenti confessione, & comunione.
- VIII. De materna & dulci pietate ad omnes, & infatigabili zelo & lucro animarum.
- De reuelatione sui status, & aliorum uiuerum & desunctiorum.
   De timore indicibili circa omnia que
- X. De timore indicibili circa omnia que gerebat, & defiderio finis fui.
- XI. De mira Dei & Angelorum familiaritate, & promissi ei sastis, & eius obitu glorioso (b).
  XII.

Della conversazione di Margherita nell'abito di secolare.

I. Della perfetta fua conversione a Dio.
II. Della fua autterità di vita, e del fuo

amore per la povertà.

IV. Della di lei profonda umiltà, e difprezzo di se ftelfa.

V. Della meditazione fopra la Croce di

Crifto, e fua perfetta pazienza nelle tribolazioni. VI. Della probilia fua orazione, e con-

VII. Della fua puntà di colcienza, e della frequente Confessione, e Comunione.

VIII. Della materna e dolce sua pietà verfo di tutti, e del suo mitancabile zelo per l'acquisto delle anime.

- xelo per l'acquitto delle anine.

  X. Delle rivelazioni fopra lo stato suo,
  e degli altri tanto vivi, quanto de-
- X. Del timore indicibile circa tutte le fue operazioni, e della brama del fue fine.
  - Dell'aminirabile sua familiarità con Dio, e cogli Angioli, delle promesse a lei fatte, e del felice di lei passaggio da questa vita. (b)

ζII.

(i) Queso Titolo del Cap. XI. primitirumente son si trorara nel Codice originale fopractivato, e neppere negli altri due antichi Codice illenti pute in Genrom nella Luberta di S. Magnetti M. A. poi il Cap. IX. De revolatione cre. distributio in 73 55. ne feguira il Cap. XX. prevolatione cre. distributio in 73 55. ne feguira il Cap. XX. Institulato De Misecalis cre. longoptefio poi piecque di troncere, e far terminate il Cap. XX. cli suo tinolo dopo il 5. 8, e de finamenti 55. 11. s. farme un Capitole diffiino fosto un nuovo Titolo De mira Dit. cr Augiterum cr. dopo del quale, il Cap. XI. cli suo tinolo dopo il 5. 8, e de finamenti 55. 11. s. farme un Capitole diffiino fosto un nuovo Titolo De mira Dit. cr Augiterum cr. dopo del quale, il Cap. De Miracalii cre. ce futficquirà di detto non più Cap. XI., nm. Cap. XII. E feccodo quella diffributione fur riportua ils Leggenda nel Processo di Canonizzazione formato nel Pontificate di Urbano VIII., e trafimefia altres i s'Bolladiti allorche la richielero. In questa notira Coordinazione poi abbiam creduto di poterci prendere un nuovo arbitrio. Mentre ritecando la diributione di undocarsina de Capitoli, abbiamo giudicato, che le materie rethuo meglio diffinbuire con terminate il Cap. IX. De revulatione cr. depo il \$5.2.; del rimanenti \$5.2. il. cli do. p. IX. formarane il Cap. X. stotto il suo ritolo De mira indicibili cre., e musendo di nuovo 1 10. \$5. stotto il suo ritolo De mira indicibili cre. e indi potre, come el Cap. XII. col suo nuovo Titolo De mira Dij, cr Augiterum cr. e indi potre, come

XI.

CAP. I.

grationem iffius faltis (c).

XII. De miraculis in eins uita, & post mi. XII. De' Miracoli da Dio operati per li di lei meriti, tanto in vita, che dopo morte. (c)

CAPUT L

CAP. I.

De conversatione ipfius in habitu seculari. Della conversazione di Margherita nell'abite di fecolare .

hrifto deo deusta, mente pura, corde feruida Margarita . Anno a natiuitate Chrifti M. CC. LXXVII. (1) quo fe Ordini beati Francisci manibus iuntii cum lacrimis coram Fratre Rangldo bone memorie Are-

S. I. D opo che nell'anno dalla Nacività
di Crifto M. CC. LXXVII. (t) la divotiffima, e insieme pura di mente, e fervida di cuore Margherita, genuficifa, lacrimante, e con mani giunte davanti a Fra

sopra il Cap. XII. De Miracalis Cre. Se in ciò meritiamo lode, oppur riprensione, i savi Leggirori ne saranno i Giudici, baffando a nol di aver qui espofta la cosa con piena ingennità, e di aver fatte quello, che ci è sembrato migliore.

(4) Quefto Capitolo De Miraculis es. trovasi nel Codice originale; ma si desidera negli altri due antichi Codici conservati in Cortona nella Libreria del Convento di S. Margherita: Da nno de' quali convien dire, che fosse scritta la Copia trasmessa a' Boliandisti, presso de' quali la

Leggenda è mancante di questo Capitolo; com' esti pure lo notano.
(1) MCCLXXVII. Come avverte assai giudiziosamente l'eruditissimo Monsignote, dipoi Cardinale, Giuseppe Garampi nella nota K al Cap. I. della Vita della B. Chiara di Rimini, non furono talvolta molto efatti gli Scrittori de tempi bassi, nel notare gli anni, e l'Esoche particolari delle loro Storie; e massimamente gli Autori delle Vite de Santi, che più attentevano a regestrare fatti iftruttivi per la spirituale edificatione de Popoli, che a pascere l'altrui istorica curiosità. In tal difetto di efatterza, febben non molto notabile, fembra efser cadato anche il Compilistore della prefente Leggenda, dicendo, che S. Margherita prefe l'Abito del l'erz' Ordine ec. nell'Anno MCCLXXVIII., e per configurate (effendole flata differita la concessione di tai Abito non più che tre Anni dopo la fua Conversione, e remuta a Cortona) che ella venne in quefte Cutà l'Anno MCCLXXIV., effendo effe in età di anni 27 Mentre fembra più verisimile, che la Santa si convertific, e venifie a Cortona due anni avanti, cioè nel MCCLXXII, e perciò in età di anni 25. (come si ha nel Libro intitolato: Risposta Apologetica al Libro dell'antico dominio del Vescovo d' Arezvo 1497 a Certona; alla pig 326. della pri-ma Parte ; e confeguentemente ch' Ella ricevesse l' Abito del Terz' Ordine, non nell' Anno MCCLXXVII., ma bensi nell' Anno MCCLXXV. Conciosrachè flando in quella supposizione, che S. Margherita si vestiffe Terzuaria nel MCCLXXV. al conciliano a maraviglia altri fetti, che il recoration della Leggenda, i quali pare, che non poffano conciliarsi in vertua modo fitado nella fupportisione, ch' Ella si veftiust Terziaria nel MCCLXXVII. Ciò che di-ceri i dimoffira = Nel 5. 4. del Cap IV. della Leggenda il frieffice, como Critto fiviella Margherita, che si farebbe futta, e futta pienamente la pace tra i Cortonesi, ed il Vefcoro d'Arezzo Guglielmino; e la fteffa rivelazione, anche più circoffanziata nuovamente ripetesi nel 5. 17 del Cap. VI Or la pace tra il Vescovo d'Arezzo Guglielmino, ed i Cortonesi tu conclusa nel mefe di Luglio dell'Anno MCCLXXVII per dre pubblici Atti , l'une de' 17., l'altro de' 23 di detto Meje ; come cofta da Monumenti autentiei, riportati nella foprariferita Refpofta Apologetica et. alle pagg, 347., e 348 della prima parte, e che noi pure riporteremo per diffeso nella nostra D.ff. VII. Dalla flata di Carraneri se Dunque la rivelazione di questa pace come da tristi si da Crifto del vicita a S. Margherita, prima del Mese di Luglio, o prima almeno del giorno 17, si i detto Mese del Anno MCCLXXVII. Ciò premello: Nel rivelare il Signore a Margherita quella pace da tarsi nel 6. 17. del Cap. VI. della Leggenda appella Margherita cel nome di Figlia, il qual nome di Figlia non cominciò a darlelo, se non dopo la replicata Confession generale continuata per otto giorni, e la tervida Comunione da lei fatta nella Festa di S Giovanni Evangelista, come si ha nel f. 6. del Cap, Il., e nel f. f. del Cap. VII. Dunque non più tardi del di 27. Dicembre del MCCLXXVI. Inoltre quando da Crifto fu dato a Marghgrita la prima rolta il no-me di Figlia, elle era già da qualche tempo, e tempo non brevilimo, Terziaria; come chia-ro rilevasi da varie colo efeguite da lei dopo di effer Terziaria, e prima di effere degnata da to filerals at wine cold enguite as led sopp at each relativity of primat of energe organization. Crifio del nome of Figure 7, first energy 5, r. 2, 3 d. 5, d. C. pl. 1. Onde construction concludere, the city prendetie F Abito del Terro Ordine non più tardi del principio, o citra, dell'Anno MCCLXXVVI, o più probabilmente nel precedente anno MCCLXXV una ona mai per veran modo nell'Anno MCCLXXVII., contra citò, che qui vedeti nortato dal Compiliore. Del quale per guilficere in qualithe modo lo abbigio, redasi l'Annotatione 3,7 fopra il CepAreimo Cultode (2), genibus flexit humiliter estulii, & sponte in cerpore & anima est oblisti, est sponte in cerpore & anima est oblisti et alimotheris teritum ordinis teriti beati Paris Francisci (3) cum magna precum instantia indumentis, dum semel deutac in orasionerann Tmagine Christi (4), que num est in

Ranaldo Cultode Arctino (2) di buona menoria, umilmente offiri fe ficili in quanto al corpo, ed in quanto all'anima, all' Ordine del Beato Francefco; ed in fequela d'inflantiffime fuppliche, ebbe ottenuto l' Abito del Terz' Ordine Francefcano (3) orando effa una volta divotamente avanti l'Immagine di Critic ercolifio (4),

II. Ne des, che Rendetto XIII. nella Bolli di Ciannitzazione di notta Santa fembri confermen quatto qui il Compilmora teneriteri dicendo, che Minghetto modi dopo aver ferro lodelmente 2 100, per soni 31: "Tra sep fasta signia anno for falliura anciatat: a moltrando soni crecimo negli Anna di fast eta 3, come fopra Mente nel Procedi, che il Cornato per la Canonizzazione del Santa, a climinan benal cimillimamente le viria, ed i mirrodi; ma non ferrodi del procedi in ende lo logo." I riferimo horto del Combiliore.

Al-

(2) coram Fratre Ranaldo Arstino Cudodo: Dicendosi qui, che Fr. Rainaldo di Caftiglione, avanti del quale Margherita si offerse alla Religion de' Minori, e prese l'Abito del Terz' Ordine, era allora Cuffede Aretine, convien notare per intelligenza, che sin del principio della Religione de Frati Minori, fu folito il dividersi, come pur oggi si fa, el fcuna delle Provincie dell' Ordine in più Caflodie, in due cine, o in tre ec., secondo la minore, o maggiore estentione, e vafità di ciafcuna Provincia: rifpettivamente; e così la Provincia di Tofiana (conone, e vanta al circulas trovincis imperioramente; e con la revolucia di assissa (co-me ci la dal Carllogo di Bartolomeo, Pilino riporato dal Vadingo ill'immo 1399) divi-devi illora in fette Callodie, vissas, tuetheis, Forenzasa, sensie, devise, Comessa, co Ma-risina. Clascona poli città Condocia rare no que primi tempi (come feguita al varcio anche in oggi prefio i P.P. Conventuali; il fuo proprio Capo col urolo di Castate; e cissenno di tali Cuftodi, o Capi di Cuftodia era fubordinato al Ministro Provinciale come a Capo di tutta la Provincia; effendo quefti Cuftodi rapporto al Minifiro, prefio a poco, come i Vescovi di una Provincia Ecclesiafica, rapporto all'Arcivescovo, o Metropolitano. Si univano esti col Minifiro in Capitolo Provinciale, a trattare, e dispor le cose a tutta la Provincia spettanti, e cisfeun Caffode inoltre governava, febben con fubordinazione al Migifito, la fus propria Cuftodis, ordinando, e disponendo ciò, che era spediente pel buon regolamento de Conventi, e de Frati della Custodia medesima. Tutto ciò vien accennato sufficientemente nel Cap. VIII. della Regols de' Freti Minori; e più chiaramente espresso nelle Costituzioni Apostoliche di Grecen's Kegels de l'ais mount; è put denamente réprende seré collimons Apondine de Verg-ceio IX. Que singais 5, ; c. 8., d'innocean IV. Ordines voffines 5, 6 e 7,, c. d' Nicco-lo III, Esus, qui junives 5, 10. Lius assum, c. 5, 15, 1 sipare. Or fecondo quefts Dottrina dilucidando il holto Teflo, clo vuol dire, che quando Misgentia prendendo l' Abto del Tera Ordine fu aggregata illa Religion de Minori, Fr. Rainaldo di Cafiglione era quegli, che in qualità di Cuftode, e Capo presedeva alla Cuftodia Aretina, nella quale includevasi tra gli altri il Convento di Cortone. Di quefio Fr. Rainaldo diraffi alquanto più diffusamente nella

(3) afampiis colam Ordinio Turii etc. Circa il Tera Ordine di S. Prancesco, di cul qui si tiferilce, che Margherita prese l'Abito, vedasi la nostra Differtazione. Vt. Dalla flato del Tera'

noftre Dissertazione IV De Cenfifferi es. di S. Marcherita.

Ording a

(4) eram Jungius Chriff oy, L'Immugine di Crifto Crociffic, avunti cui S. Murghritt crays, etc. qui dierni collocus in un Ainte edial Christ de Fruit Munori, ciche nel primo n'hue intenie vicino il Presisterio, e dula parte defin dell'Aira maggiore delle Crust di S. Francia and Christopher and Christo

Aliari dillorum Fratum, dietretur tibi: quid che al prefente Il venez in un Atase mi uit paupercula (5)? Sancto illustrata spiritu one della Chiefa de Frait di S. Francesco fuddetto; e fenendosi dire: Che cola voo, poverella (7)? Illustrata ali divino Spiri-

Poverella (5)? Illustrata dal divino Sp

(4) Cominciandosi qui a riferire le locuzioni di Ctifio a Margherita, e le repliche di Margherita a Criflo, delle quali è ripiena tutta la Leggenda; giudico a proposito di qui notar brevemente colla fcorta de Miflici , di quante forte siano , o efser pofiano le Locuzioni, che da Dio. o dagli Angioli, o anche talvolta da' Demonj, o da Anime trapafaate all'eternità, ai fanno a qualche Anima viatrice, come pare le corrispondenti Andizioni, e talvolta Repliche dell' Anima flefta a tali locuzioni. Efsendo tre in not le Potenze auditive, cioè, l'auricolare, l'imaginativa, e l'intellettiva; tre per confeguente (dicono i Miffici) fono le locuzioni, cioè, as-ricolore esterna, immaginativa interna, ed intellettuale. La prima specie di Locuzione, cinè l'aurisolare efterna è una voce, o funno, che ai fa fentire alle orecchie del corpo , percuotendone per via di moto tremulo eccitato nell' aere il timpano; onde talvolta odesi coll' orecchio corporeo una voce, fenza fapersi donde venga; e tal altra volta odesi ufcire, o dalla fagra Encariftia, o da qualche Immagine del Signore, o della Madonna, o di qualche Santo ecdel che son piene le Storie. La seconda specie di Lincusione, cioè l'immegiantiva interna, è una voce, che senza passere per l'organo esterno dell'orecchio corporeo, produce una nuova, o muove una pressificate foccie audibile nella immaginativa e ciò o nel tenno, o in ratio effatico con alienazione da fensi, o anche talvolta in perfetta vigilia fuor di fonno, e di ratto: Del che pure fon piene le Storie ecclesiafliche, e facre. La terza specie di Locuzione finalmente, cioè, l'intellermais, è una manifeffazione fatta immediatamente alla mente di qualche cofa occulta, non folo fenza percufsione dell'estreno organo dell'orrechio; ma anche fenza imprefsione, o mozione alcana di specie, o fantalmi nella immaginativa in tatte, e ciascuna delle tre riferite maniere, o con ciafcona delle tre afacgnate specie di Locusione, non vi ha dubbio, che all'Anima anche viatrice possa parlare l'Aitissmo. Gli Angioli pot, e i Demonj possano so-lamente parlarle, o con incuzione auticolare, formando voci esteriori nell'aria, che percuotan l'orecchio, o con lecuzione immaginarta, movendo, o combinando le specie, o fantasmi preesifienti nella porenza immaginativa; ma non già (dicono i Mifici con S. Tommafo) con locutione puramente intellettuale, efecado quello moda di parlare al foio Dio riferbato. Le Anime poi trapafate poficono per divina difensatione, parlare ad ou Anime vanticelne modi, con cui possono parlarie gli Angioli, intervenendovi specialmente il miniflero, e l'affifienza degli Angioli medesimi.

Fralle locuzioni di Cristo a Margherita forse ve ne fu alcana auricalare afferna, come forfe fu quefta, che qui si riferifce la prima, ulcita dalla Sacia Immagine di Crifto, avanti cul essa orava; e qualche sitra a lei fatta ne' primi tempi della sua conversione. La maggior parte di esse per altro (seppur non tatte) sembra, che fassero Locuzioni interne immagnarie, e molte ancora puramente intellettadi; e per lo più (se non sempre) in elevazione di mente, o in ratto estatico: come col lame previo di quella Nota potra il Leggitore rilevare da per se flefso nell'arto di leggerne nel corfo della Leggenda I racconti . Parimente locuzioni interne immagicaru fembra, che foisero quelle degli Angioli buoni, e di alcane Anime purganti. I'ntto poi all'opposto par che fossero auricalari afferna varie allocuzioni a Lei fatte dal Demonio. come quelle, che eran conginnte per ordinario con efferna visibile, ed oculare apparizione, e rifpettivamente visione. In quanto poi alle Repliche, o Rifposte di Margherita a Cristo, o all Angiolo buono, o al Demonio, pare, che quefte doveficro efiere per ordinario corrispon-denti alle Locuzinni a Lei fatte, e da esta ndite: Di guis-che quando la Locuzione a Lei fatta era auricolare efterna, auricolare efterna folse pure la Replica di Lei; e quando la Locuzione era interna, immaginaria, o intellettuale, Interna pure, immaginaria, o intellettuale foise le di lei rifpofta. Con tutto ciò cofta de diversi passi della Leggenda, che anche quando le Locuzioni a Lei fatte erano interne, ed in effatica elevazione; le Repliche, o Rispofte di Lei erano non di rado interne, ed efterne insieme, esprimendole ella in modo tale colla lingua, che le Persone astanti le percepivano colle orecchie corporee, e ne congetturavano ciò. che nell'interno di Lei in quel tempo accadeva. Ma quella era una specie di ridondanza dall' interno all' riterno; come talvolta fuccede anche naturalmente in quei, che fognano, esprimendo effi efternamente, colla lingua, ciò, che internamente rumina la fantasia

Siccone poi alle Locazioni, e Corrispondenti Auditioni, vanno spenio coagiunte le Appetinoni, e corrispondetti Visioni, e di quelle pure se ne risbontano nella Laggenda frequetemente. Qui per consent di materie, e per sono diorete altrove rissamenza di discorso, segiugneto qualche con annor di quette, dundore unas berre notione colla scorto parimente de Midital, Le Appariationi, e Visioni eganimente che le Locazioni, sono anche sere (secondo Midital) di tre sorte, secondo la rispice potenza visira; altra, cole, e Visione empirea, si nift uss , domine mi Thefu.

6. 2. Item alia nice dum oraret audinit Dominum recitantem, & ad eius gratam memeriam reuscantem fue gradum nocationis, in quo prifline uite flatus euidenter includitur; ordine fubfequente. t. Recordare, inquit, pauperrula, multiformium gratiarum, quas anime tue concesto, & luminum, ut renertereris ad me. 2. Recordare, qued hafte tue falutis defuncto (6).

flatim refpendens ait: non quere, nec uolo aliud, to subitamente rispose : Altro non cure, ne voglio, fe non Voi, mio Signor Geau Crifto.

6. 2. Parimente orando effa altra fiata, udi dal Signore recitarfi, e richiamarfi alla fua grata memoria la ferie tutta della fua vocazione: in cui feorgefi chiaramenre compendiato lo frato della fua vita primiera, coll' ordine che fegue. 1. Rammentati, le diffe, o poverella, delle molte e diverse grazie da me all'anima tua concedute, e dei lumi, che ti diedi, perchè ritornaffi a me. s. Rammentati, che defonto il pemico di tua falute (6), oppressa

ad

centare efterna, altra immaginaria ed interna, ed altra intellertuale. La prima, si ha quando l'oggetto appariare, o si presenta all'occhio cotpoten, o nella propria specie, se aoch'esso è corporeo, o in specie aliena assunta, se è spirito; e per via di luce rificissa, e rifiatta, feri-sce l'organo visivo esterno, o sia l'occhio corporeo. La seconda si ha, quando l'oggetto presenta la specie visibile di se alla potenza immaginativa interna; senza che prima ata passata per l'organo efferiore dell'occhio; producendo nella flessa immaginitiva una nuova aperie vialbile (il che può fare solo Iddio); o movendo in essa qualche specie visibile preesiftente il che può fate anche l'Angiolo) La terza finalmente, etoè, la visione intelierinale pura, ai ha, quando Iddio (che solo può darla) manifefta all'intelletto ac flesso, o qualche sua perfezione. Ma se quella visione non aia in caligine, come, al dir de' Millici, è la millica Contempla-zione; ma beesì sia chiara, qual'esser dee la ptopriamente detta Visione; quella nello flato di Vistrice non quo avetla l'Anima aenas che l'intelletto dipenda da fintasmi corpotel.

Le Visioni avutesi dalla noftra Santa (prescindendo da quelle del Dononio : pare, che quasi lutte fossero incerne, immaginarie, cioè, o insellermeli; benchè per ridondanza mote volte Ella l'esprimesae, e riferisse efternamente colla lingua, anche nell'atto ficaso, che le aveva, e ai trorava in Ratto estatico. Quelle poi , che ebbe dal Demunio sembra, che fossero semara cerperes, ed esterne; come quando il Demonio se le fece vedere baliando nella sua Cella, e

quando più volte le comparve in forma di ferpente flupendamente orrido ec-

Quifte poche cose, che qui ho notate circa le Lemeina, e l'iliani, pare che baftar possano; non eisendo mia intenzione, ne mio scopo di far Trattati di Mistica; ma solamente di date alcune nozioni previe, che fervir possano allo schiarimento di molti passi della nostra

(6) inite sur falutis defuntto. Il nemico della falure di Margherita, di cui cui si fa menzione. è indabitatamente quel Giovane, il quile, come più fosto in quefto flesso 5, si dice, l'avea ingannata, e fedotta, e per nove anni continui avea tefe insidie alia di lei purità, ed onorarezza. Il Vadingo fondato forfe fopra ciò, che leggiamo nel 6, ra. del Cap II di quefta tteffa Loggenda, cibe, che Margherita avea nei tempi di fua vita fcorretta passeggiato fattofamente per Montepulciano, oftentando l'opulanza di fuo matito, fui Fir opulanziam demenficante; ercde potetne inierire, che il Giovane, col quale Ella coabitava, fofse suo veto Marito. Ma è ea fluptrsi, come quello grand uomo non abbia fatta rificisione alle replicate caprellioni, che as hanno di ello Giovane nel 6. prefente, ove viene appellato da Crifto, nemico della fainte di Marghetita, beste sue faluis defanete; ingunnatore, e feduttore di Lei, poll obitum deceptoris sui; e insidiatore per nove anni continui della di lei purità, ed onoratenna : Que novem annis ine puritate, er benefiati paramit infidias incoffanter: Le quali cofe certamente non avrebbero potuto dirsi di uno, che di lel foire finto vero, e legittimo Conforte. Onde quando nel 5. 14 del Cap. Il. at dice di lei manto: Pir tunt, non altro vuol denotarsi, se non che Ella conbitava con ini, come fe foise flato fuo vero matito, quantunque per niun modo in realtà lo foise.

Di qual Cafa, o Famiglia fosse querto Giovane, niuno Scrittore, ch' io sappia, ce ne ha dase contrara. Cetto è per altro, che era di Montepulciano, dove feco trattenne pel cotfo di nose anni Marghenta, e che era di una Cafa afasi facoltofa, e vetisimilmente nobile, come dal tefle citato \$. 14. del Cap. 11. non ofeuramente rilevast. Alcuni Scrittori della Vita di S. Marglerita hanno fermo francamente, che detto Giovane fu uccito puco fuoti della Città di Monrepulciano. Ma di sì franca afferzione fu cagione probabilmente il non effer elli informati appieno della Topografia, o aituazione di Montepulciano, e Laviano, e dell'antica tradizione che si ha del Luogo preciso, ove su ammazzato, e dove da Margherita su trovato ricoperto

ad patrem tuum, Lauianum, confesta doloribus, lacrimis irrigata, facie lacerata, nigris induta uestibus , ualieque consusa redisti. 3 Recordare, quod tua suggerente nouerca, de paterna te pater expulit domo, paterne penitus miserationis oblitus: Set uelut ignorans que te agere oportebat, omni confilio & auxilio destituta, fub eim, que in orto ipfius extat, ficulnea, fedens & merens (7), me tunc in tuum magistrum, patrem, sponjum, ac dominum poflulans , tuam mileriam mentis & corporis humiliter deplorasti . Ille namque ferpens antiquus a patre tue te cernens expulfam, in eius obprobrium, tuumque cafum, occasione patenter affumpta de corporali tue specie suuentutis, tuum cor inducebas presumere, fuadens quod excufabiliter ut abieca peccare ualebas, & ubicun que flares & ire uelles, a magnis & carnalibus dominis amareris, propter corporis speciem. Ego autem interioris tue forme formator, quam reformare unlebam, dilector existens, confiientiam tuam per mei luminis inspirationem com-

B:0.

Ge-

ita, Gal-

del'a

men-

pri-

пец-

te e

ecc.

è ii-

rei[a

påo

so è

feri

pre-

55353

riji.

li,

ne.

72

ina

215

olte

a, e

4.215 2, e ofsa-

e di

08:2

ote,

118

212+

è

be

10

3

t

dal dolore, bagnata di lacrime, lacerata nel volto, e veltita a bruno, piena di confusione te ne ritornasti a Laviago, presso il tuo genitore. 3. Rummentati, che il Padre tuo, ad infinuazione di tua mattigna, totalmente dimenticato della pietà paterna, afpramente ti difeacciò dalla propria cafa: Ma mentre tu affatto priva di configlio, e foccorio umano, ignoravi che ti convenisse di fare, sedendo e piangendo entro all'orto paterno (7) fotto una pianta di fico , allora a me rivolgendoti, e chiedendomi che a te fossi in luogo di maeftro, e infleme di padre, di sposo, e Signore, umilmente deplorafti la tua foirituale non meno, che corporale miferia. Allora fu che il ferpente antico, vedendoti difeaccista dal padre tuo, a fuo feorno egualmente, che a tua rovina, e pren-dendo occasione dalla beltà tua corporale nella giovanezza più frefca, ftimolava il tuo cuore alla prefunzione; fuggerendoti che come rigettata dal padre potevi fcufabilmente peccare, e che in qualunque luogo aveffi tu voluto endare, o ftare, non ti farebber mancati grandi, e carnali padroni, che attela la venultà del tuo corpn, ti avrebbero amata. Ma to formatore di tua interna bellezza, che diformata riformar volea, diportandomi teco da vero amante, colla mia infoirazione, e col mio lume ti toccai la cofcienza; e t'infinuai di

di frafche il fetente di lui Cadavere. Refla Montepulciano diffante da Laviano circa dodici miglia, e il luogo, ove ferondo la coftante tradizione fu uccifo il prefato Giovane, refla tra Pozzoolo, e Petrignano, diffinte da Lavimo non più che un miglio circa: nel qual Loogo è stato modernamente, in memoria del principio della Conversione di S. Margherita, cofirutto un decente Oratorio, o Cappella, da me che ferivo veduto cogli occhi proprj. Nel tempo adonque, in eui succedette la di lui uccisione, non trovavasi egli con Margherita in Montepulciano; ma piuttofto a villeggiare in qualche Villa di fua attenenza nelle vicinanze di Laviano; e la qual Villa era probabilmente nel Luogo detto i Palazzi, oggi di attenenza della nobil Famiglia Vagnucci di Cortona In quefti ficila Villa verisimilmente anche trovavasi nove anni prima, allorche invagnitusi di Margherita, la rapl; e feco la conduffe a Montepulciano: essendo effa allora (fecondo la nofira Cronologia addotta fopra mell' Annotazione 1.) in

(7) fub eint, que in orto ipfint f. n'nea fedens, er merent Circa il Pacfe di Laviano, e Perenti di Margherita rimettiamo alla noftra Differtazione I Della Patria ce. reftringendori qui a notar foltanto qualche cola della pianta di Pico, fotto cui Margherita difeacciata dalla Cafa Paterna, fedendo, e piangendo deploro avanti a Dio la propria miferia, ed impioro la divina Mi-fericordia. In diflanza dalla Chiefa Parrochiale de SS. Vito, e Modefio di Laviano circa venti pass, havvi anche presentemente ma precola Casa di due piani, uno inseriore a terreno, e l' princi fuperiore, di tre piecole stame per ciacun pianos la qual Casa vi è tradizione, che fosse l'Abitazione de Parenti di Marghenta, e la vetustà della sabbinea è veramente s'avorevole a tal tradizione. Avanti poi la fuddetta Chiefa bavvi un orticello, ed in questo in diffan-20 dalla stessa Chiesa non più, cne cinque passi vedesi una pianta di Fico di più fusti sul medesimo ceppo: e questa pianta con ne' fusti presenti, ma cell'antico ceppo, si dice, per soties, e non mai interrotta tradizione, che sia quella iftesta, fotto cui fedendo Margherita abbandonossi al pianto, e ricorse a Dio. De frutti di questa Pianta se ne dispensano a chi il lesidera per divozione, e diecsi, che mangian con fede conferifeono al rifanamento degli In-

monui, ut Cortonam pergeres, ac Fratrum meo. rum Minorum te obedientie mancipares: Que affumptis fpiritualibus utribut, tuum iter fine mora Cortonam direxisti , & iuxta mandatum meum te Fratribus obtulisti , disciplinis corum ac monitis animum fumma cum urgilentia inclinando . 4. Recordare qued tui cordis remedium fuit pro initio tue falutis timor reuerentie filialis, quem infixi menti tue de Fratribus Minoribus, quorum te cure commisi; que perfecte concepto, imdfibilem hoftem tenui, & illam, quam contra te fumpjerat de tua calamitate audaciam, mea dispensante gratia conquassaui. Nonne statim tremebas? Nonne cum Frater aliquis de Ordine tut Patris apparebat in Ecclefia, domibus, feu uia, pre uerecundia facies tua perfundebatur. rubore, timens federe, wel loqui cum fecularibus coram ipfis? 5. Recordare, quod ordinaui tunc animam tuam ad totalem contemptum-omnium secularium ornamenterum, & te instruxi cordialiter, ut paulatim amore mei, a fecularium dominarum te confortie fequestrares . 6. Recordare quod tuum corpus priftinis deliciis affuetum, non folum ciberum delectabilium, fet abftinentie cihorum comunium, per gratian deputaui. 7. Recor-Eta continuis te iciuniis macerafti . & mollibus foretis indumentis, lectulum durifimum, nunc cratis de uiminibus , nunc nude terre , nunc af. fidis cum ceruicalibus de ligno nel lapide fuauiter elegisti. A. Recordare copiosi muneris ti-moris, doloris, & fletus continui, quod tam co-piese tibi largiri dignatus sum, ut non solum Fratres Minorei, quibus te commendani, cum laerimarum interrogares proflutio, fi ego tuus pater & dominus exulem factam in delictis . se de cetero ad mifericordiam, & patriam reuocarem; uerum etiam feculares interrogando cum fletibus dolorofis de hoc, tuis amaris fu-Spirits ad fletus uberrimos commouebas. Set nec iftud definas recordari, quod tibi fuauis exhibi. tus tuos amaros fletus in dulces facrimas mirabiliter commutani, dum de men nativitate de nirgine, de uirginit matris sublimitate, & a.

tofto trasferirti a Cortona, ed ivi fottorretterti totalmente alla ubbidienza de'miei Frati Minori: in fequela di che, ripreso vigor di foirito, fenza dilazione a Cortona t'incamminafti, e a tenore del mio comando, ti presentalti ed offerifti a Frati, plegando l'animo tuo con fomma vigilanza e prontezza alla lor disciplina, e alle loro istruzioni. 4. Rammentati, che il rimedio del tuo cuore, per intraprender da principio la carriera di tua falute, fu un timore di riverenza filiale, che io impreffi nella tua mente verso i Frati Minori, alla cura de' quali io ti commifi: col qual timore da te perfettamente conceputo, resi spaventato il nemico invisibile, ed atterrai colla mia grazia, onde ti premunii, l'arditezza di lui, che in vista di tua calamità, contro di te si era presa. Ed in verità non ti fentivi tutta tremare, non fi copriva di roffore il tuo volto, quando alcun Frate dell' Ordine del beato tuo Padre compariva in Chiefa, o nelle Cafe, o per la ftrada; non ofando tu di federe, o di parlare co fecolari, alla prefenza di effi Frati? 5. Rammentati, che riordinando l'anima tua, in ella inferii fin d'allora un totale difor zzo di tutti quanti i fecolareschi ornamenti; e affettuosamente ti ammaestral, perche a poco a poco ti fegregalli per amor mio dal conforzio anche lecito delle Signore fecolari. 6. Ramurentati., che riduffi colla mia grazia il tuo corpo, per l'avanti affuefatto alle delizie, non folamente all'a-ftinenza de'cibi più dilettofi, ma anche degli stessi cibi più comunali. 7. Rammen cati, che premunita colla mia grazia, e da essa resa più forte, ti macerasti con digiuni continui; e sprezzata la mollezza de vestimenti, scegliesti con piacere per tuo ripolo un letto durissimo, or di graticel intelluti con vinchi, or di rigide tavole, ed or anche per letto la nuda terra, con capezzali non d'altro, che di legoo, o di pietra. 8. Rammentati del dono fegnalato, che io a te in abbondanza mi degnat compartire, di timore, di dolore, e di pianto continuo; di guifa che non folamente tu interrogavl, immerfa in un mar di lacrime, i Frati Minori, cui ti avea rac-comandata, fe io tuo Padre e Signore, dall'efilio infelice, che per le colpe ti avei meritato, ti avrei richiamata in apprello alla mifericordia, ed alla patria; ma in ol-tre interrogando fopra di ciò con dolorofi gemiti gli fteffi fecolari, co cuoi amari fospiri li commovevi a dirottissimo pianto. Ne lafcia di rammentarti, che io a te mostrandomi soave e dolce, cangiai mirabilmente i tnoi pianti amari, in dolci lacrime, allorchè fopra il miltero di mia Natività da Madre Vergine, Gope la fublimit della fiellà Vergine Madre, e fopra le folemità de Santi, verfaiti divore lacrine i folemità de Santi, verfaiti divore lacrine au convenione. Apop la mort off colui, che i avea fedotta; e che per nove ansi convenione. Apop la mort off colui, che i avea fedotta; e che per nove ansi unita over continui avea, contra tua voglia (\*\*), ciele infidei inceffinemente uli cua puttiti, e de propriati della propriati della contra di contra della contra di contra della contra di con

...

(\*) sraulatus. Potfe al ammirrat qui tulmo, an fugati concepit credibile, che Margherita construire di volume i a sainut, perfererité per nove anne del prectato. Mu cetieramo le mararigile; fe hen si atreada, che quando diccii, che Margherita peccara giuntaria, non si vuol officiare; che peccara violentaria, e d'affortimente contro i fina volontà; mettre inti cich non avreche peccara; ni vuol dire, che preceva-con inhereno e con rinnorii in dis cetti e diffu disma giurita, i movimente delle quale averbe percevato, con interesti in discuste il con peccere; sebben finata delle titrittite dell' ammire, e dalla propria concapificanta foliare, perferenza rattivia nel peccero: la quella guidi appuno, che di fe deso tracconti S. Angolino (lib. 8. Conff. cp. 3) dicendo: late des volumentar mare, awar versa; alia area, silia area, silia area, silia area, silia caratti, alia primirati, simplicatari tares fin, primi dicendari divipatari amissare menni. Sicharatti, alianti aliant

(§) reasfines quam facilit ista de noite per apecus. Il painagior intro da Marghetta per l'ecqui in tempo di none, cocordi fenta videbo iallorché figurado di di dil. Cai, patera di Lavigao per portitiri col Giovane non mante a Montrepicino, «dovette puame i Luguas detta la solo le Citir di Chuni; di Corona, e di Montrepicino, «dovette puame i Luguas detta la solo le Citir di Chuni; di Corona, e di Montrepicino, una scale mule attre groue Terre, e Villegi; e preso la quale dalla prire di Levante trorasi Laviano, redado Montrepicino di Partire per di Carante del Car

De Buer Google

magister uerax tui doctor effectus, detaui temateina compaffione ad pauperes & afflictor, & prebui tibi tantum odorem de locis folitariis & remetis, quod in denotionem accenfa dicebes: O quam fuauiter ibi oraret homo, quamque folemoniter & deuote in locis talibus Deo perfolumen. bur preconia laudum, quam quiete fecure & ordinate agere poffet quis penitentiam falutarem? 11. Recordare, quod in ftatu tenebre conftituta, in folitaria domo, uel eamera degens, radio mee illustrationis illuminata, tuum deflebas eafum, & dum falutabaris a nobihbus, uel infimis de caftro, an (seu) uillas redarguebas eos dicens, quod tuam uttam reprehensibilem seno fcentes , fubtrahere tibi omnino debebunt falutationem, atque alloquium. 12. Recordate quod de statu pristino te diuellens, sub nobilium do-minarum solietate, scilicet Mariuarie & Ranerie ( q) , fpecialiter in principio collocaui. 12. Recordare, quod tui afpellus decorem, quem haltenus in mei magnam iniuriam conseruare conata es, imo alterare & augere, adeo abhorrere, & odire cepifti; & nunc abftimentia, nunc lapidis allifiene, nunc puluer is olfarum apponitione (10), nune minutione frequenti fanguinit delere defiderasti. 14. Recordare, quod ignis amoris mei fic te transformauit in me, ut cum lacrimis a Guardiano Fratrum Minorum de Cortona , hahitum Fratrum de penitentia , ut proxima michi FR peregrina seculo fieres, cum lacrimis, precibut, & inftantia fepius poftulafti .

tenebre de'vizj e del peccato; io maestro verace, fattomi tuo istruttore, ti dotsi fin d'allora di una materna compassione vetso i poveri, e verso gli afflitti: e t'inspirai tanto gulto de' luoghi folitari, e rimoti dal fecolo, che tu accesa di divozione dicevi: Oh quanto un uomo farebbe ivi foavemente orazione! Quanto divotamente in tall luoghi si canterebbero a Dio le lodi ! con quanta quiete e ficurezza potrebbe uno far quivi ordinacamente una falutar penitenza ! tt. Rammentati, che per anche coffituita in istato di tenebre, allorche in casa, o in una camera, fota ti ritrovavi, illustrata ed illuminata da un raggio della mia grazia, deploravi la tua caduta: e fe talora venivi falutata da alcuna perfona, nobile o plebea, in città o in campagna, la timproveravi cen dire, che color che fapevano la tua vita scorretta e riprensibile, non folamente dovesno a te fottrarre il faluto, ma ancor riculare di far teco parola. 12. Rammentati, che flaccandoti io dal priftino infelice flato, ti collocai con favore speciale fotto la protezione, e in compagnia delle due nobili e pie Signore, Marinaria, e Raneria (9). 13. Rammentati, che quella venustà e leggiadria di aspetto, che per l'addietro ti eri industrista non folo di confervare, ma anche di alterare, ed accrescere studiosamente, con mia offefa ed oltraggio; cominciafti ad aborrirla, e odiarla talmente, che or coll'altinenza, or colle percosse di pietra, or collo studiolo deterpamento del volto (10), er col frequente spargimento di sangue, estratto a forza di discipline e flagelli dalle tue vene, desiderasti, e procuratti di totalmente distruggerla. 14. Ricordati per fine, che il fuoco del mio amore ti trasformò talmente in me, che spello con lacrime, con preghiere, e replicate istanze, domandasti al Guardiano de Frati Minori di Cortona l'Abito de' Frati di Penitenza; per renderti cosl a me più proffima, e più aliena dal fecolo.

S. g. Quare, e lector, dare Fratres habitum differebant? Certe tum quia dubitabant de confantia mentis ejus, tum quia nimis formefa,

 3. Ma per quali ragioni (farà quì di-mandato) differivano i Frati di dare a Margherita l'Abito del Terz' Ordine? Ciò

(9) Marinaris, & Raneris. Le due nobili Matrone Marinaria e Raneria fureno le prime nelle quali incontrosti Margherita, allorchè venne a Cortona, e le quali benignamente l'accolfero, e diedero in Cafa loro ricetto a Lei, ed al piccolo fuo figlio di anni fette, o otto al più. Di quefte due Signore riferbiamo a parlare alquanto più diffuiamente nella nofira Differtazione IV. De Confefferi ec.

De Congferi ec.

(1) mans planeris silarem appositions: Le parole del Tefto latino, mune palmeris silarem appominion, che noi sobiamo tradotte, or colte funitio destrumente del volte; fembra, che voginano ofspirater, che Margherit, in odio, e di poso delle gafiter fur vanità, procursa el detaupre il volto colla fulgiane, est affamicateura de vani da cucina; e così infatti ha intefe
quecho passo quede Settioro della Vira di S. Margherita.

mifque tuuenis uidebatur . Set poffquam Fratres inseparabiliter eam Christo adherere widerunt, postquam in feruore spiritus magis ac magis in Deum ascendere conspexerunt, postquam audierunt eam dicentem: Patres mei, quibus fum a Domino commendata, non hefitetis de me, quia fi toto tempore uite mee moram in folitudine uafta contraherem, adeo Deum meum dili. go, adeo mentem meam confortauit omnipotens, quod de nulla creatura, nullaque temptatione timerem, propter fpem, quam in Deum fixi me ad fuam pratiam reuseantem. At postquam me fugiffe mundum uidiftis, me religiofarum perfo. narum confortto fotiaui , meamque uitam mutaui in melius, per gratiam micht datam a Chrifto, cur timetis? cur me differtis induere? Illius ergo amore, qui camdem fua uirtute induerat, litis auditis, induerunt cam Fratres . Que ficut mutauit habitum, ita & fpiritum uirtuitbus adornauit, prout patebit deucte legentibus in capitulis inferius amotatis. Hanc autem mutationem nessiens predicebat, dum solatiose a consotiis dominabus de ornatu sui corporis argue. retur, decentibus: Quid erit de te Margarita manifima? & ipla dicebat: Adhur tempus aduentet, in quo me nominabitis fanctam cum fan Eta fuero, & uifitabitis me cum baculo peregrino (11), cum fearfellis pendentibus ab humeris uestris: Quod quidem factum cernimus, non so-tum in hommibus de diuessis locis currentibus, fet etiam in multitudine mulierum denote uenientium, ad fuum corpus & tumulum utfitan. dum.

fin

:1fo

isai dal

evi:

men-

tali

con

e024 l

ituita

2, 0

ttraca

gra.

talors

phile

s rim-

fapefibile, il fa-

paro-

io dal

n fa-

com-Ma-

C100 ,

DOD

rare,

ia of-

rir'a,

caza ,

o ftu-

los to

thatto

tue ve-

meate

che il

e, con andaiti

ortona

r rea-

à alieaul di-

dare a

e? Ciò

fane nelle colfero, più. Di

ne IV.

roglia-

a intele

facevano elli, perche non a afficuravana della coftanza e fermezza della mente di Lei; e perchè troppo sembrava essa avvenente, e troppo giovane. Ma dappoiche videro i Frati, che ella stava unita infeparabilmente a Crifto: dappoiche la offervarono sempre più avanzarsi nel fervor dello spirito: e molto più dappoichè l'afcoltarono parlar così: Miei Padri, cui dal Signore fono stata raccomandata, non dubitate di me; perchè, quand'anche per tutta la vita mia, dovessi io dimorare in uno de' deferti più orridi, talmente amo il mio Dio; talmente l'Onnipotente fortifico la mia mente che di niuna creatura, di niuna tentazione io temerci, attefa la speranza che ho in quel Dio, il quale alla fus grazia fi degno richismarmi. Avendomi voi veduta, o miei Padri, allontanata dal mondo, e unita in focietà di persone divote e religiofe; e mediante la grazia di Gesh Crifto a me difpenfata, aver cambiata in meglio la vita mia; perché ancora temete? perchè differite ancora di concedere a me le religiose divise? Dappoiche, dico, i Frati ebbero tuttociò vedute e udito; per amor di colui, che di virtà l'avea già rivestita, la vestiron dell'Abito del Terz' Ordine. Ed esta, così mutato l'abito esterno del corpo, sempre più di propofito fi fludiò di adornare di virtà le ipirito; conforme comparirà a chiunque leggerà divotamente i susseguenti Capitoli Quelta fua mutazione pol, fpecialmente di spirito, ella senza saperlo l'avea già prenunziata; allorche dalle fue compagne ed amiche, che avea nel fecolo, venia per ischerzo rimproverata de'suoi vani ornamenti, con dirle: E che farà di voi, e Margherita, cotanto vana? Ed effa lor rifpondeva, che farebbe venuto un tempo, in cui l'avrebbero chiamata fanta, quando fanta farebbe ftata; e l'avrebbero vifitata con bordone, e fcarfella ad armacollo all'ufo de' pellegrini (11). Il che vediamo verificato, non folamente negli uo-mini, che da vari luoghi concotrono, ma anche in gran moltitudine di donne, che ora venzono divotamente a vifitare il fuo Corpo, ed Il suo sepolero. CAP.

(xt) em besuls surgine, em (aerfillis ex. 11 ballone da pellegrino, è quello, che da noi fixali asi appellis inchese, ciciq and ballone lango a gair di Ablie, che union i Pellegrini. La Eserijila poi è una trichetta, o bolta di cuojo, che uliano parimente i Pellegrini, portundolo legata con una centra la quale attraverando il perto, e le resi fecche da una folial co-pedo fianco, dove fin legras, e pendente detta tufchetta; il qual modo di portare, noi lo dictinno portare a atmucalio.

De perfecta conversione ipsius ad Deum ..

Della perfetta sua conversione a Dio.

5. 1. R ecepto igitur a Fratribus Minoribus penitentie habitu, mox per Santi Speritus infusionem noua femina uifa est . Nam he eam in fe transformauit fupernus ignis amoris, ut ex tunt attentiori cura fluderet perquirere, qualiter fe in foistario loco absconderet, sum ne cum hiis, qui de terrenis rebus locunsur, loquendi haberet materiam, tum quia regi omnium feculorum, ut nova Magdalena, meditando, orando, fiendo, & ieiunando, fine medio iungi optabat. Summi quidens amoris flamma fuccenfa; cuntta que animum, feu corpus oblectare folent, fibi fubtrahere cepit, ut mundo ciucifixa mundum contempneret; & fe frequenti fanquinis minutione , fine intermissione setunii, debilitare desiderans, nuda humus eligitur pro lectulo fatigati corpufculi: Nemo enim sam auidus auri , quantum Margarita fui exterminations corporis extitit. Que ut noctes infomines facilius duceret, raro etiam in petra, uel ligno caput languidum debilitatum teiuniis, & effusionibus lacrimarum reclinare folebat. Hec in oratione peruigilans, a prima vivilia noctis ad horam diei nonam , fletus amaros protrahebat orando. Ex uehementia quippe infixi doloris , nunc ex memoria fuorum defectuum. nune ex recordatione crucifixi Thefu, cuius erat meme cruci confixa, tam anxia cum fletibus emiclebat fofpitia , ut fepiffime mori timeret , fepiffime fenfum ac worem amicteret. & welut exammis remaneret. A turbarum ftrebitu femotam elegit celiulam (1) honestatis amatrix, prope tamen nebilium deminarum hofpitia, ut

S. t. R icevuto che ebbe Margherita da' Frati Minori l'Abito di penitenza, tosto per la infusione dello Spirito Santo, videfi cangiata in una nuova femina. Effendoché il fuoco del divino amore talmente la trasformò, che fin d'allora ftudiò di procurarfi colla maggior diligenza un ungo folitario, dove nascondersi a tutti, affine di non aver più occasione di trattar con coloro, che di cole terrene parlano; e perche bramava qual nuova Maddalena, di npirfi immediatamente per via di meditazioni, di orazioni, di pianto, e di digiuni, al Re fupremo de' fecoli. Accesa dalla fiamma del fommo amore, cominciò a privarsi di tutto ciò, che fuole all'anima, o al corpo recar diletto, affinchè crocifilla al mondo, così venifie a diforezzirlo; e bramando colla frequente effusione del fangue, e col digiuno non interrotto di effenuare e debilitare fe stessa, elesse al ripolo del defatigato fuo corpo per fetto la nuda terra: Nè trovoffi giammai alcuno avido tanto dell' oro, quanto avida fu Margherita della distruzion del suo corpo. La quale per pasfar più facilmente le notti fenza dormire, appena qualche volta pofava il languido capo. indebolito da digiuni, e dall'effusion delle lacrime, fopra una dura pietra, o fopra un legno. Vegliando ella in fervida orazione. in effa continuava, immerfa fempre in amaro pianto, dalla prima notturna vigilia, fino all'ora nona del giorno. E traficca fempre da veemente dolore, or per la memo. ria delle paffate fue colpe, or per la rimembranza del crocifillo Gesu, alla croce del qua'e itava continuamente colla mente confitta, mandava fuora col pianto si affannofi fospiri, che spessifime fiate temes di mo-rire, e assai frequentemente restava priva di voce, e come fenz anima. Questa vera-ce amante dell'onestà si ciesse una piccola e povera cella (1) feparata e remota più the fosse possibile dal popolare tumulto,

fecte-

(1) elegie tellulam Ovunque in quefte Leggende si parle delle Abitazioni avutesi fucceffiramente in Cottona da S. Margherita, trovansi espresse quelle col nome di Cella; il qual nome si piave, e si ufe, eguelmente la Latino, che in Italino, e perciò lo abbiam fempre ritenuto nella notira Traduzione. Il significato di quefto vocibalo el riferbiamo ad esporto più diffusamente nella noftra Difsettazione II. Delle Abstazione ec. ballandoci per ora accentire (per la prima volta, che tal vocancio el si presentat che ogni qualvolte si troverà in questa Leggen-da il nome di Celia, dovratti intendere una piccola, ed unuo Cafetta, rimota al possibile dai tomulti del fecolo , e adottata a perfone di vita religiofa , e penitente , quale era la nofira Santa.

fecretius, ac fecurius moraretur. In qua fe Deo nimirum litabat cum disciplinis, alapir, ac pugnis tam acriter, quod caro naturaliter randi-da, illius amore liuida penitus appareret, cu-ius liuore fanati fumus. Plus dicebat fe letari de fui destructione corporis (quam non folum petebat a Domino , fet procurabat omnibus modis ardenter) quam fi ad imperiale fastigium fuisset este quia conversorum primordia blandis resouenda sunt modis ( nam per gradus ascenditur ad virtuter) ut huius temportis fermidolofi non patteant fubdere Spirittei carnem fuam, fuorum describo gradus iciuniorum. Inchonta namque falutis uia, primo Christi famula Margarita, folutis diebus, ut ita loquar, cibaria fua, non omittendo iciunium, fagimine condiebat, carnes nullatenus romedendo. Parum post, in divinum amorem dulciur sursum ducta, omni carnium fpreta pinguedine, folum liquorem olei fumendis cibariis apponehat. Et quoniam de fuarum labore manuum, fe & fi lium (2) decreuerat alere, cepit nobiles dominas de Cortona humilis Murgarita diligenter cuftodire in puerperio. Quibus licet cibaria, que ipfarum flasui competebant, delitiofe pararet, ita in quadragefima'ibus cibis continuabat ieiunia, at fi quadragefimale tempus adeffet. Ibique cantantibus alus ad languentis folatium, fola feerfum adeo liquefiebat in fletu, quod can-tantes ibidem convertebat ad planctum. 3 merentes cum ea, fua cantica fuspendebant. Hec est illa Margarita que tam feruenter aftantibus de Dei misericordia loquebatur, atque se-ueritate institie, quod millum cor abstantium reperiebatur ita fecularibus delitiis deditum, quod fe a lamentis, pre calore perborum ipfius, de-

benche per altro contigua all'abitazione delle due nobili dame sue benefattriei, affin di poter ivi più fegretamente, e infiem più ficuramente far fua dimora. In questa cella faceva ella di se stessa sacrifizio al Signore; a forza di flagelli, di guanciate, e di pugni si accrbamente straziandosi, che la carne di lei naturalmente candida, compariva del tutto livida e fmorta, per amor di eolui, dalle cui lividure la nostra rifanazione provenne. E più dieea Margherita di rallegrarsi della distruzion del suo corpo (che ella pon folamente domandava al Signore, ma in turti i modi, e coll'ardenza maggiore ancor proeurava) di quel ehe rallegrata fi farebbe fe fosse stata inalzata al Tropo imperiale. Ma poichè i novellamente convertiti, debbono ful principio effere animati al fervore con maniere men rigide (giacche alla virtis non fi afeende che per gradini) affinche i troppo timidi de' noftri tempi nou fi fpaventino di fottoporre la loro carne allo spirito, descriverò in questo luogo i diversi gradi de' digiuni di Margherita. Avendo intrapresa la via della falute, da principio, ne giorni fecondo il rito univertal della Chiefa non obbliganti ad aftinenza o digiuno, non tralatciando di digianare, condiva i cibi col graffo, fenza per altro mangiar le carni. Poeo dopo follevata a gultare più dolcemente il divino amore, dato di bando a tutto ciò che provien dalle carni, condiva le fue vivande col folo liquar dell'olio. Avendo poi Rabilito di alimentare se stessi, e il proprio figlio (1) eol prezzo del lavoro delle fue mani, fi diede l'umile Margherita a prestare diligente assistenza alle nobili don ne di Cortona in tempo del lor puerperio. Alle quali quantunque preparaffe vivande deliziose competenti allo itato loro, ella in quanto a fe continuava i digiani, come fe fempre fosse stato tempo quaresimale. Quivi, mentre altri eantavano per follievo dell'inferma, ella standofene da parte, talmente fi struggeva in lacrime, ehe quelli steffi ehe cantavano, eccitava al pianto; onde lafciando i lor canti, a piangere an-cor est con lei si univano. Questa è quel-la Margherita, che con si acceso fervore parlava agli astanti della misericordia di Dio, e de rigori di sua giustizia, che niun cuore vi era tanto dedito ed attaccato a

fenderet. Ut autem nobis Margarite discretio humilis fplendeat, antequam uellet propter ietunium, familias dominarum, quibus feruiebat, de fibi coquendis grauare cibariis, coram earnes edentibus ab efu carnium abstinent, de aliis cibis comunibus, qui fibi apponebantur, quandoque tenuiter comedebat. Ibique famulatum parienti non subtrahens, summa cum diligentia horas canonicas cum aliis orationibus, aurs horis addebat . Domino noffro integraliter persoluebat. Ibi tanguam lilium inter Spinas, lux in tenebris, & aurum inter pulueres pofita, teiunans & lacrimans, nigitans & labo. rans, elentes, bibentes, cantantes, & in otio dormientes minime judicabat. Hec est illa que balneum preparans dominabus, in lauacro fotummodo fletuum fe lauabat : per fingulas namque nocles lectum confcientie lacrimis inceffanter expurgans, per uirtutem doloris continui. quem gerebat in corde, pro aspersime (per a-freessionem) sangumis Thesu Christi abluere a-nimam non cessabat. Et uidit eam puerpera erantem in aere .

§. a. El questam predictorum elfequierum de caufa, de Miffu, E predicationdour, Det famula Clintho feruire nequibat ad uceam, fe fuoraxis celeritera prefuto feruito dominarum, el queens folitas confedencios recipere; E ad efidencia citius largicula, largum dominum (3) escit precibius miutare. El tois hee acta fun?

piaceri del fecolo, il quale, attefo il ca-lore delle parole di lei, fapello a fe stesso impedire la compunzione, ed il rammari. co di fe medefino. Affinchè poi apparilea l'umile discretezza di Margherita, è da notare, the per offervare il fuo digiuno, non permetteva, che i familiari delle Signore, atle quali affifteva, aveffero l'incomodo di preparare per lei cibi particolari; ma mentre gli altri mangiavan carni, ella da effe aftenendoff, mangiava fol qualche volta fearfamente de comuni cibi, che posti vepiano in tavola. Ivi fenza punto mancare all'affiftenza della parturiente, recitava con fomma diligenza ed efattezza le Ore canoniche, con altre divote preci, che alle Ore aggiugneva, in lode del Signore. In tali luoghi, e circoftanze Margherita qual giglio tralle spine, qual lume in mezzo alle tenebre, e qual oro mischiato colla polvere, digiunando e piangendo, vegliando e faticando, non giudicava giammai chi mangiava e bevea, nè chi stava in allegria, e dormia nell'ozio. Quelta è colei, ehe preparando alle Signore il bagno, fe fleffa lavava folianto con lavanda di lacrime; ed espurgando con esse incessantemente ogni notte il letto di fua cofcienza, in virtu del continuo dolore, che fillo nel fuo enore pertaya, coll'afoerfion mifteriofa del fangue di Gesù Crifto non cellava purificare l'anima fua. In una poi di fomiglianti congiunture, mentre faceva effa orazione, fu da una parturiente veduta follevata in

aria.

§ 2. Ma potché per cagione de prefatione de la consequencia del poste recorre caricario feccordi a midrafabili, fir violes colrecipios de la consequencia del c

(s) Jurgue Diminus cm. Qui comincia a trutturi della fondatione dello Spediale di S. Muitti della Midirectatia in Comona, progrettia da S. Mirgielta e, dei idir, mediatere la trappita de fuel divorti, cicaginia della qui finali cuo eri di ua doptanto più diffusimente nella nostra Diferitarene X. Il pio, e laberta depune della piori, e inboratia del quale ella protegoriamente il presulta a tai sopo, fembra, che fosfe il generolo, e modil Urono Uganta de logali, il quae e queste di sia alcane nomente mendifette, che perio di fe conservara in Corona il non roco di uttili il bassa delivanti era amicilimo di Matgherita, e da Lei era chiammo il Capuler stato pe del quale occorreta il montro di di Matgherita, e da Lei era chiammo il Capuler.

Cer-

Certe in domo domine Diabelle (4), in qua Pa-ter misericordiarum & luminum tanta Margaritam nufericordie pietate dorquit, ut ipfam do mum in hospitium misericordie commutaret. Al hanc domum Margarita cor fuum pofuit (5), B ipfam in ujum pauperum adeo computauit, ut temporibus opportumis penitus uellet, quod nec mobilibus nec immobilibus ad fubuentionem pauperum largius peragendam, uel in minimo parceretur. Et fais plantatoribus non ingrata, juffit & ordinauit, ut infirmarie Fratrum Minorum de Cortona de rebus predicte domus mifericordie , necessitas infirmorum Fratrum plena. rie femper ministraretur . O uere mifericordie mater, que tam intenta fuit de confolationibus pauperum, ut fibi nichil de rebus predicte domus, in quantacunque fueris penuria pofita, ufque ad finem fuum permiferit affignari. In illa quidem domo misericordie Pater tanta misericordie condescensione ipsam repleuit, quod nune perfonaliter, qui ubique est, suum comunicabat alloquium: nunc ei donabat Angelorum folatium; nunc cum ea existens deterrebat in bella hostem antiquum ..

§. 3. Tane temporis Margarita in curdis rebus Chrifto devota, ad honorem Baptifle, quem fibi in advocatum elegerat, festum pauperibus faciens ammatim, de suarum labore mamuum pauperes, se ac sivum prinando, quos paranerat estis follicite, fatiabat (6). Hec est nome Diabella; (4) dove il Padre delle mifericordic e de lumi infufe a Margheri. ta dono tale di mifericordia, e di pietà verfo il profilino, che ottenne, che quella cala medeli na fosse cangiata in un Ospizio o fpedale di Mifericordia a favore de poveri. A questa casa applicò Margherita tut-to il suo cuore; (5) e talmente la deputò a benefizio de' poveri, che volle onninamente, che nei tempi opportuni, nluna cofa fi rifoarmiaffe, mobile, o immobile, per fovvenire abbondantemente alle loro indigenze. E piena di gratitudine verso i coltivatori del di lei spirito, dispose, e ordino, che da beni della predetta Cala di milericordia, dovelle femore fomminitraril il necessario alla Infermeria de Frati Minorl di Corcona. Qual Madre poi veramente di milericordia, intentiffima fempre al follevamento della povertà altrul, non permife giammai finche ville, che da beni di detta Cafa, veruna cofa anche minima fi aflegnaffe alle fue proprie indigenze, per quanto gravi effe foffero. In quelta Cafa di mifericordia, colui che delle mifericordie è Padre, di tante misericordie ricolmò Margherita, che or la confolava egli stesso in periona co'fuoi dolci colloqui; or le donava il beato conforzio de Santi Angioli, ed ora stando con esso lei e per lel combattendo, confondeva ed atterriva l'inferpale nemico.

§. 2. Circa quel tempo, Margherita in tutte le cole divotifima, ogni anno in onore di S. Gio. Battifa, da lei eletto per protettore, faceva la felta a poveri, refocilandoli coi cibi, che col lavoro delle fue mani avea prepatati, (6) rimanendone in-

anche nella VII. Delle flate de Cortenefi ec. e più che altrove nella Differtazione IV. De Con-fessione, e de Familiari di S. Margherita.

(a) la Domi Divida Distrito era. La nobi Matrona Donau Disbella (di cui anche ai fa menagione nel 5, 30, ed Cap. VII. (di queta Leggenda) (a naltra singine Benefittites, che ad-insinuazione di Margherita, contribui sula fondazione dello Spedale della Mifettorolta in Corrona 1 donaudo per tal effetto i propria Cafi; como eq di dec el prefisente i il Terto. Di quetta vivrando Doma tomerà pure ocessione di parlare nella fuedetta Dissertazione X., e anche nella IV., lo cui D'. Cienfifiri s.

(5) ar Juma Minis ex. Qui Marghettia, come principal Fondatrice; e Diettrice del nuovo Spei dale della Miferecordia in Cortona, fabito incomuneia a procurare i provvedimenti, e disporte i regolamenti opportuni pel bosto, e fasto governo del medelamo; i quali faron dipoi approvati, e confermati autenticamente dal Vescovo d'Arezto, cui nello fipirituile era fottopofia Cortona; come pure stara inferito nolla sontra Differzissione X. Dalia Fandataine al Cortona; come pure stara inferito nolla sontra Differzissione X. Dalia Fandataine al Cortona; come por su a responsa del monta con consistenti del monta del monta

(6) obto follons fastidate. Il lungo, in cul Margherita nella Felta di S. Giorna-Builla, come qui si accessa, e la site follonitat del Santi, come più fattos i nota, faces il publo s' Poren, e ett una fanza poco diffunte dalla Cella, che, come sopra, al 5, i. di quello Capo II, si resi eletta, sittata, ciolo di l'una, c., che l'aira dorè la perfeniencente il notrono il Monditare di S. Giolumo detto delle Porertile; come diriti nella nellar Diferrazione il folla datassira e la Cella nota e più in ceretre una in tanta dellama bila rectione del d'overt recles uscom ferrito Monaflerto, da me, che ferivo vedura, e considerata, e futumene dare le maiore chier ty come nella or rificita Diferratione più chiarmente efegorio.

illa teruida Margarita, que beatum Francifeum patrem Juum instantissimis precibus exoscam pattern jauro legicatignus petersis exo-rabat, ut just meritis impetraret a Chifflo, in musuus fingularis amoris, fuorum plenariam in-dulgentiam per catorum. Quantuncumque infir-ma effet ac debilis in fue conterfionis primordio, extra quadragefimalia tempora cafetim non fumebat net oua, & in quadragesimis nulle geneve pifcium utebatur ; & quad pius eft , quicquid de fibi miffis cibariis subtraliere poterat, pauperibus rependere celeriter conabatur cum lacri mis , nichil pro fuis necessitatibus retinendo . O agnita pie matris pietas, que adeo pauperes & egenes actraxit, ut relictis divitum liostiis, ad fue cellule hostium in qua parum, imo nicht quafi tenebat , turmatim congregabantur! Et quia vieme domine compatiebantur eidem , ipfa tamen inuita, que in uisceribus caritatis pauperes diligebat, pauperes a cella eius nitebantur expellere, ut haberet occasionem aliquid retinendi pro fe . Nerdum reclufa penitus (7), ad locum Fratrum Minorum (8) de mane folito more deuote pergens, ujque ad tertiam, quando non iciunabat populus, in oratione manebat;

tanto priva essa ed il figlio. Questa è quella fervida Margherita, la quale con iftantiffime preghiere fupplicava il fuo Padre S. Francesco, che per li meriti suoi le impetraffe da Crifto, in fegno di parzialissimo amore , la plenaria indulgenza de fuoi peccati. Per quanto ne primi anni di fua conversione debole ed inferma ella fosse, fuori del tempo quarefimale non mangiava mai latticini ne ova; e nelle quarefime neppur cibayafi di alcuna forca di pefce; e ciò he è più, tutto ciò che di alimenti a lei traimefli potes fottrarre a fe stella, tosto procurava di diftribuirlo a poveri, niente ritenendo pe fuoi hifogni La pietà di questa madre veramente pia refa effendofi notoria, talmente a fe traeva i poveri e miferabili, che lafciando questi di affacciarsi alle porte de facoltosi. fi adunavano in folla alla porta della Cella di Margherita, in cui pochissimo e quass nulla ella teneva. La qual cofa offervando con compassione le pic Signore di abitazione a lei contigue, affinche qualche co-· fa le rimanelle pel proprio softentamento, sforzavanfi di allontanare i poveri dalla Cella di lei: ciò per altro con rammarico della medefima, che con viscere veramente di carità amava i poverelli. Non effendo per anche totalmente Reclufa, (7) portavafi per ordinario ogni mattina di buon ora e divosamente alla Chiefa de Frati Minori; (8) ove ne giorni, ne quali il popolo non digiunava, fi tratteneva in orazione fino all'

22 ad

(f) sachos reinis, printe ges. Nulls nothe Diferences II. Della Attaciri et reduli eppole il sacho, ose pissura riempi di nofte Sastan Persona Guisse sono redulinent activite, e e Periona Guisse statica tonibente. La prima Cella, ch'esbe Myphrita in Coriona pretto il coloii Mittone Ministria, e Ramaris, come fopra a § 1. al clap. 1. e, quella, chi si eleft e dopo sere vellus l'Abro del Teri Ordine di S. Francelos, alquamo più obtanta, e ribie reducione di Sastan del Cella del Sastan del Cella del Cell

Ocumbu (S

& ad cellam radiens cum filentie, hoftie clauora di Terza; indi tornando con filenzio fo, parum uacabat operi, multum orationi. Inialla fua Cella, quivi a porta ferrata, per tium fapientie Christi timor fic eius oc upauealcun poco applicava al lavoro, e il rimanente del tempo, cioè la massima parte, rat mentem, ut nullius uellet fa:iem intueri, lo impiegava nell' orazione. Il timor sannichil audire nel loqui de lecularium moribus. Nam fi precedenti die quicquam dixerat, uel to di Dio, principio della vera Sapienza. talmente stava impresso nella mente di audierat, uel suisset locuta cum aliquo secula. ri ad secularia negotia pertinens, affuetas Chri Margherita - che guardavafi dal mirare quafti dulcedines nullatonus prefumebat in orando lunque persona in faccia, e dal parlare, o anche sentir parlare di cose secolari. Con-ciosiache, se nel giorgo, parlando con alnocturnis heris repetere; fet cum interna mesti. tia laerimando noctem du chat infombnem. Que dolore ardens, pugnis tund:bat pectora, & uo. cuno, avesse detta, o udita qualche cosa spettante agli affari del secolo, non ofava ciferans welut parturiens internum merorem cordis, dormientes in uico excitando, ploratibus la notte fulleguente di ricercar dal Signodemonstrabat: & quia non moritur amaritudo nisi in dulcedine, nec frigus extinguitur nisi in calore, ideo tantis, assicta doloribus, ad crucis re nell'orazione, le confuete dolcezze; ma lacrimando con interna mestizia, pasfava la notte intiera fenza ripofo: E armeditationem, & Recempteris ludibria animum dendo di un intenfo dolore, battevali con reun ande, indivibilibus fletibus infiftebat; quia pugni il petto, e con voci clamorofe, fiin Christe supplices tam amore emnis amaretuno a (vegliar dal fonno i vicini abitanti do mentis duliorabatur. Her autem , dilectiffimanifestava col pianto esterno la mestizia mi fratres, meditatio paffionis tam anxie renodel cuore. E poiche l'amarezza non cessa wibatur in ipfa, quod muic lacerabat tunicam fe non nella dolcezza, in quella guifa che in dorfo, ac fa iem; nune percusiebat alapis geil freddo non fi estingue che col calore; nas: nane fabricabat fuora fuum dorfum cum perciò Margherita da tanti dolori oppressarichiamando l'anima fua alla meditazione nodofa cordula, ellius a nore, fupra cutus dor fum fabruauerunt peccatores. In sam-dolorofis della Croce e degli obbrobri del Redentoamarifque flet:bus & fufperiis, nune de suis dere, fi abbandonava indicibilmente al pianto, e piangendo i fupplizi amari del fuo fectibus . nanc de Thefu Christi passione , conceptis posita, sciens quod ucre dilectionis eui-dentissimum signum est operum exhibitio rectu, Signor Gesti Crifto, così raddolciva ogni amarezza della fua mente. Quelta meditaad exterminationem pristine uite, uanique hozione della passion del Signore, in esta noris feculi; pro elemofina cepit ire per terproduceva sì vivi effetti, che ora fi laceram (9), nullius domum ingrediens, nulliufrava le vesti indosso e insieme il volto, ora si percuoteva le guance, ed or si fla-gellava le spalle con funicelle nodose, per amor di colui, fopra le fpalle del quale fearicaron diluvi di flagelli i peccatori . Immerfa in st dolorofi ed amari pianti e fofpiri, or conceputi a motivo delle fue colpe, ed or dalla rimembranza della passione di Crifto; fapendo che il contraffegno più manifelto del vero amore confilte nel rettamente operare, affin di distruggere adequatamente la reità di fua vita primiera, e de vani onori da lei cercati nel fecolo

(g) agis in per cereme. Il veccholo- Terra, olive il significare à la listino, che lir listiliaco, poso degli elementi, de quali è composto il finando corprore, e l'universo Giolo terrefrite, la cai vivone vutti gli uomini prendesi nore non di redo per significare una quiche Provincia pattioniere, o Regione, o Petet, in cul diviette i la forefricie dello fine to terrefrie Giologi come la Grecia, l'Italia, il Milanefe, il Piorentino ec.: diccadent con aggiunto: ne terra sibe proprie de Grecia, e l'Italia, il Milanefe, il Piorentino ec.: diccadent con aggiunto: ne terra sibe per significare de Grecia, l'Italia, al Milanefe, il Piorentino ec.: diccadent con aggiunto: ne terra sibe per significare, de degli filiania, de Milaneti, del Piorentini ec finalire, con marchia, esta con discarda della continua della continua di continua della continua di continua di continua di continua di continua unite, con cidi mura, odi continua marchia; fenze firti alfora distrinione tra: Lunghi, che in baso intino diconti criviarsi.

cominciò ad andare per la Città (9) que-

que faciem hominis intuende. Her est illa Margarita ueriffima , cui fi aliqua domina integrum pirem dare volebat, recufabat eunidem, timens ne daretur eidem pro teuerentia fpetiali. Veruntamen tanta pollea fibi ad pauperes inerat pietas maternalis, quod pro amore inspum, panes integros recipere nullatenus reculabat. Hec est illa Morgarita, que capsam donans, & uala pauperibus tribuens, panem pro fuo midu in olla fracta & lapide tecta, paupertatis amore recondidit. Hec eft illa que euangelicum uerban perfecte impleuit, quando pro amore dilecti lui Sponft Thefu, unicum flium expulit (10), & illi pauperes, peregrinos, & notos (nothos) pro Christo preponens, rebus fibi deputatis ad ulum fe diligenter fepe privant. Ad han: igitur verebantur feculares accedere, tum quia ra-

fluando limofina, fenza giammal entrare in veruna cafa, e fenza mirare in faccia perlona alcuna. Questa è quella verissima Margherita, cui se alcuna Signora voleva dare un pane intiero, ella lo ricufava; temendo che le fi delle a titolo di riguardo speciale, che si avesse per lei. Era poi così grande la materna fua pietà verfo i poveri che offertile pani intiert per amore di effiallora non riculava di accettarli. Quefta è quella Mirgherita, che dando per carità a poveri tutti gli utenfili, e vafellami di fua cafa, fi riduile per amor della povertà, a tener ripolto il pane per fuo ulo, dentro di un vafo rotto, coperto con una lattra di fatfo. Quelta è colel, che ademni perfettamente in fe stella l'infegnamento evangelico, allorchè per amore del diletto fino Spolo Gesù, escluse da fuoi affetti l'unico fuo figliuolo (10); e ad effo antenonendo per amor di Crifto i poveri. pellegrini, e gli abbandonati, per porger faccorfo a questi, spesso privò se stella delle cole affegnate al fuo proprio ufo. Quindi è che i lecolari non ofavano di acco-

10

per esprimer Città, sempre trovesì usito il vecebolo Terra, come quie pro elemisiaa cepit ira per TERRAM, cioè per Civitatem Cortena: e nella Vita della B. Chiara di Rimini feritta in italiano nel Cop e si legge albera compunita da la charità , de nfeio in nfeio tuita la forca (cioè la Città di Rimini , ) e borgie vificava con proficzea ; parimente nel Cap que E forefine con fatiga per la Terra cercande: e nel Cap. 10 Ujette de la IERRA, er porte de Affijo Tale, dits, era l'ulo de baisi templ nello icriver tanto in latino, quanto in volgare italiano. In oggl poi, eftendosi reflituita la buona latinità, il nome ferra in latino non si u erebbe mai per significare i surriferiti luoghi, ne dell'una, se dell'altra Classe; e in italiano si userebbe, e si ula m fatti anche in oggi il nome ferra a denutare i lunghi della seconda Classe, che in latino diconsi Oppida; ma non però mai a denotare i Inoghi della prima Clafie, detti in latino Civitates, o Urber, per efprimere i qualt si direbbe, e si dice, non ferra, ma Curà Quadi è, che pella noftra Traduzione, dovunque si è incuntrato il nome Terra preso in significatn di Città, non Terra, ma Città abbiamo tradotto. Il che tanto più si è creduto di dover fire, perchè (usurpandosi oggi in italiano il nome Terra a denotare folianto gli Ospisi come diffinti dalle Circa,) fe si foise tradotto Terra (ove fpecialmente con tal nome è denotata Cortona,) avremmo dato motivo a'nostri Leggitori di credere, che, secondo nol, a'tempi di S. Margherita, Cortona non fuise veramente Città: la qual cofa è falsissima; mentre se non era Città ceclesiaftica, perchè ancor non avea Vescovo, avea per altro anche allura totte le prerogative di vera, e propriamente detta Città politica.

(10) unicam filium expulst. Qui dove il Telto dice, che Margherita difeseciò da fe l'unice ino Figho: wateum filmm exculire nol abbiamo tradotto: efelufe prima dai jusi affetti, e indi ancer dalla jua prefenza i' unice fue figliele : elsendo chiaro da ciò, che qu' legue immediatamente, e da ció, che si aggiugne nel feguente 5. 4., che ella per amore del divino fuo Spo-fo Gesù, spogliata di ogni arracco alla caine, ed al sangue, escludeva dal suo affetto tutti l suoi Congiunti per estuale aderenza, preferendo loro, e legnatamente al proprio figlio, i Po-veri di Gesù Cristo; e trattando esso suo figlio, finchè dovette tenerso presso di se, come se Wri di Griù Cinflo; è trattando cito 100 Billo, macca con cuesto presso un s., comme a mon gli folia finta Madre, anti come fe quasi lo strefa in odio. E Confinado inoltre da quanto to it ha più fotto, cioè nel § 7, che, quando il figlio fu in cità di feparallo totalmente de , non laiciò di cio farte, mandando la life cuole in Arctavo; il he not creditamo avrentro circa il fine dell'Anno MCCLXXV, no principilo dell'Anno MCCLXXVI, efecado il figlio dell'Anno MCCLXXVI, and a consideration dell'Anno MCCLXXVI, con consideration dell'Anno MCCLXXVII, con consideration dell'Anno MCCLXXVIII, con consideration dell'Anno MCCLXXVII, con consideration dell'Anno MCCLXXVII, con consideration dell'Anno MCCLXXVIII, con consideration dell'Anno MCCLXXVIII, con consideration dell'Anno MCCLXXVIII, con considerat in et à d'circa dieci, o undici anni ; giacchè nelle Fefte Nittilizie dell'Anno MCCLXXVI. ven-ne da Arezzo a Cottona il Metro di lui a dimandare a Marghenta il fino flipendio ; e fu a Bri data la falfa naova, che si fose il fito figlio annegato in Arezzo, Rileggasi, ne si perda Bri data la falfa naova, che di vifta la noftra Annatazione cronologica (a) fopra il Cap. 1.

re lequebatur in cella, tum quis eternum adea fi to uterino preponebat amorem, ut nil ei coquere wellet, ne tempus impediretur orandi: tum quia raro fecum loquebatur eidem : dicebat numque, fili mi, cun ad cellam redieris, ficut cibum crudum inueneris ita fume, tenendo filentrum, quia tempus diuinis laudibus impendendum, in te nulla ratione diftribuam : & quamuis circa fuum fe filium fic haberet, nichilominus carnes, pisces, & diversa pro pauperibus Christi parabat cibaria; in quorum occupata ministeriis tempus non fe dicebat amictere, cum Spiritus suggereret hec exercere, non caro. Cum uero Margarita non haberet cibaria, que pauperibus poffet expendere, acquirebat eis interu las, cultellines, cingula, urceoles, fcyphos, & tigna pre foco, tunicas, fiscenes (11), & oper-toria ledi; & fi non habebat quod poffet tribuere, fue tunice manicas diffuebat, & uelum deponens de capite, nunc pater noster, & cingulum, & tigna tedt decorticans, etiam urceolum aque benedicte, fi non poterat aliud exhibere, prebebat; tantum de filio fuo curans, fieut esset materne miserationis obista. Quod experientia certa didicimas, cum in Sanctorum folempniis pauperes inuitaret ad epulas, nec fibi

geriti non dalla carne, ma dallo fpirito. Allorche poi non avea Margherita veruna forta di alimenti da dispensare a poveri, procurava per loro delle camicie, de piccoli coltelli, cinture, orciuoli, bicchieri, e legne pel fuoco, tonache, facconi, (11) e coperte da fetto; ed altro non avendo da dar loro, fcuciva le maniche della propria veste, e toglievasi dal capo il velo ; mec file aliquid referuabat. or dava lor la corona de Paternostri, or il proprio cingolo, or le cortecce che levava dalle travi del tetto, ed or il vafo fteffo dell'acqua fanta. Solamente del proprio figlio niuna cura prendeafi, come fe affatto spogliata fosse di pietà materna. Ciò che maffimamente spiccava, allorche nelle folennità de Santi invitava a convito i poveri, fenza nulla riferbare per fe, o pel figlio.

S. 4. Post bec facta manu Domini super eam, non contenta ieiuniis pristinis, cepit interdum olus absque sagiminis & olei appositione comedere; & paule post emnibus rebus coctis, preter panem, dimiffit, continuando iciunium, panem cum lacrimis comedens , pro uariis ferculis

S. 4. In progresso di tempo, toccata Margherita da nuovo divino impulso, non contenta del rigore de priftini digiuni, cominciò a cibarfi di pure erbe fenza alcun condimento ne di graffo, ne di olio; e poco dopo, sbandito, a riferva del pane, qualunque cibo cotto, continuando il digiuno, e mangiando il pane tralle lacrime in luogo delle diverse vivande, aggiugneva soltanto al pa-

parlava in Cella con chicchefia; al perchè

allo stello figlio delle sue viscere talmente

preferiva l'eterno amore, che per non fra-

ftornarfi dall'orazione, non voleva occu-

pare il tempo nel cuocer per esso i cibi;

e con elle pure affai di rado parlava: onde

una volta per sempre si contentò di dare

a lui quelto avviso: Mio figlio, quando tu

tornersi a cafa, prenderai con filenzio il cibo crudo, conforme lo troversi; non con-

venendo, che io impieghi per te quel tempo, che nelle divine lodi è dover d'im-

piegare. Quantunque per altro cost fi di-portalle col figlio; pe poveri di Crifto non-

dimeno preparava e carni e peici, ed akri

cibi; ne'quali ministeri occupata, diceva di non perdere il tempo, venendo effi fug-

(41) fijener. Circa quello vocabolo fijener notano i Bollandisti, che si trava nun folo nella Leggenda di S. Marghenta, ma anche nella Vita di S Brigida, e di S. Darlundache; fenza dire per altra qual sia il significato di esso. Noi vedendolo qui congiunto coll'altro vocabolo: operteria lelli, cioè ceperta di tetre, in abbiamo tradotto: faccene, parimente da tette; di guifa che la voce : fire : si prenda a significare quel facco grande pieno di paglia, che fia nel letto fotto la materaisa di lana, o Coltrice di piume, e il quale dicen da alcuni in latino: Culciera framentites. Che quella pai, e non altro voglissi denotare con tale vocabolo, tilevasi anche più chiaramente da ciò, che abbiamo nel Cap. XII. di quella Leggenda, che è De Miraculi se, al num. 37. ove dicesi di unn, che arma jua repo,merat inter culcuram, er fijennem; dove certamente non vuol dirsi altro, fe non che tenea mposte le Armi tra la coltrice, o materassa, ed if faccone del letto.

nil addebat, nifi auellanas paucas (12), uel amigdala. Et ne credas qued tam arta fejuniorum afperitas paucorum fuerit dierum, uel menfium, hanc paribus annis continuauit, orationibus ugcans, iciuna ufque post horam nonam, uel etiam uefpertinam manebat. Her ita pro-Timorum uitia cum Chrifti paffione defleuit . quad non folum frequenter pre dolore radices oeulorum uidebantur de fuis orbibus erui; ueruin etiam aliquando lacrime in fanguinem uerfe funt, cum tam nouis in fudore ac pallore ab aftantibus uifis angustiis, quod de infius separatione anime verifimiliter autumabant. Et fi de hominis falute (peratur, qui femel fuos fuxta mandatum fande matris Ecclefie, confitetur in anno defectus, uel fakem in morte; qua fronse , qua temeritate de illa quis dubitat , que nunquam de fuorum accufatione defectuum, imo wirtutum , quas uitia effe timebat , potuit fatiari? Es ut uere superno regno apta inueniretur, . fuo mandauit filio (13), ut nunquam uel minimum consanguineum sui patris coram ipfa prefumeret nominare , quia nec memor corum effe poterat, aut unlebut, que suum perfecte pofuerat cor in Christo. Quotiens audiret uel diceret aliquid quantuncunque utile, quod fructuolum proximo. & Deo perfecte gratum non uideresur eidem, tanto timore consternabatur, ut corporeis uiribus destituta loquelam perderet. & corpores pringretur calore: Dicebat namque aund zelotipus ille sponsus eternus tam curiose animas speculatur, quas condidit, ut actiones nostras, quas credimus effe wirtutes, vitta deputet, & unde pia merces speratur operum, inde puniat: aliquando in eternum . .

ne, alcune poche noccidole (12) ovvere mandorle. Ne tanta asprezza di digiunt fu foltanto di pochi giorni, o pochi mefi; ma la continuò per più anni; infiftendo mai sempre all'orazione, e rimanendo digiuna fin dono l'ora di Nona, e talvolta di Vespro. Ella poi talmente dep'orava, unitamente alla passion del Signore, i peccati del prossimo, che non folamente spetfo per la veemenza del dolore, parevan le radici degli occhi fuoi uscire dalle lor cavità; ma talvolta ancora fi convertirono le sue lacrime in sangue; e ciò con sì inufitato fudore e pallor di volto e effetto dell'interna angustia, che dagli astanti, che l'offervavano, fi giudicava con ragione, che fosse per separarsi l'anima sua dal corpo. Che se fi fpera della falute di un uomo, che confella una volta l'anno, giusta il precetto di S. Chiefa, i fuoi peccati, o almen li confessa in morte : chi potrà dubitare di Margherita. che non potè mai faziarfi di acculare i fuot difetti; anzi le stesse tue virtà, che temeva effer vizi? Per renderti poi più atta al superno regno, ordinò al suo figlio (13) che non ofalle giaminai di nominare in prefenza fua alcun confanguineo del fuo genitore, poiché non potea ne volea in verun modo aver memoria di essi, como quella che posto avea perfettamente il suo cuore in Crifto. Ogniqualvolta avesse udita, o detta qualche cofa, anche per fe stessa affai utile , la quale a lei sembrasse non effer di profitto al prossimo, e pienamente a Dio grata; tanto per lo timore rimaneva abbattuta, che dellituta di forze perdea la loquela, e priva reftava di caor naturale. Perocche diceva ella, che l'eterno Spolo gelofissimo, difamina cost accuratamente le anime da lui create, che quelle azioni stelle, che noi crediamo virthe fon riputate da lui quai veri vizj, e d'onde speravasi ottenere una pia merce. de, talvolta fe ne riporta la punizione .eterns.

\$ 5.

(23) mife amilianas pateras. Per devilena s'intende quella frutta posibilina, che noi diciama volgermente assissiste, come qui ho tradotto, ed in histo con vocabolo piedo di Greco dinata, deve in gran copia escologonai di tidi frutte.

(17) Despuis, che Magherin consadò al fuo ancor piccolo fallo di non mai nominare in prefenza na alema cofingajarno ed fino Gentiore; non e chiur fe debba insendeut de confeguere del Genines di clus figlio, oppur de confinquient del Genines di let. Riferant per atto da concento, che ella non si curava di feriori partire ne degli uni, nel degli altri; non perchè gli avrice in edio, ma perchè avendo rivolit tutti gli affetti del fun conce a Cristo, son d'atto; che del Cristo vota Sentir partire, ed aver memorira.

9. 5-

3. 5. Hec eft illa Margarita, que fic inillustrat, ut si quando predicaretur in loco Fra-trum sui patris beati Francisti diebus dominicis & festiuis , nulla ratione ieiunium frangeret, ut in sua seruaretur tennitate ingenium, & feruore suo facilius onima frueretur, etiamsi predicandum effet post Nonam. Siquis inter uos emulatur carifmata meliora, hoc auide discat, quod nulla creatura tantum inuidet felicitati jraterne, quantum Christi famula Margarita imuidebas languentibus, & mendicis, nudis, famelicis, & afflictis. Omnes (inquit Confeffori suo ) fi poffem, huiusmodi natiatos & honeratos anguftin a suis penis eximerem, & me folam uellem induere calamitatibus eoramdem. Quadam itaque die Margarita in cella uilifima trahens moram, orans, suspirans, iciumans & confitent, exulem fe clamauit in fletibus, admirans de patientia Saluatoris, qui eam tam pie, tam diu, fuis prifco tempore toleranerat in offensis. Cum igitur die fequenti post festum beati Thome Apolloli supplicationi feruenter effet intenta, Sponfum Christum loquentem fibi dignativa dignatione audivit intellectualiter hec dicentem: Paupercula mea Margarita, per Cot. tonam pro elemofinis uiterius non difcurras, fet abfque obliquatione itineris ad electorum meorum Fratrum Minorum locum pergas, ad audiendas Millas, predicatione que corum, quia ipfis te commendaui, & eis singulariter curam tue falutis commist. Nec hesites de plenaria tuorum remissione peccaminum; quia iam te feci lumen mirificum pro illis qui sedent in uitiorum tenebris luminandis; iam te feci calorem frigidorum inflammatiuum, ut me diligant, & feruenti fpiritu me fequantur; iam te in exemplum prebui peccatorum, ut in te certiffime uideant, quod fi fe ad gratiam preparate uoluerint, (14) sum paratus eis mifericordiam elar-

6. 5. Ouesta è quella Margherita, che talmente fu intenta alla lezione della divina parola, la quale iftruffee ed illuftra la mente, che quando ne giorni domenicali o festivi si predicava nella Chiesa de Frat del padre suo S. Francesco, non mai avanti la predica frangea effa il digiuno, affinchè più fottile e più acuto fi mantenelle il fuo ingegno, a ben penetrarne lo spirito; e infieme più facilmente godesse l'anima del fuo fervore; e ciò faceva ella anche nel cafo, in cui fi foffe dovuto predicar dopo Nona. Cio che merita poi d'effere attelo ed imitato da chi afpira alla perfezione, fi è, che niuno mai canto invidiò le fortune altrui, quanto invidiava Margherita la forte de' languenti, e de' mendichi, de' nudi, de' famelici, e degli afflitti. Se io potessi (dille una volta al fuo Confessore) liberare daile lor pene tutti gli affediati, ed oppressi da angustie, volentieri il farei, e caricherei con piace-re me stessa delle loro calamità. Un giorno poi trattenendofi Margherita nell'umile fua Cella, e quivi orando, fospirando, digiunando, e confessando avanti a Dio le fue colpe; con alti gemiti chiamò fe steffa efiliata, ammirando la pazienza del Salvatore, che tanto pietofamente, e per così lungo tempo, già tollerata l'avea nelle fue grandi officie. Frattanto il giorno do-po la festa di S. Tommaso Apostolo, stando Margherita fervidamente intenta all'orazione, udi Crifto fuo Spofo con fingolar degnazione a lei parlare, e con locuzione intellettuale dirle così: Mia poverella Margherita, non andar più da qui avanti per Cortona a questuar limoline; ma fenza divertire altrove il palfo, va direttamente alla Chiefa de'miei eletti Erati Minori; per ivi afcoltar le Messe e le loro predicazioni; poiche ad essi ti ho raccomandata, e ad essi fingolarmonte ho commella la cuia di tua fatate. Ne punto dubitare della plenaria remissione de tuoi peccati; mentre io già ti ho fatta lume maraviglioso per illuminare coloro che fiedono tralle tenebre de vizj; già ti ho fatta calore infiammativo de frigidi, affinche essi mi amino, e con ifpirito fervorofo mi seguano; già ti ho data per esemplare a peccatori, affinchè essi apprendano certissimamente in te, che fe prevenuti dalle mie ispirazioni, e da miei impulti non vi relifteranno, ed assistiti dalla mia grazia, vorran disporsi a conseguire la lor giuftificazione, (14) io per me disposto

gi-

36 giri, ficut mifericort fui tecum. Commicto igitur te ficut thefaurum meum, paupercula mea, Frateum meorum monitis & cuftodie, quibus iniungo, ut te femper mei amore protegant, atque instruant, in quocumque loco moram contraxeris: pro fludiofa namque follicitudine, quam difti Frairet circa tuam falutem gerent, totus adhuc Ordo inforum honorabilis mundo eris. Ad avod uerbum pro facra Religione prolatum a Christo, Margarita effecta iocundior, tanquam filia de fuis fellicita patribut , Deo patri patrum Ordinem commendauit. Cuius commendationem foliscitudine paterna fuscipient, . Margarite respondens ait : In tuis desideriis teeum fum; & Fratret, quos michi re ommendafti, junt illi electi, quos intima diligo caritate .

S. 6. Cupien: Domini famula precipuo figno dilectionis, tanquam adoptata ueraciter filia. patri Deo inseparabiliter copulari, cent ardenter humilibus ac lacrimofis pre thus ab ipfo perquirere, quando appellaretur filia, firut ab eo paupercula uocabatur. Cui amator hominum, cuius amor nunquam extinguitur, flatim ad infar judicis deterrentis, & magiftri discipulam corrigentis, ait. Non adhuc wocaberis filia, quia filia percati es. Cum uero a tuis uitiis integraliter per generalem confessionem iterum purgata fueris, te inter filias numerabo. Quod quidem uerbum tanti terroris extitit, ut fletibus irrigata supplicatet Dominum exergret, dicens: Domine Thefu Christe qui es lux uera tenebras pellens, oftende michi, qui cernis omnia

fono ed ufar con essi mifericordia, come già teco l'ufai. Pertanto, mia poverella. io ti confegno, qual mio teloro, alla direzione e cultodia de'miei Frati; a' quali comando, che fempre, per amor mio ti proteggano, ed istruiscano in qualunque luogo tu ha per dimorare. Mentre per la fludiofa follecitudine, che avranno i detti Frati, rapporto alla tun falute, tutto l' Ordine loro sarà rispettabile al mondo. Alle quali parole, proferite da Crifto a favor della facra Religione, fatta Margherita più giuliva, come figlia premurofa per li fuoi Padri, raccomandò al Padre celefte l'Ordine de padri fuoi. La qual raccomandazione accettando egli con paterna clemenza, rifpondendo a Margherita, le disse: lo fono d'accordo teco nelle tue brame; e t Fratiche tu mi hai raccomandati, fon quegli eletti, che io amo con intima carità.

6. 6. Bramando quelta Serva del Signore di unirsi inseparabilmente al celeste Padre, qual figlia veracemente adottata, con qualche legno fingolare di amore; cominciò con umili e l'acrimole preghiere a ricercare ardentemente dal Signore medelimo, quando farebbe appellata da lui col nome di Figlia, conforme fino allora l'avea chiamata con quello di poverella. Cui l'amante degli nomini. l'amor del quale non mai si estingue, tosto a guisa di giudice che atterritce, e in un di Maestro, che corregge la fua discepola, così le dille: Tu non puoi per anche effer da me chiamata figlia, perché fet tuttavia figlia del peccato. Allorche poi con una nuova Confession generale farat purgata intieramente da' tuoi vizi, lo ti numerero tralle mie figlie. La qual rifposta fu a Margherita di terrore sì grande, che bagnata dal pianto, fupplicò umilmente il Signore, cost dicendo: Mio S'enor Gesti Cristo, voi che stete la vera luce che espelle le tenebre, voi che turto

## & quem

ar al Margheitia si diphogamo I peccatori, à frata abablo la Grazia di giulificazione, o finenciare, in quale colimiteir ababitimene a mair di Do., Siccome posi il Tello titulo die c nadmonate i praestava i devenimenta di praestava propositi di praestava propositi del praestava pra

& quem nullum latet latibulum, cunda uitia vedete, e cui niun nascondiglio può effere mea, que latent in corde meo, ut laver in confessione plenissima, & te miserante, merear si-lia nominais & sieri. Vix felix Margarita uerba compleuerat. & uirtus eterna, que intus docebat, fic offensas preterstas nondum confesfione deletas (15) reduxit ad memem, quod ufque ad minimum cogitation omnes suos defe-Bus agnouit: Rewelat enim pius pater nunc anime pudenda fua, ne cogatur in die nouissimo tuftut judex cunttit oflendere gentibus & reenit ignominiam eius. Hac autem generah confelhone (16) cum tam lacrimola cunctorum aftenfiene defectuum, diebus octo in manibus meis

occulto; fatemi ravvifare tutti quenti- i miei vizj, che nel mio euor fi nafcondono onde posta purgarmene con una Confessione pienissima; e meriti per la vostra mifericordia, di effer da voi nominata figlia e tale effere realmente. Appena la felice Margherità ebbe terminata la supplica, che l'eterna vitth; la quale internamente la istruiva, le ridusse alla mente tutte le offefe paffata, non ancor cancellate colla confessione, (15) o accufa di esse; di guifa che distintamente conobbe fino al minimo penflero tutti quanti i difetti, ne' quali era caduta: Svelando il Signore da pietofo Padre alt'anima le fue confusioni, per non aver a scoprire da giusto giadice nel giorno estremo, a tutte quante le Genti, le ignominie di lei. Fatta pertanto nelle mani di me suo Confessore, per otto giorni continui, la general Confessione, (16) ed esposti con lacrime distintamente e per ora

(t.e) Nondum confessione deletar. E' di fede, che il modo unico ordinario di simettere, e cancellare i peccati mertali commessi dopo il Battesimo, è nella Legge Evangelica, per iffituzione divina, la Confessore sagramentale, la cui cioè, chi peccò mortalmente dopo il Battesimo, confess con interno dolore, ed esterna manifest-zione le commelse colpe al Sacerdote, e indi ne riceve da elso, in un coli imposizione della Penitenza l'afsoluzione. Può darsi beusi li cafo, che il peccato refti nimelio, e cancellato per la fola conttizione interaa, unita al voto della esterna manifeffazione, quando quella non pofsa farsi effettivamente, o per mancanza di Sacerdote, che ascolti, o per invincibile oblivione delle colpe da manifestarsi, o per difetto di lume in conoscerie, o per murale, o fisica impotenza di esprimerie: Ma questo modo di rimet-tere e cancellare le colpe è un modo strordinario, accettito da Dio misericotdioso, sinchè il modo ordinario dell'effettiva confessione rimane impossibile; coll'obbligo sempre per altro di appigliarsi al modo ordinario, quando siane ceftata l'impossibilità. Or quando dicesi qui, che l'eicrna virtà, che ifiquiva Margherita, le ridufte alla mente tutre le colpe pafiate, non ancor cancellate colla confessione, nondum confessione delatar; non si vuol nignificare, ch' ella fosse attualmente in diffrazia di Dio, per aver ancor nell'anima delle colpe mortali non per anche cancellate in verun modo; ma folamente che ne aveva alcune non cancellate coi modo ordinatio dell'effettiva confessione, per manciona invincibile di lume in conofcerle, o rinvenitie i il qual lume non erale flato fin' allor conceduto. Nè offa ciò che più sopra le avea detto il Signore, cioè che ella era per anche figlia di peccato, e perciò non poteva elser chiamata nel tempo flelso figlia di Lui, Non adbur mecaberis fita, quia fita percatt es. Mentre febbene figlio del peccato si appella, giufia la frafe delle Scritture, chi ha attualmente il peccato mortale nell' anima, il quale è incomp tibile colla grazia divina, che fola coftituice figlio di Dio; con titto ciò parlando qui Crifto a Margherita, altro dir non volle con quelle parole, fe non che, quan-tunque fofse l'anima di let purgata plenamente da ogni reato di grave colpa, mediante una perfetta e general contrizione, e perciò fenza dubbio in grazia di lui; non era però intieramente purgeta da tutte le sue colpa, e timessa in grazia, per via di una esattissima general-confessione; e quindi sebbene era essa nell'attnale suo fiato vera di lui figlia per grazia, non era tuttavia per anche degna di efser da lui onorata di quel dolce nome E che quefto ma il vero fenfo delle parole di Crifto in questo luogo, mirabilmente si conferma da quanto dice egli medesimi nel \$.3 del C.p 1X. dei altra Margherita da Siena: cioè che elsa lo amara con tutto il cuore (e perciò era fenza dubbio in grazia fua; 1 ma non eta per anche purgata totalmente con una confessione perfetta.

(16) Has autem generals confessione La nuova confessione generale, di cui qui si parla fo fatta da Marghetita prossimamente avanti le l'efte di Natale, e la communione nella Fefta di S. Giovanni Evange'ifta; come si ha chiaramente espresso nel 5. s. del Cap. VII. della Leggenda, ove se ne ripete il raccunto; e secundo la nuttra Cronologia esposta nella Nota (t.) sopra il Cap. I. cadente l' Auno MCCL XXVI.

cum lacrimit ordinate secundum trifline wite eurfum continuata, ut fieret uas purifimum in fanctifi atione & honore, deunte acceffit, fine uelo , & cum corda certa cellum ad dominici Corporis farramentum: paneque fumpto ujuiffimo, qui dat uitam mundo, audivit Thesum Christum duki modo filiam proclamentem. Cutus nox adeo fuit dulcis, quod in illa Margarita defectt, & mori propier latitudirem gaudii. dubitauit . In prefata uers dulcedine ( que non datur admittentibut alienam ) fepe die illa in extaticum eleuata excessum, fentum coram fratre Ranaldo Cuflode, (17) Fratre Ubaldo Guardiano, Martio, domina Gilia, me confeffere suo, perdidit, atque motum. Cum autem ad exteriorem fenfum redibat, in quantum loqui poterat, dicere conabatur (nix enim exprimere poterat quod dicebat in Deum abforta) & pre admiratione dicebat: O infinita jumma dulcedo Dei! O dies michi a te Christe promisfa! O uerbum omni funuitate repletum, quo me filiam nominasti! Hiilque dictis, coram omnibus, som ficte (ut quidam dixerunt emuli ) rapielatur in Deum, ficut experientia multiformi Fratres experti funt per manus aftantium dominarum in agitando corpus, & depilando; & cum redibat ad ufum fenfuum, admirando dicebat anime, quomodo in illo uerbo a rege Crifto prolato a fuo corpore non migra-rat? Et iterum ad fe redient, cum inuisa redundantia dulciter affluentium lacrimarum, disebat: O uerbum diu defideratum, feruenti animo postulatum , uerbum omni suavitate munitum, atque recordatione tocundum! Filia mea, inquit Deus meus; filia mea, dixit Christus meus. Poft hec accessit Angelus Margarite cu-Rodie deputatus, & dixit ei multa uerba bona, & promiffa retulit copiofa, inuitans eam ad euncta creantis & gubernantis amorem, dicens: Ego non fum tuut Dominus, fet fummi regis fum nuntius: (& quia uidebatur femiplena io-

dine, fecondo il cerfo della pristina vita tutti li luoi difetti; e così divenuta valo purissimo di fantità e di onore davanti a Dio; accostossi divotamente fenza velo, e con corda al collo, al divinissimo Sacramento del Corpo del Signore: e ricevuto il vivifico Pane, che dà al mondo la vita, udi Gesh Cristo, che con dolcezza ineffabile, fi degnò di chiamarla col nome di Figlia. La quale appellazione a lei fu si dolce, che in udendola venne meno, e per l'ampiezza del gaudio dubitò di morire. In questa elquisita dolcezza ( la quale non fi concede a chi altra ne ammette ) più volte in quel giorno elevata in estafi, in prefenza di Fra Ranaldo Custode, (17) di Fra Ubaldo Guardiano, di Donna Gilia, di Mazio, e di me suo Confessore, priva rimafe e di fenfo e di moto. Quando poi ritornava al fenfo esterno, per quanto po-tea parlare (giacche assorta in Dio appena esprimer potea parola) sforzavasi di di-re, e diceva: Oh infinita somma dolcezza del mio Dio! Oh giornata da voi mio Cri-fto a me promeffa! Oh parola ripiena d'ogni loavità, con cui mi nominafte figlia! Proferite queste parole, nuovamente tornava, in prefenza di molti, ad effer rapi-ta in Dio: E ciò non fintamente (come differo alcuni emoli) ma realiffimamente, come con replicate sperienze i Frati se ne accertarono; facendole per mano di alcune Signore altanti agitare in più guife le membra, e svellere i capelli. E ritornata di nuovo a' fenfi, come ammirata e stupefatta diceva all'anima propria, come mai avea potuto a quella dolce parola da Crifto proferita non separarsi dal corpo ? Come pure altra volta in fe ritornando, dicea con ridondanza di lacrime che dolcemente versava: Oh parola per lungo tempo da me bramata, e con cuor fervido de me richiefta! Oh parola a dovizia ricolma d'ogni foavità, ed alla rimembranza fommamente giocondal Figlia mia, a me disse il mio Dio. Figlia mia, a me diffe il mio Crifto. Dopo di che sopravvenne l' Angiolo Custode di Margherita, il quale a lei diede molti falutari avvisi, e fecele da parte di Dio abbondauti promeffe; ed invitandola all amore di colui, il quale tutto creò e tutto governa, cost le diffe: lo non fono il tuo Signore; ma fono un Nunzio del fommo Re (e qui perche la giocondità, che fentia Marghe-

(27) teram Fr. Ranalde Cufiede ere. Di tutti i Perfonaggi qui nominati ne farà parlato nella nefira Difertizzione IV. De' Confessi et. 6. 7. Inter cetera, que in memoria de Salwatere noftro retinuit, inirabile illud fuit commertium, qued Deut nobifcum dignatus elt fasere de affumptione humane nature; inclinationem maieltatis infinite confiderans , & dignitatem Matris Domini noftri, que puritate, & humilitate sur in tmauit eamdem. Ex cuius denotione, uite panem, in die tante Nativitatis, defiderabat, & Sperabet recipere; fet ei nequaquam pre reverentta audebat accedere, nifi prius paftor omnium eam liberaliter inuitaret . (19) Set quia tam ineffabile Sa ramentum non abfaue diena dispositione, as devota preparatione fumendum eft, ut humilius ad tam fublimem regene fuscipiendum accederet, & ad cibum fupernorum fpirisaum dezust indum auidior fieret, locutus est Christus Margarite dicens: Jocun disasem istam, quam de me queris, in diem Tohannis Euangelifte dilecti mei tibi referuo: nam illa die guftabis, ad altare loci patris tui, dulcedinem inexpertam. Noto autem ut in die mee Nativitatis comunices, quia me, cui iuhilabans Angelorum exercitus in excelfis, uolo

gherita ir afcoltando le parole dell'Angiolo, paresile alguanto fearia; rifipetto sila
precedente; lo interruppe dicendogli: Noa
e danage marsivila; ne la voltra prefane danage marsivila; ne la voltra prefandi Cetilo comun padro di tutti, che folo
brama l'anina mia, allorche mi chiamo
col nome di figli; r'irofegua dunque l'Angiolo minittu di mia fatue, profiqua duaque l'i dicordo ), 10 (non, ripsilo) l'Angolto,
que l'i dicordo ), 10 (non, ripsilo) l'Angolto,
preparara e-alla tus mente l'origito allo
lefelo eterno Signo notro; e commelando
al fondamento dell'umità; volti dall'anima di Margherite uttil difetti; ed aljanima di Margherite uttil difetti; ed aljatando le difonemendo alle virti, di virtando le difonemendo alle virti, di vir-

tù la rese indicibilmente adornata. (18) §, 7. Tralle altre cose, che del Salvator nostro tenne impresse nella sua mente Margherita, una fu principalmente quel commercio ammirabile, che Dio degnossi di ftabilire con noi, affumendo l'umana noftra natura; mentre confiderava in questo mistero l'abbassamento dell'infinita maestà; e insieme la dignità della Madre del Signor postro, che colla purità ed umiltà fua, la maestà del suo Dio a tanto abbasfamento induffe. In offequio pertanto del gran mistero, bramava ella e sperava di ricever nel giorno della Natività del SIgnore, il Pan della vita; ma non ofava per riverenza accoftarsi a riceverlo, se prima il Paftore univerfale di tutti non ve l'avesse liberalmente invitata : (19) Or perchè un si ineffabile Sacramento ricever non si dee senza una degna disposizione e preparazione divota; affiochè Margherita fi accoltaffe con maggiore umiltà a ricevere il Re de Cieli, e più avida si rendesse per gustar con più sapore il Pane degli Angioli, Critto a lei parlando, cost le diffe: Questo godimento di me che tu'ricerchi, te lo riferbo al giorno del mio diletto Evangelista Giovanni; nel qual giorno, all' Altar della Chiesa del beato tuo Padre. gusterai una dolcezza non più provata, Non voglio poi che nel giorno di mia Natività ti accosti alla Comunione; perchè io cui festeggiavano le schiere angeliche in Cielo, voglio che tu mi faccia compagnia

[19] som liberativer insurares. La Comunione, di cui qui si parla, che Margherita desiderava di fare nel giorno di Natale, e dal Signore le fu trasferita al giorno di S. Giovanni Evangeista, è quella Réixa di cui nel 5. precedente, e nella Nota (16).

Coogle

<sup>(18)</sup> sam nirstilus adernanis. Le locutione fatta qui dall'Anglolo a Margherita, si rede, ch'era immaginatis interna, e non congliust con visione, mentre fe l'Anglolo fielio non ne l'arefte avventtra; ella non diffigueux accertatemente fe fosse l'Anglolo, o Ciffiq quegli, che le parlara; quantanque ne fosperatés dal non provate la quelte tanta gioja, quanta era folita provarre nelle locuisioni di Cristia.

quod flendo foties inter animalia in diversorio co gemiti, confiderandomi vagiente tra gli uagrentem; & ut devotius prepareris, ego do animali nel presepto. Affinche pol ti ditibi rerum omnium istarum legem, ut in die protomartiris mei Stephani, ad aptandum mi-chi tuo eterno creatori mentis hospitium, cum fecularibus non loquaris. Illa esiam die, qua ene in anima tua recipies, eansdem normam inuiolabiliter observabis; ut ego, quem unice cum tanta flamma defiderii pollulas, uniar tibi eratia feetiali. Vix mandatum in Oratorio Fratrum Minorum oranti expieuerat (20); & Ecclefiam Magister sui nati', & Oratorium ingressus, noua de filio suo retulit, & sui laboris pretium postulautt: (Audi ergo quod femundi curts impedimentum menti femota preflantibus; fic erat exuta maternis affectibus, ac fi non stetisfet cum fe: ulo, quod horrebat; uelut fi nunquam filium peperiffes: quod fatis euidenter oftenditur, cum publice fibi ab hofte instiduante narratum est (21), quod filius eius

íponga a ricevermi con maggior divozione ecco la legge che ti preferivo: Nel giorno del mio Protomartire Stefano, per preparare nella tua mente a me eterno tuo creatore l'ospizio, non parlerai in verun mo-do co'secolari. Nel giorno parimente, in cui mi accoglierai nell'anima tua, offerverat inviolabilmente la fteffa regola. E tuttocio, affinche io, che tu unicamente, e sl ardentemente defideri, teco mi unifca con grazia straordinaria e speciale. Ricevuto appena Margherita, mentre orava nell' Oratorio prello la Chiefa di S. Francesco un tal comandamento da Crifto, (20) entrò in ella Chiefa, e indi nell'Oratorio, il Maetiro di fuo figliolo, ed a lei diede nuova del figlio, e la richiefe della mercede di sue fatiche. (Oui è degno di attenzione ciò che ne fegue. Ma prima convice notare, che la Serva di Crifto Margherita, sequestrata del tutto dalle cure mondane, che recano impedimento allo forrito, era talmente fooglista d'ogni affetto materno, come fe clia foffe fuori del mondo, che grandemente aborriva: e come fe mai non aveffe ella dato alla luce alcun figlio. Ciò che comparve evidentemente, allorchè dal pemico infidiatore le fu pubblicamente narrato, (21) che il fuo figlio

(20) Pix mandatum in Oraterie Fratrum Minorum oranti eurfeuerat ere. Il fatto , che qui si natra del Maefiro del figlio di Margherira, rilevasi dal contefto, che accadde nel giorno di S. Stefano, nel quale, secondo l'ordine sicevato da Cristo, doveva ella astenersi dal parlare colle perfuge del secolo, e così prepararsi più degnamente alla Comunione, che far doves la feguente mattina di S Giovanni Evange iffa; accadde, vale a dire, quello fatto il di 26 Decembre dell'Anno MCCLXXVI.; come fopra accennamno alla Nota Lio. No ninandosi poi qui l'Oratono de Frati Migori (dove orando Margherita ricevette da Crifto l'ordine da ofservare nel giorno di S. Stefano rigoroso silenzio, e dove andò a travarla il Macfiro di suo figlio) nominandosi, dico, come Oratorio difitato dalla Chiefa di essi Frat Minori, io congetturo, che quest Orstorio sia d'isseso, che anche in oggi sufsiste presso la Chiesa di S. Franccico in Cor-tona, e costituisce presentemente una parte della Sagrestia di essa Chiesa. Questa Sagresti a è in oggi compofts di due belle fanze di antica firurtura; la prima delle quali ha l'ingreiso dalla Chiefs, cui è immediatamente contigua; e da quefta si entra nella feconda, la quale ha anche l'ingresso per una bella Porta della parte del Claustro. Questa seconda stanza, lo dico, credo, che sia l'antico Oratorio, di cui qui fassi menzione, avendo essa tutta la forma di Or-torio, che 181 1 auroc Urisono, di cui qui taita menione, reendo cisi tutti la forma di Ort-forio, ne mancadosi sirce, che l'Altare, forfe demotio per dat loggo s' Banchi da Sagreffir, ed eficadori fatte sino a questi ultimi tempi diverte fepolture, ultimamente ferrate in efectusione degli Ordani Sovrani. In questi Ortatorio pertanto pare, che Marghettia, per efer meno efforti al popolo, per lo più de ne flasse a fire ortatone, come in questo passo della Leggenda eforefremente ai dice . Vedati la noffra Difsert. It! Della Chiefa de Minera .

(21) cum subites fibs ab hofte infidiante narratum ef ce. Quegli, che a Margherita reco l'infaufia, ma faifa novella, che il di let figlio soisesi anuegato in Arezzo, alcuni Scrittori della Vita di lei, han dato come per cofa certa, che foise l'ifteiso Maeftro di fuo figlio, che venne a dimandarle lo fispendio di sue satiehe, come qui si racconta. Io però non posso indurmi a per-suadermelo; parendomi, che dal Testo si rilevi tutt' altro. Concionachè dice il l'esto, che tal navità fa data a Margherita pubblicamente dal nemico insidiatore: Com publica fibi ab b-fle infletance narratum oft; vale a dire, che il Demonio fu quello, che per diffurbare, se gli ring

ab ea in extrema paupertate relictus, cui maternas subtraxerat manus, se in quemdam puteum Aretinum , pre nimietate triftitie fuffocarat: quod uidebatur fimi itudinarium fignum. tum quia in fcolis, nec Aretii reperiebatur ab aliquo, tum quia Cortonan non fuerat ad pascandum cum matre reversus.) interim Magiftro declamatorie, quia non responderat, tan-quam de superba & ingratissima, indientta facie coram Fratribus murmurante, dilecta Dei Margarita in amatum Deum conversa, fali Christo interno constanter magistro obediens, neaugauam vel minimum verbum respondit , cum Super hor a Frattibus nostris instantissime rogaretur. Rozaui enim eam de hoc ego indignus Confeffor eius, & fancte memorie frater Benignus. Set ideo Margarita nunc Des iunda in celis, tune nobis non obediuit in terris, quin Christo sibi dicenti in anima: nunc uidebo, fi tui magifrum nati respexeris, si ei responde-ris, uel aliquam creaturam michi prepenere atsentabis; cut respondit, quod mandatum eius nullatenus preteriret. Et ideo Manistro astenti, clamanti, exprebranti, & conuitianti, nec Fratribus, ut loqueretur, rogantibus obediuit: Cumque Domine du eret: non loquar ei, Dounine mi, & diffus Magifter turbitus abiffet, audiuit gratum Thefum, a que est uirtus omnis & gratia, dicentem sibi: Uide, siia Margarita, quanta te fortitudine indui, quantanque constantiam trbi prebui; Nam dule fuit anime tue, coram illis qui tibi molefti erant, filere, stique interrogantibus respondere .

figlio da lei abbandonato in un estrema miferia, con fottrargli qualunque affiftenza materna, erali per eccesso di triftezza affogato dentro un pozzo in Arezzo. Il che sembrava di più verifimile, per non ritro-varfi ello in Arezzo nelle Scuole ne altrove; e per non effere il medefimo ritornato a Cortona, per far la Pasqua natalizia colla Madre. Ciò notato, torniamo ora al Maestro.) Non avendo Margherita data al Maeftro di fuo figlio rifpofta alcuna; cominclò effo con alta voce, e con volto fdegnato a mormerare di lei in prefenza de' Frati, tacciandola di fuperba, ed ingratiffima. Ma perfiftendo ella ftabilmente fiffa nell'amante ed amato fuo Din, e al folo interior Maestro Cristo costantemente ubbidiente, neppure una fola parola risponder volle : benche instantissimamente anche da' Frati nostri ne fosse pregata. Perocchè la pregai fopra di ciò io stello indegno suo Confessore, la prego Fra Benigno di fanta memoria. Ma Margherita, unita prefentemente a Dio nel Cielo, intanto allora non obbedl a noi in terra, perchè a Crifto che le dicea nell'anima: Ora vedrò fi avrai riguardo pel Macitro di tuo figlicio, fe a lui rifponderai, o fe attenterai di preferirmi qualche creatura; a lui protestò che non avrebbe in veruna maniera preterito il di lul comando. Ecco il perchè nulla rifpofe al Maeftro di fuo figliolo, che infifteva, che gridava, e che la nungea con rimproveri e contumelie; ne a' Frati ubbidi che la pregavano di parlare. Or mentre ella di-ceva a Crifto: Non gli parlerò, mio Signore, ed il Maestro tutto turbato erasene partito, udi il grato Gesto, da cui ogni virtà e grazia difeende, che diffe a lei: Vedi, o figlia Margherita, di quanta fortezza io ti riveftii, e quanta coffanza a te donal: Mentre all'anima tua riufel dolce l'offervare il filenzio in faccia a quelli che ti eran molefti, e il non rispondere a quelli, che t'interrogavano.

S. 8. Nolte quadam in octava Epyphanie dum fola in Cella oraret, confiderans, quod oratio-

S, 8. Una notte nell'ottava dell'Epifafania, mentre Margherita orava fola in fua F

feira, la ferra di Dio, fece foregere per Cortona, che il figlio di lei crati per differtation et figeratio e cità per di let colos, che non l'area foccario n'elio differma biogni. Che fin fine fine della il Marfito le dicele nuore del figlios sua de fina sua rania: pare, che tih nuove foscen il Marfito le dicele nuore del figlios sua de fina sua rania: pare, che tih nuove foscen piattodho bonne, ce date cana il necessirio i falla nuova figratis para le città, non paredo referentiale, ch' in fosse tunto immuno di valerite cost in fecco forprendere con una relazione, che a cana deva sirie didonatistina si ninene distandati e franco, fenza negorer leticità e regioni en fiscata e presidentiale di contrattati deggodinamente, precise non fisondessi e quel, ch' è più, rimprovenzia e ministatti deggodinamente, precise non fisondessi e la figura del presidentia di contrattati deggodinamente, precise non fisondessi e la figura del presidentia di contrattati deggodinamente, precise non fisondessi con contrattati deggodinamente, precise non fisondessi di sichachela, a succide di proderio provise, e percis mentivas cità compatinento non rispandedossi l'aliachella, a succide liuditi, e improvinti

ni uncantibus folitudo necessaria est, petiti fibi concedi a Domino, ne ulterius de cella exiret. tum quia deuote domine circundabant eam in O. ratorio beati patris fui Francifci (22), & fene fuis uerbis impediebant orantem, sum quia celtum quia corpus granabatur nimis difcurrere, debilisatum langoribus ex penitentie aufteritate contractis, tum etiam quia cenfolationes diuines in publico recipere recufabat. Eterna ue-To providentia, que congruis coaptat cuncta tem. por ibus , non notis condescendens , fed fructui , tale dedit Margarite refponfum dicens: Cur petis, o Margarita, meas in effanter guftare dulcedines . & amaritudines disponentes ad ipfas pregustare non mis? Cur postulas ut te in cella recludam? Unde, uade ad locum Fratrum Mi norum, & ibi folitam contrahe moram. Uade. inquit, ad locum beati Francisci patris tui, ut ibi andlas Millas . Ef ibi me reuerenter adera. & uiae in merrum manibus facerdotum. Uade . El non se recludas quoufque te abscondere wo am . Mane facto uix potuit pre debilitate ad Fratrum locum accedere, in quo dum fuit, tanta fubito eft repleta fuauitates diume dulcedine . quod ulque ad folis occasum, illa pace fruens, erutionem protraxit ibidem; & de fero cum nona letitia remeauit ad cellam . In Oratorio namque Fratrum, Magister interior hanc nor mam unuendi dederat dicens; nelo, filia, ut loquaris cum secularibus huius temponis adhuc; fet fi occasione tuarum infirmitatum, indiges aliorum fuffragiis, obfequia cum filentio fufcipe, & mulieri tibi miniftranti, necessitates tuns fub filentio breuibus uerbis pande. Nam fi hunc modum deuote feruaueris, tibi non folum pro se, nerum etiam pro meis fidelibus, magna & atiliffina reuelado. Et case ne timeas unquam

Cella: confiderando che a chi applica all' orazione è necessaria la solitudine, chiese al Signore, che le concedelle di non ufcire mai più dalla Cella; si perchè orando effi nella Chiefa di S. Francesco, alcune pie Signore la circondavano, (22) e spesso colle loro parole le recavan diffurbo nell' orazione; si perchè la fua Cella era fegregota e lontana dallo ffrepito de'mondani; (23) si perche il fuo corpo indebolito dalle infermità, contratte a cagione dell' aufteriffima fua penitenza, troppo foffriva incomodo nel camminare, e perche finalmente non fi curava di ricevere in pubblico le confolazioni divine. Ma l'eterna provvidenza, che adatta tutte le cofe alla congruenza de tempi, non condefcendendo alle fuppliche, ma riguardo avendo al proficto di Margherica, a lei diede questa rifpofta dicendo: Perchè, o Margherita. chiedi incell'intemente di guftar mie dolcezze, e poi non vuoi preguftar le amarezze, che alle dolcezz: dispongono? Perche chiedere a me, che io ti rinchiuda in Celta? Va, fenz'aitro, alla Chiefa de' Frati Minori, ed ivi tr trattieni fecondo il folito. Va alla Chiefa del beato tuo Padre Francesco, per ascoltarvi le Messe; ed ivi con riverenza mi vedi, e mi adora nelle mani de miei Szerrdoti. Va, e non penfare a rinchiuderti, fintantoche a me non piaccia nasconderti. Fattosi giorno, appena note ella, per la gran debolezza portarfi alla Chiefa de Frati: giunta alla quale, fentifi tofto ripiena di una dolcezza si grande di foavità divina, che ivi continuò in orazione, godendo fempre di quella beara pace, fino al tramontar del fole; e fattafi fera, con nuova letizia reftituiffi alla Cella, Perocchè nell' oratorio de Frati, il Maeftro interiore le avea preferitta la rego'a di vivere, che tener dovea, così dicendole. Non voglio, o figlia, che tu parit in apprello co' fecolari di oggidi. Ma fe a motivo di tue infermità, ti occorre far capitale degli altrui foccorfi, ricevi con filenzio tali fervigi; ed alla donna che ti affille, esponi fotto voce, ed in brevi parole, le tue necessità. Il qual sistema di vita, fe attentamente, e divotamente offerverai, a te rivelerò cose grandi ed utilisfime, non folamente per te, ma anche per li miei fedeli. E guarda di non temere al-

(12) streum labant cam in Graterio ere L'Oratorio, che qui si nomina è l'ificiso nominato nel 5, precedente, e di cui nella Nota (20).

STE-

ta sem que Cella ere. Quefta Cella è la feconda avertasi de Margherita in Cortona, da lei eletta depo aver prefo l'Abito del Tera Ordine. Rileggasi la Nota (7) fopta questo Capitolo.

vrenturam aliquam plufquam me, & nec oculum dirigas fine figas in unitus tecum loquentium personarum ; quanto enim plus fueris a talium colloquiis feparata, tanto tibi ero propinquior; & santo menti sue ero domesticus, & bunanus, quanto cum jeculo inventam te filueftrem. De Fratribus uero Minoribus , qui mittentur ad te, non intelligas hot libi man-dari; quia ipfi funt tue salutis occafio. Recordare quotiens dampnofa extitit familiaris allocutio secularium personarum; quot & quales pe-nas inde traxeris, & sustinebis adhuc, nifi plenius folito te correxeris. Quanto ergo rarius cum eir locuta fueris , tanto Jepius tecum loquar, & dona maxima tibi dabo. (Que quidem dong nichi narrase noluit, tum quia nimis uidebantur excedere cogitatum; tum ratione uilitatis sue, quam consolationibus preponebat , & fiebat in redula de promiffis . ) Cernens autem liostis antiquus (24), animarum dece-ptionibus semper sollicitus, Margaritam plus folito uirtutibus decorari, feptfine cellam eius intrare cepit, & in diverfarum effigies verum fe transfigurans , nunc feilicet multeru, nunc hominis, nunc ferpentum, modo quadrupedum animalium, iofius afpedui prefentebatur; & non contentus tam deformi reprejentatione quam horrida fe ingerere & prefentare, minas inferebat horribiles. Nam medo eam dicebat effe decuptam, nunc afferebat se illam violenter extra-Aurum de cella, nunc promittebat eterna supplicia, nunc improperabat eidem priftinum ftatum uite, nunc dicebat quod non perferueraret in Chrifto, nec in uirtute finaliter, nunc alliciebat eamdem ad delicata fumenda, fub pallie discretionis, cibaria. Set ille, cuius oculi super iustos, & aures ad preces eorum, tre menti ac oranti affiftens ail; ne timeas, filia Margarita, nec dubites, quia femper tecum ero in tribulationibus & temptationibus tuis : & quia gustato Spiritu, cunita tibi desipiunt, ocuna creatura più di me. Nè mai volgeral o fifferai l'occhio in faccia delle persone, che teco parlano: perocchè quanto più starai lontana dai colloqui loro, tanto più faro io a te vicino, e tanto più alla tua mente farò domeffico, e familiare, quanto col fecolo ti troverò più felvaggia. Rapporto poi a' Frati Minori, che faranno mandati a vificarti, fappi non aver luogo quelto co-mando; effendo effi l'occasione di tua falute. Rammentati quante volte ti fu dannofa la familiare allocuzione colle persone del fecolo, quali e quante pene perciò ti tirafti addoffo; e che anche in appreffo ti converra foffrire, fe in ciò non farai più guardinga del folito. Quanto adunque più di rado tu parlerai con effe, tanto più spello parlerò io con te, e infieme ti arricchirò di grandiffimi doni. (I quali doni non volle ella narrarmi; e perché fembravano o'trepaffare ogni penfamento umano; e perchè il basso sentimento che aveva di fe, e che ella anteponeva alle confolazioni, incredula la rendea delle premette. Vedendo poi l'antico nostro avversario (24) intento fempre ad ingannare le anime, che Margherita più del folito andava di virtà adornandoti, incominciò ad entrare affai frequentemente nella fua Cella; e trasfigurandofi fotto l'effigie di più e diverfe cof e ora cioè di una donna, ora di un uomo, or di serpenti, or di animali quadrupedi, all'aspetto di lei si presentava: e non contento d'intrudersi e presentarsi fotto figure quanto deformi, altrettanto orride aggiugneva di più minaccie înaventofissime. Mentre ora diceva effer effa in inganno; of protestava di volerla con violenza tirar fuori di Ceila; ora le prometteva i supplizi eterni; or le rinfacciava lo flato della vita primiera; ora diceva, che non avrebbe pe-feverato con perfeveranza finale a starsene unita a Critto, e pella virth intraprefa; ed or fotto pretefto di diferezione la incitava a far ufo di cibi più delicati. Ma colui gli occhi del quale fon fempre fopra de giusti, e le cui orecchie fempre intente fono alle loro fuppliche : affiftendo a Margherita tremante infieme ed orante, così le diffe: Non temere, o figlia Margherita, nè dubitare; poichè nelle tue tribolazioni, e tentazioni, io farò fempre teco; e perchè avendo tu cominciato a gustar lo spirito, tutte le altre co-

<sup>[24]</sup> Cerneus autem hessis autiquus ere. Qui si cominciano a riferire le fraudolenti apparigioni dell Demonio a Margherita; ed in epitogo si fa menzione di tutte quelle, che nel decorso della Leggenda si narrano diffinamenta.

mnia que tibi fum donaturus, preambulo fermone antequam donem, oftendam. Set fi appetis tota corde mee confolationis, que omnes excedit, presentiam, loquelan tuam cunclis (Fratribus Minoribus duntaxat exceptis ) fubtrahe diligen ter . Ipfi enim Fraties mores tuos uaria uirtu tum uenustate decorant; ipsi te instruunt michi fponfo tuo infeparabiliter adherere; ipft de me fumma & eterna deitate falutaria & alta documen ta proponunt. Et ficut ego creator omnum cun-Eta in elle produxi, & preducta .onferuo, ita uolo & lubeo, qued amore met omnes creatu ras cum renerentia diligas, nullam in anime tudicans, uel contemmens, & nullum tedium, aut displicentiam animi contra aliquem de cetero ferues . Regis eterni fibi facti mandati non immemor, quanto ardentius crescebat in amore Dei, tanto follicitius compatiebatur afficiis, El gaudebat de bonis alterius; quod patet in re bus ad fue necessitatis usum concessis; quas sue fubtrahende neceffitati , pauperibus tranfmit.

6. 9. Hec affatu divino ad perfectum diem per excessum mentis directa, ad altissimumque contemplationis uerticem inuitata, illum, qui candor est lucis eterne, audiuit dicentem fibs : Filia mea tam diu te in hac cella commorari permifi quoufque mee compla:uit uoluntati . Quare nolo, qued hic ulterius maneas, nec in cella, que sub loco ueteri pro te faita est; set ad cel-lam perge, que est sub uertica arcis (25). Set fe ti riescono insipide, di tutte quelle grazie ch'io fatò per donarti, te ne darò avanti di donartele, preventivo avvilo. Ma fe defideri veramente di cuore la prefenza di mie confolazioni, che fuperan tutte l'altre, guardati con diligenza dal parlare con chicchefia (eccettuati I foli Frati Minori ). Quefti poi intendo io di eccettuare; perchè cili rendono adorni i tuoi coltumi di una leggiadra varietà di virth: effi t'iftruitcono a ftare unita infeparabilmente a me tuo Spojo: effi a te proponzono di me fommo ed eterno Dio falutevoli infieme e fublimi dottrine. Siccome poi io creatore di tutte le cofe, a tutte diedi, e a tutte confervo l'effere; così voglio e comando, che tu, per mio amore, ami con rispetto tutte le creature, niuna nell'animo tuo giudicando, o avendo in difprezzo; e che in avvenire non confervi nell'animo, contro di chicchesia, noja o dispiacenza ve-runa. Memore Margherita del comundamento a lei fatto dall'eterno Re; quanto crefceva effa più ardentemente nell'amor divino, tanto ancor più in lei crefceva la compafilone verso gli afflitti, e tanto più godeva del bene altrui; come ella lo fece massimamente vedere, nel sottrarre alle proprie necessità le cose a di lei uso concedute, per trasmetterle a'poveri.

§. 9. Dalla voce divina, (che in eleva-zione di mente faceasi a lei fentire ) diretta Margherita a grado di perfezione il più fublime e luminofo; e quindi invitata all' altiflima cima della contemplazione; alcoltò colui, che è della luce eterna il candote, farsi a parlare con lei così: Figlia mia: io bo permello che tu dimori in questa Cella per tutto il tratto di tempo che è piaciuto alla mia volontà. Ora non voglio, che più qui ti trattenga; e neppur che sitorni all'ancica Cella, che da principio ti fu deftinata: ma ti comando di andare a prender la Cella, che è fituata fotto la foinmità della Rocca (25). E poichè a que-

(25) Set ad tellam perce ore Oul si nominao tre Celle, le quali in diversi tempi, e successivamente ebbe Margherira in Cortona, 1º La Cella, in cui allora dimorava, e avea dimorato longo tempo: Diu es in hac Ctila commercari perenfi. 20 Li Cella ch'erale fi ta comodata, e la cui avea dimorato antecedentemente, in Celia qua nab luce messer pro se faida est 3°. La Cella presso la Rocca, dove allora dove apsigne: a de Ciliam perso, qua est par mercia destin. La Cella qui nominata in fecondo luago l'avea tenuta circa tre anni; dacchè cioè veone a Cortona fino a dopo che fa vellita dell'Abito del Terz' Ordine di S Francesco . La nominata in primo luogo è quella, ch'ella si eleise dopo di efser veftita Terziarra, come fopra nel 5. 1. di quello Capitolo; e la tenne finche da Crifin ebbe l'ordine, enine qui si rifersee, di abbandon ila, etoè per lo spazio, come nui tredismo, di circa tredici anni. E la Cella nominata in terzo lorgo e quella, dove ora riceve da Crifto l'ordine di passare, dove abitò sino alla morte, per lo spazio di circi anni nove. E tatto ciò secon lo il nostro computo crosologico eipollo sopra nell'Annotazione (t) fopra il Cap. I., e più fotto nelle Annotazioni (6) (24) e (25) fopra il Cap. V., e (31) fopra il Cap. VII.

quia buic mutationi Fratter assentie noleban; tum quia locui nimis trat a Fratture nouventu remotus; tum quia timebom (quod accidi: ) me aibi sepeliri contingat: Set (subjunxt Domious) de sepultura tua bene iestamentum contum est, quan est plema non luditar, quod fine impedimente transferenda es ad issorum inde, ubicanyue, Est quoe unque pinto et mori contigerit (26). Neque uole, pint, quan Frateri abusinent, quan dabatar est misma e frateri abusinent, quan dabatar est misma e dia te anni tempore commiscrim. Est commiscrime de contigerit (26) est servicio servicio della contigerita della commiscrime de consistenti quan dabatar est misma e desa Religioni partis usi Francisci, in quan tabatar quan partici positico in partis usi Francisci, in quan publica instrumenta Fratis Ramaldo de Castilione se suma insulati ponte sebulera, donor est manistis innoliti sponte ebulera, donor

sta mutazione di Cella i Frati ripugnavano; sì perchè il luogo a cui dovea trasferirfi, era troppo distante dal Convento di essi Frati; sì perchè temevano (ciò che in fatti avvenne) che il corno di lei, venuta che fosse a morte, sarebbesi seppellito suor che appresso di toro; perciò soggiunse il Signore: circa la tua fepoltura il Testamento già fu ben fatto; venendo in esso disposto e pienamente conchiuso; che in qualunque luogo tu sia per morire (26), di Il dovrai effer trasferita fenza contrafto alla Chiefa loro. Ne voglio, o figlia, che i Frati dubitin punto su questo articolo; mentre non hanno sepra di ciò luogo alcuno di dubitare: avendoti io commessa per ogni tempo alla lor cura, e fanta cuftodia; e nuovamente ti commetto, e dono alla Religione del tuo Padre Francefco, tanto in vita, che dopo morte. Ed in fatti (conforme fopra fu toccato nel primo Capitolo) apparisce da pubblici Istrumenti, qualmente ella avea fatta di viva

tio.

(26) in querumque loco te mori contigerit. Per dileguare il timore, che aveano i Frati Minori, che passando Margherita a dimorare nella Cella da Cristo assegnatale in cima a Cortona presso la Rocca, avrebbero perduto essi Frati il di lei Corpo dopo la sua morte; il Signore rivela qui a lei, che in qualunque luogo fosse ella per morire, sarebbe il di lei Corpo trasferito senza contrafio alla Chiela di elsi Frati. Ma siccome (come pure qui si accenna, e si ripete in fine della Leggenda) accadde in vetità, ciò, che i Frati temevano: essendo fiato il Corpo di Maigherita dopo la sua morte non altrimenti trasferito alla Chiesa di S Francesco, ma sepolto nella Chiesa di S. Basilio da lei fatta riftaurare nel 1210, in cima a Cortona, presso la Cella dove mort: e riposando il di lei sacro Corpo anche sino al presente nell'altra più ampla Chiesa contigua a quella di S. Basilio, fatta coftrure immediatamente dopo la morte di lei nel 1297., che cominciò fin d'allora a intitolarsi, come pur oggi s'intitola, la Chiefa di S. Margherita: la qual Chiefa di S. Basilio non era punto allora del Frati Minori; nè lo fu sino all'Anno 139a, cioè 95. anni dopo la morre della Santa; fembra molto difficile il conciliare coll' accaduto la furriferita promessa qui fatta da Crifto. Ma siecome le divine predizioni, e promesse non sempre si adempiono subiro, ma multe volte dopo un lungo trasto di tempo, che noi non sappiamo rilevare dalle predizioni medesime; convien dire, che quella predizione di Cristo a Margherita si avveraise, e reflatse adempiuta, allorche dal Comune di Cortona a Frati Minori fu conceduta la Chiefa di S. Basilio, colle annelse Abitazioni nell'Anno 3392-, con pubblico, e folenne Iftro-mento, che fara riportato per difteso nel Registro de Documenti num. XXI. E questo avveramento, e adempimento di predizione par, che intendessero i Cortonesi nella prefata concessione del luogo di S B silio a Frati Minori; esprimendosi essi nel citato Istrumento così: Vi ibidem (cioè in Gratorio, qued unigariter nominatur Ecclefia S. Bafilii, & S. Margherite de Cortona) renouetur, ne refurgat laudubitis uita eiu; dem orottofe Sororis Margarito), prout fuit in nica plantula Santte Frantifet, & Ordinis Fratrum ipfins, ita perpeino existat in morie; & fanolum, & rolegiofum fir credere, qued ficut fibi placuit in uita talium confortio aggregari; ita fir fibi fumme acceptum iua in pradicta per Graters dieti Ordinis rege, & gubernari; precipue cum conflet ex fama, ip, am proprio ore prophetaffe, quod dieta Ecclofia ad regimen predicti Ordinis poft longum tempus deuentre debebat ere Notinsi bene quefte ultime parole: presipue cum coner cre. le quan ci fan sapere, che la stessa B Margherita spiegando in certo modo la predizione fattale da Crifto, avea proferizzato, che tal predizione avverar doveasi dopo un lungo tempo: soft iongum comens, quase fu quello di vicino ad un fecolo, o di anni us Sicche la Chiefa, in cui fa tumuiato, e ancora ripofa il Corpo di Margherita, non era quando essa mori de Frati Minore, ma era neile divine preordinazioni deffinata per loro; e percio fe non attualmente, almeno per anticipazione potea dirsi loro. Così pare, che vada interpretato pretente passo della Leggenda; e così si concilia coll'evento la predizione, e la promessa di Crifto.

tionem faciens sui corporis Ordini uiua uoce (27). Quantum autem omnipotenti Domino zelui piaceat animarum, & cuva follicita, aduertere poflumus in hits que secuntur. Ait iterum Margarne Dominus: Fratribus autem silis , qui te uisitauerint amore mei, dic, quod illius ad te inclinentur amore, qui de celo descendit, non ad honores & gaudia, fet ad murinimationes, B uarias penas. Ego namque letitia Angelorum des endi ad mundi tristitias, & nichil preter amaras tribulationes seruani michi. Ego enim tuus Jhefus, super comunibus donis, no-uam gratiam tibi dedi , & tibi dico, qued quantum est ex parte tua, fugias creaturas, & folitudinem quere: Set quod ago in te pro filis meis, finas ine agere, quia ego duco te. Summe clementie, omnium principale agens bonorum, Chriftus, fine quo nichil agutur uivtuofum, dixit in hora felicis comunionis quod fequitur: Filia, Fraires dicunt, quod ualde la-boraucrunt in te; & uerum est; set ego cariori pretio te redemi, et in maioribus laboribus pro te fleti. Et quamuis eos fecerim tuos magiftros exteriores, ego tamen tuus magifter intersor fum, & fni . Ego tui dux itineris factus, mifericorditer dignatus sum educere te de abysso protun-

voce (27), e con mani giunte, l'oblazione spontanea di se stessa a Fra Ranaldo di Caftiglione: facendo infieme donazione del fuo corpo all'Ordine de' Minori. Quanto poi piaccia all'onnipotente Signore il zelo e la cura foilecita, che ti ha delle anime, rilevasi da ciò che egli a Margherita soggiunfe, così dicendo: A quei Frati poi, che per amor mio verranno a visitarti, dirai che a te pressino tale ufizio per amor di colui che dilcele dal cielo, non già per ricevere onori e provar godimenti, ma per fottoporfi alle mormorazioni e a molte pene. Perocchè io allegrezza deg i Angioli difcefi alle triftezze del mondo, e nulla presi per me fuor che amare tribolazioni. A te poi, o Margherita, diedi io tuo Salvatore, oltre i doni comuni, una grazia alfatto nuova e fingolare; e ti dico, che quanto è dalla parte tua, tu fugga le creature, e cerchi la folitudine; ma rapporto a ciò che io opero in te a favor de miei figli, lafcia che io lo operi; mentre io fon la tua guida. Oltre a ciò il clementissi no e principale autore di ogni bene Critto, fenza del quale nulla di virtunto può onerarsi da noi, disse a Margherita in tempo della fantifsima comunione, ciò che qui fegue: figlia, i Frati dicono, che molto han faticato intorno a te: e questo è vero; ma io ti ricomprai a più caro prezzo; e per te più di effi ini affaticai : e benche abbia coftituito effi per tuoi maestri esteriori ; io per altro iono, e fui femore l'interior tuo macitro. lo fattomi guida del tuo cammino, mi degnai di trarci fuora dal profondissimo abisto del mondo, e delle milerie. Da me ne

,dif-

(27) donationem faciens (ni Corporis Ordini nine unce Ouando Margherita veff) l' Abito del Terz' Ordine di S. Francesco davanti a Fr. Rainaldo di Castiglione Custode Aretino (come si ha nel 5. 1. del Cap. 1.) dicesi qui, che allora fece ella donazione del fuo Corpo dopo la morie all Ordine de' Fratt Minori, vale a dire, che dichiarò espretsamente davanti a detto Custode di volere, che il suo corpo fosse seposto presso di essi Frati, e ciò dichiaro non per via di scritture, ma verbalmente: nina nece. Ma notandosi inoltre, che ciò coftava, quando fu compilata la Leggenda, da pubblici istrumenti: pater, quomodo per publica infrumenta ere ; si tileva da ciò, che quanto Margherita dichiarò verbalmente nell'atto di aggregarsi al Terz' Ordine fu dipoi registrato negli Atti pubblici; e questo probabilmente accadde dopo qualche tratto di tem-po; allorche cioè, cominciarono a maggiormente risplendere i progressi ammitabili di lei nella Santità. E giacche non può asseguarsi accertatamente il preciso tempo di questo registramento, ci giova supporte con verisimilitudine, che fosse circa due anni dopo la di lei vestizione; di guifa che essendosi vestita Terziaria nell'Anno (come noi crediamo) MCCLXXV., quest'atto soile fue circoftanze fofse regifirato nell'Anno MCCLXXVII II che conferrebbe non poco giuffificare lo sbaglio di Cronologia, che (come dicemmo nell'Annotazione iti lopra il Cap-L) par, che prendesse il Compilatore della Leggenda, fissando l'aggregazione di Margherita al Terz' Ordine nel MCCLXXVII , invece di fifizzia, (come dee fifizza (condo noi) nel MCCLXXV. potendosi giudicare, che egli raccogliendo, per compilarle, le memorie di Margherita (scritte in verità per la maggior parte da sui medesimo, ma anche in parte da altri) nei porre, e ri-ferire al principio l'ingresso di essa nel Tera Ordine, lo fissasse non in quell'anno, in cui veramente aveva ricevulo l'Abiro di Pentenza, ma in quello, in cui ne era flato, e fe ne trovava registrato l'Atto ne pubblici Istrumenti, cioè due anni dopo.

diffina halus mundi; Et uorum mifetarum. Meum mangue fuit tee convertienti intitum, meaque omnit tue termetfationit regula. Et et aut at cellum filomus in fautus tue. Equ te duxi at cellum filom, in qua minus offender, et manjit a te feruire. I dea diets frait Johnmi (28.). Et Confesir tue, quad men innecdant moram tunns ir ex, cum opus meum fauri quad untilli. Et qual Frantisui te commits, Et de bediffi per retains mean non minui net (abbrazi 19.5) determinential.

6. 10. Alia die, quia Chrifti famula Margarita, more folito, dulcetine divina frui non poterat, tremere, flere, & dolere amure ceperat, & Dominum curialistimum postulare: Ille uero qui dixit, pulfate et aperietur, trementi refpondit dicens: Tu in terra me petit per memoriam terrenorum, et in terra me reperis: Si autem in celo me pollulares, fola celeftia meditando, celefles , quas cum lacrimis queris , dulcedines i nuenires. Separare itaque à mundo funditus, qui spiritualiter uiuere te non finit. Ad quod tuerbum Margarita respondit: Ego separata , Damine mi, a mundo, tibi non feruio. Cui Salua-tor ait: Licei, filia, certes cum temptationibus in horis illis , tutior via temptationum est , quam cum secularibus conuersari: Nam in temptationum purgarit certamine; Set in ymaginationibus rerum inferiorum, tabernaculum; quod feci de corde tuo, multis e enbationibus impeditur . Post her Leuisthan uidens Christi famulam iocundatam, inuidia motus pestifera; in eam repente irruit , & cum impetu dixit eidem , quod to-

venne li principio di tua convertione; de me la regola di turci i cui portumenti: el io friò il mezzo el fine di ras falute, ilo io friò il mezzo el fine di ras falute, ilo men onfirio dagli alti, e più da te fon fervito. Deri perciba i fra Gisvanni (28), e al tuc Confefiore, che anni fonogono rat-mia, che tu qui fili venuta: e perciba i con della di conferio di considera di con della difficiali di fratta di conferio di considera di conferio di c

S. 10. Un altro giorno, perchè 'a ferva di Dio Margherita non potea godere fecondo il folito della dolcezza divina, avea cominciato a tremare e piangere, e a dolerfi amaramente, e infieme a porgere fuppliche al benigniffimo Signore: Egli poi che detto avea: Picchiate e vi farà aperto; rifoofe alla tremante fua ferva: Tu mi ricerchi in terra, pensando a cose terrene, e in terra mi trovi: Se mi ricercassi in cielo, meditando foltanto le cose celesti, ivi troveresti quelle dolcezze, che tu cerchi con lacrime. Separati pertanto totalmente dal mondo, che viver non ti lascia spiritualmente. Alle quali parole Margherita rispose: Separata dal mondo, o mio Signore, io non vi fervo. Cui diffe il Signore: quantunque, o figlia, in quelle ore tu combatta colle tentazioni; la via delle tentazioni è più ficura, che non è il converfare co' fecolari : mentre combattendo colle tentazioni tu ti vieni a purgare; laddove all'opposto nelle immaginazioni delle cofe inferiori, il tabernacolo che a me ho fatto del tuo cuore, resta da molte occupazio-ni impedito. Dopo di ciò, vedendo il demonio la ferva di Crifto rafferenata, mof-fo da pestifera invidia l'affait di repente, e con impeto le disse, che tutta la di lei

24

(a) Les deut Partie Ghand ort. Il Fin Giovani qui nominato, e di cui il fi mendone mich u moiti altri boghi delli Leggada, è Fr. Giovani da Chiliptone linquistore contro l'estetic privata, da cui chèse ordine il Confiferor di Margheria Fr. Giunta qui pur menore di compliare le gelat; come il reduce nell'amentation esi lopri il Protonio. Qualof Fr. Giovanio di compliare le gelat; come il reduce nell'amentation esi lopri il Protonio. Qualof Fr. Giovanio di protopi Direttore di Margheria, ma ma Gordine di Californio di Confifero, del Protopi Direttore di Margheria, ma ma Gordine di dista Unidazio. Confifero, del Californio di Margheria, primira Alcani Fran Mantol Utra quili pute per giato di configuratione di Margheria.

(20), can't reducerase ad cliene primate. Alcred Frn. Minori (xir quit) pote per altro, che en entrale F. Governal, e potobhimente neppor F. Gustus, che da F. Governal (spieders) foffrendo di mil rattoro il prinaggio di Margheria alla Cella petito ia Rocca; feerna uncondita alla prima Cella; ence a quella Cella; in cui avea abirato nel prima tre sina di fina dimora in accornono proble to bebilla liguore babilatata, e Receta; oppure dillare, che vera ullimamento della contrale di contrale di contrale di contrale contrale di contrale contr

ta etus vita non erat aliud quam deceptio, et quod ille non erant suauitates interne ab illo Jhefu, qui omnis est suauitatit principium. Ad luggestionem tam ualidam repellendam. dum Marzarita Dominum exoraret, ut eius hoflit fe in lucis angelum trasformare non poffet. qui dixit, qued ille confolationes non erant ab co: flatim Christus veridicus amater Margaritam confortans ait: Nonne, filia, nofli, quod animarum ille deceptor nequit illa tribuere bona, que dono; net poteft animam ingredi, mfi ego eveator suus? Quomodo tam dulcia gaudia menti sue , quibus in eternum prinatut eft, tibi largiri poffet? et tamen cum in fe non habeat qued tu fentit, nititur auferre fuis conatibus omne gaudium, quando potest. Veruntamen noti timere eum, quia de tua salute auidus, non permittans se ab hofte decipi tam crudeli.

S. 11. Volens iuflitie fol mentir oculos Margarite clavius illustrare, quadam die quasi in hoia nona, post domini i corporis sa ramentum deuote sus eptum, supernit irradiata splendoribus , quainit Chriffum dicentem fibi : Filia , quia tu deuote laudes Sunctis omnibus persoluisti amore mei, concedam eis, ut tibi piciffitudinaliter impetrent uirtuter & dona , quibut ad inuicem diffinowitur . Comunicabunt , inquam , de flatu fuo Seraphym ardmem, et ceteri Angeli flatum fuum , et Prophete fpiritum prophetandi . Es quia poft mee diumitatis effentiam , et affumpte humamitatis reverentiam . & Matris virginis pratiam. immediate beatum Franciscum patrem suum laudare non ceffas; ne timeas, fet ordinem priftinum in tuis laudibus tene, ipfum patrem tuum, post matrem meam, in tuis laudibus, fanctis aliis preponendo; nam michi de hoc plurimum placuisti. Ipse namque suis precibus tuam sol-licite petit salutem; & tu post matrem meam uireinem, laudes ei referre non ceffet . Nune temboris michi feruis per obedientiam mandaterum, cum timore pariter & amore; fet tem pus adproximat, in quo michi de tua uita obe-dies, secundum superne uocis oraculum, & splendorem. Tunc etiam tuus Angelus te docebit personas cum quibus loqui non debeas, & quas benerare debeas, & docere. Nunquam enim vita non era che un illusione: e che quelle foavità interne non venivano da quel Gesu, che di ogni vera foavità è principio. Nel mentre, che per ribattere così gagliarda tentazione diabolica, pregava Margherita il Signore; affinehè non permettelle al fuo nemico di poter trasformarti in Angiolo di luce, con dirle che quelle confolazioni non provenivano dal Signore medefimo; tofto Crifto verace amante confortandola le diffe: Non fai tu. o figlia. che quell'ingannator delle anime non può dare quei beni, che io dispenso? e che niuno può infinuarfi nell'anima, fe non che io tuo creatore? Come potrebbe egli concedere alla una mente godimenti si dolci, di cui egli è eternamente privo? Con tutto ciò, non avendo egli in fe ciò che tu fenti, s'ingegna con ogni sforzo di torre ogni godimento ancor a te, qualor gli riefca: Ma non temer di lui: poiche anzioso io di tua salute, non permetterò mai, che da nemico sì crudele tu rimanga ingannata.

6. 14. Volendo il fol di giuftizia più chiaramente illustrare gli occhi della merte di Margherita, un giorno, circa I ora di Nona, dopo che aveva ella ricevuto il Sagra. mento del corpo del Signore, rifchiarata da splendore superno, udi Cristo che cost le diffe: figlia, pecchè tu per mio amore hai refo lodi ai Santi tutti; io ad effi concederò, che a te impetrino in contraccambio quelle virtù e quei doni, per cui eglino si distinguono g'i uni dagli altri. E così i Serasini dello stato loro ti comunicheranno l'amore ardente; e g'i altri Angioli le doti del loro stato; e i Profeti lo spirito di Profezia. E perche, oltre il render lodi incellanti all'eff-nza di mia divinità all'eccelía dignità della umanità da me affunta, e alla grazia fingolare della Vergine Madre, tu non cessi di lodare immediatamente Il beato tuo Padre Francelco; non temere in ciò di far male: Ma proflegui pure nelle tue lodi il fin qui ufato tenore; preponendo agli altri Santi, dono la Madre mia, effo beato tuo Padre; mentre cost facendo, molto a me fei piaciuta. Conciofiache egli colle fue preci chiede affai premurofamente la tua falute; e tu non del cessare di rendere a lui, dopo la Vergine Madre mia, le dovute lodi . Prefentemente cu fervi a me con ubbidire a'mici comandamenti con timore infieme ed amore: ma fi avvicina il tempo, in cui mi ubbidirai con tutta la tua vita, a nor-ma dell'oracolo e dello fpiendore della voce funerna. Aliora il tuo Angiolo t'istruirà circa le persone, cui non dovrai parlaė

g.

١,

ıά

he

be 00

ci,

ut.

t Q

otte

ric-

zio-

ai,

ig-

e di

No.

gra.

araca

cost

more

con-

cim.

egli.

; cost

ticke

nyioli

forti-

enica

nitt ;

100; 1[10

dopo

mes.

iaciu-

chiege; e 0000

odi . idire 11990

, cui not-

40-

trui-

parla. tC a

S. 12. Ne quifquam de fe prefumat, Verbum Det , quod caro de uirgine factum eft , ait : Quia uolo, quos anima tua fine dubitatione de hits, que dico, remeneat, ne uerearis dicere causam fratri Johanni, e Confessori tuo quare te recluse (30): & ut ipfi non dubitent uel negligant te recludere (31). Et dum fic in cella reclusa fueris; non loquaris nisi Confessori tuo & Fratribus meis Minoribus, quibus a princi-pio te commifi; a quorum familiori confilio nunquam unlo quod te excludas. Et fi unquam temus aduenerit, in quo tempteris de non loquendo. & obediendo eisdem, non sequaris illam ueneno plenam suggestionem, quia erit temptatio tui hoflis. De tamen tibi pro tilo tempore ioguendi licentiam in tuis tibi langoribus feruienti ; tam alio. rum relizioforum, quam fecularium uitato colloquio. Cuncta fimiliter , que tibi fingulari famiharitate montrabo, Fratribus Minoribus fupradictis aperne non differat , & ipfi per te releta non pandant, quoufque uiderint adimpleta, que diets . Tuum corpus infirmitate granatum , langoris areore non confumitur, quin ignis meus Juauis ac dulcis confumit culpain , & difonit ad gratiam: Set ignis tribulationis mundi huius est amarus , infectiuus , & afflictiuus . Ego autem (filia Margarita, que uere coram me Marga vita effecta es ) fum ille tuus Thefus, qui de Maria uirgine carnem fumps, & post insidias & afflictiones varias , pro fatute humani generis in cruce pependi.

S. 13. Quadam nocle dum in cella Margarita oraret, ecce Angelus Domini fue cuftodie deputatus dixit: Scias, dilecta Domini noftri, quod nondum uidere uales in fundo fontis mun-

tantum de me tuo sponso suisti relotipa sicut re; e circa quelle, cui dovrai prestare onore, o che dovtai ammaestrare. Tu non fosti mai tanto gelosa di me tuo sposo, quanto io lo fono di tua falute .

S. 12. Affinche poi niun vi fia che trop-po di fe ftello fi fidi, il divin Verbo iacarnato di Vergine diffe a Margherita: Perchè voglio che l'anima tua rimanga scoza dubbiezze circa le cofe che io ti dico, non temere di esporre a Fra Giovanni, e al tuo Confessore la cagione per cui ti ho rinchiufa (30); onde neppur effi dubitino, ne trafeurino di rinchiuderti (31). Mentre poi starai in Cella così rinchiula, non parlerai le non al tuo Confessore , ed a' miei Frati Minori, a' qua!i ti commili fin dal principio; e dal configlio familiare de' quali non voglio che ti all'enti giammai: e fe mai avverrà che tu fii tentara di non parlate, o non ubbilite ad ellis non darai retta a tal velenotiffima fuggeftione, perche farà una fuggettinne del tuo nemico. Ti do tuttavia ora per allera licenza di purlare a colei che ti affilterà nelle tuo malattie, fchivando intanto il colloquio delle altre persone, si religiose che secolari. Tutte le cose parimente, che io con fingolar familiaritt ti faro palefi, non differirai di manifestarle a' suddetti Frati Minori; ed effi avranco la cautela di tenesle fegrete, fin tanto che non le vedranno ademojute, secondo che le avrai lot riferite. Il tuo corpo, benchè aggravato da infermità, non refta tuttavia confunto dall' ardenza del male che foffre; perchè il mio fuoco divino in fe Resto soave e dolce. distrugge la colpa, e dispone alla grazia: Laddove il fuoco della tribolazione di quefto mondo in fe ftello amaro, infetta ed affligge. lo poi, (o mia figlia Margherita, che veramente qual Margherita fei divenu-ta agli occhi miei) fono quel tuo Gesù, che prefi carne da Maria Vergine, e che dopo varie infidie ed afflizioni, per la falute dell' uman genere fui appelo alla Croce.

S. 13. Una notte orando Margherita nella fua Cella, le apparve l'Angiolo del Signore deputato alla fua cultodia, e le difie: Sappi, o diletta del Signor noftro, che - per

(30) Quare se recino. La cagione, per cui avea ordinato il Signore a Margherita di andare a ria-chindersi nella Cella preiso la Rocca, e che qui l'avverte di non voler celare a F. Giovanni, ed al fuo Confessore Fr. Giunta, è quella da Crifto flesso a lei fopra indicata nel 5. 9 ; cioè, perche ivi era egli meno offefo, e da lei più fervito; in qua minus effender, & magis a te Greier.

(31) non dubitent vol negligant to recludere. L'espressioni: to recluse; e non negligant to recludere, denotano, che quefta terza Cella prefto la Rocca efter doves per lei di perfetta reclusione; quali non erano flate le due precedenti. Rileggasi l'Annotazione (7) fopra questo Capitolo.

diffine retil (20) fot confide. Et conferince, upon tour Spouli from montal Platia Chriffiur, whitis producerdo in latene, claria Et monifier, white producerdo in latene, claria Et monifier that because if the came. He eff this open ad tonion till tempore invacentime unenards, usual, a ratione creder, open disput homes in fecular of the commonance, pro altique reterrent Dean indentification of the commonance, pro altique reterrent Dean indentification of the commonance of the conference of the

tillimo creatori tam dulci attemptaret inferre iniutiam? Hec eft illa, quam non extollebat de operibus mirtuofis elatio, quia de fuis virtutibus, nec meritis prefumebat . Hec est illa Margarita , que sic Christum parissimum allexerat, ut ama-tor sui decoris effectus inuitaret eamdem ad sui corporis comunionem deuotam, dicens: Filia mea, reripe me, Set Majestatis diuine contemplans celfitudinem, fuamque confiderans paruitatem, tantus eam terror inuafit, quod timore cogente, Christo inuitanti respondens, ait: Tanta ell tue maiellatis et puritatis immenfitas, & meorum defectuum magnitudo, quod pumenda coram toto mundo effet prefumptio, fi te apparente ubi fol oritur , oculos elegarem folum ad te uidendum de ultima parte mundi. Et fic coniertatio magna fiebat in anima Margarite; quia fuauitatis diuine ipfam ex una parte miro modo

dulcedo um auiditate altexerat, et ex altera re-

trahebat fue confideratio paruitatis, et utilitas, -

per anche non fei capace di vedere nel fondo del limpidiffimo fonte la fomma purità e mondezza ineffabile del Rc superno (22). Ma confida pure e ti conforta, perche il tuo Spofo immacolato Gesà Crifto, con mettere in luce chiara le cose occulte , è per parlare più chiaramente e manifoltamente con te. Quelta è colci che era per-venuta in quel tempo a tanta innocenza, che non poteva indurfi a credere in veruamodo, che vi follero uomini nel mondo. che per veruna cofa terrena volessero col cuore, colle parole, o coll'opere offender Dio; onde diceva: Vi ha forfe, o Padre, creatura veruna capace di attentare di fare ingiuria all'Altiffimo creatore si dolce ? Oue. sta è colei, che per le opere virtuole uon mai fi gonfiava, ne fentiva also di fe; perchè niente di fue virtù, o de' fuoi meriti prefumeva. Quelta è quella Margherita, che talmente di Cristo purissimo a le avea tratti gli affetti, che relo egli amante del bel cuore di lei, giugnelle ad invitaria alla divota comunione del divino fuo corpo, dicendole: Figlia mia, vieni a riceverani. Ma ella contemplando l'altezza della divina Maestà, e insieme considerando la picciolezza propria, fu quivi prefa da terrore sl grande, che spinta daltimore rispose a Crifro che la invitava, dicendo: E' talmente fterminata l'immensità della maestà e purità voltra, c infieme la grandezza de miei difetti; che dovrebbe effer punita in faccia di tutto il mondo la mia prefunzione, fe comparendo voi là dove nasce il sole, ofassi io dall'akra estremità del mondo di alzare anche foltanto gli occhi a mirarvi. Quindi un gran contrafto agitavafi nell'anima di Margherita; mentre per una parte la doleczza del filo Signore mirabilmente, e-con avidità l'allettava; e la ritirava per

l'altra parte la confiderazione di lua pic-

(3)) medem nidre mais em. Quelle putole del Tello: Nordem nidre males in finals fastis manacilima sirgis che nol, per litte alla Lettera, abbismi nadotto i Parastès ma più apara di mendifima finire che nol per la finima parisà, a mandanza infalsis dal Ri parasti. Crede di non prendere abbiglio interpretando con nice, che in quello longo dir rolle l'Angoles Astropheris, che i ami representante con nice, che in quello longo dir rolle l'Angoles de Mangherits, che i ami che con la considera della considera della considera della considera della considera della considera di manacia della vita, che i o detto Dio lume incretto, ed eterno il lume della glotia, con cui retti reditta, ed illutta, e, così cordonara la di cie mene a filiare il lona (bando increttosia in quella simmenti naccessibile luce, percoptira, che diluttare i dalco di sono con controli appeti simmenti naccessibile luce, percoptira, che diluttare il discono con controli della considera di sono con controli controli della c

che l'Angiolo aggugoe; cioè, che cio non oftante los Spolo fenta marchia Getà Critto, e na parlate a lei più apertamente, le avrebbe frelate molle cofe occube, anche circa fe fictio, e le avritte fue perfessoas; quantueque non in imma de gioria; tha in salignar, come difeotrono i Millici.

Option by Gills

cio.

qua se uiliorem cunctis in mundo uinentibus asjerebat. Huic tam excellenti uirtuti fe hoftis opponens de sede sua per elationem deponitus, temptare Margaritam humillimam de uanagloria cepit: Set ipfa contra ipfius infidias fubito ad arma fue desensionis surrexit. Temptator namque dicebat, quod variis erat a Christo exornata uirtutibus, & quod in confpectu omnium flatuum Deus eam fecerat honorabilem & famofam; ponens in argumentum fue malitie, multitudinem nifitantium, & eam cum deuotione requirentium personarum. At Margarita que folius eterni Dei querebat gloriam, nocturni filentii tempus-expedans, cepit, uicinis quiescentibus , de folario fibi prestite domus (33) , tarduli cum fletu clamere dicens: Surgite Cortonenfes , furgite , furgite dico , furgite , & fine more advengio, cum lapidibus de uestra expellite me regione : nam ego fum illa peccatrix, que her & her contra Deum, & proximum egi. Et deferipta per ordinem, cum imindantia la. crimarum, excitando uicinos undique, preterita uitia fun, pre admiratione, compafione, & hedificatione plenifima . omnes in fuis compunge. bantur cubiculis, gratias Domino cum lacrimis referentes: & tuni fugit denictus superbus hostis .ab humili Margarita.

\$. 14. Aliud euidentissimum signum perfe-Rionis institus exprimere cogor, & propalare debeo, in detestationem superbie mundanorum (34).

ciolezza, e la propria viltà, che l'obbligava a riconoscere e chiamare se stessa la più vile tra tutti quanti i viventi. A queste si eccellenti virtù opponendoli il nemico già per la superbia dalla sua sede deposto, cominciò a tentare di vanagloria l'umiliffima Margherita. Ma effa contro le infidie di lui corfe immantinente alle armi di fua difefa. Conciofiachè il tentatore diceva, che ella era stata ornata ed arricchita da Cristo di molte virtà, e che nel cospetto delle persone di qualunque staco, l'avea resa onorabile e famofa; adducendo maliziofamente in comprova di ciò la moltitudine delle perfone che venivano a vificarla, e che con divozione la ricercavano. Ma Margherita, che del folo suo Dio ricercava la gloria, avendo aspettato il tempo del notturno silenzio, cominciò, mentre i vicini ripofavano, a gridar dal terrazzo dell'abitazione affegnatale (33), e a dir con voce dal pianto e da'finghiozzi interrotta: Sorgete, o Cortoneli, lorgete; forgete, io dico, forgete, e fenza perder tempo, difcacciate. mi con fassi dal vottro paese: perocchè io fon quella peccatrice, che questo e quest' altro eccello commili contro Dio, e conero il proffino. Cost rifvegliando d' ogn' intorno i vicini, descritta con un profluvio di lacrime la paffata fua vita, fe sì, che tutti per maraviglia, e compassione, e infieme con pienislima edificazione, conpunti fen rimanessero dentro le loro camere, rendendo con lacrime, divote grazie al Signore. E così vinto se ne suggi dall'umite Margherita il superbo nemico.

§. 14. Un altro fegno evidentiffimo della perfezione di lei fon qui costretto ad esprimere; nè posso a meno di pubblicatio in detestazione della superbia delle persone mondane (34). Erasi pressista la Serva di

Or.

(3) de idanie fili prefiir Domur. La Cafa di Margherita qui nominata, dal terrazzo della quale aper primater la tentazione di unagiona, si mile ella di notte tempo a gisiare, e piingere ad alta voce, accusinado la fina mila vita passas ecc; dalla perfeziene, alla quale ti riferifice di fopra, eferse essa gunta in quel tempo, parec, che si rietvi, nè pulsa dubatassi che fosse la terraza Cella atsegnatale in cima di Cortona prefso la Rocca. Affinché poi ciò non femphi ad alcuno invensimile; per non vedetsi in oggi in vicinanza di quel lingo abistizoini di Scoolisi, i
quali alle firida di Margherita poisfereo l'regiliarsi, e compungersi, come qui si reconat; conren fipere, che in que tempo er ad irerfamente; esfendo silozi in quella parte molte abitazioresidut di antiche Fabbucher. Es notto più si comprova dal fapersi, che anticamente era situata in quella parte fuperiore della Città di Gorona la Procchia di S. Gropsio, nel sio della
quale è in oggi un uratorio femplice, che porta pune il nome di detto Santo; e della qual
Patrocchia si si menzione mel Cpp. VII. a '\$5.0.5, o.28, della Leggenda, della Leggenda.

(34) in dessplaineme japresie. Tutto ciò che per tredici \$5. feguti è fato si qui nurrato sa quesso Capitolo delle gest di Margherita, pare, che proceda ordinatamente secondo la ferie del tempi, cominciando dall'Anno 4275., nel quale noi supponghiamo, che csia si aggregate al Tett' Ordine di S Francesco, e continuando sino a dopo l'Anno 1482, in cui, secondo il no-

Ordinauerat Christi famula Margarita, pro Christi amore, in omnibus, femper, & ubique, contrariis curare contraria, Quapropter ad Montem folliciamim (35) arripere fuum iter decrewerat . EP per illam terram , in qua uariis fuerat ornata uellibus, per quam, auro infertis crinibus, eques & pedes, biela facre, fui uni opulention demonstrando (26), in efferat; in fui abjectionem honoris . tonio capite . femicimiis induta, hoftiatim molebat ab illis elemofinam petere, and quos gloriata juerat rerum copiis habundasse. Ordinauerat etiam tune mulierem quamdam fecum ducere, que ipfam uslatam fa-cie duceret nelut cerani, & per funem in collo tonitum retineret , & woce preconia direret : bec eft illa Margarita, Kariffimi, que olim fuis meribus in elationem erectis, fua nanegloria & malis exemplis, multas in terra ueftra ani. mas univermit: & tunc intendebat ita per ordinem ductricem docere, quod nec minimam circumftantiam fuorum defectuum, quorum habuif. fet memoriam, finisset. Sic, inquit, Pater mi Frater J. (Juncta) saturata obprobriis, quibus pre omnibas creaturis sum digna, reverpar; et fic patienti pro me Christo in aliquo con formabor; fic et apud illes fatua reputaber, co. ram quibus in meis colloquits , & affeithus mu. tuis gioriabar . Set ego funs tenfeffor, filie Pa-

Crifto Margherita, di sempre, da per tutto, per amore di lui, procurar di guarire i mali del fuo fpirito, con contrapporre ad cfli, qual medicina, le virtà contrarie. Avea determinato pertanto di portarfi a Montepulciano (35); e per quella Città, nella quale in altri tempi era comparfa adorna di vanhe e ricche vellimenta; e per la quale con crini increfosti d'oro, e con volto dipinto ad arte, avea pilt volte paffeggiato a cavallo ed a piedi , l'opulenza così oftentando del funnosto marito (36); volca in avvilimento di le stella e dell'onor fuo, andar col capo tofato, e di una femplice fottana veftita, a mendicare di porta in porta limofina da quelle stesse persone presso le quali erafi in altro tempo gloriata di abbondar di ricchezze. Avea anche convenuto con una donna, che l'accompagnaffe, e che colla faccia bendata la conducesse come cieca, ritenendola con una fune legata al collo, e ad alta voce gridaffe: Quefta, o cariffimi, è quella Margherita, che già co' fuoi portamenti altieri, colla fua vanagloria, e co' funi mali efemaj, impiago molte anime in quefta voftra Citrà. Ed allora intendeva d'ithruire così per ordine la fua condottiera, di non tacere neppur la menoma circoftanza de fuoi difetti, de quali aveffe avuta ricordanza. In quelta guifa (diffe ella a me Fra Giunta ) in questa guila, fatol. lata di obbrobij e di confusione, di cui più di turte le creature fon degna, ritornerò a Cortona: cost ini conformero in qualche modo a Crifto paziente per me; e così verrò ad effere riputata pazza preflo coloro in prefenza de'quali già mi g'oriava ne'miei collogui, e nei feambievoli iguardi. Io per a'tro fuo Confessoro, rammentandomi dell' infaulto palleggio di Dina figlia del Patriar.

nin-

The colors, privalents lift. Cath receive is Recent on to illustron from a quarte per così dire, but influence in mora is lactored. In square it and a care ferenterion and infect opinion, per, che il Compiliono sinte infersion di riente state qui di Manghetta, che area linicame inderno il grandoni didici con di riente state qui di Manghetta, che area linicame inderno il printono in discontine di printono di discontine di contine di printono di discontine di printono di printono di discontine di printono di discontine di printono di discontine di printono di printono di tre rimanemi più rimitato a fulli lettura di the, che cince tra uni dono retine manche di printono di la print

85. Querrezier al Montem iralificarum. Montepulciano Cirtà eretta in Vescovile nel 1561. ful a Fattra del Giovane, che 12pt Mitgheritta, e la tenne perfesh da se per nore anni in peccato. E' diffacte da Cortona circa 20. miglia, e situata per rapporto a Contona tra l'Austro, cd il Ponente.

36) fui urit systemiam ere. Quello pafio della Leggendat fui uiti systemiam demogfrande: sa ptoabblimente (come notamo nell'Anontaea, 6. fopta il Gap. I.), che fece congettorare al Vacingo, che il Giovane amane di Margherita foise vero di lei marito. Vedati la fuddetta Anonmaione. triarche Jacob discursum commemorans . Et attendens and mulieribus in inventutis flore con Aitutis non funt de facili prolixorum itinerum concedende licentie, & quod indifereti feruoris impetus funt discretionis chamo fepe frenandi; & quia fur contemptus eft aliquando majoris elationis occasio, per obedientiam ei prorfus inhibui, qued bona uoluntas fibi fufficeres in hac parte, ut merito tanti propofiti non careret, & premium obedientie reciperet in futuro.

6. ts. Nouis utens remediis Christi famula Margarita, preter tante artitudinis abstimentiam, afperitatis difciplinas, & afflictiones corporeas, quas in fui consumptionem corporis autdissime renounuit, quia decor facici eius non abolebatur citissime, secundum defiderium suum, inufitatum genus excepitauit Jupplicii , ut in fui fpetrofi uultus deformitatem incurreret peroptatam . Set quia vere obedientie filia fine fin confessoris conscientia non attemptabat agere quod optabat, timens ne jub uirtuium coloribus lateret hoftis antiqui deceptio, dixit michi: Pater mi, ueftra michi encedat pietar, ut contra meum corpus, quod tantum hodio (odi) poffim nunt agere que diutius concupiui, & ut uestra inhibitio con impediat mee spiritualis impetum uoluntatis. Certam confcientiam ueftram reddo, quod quamuis libenter facerem, letali-ter me non ledam. Quia uero tam implicita, quam dubia petitio seruentis animi uidebatur, propter quod licentiam retardaueram, dixit michi ad expressionem propositi, quod unum latenter acquisiciat pilum (37), quo fibi nasum cum labit parte superiori abscindere festinabat. Et merito, inquit, hoc uigilanter defidero, quia uultus mei decor multorum anima: uulnera:it. Cum igitur de me ipfa uelim, propter offenfum Deum, uindictam expetere, & Speciem mei corca Giacobbe; e confiderando che alle donne costituite nel fiore della lor gioventh. non debbono facilmente accordarfi licenze di far lunghi viaggi; che gli empici violen-ti d'un indifereto fervore debbonsi raffrepar col frena della diferezione; e che finalmente il disprezzo di se suol esser non di rado occasione di maggiore alterezza; le vietai affolutamente per ubbidienza l'efecazione del meditato progetto; onde si contentaffe in questa parte della buona volontà; e così non restalle priva del merito di un si gran propofico, e in un fi disponesfe a ricevere in futuro il guiderdone ed il premio dell'ubbidienza.

S. 15. Facendo uso la Serva di Christo Margherita di sempre nuovi rimedi; oltre l'aftinenza la più auftera, le afpre flagellazioni, e le afflizioni corporee, che cor fomma avidità fempre andò rinforzando; perchè la venustà del suo volto non rimaneva prontamente abolita, giusta il suo defiderio, s'immagino un genere di supplizio affacto nuovo ed inufitato, per ottenere dell'avvenente suo volto la deformazione bramata. Ma ficcome qual figlia di vera obbedienza, non attentava di fare ciò che bramava fenza il giudizio del fuo Confessore, temendo che sotto colori di virtir non si nascondesse del nemico antico l'inganno; diffe ella a me: Mio Padre, mi accordi la piecà vostra, che posta fare adesfo contra il mio corpo, che tanto odio. ciò che per lungo tempo ho defiderato; ne impedifes Il divieto voftro l'empito della mia volontà. Afficuro la cofcienza voftra, che eseguendo liberamente quanto ho in animo, non mi offenderò mortalmente. Ma noiche tal domanda fembrava una domanda quanto implicita, altrestanto dubbia di un animo infervorato; e perciò non voleva jo correre ad accordariene la licenza, mi espresse chiaramente il suo propostto con dirmi, che aveali di nascosto procurato un certo ferro tagliente (37), con cui era disposte fenz'altro indugio di tagliarfi. il naso e la parte superiore del laboro. E. con ragione, difs'ella, io defidero di ciò-efeguir con follecitudine, perche la venuttà del mio volto impiagò le anime di molti : ond'è che volendo io far vendetta controdi me per l'offesa Dio recata, e cangiare în bruttezza la beltà del mio corpo, vi

(37) unum latenter acquifierat pilum. Quei, che hanno feritta la Vita di S. Margherita, per: se num pilum: hanno intelo un Rafojo, che in buen latino dicesi novacula. Può essere che in tal significato prendesse quel vocabolo il Compilatoro; ma non trovandolo usato a significar rasojo da verun buon Autore, ho tradetto con rocabolo genetico na ferre taglitate.

ports in deformitatem convertere, supplico, ut sacrifi ium preordinatum, de uestra licentia, free impedimento, Christico largiar regi nostro. Ad quam ego conversur direct bita, noc nella tibi ratione concedam; tum quia ex neut decor affectus magis abstonderis; tum quia ex nimia

offectus magit abjenderii; tum quia ex nima fangunii emanatione du ulmere politi deficere; nel udiusi in alteriu mali foetiem pierut tum funtari. Onare fi altemplacuti quad coptalli explere, se de ectero in confolione non audium, ed anime tue turom, una cum meis fratatului, omnino relinquam. Uno mundato recepto, un ultrirem manum, fortunque puratum a carnis ultrirem manum, fortunque puratum a carnis

decisione compescuit.

. 6. . 16. În die natiuitatis eterni Regis de uirgine , Angelus Christi Margarite cuftos locutus eft ei di ens: Reco dare, Margarita, graduum beneficiorum, que tibi contulit Dominus Deus nofter. Nam primo extraxit te de manibus jerociffimi lupi (38), qui te dimifit in campo. Secundo reduxit te ad ouium caulas per contritionem amaran, & confessionem integram. Tertio tibi nipitas fecit, in quibus tibi donauit amulum uirtutem habentem uirge Morfi; ficut nanque uirga illa Moyfi obediebat ad nutum in miraculis que ficit contra Egyptum, ita tibi anulus gratie, in iciuniis, orationibus, lacrimis, paritate, paspertate, patientia, hamilitate, & caritate obedit. Omma namque afpetie tibi date. Quarto nec de hoc nofter conditor fuit contentus; fet fuum tibi conututum, in quo foli amici conninantur, paranit, & fecit; & in eo finum miferi ordie, quem Johanni ad recumbendum donzuerat, anime tue ad quiescendum exhibuit. Quinto creator noster non so-lum contessi, ut intraret in eo per amoris insendium, uerum & ipfe ingreffus eft animam tuam per gratiam . Quare te ortor . dilecta Dei, & renocata Dei, ut toto corde & tota uirtute

supplico della vostra licenza; affinchè pos-14 10 fenza offacolo, offerire a Crifto noftro Re il facrifizio da me premeditato. Al fentir la qual cola, a lel rivoltomi: Figlia ( le diffi rifolutamente) io non vi accorderò in verun mode tal cofa; sì perchè il timore dell'avvenenza del voltro alpetto vi fa ttar più nascosta; sì perchè la gran copia del langue, che uscirebbe dalla ferita, potrebbe larvi morire, o potrebbe cangiarfi la piega in qualche altro malore. Laonde fe attenterete di fare ciò che avete penfato. non più vi ascolterò in Confessione; e insieme co'miei Frati lascerò totalmente la cura della vostr'anima. Ricevuto il qual comando, appena ricenne ella la mano ed il ferro dalla medicata recision di sua carne.

6. 16. Nel giorno del nascimento dell' eterno Re da Madre Vergine, l'Angiolo Custode di Margherita le pariò dicendo: Rammentati, o Margherita la ferie de bencfizj, che a te dispensò il nostro Signore Iddio Perocche egli in primo luogo ti estrasse dalle mani di un ferocissimo lupo (38), che ti lasciò in mezzo al campo. Ti ridulle in fecondo luogo all'ovile delle fue pecorelle, per via di un amara contrizione, e di una confeilione intiera. In terzo luogo ti ammife alle fue nozze; nelle quali ti donò un anello avente la virtù della verga mofaica, poiche ficcome la verga di Mose ubbidiva al primo cenno in oprar que' miracoli che cell fece contro l' Egitto, così l'anello della grazia ubbidifce a te ne' digiuni, nell'orazione, nelle lagrime, nella puritt, nella povertà, nella pazienza, nell' umiltà, e nella carità; effendoche tutte le cofe anche più alpre e diffi.ili a te riescon leggiere, mediance l'anelio di grazia a te dilpeniata. In quarto luogo, neppur di ciò fu contento il Creator nostro, ma in oltre a te preparò e fece il suo convito, al quale i soli amici vengono ammeffi; e quivi esibi all'anima tua, perche ripolasse in esso, quel seno di misericordia, che già per suo ripofo avea donato al prediletto Giovanni. In quinto luogo esso Creator nostro, non folamente ti concesse di entrar nel seno di lui per via d'un amore ardente; ma di più egli stesso entrò nell'anima qua mediante la grazia. Perlochè ti elorto, o diletta di Dio, e richiamata da Dio, che con tutto il tuo

cuo.

<sup>(18)</sup> arracia ta de macibia feresificio (esp. Il Lupo fereofilimo, di cui qui patia l'Anglolo, e didic branche del quale dice, che il Signore sves effettas Margherita, è indubitatimente il Demonio, il quile dopo averla per molti aoni tenuta avvinta tra i lacci della colpa, finalmente fa colitetto, fopravenendo a Margherita la Grassa liberatrice di Gestà Custo, ad abbandonar-la, e laficialia liberta, quasi in menzo al cumpo di fae conquille.

ad creatorem tuum reversaris, & Dominum. Set quia & ipse tibi dixit, quod ad uulnus sui lateris lastunda es, ideo para te cum omni sortitudine ad tribulationes, pro sui honore nominis, tollerandas.

S. 17. Ne crebrescente fama honorabilier haberetur, curam cepit relinquere de pueris baptizandis, a quorum parentibus cam deuotione requirebatur. Agebat hoc propter discursum ni-mium, quem spernebat. Dum uero super tali meditaretar proposito, & tanti boni meritum perdere dubitaret, in magno perplexitatis ago-nu posta, uidit uenientem ad se matrem silii procuratoris Minorum Fratrum (39), ut filium filii baptizaret. Reuerens Margarita dubitans cor inuitantis offendere, precantis statim preperrexit (40). Baptizato denique puero, cum magno mentis pauore ad cellam rediens, noftem cum lacrimis duxit infompnem: cui mestorum confolator affiduut, Margarite benigne fe offerens, dixit trementi filie, quod non cuilibet fuggeftioni animum flederet; & nunquam iret ad Plebem at aliquem puerum baptizandum; enifi (fubdidit ) te contingeret tre ad locum Fratrum, quorum te, ficut nofti, cure commifi quantum ad corpus & animam, aliter non egrediaris de cella tua; & cum ineris ad locum predictum, locum iuxta pulpitum non dimittas (41). (Erat enim locus ille fic honeftus, qued nullius aftantium-uidere poterat faciem

cuore, e con tutta la tua forza ti accolit e ti ftringa fempre pilt al tuo Creatore, e Signore. Ma perchè ti diffe egli fteffo, che tu effer dei allattata alla ferita del fuo co fato, perciò ti prepara con tutta la fortezza a tollerare tribolazioni per amor del fuo

S. 17. Affinehe erefcendo la fama, non venisse Margherita ad esser refa più onorevole, cominciò ella a tralafciare la cura che avea di affiftere al Battefimo de fanciulli. da'genitori de'quall venlane con divozione richiesta: e ciò ancora per evitare le troppo frequenti gite che effa aborriva. Or mentre meditava fopra di un tal proposito, e dubitava nel tempo stello di perdere il merito di un si gran bene; posta nelle an-gustie della perplessità, vide venire a se la madre del figlio del Procuratore de Frati Minori (39), per pregarla di affiftere al Battefimo di un figlio nato allo stesso suo figlio. Dubitando la rispettosa Margherita di offender, fe ricufava, il cuore della in-vitante, fubitamente fi arrefe alle fue preghiere, e con detta Signora si portò alla Pieve (40). Battezzato finalmente il fanciullo, e ritornata ella con gran timore alla Cella, passò la notte in lagrime senza dormire: ove colul che mai non cella di confolare gli afflittl, a Margherita mostrandosi pieno di affabilità, diffe alla figlia tremante, ehe non folle così pieghevole a qualunque fuggestione o richiesta; ne mai più fi portaffe alla Pieve per battezzare alcun fanciullo: ed eccettuato foltanto il cafo ( foggiunfe Il Signore ) di andare alla Chiefa de Frati Minorl, alla cura de'quali, come tu fal. io ti commili in quanto al corpo ed in nuanto all'anima, non ufcirai in verun modo dalla rua cella: e quando anderai alla predetta Chiefa, non lasciar di prendere il Juogo vicino al Pulpito (41). (Di all'egnarle il qual luogo la ragione fu, perchè era quello un posto così onesto e rifervato, che non potea di li vedere in faccia alcuna delle Der-

per- -

(39) nicht meniretem ad se Matrem Billi Procuratoris Minerem Pestrum: Il Procuritore de Frati-Minori qui nominato, era quell'Amico spiricule de Frati Minori dinoranti nel Convence di Cottone, che lecondo il pretentto della lor Regola, amministrara le limonne da pui Benefactori contribure in solieve delle indigente, e necessità di chi Frati: come neche in oggi culturman prettor i Prill' Minori Oleranati.

(40. ad Piesem percenit. La Pieve qui memorata era la Chiefa Matrice, detta allora la Pieve di S Maria, e in oggi la Cattedrale di Cortona.

(41) Isram mate Parjuium ann domites. Il Pulpito della Chiefa di S. Francesco di Cortona, vicino di quale assigna Gua Chifio il luogo a Margherita, codi dill'antre scila per faite al
medeimo, inierita e coltratta per entro alla mungita di essa Chiefa, che era nell'iffello sito,
in cui è prefentemente, cioè vicino all'Altare del Croccisso, avanti cui Margherita soleva
estre.

perfonarum; & cum omnes uiderent eam, eius faciem non poterant intueri ). Et ait iterum Dominus ad eam: filia, tria figna gratie fue-runt tibi data in statu mundi. Nan primo habuifti timorem maiorem altis personis: fecundo uerecundiam de omnibus peccatis tuis: tertio humilitatem proprie reputationis.

9. 18. Hec lacrimofis precibus fuum patrem heatum Franciscum quadam die rogauit, ut suis meritis ei dignaretur acquirere plenariam indusgentiam omnium delictorum. Qui suis suf-fragantibus meritis, dilecte sitie pater a Domino impetraut, ul ei uiue nocis oraculo plenissime indulgeret. Quod quidem donum Mar-garite contessit Altissimus, expresse toquens in anima, dicens: Ego Jhesus Chillus situs sum mi & eterni Patris pro te crucifiaus, ab omnibus tuis defectibus plenarie te abfoluo.

persone astanti; e tutti gli astanti vedendo lei, non potevan per altro mirarla in volto). E nuovamente diffe il Signore a lei : Figiia, tre fegni di grazia ti furon dati nello ttato fecolarefco: poiche primieramente tu avesti un timor maggiore di qualunque altra persona: Secondo avesti verecondia di tutti Il tuoi peccati: Terzo tu sosti umile in riguardo alla propria stima e riputa-

S. 18. Un giorno Margherita prego con preci unite alle lagrime il fuo beato Padre Franceico, affinche fi degnaffe di ottenerle co fuoi meriti la plenaria indulgenza e remissione di tutti i peccati. El esto col suffragio de' fuoi meriti, qual padre alla diletta lua figlia, le ottenne dal Signore, che egli stesso con oracolo di viva voce pronunzialle di concederle un indulgenza pieniffima. Il qual dono concedette l' Artiffimo a Margherita, parlando espressamente nell' anima di lei e dicendo: lo Gesti Cristo Figlio del fommo ed eterno Padre, che fui crocifillo per te, ti affoivo plenariamente da tutti li tuoi difetti.

CAPO III.

De austeritate uite & studio paupertatis. Della sua austerità di vita, e del suo amore per la porertà.

S. I. Diuina bonitas cunftarum magistra uirtutum, Margarite precibus in. fiftenti tale documentum impofuit, dicens : fi capis, filia, Magdalene fequi ueftigia, & in futs eam confolationibus fotiare; cuncta que corperi tue placent deferas; & emnla tui corporis membra, que me cunda certentem super-bis actibus ad iracundiam prouocarunt, spiri-tus subiciendo sic atterere studeas, si nu teritur palea cum excustur a frumento. Nec ob hoc tamen santa debilitate granaleris ex iciuniis, febrihus, & passionibus tuis, quod tu non pof-fis ad predicationes, & Missas Frateum, quanda placuerit mihi, accedere. Ex abftinentia namque firicle feruata fic erat uiribus deffituta corporeis, quod de crate, terra, uel affide, ubi fine paleis paululum dormiebat de nocte, nulla crederet ratione furgere poffe, ut mane ueniret ad locum Fratruin, quorum Ordinis planta erat . Set soborata guftu fuberne dul !dinis, ita uelociter mone properabat ad lacum, ac fi nullum paffa fuiffet in noche langorem . O aufteritatis amatrix, quid michi tuo baiulo (1) de aufteritate feruanda dixifli? Jorundatur anima mea in paffienibus mei corporis, & exultans timore magne concutitut, ne sumpta occasione substentande nature, cogatis me, fub cuius obedientia fum, coctis uti cibariis, & bibere uinum . Tantum enim in ea creuerat feruer amoris, quod nultum recipiens de impossibilitate folatium , dicebat fe timere , ne corpus fimularet fe languidum, & infirmum. O somade , inquit , in Dei feruitio proponet michi

S. 1. T a divina bonta di tutte le virtà maestra, diede a Margherita che instantemente orava, questo documento: Se brami, o figlia, di feguitar le vestigia di Muddalena, e di efferle compagna nelle fue confofazioni , lafcia da parte tuttociò che piace al tuo corpo; e le membra tuite, del tuo corpo medefimo, le guali me, che tutto fcorgo, co'loro fuperbi atti provocarono ad ira , ingegnati con foggettarie atlo fpirico di macerarle nella guifa stella, che si macera la paglia, allorche si scuote e si separa dal grano. Ne per questo resterai aggravata da si gran debolezza, a cagion de'digiuni, delle febbei, e de'patimenti, che tu non posta, sinchè a me piacerà, andere ad afcoltare le prediche, e ad affiftere alle Messe de Frati. Conciosiache a motivo della rigorofa aftinenza da lei offervata, era talmente destituta di forze corporali, che credeva di non potere in vezun modo alzarfi dal canniccio, dalla terra, o dall'affe, ove fenza paglia dormiva alcun poco la notte, per venir la mattina alla Chiefa de' Frati, dell' Ordine de quali eta ella una pianta. Ma rinvigorita dal gusto della superna dolcezza fi portava la mattina così veloce e follecita alla Chiefa fuddetta: come se non avesse in quella notte sofferto incomodo alcuno. Oh verace amante dell' austerità! che cosa dell'austerità da osservarsi giugnesti a dire a me tuo servo (1). Gioifce l'anima mis ge'patimenti del mio corpo; e mentre così gioifce fi fente fcoffa da un gran timore, che voi fotto il pretefto di fostentar la vita, non mi coftringiate per la ubbidienza che vi profesfo, ad usare vivande cotte, ed a bere del vino. Perocchè tanto in lei era erefeiuto il fervor dell'amore, che non ricevendo verua follievo dal rifleffo dell'impotenza, diceva di temere, che il fuo corpo non fi fingesse languido ed infermo, senza elferio in realtà. E come (diceva ella) pa-

fue

(1) mili vas faria. Il recubblo fazia atto frequentemente in quella Lettenda dal P. Fr. Gapa, to con spinitrato in fa fiello, propriamente againte zandamo, o faron dispositio per ferrigi per de la companio de del companio de la companio del companio del companio de la companio del companio

fue debilitatis querelam, quod fi uamitatibus achtefifem, net in ferultio fui, net hoftis, uel munda, fuillet debile uel hefirmum? Quare tantum ei credam toto tempore uite mée, quantum creditur proditori, latroni, & hofti peffimo.

S. 2. Cernentes autem pie domine Margaritam contra fuum corpus tam rigidam, quam feueram, coxerunt fine fale & oleo paucas fi cus ficeas, ut cum adiuratione divini nominis eam fic debilem confortarent . Precibus were ipfarum, & instantia violenta, & importunitate deuista, de illis caricis parum, edens, ut foli Deo fola liberius poffet intendere, extra cellam curialibus precibus (2) dominas dictas licentiquit. Et quia hoc mandatum a Christo receperat, ut pro substentatione nature quandecunque comederet, anima Christum meditan. do internam dulcedinem deguftaret: & hoc. ut dominabus affiftentibus celaretur, nullatemus, quemadmodum folebat, egiffet; cepit, illis abeuntibus, inconfolabiliter flere, & negligentiam fuam uoce preconia. (3) coram Chri-No indice confiteri .. Dulcis autem Thefus fuorum amator, cujus dulcedinem requirebat, tam instanter in lacrimis requisitus, querentem se mistare non differens, instatam sitiam in al-Dis revelationibus, & promiffis tanta familiarisate refecit, qued cunctorum flatim oblita dolorum , interno iubilo replebatur . Unde hoc difere potes? Quefiui enim diligenter ab ea, quare facie tam ferena iocundabatur? & unde tam infperata leutia fumpfit exercium? Que fui uilificationem defiderant, dixit, quel Chittrà addurmi per lícuís la fua deboleza efic, che non farebbe flaco ne debole, en inferno, se attendendo io alle vanità, a velle douto o fervire a se fletfa, o al demonio, o al mondo i en lo che tanto modo i en la companio de la companio della mia vita, quanta preflar fe ne fuole a un traditore, a un affaffino, ad un nemico il peggiore di tutti.

S. s. Vedendo alcune pie Signore Margherita così rigida e fevera contra il fuo corpo, coffero per lel fenza fale e fenza olio alcuni pochi fichi fecchi, fcongiuran. dola per amor di Dio ad accettare quel tenue conforto alla fua debolezza. Vinta essa dalle lor violente ed importune preghiere, mangiò un poco di quei fichi; e affine di poter fola attendere a Dio folo con maggior libertà , licenziò civilmen-te (2) dalla fua cella le prefate Signore. E perchè avea ricevuto da Crifto questo comandamento: che ogni qualvolta per foftentar la natura avelle preso cibo, l'anima meditando in quel tempo lo stesso Crifto, guftaffe la doicezza interna; e ciò per tenersi occulta alle Signore assistenti avea ella, contra il folito, trascurato di fare; cominciò partite quelle, a piangere incon-solabilmente, e a confessare ad alta voce (3) davanti a Cristo giudice la sua ne-gilgenza. Ma il dolce Gesta amante de' juoi amici , la dolcezza dal quale Margherita cercava, ricercato da lei instantemente e con lacrime, non differl di foddisfare col vificarla alle fue ricerche: e cost vificandola, e facendole con fomma familiarità fublimi rivelazioni e promesse, talmente la ricreò, che tofto dimenticata di tutti i fuoi dolori, fentiffi Internamente cai da lei con diligenza, perchè fosse di taccia così gioconda e serena; e d'onde avelle avuta i origine quella inaspettata allegrezza? A tale inchiefta, ella defiderando l'avvilimento di fe, diffe, che Cri-

flus

(5) sur presente Cr. L'alpressone were presente vand dire ene was de heariterer, coch, come not abbinn tradotto ere vete site, o ca data vete, quale usano i Banditon nel promulgare i Bindi: onde nel Galatee di Montignor della Casa: Nen ific bene alcar la vete a guija di Bandistre.

<sup>(2)</sup> carialita praiba ao. Quella voca carialia, untra la querta Laggenda sital forgeatemente si prendera se fermpo hisip per ngalecar l'iffro, o de signica la boson latio o Cruitir, o Urbanar; role a dire; per esprimere persona, che unide tento, e maniere polite simili a quelle, che sere sogliono le persona educar in Cruit; a finado di crimologia della voca cariant, come chi è desarro nelle Curic, o Corti di Principi. Onde cariata i può readere in nobita lingua en contra della moda. En l'articolore endus frompe una til socie. Conti in quello longo l'esprimolore endus practicas, l'abbinno tradotta, come fi dir volvies trainment, o cas cavil manuer.

L'articolore Cort. L'opticolore endus even premais vano della con la della salatare, cosè, come

fius eam dure correxit, dicens: Filia, tu defi-derafti Magdalene dulcedinem; & mulierum uerbis , te per abstinentiam in infaniam deuerzire dicentium, apposuisti leuiter aurem. Nunuid non recordaris uerborum Marthe, quanas Lazarum quatriduanum ab inferit fuscitaui, cum dixi: Ego sum resurrestio & uita; qui credit in me etiamft mortuus fuerit uivet &c. ? Sciat ergo quod magis te roborat. & conferuat gratia mea, quam alimenta corporea, que tu junit. Tu etiam flatum Magdalene, quantum ad folitudinem, cum defiderio poftulafti: & quamuis te in defertum non deflinen ( cum de. Terta non fint his apta temporibus ); ita filue. ftris maneas intra terram, ficut fi intra unfta deferta maneres: Ibique Fratres Minores (quorum te cure commisi, filia, & commicto) personam tibi assignent, que serwiat en tuis necessitatibus cum filentio, & non cures cum ea loqui, uel ipsius, neutio, C non cure i um ea voqui, sei siyuu, cum ad tu umerit, faciem siturii. A Fridribus autem, quos tibi dedi in pairei, nil recibing pia fraitii, uel laborii, yud diforum poffi homoribus deragare. Intungo ettam tibi, ui capiti tui edum de petivili fallum emni priuetur albedine (a): Et fi timer, ne filiorum moreum Frietum Minorum accedentims ad se ftomaci fordem panni abhorreant; non de hoc opertet ut dubites; quia dum prius te mift ad eos, & pofui fub corum fancta cuftodia cum in tuis adhu: feteres defectibus, se propter amorem meum nullus abhoriuit, fet in filium re eperunt. Quanto magis ergo faciam, quando te confectati in tabernaculum meum, quod non uilipendant te in fetore panniculi? Ibi pie confolabor te, & uifirationes meas funuitate pleniffimas deguftabis.

fto l'avea duramente corretta, con dirle: Figlia, zu defiderafti la dolcezza di Maddalena; e poi piegatti leggermente l'orecchie alle parole delle donne, che dicevano, che per cagione dell'aftinenza tu andavi impazzando. Forse non ti rammenti delle parole ch' io diffi a Marta , allorche rifuscitai Lazaro quatriduano; cioè, che io fono la rifurrezione e la vita; che chi crede in me viverà ancorche fosse morto; e vivendo e credendo in me, vivera in eterno? Sappi adunque, che più ti conforta e conferva la grazia mia, di quel che facciano gli alimenti corporei che tu prendi. Tu domandafti altresi con defiderio lo stato di Maddalena rapporte alla solitudine: e benchè io non ti confini do un deferto (non effendo i deferti adattati a' prefenti tempi ) voglio per altro che tu viva così le!vaggia in mezzo alla Città, come fe tu ti trovassi dentro un vasto deserto: e che i Frati Minori ( alla cura de quali io ti commifi, e ti commetto di nuovo) ivi ti affegnino una periona, la quale ti affifta con filenzio nelle tue necessità, e colla quale procurerai di non pariare, e quando verrà a te di non mirarla in faccia. Da Frati Minori poi, che ti ho dati per Padri, ti guarderai di non accettare alcun fervizio, o travaglio intorno a te, che posfa derogare all'onor loro. T'ingiungo in oftre, the il velo del tuo capo fatto di più pezzi cuciti infleme, fia privo di qualunque studiata bianchezza (4). E se temi che la sozzezza del panno polla mover uaufea a miei figli trati Minori, che vengono a vifitarti, non vi ha ragione onde tu dubiti di ciò: poichè fe per l'avanti, quan-do to ti mandai a loro, e ti poli fotto la loro fanta cuftodia, e cu per anche efalavi cattivo odore co'tuoi difetti, per amor mio niun di foro ti aborri, ma ti accettaron per figlia; quanto più, dopo che io ti ho confecrata per mio tabernacolo, farò che effi non ti abbiano a ichifo per la fozzezza di un panno? Ivi piamente ti confolerò, ed ivi gufterai delle mie vifice di foavità foprappiene.

H 2

S. 3.

(4) emui primerur albedine; Oul non si vuol dire , che il velo del Capo ufato da Margherita compofto di più pezzi cuciti incieme , de perioist faffam , non duvelse elsere di pauno bianco , ma tinto d'altro colore: ma si vuol dire, ch'efter duves fenza biancheana fludiofemente cercata, la quale anzi dovea effer negletta; di guifa che avefse piuttofto del ributtante che altro per chi lo mirava: nè altro fembra, che voglia dirsi con quelle parole: omni princine albidine; aggiunto maßimamente quel che im nedistamente ne fegue: & f simes, ur filorum morrum Fra-rrum Minorum accedentium ad es, fimaci, panni ferdem abberreaus Gri. il che denota apettamente, che il panno del velo non doves e'ser tinto di color diverio dal bianco, ma bianco alquanto fudicio anzi che no; mentre non un altro colore diverso dal branco, ma il folo fudiciume nel bianco, potea cagionar della paulea a' rinaranti .

S. g. Paupertatis amatrix, & fummo obere terrena contemonens que fub celo funt, ut lacrifaceret Thefum Chriftum, arbitrabatur cun-Ela, corde ore at opere, ficut lutum. Quadam igitur die surfum in celum erectis tuminibus, ad queftionem fibi propositam, utrum minimam confolationem fpiritus wellet pro inextimabili quantitate thefauri perdere, uel differre? Re-Jondit disens: Si Dominus meus Juefus Chei-Bus, compelleret me ad poffidendum airquid terrentrum; toties cum lacriaus & gemuthus appellarem ad ipfum, quoufque ab hic precepto plendrie me eximeret . Hains defiderit luculenter veritatem conspicimus, fi reite penfamis, quod nalli rei fibi ad neceffirium uictam miffe pariebat, non tunice, non mantello, non filioinfil fionaculis, que tenebat ad horarum & orationum debitum perfoluendum; quin omnia flaum fi ut propria pauperibus redderet, cum tatto defiderio condis, quod fepe in cella nuda remarfit; nunc inuoluta fexterio (6), nunc alzerius fororis operta tunicula , nel mantello. Her liet ageret libenter in eftiuis caloribus. alacrius hoc conabatur perficere temporibus yemalis algoris. Et fiquando non haberet pre manibus quod tribuere poffet egenis, cum lacrimis manirulas deffuebat de tunica, uelumque leuabat de capite, & urceolum aque benedicte donabat eifdem. Cumque ratione langoris ex aufteritatibus Spontaneo rigere affamptis, etiam eftruis temporibus celefieri non unteret , gla-eali tempore fursim ligna de fibi facto foco leuabar, & clam rum miris observationibus per feruitialem fuam bauberibus destinabat.

S. 3. Quella grande amante della poverth, e fommamente sprezzante tutte le cole terrene, the troyanfi fotto il cielo, affine di guadagnar Gesù Crifto, tutte le riputava col cuore, colla bocca, o colle opere: qual vilifli no fango. Un giorno pettanto, alzati gli occhi al Cielo, alla quistione propostale, se volesse per un tesoro d'inestimabil valore, perdere o differir di ricevere una menoma confolazione di fpirito? rifpose dicendo: Se il mio Signor Gesta Crifto mi coftringeste a posseder qualche cofa di quelta terra; io tanto infilterei a fupplicarlo con lacrime e con gemiti, finchè non lo avessi indotto a dispensarmene. Di quelto suo desiderio di viver povera ne scorgismo evidentemente la verità, se ben si riflette, che non riferbava per fe cofa alcuna che foffele trafmeffa, comunque necessiria al suo vivere; non rifparmiando ne tonaca, ne mantello, ne faccone da letto (5), ne capezzale, ne cintura, e neppure i fegnali, con cul notava le Ore canoniche, e le orazioni da recitarfi; ma tutte queste cose le dispenfava a poveri come proprie di loro; e ciò con tanta cordialità ed affetto, che più volte rimafe nuda nella fua cella, ora invoita dentro una ftoja (6), ed or coperta colla tonaca, o col mintello di un'altra Suora compagna: Le quali cofe, febben faceale volentieri in tempo di estate e di ca'do, ancor più volentieri e allegramente fi storzava di praticarle in tempo d'inverno e di freddo il più crudo. È fe talvolta non aveva alle mani altra cofa da date a poveri, idruciva con lacrime le maniche della tonaca, e toglievafi dal capo il velo, e perfin fi privava del vafo deli acqua fanta, per darlo a loro. E quantunque per cagion della languidezza, proveniente dalle spontanee e rigorose austerità cui foggettata fi era, non poteffe mai rifcaldarfi neppur in tempo di effate; a1 ogni modo anche in tempo di ghiaccio toglieva fortivamente le legne dal fuoco a le preparato, e fegretamente e con vive preghiere le trasmetteva a poveri per la sus Servigiale.

S. 4.

6 4

(5) fitemi Circa il vocabolo: fite, in fenfo di faccone da letto, rileggasi l'Annotazione (11) fopra il cap preced.
(6) mere sunume fezione La voce: fezionimo certamente barbara qui significa l'istefio che ia

basa laino firra, e in italiano firja, vale a dire, un tetuto, o di giunchi, o di cita li's, o di come sfette. Con una di tali finoje, o tefuti talcola mosperie i fan corpo Margierita dopo citesto registata di autre le sitre vetti per datie di porera: i Bollandeti perfanno, che qui in luogo di passera, debba furte teggeris rassera; un si nel Colice ongnale, che negli aliri det estilacio in Cortona nel Congreno di S. Margierita, si ha yerananete piera.

§. 4. Domini famula Margarita, ad cuncta fui terporis ulpera pro Christi amore prontisti-ma, sic omnia delitiofa est aspernata cibarla, quod post suam conversionem notatt ficus recentes quoulque ad wixit comedere, quia nimis eidem in feculari ftatu placuerant : Hanc etiam fibi normam indixit, quantuncunque infirma, de carnibus auium & quadrupedum, & modo parandi, quat libentius in feculari converfatio. ne comederat. Et ne subreput cogitatio tibi cannium nio prefertatis nominibus, fire debes. que feriem uite spfius in parte periegeris, quod multes annerum curricuit , folum pane , aut he bis crudis, wel paucis nucelles, and amigdatis debile fubstentauit corpus, premiffa fem per cum multis gemitibus & fulpicits oratione prolixa; & poft erbum redditis allionibus gratrarum, inuitant fecum functor & ceteras creaturas ad laudem Domini gubernantis. Nunquam enim cibum fumere attemptabat , nift prius horarum debito perfoiute, quinque jaitem diceret Pater nofter cum falutatione beute l'irgi-Rit, in quinque uninerum memoriam Thefu Cinifit: fumpta etiam commeftione tam tenin, tel L'ater nofter fimiliter referebat.

§ 5. Antiqua holis animarum deceptor, unitest tam circu adiptimite Margariam nec in minimo reacute, bellater quastro nec in minimo reacute, bellater quastro michi decentrale per appearant de la compania del la com

6. 4. La Serva del Signore Margherita. prontiffina per amore di Crifto a far provare al fuo corpo tutte le asprezze, sprezzò talmente ogni forta di deliziole vivande, che dopo la fua conversione, fino a tanto che ville, non volle mai mangiar fichi freschi, perche troppo le erano piaciuti mentre vivea nel fecolo. Prescrisse poi a se stessa questa regola, di astenersi, per quanto inferma ella folle, dal gustar quelle carui di volatili e di quadrupedi, e dal condizionarie in quelle guife, clie nello stato di secolare erano state a lei le più gustofe e gradite. Nè perciò vi fia chi penfi, che ella fi aftenesse datle carni toltanto or nominate; mentre dee fapere chiunque in parte avrà letto la ferie della fua vita, che pel corio di molti anni, ella non fostentò il debilitato suo corpo, che con folo pane, o con erbe crude, o con poche nocciuole, ovvero mandorle: premettendo sempre al cibo, con molti pianti e foipiri una proliffa orazione, e dope il cibo rendendo a Dio le dovute grazie, con inviture i Santi, e le altre creature a todar feco il Signore che ci governa. Conciofiache non mai ofava di prender cibo, se non dopo recitate le Ore canoniche, e cinque Pater nostri almeno colla Salutazione della Beata Vergine, in memoria del'e cinque facrate piaghe di Gesti Crifto: il qual numero di Pater nostri in fimil guifa, recitava di nuovo dopo prefa la tenue refezione.

§. 5. L'antico nemico-ingannator delle anime, vedendo che Margherita non punto rallentava un riger così stretto di astinenza, qual combattente ignaro di dover esfere abbattu o da una femma, accostandofi a lei le diffe: O mifera! e che fai tu in questa cella? Rinunzia pure, rinunzia (io ti configlio) alla grazia divina, e non ti dar tanta cura da qui innanzi di voler abbondare de si magnifici doni; giacchè non puoi confeguirii lenza grandi fatiche, ne cultodirii fenza cruciofi timori. Cofa più vantaggiofa farebbe itata per te, fe tu aveffi offervata la regola generale de' tuoi Frati di penitenza (7), nella guifi che effi comunemente l'off rvano; e avefit ricevuta con esti quella misericordia, che digiunando, e frequentando le Chiefe, i.i occasione di prediche e di ufizj, eglino pur si promettono. Mentre per te, o Mar-

Sa

(2) turrum Featrum de Preitentia. Per Frati della Penitenza s'intendono i Profesori del Tere. Ordine fecolore di S. Franceico, cui Margheita era dertita, introlato dal Serafico Patriarca, e di Panisenti. Satis namque tibi , o Margarita, fufficiebat ut inuenireris in numero faluandorum: Quid erga hic agis mifera? Cur in hac cella reclufa perdis fimul corpus & animam? Ad que uerba Christi samula Margarita, ad austeritatis seruandum propositum effecta robustior, temptatori respondens ait: Responde micht, feductor . re-[ponde: Debet ne aliqua creatura tibi feruire euel modicum? & cum semper fis in omni sug-gestione tua intentus ad malum; cum nec creaueris, nec redemeris hominem, nec gubernes? uerit, nec reueneris inomanems, nec guvernet e Consentionalum quippe elf foli creatori, redest ptori, gubernatori, qui fuss ubique feruientes letificat & exalist. E premium eterne glorie daturui est est. Nome qui tuo sueneno piene ersuafioni affentiunt, quandiu vivunt morden. sur conscientie stimulo, & stipendium tandem recipiunt secum dampnationis eterne? Dominatori erge Thefu ex omnibus viribus tanquam ereatori uerifimo, & premiatori largifimo in perpetuum feruiam , qui sibi feruientes in celis & in terra honorat, qui me docuit abflinentie ouam non defero, normam, & pollicitus eft. fi in ea perfeuerauero, uitam eternam.

S. 6. Dimicatris Margarita dellifima, se affaitate bellanti effecti againtre, artest fe abfletentis fulda familia or fecti againtre, artest fe abfletentis fuldenti, dum resouri fiti prilium fenfit, contra polificium bellum fortus fe muniat. In Dominica nanque prima de quadra-gefino, in qua militarità dell'ili jugna legium centra quitan, quetten dimuniat de caulius findamenti del contra quitan, puteten dimuniat de caulius findamenti del contra della fina della contra della della della contra della contra

gherita, era più che baffante l'entrar nel numero di quei che dovragno falvarfi : Che fai adunque, o mifera, in questo luogo? perchè rinchiula in quelta cella perdi nel tempo stesso il corpo e l'anima? Alle quali parole la ferva di Crifto Margherita rela più forte per offervare il propolito dell'austericà, rispondendo al tentatore gli diffe: Rispondi a me, feduttore: rifpondi: Vi ha forfe ereatura veruna, che debba fervire a te anche per un momento; effendo tu in ogni tua fuggestione intento fempre al male : ne avendo su creato, ne redento l'uomo, ne governando-lo? Deefi certamente confentire a quel folo, che ci ha creato, che ci ha redeato, che ci governa, e che in ogni luogo rallegra ed efalta quei che lo fervono, ed è per dar loro il premio della vita eterna. L che forse quei che consentono alla tua perfualione di veleno ripiena, non provano finche vivono perpetut rimorfi e ftimodi di coscienza; e non riceveranno alla fine per lor mercede, insieme con te, la dannazione eterna? 1o pertanto con tutte le mie forze, ed in perpetuo fervirò al vero padrone Gesù Crifto, come a creatore veriffimo, e premiatore liberaliffimo; il quale onora quei che lo fervono, in ciclo ed in terra; il quale mi ha infegnata la regola di aftinenza, che io non lafcio di offervare, e mi ha promessa, se in esta sarò perfeverance, la vita eterna.

S. 6. Margherita inttruttiffima ne'l' arte di combattere, e dai frequenti combattimenti rela fempre più fcaltra, qualunque volta fenti, che a lei fi rinovava la guerra . ella col fotteporfi a una più fretta aftinenza procurò di maggiormente rinforzare se stella contra i pettiferi affalti. intanto nella prima Domenica di Quaretima, pella quale fi legge la pugna vittoriola di Crifto contro la gola, una certa Signora, affin di refocillare la debole Margherita, portò a lei de'cavoli cotti in asciutto (8). Ad inftanza della qual Signora, avendo Margherita preso un poco di quel cibo, e feutendofi aggravato il languido ftomaco, paísò inconfolabilmente tutta la notte senza dormire; e pregando con lacrime il

(2) de aculium finindis. Per littre alla lettran, il tedio luino: de caulium finindis. Per littre alla lettra di desir limace cartie et uno dire, che litropo a Magherita princianti, precibé le ne chistie, d'e'evoli cotti in afciumo, o come faol dimi, in infaitat, detta qui mezzo cotti, per de soni il lictrino tottimente coccere, onde non perdano per la troppe cottar a insurati fi-pore; ma conti mezzo cotti i condiciono con file, ed oilo crado, e volendolo aggiugaere, con agre di limono, o carticol di rec. Cil qual virsuale con proprata e unitatima, e comarque di limono, o carticol di rec. Cil qual virsuale con proprata e unitatima, e comarque di limono, e

ie-

lacrimis Dominum exerando dicebat, quod eidem fe presentare nullatenus pre uerecundia prefumebat . Fudex autem iuftus , qui cum tranquillitate sudicat. Margarite flenti: compatiens: fic refpendit: Si teipfam, filia, tolerare non uales , & motum cordis flomarus honeratus impediat, quomodo tibi meam comunicabo presentiam . cum in euangelio mev dixerim: attendite ne grauentur corda uestra? O modice fidei ! Ego in celo reficio Angelos atque Sanctos fine cibo materiali quo uteris , & times quod deferam te; quam in tabernaculum meum elegi? Tene igitur uitam proftinam in quouis pane, propter languidum corpus tuum cum uino ualde limfato, amig dalis uel nucellis; quibus cibis tantam dulcedinem apponam. & graviam, quod tibi non solum fufficient amore mei, pro quo in consumptionem tui corporis incurrifti; fet debilitatem ejus plenarie fuftentabunt : Cum. uero nimis ex abstinentie longitudine arta debilitasum fuerit corpus tuum, tunc delicata tibi concedam cibaria, quando guftus sta fuerit diffipatus, ut tibi umum non fapiat, neque cibus. Ita namque Stomacus Suas elanguit, quod uinum & omnia gustui eius in saporem luti conuerfa funt. Set cum in angustiis innumeris, quas tolerabat, eam inducerem ad requirendum remedia de confilio medicorum; medicos & me dicinas aspernens dicebat: cum lacrimis, quod optabat corpus suum uidere languidum, infe-Bum , & consumptum a uermibus ; & cum uix poffet loqui , credebat quod fingeret fe inficmum nam uocabat eum (ipium) preditorem eccul-\$45 W ..

\$ 7, Quadam igitur die, cum am: cernem, pepier aphinentias l'paffones uarias, uiribus destitutam, ac per hoc ad aliqualem cisoum erceratiem; indua que in hossium ercerater, cient que hossiu mostrii nos uincere cupit armis, much fuo corpus obtuentes, cient, que do hossiu antiquus mostrii nos uincere cupit armis, much fuo configior respondit dicens: Pearer mi, cum fedus pacis inter animom: meam & corpus habitura mo fim, noc unquam fibi pacere utilim, finatis me sina cisoum mutatione ipsum atterere quia toto tempor usite mes, donned afficiat mon.

Signore, gli diceva, che non ofava per la vergogna di comparirgli davanti. Ma il ginfto Giudice, che giudica con tranquillità, avendo compassione della piangente figlia, le diste: Se tu non puoi, o figlia, tollerare te stessa, e lo stomaco aggravato impedifce il moto del cuore; come effer potrà che io ti comunichi la mia presenza, avendo detto nel mio Vangelo: Badate che non fi aggravino i vostri cuori? O mancante di fede! lo nel cielo riftoro gli Angioli ed i Santi fenza quel cibo materiale, di cui tu ti fervi; e temi che io fia per abbandonar te, che ho eletta per mio tabernacolo? Seguita dunque a tenere il priftino tenor di vita, prendendo un pocodi pane, e attefa la languidezza del tuocorpo anche un poco di vino, ma molto. adacquato, con delle mandorle, oppur nocciuole: al quali cibi darò io tanta dolcezza e tanta grazia, che non folamente faranno a te fufficienti, ficche ne fia contenta per amor mio, per cui incorfo hai lo sfacimento del tuo corpo, ma in oltre pienamente fostenteranno la debolezza del tuo corpo medefimo. Quando poi il tuo corpo per la lunghezza e pel rigore dell' aftinenza farà divenuto troppo debole, ed il fenfo del gufto diffipato talmente, che più non fenta sapore ne di vino ne di cibo allora ti accorderò vivande più delicare . In fatti s'illanguidi talmente il di lei stomaco, che si il vino, che le altre cofe, fi cangiarono al gusto suo in sapore di fango. Con tutto ciò nelle angustie che fenza numero tollerava, tentando io d'indurla a cercar de'rimedi, giusta il consiglio de' Medici; ella sprezzando ugualmente e Medici e medicine, diceva con la-crime, che desiderava di vedere il suo corpo languido, inferto, e confumato dai vermini: e potendo a mala pena parlare, credeva che il fuo corpo fi fingeste infermo; e lo chiamava traditore occulto.

mo; e lo chimmau traditore occulto.

§. 7. Un giorno pertanto, conciolische
io la vedefii per le varie altinenze e patimenti detituta di forze, e percio la elortaffi: a prendere qualche ricreazione di cibi; ella che offetto aveva il fiuo corpo la
oftia vivente, santa, e piacence a Dio;
fapendo- che il nemico antico brama di
vincerci colle nofitre simi nicotefine, iofapendo- che il nemico antico brama
tra l'anima mia ed il mio corpo concerdato di pace, ne mai voglia io ad effo
mio corpo perdonare; lafciate, che fenza
nutazione di cibi io feguità a macerarlo,
poiche in tutto il tempo della vita non
avrò mai ripolo, fiun a tatto che pon lo
avrò mai ripolo, fiun a tatto che pon lo
avrò mai ripolo, fiun a tatto che pon lo

quiefcam. Net ipfum credatis ita mortificatum B debile. it apparet, quia hoc agit, ut non exigam debitum auod contraxit in feculo, dum uat mit delitiis & voluptatibus fuis. Sufficiat uobis, Pater, fufficiat, quod in iftis pafcalibus diebus, uestro me precepto cogente, centra desiderium incum apposui oleum inter herbas. His didis, in habundantiam lacrimarum prerumpens , fuo corpori locuta eft dicens: O corpus meum , cur me non adiuuas tuo creatori & redemptori feruire; cur non es forte ad ejus obfequium, ficut fueras elim in ipfius preceptorum transgreshone? Noti ereo conqueri nec lamentari; noli te fingere seminiuum; quia tuam farcinam, quam fuperpofui, penitus feres, ficut in preterite in noffri creatoris iniurias , tuas tuli. Ipfaque in cella relicta, quia nichil boni fibi uidebatur quod ageret, flebat, flendoque dicebat: Domine mi rex, gloria beatorum, fumme Thefu , gratia electorum tuorum , propter amarum calicem, quem bibifti pro me, non tantum abstinere a corporalibus cibis appeto, uerum etiam milies in die, fi possem, pro te in mortali anime mee uita mori defidero . Ad qued uerbum inuocatus Thefus, qui prope eft hits, qui inuscant eum in ueritate, Margarite refeffori tuo; & qued christiani & ferui mei nequeunt in hac uita effe perfecti, nift reftrinxerint gule uitium . Nam fine cibi , potujque ab-Rinentia, non extinguitur carnis bellum: Illique magis impetus carnis patiuntur & fentiunt qui remedium abstinentie repulerunt .

S. B. Tentum hae amatrix pauperti. Phien properties the discit, qual feet is multiu unfamigration que ad nestifiuria fibi estimated retinue calcular, etcolo allom feedom, in qua parom estimer inceprata, repolit estra ceisiam. He cal non paucas pratureits information adjunction and properties of the control of the con

veda mancare. Nè lo crediate tanto mortificato e dehole, quanto esso apparisce; mentre fa ciò affinche io non efiga quel debito, che contraffe nel fecolo, aliorche attefe alle fue delizie, e a' fuoi piaceri. Vi bafti, o Padre, vi bafti, che in questi giorni pasquali, astretta dal precetto voftro, e contra il mio defiderio, condii l'erba coll'olio. Ciò detto, prorompendo in abbondanza di lacrime, così parlò al proprio corpo: O corpo mio, perchè tu non mi aiuti a fervire al tuo crentore, e redentore? perchè non fei pronto all' offequio di lui, come lo fusti già nella trasgressione de suoi precetti? Non vogli tu percanto rammaricarti e dolerti , ne fingerti mezzo morto, perche tu porterai onninamente la foma che ti ho polta indoffo, come io pel paffato con offefs del nostro creatore portai le tue. Rimasta poi fola nella fua Cella, perche fembravale di non fare alcuna cofa di buono; piangeva, e piangendo diceva: Mio Signore e mio Re, gloria de'heati, fommo Gesà, grazia de' vostri eletti; per quell' amaro calice che bevelle per me, non folamente defidero di aftenermi da cibi corporali; ma defidero altresì, se fosse possibile, finchè l'acima mia farè in questo corpo mortale, di morire per voi mille volte ogni di. Alle quali parole, l'invocato Gesù, che sta sempre appresso a coloro che in verich lo invocano, rispondendo a Margherica le diffr: Figlia mia, tu dirai tutto ciò al tuo Confessore: e gli dirai in oltre, che i Cristiani, ed i miei servi non possono effer perfetti in quefta vita, fe non tengono in freno il vizio della gola. Perocchè fenza l'aftinenza del cibo non fi estingue la ribellion della carne: e quelli più sperimentano gli empiti violenti della carpe, che da se rigettano il rimedio dell' aftinenza

is a. Tanto quella amane di Gesti povero amò la povercà , che firezzat quavero amò la povercà , che firezzat qualunque forra di vadelame, che per confervire le colò necellarie pote ritentre, gettò fino di Cella anche una pentola rotas, ne ui avac cominciato a tenere il pane. Quetta altrest ( affinchi miono paveral uno causti ambile per inguanter il fuo corpo. Mentre avanti che cumiaciafe a diginar quodidiamamente in pane di acqua, andava mutando e diminuendo ogni giorno il piatrini, ne' qual' fi leol der la modarda (g): e dipo alfiacorpus affuefecit: B exinde totidianum affuemens per multos annos iciunium, coltis dimifis cibariis, pane tantum B aqua cum auclianis (10) paucis ucl amigialis, corpus debile fublicanaut.

mendo per pià anni il quotidiano digiuno, lafciata qualunque forta di vivande cotte, di folo pane ed acqua, con poche nocciuole (10) o mandorle alimentò i' indebolito fuo corpo.

## CAPUT IV.

CAPO IV.

De profunda ipfius humilitate, & contemptu fui.

Della di lei profonda umiltà, e disprezzo
di se stessa.

5. 1. Der la fissa considerazione de su

8.1. To fourm confectation defectation defectation. La distinct per founda Margarita del content, sei altissimate per sei, com in opicialità fluta exprinceri, qualitari est, com in opicialità fluta exprinceri, qualitari di per disinteriori indebitation peroperando del chello contenta peraturneri in lergalità del per disinteriori indebitation peroperando del chello contenta peraturneri in lice mondialità utilità del contenta peraturneri in lice mondialità utilità del città del contenta del co

5. 1. Per la fissa considerazione de' suoi difetti, era discesa la Serva di Dio Margherica ad una si profonda umilea, che giunfe ad esprimer più volte ad altissima voce, e con pianto inconfolabile, in quali guife avea offeso il crestore di tutte le cofe, e in quali modi colla difubbidienza a' divini precetti avea fcandalizzate le anime de proffimi. Quindi non folamente in-terponeva con lacrime e fospiri per suot mediatori i Santi, affinchè le impetraffero da Dio la remission di sue coloe; ma interrogava altrest, come se fosse ubbriaca, le stelle persone del secolo immerse nel fango de mondiali vizi, se Dio vendicatore degli empj avrebbe mai perdonato alla maggiore di tutte le peccatrici; dicendo: Credete voi, miei carissimi padri e madrl, che Iddio onninotente sia per richiamarc mifericordiofamente una volta alchiamare microvalulariate dua voita al-la fua grazia, quefta fua fuorufcita? E dicendo quefte cofe tremava talmente, e mandava fuora dalle membra tutte un fu-dor freddo, come fe folle condotta alla fentenza di morte. E allora fu, che memore (1) Margherita degli onori a lei preflati indegnamente nel fecolo, in avvilimento di se si rase e gettò via i capelli; ed il fuo capo ornato fino allora d'oro e

---

gaifice in noften lingun piatte; e perafile's diminutivo di paraffir significe picel piatte, o piattere. Le socce poi finanza significe que'ts foecie di fail futta di monto cotto, nel qualte himodo de med di socce parametro in accro, chimana perio di noi Marketa, come abbata introdono. Or diccome que'esta faile, o moditata follevati apprediate alla menia in piccali pittali la larga continuo della piatte di propositi della piatte di la larga continuo di socce di continuo della piatte di la piatti di piatte di piatte di la ministra di Coccoliat, o di del Ceffe.

(10) cm anticati qv. La vocci devilene, significa qui l'inécho, che fopra mendle, ciol, necessiel. Cuce poi l'etimologial di Avellana, nieggasi l'Anvoinose (uzi fopra il Ca) (1) (1) Tane memer eve il tempo, in cui Marchetta efercitava gli atti di un'ilà, e di avvilinemento di le, che in quefio, e nel figenente 5 si reconsuno, pare, che fise poco dopo is fou convenione, e avanti che fosse sicritta al Terz' Ordine, cioè tra l'Anno, 137a, e gli 1375. E a til tempo di riferifozo ni frati consuspenne gli scrittori della fus vitia.

margaritis ornatum uiliffimir petiolis alligauit.

S. 2. Post modicum quadam die Dominica, Lautanum, ubi orta suerat & nutrita (2) se transsult, & infra Misserum solempnia, ad collum coram populo cingulo pro torque ligato, ad pedes prouoluta domine Manenteffe, (3) indulgentiam cum tam inundanti proflutio lacrimarum petiit, quod omnes aftantes in stetum & admirationem adduxit. Hanc poster dominam in tantum dilexit, quod fun predicatione, Ordinis penitentum habitum induit: (4) & quoulque corporaliter mixit in mundo parauit ho-Spitium, alimenta necessaria, que fibi fubtrahebat, exhibuit, & le exuendo, eam proprio indumente uestruit . (5) Mulier quedam non definens Margarite humilitati detrahere , & curiclitati quam habebat ad miseros, hanc ultionem fue murmurationis ab en recepit: huic enim pia Marganta fuam mifit tunicam, & peplum capitis, (6) cum cibariis, que parata pro ipla fuerant: Neque hiis contenta undictis enangelica filia; fet ut maiori humilitate ledentem fe ad amorem caritatis attralieret, procurauit fidehter, quomodo mulieris uerbofe debita, fua follicitudine totaliter foluerentur . O humilis , & non nequiter fe humilians Margarita, que deuotioni fidelium a lenginquis regionibus accedentium; ut tangeren-

radendo abiecit, & cabut hactenus auro & di perle, lo coprt e fasciò con vilissimi cenci.

§. 2. Poco tempo dopo, in un giorno di Domenica fi portò a Laviano, luogo di fua nafcita; e di fua prima educazione (2); e in tempo della Messa parrocchiale, in prefenza del popolo, legatofi al collo, in vece di collana, una cintura di fune, e prostrata a piedi di una tal Signora per nome Manentesfa (3), chiese perdono, inondata da si gran profluvio di lacrime, che induste tutti gli astanti al pianto insieme, ed all'ammirazione. Ella poi amò tanto la prefata Signora, che colle fue efortazioni la induffe a vestir l'abito dell' Ordine de' Penitenti (4); e fino a tanto the viffe in quelto mondo, venendo a Cortona, le preparò l'alloggio, le contribul i neceffari alimenti, che fottraeva a fe ftella; e le ftella spogliando la vesti della propria veste (5). Vi fu poi una certa donna, che non cellava di mormorare dell'umiltà di Margherita, e della benignità che avea verlo i milerabili; e queita ottenne in vendetta di fua mormorazione, che la pia Margherita le trafinettelle in regalo la propria Tonaca, e la sua Mantellina da coprire il capo (6), e insieme le vivande che per essolei erano state preparate. Ne di tal vendetta contenta quella evangelica figlia, affin di attrarre con maggiore umilià la fua offenditrice all'amor della carità, procurò fedelmente colla fua follecitudine, che della loquace donna fossero totalmente pagati i debiti. O veramente, e non fintamente umile Margherita! che a que'divoti fedeli, i quali da lontani paesi a lei venivano,

(2) ubi nota furrat, cr untrita. Circa il Paefe di Laviano Patria di Margherita; come nell' Annotazione (7) fopra il Cap. I., così qui rimettiamo alla noftra Difsert I Della Patria et.

(4) Ordinis Pentrentium habitum induit. L' Abito dell' Ordine de Pentrenti, che prese Manentessa ad insinuazione di Margherita, su senza dubbio l'Abito del Terz' Ordine di S. Francesco. detto anche di Penitenza.

(5) proprio indumento nestinit. Dicendosi, che Margherita vesti Manentelsa della propria veste spogliandone se stelsa; pare, che ciò non di altra veste possa intendersi, che della veste, o divisa di Terziaria, la quale Manentessa non avelse in pronto quando si fece ascrivere al Terz. Ordine.

to Peplum capitis. Il vocabolo: Peplum capitis lo abbiamo tradotto Mantellina, prendendolo per quella pezza di panno laneo, che così appellano, ed ulano per coprire il capo, e le spalle in icinpo d'inverno, o di pioggie le donne di campagna ne contotni di Coriona, ed alirove. Di questa parte di vestimento donnesco, alquanto più diffusamente dirafsi nella noftra Disermaione II.

<sup>(3)</sup> Domine Manenteffe. Questa Manentelsa, a piedi della quale si profito Margherita per chiedere pubblicamente perdono al Popolo di Laviano de fuoi scandali, sembra, che soise una Donna delle più ragguardevoli di quel Pacfe; tanto indicando quel titolo di Domina, che le da il Compilatore, il quale non si dipenfava in que tempi con tanta prodigalità , con quanta si dilpenia in oggi, ma si ulava folianto a denotar Periona di qualità.

tur ab ea, & a fuis langoribus sanarentur, cum lacisimis respondebat dicens: Si ego creaturarum utissim no tangerem, ut cupitit, uel signarem, certa sum, propter moorum multitudinem delicorum, quod citius augebitur tuobit inspirustus, quam recedut.

 3. Ad fuperna polorum regna Margarita feandere cupiens, nulla elatione intumescebat interius, uel efferebatur exterius ex familiari confertio quod habebat cum Christo. Cum enim Rex glorie Christus fermonem cum infa fepe protenderet, non folum de ipfius preconio laudum fet de promiffis mirabiliter factis, fe indignam divinis revelationibus reputans, dicebat eidem : Si uerba funt ista blanditie inuifibilis hostis le in lucis angelum transformantis, in Christi uir-tute precipio, ut statim taceas, & recedas . Itle uero Iliefut, qui humilia respicit, & exaltat humiles in excelfis, respondit, quod ille erat qui loquebatur secum, qui suscitauerat eam pen-dens in cru e, & vocaverat eam ad lamenta penitentie, qua purgatur anima ab omni macu-la uttiorum. Et ego (addidit) Jhefus redemptor tutts, quem in omnibus rebus diligir. & requiris, dico tibi, quod tu es illa dilecta filia, cui maiora dona largiar gratiarum, quam alicui femine suo tempore moranti sub celo. O ve sum diceret, cur Altistimus tam alta dona con. cederet corporeis uiribus destitute, que operari magna non poterat? humiliter fentienti de fe respondit: Filia mea Margarita, non desideras tu me toto corde super omnia, que haberi posfunt. Nonne mortem libenter telerares pro me? Nunquid non es pauper amore mei? Nonne utsus in continuo defiderio de me folum? Nonne times in omnibus actionibus tuis, ne uita tua, uel in re minima me offendat? Et cum de liis omnibus Domino responderet, fic; ait ei Salunter nofter: In predictis omnibus meritorie, filia, michi seruis. Ama igitur me, quia diligo te: landa me, quia laudabo te, & laudari faciam te a mundo .

§. 4. Paruulus, qui datus est nobis a Pawe, amiquus dierum in tempore natus de uirgine Christus, paruulum se Margarite demonstrans, tam plene sue suaustatis ebristate Margaritam repleuit, quod corpori ejus sibi delato per eller da lel toccati, e infieme rifanati dai lor languori, rifipondeva con lacrime dicendo: Se lo viliffirm tra tutte le creature, vi toccafii, come voi bramate, ovi fegnaffi, fono ficura, che attefa la molttudine de miei peccati; piuttoflo che patirfi da vol, fi accreferebbe la vostra infermità.

§. 3. Bramando Margherita di falire al superno regno de' Cieli, non punto s'infaperbiva internamente, ne fi vanaglorlava all'esterno, pel familiare consorzio che avea con Critto. Conciofiache avvenendo fpeffo, che il Re della gloria Crifto aveffe con effolei lungo colloquio , non folamente in riguardo alla pubblicazione delle fue lodi, ma in rapporto altrest alle mirabili promesse a lei fatte; riputandosi elfa indegna delle divine rivelazioni, diceva al medefimo: Se queste son parole di lufinga del nemico invifibile, il quale fi trasforma la angiolo di luce, io ti comando che tu ceffi di parlare, e ti allontani. Me quel Gest che riguarda benignamente le cose umili, ed esalta nel Cielo gli umili di cuore, rispose, che quegli che par-lava con lei, era quel desso che conficto in croce l'avea rifuscitata dalla morte del peccato, e l'avea chiamata a' lamenti della penitenza, con cui fi purga l'anima da ogni macchia di vizj. Ed to (foggiunfe) io Gesù tuo redentore, che tu in tutte le cose ami e ricerchi, dico a te che tu set la mia figlia diletta, cui son per dispensare maggiori doni di grazia, di que ch'io fia per concedere a qualunque altra femina, che viva a' tempi tuoi forto del cielo. E interrogando Margherita, come mai concederebbe l'Altiffimo doni si grandi ad una deftituta di forze corporee, ed impotente ad operar cofe grandi? A chi fentiva sì baffamente di fe rispole il Signore: Figlia mia Margherita, non defideri tu me con tutto il cuore fopra tutte le cofe che aver si postono? Non soffriresti su volencieri la morte per me? Forle non lei povera per amor mio? Non vivl tu in un defiderio continuo di me fole? Non temi tu in tutte le tue azioni che la tua vita non mi offenda anche in menoma cofa? E rifpondendo Margherita rispetto a tutte le suddette cofe, che al; le diff: il Salvator noftro: Ama pertanto me, perchè lo amo te: Loda me, perchè io loderò te, e ti farò

lodare da tutto il mondo. §. 4. Il Pargoletto a nol dato dal divin Padre, il più antico di cutti i fecoli nato in tempo da madre vergine Crifto, in forma di pargoletto moltrandofi a Margherita, la ricoimò si abbondantemente di fua

1 2

nequiuit affurgere, cum tamen eius prefentiam veuerenter agnofreret, & ueiut ebrietate diuini amoris resenta logul nesciret. In optatis aucem requiescens delieiis, pro Coremensibus, quos diligebat, oranti respondit Saluator, quod pax inter eos, & dominum Guillelminum (7) Episcopum penitus fieret, & cum ipso celerirer ad concordiam peruenirent. Tunc revelatum eft ei quod aliquas sibi deuotas perfonas de quibujdam earum defectibus, ut confiterentur purius, arguere non differret, & fingulorum, que pundebat erdem, uitra detegere non timere:. Et hec omnia uera inuenta funt, que sibi a Domino diceban-tur, ficut michi deferentes declarauerunt. Verum illa que solam se in omnibus, non alior iudicabat, quia nichil essum que sibi a Domino dicebantur, profumebat oftendere, me Confessore suo eam redarquente, quod premebat contra Domini voluntatem, & proximi commodum, in filentio linguam fuam; & ei donata pro aliis reddere ficut debitrix tenebatur; net humilitas impedire debeat animarum fulutem, & languidis remedia Subrrahere fine periculo non ualebat ; & ita michi referre poterat. qued , eius nomine non expresso, interrogarem confitentes, fecundum illam feriem delictorum; respondit michi: Ex quo, Pater mi, meum nomen exprimere non debetis, indicabo wobis, propter zelum falutis animarum, quicquid pro eis admode michi fuerie a Domine reuelatum.

inebriante foavità, che portato a lei il di lui facro Corpo, non ebbe forza per inchinarfegli, quantunque conofcesse riveren. temente la prefenza di lui, e prefa fortemente dalla ebrietà del divino amore non fapelle parlare: Mentre poi ripofava nella bramata delizia, orando pe' Cortonefi, che molto amava, il Salvator le rispose; che la pace tra essi e Monsignor Guglielmi-no (7) Vescovo d'Arezzo sarebbisi assofutamente fatta, e che pretto farebbero ritornati in concordia con lui. Allora fu rivelato a lei dal Signore, che non differiffe di riprendere alcune persone sue divote di certi foro difetti, perche meglio le ne accufaffero in confessione; e non temesle di svelare di ciascuno quei vizj, che ello a lei manifeftava; e tutte quelte cole dette a lei dal Signore furnan ritrovate vere. conforme gli avvifati da effa secufandofene presto di me, a me stello lo dichiararono. Ma perche ella, che in tutte le cole fe foia giudicava, e non gli altri, con playa di l'eoprire alcune di quelle cofe, che dal Signore fe le dicevano : rimproverandola io fuo Confessore, che contro la volontà del Signore, e in di-Ivaniaggio del profilmo, teneffe la fua lingua in si stretto filenzio; mentre era tenuta come debitrice a render ciò che a lei era flato afficiato per gli altri; nè dovea l'umilia impedire la falute dell'anime; ed ell's non poteva fenza pericolo fortrarte i rimedi agl'infermi: e perciò poteva merir tutto ciò a me, onde fenza nomiparla, peteffi io interrogare i penitenti fecondo quella ferie di colpe ; rispose cosi: Giacche, o mio Padre, con dovece elprimere il mio nome, indicherò a voi, per zelo della falute dell'anime, tuttociò che dal Signore da qui innanzi mi farà rivelato.

\$. 5. Prima Christianorum untus humintas (8) aces Margante ummam sus subiu-

S. 5. La virth dell'Umiltà, che è la prima tralle virth de Cristiani (8), avea

(2) pas inter ets, or Denisum Guillainisum. Clica Guglicimino Vefcoro d'Alexao, e le vettenne tra cino, e i Cortones, nuestiamo alla noutra Disersatuore VII., in cui si patierà diffafamente dell'uno, e degli altai e ove anche vedrafai effectsi fatta la pace, di cui qui si patia nell'anno 1277.

(t) "Ama Calofiarerom niera hamilitar. Diceadosi qui che l'umilià è la prina virib de Citiu, fiim, non altou vi und ciprarece, che quel che hamon insiganto i Santi dopo Gerd Critiu, rice, che l'umilià è li foodamento, e la alse di tutte le atte vere virib, e fenza si follegino delli quale vera virib non si trovo. Onde dites S. Gergerio (bom. 31. in Exan) patrodo dell' limità i Met alf pindamanam aliaram virazam, fine que uviratte cargrate, quafi no viriam pistempo porata le Gerd Critio perfentificano, chimo etemplate celle viri i strue, quilla principato, aveca s'acou veri fegures; quanto l'artilla decedio. (Matt. 12 v. 39.) Disconde di la companio dell' monte dell'artilla dell'artilla decedio (Matt. 12 v. 39.) Disconde di controlla dell'artilla decedio (Matt. 12 v. 39.) Disconde di controlla dell'artilla dell'ar

garat imperio, in decore geftuum, custodia fenfuum , dul edine cordis , breuitate werborum, obliuione iniuriarum, & amore penurie rerum omnium, quod omnibus fui corporis blandimensis excluses, multi fingulari, nel comuni laudi fuorum uirtuoforum operum, que in effanter & ardenter agebat, aurem cordis uel corports inclinauit. Cuius humilitatem superbus ille hoflis (9) ferre non ualens, cellam eius intrauit nocturno tempore dum oraret; & narrare non eeffans, in quanta nominis fama excreuerat, quam magna multitudo uirorum & mulierum ipfam pre deuotione uidere & tangere cupuebat; & in gratia Dei confirmata, premia fuperna susceptura infallibiliter effet; hanc deleft hoftis fuscionem abhorrens, ad instar fortis athiete, ad uincendas eius infidias, fe parauit ad pugnam. Nam flatim fua cepit deflere uitia, B' fuis, ut potuit, culpis per orainem recitatis, wocibus clamorofis, fuperbum fatelitem, qui temptabat de umagioria, proftrando deuicit.

calmence affoggettata al fuo impero l'anima di Margherita, nella decenza de gelli, nella custodia de sensi, nella dolcezza del cuore, nella brevità delle parole, nella dimenticanza delle ingiurie, nell'amor della scarsità di tutte le cose, che sbanditi tutti quanti gli accarezzamenti del fuo corpo, a niuna lode particolare o comune di fue virtuole azioni, che incessantemente e ardentemente efercitava, non mai piegò l'orecchio della mente o del corpo. La quale umiltà di lei non potendo foffrire il superbo avversario (9), entrò di nottesempo nella fua Cella mentre faceva orazione: e cominciò diftefamente a narrare quanto era divenuta grande la celebrità del di lei nome; quanto grande era la molti-tudine degli uomini e delle donne, che bramavan per divozione di vederla e toccarla; e come confermata in grazia di Dio era per confeguire infallibilmente i superni premi. Ma essa inorridita a tale infinuazione del fraudolento nemico, a guifa di un coraggiofo combattente , contra le infidie di lui fi accinfe alla pugna. Perocche cominciò lubito a piangere i fuoi peccati, e con voci clamorole, recitate per ordine, alla meglio che seppe, le sue calpe, vinfe ed atterrò quel fuperbo fgherso d'inferno, che la tentava di vanagloria. §. 6. Avanzandoli fempre pià Marghe-

ftella, mentalmente illustrata dal fuperno raggio del Sol di giustizia, non ad altro sembrava insenia che al disprezzo di se medefima. Perocche non folamente fi moftrava vite nella viltà de'velsimenti, nelle parole, e ne' coftum; ma ciò che più monta, effendo virch affai rara l'umittà onorata, converriva ella gli onori a se esibiti, piuttofto in fuo vitupero. In comprova di che: accad le una volta, che un certo giovanetto del Borgo S. Sepolero (10) folle verlato dal Demonio si crudelmente, che appena tre uomini robustissimi erano fufficienti a tenerlo. Coltui scongiurato oc daile Monache, or dagli amiei a dire, per li meriti di qual Santo farebbe fisto liberato, respose sempre costantemente a chi lo interrogava, che l'infestante demonio farebbe stato scaceiato in viriù delle orazioni e de' meriti di Suor Margherita di-

**5**4-

(9) sain bemilitatum faberbur ille hoffin. La teatazione di vanagloria, con cui dal Demonio fuqui tentte Mirgheriti, pare, che in l'illetta riferta forza nel 5, 13 del Cap. II. (10) Buildum par de surge 3 suprieri. Borgo 5. Sepolero, Cattà binari prefio il Tevere inci, coman dell'Umbru, ce della Tolciana, el retetta in Cutta Veferoville da Looné X. nel 1520., tella riferti de Cortona quasi à Settentiona, e in chiatta di circa 25, migli.

mo-

garge, que morabatur Cortone, infeftus demon expelleretur . Portatur itaque puer de Burgo Cortenam, qui dum effet prope Castrum Gerardi (11) unde cacumen arcis poterat intueri, aerem illum facris Margarite supplicationibus communitum pati non ualens demon , puerum cum maxima & lacrimabili uexatione quosi discerpendo reliquit. Dixerat namque ducentibus eum: Ego quia non potero duci Cor tonam ad uidendum presentiam Margarite, que fuis orationibus nos incendit, puerum uobis in itinere uestro reddam. Gratissimus Sotius Deo de benefitio meritis Margarite collato, puerum cum gratiarum actionibus fanum eidem prefentans, in tantum Margaritam dolorem adduxit, qued inconsolabiliter ultra quam dicam, altos emistens gemitus sic respondit: Cum sim uitio-rum sex omnium, pena demeritis, & uas ab-hominabile, uas detestabile, & stabulum spureitiarum setulentum, nunquam credatis, quod summa & eterna & sapientissima uirtus, que nunquam potest in suis errare operibus, hoc mei amore fecerit. Illis autem fine dubitatione miraculi recedentibus confolatis, fola Margari-14 fine confolatione remanfit . Nam flens & nullam consolationem recipiens dicebat, se firmiter credere, quod non folum post amos discresionis Deum suis culpis offenderat; uerum etiam credebat indubitanter, & cum lacrimarum ym-bribus affirmabat, se in matris utero Deum offendere inchoaffe. Et uerbis predictis cum gemitibus inenarrabilibus addebat omnino, quod nulla creatura sub celo erat Margarita deterior. Satis ergo Scriptura attestante concludibur, quod ante Deum inuenerat gratiam, que tam funditus mentem fuam fine fictione in omni uirtutum opere vilipendere non ceffabat . Unde quanto sedebat, ad inftar Magdalene,

morante in Cortona, Fu condotto pertanto il giovanetto dal Borgo a Cortona: ed essendo giunto vicino a Cattel-Giraldi (11), di dove scoprir poteasi la cima della Rocca di Cortona; non potendo il demonio foffrir quell'ambiente d'aria dalle facre orazioni di Margherita munito, con femma e lagrimevole vestazione quati sbranandolo, lascio quel misero giovanetto libero. Avea infatti il demonio detto anticipatamente a quei che lo conducevano: Perchè io non potrò lasciarmi condurre sino a Cortona, a foitener la prefenza di Margherita, che colle fue orazioni aumenta le nostre ffamme, nel vostro viaggio resticuirovvi il giovane. Il compagno del giovanetto liberato, a Dio gratiffimo del benefizio ad ello compartito pe' meriti di Margherita, con rendimenti di grazie a lei prefentandolo fano e falvo, cagionò a Margherita un dolor si grande, che essa inconfolabilmente con alti gemiti fdegnandofi, rilpofe: Eslendo io la feccia di tutti i vizj, piena di demeriti, e vafo abominevole, vafo deteftabile, e stalla puzzolente di sporcizie; non crediate giammai, che la fomma ed eterna e fapientiffina virtù, la quale non può mai prendere abbaglio nelle opere fue, abbia ciò fatto per mio amore. Andandosene poi quelli, senza punto dubitar del miracolo, confolati, la fola Margherita rimafe affatto priva di confolazione. Perocche piangendo, e niuna confolazione ammettendo, diceva di creder fermamente di aver non folamente offeso Iddio dopo gli anni della discrezione; ma che in oltre credeva indubitantemente, e lo affermava con un diluvio di lacrime, di aver cominciato ad offenderlo nell'utero della madre. Ed a tali parole aggingneva affolutamente con gemiti inefplicabili, che niuna creatura trovavali sotto il cielo peggiore di Margherita. Concludefi pertanto bastantemente, al testimonio oppoggiati della Scrittura, che avea trovata grazia davanti a Dio colei, che fenza finzione alcuna non cessava di avvilire sì fattamente se stessa in ogni operazione anche più virtuofa. Onde quanto ad immitazione di Maddalena fedeva ella

(11) dam offs props Cafrum Grardi. Caftel Cherudo, o, come diceti volgarmente Caftel Girali en tali en talon, ed era anche a tempi di S. Margheritu una delle Signorie della nobile Flanipi di S. Margheritu una delle Signorie della nobile Flanipi di Gafali. In oggi vi sono alcune povere Case, e appena ri apparice redigio di un Castello directato. El dinate da Cortona poco più di due miglia dalla parte di Levante: el Comincia a seporiti il a Rocca di Cortona da chi viene dal Borgo S. Sepolero, o da Città di Castello.

§. 7. Incarnata pro nobis Sapientia Patris Christus, qui fuis revelat archana paruulis (quia ubi humilitas ibi sapientia sotiatur)

Margarite fuum corpus devote recipienti, & uero Magistro dicenti: Domine mi, quem modo re epi quamuis indigna, hoftis nofter, animarum, quas tuo pretiofo fanguine redemisti, de-ceptor, non est ueritus michi dicere, quod fi folico more uas tam anhelanter requirerem, effi ever infenfata . Cui Chriftus refpondens ait : uere dixifti, filia, quod eft animarum deceptor; fet ne timear eum, quia tu es plantula mea,

& ego plantator tuus; tu me fequeris, & ego fum tile ductor, quem folum postulas puro corde. In cuius dignativo colloquio, tam mira fubito fuit repleta Margarita dulcedine, ut Deo diceret, quod ipfam tolerare non poternt, quia fe deficere fentiebat. Et rurfum clamatit dicens: uere dixifti , Paule dilecte Dei Apoftole; uere dixiste, was electionis, qued oculus non uidit, nec airis audiuit, nec in cor hominis aftendit, que preparauit Dominus deligentibus fe. Cut respondit iterum intellectuali locutione (12) Saluator , dicens : cuntta que habes nunc nichtil quaft funt, respectu eurum que fient: nam o utus non comtrehendet, & con nesciet

cogitare perfette, uel credere que tibi donatu-rus fum. Tune el uas fumme humilitatis spe-culum, festicet Mariam Virginem matrem fuam offendit, di ens: Filia mea, et e tibi offendo done eledam tuam. Et Margarita refpon. dit: Domine , cum flabulum fuerim percatorum , cur micht sam alta promittis? & cur. Domi ne, duit electam mitrem illam puriffinam,

quam oftendis ? Nam dicatis , fi placet , eledam,

fet cell terreque imperatricem & dominam . Et

Dominus ad eam: Filia, Pater meus diligit

exercitibus beatorum; & uis tterum, inquit, ui-

più a basso, tanto più qual valle feconda. capace fi rendea di accogliere in se steffa il Signore.

6. 7. La incarnata per noi Sapienza del Padre Crifto, che rivela i fuoi fegreti a piccoli di spirito (giaeche dov'e l'umiltà, ivi è pur la fapienza) una volta che Margherita avea divotamente ricevuto Il di lui facro Corpo, e a lui diceva come a vero Maestro: M:o Signore, che ora ho ricevuto quantunque indegna, il ooftro nemico ingannator delle anime da voi redente col vostro prezioso saogue, non si è vergognato di dirmi, che se lo seguitassi così affannofamente a cercarvi, diventerei infenfats; a lei benignamente rifpondendo le diffe: Hai detto il vero, o figlia, che ello è ingannator delle anime. Ma non temere di lui; perchè to fei la mia pianticella, ed io quegli fono che ti ho piantaca: tu feguiti me, ed to fono quel condottiere, che su con puro cuore unicamente domandi. Nel qual degnativo colloquio, fu fubito ripiena Margherita di doleezza cost ammirabile, che dovette dire al Signore di non poter tollerarla, e che fentiali maneare. E di nuovo esclamo dicendo: Dicefte il vero, o Paolo Apostolo diletto di Dio; diceste il vero, o Vaso di elezione: che ecchio non vide, nè alcolto orecchio, ne il euor dell'uomo immaginoffi giammai ciò che il Signore preparo per coloro che lo amano. Cui nuovamente rispose con locuzione intellettuale (12) il Salvatore, dicendo: Tutte le cole ene hai prefentemente fon quafi nul-la, respecto a quelle ene avrai. Perocchè l'occhio non faprà comprendere, e il euor non fapra penfare perfettamente, e nepput credere, le grazie fublimi, ch' lo fon per concederti. Allora mostrò a lei il Vaso e fpecehio infieme di fomma umiltà, vale a dir la purissima sua Madre Matia Vergine, con dirle: Mia figlia, ecco che io ti moftro, e infieme ti dono la tua eletta. E Margherita rilpote : Signore, effendo io ftata una stalla di peecati, perchè mi promettete cofe st alte? E perchè, o Signore, chiamate eletta quella Madre purifima che mi mostrate? Non la chiamate, se vi piace, eletta: ma benst imperatrice del Cicio e della Terra. Et il Signore a Margherita: Figlia, il mio Padre ti ama, e infieme con lui ti ama quella beatiffima Madre, colle

Schiere tutte de Santi: E vuoi tu, foggiun-

(12) sui respondir iterum intellettuali lecusione. Circa la locuzione di Cristo a Margherita, che in quello luogo n dice espressamente sursissenais, rileggass l' Annotaz. (5) fopra il Cap. L.

---

act ilm ? Iterm Marganita espondit Dume (mma dutice), ilim wols (limonya de. fidero), ilit wols (limonya de. fidero), ilit ideo fortalis tam, su debeo poliu net ignost, quita cum te fento, com te quilo, teque pisfato fantium fantium, silam credo memi cellul versa polipiero, da quam remoni cellul versa polipiero, da quam remoni cellul (1) forta defecti cui dettima quad foquitar dexit; suod in tam immanfo lumina firitamitar mati effento (1) forte defecti cui ettima quad foquitar dexit; inti conjuatembra adive, fina magedamento franti. Promilli for promillione) tunti quam promilità humitar gratitarum adivement remuita Dumina Julya Cirilo.

\$. His graiserum alkimihat deutilfime redditis, iterum nit Dominus is to see filin mas, quia machi obetiti si su fontin mas, quia michi obetiti si su fontin mas, quia me loimo dilitti si see mater me, quia ori-handizero fideri metti su seriale mi quantum situs filin dilitti su seriale mi quia materia noi prefunera core pretto cat conflicture sillas naquama tam care pretto cat conflicture sillas naquama tam titti quante care pretto ter demis. Humi-lit natura pherianda de fut turbisus momino difician nit Domene mi fidigita con la conflicture are silla Domene mi fidigita con tituli quante mi fidigita della conflicture silla su successione mi fidigitam care della Domene mi fidigita con tituli conflicture are silla Domene mi fidigita con tituli quante quante silla su successione della conflicture silla della pretenta della conflicture silla della quante filia Ordinii G'oblata, nei tribulatione silla

gianfe, novamente vederla? E Margheria suovamente riipofet: Signore, fomma dolezza, lo la vogilo, e la defidero: Ma forfe io non fo come debbo domadarla; perchi perchi

Crifto. §. 8. Dopo questi divotiffimi rendimen-ti di grazie, le diffe nuovamente il Signore: Tu fei la mia figlia, perchè mi ubbidifci; tu fei la mia ipofa, perchè ami me folo: to fei la mia madre, perche adempi, per quanto le tue forze il confentono, la volontà del mio Padre. E dico a te, che fotto al cielo non vi ha altra femina, che io ami più di te (\*). Nulladimeno però fopra quanto il dico non voler prefumere; poiche dopo queste confolazioni. fappi che tu non le hat mai comperate fin qui a prezzo sì caro, a quanto tu dovrai comperarne di fimili in avvenire. Perochè verrà tempo, ia cul contrappeferal colle tue pene a quanto caro prezzo io ti ho redenta. Esta poi che per l'umiltà doven effere efaltata alla gioria, diffi lando totalmente delle fue forze diffe : Signor min Gesti Crifto, potrò io fostener tali pene? E il Signore a lei : Io tuo Dio, o figlia, ne tollerai delle maggiori per te. E dubitando questa figlia e devota dell' Ordine de Minori, che le prenunziate tri-

(13) in sum immenys lumins strinestive menti estente. L'immenso loure, che qui diced spititualmente modento alla mente di Margherita, denota, che ella ritrovavata allora i gunda ia Dotenta de Multio, inclo sino di ceremphistone in culpiture au sino più alto grado, and quoi e ceco cone si diptime von el ciù i viene lo spirito imetito di sona tai loce. Con cone interesti della conoccere l'immondibilità di Do. Trovati l'anina in una prosondistimi dell' con detta loce non intesa, ma gostata, con cui si assicua, che aluna cognizione può mi manifestare ia Mandi di Diote con col i i assicua, che aluna cognizione può mi

Or.

es man diligion pluriquem in: Tre volte în querza Leggenda trovai efperdi a G. C. la iniquebie predivincie de Liui stroi di Narghetini. La prima volta qui, la feconda nel 5; a C. q., V., la teraza nel 5; azi del Cap. V., la queño primo luogo dice, non eftera also nal ini initio il ciclo, ch' efgil mari più di tej, onde la f. alianeno ognale il pei più grandi Anine che aller virefero in teraza reggii silin due luogoli poi non folo la fia aguile, ma di più a toure aller virefero in teraza reggii silin due luogoli poi non folo la fia aguile, ma di più a toure fiacchi in ciò il dello perfetione in da fasta la oferia il no fotto nella Nosa za ra forza il Cio. V.

Ordinem sui patris benti Francisci tangerent, prefatum Ordinem Domino recommendans, audruit eum dicentem sibi: Ego plantaui te, filia, in uiridario mei amoris; nichil enim tantum secutus est pater tuus Franciscus dilectus meus, ficut amorem meum: tantum quippe dilexit me, quod pro nullo alio (per nullum alium, ) hodie tantum diligor, quantum pro eo (per eum.) Et filas quod illi qui laborauetunt pro te, magnum flipendium confolationis recipient. Ad quod uerbum, Margarita cum iocunditate respondens ait : gratias alt: fime tibi Deus mees reddo pro eis; quia pro me reducenda, & conferuanda in te, qui omnium effis caufa meritorum, amore uejiri multum laberawerunt pro me .

6. 9. Humilis glorianda naulculam fue mensis fentiens in flectibus fluctuare, Domino noftro dixit: Non inclinemini ad tam uilifimam creaturam, Domine mi, quia sub celo tenebra fum, & fui. Het ea cun deuotione dicente, respondit Dominus: Filia, tu eris in mundo lux . Et cum diceret: Domine mi , benedictio. nem tuam infunde omnibus, qui in uisidario funt amoris; & fpetraliter his patribus, qui pio mea falute tam fideliter laborarunt; refoondit Dominus ei dicens: Ego, filia, fariam eis gratiam, pro affumptis laboribus fpetialem, & dabo eis lumen in predicationibus corumdem: In cuius fignum, benedi o eis ex parte Patr s, mea, Sanctique Spiritus, neinon & bearifime Virginis matris mee. Et quia tu rogefti, quad non us effe tenebra, dies tibi, quad tu eris lux splendida, & non tenebra, & de hoc exaudiui orationem tuam. Et ait Mirgarita Domino: Saluator mi Domine rex, iftam pre cem cum defiderio magno tibi obtuli; & rogo te. ingut, Domine mi Deus, ut ficut me fatiaili d'il edine presentie tue, ita me avillam tuam mundo fepelias, & nunquam me, fecreta que in excessa mentis reuelas, permictas loqui. Cui respondit Dominus fic di ens: Margarita, hoc erit in unluntate mea, ut loquaris, uel non.

§. 10. Dabo autem tibi ( subdidit Domlnus) moss apostolos Fratter Minnert, qui prodicabunt que in te fient, ficut Apostoli predicautrunt gentibut euangelium meum. Et unjum Dominus ait: Tu dixisti, ne inclinarer ad loquendum tecum: Et ezo dice, qued licet

bolazioni toccar poteffero l'Ordine dei filo beato Padre Francesco, e raccomandando perciò il prefato Ordine al Signore, lo udi ditfi così: lo ti ho piantata, o figlia, nel Giardino del mio amore: perocchè nulla più ebbe mai fempre a cuore il Padre tuo, e mio diletto Francesco, quanto l'amor mio: di guifache mi amò tanto, che per mezzo di niun'altro fon io in oggi tanto amato, quanto per mezzo di lui. E fappi che quelli che faticaron per te, riceveranno una gran ricompensa di consolazione. At the Margherita con giubbilo raspole: Grazie a voi rendo per loro, altiffimo Dio; perche per ridurmi, e confervarmi unita a voi, che fiete la forgente di ogni merito, molto, fpinti dal vostro amore, fi affaticaron per me.

S. 9. Quest'anima umile destinata alla gloria, fentendo che la navicella di sua mence ondeggiava tralle tempelte, diffe a naftro Signore: Non vi piegate, mio Signore, ad una creatura cotanto vile; giacche io fotto il cielo sono e fui sempre tenebra. Il che dicendo ella con gran divozione, il Signor le rispose: Figlia, tu nel mondo farai luce. E dicendo effa: Signor mio, verfate la vostra benedizione sopra tutti quelli che trovansi nel Giardino dell' amore; e specialmente sopra que' Padri. che per la mia falute si affaticarono si fedelm nre; le rispose il Signore dicendo: lo tarò loro, o figlia, grazia fpeciale per le affunte fatiche, e daro ad cffi lume nel-le loro predicazioni : In fegno di che li benedico per parte di mio Padre, di me, e dello Spirito Sinto, e ancor della beatiffima Vergine Midre mia. E perchè tu pregafti di non voter effer tenebra, ti dico, che tu farai luce splendida, e non tenebra; e fopra ciò lio elaudita la tua orazione. E Margherita diffe al Signore: Mio Salvatore, Signore e Re, questa luppica vi prefento, con gran defiderio d'effer efaudita: Vi prego cioe, mio Signora e mio Dio, che fi come mi fizialte colla dolcezza della voltra prefenza, così rendiate la voltra ferva fepolta totalmente al mondo; ne mai mi permettiate di palesare i fegreti, che in elevazione di mente mi rivelate. Cui rispose il Signore dicendo: Margherita, dipenderà dal mio volere che tu parli, o no.

§. 10. À te pei (loggiunfe egli) darò come miei spottoli l'Fiati Minori, i quali predicheranno ciò che in te fuccederà, in quellà guila che gli Apoftoli predicarono alle Nazieni il mio Vangelo. E di nuovo diffe il Sporore Tu dicetti, che lo non mi abbialigna parlare con te; ed io augeri uel minul nequeam in me, per exempla tamen uite tue, & dona mea, que operabuntur in te, exaltabor ab illes per imitationem unte, qui modo tanquam paruulum me uilipen-eunt, & debilem, fua reiterando uitia, nec me diligunt, neque laudant, fet ore & opere me blafphement. Nam per te ad fuam mentem corde humili & animo contrito revertentes . & me fuum redemptorem, immenfum & eternun Deum recognofentes, feruenter amabant, & effidue cum reuerentia ferment, & infatigabiliter laudabunt . Per te quamplurimi , qui nunt nelut ingrati defiderare me nefcient, de letitia mea mentaliter illuffrati, neue defiderio replebuntur, me cum maxima cordii auiditate, ac la rimis requirentes . Margarita uero fe ad hec omnia indignam pariter & ireptem re lamant. cum Domino noftro diceret: Ficiat, Domine, ues amme mee purum & lucidum; quia fici feditas omni feditate fetidior, & tenebra omni of feurstate obfeuner; audiuit eum de entem fibi: Filia eris lux in multit prouinciis mundt. Et licet Margarita lux effet iuftitie, bomitatis, & ueritatis in Domine, cum tanto tremore ouneum fenfuum ( ficut experientia didici ) ad Aitare dum Chriftum re iperet, accedebat, qued ennes aftantes ad fluperem mentis mutabat, & fletum. Et quia ferworem fepe co. muni andt, pre reuerentia illus inavefibilis lurs, interponere, nec retardure unlebat, di-xit: Offendo te, Domine mi, in illa fin auf d.ffima , quam de frequents comunione corporis & fanguines sui concept? Respondit Dominus anem: Quia nalde mi hi de ipfa placer, benedico conjeffori tuo & baiulo (cui gratiam factam spetiulem) qui hoc tibi facere consult, & te in tuo timore confortat; fet ne timeas, qua qui quid tibi indicauero net . & oinnes pre es a te sufte prolatas, quas meditando & orando pofueris coram me, cu. ter audiam, & edmillam.

§. 11. Gratishma suis benefactoribus Margarita (hec audiens) Dominum pro Cortenenshut envants, us eos a cunciti periculis meseratus dite de quibus ratus es extra

tans

ti dico, che febben non fon io capace di crescere. o di scemare in me stesso; tuttavia per gli efempi della tua vita, e per li doni miei, che in te faranno operati: mediante la immitazione di tua vita, farò io efaltato da quegli fteffi, che ora reiterando i lor peccati come piccolo e debole mi hanno a vile; ne mi amano, ne mi lodano; ma colla bocca e colle opere mi bestemmiano. Mentre per mezzo tuo, con umil cuore ed animo contrito ratornando in le fteffice me qual redentor loro, e quale immenfo ed eterno Dio riconoscendo, mi ameranno fervidamente, mi ferviranno affiduamente, e con rilpetto, e fenza punto francarfi mi loderanno. Makulimi, per mezzo tuo, di quei the or come ingrati non lanno defiderarmi, mentalmente illustrati circa il contento che in me fi trova, di un miovo defiderio faran ripicul, e me ricercheranno con fomma avidità di cuore, e infieme con lacrime. Margherita poi, indegna egualmente ed inetta per tutte tali cole chiamandofi, e dicendo al Signore: Rendete, o Signore, il vafo dell'anima mia puro e luminolo; poiché fipo ad ora fui una fozzera di ogni fozzera più iaida, ed una tenebra di ogni ofcurità più ofcura; lo afcolto dire a te: Figlia, tu farat luce in moite Provincie del Mondo. E benchè Margherita foffe luce di giultizia, di bonta, e di veriti nel Signore, nulla limono con tremore si grande di tutti i l'erfi (conforme to approfi per elperierza) fl acco. flava all' Altare, qualor ric veva Cutto, che movea tutti gli albinti a flusore fiifieme ed a pianto. E perché non poteva per riverenza di quella maccellibile luce tenere in treno o ritardare il tervore di fpello comunicarfi, diffe: Vi offendo io, mio Signore, in quella fete ardentiffima che ho conceputa della frequente comupione del corpo e del fangue voftro? Cui rifoofe il Signore : Perchè con tal freque ilz+ molto a me piaci, benedico il tuo Confessore (al quale concederò grazia speciale ) che a cio far ti configlia, e ti conforta nel tuo timore. Ma non temere; perchè tutto ciò che 10 indicherò a te fi avvererà : e tutte le preghiere giustamente da te proferite, o che tu meditando ed orando a me prefenterai, da me laranno dolcemente ascoltate, e insieme ammesse.

\$. 11. Margherita gratiffina a luoi beneiatori (lentendofi afficurar dal Signore che farebbro efaudite le fue pregibiere) lo pregò per li Cortonefi; affinche if liberaffe mileneordiofamente da tutti i percoli, i quali fi teneva in quel tempo che tune temporis timebatur (11). Vix preces formauerat, & eterna ueritas uerum elle affirmans qued dixerat, Margarite respondit: Filia quomuis propter corum opera uariis periculis digni fint; propret amorem, quem habent ad te cum tanta reverentia & devotione, faciam eis gratiam fpetialem nec iftud fubitinebunt periculum de quo timent. Eamdemque gratiam non tantum eis impertiar, fet omnibus qui te, propter nomen meum , dilexerint , & defenaent . E conuerfo autem omnes, qui corde ore uel opere prefumpferint te affligere, fic affligam, ut nolim preces theis audire pro ess. Ad quod nerbum Margarita, suos pre Chrifti amore amons perfe uterer, cum fletu & tremore comminanti Domino dinit? Illum, pie Domine, crationem fuppliciter offero, quam tuus fernus Movies pro ferore detrahente, & omnibus fe ledentibus fudit, ut omnibus indulgeas, & eis amore heate Virginis, & Sandorum tuorum, pro malis quocunque animo B quomodorunque ab eis michi illatis, illa fempiterna gaudia, que a te cotidie cum lacrimis poftule , larga pietate retribuat: & fi predictis indulgere non uis, folam pro ipforum culpa purganda, ess indulgendo, me punias.

\$ 12. Humilit Margarita erabeţens, conflectata mateţliti atifţina Dei humiliatione, fuperbire uel wodrium, in extatica poţita uifinat, cesprec Chrifti fungoa, cemparaba fe lato & cireri; & as fusm ponen in paluefulle turbara prelumeba ti dietus; fero, buluetafţi turbara prelumeba ti dietus; fero te diligere turbasti; guen utimam dietxiffen in utero er turbasti; guen utimam dietxiffen in utero lor fovraftaffere (14), Appena avea ella esposta la supplica, che l'eterna Verità, affermando effer vero ciò che ella avea detto, rifpofe a Margherita: Figlia, quantunque, attefe le loro opere, fian effi meritevoli di foggiacere a vari pericoli; tuttavia per l'amore che con tanta riverenza e divozione hanno verso di te, io farò loro grazia speciale; nè sosterranno il pericolo di cui temono. E la stessa grazia concederò non folamente ad essi; ma anche a tutri quelli che a riguardo mio ti ameragno, e proteggeranco. All' opposto poi tutti quelli che col cuore, eolle paro-le, o colle opere oferanno di affliggerti, gli affliggerò a tal fegno, di non volere afeoltar neppure le tue preghiere per loro. Il che udendo Margherita, che amava per amor di Crifto i fuoi perfecutori, piangendo e tremando disse al minaceiante Signore: Signor mio pietolissimo, offerisco a voi quella supplica, che il vostro Servo Mosè vi offerì per la sua sorella mormoratrice, e per tutti coloro ehe l'offende-vano: Vi fupplico cioè, ehe perdoniate a tutti; e ehe per amore della beata Vergine, e de vostri Santi, in ricompensa de mali con qualunque intenzione e in qualunque maniera da essi a me fatti, voi rendiate loro eon larga mifericordia que' fempiterni gaudi, che quotidianamente a voi domando con lacrime: e fe non volete perdonar loro liberalmente, vi prego, che per purgar la lor colpa, punifchiate me fola, purche perdoniate a loro.

§ ta. Vergognadofi 'l umile Margheria, confideria' l'umilizione della Macfia dell'altifimo Dio, d'infoperbirfi anche
fotatuto per olbur; in tempo de riceuto il corpo di Critto fi ricovari in vittoto il corpo di Critto fi ricovari in vittode alla center; e profitrate cel volto floyra
i polvere, pubbicava ad alta vocci difer cili fola nel mondo la più tembrofia,
e di eller malfempre fiata tenchra; e diceva al Signore; Troppe tardi, fommo
Padre di tutti, foi romata a voi; control

R a di commissione di amariti; fih

ma-

(44) issus or extra tour temporit timistator. I. pericoli, che in qu'il tempo fortularisto si Comonis, é d'apasi issus, or serva timistare, ci olt tablo per pire de l'ropori Circulin, che delli Branieri, erno fimma diubito per la parte interna le dificolite tri 1 cittidini medicani, per comporte i quali (couse evidani ed decorio della Leggendà). Into si dissimulatione i, per comporte i quali (couse evidani ed decorio della Leggendà) into si dissimulatione i, e per la parte effensa l'ambissión, ed inquieta indole del Veforo di Arcaso Capilelimo, il quale dopo cieria i apastimato co Cortonosi ed 1177; (como e est rilas sificurità mignicia de Cifilo fopta al 5 a. di quello Capilolo) fempre frese tentere, e dobitare con fondamina della compania della

matris mee, Dominus autem tune omnes prifit. re conversationes oftendet defectus; quibes uifis, curdis le creatures Margarita uthorem cum fletibus exclamauit: Quam nime timore per-cussam, ut in spe miscivordie constitueret, benigne respondit: Tarde, filia, penitentiam in choasti, & cito: tarde quord dilationem; & pelociter quantum ad feruentem diectimen. Ex qua responsione tom funuiter folia, feruentiori to undata fiducia, un aust Aprilio orum principem Petrum, dicent : Beatiffime Petre dilecte Dei, bene dixifte, dum cont a recedentes a uite fonte locutus es dicens : Domine, ad quem ibinus? uerba uite eterne habes. Utinam. Do. mire mi , fine quo effe non poffum , tempore illo furfiem, quo her tuus dixit Apoliolus; quiate adoroffem devote cum illa revereut. ffina difcipula Magdalena . Ad quam Dominus respondit dicens : Revordare, quod aixi apoftolo meo The me: quia uid fli me, Thoma, credidifti, beati qui non utderunt, & crediderunt. Amen dico namque tibi , quod mains meritum erit illosum, que modo credunt, & non uiderunt, quam illorum qui me uiderunt , & crediderunt . Ama igitur me, plantula men, quam plantaui in uiridario beats Francisci, & quam je i meum per gratiam instrumentum (15). Audiens au-

vi aveffi amato fin dall'utero di mia madre! Il Signore poi in una di tali circostanze le pose in veduta tutti i difetti della fua vita primiera: ravvifati i quali, efelamo Margherita con amariffimo pianto. effer ici la più vile di tutte le creature. Onde il Signore, abbattuta vedendola da eccessivo terrore, per rimetterla in liperanza di mitericordia, rispose benignamente: Figlia, tu cominciasti la penitenza tardi, e la cominciasti presto: tardi quanto alia dilazione, e presto quanto alia fervi-da dilezione - Dalla qual risposta a lei fatta con tanta foavità, refa gioconda per più fervente fiducia, invocò il Principe degli Apostoli Pietro, dicendo: Beatissimo Pietro, voi diceste pur bene, quando con-tra coloro che dal fonte della vita fi dilungavano, cost parlafte: Signore, a chi anderemo noi? Voi avete parole di vita eterna. Fosse piaciuto a voi, mio Signore, fenza di cui non posso vivere, ch' io fossi flata prefente allorchè il voftro Apottolo proferi tali cofe: perche vi avrei adorato divotamente, con quella riverentiffima discepola la Maddalena. Alla quale il Signore rispose dicendo: Ricordati di ciò ch'io diffi al mio Acostolo Tommaso: Perchè. o Tommafo, tu mi hai veduto, hai perciò creduto: ma beati coloro, i quali non mi videro, epour credettero. Perocché lo ti dico affeverantemente, che farà maggiore il merito di quelli che or mi credono fenza avermi veduto, del merito di quezli altri che dopo avermi veduto mi crederono. Ama pertanto me, mia pianticella, ch'io piantai nel Giardino del beato Francesco, e che per grazia feci mio firumento (15). Dove udengo la grata fi-

2775

(15) qu'im fici menn per gratiem infrumentum. Dicendosi qui da Crifto, che avea colla fua grazia tela Marghenta luo iftrumento; quam feet meum per gratiam inframentum; e ripetendi si tal espresnone in più altri luoghi della Leggenda, come nel Cap VII. \$ 17.2 In es refiramentum meum, qued dum uele, qued tangatur, tangtur; e nel Cap. VII \$. 19. Megeam en-Rediam circe je anima dibet gerere, que facta eft enfrumentum meum; e \$ 30. Cum fecerim te tabernatu um, G infrumentam meum, note, G mante, ut epjum en emni purerate cuffedeat; non vi folse per avventura chi folpertafse i che in questi luoghi venga favorito l'errore condannato nel Concilio di l'rento fets 6. de juftific can 4 . cioè, che il libero atbitto dell'nomo moleo, ed eccitato da Dio nulla cooperi, confentendo a Dio, che lo eccita, e chiama, o che non pofsa difsentire fe vuole; ma a guifa di una cofa inanimata niente operi, e si abbia quel lammento meramente paísivo, che in fe riceve l'azion divina, fenza nuila porre di fue. Kile andosi, se non altro, apertamente il contrario da' due ultimi Testi or riportati, ove si dice da Custo, che un'anima fatta come quella di Margherita, aframento di lui dec aver carea je ficiss una gran custodia, e a lei comanda inoltre di custodire con ogni purità questo stesso istrumento, che è dessa medesima: espreisioni, che denotano non mera passività, qual com-pete al vero istrumento, ma propriamente delta attività di quell'an ma stelsa, che istrumento si appella Qual farà dunque in questi luoghi del nome Istrumento il vero significato? Conviene andare alla Miffica, dalla quale impireremo, che appellandosi Margherita da Critto col nome di ino ifitumento refo tale per grazia ec, altro non vuol significarsi, le non che era clia

tem eras filia fai Patris memen per el Demini roument, sint: Domine megne en potent, milero directfe patrem menm, quem anniti request, elitera tema, fet antife di directur ab es: El directivi, quel fui Ordites amer aff mation, matris famas, popter ema germ difect patrem en la patrim, popter ema germ difect fait en fora selequente corrella, quant descrit, quel pete tur Francifica francia quali dua acoust (on excella metal) taquem; hole qual del aiqua, quali funtame (14). Ese cum ale-

alla il nome del fun Patre profetto per bocca del Signore, solite (Irodo e potente Signore, voi amulte motto il mio Patre del profetto del profetto del profetto di ci. Ed il Signore: Motto per verità lo l'amui; ma fui anche amato motto da lui: di deca te, che l'amor del dio Ordine di contra di contra di contra di in amai in ogni odore di fiovità. Peridpana che feco pariva p per ave detto figura pana che feco pariva p per ave detto popatre Franccico cra flato quali un nuovo Dio, non vogito che fia riccoventua di Patre Franccico cra flato quali un nuovo Dio, non vogito che fia riccoventua di perio feci finite i une con di contra di proporte fia perio feci finite a une con di contra di pro-

si.

Bars di clevars a quel grado di unione militio infuñ, nel quale l'anima co'lois pranieri, ed effent è le cetta manierie finameneur pertua in Dro, e deciesi da' Miffici (che non fanto a timenati efformatio meglio di para praes piùria; perché salti unione lo frirto in cetto mado veri dell'anima et maruda, che libere, no quella fina probramo particola sono di clio di che opera nell'arima, i a quie non si abbas, n'ilipetro alle fue suom, se non che come fe folfe un despite efficiente del di clio Dro; gialo quel decie et di 5° Podo (20 din. x. x. x.). Dro; gialo quel decie et di 5° Podo (20 din. x. x. x.).

(16) quantum al a iqua i raninçia mini finitum. Un' nimu divotifium di S Financefo, e problemiente un delle Comp.gan. di Marghenria a rendo delto, che S Pinancefo un apad an international delle Comp.gan. de

Circa i privilegi di rafsomiglianza in molte cofe di S. Francesco con Gerà Cristo, può leg-gersi l'eccellente Opera del P. Fr. Burolomeo da Pifa dell'Ordine de Minori, seritta verso il eidere del XIV. fecolo, col titolo: Conformitoris Pita 8. Prancifei ad Pitam D N Join Chris fi , e dail' Autore fleiso prefentata al Capitolo Generale del fuo Ordine congregato in Africa Annn 1199., in cut efaminata detta Opera con fomma accuratezza, fu dai Padri concordemenre approvata, e riconofciuta degna di fomma lote, ed applaufo; e trovasi imprefsa la prima volta in Milano l'anno 1520, in fol. and Gerhardun Penticum. Contro quell'Opera con furore veramente da Luterano inforfe l'anno 1531 Aber Minifiro (com'et s'intitola) della Divina Parola, e lopramiendente alle Chiefe dell' Elettorato di Brandanburg, per mezzo di un infame luo libro in lingua Tedesca, flampato in detto anno finza nome di Autore, ne di Tipografo; nel qual libro da all'Opera delle Conformità del P Barrolo-neo da Pifa il titolo di Alcornes de Francescon; alterendo nella Prefazione al Lettore, che quell'Opera è tenura da Francescani in quel pregio niedenmo, in cui da Turchi è tenuto il luro Aicornes e qualificandola inoltre qual Opera piena di errori, e di empietà, mentevole di esser detestata da ogni Criftiano, per le insigni menzogne, e per le orrende bestemmie, che iu se contiene, e nel tempo flesso di esser messa in ridicolo, al vedere, come in essa ha saputo il Diavolo col più scaltro artificio trattare, e condurre i Frati dove ha voluto. Quefto Libello di Brafmo Alberto piacque tanto a Lutero, che volle decorario con altra fua prefezione, o lettera prefifsa allo ficiso libro, velta quale fpicca mirabilmente lo fpirito, e la file dell'impudentifgimo, e faribondo Brestorca contra l'odiato Papismo, e Chiefa Romana. Dopo poi la prefata prima edizione Tedefca del \$535. fu detto Libello accrefciuto della metà fiampato anche in latino, ed in fran-

ce-

gi auodecim Apofloios, beatus Francifcus meus multos habuit, & habet electos. Ego feptuagintaduos discipulos congregaus, ipfe uero tot habet , quod mundo quafi uidentur innumeri . Et oftendens ei tunc beatum Franciscum cum multitudine Sanctorum, interrogauit eam, quare non postulabat ecrum consortium? Que respon-dit Domino nestro dicens: Domine, omnes San-Elos volo, omnefque defidero; fet wos folum anima mea cum lacrimis continuo postulat: auia ad te folum perpetuum, ac indeficiens bonum meum ordinata fum. Et Dominus ad eam: Quia tu folum me queris, faciam te in gloria mea magnam, & ibi me plena letitia poffidebis . Ad quod uerbum cum iocunditate mixta timore Chrifto respondens ait : Verum dicis, Domine mi, quod non quero nift uos. Quare deprecor maieflatem tuam , quod oculo pietatis tue respicias fidem meam. Ille uero, qui diligentibus se non dixit: discite a me mortuos suscitare, non juper aquas ficcis pedibus ambulare, aut leprofos mundare, & cecos illuminare; fet: discite a me, quia mitis sum, & humilis corde; loquitur Marparite dicens: Pene tibi crefcunt, ferundum quas erunt in te mira incrementa do-norum. Set Margarita foli Deo placere defiderans, ait: Parata est anima mea, Domine, pro tui honore nominis omnes penas recipere, El omnia tormentorum genera tolerare libenter: nec uidebuntur amare michi, nifi quoad timo-

eleffi dodici Apostoli; e il mio beato Francesco ebbe ed ha molti eletti, lo raccolti fettantadue Discepoli; ed esso ne ha tanti, che fembrano al mondo quali innumerabili. Ed allora mostrando il Signore a Margherita il besto Francesco, con moltitudine di Santi, la interrogò, perché non domandava il loro conforzio? Ed essa rispoie al Signor nostro dicendo: Signore, ie voglio tutti i Santi, e tutti li deliJero; ma l'anima mia continuamente e con lacrime domanda voi folo; perchè a voi folo perpetuo e indeficiente mio bene lo fono ordinata. E il Signore a lei : Perchè tu cerchi me folo, ti farò grande nella mia gloria, ed ivi con piena letizia farò da te posteduto. Alle quali parole, Margherita con gioja mista di timore a Critto rispondendo diffe: Dite il vero, mlo Signore, perche non cerco fe non voi. Onde prego la maestà vostra, che con occhio di pietà rifguardiate la mia fede. Quegli poi che non diffe a que che l'amano: Imparate da me a rifuscitare i morti; o a camminar fopra l'acque a piedi afciutti, o a mondare i lebbrofi, e ad illuminare i ciechi: ma diffe: Imparate da me, che fon manfueto ed umile di cuore; parlò a Marghesita dicendo: Si accrefcono le tue pene; a proporzion delle quali faranno in te maravigliofi gli accrescimenti de doni. Ma Margherita defiderando di placere a Dio folo, diffe: L'anima mia è disposta, o Signore, a ricevere per onore del voftro nome tutte le pene, e a tollerar volentieri ogni genere di tormenti: ne tali pene a me fembreranno amare, fe non che

cefe in Ginevra l'anno 1560., e di nuovo l'anno 1578.; enme pure in lingua olandefe a Dordrecht nel 1580 ec. premendo infinnamente ai Proteftanti, che si propagaise questo infelice, e per effi gloriofo parto della loro empietà. Non offanti però tali aforzi dell'ereticale furore contro l'Opera delle Conformità di Birtolomeo Pifino, fu quiftà emendata, ed accrefeuta dal P. Geremia Bruchi pur Francefenno, riftampata in Bologna i anno 1500 in fol. anud Aib. Brumisms: edi Libello dell' Alesena de l'Aresena in Estimo Alberto fu confitato importio dal P. Enrico Sedulio Francescano Flammingo, con un Libro in 4. Rampato in Anveria l'anno 1607., ed intitolato: Apelogiticus adverius Alteranum Francifca verum pre Libre Confermitatum Libris tribus ers. Non celarono tuttavia i maldicenti, e forfe fegustano ancora a afatare il Libro delle Conformità, e l' Apologia per esso fatte; ma quel, che credono fanamente, e cattolicamente, fprezzando I clamori degli Eretici, hanno, ed avranno fempre l'Opera del Pifano in quel pregio, che merita, elseritole, tra gli altri, dal fapientifiimo Pontefice Benedetto XIV., il quale nella celebre fui Opera; De Server. Dei Bentificat, er aenter. Canonicat. Lib. cap mit. t. pars. num 9 , non dubita di appellaria Opera amza = Prater Bartosiomont de Pifis Ordinis Misorum anno 1385. AUTEUM LIBRUM conferiofis de confermitate Vita B. Francisci ad Vitam D. N. Jisu christi. così il lodato dottifsimo Pontefice.

sem.

Tra i privilegi poi, ne quali dice qui Geià Orifio di aver fatto a fe simile il B Francesco, fembra, che poisson, e debbno principilament annoveranti quelli d'initat Geià Critio mid-de più fosficave virit di quello Divino Etemplare pratette tra gli aominia; quali futuno una profonda amilià, ed una prorrià billitimi i come più chiaramente vederiti dipofto nella nofira Dilettetta. V. Billi faste sili Orifio di Minni ;

eem, ne te offendam. Et succure micht, Domine, ne in tom mannis donit tuis, que pre tai amerit chritatte siire neugoto, me perpen dat mundas; quid situs tu, qui omnia mosti, siri, quad laudes molo huist siculi. Det ergo michi hat confolationes mitabitet (quas munquam in tanta, opia de tui gioria paradis jusicat de tysit loquemem.

S. 13. Tunc exaltator humilium Christus Thefat, in extatica uifione, Margarite oftenat in ordine Seraphym, tum indicibilis fpetiofitatis fed:m. quam ei dare promifit; quod eius pul ritudinem narrare non letens , dirit : Maene Domine, fi uni de ueftris Apoltolis hanc dediffetis, totum Celum mirari deberet, nedum micht, que fola fut tenebra utterum. In qua utfione corpus languidum , & terunits ma era tum, tanta delectatione, mentis fortitudine, ac leinen fruehatur, qued erigebatue farfam, ac fi nellet animam fuam fequi: Et non fentiens alizuem de affantibus, clamabat di ens : Demine mit, nune amma men tui deguftat. & fentit glariam paradifi: Num di ere poterat: Cor meum & caro mea exultauerunt in Deam ai nun, Tune audiest Christum di entem sibi: Filia mea, publice dicas, & publice clama, quot tu er electa mea, & uera filia mea. Mar-Lanta uero, que non aitum in tanta meritorum seift ad ne pofita fentiebat, fet in omnibus domy et a Christo concestis temoris a ules pungeintur , ref, andit diemis : Non imponntis michi, Domine mi, tam fibline nemen, quia nulla creatura uilior me in feculo irto unauam potuit seperiri , nec poterit , faut credo. Et quia quanto quis moter eft , & hamiliat fe in emnibus, moiora fufcipit montra gratiarum, ille qui humilia refairit , lequitur iterum ei direns : Amen dico tihi, quod nec omma, que tibi predicta, &? oftenfa funt . perfecte perfi tenter in te . Proprie uero confiderationem militarit , que ad uirtutum perfectionem transfert hominem , fi. im. prefe it Chriftus in enimen Margarne, ut ad mil almid principaliter mileretur intenta, quam ad sibi appropriandum om ses defectus in fum mo, qui di ebantar eye, uel inueniri poterant in acliaquentibus creaturis . Hec omnes uitiores pel timore di non vi offendere. E perciò foccortettali, o Signore, affinche ne vofiri doni cotanto eccelfi, che io inebriata del voltro amore tacer non polfo, il mondo non mi filmi qualche cola di grandeQuelle anamirabili consiolazioni pertunto [ie quali dai fonte di voltra celette gloria non mai gulfai in tanta copia, come ai prefente ) daremele, vi prego, in luogo coli

nºfcofto, che niuno mi oda parlar di effe. 6. 19. Allora Crifto Gesù efaltatore degli umili, moltro a Margherita in visione estatica, e promise di dare a lei, per cui l'aveva deffinata, una Sede di bellezza indicibile nel Coro de Serafini : la splendidezza della quale non fapendo ella efprimere, diffe: Mio gran Signore, fe voi avette dita cotesta Sede a uno de vostri Apoftoli, tutto il Cielo fe ne dovrebbe ammirare: Or quanto più ammirurfi dovrà che la diate a me, che iltro non fui che tenebra di peccati? Nella qual visione, il corpo di lei languido e macerato da digiuni godea di una si grande dilettazione, forrezza di mente, e gioja, che follevavafi in alto, come fe avelle voluto feguir l'autma propria: ed ella non fentendo alcuno degli aftanti gridava dicendo: Mio Signore, ora l'anima mia gusta ed assapora la gioria del vostro Paradito: perocche dir poteva in verita: Il cuor mio, e la mia carne efultarono in Dio vivo. Allora alcoltò Critto che a tel diceva: Mia figlia, racconta pubblicamente e grida forte, che tu fei mia eletta, e inia figlia vera. Ma Margherita, che collocata in tanta fubilimità di meriti non punto fentiva alto di fe, ma in tutti i doni di Crifto a lei conceduti fentiali pungere dal pungolo del timore, rispose dicendo: Non mi date, mio Signore, un nome cost funtime; perchè niuna creatura pote fian ad ora, ne potrà in avvenue, com'io credo, trovatfi in questo mondo più vile di me. E perchè quanto più uno e grande e si umilia, tanto maggiori doni riceve di grazia, quegli che con occhio benigno rilguarda le cofe umili, pariò di nuovo a Mirgherita dicendo: lo dico in verità, che tutte quefte cole che a te tono ti te predette e moftrate, faranno in te perfettamente adempite. Avea poi Critto talmente impressa nell'anuna di Margherita la confiderazione della propria viità, la quale porta l'uomo al colmo della virtà, che a null'altro principalmente l'embrava intenta, che ad appropriare a le stella in fommo grado tutti i difetti, che dicevanti effere, o potevan ritrovarti ne le più dellequenti creature. Ella totalmente afcriveva a fe tutte le con-

conductores fibi . flatuum mulierum & hominum. tota iter afcribebat, respectu natiuitatis, moris, & paupertatis: & fi ut superius dictum eft, preterquam de hereft (17), cunctis maculatam se uitiis deplorabat. Hec autem omnia fine fictione afferent, suspirant, & lacrimons, non parum dolebat, si audientes hoc quod referebat de fe, non crederent; in tantum defiderabat afperni , & uilipendi . Qua uirtute Dominus delectatus, ita respondit dicens: Tu filia mea dicis, quod scruptatus sum in huius seculi abello. B' inde uiliorem te extraxi, & te uiliffimam creaturarum elegi; fet hec ideo feci. ut parues faciam magnos , peccatores sullos , & wili firmos ac deteftabiles pretiofos. Mugarita autem in pretiofum was conversa per Christum, magis de sua fragilitate diffidens, iterum ait: Domine Thefu Christe, fepara me a mundo; quia continue uiue in dubio; nam fi feparare me modo dignatus fueris, non timebo de cetero a tua mifericordia feparart. Dubitantem autem at timentem mifericordiarum pater Chriftus Thefus confortans, ait: Tu es filia mea, ita iam in gratia confirmata (18), & fanctificata in

dizioni più vilì, che competer possono a qualunque stato sì di donne che di uomini, fia rifpetto alla nalcita, al coftume, alla povertà: e come fopra fu detto, deplorava fe stessa come macchiata di tutti i vizj, fuori che di cretia (17). Dolevati poi non poco, se tutta quelte cole, che fospirando e piangendo senza finzione asferiva, non fossero da chi udivale credute, conforme contro di fe eran da lei riferite : tanto bram iva ella di effer difprezzata e vilipela. Della qual viret compiacendofi il Signore, così replicolle: Tu mia figlia vai dicendo; che io fon andato a fcavare nell'abillo di quelto mondo, e di laggià ho estratta la creatura più vile quale fei tu, e te ho prescelta viliffima tra tutte le creature: ma ho fatto ciò, per far grandi i piccoli, giulti i peccatori, e i viliffimi e deteftabili renderli preziofi. Margherita poi convertita da Cristo in un vafo preziofo, diffi tando viemaggiormente di fua fragilità, diffe di nuovo: Signor mio Gesti Crifto, separatemi dal mondo, perchè vivo continuamente in dubbio: che fe or vi degnerate di fepararmi da effo, eon avrò da temere in avvenire di ciler feparata dalle vostre misericordie. E il Padre delle mifericordie Crifto Gesti, confortando la dubbiola e timida Margherita, le diffe: Tu fei già, o mia figna, talmente confermara in grazia (18), e fan-

(7) pumpass de land. Il vide di Erris, del qui e 60 dicres Maybritt non efer mechini I laina lan. 4 quello de la appasa detinucare illa vinhi benibad di la Fest, condificte in un forma tienole, con cui di credioni la cuità titude da Dio, e propolite della Chafri; i qual vivide, fobora poli diffidere festa l'inter unita primaturale; puni ditre prodi quelle pun faitater festa di cits, efendo elsa di tutte l'aire fondamento, e bafe. Sociodicendo Marghenia, di tere macchina di tatti qi inti vraji, foni, che i tereta, vuol dive, che aves peccaso conton cutte l'aine vivide, fonoche camo in Fede, La quale etta impre perturbativa.

(18) Le si ca l'am in praire modermane ce. Toccindon in quello lenge la conferensaione di Mispetra in graza, di cu ven ella dificienta da Cirilo, per veder come questi a Le il ai teceffe, findismo ciò che infegan S. Tomanió nel Lib 3, delle Serienze questi e pait. A d' finadam, or termismo qualitario, cici a conferensatione in graza di una Amma sittate. Quefia idde e gli in foliazia 3 di tre cagioni producera. I. Dal legamento del formire, onde non cicit, nel notali al male; riminenco per altro ordinarimente ad formire l'effecta; e femple le petalli dal precede di delle consistenza della consistenza di scale in di Alamo molto fista di famorenza: illi. Dalla Dirma stifficina, o, proviedenza, che lotatta cabodica l'Anima da eggi peccato mortale; son cesì priò dal vennie, che non la peder la Grazia.

Or, che inte tre le liferite casson i affegnate de S. Tommasio concorretero alla conferenzaione di Margheria in grazia; dal Testo Aesto interuza nel quale no primo longo si dice, che era ella fantificata nell'Ansima, e nel Corpoc in annua, crassarsi, dave la fantificazione del Corpo esprime ferza debibo in flaziario dal franza e la interficazione dell'Annua la surzias sista Grazia inclinante efficientemente il libero arbitrio al Bene, e al agiuganniconi, che non mai permeterital l'aggioro, che Margherita ul fegant da la la verguan spessara in permitanima & corpore, propter ueram fidem. & defiderium feruens , ac puram tuam intentionem, quam habes ad me in cunctis que cogitas, diis, & agis, quod nunquam feparari te permicam a me; fet te honorabo in uita pariter & polt mortem. Margarita uero, que ad folos defectus fuos mentis oculos dirigebat, Christo respondit direns : Domine mi , quomodo tam alta concederes tam uiliffime creature? Et Dominus ad eam: Quia feci te rethe pifces in mundi fiu-Etibus nataites capiens; ideo non fient folum que tibi promissuntur pro te, set propter populum meum dirigendum ad me. Quare volo quod diffundantur & publicentur gratie , quas tibi con-cest, & concedum , non folum eitra mare , fet ultra . Et quis posset numerare Yspanos, Apulos, Romanos, Perufinos, Eugubinos, Caftellanos, Burgenfes , Florentinos , & Senenfes , mares , & mulieres, ciericos, religiofos, & laicos, uenientes ad eam, ut inftruerentur falutaribus eius monitis? Cum inveneris balfamum fine odore, fulem absque splendore, & ignem calore priua-tum; tunc inuenire ualebis cor Margarite sine humilitatis profunde uirtute .

\$. 14. Quante nonque humilitatis fuerit menti illa (que pre nuore pounerum un porce-bat tunice, non altari, ner alicia vei affiyata es fisiad artium necessivati unun fespent con-plum, imo miraculum declarausis. Civildam munqua ulade filius in adultirum endors, alterius turi suvo-em auferens, publice vun adulterius turi suvo-em auferens, publice vun adulterius des induratum meter sissa que perinte sis, nu peccho permansis, cut peritatus emolitre suderes, us fabilitatis, qui presibus emolitre suderes, us fabilitatis estatis estati

tificata nell'anima e nel corpo, mediante la vera fede, il fervido defiderio, e la tua pura intenzione che hai verso di me m tuttociò che tu penfi, parli e operi, che io non mai permetterò che ti fepari da me; ma ti onorerò in vita egualmente e dopo morte. Ma Margherita, che ne' foli suoi disetti gli occhi fissava della sua mente, rispose a Cristo dicendo: Mio Signore, com' effer può, che concediate cofe si grandi a sl viliffima crestura? E il Signore a lei : Perchè io ti feci rete da prendere i pelci che nuotano tralle onde del mondo; perciò le cose che a te si promettono, non faran fatte folamente per te, ma per indirizzare altresì a me l'ondeggiante mio popolo. Laonde voglio che fi diffendano e si pubblichino le grazie che ti ho concedute, e che ti concedero; non folamente di qua, ma anche di là dal mare. E in fatti chi mai potrebbe numerat le persone dell'uno e dell'altro sesso, ecclefisftiche, religiose, e laiche, che dalla Spagna, dalla Puglia, da Roma, da Perugia, da Gubbio, da Città di Caftello, dal Borgo S. Sepolero, da Firenze, da Siena, a lei ne venivano, per effere iftruite co falutevoli di lei avvis? Intanto da quanto fonra conchiudefi, che quando potrà trovarfi balfamo fenza odore, fole fenza folendore, fuoco fenza calore; allora potrà trovarfi il cuore di Margherica fenza la virtù di una profonda umiltà.

§. 14. Quanto poi foife grande l'unifide della mente di Margherita (che per amore de poweri non rilparanisva ne Tonesa, haltere, ne faira cota alfregante de dio ancho più firetto di neceffità ) lo dichardo di controlla della discontrata del controlla di controll

figlio; nè ad ottenere ch'ei s'inducesse stans

cam a me, vedesi qui espress l'afisienza, e provvidenza divina, che custodisce dal peccato mortale l'anima de Margherira

Che pol legato în Mărgherită il femire, le refureure le penultă, innumerbili foso î Tedil le Leggende, ce lo stefano, are quili elect cefino, che il prepar a patrue, che le sue della Leggende, ce lo stefano, ce le prepar a patrue, che le sue se femine della refureure della comparation della comparat

tam uiro fuo uxorem redderet, & ut penitentiam agere non differret falubrem, respondit ei alligatus tanto uinculo filius, quod meditatus fuerat Margarite uirtutem, di en : fe tam inconsolabiliter matri flenti att: Si de pane michi a quivere de menfa Christi famule Marparite petueris, ut unam folam bucellain comedam, foere quad ipfius fuffragantibus meritis, non folum cam omni celeritate uiro fuo hanc, que mil adhefit, mulierem remuctam, fet cum dolore debato, Chrifto Domino, grem offendi tam grauiter, dignos penitentie fructus reddam. bestina mater hec audiens ad celiam famile Christi Margarite cucurtit; fet panem ab ea fignatum minime habere poterat, quia Dei famula ei negebat, dirent: Quidquid micht uilif. fime omnium appositum fuerit, ex contactu mearum mamuum adee muculatur, quod fiqua surtus in rebus a me tartis prius extiteral . fisbito recedit, & perditur. Set mater pro fiio panem peftulare non definens cum importunis & lacrimofis pre ibus uix tandem panein obii mut, quem optabat. O mira res, dignaque presented Mox ut filius particulam panis fibi guftauit delatam, ftatim in nouum connerfus hommen, renountus fpiritu mentis fue, repentino motu uiro fuo mulierem humilter ultroque restituit; & ad confitendum perpetratum fige thum cum uera contritione cucurrit.

6. 15. Perfecte fidei & humilitatis, non fue amatrix prudentie , Margarita , nulti fibi facte promifim credebat, fi non ueraitter reiplende bat in ea fanctarum feripturarum conformitas, & canomice auchoritates uerstas . In feilo igitur regie ungines Catherine, ad altare Christum fufitpiens, audiust eum dicentem fibr: Filia, ego te collecabo inter ferachym, ubi funt ardenter uirgines caritate. Ad quod uerbum cum mentis Aupore Mirgarita refoundens art: Domine, quomodo posset hoc fiert, cum suerim tot maculata percatir? Ille uero, qui per fuum Projhetam promiferat : reuertere ad me, & ego fulcipiam te; trepidantis bumilitatem accestant, eit : Frita, tuarum penarum unrietas fic animam tuem defecabit ab omni uniorum contagio; quod tendere al fuo marito la rapita fua moglie, e a far fenza dilazione dell'enorme fuo fallo falutar penitenza: mentre un di per tal cagione piangeva ella da inconfolabile: dallo steffo suo figlio si strettamente de infame legame avvinto, fentilli finalmente parlar cost: lo ho meditata la fublime virth della Serva di Crifto Margherita: e fe voi potrete ottenermi dalla menta di lei del pane, firche io posta mangarne un sol boccone, confi o che pe' fuoi meriti, non folamente rimanderò con ogni speditezza al fuo marito la donna, che fin qui ho tenuta; ma in oltre renderò col dovuto dolore frutti degni di pentenza a Crifto Signor nostro da me si gravemente off-fo. La Madre, tali cofe udendo, cor-fe frettolofa alla Cella della Serva di Crito Margherita; ma incontro gran difficoltà per ottener del pane da ell's feguato; priche la Serva di Din lo nigrea, dicendo: Opalunque cofa fia itara davanti a me viliffina tra tutte le creature, dal contatto delle mie mani rella macchista talmente, che fe nella cofa da me toccata vi era per l'avanti qualche virit, tolto ipprifce e fi perde. Ma non cell'ando la madre di domandare di quel pane pel figlio, finalmente con importune e lacrimoje preghiere, ottenne a grande ffento i bramato pane. Ed oh cofa mirabile, e degna d'effer pubblicate con los ! Appens che il fig to chhe gullata la porzioneella di pane portatagli dalla madre, cangiato in un altro nomo, rinnovato nello Ipirito di fua mente, e come mofio da repentino impulio, refficul umilmente infieme e spontaneamente al luo matito la donna; e corle con vora contrizione di cuore ad ofpiar colla confessione facramentale il commesso delitto.

6. 15. Amante Margherira della fede perfetta e de la umilia, non della propria prudenza, non preftava credenza a veruna promessa che le folle fatta, le in essa non rifplendes veracemente la conformità colle divine Scritture, e la verità dell' auto. rità canonica. Nella festa pertanto della regia Vergine S. Caterina, ricevendo ella al facro Altare Crifto, lo afceltò dire a fe: Figlia, in ti collocherò tra i Serafini, ove franco le Vergini ardenti per carità. Al che rispondendo essa con istupore di mente, diffe: Signore, come potrebbe avvenir ciò, esfendo io macchiata di tanti peccati? Quegli poi che pel fuo Profeta avea promello: Ritorna a me, ed io ti accoglicio, accettando l'umiltà della sbigottita figlia, a lei rispose: Figlia, la varieta delle tue pene talmente purghera l'anima tua da ogai contagio di vizj, che le tue contrizio-

tue contritiones, & pene conformabunt te munditie uirginali (19). Super quo uerbo amplius tinens, interrog vat Christian magistrum: Si inter uirginum choros in celi gloria lo autras Mandalenam? Cui uerus Manifer dixit: Excepta Maria Virgue, ac martire Catherina, lena (20). Set quia fue despectionis pontere femper ad yma tendebat, nulla ratione pande. ve noluit ea, que Saluator nofter in hec ei fermone promifit. Nil enim de archanis fibi oftenfis referene wolebat , rufi prius uel diuino cogeretur edicto, nel meis induceretur, pro fua certiore frute confiliis, uer fuis imoulfa timoribut, ne lateret deceptio centra di linarum concordiam scripturarim. Quantacunque nanque suautatis interne compleretur dulceaine, quantocunque superne irrad: stionis iduftraretur splendere, & infallibilis ueritatis inftrueretur exemples, nil prefumebat credere, quad a testimonio farri cancens uidebatur in aliquo di Jonaro.

\$. 16. Humilit torde Mingarita, que dicerpotera cum Priminfica Domine son els evaltotum cor menny, in die Dominica Lettre, per confelloren constata, at regen regum ompine Ubriljam comunicando reciperet, obschendo midici acunivirum, omnit ameritado mentili fabito ritaten mutata, peritarritam cor partice transitiata mutata, peritarritam cor partice trangatitatisi domam obtinisti. Set quia falito more

ni alle tue pene congiunte ti renderango conforme alla mondezza verginale (19). Sopra la qual espressione viemaggiormence temendo, interrogò il divino Maestro Cristo: fe tra i Cori delle Vergini avea collocata nella celefte gloria Maddalena? Cui rilpofe il vero maestro: Eccettuata Maria Vergine, e la Martire Caterina, niuna tra i Cori delle Vergini è maggiore di Maddalena (20). Ma perchè per ragion del pelo del ballo fentimento di fe, tempre Margherita tendeva al fondo, non volle in verun modo palefare le cole, che in quello fermone il Salvator noftro le avea promeffe. Conciofische de l'agreti a lei svelati pulla aprir voleva, fe prima non vi fosie a tretta dal divino comando, o indotta per mazzior ficurezza di fua falute da miei configli; o spinta da' funi timori che non vi folle qualche inganno nafcolto contro la concordia delle divine Scritture. Poichè per quanto grande fosse la dolcezza dell' interna fosvità, di cui fentiafi ripiena; pet quanto fosse grande lo splendore della superna irradiazione, onde era illustrata; e fosse in oltre instruita da esempj d'intallibile verità, non prefumeva di credere alcuna cofa, che fembraffe alcun poco dif-

fonante dai testimonio del facto Canone-§, 16. L'umile di cuore Margherita, la quale dir potea col Salmista: Signore, il mio cuore non si è estatoso, nel giorno della Domenica Lazare, obbligata di me fao Confessione, a ricevere nella Comunione il Re de Re Gerb Criffor, faceado ella rezza della fin monte tofro cangiosi il nodocezza, e Cangiato parimente in fleurezza ti timore, l'atterriso (suo corre ottenen si ti timore, l'atterriso (suo corre ottenen si

dono di una pacifica tranquillità. Ma per-

(19) Cenfirmabant in manifiză airțivali cre. Quantunque la Vergiild considerate came dote de corps, credua che a una voita, ais pre fengue irreceperible; estimatede considerat qual Virgini capital c

Berma in Nota 30. [opp 11. Cap Al.]. Was Austalian or Stoppfatts Marghritis, come potents of the proposed form space of the state of th

fecum fronfus optatus non lequebatur Firefut, dixit: O Thefu tranquilla cordis mei wunditas; o Thefu pax mea, gaudium meum, & Jola Spes, quem folum quera & defiderat aniena men; quid eft hoc, qued te fentio in anima, & te loquentem anima non audit? (21) Effne micht tua, que liquefacit, & refi.it, lubiata locutio, propier aliquem defectum non plene purgatum? Et Dom mis ad eam: O inobediens, cur tuo flatim confejore ne obtailt de corporis mes comunione recipienda? Tune hamilis Margarita respondit : Domine, ideirco inobediens extiti, qua me putab un onni untutum decore nudatam, es quod ueftre carebam fuantatis dulcedine. Si tamen ex hos weftram curialitatem . que tam dignatina . & admiranda rondefrenfione fe muchi comunicat, & promicht, offendt, die humiliter meam culpant. Et Dominus ad eam: Non irritalte me de fubtraftione tua, quia confiderafti mee cellitudinem maieftatis, & timebas tuorum defretuum wilitatem. Ueruntamen, filia, tibi mando, ut quo. tiens a consessore tuo quicquam tibi Juerit imperatum, obedias ei, quia largiturus fum meuti eius, in connibus defoofitionibus sate que lumen gratie specialis. Margarua uero se magis abiciens, Chrifto fe offerents respondit, direns: Quomodo, celi terreque creator, & fpeculum jine macula, bonum meum eternum, tam uiliffima creatura, cunttis uitiata defertibis. & tam variis tetbulationum, & temptationum agttata moleflits, accederem ad altare tuum, tuum. que, quod pro me in ara cru is Deo Patri fa-crificafti, auderem fumere co pus? Et Diminus ad cam: Nunquid non recordaris quod dixi tibi, ut quotiescumque afflicta fueris, ad me tue por bum tranquillitatis accedas? Nunquid non dixi tibi. qued tu es uas duris, & uariis defecanchè il deli terato fuo fpofo Gesti non parlava feco fecondo il folito, diffe: O Geat mia pace, mio gaudio, e fola speranza, che unicamente cerca e defidera l'anima mia; che cofa è questa, ch'io vi fento nell'anima, e l'anima non vi fente parlare (21)? E' forfe tolta a me quella voftra locuzione che liquefà e riftora, per qualche mio difetto non pienamente purgato? E il Signore a lei : O disubbidiente : perchè non ubbidifei fubito al tuo Confessore, rapporto al ricevere la comunion del mio Coroo? Allora l'umile Margherita rispole: Signore, intanto fui disabbidiente, perche mi riputava spoglista di tutti gli ornamenti delle virtà, fentendomi mancante della dolcezza di vostra soavità. Nulladimeno, fe in ciò offest la vostra benignità, che con sì degnativa ed ammirabile condescensione a me si comunica e promette, confello umilmente la mia colpa. E il Siguore a lei: Tu non m'irritafti col tenerti indietro; perche facelli ciò in confiderazione dell'altezza di mia maeftà, e perchè temevi della viltà de'tuoi difetti. Ciò non oftante, io ti comando, o figlia, che qualunque volta ti farà dal tuo Confessore alcuna cofa ingiunta: tu gli ubbidifca: mentre in tuttociò che concerne la condotta di tua vita, io fono per concedere alla mente di lui lume di grazia speciale. Ma Mareherita maggiormente avvilendofi . a Crifto che in tal guifa se le offeriva rispofe dicendo: E come, o creatore del ciclo e della terra, specchio fenza macchia, ed eterno mio bene, potrei io creatura vilif. fima, macchiata di tutti i difetti, e da tante molettie di tribolazioni e tentazioni agitata, accostarmi al vostro Aliare, ed aver che già per me facrificafte a Dio Padre full' Altar della Croee? E il Signore a lei: Forfe non ti rammenti ciò ch' in ti diffi, che ozni qualvolta farsi efflitta, a me ti eccothi, che fono il porto di tua tranquillità? Forfe non ti diffi, che tu fei un vato, che

12:1 To fentie in animo, & te lequentem non audie ere. Non vi ha dubbio, che Dio sia fempre a noi tutti, ed alle Anime unitre, non folo per potenza, e providenza, me anche per softanza intimamente prefente, giusta l'oracola di S Paolo (AC. 27 v, 27 et 18 1: Non longe of Denti ab unequeque neftrum: in ipte enim vivinui , mevemur, & fumus: la quale prefenta fofinzuele di Dio non a tutte le Auine si fa fentire: ma a quelle foltanto, che purificate perfettamente dal contagio de vizi, Lui folo cercano, e ardentemente amano. Il farsi poi Iddio cosi fentire, e in un godere dall'Anima amante, è ciù, che i Miftici appellano Tario Miftico, il quale per lo più è congiunto colla Divina intellettuale Locucione; ma talvolta ancora va disgiunto da essa. Ond' è, che Marghenta assuefatte a fentir l'una, e l'altra insieme, qui si flupsice di fentir l'uno, e nun udir l'altra; e teme di aver qualche difetto non ben purgato, onde il signore concedendole il primo, fottraggale la feconda,

dim

dum molefliis? Nunquid non dixi tibi, quod iftud uns men protectum cujiodia, nulla concuffione frangetur? Et Margarita respondit: Domine mi, tante fragilitatis me fine dubitatione rognosco, quod ad primum temptationum, & afflictionum, quas patier, ictum timeo ne frangatur, Et Deminus od eam: Filia, tua frequens confideratio uilitatis, & oriens inde timor tihi ofleweit, quod ita fiat; fet o:ulus meus te cuftodit, & wirtus men proteget te ubique: & tibi predico, quod ufque ad tui obitus diem in fornacem micteris afflictionum. Ad hoc au tem uerbum Margarita respondit : Domine, tam paruulum & fragile was, quomode poterit tanto tempore tolerare fornacem? nullum enim fub celo uas credo meo fore fragilius: & ideo fi mifericordie tue placet, notum fac michi, Domine, finem meum, & quantum temporis uis quod uiuam . Cui Dominus: Tu uiues, inquit, ad noluntatem meam (28).

S. 17. Noua humilitatis discipula, que non le comparabat majoribus, non paribus, ac minoribus, non pluribus, non pauris, neque uni; in fuorum continua deploratione dejectuum, ita tum lacrimis se cunctis despectiorem agnouit, & credidit, ut cogeretur, pre dolore dicere: Utinam, Domine, nunquam nata fuiffem, ex quo tantum te offendi , ner feruio mandatis tuis. Lit quia de he uerbo Christus eam duce corvibut. ei vespondit dicens : Ideo hoc uerbum. Domine , protult , quia ftupen lum uidebitur omnino, qued tante sublimisatis maieftas, ad tam miferrimam condefeenderet creaturam, & in tam mifere uafe dignaretur anime commorari. Ignorasti ne , Domine mi , qui omnia nosti , moun cum instabilitate miseriam? Bene sciebas id quod eram . E quid sim modo , E quod sub celo creatura tam uilis , tamque fragilis non existit . Tunc lilium conuallium uallem cordis Margarite tanta fubito fuamitate repleuit, ut clamando diceret ipfa, quod fi omnes penas quas Sandi pro

debb'effer purificato per via di dure e diverfe molettie? Forfe pon ti diffi, che cotelto valo medelimo, protetto dalla mia cuttodia, da niuno sbattimento potrà effere infranto? E Margherita rispose: Ma Signore, to mi riconosco indubitatamente cotanto fragile, che temo che quelto valo non fia per il pezzarfi anche al primo colpo delle restazioni, ed atflizioni ch'io foffro. E il Signore a lei: Figlia, la tua frequente confiderazione della propria viltà, e il timore che indi ne natce, ti fa comparire che così farà; ma l'occhio mio ti cultodifce, e la mia virtù ti proteggerà dappertutto: E ti predico, che fino al giorno della tua morte tu farai mella nella fornace delle afflizioni. A quelle parole Margherita rispose: Signore, come potrà un valo sì meschino e si fragile tollerar la fornace per tanto tempo? perocchè credo, che non si dia fotto il cielo vafo più fragile del mio. E perciò, se così piace alla vostra misericordia, fatemi noto, o Signore, quando farà il mio fine. Cui rispose il Signore: Tu viversi finche piace alla mia volontà (22). S. 17. La novella difcepola dell'umittà,

che non fi paragonava a' maggiori , non agti uguali, non a'minori, non a' molti, non a nochi, e peppur a un folo; ael deplorare continuamente i fuol difetti, talmente si conosceva e si credeva con lacrime tra tutti la più spregevole, che per dolore era coltretta a dire: Ab folle piaciuto a vol. mie Signore, ch' jo non fossi mai nata, giacche tanto vi offeli, e neppur ora offervo i voftri comandamenti! e perchè fopra sali parole Crifto afpramente corressela, a lui rispole dicendo: Intanto, o Signore, ho detto ciò, in quanto che fembra cola affatto Rupenda, che una Maettà st fublime fi rivolga a si mifera creatura, e si degni di dimorare in anima così meschina. E non fapevate, o Signore, voi che tutto fapete. quanta folse la mia miferia, e la mia in-Itabilità? Sapevate pure ciò che io era, e ciò che fono al prefente, e che non vi ha fotto al cielo altra creatura cotanto vile, e st fragile. Altora il Giglio delle valti riempi tofto la valle del cuore di Margherita di foavità così grande, che essa esclamando ebbe a dire: Se con questa confolazione ammirabile io tolleraffi tutte le pe-

Chri-

(23) To sinus ad winesterm meem or. Arendo Mirgeirit interrogato varie volte il Signore fopra il termine di far vita mortale, e deruderato, che prello reniffe; ricatò fempre il Signore di quietarie con positire rifipolia; nai or dicendole; come qui, che ciò dipenderebe dalli di lui volonta; ed ora rivolgendo altrore, o troncutedi il diferifo (come al \$. 10., 20.).

Christi nomine passi funt, tolerarem cum illa con loiatione mirabili, in dukedinem ac folatium uerterentur. Et Domimis ad eam: Filia Margarita. nullus unquam Sanctorum fuis uiribus du. raffet in penis, fi mea non fuffent gratia premu. nits. Cur erge non credis, quod neut eos in fup. pliciis roboraui, poffim uas tuum tam illefibile facere ad omnia tormentorum genera perferen. da, ut mulla tribulatione ledatur? Margarita respondit: Credo, Domine, quod omnia que uis facere potes, fet non fum digna ut hoc fint micht . Tunc ille qui intellectum dat paruulis . tantis fubito paruulam fuam irradianit fulendoribus, ut multarum absentium personarum, atque prefentium, cordium archana cognosceret. B confilia, ac defideria inconfessa veuclans, multos ad ueram & integram confessionem de lictorum, cum mentis amara contritione, & 44noualtone uite tranfimfit .

5. 18. Stupenda magis humilis confessio, que uincit Altissimum, & fut deteftatio, que uineit fe ipfum, quam fit expuenatio civitatum. Dicat ergo humilis Margaista Domino: Domine mi, non dicatis, quod fpreuerim mifericordiam, & fapien iam ueftram, rum dixi: Utinam orta non effem. Ideo enim dixi, quia ab Adam ufque nun., non recolo creatu am aliquam indigniorem me muneribus ueftris, Et Deminus ad eam: Recordere quod poffum cui pole mea dona largirt. Efne oblita Magdalene, Mulieris Samaritane , Cananee , Publicant , Mathei quem fect apostolum meun, & Latro nis cui paradifum promifi? Revordor (inquit Margarita ) Domine, horum omnum, & plarium, quibus tua beneficia contulifli; & fateor indubitanter, quod dignieres me juerunt gra-tia tua, cum fim plena uitus & orani uirtute nudata ( Bonarum namque mentium elt , ibi culpam agnoscere ubi non est ) Audi ergo Dominum loquentem, & illam que fe defnicit com. mendantem. Amen dico tion, ficia Margarita, quod a planta pedis ufque ad uertirem tui ca. pitis indui te gratia, & uirtutibus adornaui. Et Margarita respondit : Domine mi , tum quia respectu corum, que michi oftendis, & promi-&is, preterita dona uidentur pau'a, nec tam

ne, che pel nome di Cristo banno sofferte i Santi, tutte fi cangerebbero in dolcezza e follevamento. E il Signore a lei: Figita Margherita, niuno giammai de Santi farebbe flato colle fue forze coffante nelle pene, se non follero itati etli fortificati dalla mia grazia, Perchè dunque non credi tu, che ficcome io reli effi forti nei fupplizj, posta altresì rendere il tuo vaso di efione incapace nel fopportar tutti i geperi di tormenti, ficche da niuna tribolazione lefo rimanga? Margherita rispofe: Credo, Signore, che voi potete fare tuttociò che volete, ma non fon degna che lo tacciate a me. Allora quegli che dà in-telletto a piccolì ed umili di spirito, irradio subito l'umile sua Margherita con al grandi solendori, che conofcer le fece i fegreti de cuori di molte e varie perfone, sì prefenti che affenti; onde svelanto effa i lor penfiert, e defiteri mterni, molti ne induste ad una vera e intiera confession di lor colpe, congiunta con un amara contrizione di cuore, ed emendazione di vita.

§. 18. L'umile confessione che vince l'Altiffimo, e la deteltazione di fe che viace fe fteffo, è fenze dubbio più ftupenda che l'efautnizione delle città. Dica pertanto l'umile Margherita al Signore: Non dite, o mio Siguore, che io abbia iprezzata la vottra milericordia, e la vottra l'apienza, per aver detto: Ah foffe piaciuto a vot, ch'to non folli mai nata! Avendo to detto ciò perchè da Alamo fino al prefente non rinvengo creatura alcuna de voftri doni più indegna di me. Cui rispose il Signore: ricordati, che io polfo difpenfare i miei doni a chi mi piace dilpenfaili Ti fei forse dimenticata di Middalena della donna Samiritana, della Cananea, del Publicano, di Matteo che feci poi mio Apoltolo, e del Ladro cui promili il Paradifo? M: ricordo (rifpofe Mirgherita) o Signore, di tutti quelli, e di più anco- ra, a quali dispensate i vostri benefizj: e confesso fenza punto dubitarne, che della vostra grazia furon più degni di me, che fon plena di vizi, e spogliata d'ogni vir-tà. (E così diffe perchè è proprio delle Anime buone ivi ravvifar colpa ove colpa non è) Odasi pertanto parlare il Signore, e cost commendar colei che diferezza fe Reffa: Accertatamente ti dico, figlia mia Margherita, che dalla pianta de'piedi fino alla cima del tuo capo ti ho riveltita di grazia, e adornata di virtà. Al che Margherita rispose: Mio Signore, sì perche in riguardo alle cofe che ini mostrate e promettete, i doni paffati fembran pochi, e

magnes, tem quia femper those, me aufret michi, popper comerts mas, collem mourea, et tum quia creat amideta te hebradi fope, un muli victer quad habeam. E Dominus ad eam: finat tu credit; plans, quod Dought fumme G mon foliett usetast, na teche, quod en que promifi un titis per in cular. Es ent. Marque promifi un titis per in cular. Es ent. Marfificienes, et i Dominus ad em: Fino mea, ficilienes, et i Dominus ad em: Fino mea, ficilienes, et i Dominus ad em: Fino mea, finisher habitaries extresses. Sen si innere un est este estada en consistente estada en un est estada estada estada estada estada te Pestria, Mar, & Borrisus Sintis, necon d' bentifica e Vigilia Matie me.

5. 19. Quoniam qui uirtutes fine humilitate cong. egui, quaft puluerem in uentum portat; ideo quanto magis fuverinfufa dona faper fe fentirer a fummo fonte defrendere, en amplier in fuam paruitatem, mensis o ulum cirigebat. Unde sum la rimis ait : Domine , expelle me a te, Et rerede a me uiliffina, & maigna. Et quia uera humilitat puritats annexa eft, fintim Dominus effectus ad eam hic familiarior, fecit ae puritate fermonem. Quo audite, Margarita respondit: Domine, tu qui fons pivitatis et, foius eam donare poter, & donatam feruare; nung cam enim fine te quifquam Sun. dorum perfeuerauit in ea. Cui respondit Dominus: Si uis eam enuiolabiliter cuflodire, fer serum quinque lapides meorum uulnerum, & cum eis tuum hoftem in fronte percutias. Quid a me postulasti, cum pertingere te seci usque ad mei lateris unmus? Margarita respondit: Domine . plenam de bonitate tua notitiam . & perfectum cordis amorem. Et Dominus al eam: Si uit het, ferna tui cordis humilitatem, ut tua tibi, & mibi femper opera mea refignes: fi mei notitiam appetis curitus ardens femper a me tue creatore incipiat; & omnes creaturas intime dilige, ut ab anore tuo uon fepares etiam Sararenes, compatiendo perditioni corma. S is enim gund ess crequi. & afftettuis rede ni torments. Ideoque, o Margarita, cundes in afflictione pofites condole, & cu'n onnibus letare letantibus: quia fi hoc egeris, omnia tibi ex nunc promilla confirmo.

S. 20, Anteco pellum ueri agni Christi J'efue, Margarita ounem mentis elationem depo neus, in uigita jui patris beati Francisci, ornon cost grandi; si, perchè sempre temo che pe'miei demeriti, non mi tolghiate i doni già a me difpenfati; si perché finalmente è cresciuta in me la brama di posfeder voi: tutto quello che or possiedo mi fembra un nulla. E il Signore a lei: Siccome tu credi, o figlia, che Dio fis forema, e non fallace verità; così credi che quelle cofe, che iono state a te promeile, fi compleranno . E Margherita diffe al Signore: Macitro a't flimo, instruitemi per qual ragione ho fofferto in questo tempo atflizioni cotanto nuove? E il Signore a lei: mia figila, avrai in fimil guifa nuove confulzzioni di sue: per occation delle qual fi è reclut ito un nuovo efercito d'invidiosi pemici contro di te. Ma non li temere: perchè lo ti proteggerò: e intanto ti benedico per parte del Padre, di Me, e dello Sairito Santo, e della beatifima Vergine Madre mia.

§ 19. Poiche chi fa raccolta di virth fenza umilià, è a guifa di chi getta polvere al vento; perciò in quanto maggior copia fentia Margherita fcender fopra di fe dal fommo fonte i doni fouranaturalmente infufi, tanto più fiffava l'occhio di fua mente nella fua picciolezza. Onde diffe con lacrime: Signore, discacciatemi da voi, e ritiratevi da me viliffima ed indegni. E perché all'umileà è annella la purità, subito il Signore resoft a lei più familiare, le sece un sermone sopra la purità. Udito it quale Margherita ritpofe: Signore, voi che ficte di purità il fonte, voi folo la potete donare, e donata confervar a: perocché fenza voi niuno de Santi pote perfeverare in effa-Cui rispose il Signore: Se tu vuoi custodirla inviolabilmente, porta con te le cinque pietre delle mie piaghe; e con effe percuoterais il tuo nemico in fronte, Che cofa ehiedefti a me, quando ti feci giugnere fino alla piaga del. mio coftato? Margherita rifpole: Signore, una perfetta notizia della voftra bontà, ed un perfetto amor di cuore. E il Signore a lei : Se tu vuoi quelte cofe, conferva l'amità del tuo cuore; di guifa che tu attribuilca a te le opere tue, cd a me attribuites le mie: El ama tanto intimamente tutte le creature, che non difigiunga dail' amor tuo neppure i Straceni, compassionando la lor perdizione: poichè tu fai che io gli ho creati, e con tormenti affi ttivi gle ho redenti. Percio, o Margherita, ti attrifta con tutti quelii che in atfizione fi trovano, e ti rallegra con tutti quelli che vivon lieti. Mentre se ciò farat, io ti confermo fin d'ora turte le mie promeffe.

§. 20. Mirgherita che alla prefenza del vero Agnelio Crifto Gesti ogni imperbia e gouficzza d'animo deponeva, nella Vigi-

pore Christi cum tremere magno recepto, audiuit uocem internam di entem fibi : Amas tu me? Et priusquam responderet aliquid, dixu: Dicas quod non; nam mentem tuam propter timores, if aliorum occupationes non tenes fixam in me. Mande tibi, quod omnia, que in te operatus fum bona reducas ad me : quod fi non feceris, esto qued non puniam te in uia, punirem te post ebitum tuum. Et Margarita refpondit: Parce michi, Domine, quia in tanta dulcedinis tue fuauitate, quam fentio, nimis fecure tecum loquor . Et utinam hoc fit uere amicitie tue fienum , & non mee prefumptiones uitium . Et quia tu fcis , Domine , qualis fum per me , commicto me inter mifericordie tue brachia, uelut mortuam, que nullum habet fenfum ad operandum. Hoc enum dico, Domine mi, quia fine te uiuere non ualeo. Cui Saluator divit : Si ego tibi gratiam dono, & uiam bene operandi demonitro, quare non operaris ? agnoscifne aliquam creaturam, cui hodie tantum gratiam largiar, ficut tibi? Auari enim me fecerunt auarum, duri me fibi reddunt afperum, non quod fim quarus, uel afper, fet in fe talem merentur experiri effectum. Cumque diuine fuanitatis dulcedinem humiliter poftularet cum fletibus, ite. rum audiuit Christum dicentem fibi : Tu in terra me petis, & ibi me inuenis; nam si sola meditando celestia me postulares quem queris, ueraciter inuentres in celis. Et quod credis tu majoris humilitatis fignum? uel obuiare michi regi tuo mentaliter, in quantum tibi poffibile eft; an me rogare, ut ad te foriendam mifericorditer condescendam? Et uix interrogatione completa, oftendit, quod maioris humilitatis fignum erat mentaliter obutare Christo. In allocutione autem ifta divine confetationis donum recipiens Margarita dixit: O Chrifte creaturarum quies, fine quo nulla eft pax, da requiem michi fideli tue. Ad quod uerbum Chri-Itus respondit: non sum, inquit, requies per effectum, nift John diligentium ms . Sum tamen delinquentium pax & requies quoad fub. Rentationem misericordie; non quod ex ipsa depuftent internam requiem, eum fit eis abhominabile uerbum meum .

lia del beato fuo Padre Francesco, ricevuto con gran timore il Corpo di Crifto, afcoltò una voceinterna che le diceva: Ami tu me? e prima che rispondesse alcuna cosa foggiunfe: Rifnondi di nò; perocchè a cagione de timori, e delle occupazioni in pro d'altrui, tu non tieni la tua mente ben fissa in me. Ti comando che tutti i beni da me operati in te, tu a me li riferifea e riduca. La qual cofa fe tu mancherai di fare, qualor non te ne punissi in questa vita, te ne punirei dopo morte. E Margherita rifpofe: Perdonatemi, mio Signore; perché attefa la gran foavità delle dolcezze ch'io fento in me, parlo a voi con troppo di confidenza: E piaccia pur a voi che fia questo un segno di vostra vera amicizia, e non un fegno piuttofto di mia prefunzione. E poiché vol fapete, o Signore, qual io mi fono per me stessa, mi metto tralle braccia di vostra misericordia come morta, e a guifa di chi non ha alcun fenfo per operare. E ciò vi dico, o mio Signore, perchè fenza di voi non posso vivere. Cui diffe il Salvatore: Se io ti do la grazia e ti mostro la via del bene operare, perchè non operi? Conosci forse alcun altra creatura, cui oggi dispensi io grazia così abbondante come a te? Gli avari mi han refo avaro, e i duri mi rendon afpro verso di loro; non che in me stesso avaro fra o afpro, ma essi meritano in effetto di sperimentarmi in loro stessi come fe foffi tale. Chiedendo poi Margherita umilmente e con gemiti la dolcezza della divina foavità, udi nuovamente Cristo che le diceva: Tu mi chiedi in terra, ed ivi mi trovi: Se tu mi chiedelli meditando foltanto le cose celesti, quel che tu cerchi lo troveresti veracemence in ciclo. E qual credi tu che fia maggior fegno di umiltà? Venir colla mente per quanto ti è possibile, incontro a me tuo Sovrano; oppur pregare ch'io condescenda misericordiolamente a farti dove fei compagnia? E appena terminata l'interrogazione, fecele vedere, che era fegno di maggiore umiltà l'andare colla mente incontro a Cristo. Ricevendo poi Margherita in questa allocuzione il dono della confolazione divina: diffe: O Cristo riposo delle creature, senza di cui non vi è pace, date ripofo a me vostra fedele. Al che rifpofe Crifto: Io non fon ripolo in effetto fe non di quei foltanto che mi amano. Tuttavia fon anche pace e riposo de peccatori quanto alla sottentazion dl mifericordia; fenza per altro che per effa gustino il riposo interno; essendo ad essi abominevole la mia parola.

6. 21.

6. 21. In festo beati Barnabe apostoli, fufcepto cum reutrenti humilitate corpore Salua-toris, audiuit eum dicentem fibi: Jocundare, anima mea. Margarita uero in Deum absorta, cum crederet, quod Christus, non Margarite, fet fibi diceret; audiuit iterum eum dicentem: Jocundare, filia Jerufalem, quia in te per gratiam feci fedem imperialem. Lauda me, quia laudabo te: ama me, quia dilige te: feruies michi , quia tibi feruio & ministrabo . Tunc Dei famula Margarita Christo respondens ait: Domine mi , ego fum certa , quod puritas mea non eft tantam mifericordiam digna recipere: Et est tam uera ista responsio, quod totus mun-dus me de ipsa non uinceret. Imo plus dico, Domine ini , quod fi maximus ignis michi prepararetur, prius permicterem, me in ipfum ad comburendum proici, quam ab ifta responsione recedere. Es Dominus ad eam: O incredula, tu nescis quid operati funt Sancti, nec quomodo me inclinaui ad illos, qui precesserunt, & mo-do sunt: Unde tua responsio underetur claudere hostium misericordie mee ; si non excusaret te uifio magnitudinis . & fpetinfitatis mee. Et dico tibi, quod fe tota puritas Angelorum, Sancto. rumque omnium. qui in celo terraque funt, po-neretur fimul, fi non condescenderem eis, nil effet refpectu mee clariffine puritatis . N'm defcendi ego, filia, ad funentam carnem de Virgine Maria? Ita feri, o fimplex mea. Nun quid non descendi ad permickendum me tanti a peccatoribus; & ad morandum. & come-dendum cum eis? Vide ergo, fi rationibus meis non ita modo ui i & ligaus cor tuum, quod prius in ingentiffino igne te romburi permitteres, quam hor negares, uel me uelles offendere Et feis bene, quod te in hor defiderio uiuere facto, ut prius omnia genera tormentorum pati defileres, quam mean uelis offendere maiellatem. O uiola plena humilitatis odare! Humilitas enim tua in hoc est aliorum humilitati di fi nilis, quia non pretenditur tam migna exterioribus fignis, uerbis, & opere, quanta repeiitur in mente. Erat namque Margarita, exemplo Christs Jhefu, non fifte, fet ueraciter manfutta, & humilis corde . Quidam Frater dixit, quod mirabatur, quare tam feruenter non loquebatur de Deo, ficut confueuerat: & ipfa respondit dicens: Ita Dominus fe-

S. 21. Nella Festa di S. Barnaba Annstolo, ricevuto con riverente umiltà il Corpo del Salvatore, lo ascoltò dire a se: Gioifci . anima mia . Margherita poi afferta in Dio, credendo che Crifto non a Margherita dicesse, ma a se stesso, lo ascolto di nuovo: Gioifci, figlia di Gerufalemme; perchè io feel in te per grazia la mia fede imperiale. Loda me, perchè io loderò te. Ama me , perchè io amò te . Servi a me, perché lo fervo e ferviro a te. Allora la ferva di Dio Margherita dille ritpo ndendo 4 Critto: Mio Signore to fon certa, che la mia purità non è degna di ricevere tanta misericordia: Ed è tanto vera questa rispofta, che turto il mendo non bafterebbe a fmentirmi di effa: Anzi dico di più, mio Signore, che se mi si preparasse un grandiffimo Incendio, prima permetterei d'effer gettata in effo a bruciare, che ritrat-tarmi di quella rispotta. E il Signore a lei: O incredula? Tu non fai che cofa hanno operato i Santi; ne in qual maniera io mi piegai verso quelli che ti precedettero, e che sono al presente: Laonde se non ti fcufaffe la vifta della grandezza e bellezza mia, fembrerebbe la tua risposta chiuder la porta di mia misericordia. E ti dico, che se tutta la puritt degli Angioli. e de Santi tutti, che fono in cielo ed in terra. si mettesse insieme, se non usaffi io condificendenza piegandomi verso loro, sarebbe un mero nulla a confronto della chiariffing purita mia. E non mi abbaffei. a Figlia a prendere umana carne da Maria Vergine? Cost fect, o mia femplice. Forfe non mi abbaffai a permettere d'effer toccato anche da peccatori; e a trattenermi a mangiare con esso loro? Vedl ora se colle mie ragioni non ho talmente vinto e legato il tuo cuore, che tu vorrefti piuttofto effer bruciata da fuoco veementiffimo, anziche negar ciò, o volermi offendere. E tu ben fai, che io ti fo vivere in questo deli lerio, di voler prima foffrire ogni forta di tormenti, che voler offendere la mia Maeltà. O viola piena di odore di umiltà! Perocche l'umiltà tua in ciò è diffimile dail'umiltà degli altri, che non fi mostra così grande ne' fegni, nelle parole e nell'opera, come trovasi nella mente: effendoche Margherita, full'efempio di Gesh Crifto, non fintamente, ma veracemente era mansueta ed umile di cuore. In nuova prova di che, diffe una volta un Frate che si ammirava, perchè ella non parlava di Dio così ferventemente, come per l'avanti era ftata folita parlarne. Ed eila rifpose dicendo: Il Signore si è diportato

eit merum ficut accomodans, cui res accomodata non redditur; qui postea non accomodat, cum ab eo aliquid requiritur. Sic quia ego Christo grata non extiti, michi merito subtraxit quod dederat. con me, come uno che dà in prestito una cofa, e questa non gli è poi restituita; il quale in appreso non dà più in prestito cosa alcuna quando gli vien richiesta. Così perchè io non sui grata a Cristo, egli meritamente mi ha tosto ciò che mi avea dato.

## CAPUT V.

De Crucis Christi meditatione, & patientia in tribulatione leta.

CAPO V.

Della meditazione fopra la Crore di Cristo, e
fua perfetta pazienza nelle tribolazioni.

5. 1. M editantem in cruce pro nobis paffum
Thefum, ipfe triumphator inuitans Margaritam ad bellum, ait: Para te ad bellum, & ad dura incommoda & difficilia toleranda dum uixeris; quia ficut aurum in fornace purgatur, ita tribulationibus, temptatiombut , infirmitatibus , doloribus , timoribus , atgilit, lacrimis, fame, fiti, frigore, & nudilate purgabo te; & dum purgata fueris, ad gloriam migrabis felicitatis eterne. Nec de his formido te terreat; fet urritter age, & letan. ser omnia fubftine, quia in omni tribulatione tua tecum ero . Et ut non deficias in progreifit tam afpero, fepe fuauitate mee prefentie te reficiam. Tunc Dei famula Margarita, in diuini erecta feruorem amoris, clamaust dicens: Ego amore tui, Domine Thefu Chrifte, qui sot lupplicia tolerafti pro me, ad omnia perfe venda genera tormentorum letanter offero me, & parata fum cum omni defiderio, pro te lumme dilecto meri. In illis autem feruoribus, multa, que referre noluit, uidens, tandem ad me confessorem sum cum spirituali iocundutate conuerfa dixit: Vis, o pater mi, iocundus ad locum, Fratresque reuerti? Cumque respondissem qued sic, ait: Scias a Christo me scire indu-bitanter, nec hesites, quod Spiritus Sanctus magis in Fratribus tui Ordinis habitat , quam inter aliquos qui fub cele morentur (1).

S, I. Meditando Margherita Gosh per noi paziente in Croce, l'ifteffo Trionfatore la invitò a combattere, dicendo: preparati al combattimento, ed a foffrire fintantoché viverai duri e difficili incomodi: poiché ficcome l'oro fi purga nella fornace, così io purgherò te con tribolazioni, tentazioni, infermità, dolori, timori, vigilie, lacrime, fame, fete, freddo, e nudità: ed allorche farai purgata, passerat alla gloria della felicità eterni: Ne fopra queste cose ti atterrisca il timore; ma opera virilmente, e lostieni tutto con allegrezza, perchè in ogni tua tribolaz one farò con te: El affiachè tu non languifca in un cammino si aipro, in ipello ti riftorerò colla foavità di mia prefenza. Allora la ferva di Dio Margherita elevara in fervore di amor divino, esclamò dicendo: Per amor voltro, o mio Signor Gesh Crifto, che tollerafte tanti supplizi per me, io mi offerisco con allegrezza a soffrire ogni sorta di tormenti, e ion disposta colla brama più viva a morire per voi , mio fommo diletto. In tali fervori poi, vedendo molte cole che riferire non volle, finalmente ri-volta a une suo Confessore, con gioja spi-rituale mi diffe: Votete, o mio Padre, tor-nare allegro al Convento, e a vostri Frati? E avendole ritpofto che si; foggiunie: Sappiate, che lo fono stata accertata da Cririto Santo abita più ne' Frati del voftro Ordine, che tra altri che vivono fotto il cielo. (1)

S. 2.

£. 2.

(1) quam inter aliques qui fai cele merzene. L'elogio magnifico, che qui si fa generalmente de l'Esta Minoni, ripcisto ancora la visi iliri luoghi della Leggenda, e il qui se purrobbe folica a baino (insibure vanamente oficatate, ed olire la verdi eligegate dello bentto l'Erna-cefenno, relicià giullificato nella moltra Difictuazione V. Dello State dell'Ordina de Frati Minest 1911.

§. 2. Consolationes diuine, que secundum multitudinem dolorum, qui tolerantur pro Christo paffo, letificant animam, ita in Margarite mense dulciter habundabant, ut ad cunda redderetur promptiffima (que uidentur multis non tantum difficilia, fet impofibilia ) perferenda illius amore, qui confortabat eamdem. Quadam igitur die dum Chrifti ludibria conturet . audiuit eum dicentem fibi : Filia , grauis eft tui corporis langor, quod uolo paulatim confumi; grauts tui moleftia temptatoris; fet grauiffima omnium tibi uidetur. & magis affligens pena. mearum fuauitatum fubtractie, uel dilatio : fet ne timeas, nec mireris, quia quanto magis meis delectationibus te repleto, tanto magis lioftis inuidens contra te suarum temptationum iacula ia ere melietur . Tu autem fpenfa mea , ne timeas eum, quoniam ego sponsus tuus, quem solum diligit , tecum fum . Non multum poft , crudeiis temptator accedens, ut eam, ad delicatiora cibaria facilius reducere poffet, omnium ciberum, quos unquam uiderat Margarita, feu gustauerat, uel audierat nominari, subite porrexit. & propinguit odores . Verum ita cor fuum allexerat divine pretatis dulredo, quod tacere non ualens illam , que de Christi suavitate conceperat, diceret cum profluuio lacrimarum: Parce micht Domine Deus meus, quia nil me poffet plene reficere, mfi ueftra prefentia, in qua eft plena & infinita fuauitas

S. a. Regit nofiri paffo, & Friginis matrix. Mai companies the muster speciare Margarite, quad tul tan afperma, ul tan derom operative, pad tul tan afperma, ul tan derom operative parter. Quadan igitur nofice, dum tam lacrimit a Domnio popularet influente, quan quantum positile fuit urbus flest, de Marrit diotes, quen fosfera i taxta crustum. In a deservit diotes, quen fosfera i taxta crustum. In a deservit diotes, quen fosfera i taxta crustum. In a deservit diotes, de la deservit diotes, de la deservita de la commentam de la constante movement de la constante movement fuitam ne fuum conflicerem. E malganum bailam in Hangay prodict granter deservita frainter, pro festalis popular graderer; quia frau fin fuera escultam a Commino, debabat ad Crustem de tilla, mor-

S. 2. Le consolazioni divine, che a proporzion de'dolori che per Critto paziente fi foffrono, rallegrano l'anima, abbondavan si dolcemente nell'anima di Margherita, che prontiffima la rendevano a tollarar per amor di colui che la confortava, tutte quelle cofe, che fembrano a molti non folamente difficili, ma impossibili. Un giorno pertanto mentre meditava gli ftrazi di Cristo, lo ascoltò dire a fe: Figlia, il languor del tuo corpo, il qual voglio, che lentamente si consumi, è veramente grave; grave altresl è la moleftia che il tentatore ti arreca; ma pena più d'ogni altra graviffima ed afflittiva a te fembra la fottrazione, o dilazione delle mie foavità. Ma non temere, ne ti ftupire, perche quanto più ti ricolmerò delle mie dilettazioni, tanto più il nemico invidiolo fi studierà di lanciar contro te i dardi delle fue tentazioni. Tu però, o mia sposa, non la temere, perchè io tuo Spoto, che folo ami fono con te. l'oco dopo venendo a lei il crudel tentatore; per induria più facilmente a gustar cibi più delicati, in un istante le prefentò e fè fentire gli odori di tutti i cibi, che Margherita in altri tempi avea veduti, o gustati, o fentiti nominare. Ma talmente la dolcezza della divina pietà avea tirato a fe il cuor di lei, che non potendo diffimulare quella foavità che di Crifto avea conceputa, con un profluvio di lacrimo ebbe a dire: Perdonatemi, Signore e Dio mio; perchè nulla mi potrebbe riftorar pienamente, se non la vottra presenza, in cui fola ritrovali piena ed infinita foavità. S. 3. La passione del nostro Re e Signo-

re, e la compassion di Maria Vergine Madre, avea talmente occupata la mente di Mirgherita, che nulla a lei fi prefentava cosl aspro e duro, che con dolcezza, e facilità infieme non lo foffriffe. Una notte pertanto, mentre inflantemente, e con lacrime domandava al Signore, che per quanto era possibile alle forze di lei si degnatte concederle benignamente parte di quel dolore, che fenti la sua Madre presto la Croce; fentì disfi da Crato: All'ora prima del giorno portati fecondo il folito alla Chie-fa de' miei Frati, dove proverai per la rappresentanza di mia passione un dolore di tanta acerbità, amarezza e pena, quale e quanto non lo fentifti, ne fperimentafti giammai. Nell'ora predetta effendo effa venura alla Chiefa, ricercando umilmente me suo Confessore e indegno servo, mi chiefe per favore speciale, che in niun modo fortiffi dal Convento de Frati, perchè come dal Signore erale stato rivelato, dovea in quel giorgo effire mentalmente 110-

14.

taliter crucifigi . Finitis itaque Miffarum Solempniis, prope horam tertiam, anima illa Deo deusta, felle passionis potata, & in Deum absorpta, uidere cepit proditionis processum, Judeorum impetum, & audire Judeorum cla-mores, & dira concilia, que Christi supplicia conspirahant . Nunc uidebat Christum pipditorie falutari cum obfculo: Nunc uidebat eum duci cum facibus & lanterms ligatum: Nunc a Petro negari, & ab Apostolis deseri: Nunc sacie liuidum: Nunc ad columpnam fine mifericordia flagellari . Nunc eum contemplabatur illudi: Nunc uelatum in facie: Nunc confpui: Nunc eius genas , & capillos conuelli : Nunc derisorie adorari : Nunc cum stapenda celeritate crucem, clauos, lan eam, testesque faisos & subornatos contra Christum parari. Quando au sem peruenit ad voces illas. Ecce rex uester : & non habemus regem nifi Cefarem; &, ego nullum in eo mortis inuenio caufam; &, acci pite eum ues . & crucifigite eum; ita in dolore cum nociferatione defecit, and omnes qui affi flebant, crediderunt firmiter eam mori. Tunc illi anime quam doloris gladius pertranfibat, fuit oftenfa M ster Virgo Filiun fu en fequens angariatum, cum Mulieribus, & Marits, & Magdalena, inter preffas consurrentium & blaf. phemantium Judeorum; & di ebat: Nunc uideo eum de Palatio extrahi: Nunc extra portam du i. Et Symonem anzariari: N'inc uideo eum clauari: Nanc latrones hine inde poni, tuxta Dominum maun. Nunc, inquit, finiter latro murmurat; nunc bonus ex-ufat, if regum postulat : Nunc Dominum meun audia gloriam promidentem : Nune Matrem commendat difcipulo; nune Virgini matri Nepotem (1).

cififfa avanti 'a Croce. Terminata pertanto la Mella folenne circa l'ora di Terza, quell'Anima divoriffima, abbeverata col fiele della passione, ed afforta in Dio, cominciò a vedere il procello del tradimento, e la ferta de'Giudel, e ad afcoltare de' Giudei le grida, e i barbari configli, che cospiravano a' supplizi di Cristo, Gra vedeva Crifto falutato, e baciato proditoriamente da Giuda. Or lo vedeva effer condono legato con fisccole e con lanterne: Ora negato da Pietro, e abbandonato dagli Apostoli: Or illividito nel volto: Or fingellato alla colonna fenza miferleordia. Or lo contemplava schernito: Or colla facgia bendata: Or imbrattato da fputt: Or percoffo nelle guance, e co'capel'i ftrappari: Or adorato per derifione: Or vedea preparatif con iffupenda celerità la Croce. i chiodi, la lancia; e i falfi testunoni subornati contro di Cristo. Quando poi giunfe a udir quelle voci. Ecco il vostro Re; e quell'altre: Noi non abbiamo altro re, che Cefare, a quelle: io non ritrovo in lui alcuna caula di morte, e: prendetelo voi, e crocifigaetelo; talmente per dolore, con grido fi fvenne, che tutti gli 4fooltanti credettero ch'ella moriffe. Allora a quell'anima, che il coltel del dolore trapallava, fu moltrata la Vergine Madre, che colle donne, colle Marie, e con Maddalena, feguiva fl fuo Figliolo angariato, tralla calca del popolo concorfo, e de Giudei che il bestemmiavano; e diceva: Ora lo vedo tirato fuora dal Palazzo di Pilato: Ora condotto fuor di porta; e coftretto Simone a portar dietro lui la Croce. Or lo vedo inchiodare: Or effer collocati i ladri da une parte e dall'altra accanto del mio Signore. Ora, foggiunfe, il ladro pofto alla finistra ne mormora; ora il buono lo scula, e gli domanda il regno: Or ascolto il mio Signore, che a lui promette la gloria. Ora raccomanda la Madre al discepolo; or alla Madre il nipote. (2) Ora i

Nunc

<sup>(</sup>a) Mass Firjial Marii sparimo. Diccadori quò, che Crifto vicino a fighirar fopra la Croce racconando alla fion Marier Vergine il Proper, cio è S. Giovanni, ono si vuol far intendere, che S. Giovanni, ono si vuol far intendere, che S. Giovanni, ono citto della gramano e fiorella gramano e fiore fiorella gramano e fiorella gramano e fiorella gramano e fiorella gramano e fiorella della gramano e fiorella di comunica della gramano e fiorella gramano

Nunc Judei insultant & murmurant: Nunc etiam tenebre occupant totam terram. Nunc sitis Dominus meus , & felieus potubes ei datur. Nunc indulget omnibus fuis crucifixoribus; & fpirisum Deo Patri fuo uore altiffina recommendat. Nunc, ait, uidet anima mea Longinum cecum ad crucem duci, & lanceam poni in manibus eius, & illuminatur modo, pretufo fanguine Dei mei. Et ut cuncha breutori fermone con ludam, nil de ferie passionis reliquit. Hoc sam nowum . & compassione plenum spectaculum ita Cortonenjes omnes commouit, quod relictis offitiis luis, & artibus, homines & mulieres, infantibus & languidis in cunis & lectulis decubantibus, Pluribus seicibus illa die, Oratorium (3) nostri toci, ad honerem heasi Fran-cisci sui & nostri Patris constructum, in flesu & planetu repleuerunt. Videbant namque non iuxta crucem, fet quafi en cruce positam Margaritam diris onjectam doleribus. In qua tam mira pasuerunt figna doloris, ut in mortis articulo crederemus eam penitus conflitutam. Pre nimio enim uehementique dolore, fridebat den tibut, torquebatur ut uermis, & torques, difolorabatur ad inftar cineris, perdebat pulfum, amiftebat loquelam , glaciebatur totaliter ; & ita funt facte raue fauces eius, ut utx poffet inselligi cum redibat ad fenfum : Adeo enim uf que ad horam nonam, fenfum, & extrinferum uifum perdidit, quod nec concurfum flentis perpendis populs, nec affiftentium dominarum, camque tenentium facies, uecemque cognouit. Et quia pretereundum effe non arbitror quad non dixi, ands and feautur. Nimirum ubi mo-

Giudei lo infultano, e ne mormorano. Or le tenebre ricuoprono tutta la terra. Ora il mio Signore ha fete, e fe gli porge una bevanda di fiele. Ora perdona a tutti i fuoi crocifisfori; e raccomanda con altissima voce al fuo Padre lo spirito. Ora soggiunfe, l'anima mia vede Longino cieco esser condotto alla Croce, e posta nelle fue mani una lancia; ed effer effo illuminato col fangue del mio Dio. E per dit tutto in brevi parole, nulla lasciò indierro della ferie della Passione. Uno spettacolo cost nuovo, e pieno di compassione commosse tutts i Cortonesi talmente, che lafciati i loro ufizi e meftieri, rimanendo foltanto i bambini e gl'infermi nelle cune, e ne'letti, si uomini che donne portarons più volte in quel giorno alla Chiefa del nostro Convento, e riempirono di pianti e gemiti l'Oratorio (3) ivi costrutto in onore del beato Francesco nostro e di lei Padre. Conciofiache vedevano Marsherits pinttofto come polta in Croce. che stante presso la Croce, da acerbi e crudeli dolori oppressa: manifestandosi in effa legni di dolore così ammirabili, che la credevamo affatto costituita in articol di morte. Mentre per l'eccessivo e veemente dolore dirugginava i denti, fi fcontorceva come un verme, od una ferpe; fcoloriva a guila di cenere, perdeva il polfo, fmarria la favella, ghiacciavafi total-mente; e le fauci di lei si resero talmente floche, che appena il fentia parlare quando restituivasi a' fensi: eslendoche fino all' ora di Nona restò priva de sensi. e della vitta efteriore in guifa, che non fi accorfe del concorfo del popolo pian-gente; ne diffinfe il volto e la voce delle Signore, che l'affittevano e foftentavano. E perchè penso non doversi lasciar indietro ciò che fopra non diffi, odafi ciò che fegue : cioè che allorche giunte l'ora del-

sien-

| Mathan |          |             |    |
|--------|----------|-------------|----|
| 2.     | Jacob    | Anna        | ı. |
|        | Cicofa   | Majia       | 3, |
| 3.     | Salome   | Gesù Cristo | 3- |
|        | Giovanni |             | _  |

<sup>(3)</sup> Fluribus vicibus, illa die, Graterium orc. L'Otatorio qui nominato è quell'istefio contigue alla Chiefa di S Franceico di Cortona, da nui defertito lopta nell'Annotaz, 20. fepra il Cap. Il. Rileggia la detta Nota.

94

riemi Demini & Saluatori hora, feilitet nora persenti, & quad inclinato capute facer ille
firitus emilitur, fuum adoc acput reclinauit
obliquotum in pedore, ut omnes cam mortuam
recletemus, amilfi pariter nomum memborum
motibus, aique failu Sicenim permanfit coram
fratribus nofiris, & omnibus aliti qui allabont
non fine alfluentia lacrimarum, ab hora illa
dici nona ulque ad uefperam.

6. 4. Vespere autem facto, quafi de morte velurgens , cum noua mentis letitia faciem furfum exexit , oculis eleuatis letanter in celum . & tanquam miris, nouisque dotata mimeribus. gratias cepit reddere copiofas bonorum omnium largitori. Set quia uerfa retvorfum, in Oratorio uidit multitudinem perfonarum, extrema gaudia occupauit timor amarus, & cepit uehe -menter affligi, quia Deus illum passionis dolorem, in confpettu concefferat populorum, & non in cella . At fuorum amantium admirandus amator . Margarite fedans timorem, dixit: De omni. but, que circa te & in te hodie acta funt, non timeas, neque dubites, quia te feci fpeculum peccatorum quantuncunque obstinatorum, ut cognofcant per te, quam libenter impertior eis meam mifericordiam, ut fuluentur. Quo audito . Margarita Chrifto grata . & de faiute proximorum follicita, fic respondit: Ubicunque ti-bi honoris & laudis tributum persoluitur, & populo, quem redemifti, potest reddi falutis oc cafio, ibi potius & non alibi, libet, altifime Domine . commorari . Nobis autem admirantibus de corporeis uiribus tam subito reparatis. dixit, quod fortior erat, quam fuerat fummo mane.

 la morte del Signore e Salvator noftro, vale a dire l'ora di Nona, in cui i l'si gnore, inchinato il capo, efalò il fuo fa-cratiffimo Spirio; ella piegò e riposò il fuo capo chiquamente ful petto; di guifa che tutti noi la credevamo morta; perdu-to avendo nel tempo fieflo il moto delle membra tutte, ed ogni feno: E così fi rimafe in prefenza de Frati noffri, e di tutti gli altri, che non fenza affuenza di lacrime fi trovarono affanti, dall'ora di Nona fino altro ad Venza filora di Venza fi

6. 4. Venuta poi l'ora di Vespro, quali risuscitaffe da morte, con nuova allegrezza di mente alzò la fronte ed il volto cogli occhi lictamente rivoltr al Cielo; e come arricchita di ammirabili e nuovi doni cominció a rendere copiose grazie al donator d'ogni bene. Ma perchè voltatati indietro vide nell' Oratorio moltitudine di persone, subentrò al sommo gaudio un amaro timore, e cominciò a grandemente angustiarfi, perchè Iddio conceduto le avesse quel dolore della passione nel cofpetto del popolo, e non piuttofto in cella. Ma l'ammirando amatore de'fuoi amanti, sedando i timori di Margherita, le disfe: Di tutte le cose che in questo giorno circa te, e in te fono state operate, non temere ne dubitare, perche ti ho fatta ip:cchio de' peccatori anche più oftinati; affinche conofcano per mezzo tuo, quanto volentieri ufo con effi mitericordia, perchè fi falvino. Il che udito, Margherita a Cristo grata, e in un follecita della fa'ute de proffimi, così rispose: In qua'unque luogo rendesi a voi tributo di onore e di lode, e può darfi al popolo da voi redento occasion di falute, ivi, e non altrove, altiflimo mio Signore, mi piace di foggiornare. Maravigliandoci poi noi delle forze corporee da lei sì presto ricuperate, dif. fe ella, che si fentiva più forte di quel

che fosse stata la mattina a buon ora. 6. 5. Fittafi pertanto fera, Margherita licenziata da me Fra Giunta ritornoffene alla fua cella: e quafi nuova Maddalena, che avea mentalmente veduto Critto in Croce, credendolo a se rapito, inebriata da dolori, inceffantemente, e con gemiti, ad alta voce ricercava da tutti quei che vedeva il suo crocifisto Signore; e ciò tanto pietofamente, che provocava al pianto tutti gli astanti, e que' che ad csia si facevano incontro: e ardendo di defiderio, ripiena dell'amor di Cristo diceva: Vede. fte voi il mio Signore? Dove anderò infeliciffima per ritrovarlo? Oh s'io poteffi vedervi, mio Signore, di qu I infinito gaudio mi colmerefte! Cerco, folpiro, grido, fielt or neum, net te isuemis, qualq fubilame per duran mentru mich fuilit. O Angeti, hamitet, G creature sonett, doctet av Donit men men polimi. Hen hen, qual feeligt, Domitet mi, ui tau mittet G crudelitet trada-cert tau berignati? Our med etreiquifit, a enter tra berignati? Our med etreiquifit, a despression of mich et al. (1988), net andre, net trade ? Itau hum micht et er nimp? Ett in hate fitt fee anziet, in qua citum dimitit. Et janpone, Domitite et al. (2018), special polimities.

6. 6. Dominica uero fequenti, dum in loco Fratrum Mico um cecebrarensur Miffarum soleminia; & ego confessor etus in pulpito populo predicarem, pre t.more & uerecundia reuerens Margarita , unx coloris impetum per breuissmam mo u an continens, ut extra se pofita, & mente aitenata, coram omnibus clamare cepit, fi fiebum Dominum crucifixum, 84 ubi Mapilirum eius polueram? Ad cuius irremediabilem fletum, omnes aftantes wire & mulieres cum deuoto feruore flere ceperunt . Ego autem , cui tam auide loquebatur , tum ad inverendam cordi eius fiduciam de reinueniendo magistrum; tum ne predicatio uerbi Dei impedimentum reciperet, alta uoce respondi; quod adeo erat curialis & largus Saluator, quem fir ardenter querebat, ut diu non poffet Juam differre, feu celare presentiam. Que cum audiuit , quod eidem celeriter appareret, femiuiua coram omni plebe refedit.

 veglio, travaglio, e il mio cuore vien me. no, eppur non vi trovo, perchè dalla dura morte mi fiete stato involato. O Angioli, uomini, e creature tutte infegnatemi dov'è il mio Signor crocifillo, che io cerco, ne mi riefce trovare. Oime! e che facette, mio Signore, che si vilmente e crudelmente dovelle eller trattata la voftra benignità? Perchè mi avete abbandonata, amor mio? Dove vi fiete ora nafcofto, che defidero di vedervi ed udirvi, nè vi odo ne veggo! O me infelice! e perchè vivo? E in quelta fete così imaniante, in cui non prese nè cibo nè sonno, perfeverò dall'ora predetta fino alla mattina della seguente Domenica.

6. 6. La Domenica seguente poi, mentre nella Chiefa de' Frati Minori celebravali la Messa solenne, ed io di lei Confessore ptedicava in pulpito al popolo, la rispettola Margherita appena per timore e verecondia potè reprimer per brevillimo tempo l'empito del dolore; e poste come fuori di fe, ed alienata di mente, in prefenza di tutti cominciò a gridare: Se io nutia fapeffi del Crocififo Signore; e dove avelli polto il fuo Maestro! Al pianto irreparabile della quale, tutti gli affanti uomini e donne con divoto fervore cominciarono a piangere. lo poi, cui essa parlava con tanta ardenza; st per mettere al fuo cuore fiducia di ritrovare il Maestro; sì perchè la predicazione della divina Parola non restasse impedita, ad alta voce risposi: che il Salvatore da lei si ardentemente cercato era benigno e liberale, e perció non potea per lungo tempo differir le o nasconderle la sua presenza. E Margherita avendo udito, che presto il Signore sarebbest a lei mostrato, mezzo morta in faccia

a tutto il popolo fi ripofe a fedete. S. 7. Terminata finalmente la celebrazion delle Messe, mentre tornava alla fua cella, con lacrime e sospiri isenarrabili chiedeva a tutti quei che per istrada in-contrava, se sapesiero ove fosse, o avesse. ro veduto il fuo Salvatore? Entrata poi in cella, ed ivi riferratafi, lasciato da parte cibo, bevanda, e fonno, non altro ammetteva che pianto, e piangendo diceva: Amor mio Gesti, chi vi ha uccifo? E chi a me ha rapito voi mio Bene? Amor mio, voi m'integnate ove or fiete nafcosto. È perche vivo fe non posso aver voi che mi resuscitaste per via della penitenza? Ed in quelli interni cruciati durò perfino alla mattina del Lunedi: in cui il vero amante di quei che l'amano, che prima era compar-fo pieno di lividure e fpr. zzato, comparendo alla piangente e supplicante Marghegastum fina presentia quietauit, omnes mentis O copport expellendo didocet, archana multa reactant, Margaritim cum magna iocunditute reliquit. Pallor tomen ille bonus, qui Apollo. los ra noptaturene fan corriputi, Almegraina, que projetr aflantes, ferures, boloreque in mente collistraren querendo Afusim, nuale redarguit, qua piene inuitata non fuerat Magdeinem 10 onni modo querento di

S. 8. Audiens Christi famula Margarita, quomodo Sancti per fidem uicerunt regna, & operati funt iuftitiam , michi confessori fuo loquenti respondit; quod admirandum fuiset fi ad ludibria, & mortem cum cantu & rifu non properabant. Ego namque tam infima, tantum. inquit, gusto de fuauitate glorie paradifi fola-tium, quod ipsum nulli magnifi entie, uel honori valeo fimilare: Tantufque & talis eft ille flatur, qued ad eius odorem, trem cum inbilo ad omnia toleranda genera tormenterum: tantum fentio, tantumque aurio de ille fonte, qui nun quam deficit , quod nec adufta ignibus , net in cifa mucronibus, crederem uel minimum fentire delorem: tantum fimiliter de arra promif. fe michi glorie fecuritatem rezipio, ut nulltus abfque pena uidere possim faciem creature: immo & qued plus eft , diffolui cupio . & mori celeriter , quia mori pro summa uita michi gaudium est; & uiuer: ulterius reputo non solum amarum Supplicium, set infernum. Tua enim dultedo ita Domine, me allexit, ut pro tui amore nominis, corrodi uellem carnem meam ufque ad ofsium medullas a uermibus; quia uel aliqualiter fatisfacerem tibi de culpa preterita; uel aliqualiter tibi conformarer in pena; uel citius, ficut opto, errederer de huiut uite miferia: & fi uermis unus de carne caderet, de terra, Domine mi, cum obfrulo recolliverem pre letitia, & ftatim reponerem in loco doloris. Het tam anhelanter defiderabat Altisimum, ut non defineret flere negligentie mittum, quo carebat ommino; quia nil ei uidebatur agere urrtuofum, cum ( preter ex effum contemplationis diums , & continuam uite afperitatem, & proximorum adortationes perutiles,

rita irtefito di financialità, coli memoria la ranquillo colla fina prienza, che difenciando i dolori tutti della mente e del corpo, e revelandole molte cofe fegrete, colma lafciolla di finama gipi contento. Tuttavia quel buon pattore, che nella fina apparazione correffe git Anollori, fortemente priefe fin righerita, che per ri-guardo degli affanti, avec nel cercer Gordinori, efficuolche nel modo di ecrer i lai non avec imitata perfettamente la Maddalena.

S. B. Ullendo la ferva di Crifto Marglica rita, qualmente i Santi per mezzo della fede furono vincitori de regni, ed operarono la giuftizia; a me suo Confessore che di tali cole parlavale rispose; che sarebbe fire cofe de flupirfene, le non foifero corfi incontro agli ftrazi ed alla morte col canto e col rifo in bacca. P-roccaé in foggiunfe, the son cost infina . gufto un follievo si grande in ripenfando alia foavità della gloria del Paradifo, che a niuna magnificenza od onore posto rasfomigliario: ed è tanto e tale quello stato di gloria, che dietro all'odor di esso andrei con giubbilo incontro ad ogni genere di tormenti: Tanto io fento, e tanto attingo da quel fonte che mi non minca, che ne abbruciata dal funco, nè tagliata dalle ipade crederei di fentire il menomo dolore: Tanto parimente ricevo di ficurezza dalla caparra della g'oria promeffami, che noa posto veder senza pena la faccia di qualsifia creatura: anzi, quel ch'è più, desidero di discingliermi e di presto morire; perchè il morir per la vita eterna è per me fomma gioja; e il vivere ulteriormente lo reputo non folamente un amaro fupplizio, ma un inferno. Conciofiache la dolcezza voftra, o mio Signore, talmente mi actraffe, che per amore del voftro nome, vorrei che foffe rofa la mia carne da' vermi fino alle midolle dell'offa ; perchè così darei a voi in qualche parte almeno foddisfazione per le colpe pallate ; o in qualche modo a voi mi conformerei nel patire; o più preflo ufcirei, come defidero, dalla miferia di quelta vita: e fe un verme folo cadeife dalla carne in terra, io con allegrezza lo raccorrei, o mio Signore, con baci, e tofto lo riporrei nel luogo del dolore. Dafiderava poi Margherita con tanta anfiet i l'Altiffimo, che non avrebbe mai cellato di plangere il vizio della fua negligenza, che in niun modo ritrovavati in lei; mentre nulla a lei fembrave fare di vutuofo, quando (oltre l'effatica contemplazione delle cofe divine, e la continua aufterità

CAP. V. a: infirmitatum moleftias) non dicebat in die ultra (minus quam) fex centa Pater nofter, cum falutatione beate Virginis, & Gloria Patri (4). Et quia uolui iplius mitigare dolorem , & inconfolabilem fletum fedare , dixi aund feruens desiderium de Christo con cotum. Et erus meditatio pajtionis afsidua, continua erat otatio, cum duicior & efficacior fit mentalis cratio quam uscalis. Et parum post, cum instemitatis angustie inualescerent, & temptationes uarie molestarent, aftitit ei fidelis Deus, ut saceres in temptatione prouentum, roborans ui ibus de-flitutam, & illustrans a temptatoribut uarie perfuglam (5), & dixit eit Filia, quantum nunc in prefentia mea letaris? Et illa : Tansa eft , tamque indicibilis to unditas ifta , quod eum dulcedine hac, quam fentio, onnia eligo genera tormentorum, & nullam temptationem. feu supplicium expauesco: omnem enim superat penam, ownefque dolores euacuat; & ita omnes amaritudines in dulcedinem uertit tue confolationis presentia, quod cum ipsa incunctanter & letanter immergerer absque pena in plum-bum liquatum, feruens oleum, & in ardenti fornace cantarem. Nimirum tanta inerat ei fertitude mentis, qued nullatenus erat conten-

di vita, e le utiliffime efortazioni de proffimi, e le molettie dell'infermità ) non recitava in capo al giorno men di fecenta-volte il Pater noster, coll'angelica falutazione della beata Vergine, e il Gioria Patri (4). Laonde volendo io mitigare il fuo dolore, e fedare l'inconfolabile fuo pianto, le diffi, che il fervido defiderio che avea conceputo di Crifto, e l'affidua medirazione della passione di lui, era un orazione continua; effendo più dolce infieme e più efficace l'orazione mentale, che la vocale. E poco dopo crefcendo le anguftic dell'infermità, e moleltandola varie tentazioni, feceli a lei prefente per afftfterla il fedelissimo Iddio, affinche dalla stella tentazione ricavasse vantaggio, fortificandola destituta di forza, e rischiarandole la mente dal tentatore in varie guife turbata (5); e diffe a lei: Figlia, quanto è grande il giubbilo che or tu provi, in mia prefenza? Ed ella: Questa giocondità è così grande ed indicibile, che con quefta dolcezza che ora fento mi eleggo ogni forta di tormenti, e non pavento tentazione veruna, ne verun supplizio: Poiche supera cila ogni pena e spandisce tutti i dolori, e la prefenza di vostra consolazione ralinente cangia tutte le amarezze in dolcezza, che con esta senza indugio ed allegramente m'immergerei tenza pena nel piombo liquefatto, e nell'olio bollente, e in mezzo alle fornace ftarei cantando. Era si grande in lei la fortezza d'animo, che

(4) Et Giria Pari. Il nomen de attre affer or, che Marghrita seu, preò in no di irecitare (econdo che vien rierio ne 5) 3 ta 3, 3 de del aguente Cip VI. aucendera sopra quatrotich meghaja; ciòs, in privo luogo año, ogni giuno, o su 40 dopo ciascana Orranonica; londire do per ciascano der principal Mergi della Victione del Signore i di più 1500. gen il benefaj dol Signore a let dispesa in, pri derem Ordani di Santa Chiera, e prio Benefatoria. Et fastianene a capo pi principal Benefaj de Do dispensati alle die erea cure, e respitata ne sacti. Libriz i quil fasno in tatti in somma di 1430 A rierra del 200, quali riccitava oggi inforno, e che fasno il namero di 4440, pres, che gil attri i diffibilitare in diretti giorni sussecurivamente; provando per altro rammarco, come qui si dice, se tra tutti non giugorea a retritime altemo più di 600 oggi forno co che macco più forno co che macco più di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di 600 oggi forno co che macco più fine di fi

(c) A tompatarious and parintine. La voce sergiatere il în bitino, che în titilino tipilica proprimente convince la rispogue e fait piepre da sistente a cio, che il vod date ad introdere; onde diceadoli Maghetin persona del creatore, o dai restitutiri a immatarilia incolo prefindo sistento il el ilinizioni del Comonj, che il returivo Ma serendo il prefindo sistento il el ilinizioni del Comonj, che il returivo Ma serendo il prefindo di consistenti il Signore, che con avrebe mis percefio, ch'eli retitate dal Demontrillata con especialmente e el 9 ta del 10 il ilinizioni sul ilinizioni del proprio del prefindo del returbo del signore, cone qui dicei oppressimente, la illustrata, alinché non cedera; e non refiner logianta: simbrata a compatarila saura prima del instituti del prefindo del

ta infliftat iniurias uincere, fet penitus igno- pon era contenta di superare le ingiurie rare, obliuifci jummo opere nitebatur; effi a. citer se tedentibus ministrando sine querela, nist ubi Dei sura uiviliter desensabat, & con-scientia perurgens ipsam impelleret ad loquen. dam. pro uttierum extirpatione, & plantatione uirtutum.

5. 9. Quadam igitur die, dum confortandi enula cellam eius ingrederer, quando Senis proumciale fiebat capitulum (6), coram me cum omni feruore locuta eft dicens: Pater mi confellor, Spiritu Sancto didici revelante, quomodo Fratret in capitulo congregati uos artare ordinant circa uifitationem meam: Nam propter experientiam feripturarum, & multiformeum illufionum, que in multis reperte junt, de flatu meo quidam dubitant. Set tanta eft diuine condescensio pietatis, quod nec me ue-stram plantulam, uobis a Cristo recommendatam, totaliter uos non permittet deserere. Celebrato capitulo , iuxta uerbum Margarite , nous Cuffos Fratrum (7) Cortonam adventens.

arrecatele; ma fi sforzava di cotalmente ignorarle, e dimenticarfene; fervendo effettivamente, e fenza querela coloro che la offendevano: eccettuato il folo cafo, in cui dovesse difendere, come viri'mente faceva, i diritti divini, o in cui la ftimolante coscienza la spingesse a parlare, per estirpare i vizj, o piantar le virtà.

5. 9. Un giorno entrando io nella fua Cella per confortarla in tempo che facevali in Sien: il Capitolo provinciale (6), parlò in mia prefenza con gran fervore dicendo: Padre mio Confessore, ho apprefo dallo Spirito Sinto che me l'ha rivelato, che i Frati congregati in Capitolo determinano di limitarvi rapporto alle vilite da tarfi a me: perchè l'esperienza delle-Scritture, e di molte e varie illuftoni, che in diverfe perione fi fono fcoperte, a'cuni dubitano del mio stato: Mi è sì grande la condificendenza della divina pietà, che non per:netterà, che voi totalmente abbandoniate me voltra pianticella, a voi raccomandata da Critto. Celebrato il Cap tolo, fecondo appunto che detto avea Margherita, venendo a Cortona il nuovo Cuttode de Fraci (7), incimò a me luo

(6) Snande Senis praninciale febat Cari vlum; L'Anno, nel quile fu celebrato in Siena Il Capitoio provinciale, di cui qui si pitia, è probable, cae tosse quell'iftesso, in cui Marghenia passo, per ordine di Gisu Crido alla Cella piesso la Rozea, che fu verisimilmente l'anno 1288. I dopo che la Santa avea data l'altima mano ana fondazione dello Spedile di S. Maria della Mitericorup : il di primo di Maggio di detto Anno, come si La espressamente ne' 1 26 del Cap-VII. L' probabile, dissi, che in quell'anno medesimo tosse celebrato il Capitolo provincia-le in Siena, in cui tu risoluto di limitare al P. Fr. Giunta le Visite da farsi a Marghenta ad una sola volta la tettimana &c.; attelochè dubitavano i l'adri congregati in Capitolo, che in Let potesse essete dell'iliustone de : molli a ciò verisimilmente da una specie d'incoftanza, e leggerezza di animo, che to essa companya in quella mutazione di Cella; la qual incoftanta, e leggerezza era pure comparsa in iet at Fratt dimoranti in Cortona, meno informatt del di let spirato; come può rilevarsi da quanto aupra fu riterito nel Cap. Il. 5 g. E più ancor

thiatamente vedraffe nel \$ 39 del Cap IX.

(7) Nonus Cuffes Frateum cre. Chi fosse il nuovo Cuftode della Cuftodia Aretina eletto nel Capitolo Provinciale di biena, e che porto a Coriona le oroni zioni del Capitolo, tapporto alle visite del P. Fr. Giunta a Morgherita, quantunque il Tetlu qui non lo esprima, dalla serie tuttavia della Leggenda inlevasi battontemente, che quelli fu Fr. Giovanni da Coffiglioac, il quale, (come accennosti nella Nota all sopra il Cap. Il a fu , finche viste, il principal Direttore di Marginetta. Conciestache abbiamo dalla Leggenda, e dall'Autonica scrit-14, per quanto sembra, di propria mano del P Fr Giunia in principio del Codice originale della Leggenda medesima, che a'tempi della Santa vi tuion succellivamente tie Cultodi della ocus Legenda montana se de l'entre que la saina " turba socciaramente le consolicia Artena I li primo de quali fai Fr. Ranaldo da Callipinore, avanti cui Margherra velti l'abito del Terri Ordine, e il quale vien nomanio come attual Cubode nel § 1. del Cup. I della Legenda, e ne § 6, e. e. del Cap. II., e finalmente decier morio nell'attuativa di Cubode nel § 7, del Cap. IX, imminente appunio il Cupico Provinciale di Sieva della Cap. I della Ca na, 10 cui fu ordinato, che a Margherita si diminuitsero da Fr Giunta le Visite, vaie a dire, circa il principio dell'anno 2288. Il secondo fu Fr. Giovanni di Callignone sipra nominato, che nel 5. 11. del Cap. X si dice, che allora era attuai Cullode; e il quite esseudo morto (come più sotto si nota nell' Annoias, 14 sopre il Cip VII i nell'anno 1289 s ne segue, che non potè altro che cgii catte l'eletto in Cuftode Arctino nel 1288, cioc un anno, o poce più d'an anno avanti, nel Capitolo di Sicna: altrimenti non si saprebbe qual

legem michi confessori fuo imposuit ex parte capituli , non qued cam defererem , fet ut femel intra dies octo uifitarem eamdem, nifi cum aliquis ei nouus cafus accideret, uel cum in fuis languribus contingeret eam grauius laborare. Cernens autem hoftis nofter antiquus, aliquos Eratres de ipfius perseuerantia dubitare, Er ne confolationes ille per illusionem uel fictonem ferent, ad acquirendam fame popularis celebritatem, cepit in cella dicere, quod Frares experientia docti, fazientia freipturarum illuminati, & gratia Sancti Spiritus plenius illustrati, id irco de ipfa ceperant dubitare, quia per eos coenofcebatur uera iter, quod tosa uita, reuelatio, & confolationes, que uidehantur divine , nil erant nifi deceptio. Propier quod Margarita statim fe in orationem proferens, cum lacimis & tremore dixit: Domine Thelu, quem folum fequi fimplici & pura mente defidero, quem folum amo, propter quem corpori meo non parco, & cuncta que funt fab celo terrena contempno, cuius scripture, in quantum fimplicitas men de prediratione filiorum tuorum capit, fideliter credo, aduna me flentem & trementem , & in noun dubitatione poritam. Et Dominus al eam: Cur fles? Et illa: Domine mi, qui fiis omnia antequam fiant , bene nosti , quod aliud agere modo non poffum; tum quia pugno cum inufibilibus hoftibus certantibus contra me; tum; quia Fratres, authus me commendalti, fua dubitatione me terrent. Eternus autem rex , ut pufillanimem confortaret, in speculum fe patientie penens, Confessore per parte del Capitolo, non che in l'abbandonaffi, ma che la vificaffi folumente una volta ogni otto giorni; a tiferva di quando foffele fopravventto qualche nuovo accidente, o quando folle occorfo che ella fi trovalla più aggravata ne' fuoi languori. Accorgendoli poi il nostro antico avverfario, che alcuni Frati dubitavano della perseveranza di lei, e che le confolizioni, che diceva provare, effer poteffero illufioni, oppur finzioni per acquifterff celebrità di fama popolare; cominciò a dirle in cella, che i Fratl addottrinati dall' esperienza, illuminati dalla Sapienza delle Scritture, ed illustrati più pienamente dalla grazia dello Spirito Santo, avean perciò cominciato a dubitar di lei, perchè veramente conoscevano, che tutta la fua vita, con tutte le rivelazioni, e confolazioni, altro non erano che inganno. Perlochè Margherita immantinente proftrandofi in orazione con lacrime e con tremore diffe: Signor mio Gesh, che folo con femplice e pura mente defidero, che folo amo, per cui non perdono al mio corpo, e tutte disprezzo le terrene cose che fon fotto il cielo; le cui Scritture, per quanto la mia femplicità dalle Prediche de'vostri Figli è capace d'intenderle, fedelmente credo; ajurate me piangente e tremante, e posta in una nuova dubbiezza. E il Signore a lei. Perche piangi? Ed ella: Mio Signore, che faoete tutte le cofe prima che abbiano l'effere, voi ben fapete, che or non posto far altro; al nerchè combatto con nemici invisibili armati contro di me; sì perchè i Frati, cui mi raccomandatte, colle loro dubbiezze mi atterriscono. Ma l'eterno Re per confortare la pufilianime Margherita, ponendo avanti a fei fe stello come specchio di pazien-N 2

tempo sergante al di lui Cultodiro. Il teno Cultode finalmente fa Pr. Filippo, di cui in menione oli 5. 6. del Cap. VII. e and 1. 3. del Cap. VI. della Legenda; ci ci nella surificità Autenne à nominato coi ripolo di Cultode, non meno, che Pr. Runallo, e Pr. Giovanni di Cultode, non meno, che Pr. Runallo, e Pr. Giovanni di Cultoder, non meno, che presenta di Cultoder, non meno, che presenta della Legenda; Nè altro può dira; se non che succedeste nel Cultodisto Arctino a Pr. Giovannio Apop che quella fina morro, cele isumono all'Anno 110 di

ait :

Forte ad alcuso rechris assaviglis, che se Fr. Grovansi Fr. Il Cadode ciero nel Capitolodi Sena, sensario cgli picusmento a portua dello spirino di Mughettis, son dileguaste, son dideguaste, son discussi estadubij, che i Padri edunati in quel Capitolo avezso sopra di tei, e constetiute, c'he le fostror
diminuite le Viste da Fr. Gionza. Na olire l'umilità del Religiono, che dover sirgli ancione
ra il proprio di gustino degli altri; si ha di più nel seguente 5. 15, di queño fisto Capitolo, come il Signore rivico dal Sansi, che i sua pere sirrebeco divisito di lei: Sci fasitte si ha
ni, che nore il shabedoniase, ma si interpronese a suo favere presso gli sitti Padri, che
gione: speglis suoi smici i il qual baon uficio valte se non altro a micigare la inibizione di
fatti 3 Fr. Giusta di vistatari, a casificite, come più sotto cali Stora 5, si docarra.

ait: Filia, non mireris, fi de te Fratres uaria opinantur , & disputant , quia de me uero Deo Filio Dei uiui quidam crediderunt, quidam uere dubitauerunt . Ad qued uerbum Margarita in omni tribulatione rutilans ficut aurum optimum in fornace, dulcorata, & robo-rata mentaliter (ficut oculis meis uidi) prudenter cum incipientibus, libenter cum profieientibus , letanter cum perfectis , le preparauit ad omnia dura & afpera toleranda. Adamantinum enim cor eius nulta frangebatur iniuria, nulla in quempiam lingua eius erige-batur querela. Mos namque Domini famule erat. tam ex uelementia divini amoris, quam interne compunctionis, uel timoris, feu fraterne compassionis, fletus fletibus, suspiria suspi-riis addere. & internum dolorem animi coliibere at celare non posse. Qua ex re sepe ad nocem flentis, & in oratione cum Deo sepe loquentis, nicine domine cum magna deuctione currebant, & extra celle hoftiolum objeruantes eum inundantia lacrimarum orantem, seseque in unfis & auditis feruoribus, ad diginum a. morens renouabant. Aceidit autem, quod quedun mulier quodam zelo dulla cuftodie, repelbere cum rumore a cella dictas dominas ibi flentes & laudantes dominum, congretur. Ad cuius uerba non fecundum feientiam prolata. multer quedam alia tanquam impatiens contumeliofe respondit, & quedam improperia, que mer loco nec tembori congruebant, uoco garula iaculauit: Cutus amaritudinem dulcis Margarita intra cellam orans dukorare dum ucluit, fetiam ticentiquit de cella, & irritatam feminam, ut fecum es nocte maneret, humiliter imitauit. Set quia erumpent furor, & femi. neus maxime, omne qued recle dicitur putat effe peruerjum; ee quod fecum non habet mifericordiam neque fenfum; quafi obfessa a decenia protulit. Set illa, que in Deum animum dulciter & fiabiliter fixerat , nidits commeta inturtis , fuautoribus inuitation:but , rationes pulcherrimas oftendendo, feipfam accujando, demulcere curaute, nec pecuit. Nam in fuo fure-

za: Figlia non ti ammirare, le diffe. fe i Frati hanno di te opinioni diverse, e secondo elle difcorrono; perchè anche di me vero Dio e Figliolo del Dio vivente alcuni credettero, ma altri dubitarono. Alle quali parole Margherita rifplendente in ogni tribolazione come l'ottimo oro nella fornace, mentalmente raddolcità e corroborata (come to lo vidi cogli oechi miei) fi preparo a tollerare prudentemente co' principianti, volentieri co'proficienti, allegramente co' perfetti, tutte le cole anche più dure ed acerbe: Perocche il fuo cuore di diamante non fi frangeva per veruna ingiuria, nè la fua lingua moveafi contro chicchefia comunque fosse incitata: estendochè la Serva del Signore avea per coltume, attefa la veemenza si del divino amore, che dell'interna compunzione. o del timore, o della compassion fraterna, di aggiugner gemiti a gemiti, fospiri a lofpiri, e di non poter reprimere o celare dolore interno dell'animo. Quindi accadeva fovente che alla voce di lei che piangeva, e frequentemente con Dio parlava nell'orazione, le Signore vicine con divozione accorrevano, e al di fuora della porticcipola di fua Cella, offervandola orante con inondazione di lacrime, per mezzo de favori divini in lei veduti e uditi ravvivavano in te stelle il divino amore. Avvenne poi una volta, che certa donna compagna di Margherita, molla da una specie di zelo di cultodir la Cella, sforzoffi di difereciar con romore della Cella medelima le prefate Signore, che ivi piangevano, e lodavano Iddio. Alle parole della quale con imprudenza proferite, un altra donna come adirata ed impaziente oltraggiofamente rispose, e con voce garrula vomitò degl' improperi che non convenivano ne al luogo, ne al tempo. La cui amarezza raddolcire volendo la dolce Margherita, che dentro la lus Cella orava, mandò fuori di cella la compagna, ed unilmente invitò la femina adirata a trattenerfi quella notte con effo lei. Ma perchè il furore allorchè dà fuora, e fopra tutto il feminile, tuttociò che per bene fi dice, prende come detto per male, effendoche non ha feco mifericordia, ne fenfo; colei quafi offella dal demonio, proferì ad alta voce molte contumelle contro di Margherita. Ma questa che dolcemente e stabilmente avea fissato l'animo suo in Dio, non punto dalle ingiurie commoffs, procurò di raddolcirla con inviti ancor più foavi, producendo bellissime ragioni, ed acculando se stella: ma non le riusci di acquictarla: Perocchè perfittendo pertinare illa persinaciter manens , ei nec affenfit , neque Cellam intrare uoluit, nec ad preces aj fistentium dominarum, a tymore queruloso ceffauit . Videns autem Christi famula humilis, quod ad eam intrare noiebat , rogauit eamdem, ut eam in fuo fufcipere dignaretur hofpitio, & erat parata manere fecum: Set ita ipfius ira impedierat animum , qued Dei famulam, quam precibus inuitare debuit, nulla ratione recepit . More autem medicorum medicarrix effecta, qui calidis curant frigida, ille fero cenam fibr miffam tranfmifit humiliter. cum deficerio cordis intimo obsculandi labia, que aperta fuerant indecenter in infamiam Margarite. Nam dicebat: Quodcunque amore Domini Thefu Chrifli paliar, maxima dulcedo refectionis uidetur michi.

S. 10. Quamuit enim per ordinen dit quatitet circulum (8) facetts plinites i petuali modo iplius reneadatur in crete qualibet dis modo iplius reneadatur in crete qualibet dis explite trans cellenn, i qualibet i plinite reficie Domini, choirti impetur sinientus iplium chria, ficul mater amific plito, fiched Dominium, sende noi plenano per terram ufque col brium Morerum Fritzian, gadois rem recommente collega, fi damirahiti, qui haripre somet Ecclosia, fi damirahiti, qui hari-

ce nel suo furore, non le diede retta, nè volle entrar nella Cella; e nè meno pregata dalle Signore affiftenti volle ceffare dal querulofo romore. Vedendo allora l'umile Serva di Crifto, che non volca colei entrare nella fua Cella, la prego che si degnalle di accoglieria in fua cala, difpofta di paffar feco quella notte: Ma l'ira avea talmente fconvolto l'animo di colei, che laddove dovea invitar con preghiere la Serva di Dio, non volle in verun modo riceverla. Margherita poi, giusta il costume de' Medici che alle frigide malattie applican calidi medicamenti, fattali in certo modo medichessa, quella stessa fera trasmise con umiltà a colei la cena, che per se erale ftata in carità mandata; con intimo desiderio del suo cuore di baciar quelle labbra, che fi erano aperte tanto indecentemente per infamarla. Perocchè diceva ella: Qualunque cofa io foffra per amore del mlo Signor Gran Crifto, a me fembra una doleczza sł grande, che più d'ogni altra mi conforta e riftora.

an Gollouis e interasion and priorio ordibratamente il Giro (1) della Piffione, tusttavia in modo fipeciale fi rinnovava nel fuocuore ma tal Giro in ciafaru Vecerdi, del qual girono ella diceva, che aiumo de Criliani dovrebbe in ello rileggrafi. Ondo avvenne che una volta il Venerdi fanto, il di Cella; e col capo nofaco come fi folfe ubriaca, e a guifa di una madre che ha perduto il fuo figin, piangeve ella il Signore; andando e mettendo firtida per la Cutta, finche giurie alta Chels de Frastbiliona qual come della considera di contra della considera di contra della concontra della conconcon-

flar,

(8) Quamuis per ordinem die qualibet eireniam ere. Circare, o come dice il noftro Tefto latino in quefto luogo, circulam facere: fu detto dagli Scrittori de tempi bassi ( in cui appunto vivea S Margherita, e in cui fu scritta la sua Leggenda i per girare, vificare con- come può vedersi presso Ducange alla voce Girca De Onde cercare D'acetim, e cerculum facere Diaceus, era la Visita solenne, che i Vescosi facevano di tutte le loto Chiese; o il giro, che per visitare le loro Chiete, facevano per tutts la lor Dioresi Quindi eirentam facere Paffonis per ordinam era per S. Marghenta, in suffants almeno, l'iftesso, che sarebbe in oggi il fare la Fia Crueie, vint nache per ordine le Stationi, o ficendo il giro ordinato delle Stationi midegime. Cost quando si dice, che Margherite per ordinem die queliber circulam facistat Paffiente: Faceva egni de erdinatamente it gire della Paffene; vuol direi quasi l'iftetso, che se si dicesse, ch'ella ogm di fecesse la Via Crucit. Diffi, quant l'iftife per esprimere una certa similitudine . e non l'iffesso propriamente; essendochè a temps di 5 Margherita enflevano bensì anche allota le 51-21oni origin-li della Fia Crucis la Gerusalemme, ma non si era per anche pensato di ettener dalla Sede Apoftolica, come è fisto fatto dipoi, la concessione di erigerne altre a somiglianza di quelle in altre parti del Criftianesimo. E perciò non faceva ella il giro della Passione movement corporalmente, come si ta nel praticare il santo efercizio della Pia Gracia; ma faceva un tal guto colla meditazione paramente mentale, scorrendo ordinatamente col pensiero sopra tutti i Miflerj, meditandone un dopo l'altro, della Sacra l'assione del Redentore. flas, & timor Fratrum non cohibuiffet eamdem . Unde amater aingentium fe, ac redemptor dinet fenti paffionem etus: Si effes in uafta & nemorofa falttudine, noclurnit horis & tenebrofis , hostibus dolofis & infidiantibus plena . dif. ferres ad me currere? Et Margarita respondit: Credo, mi Domme, quad ad inftar pueri gestientis obuiare matri uocanti, pre defiderto ueniendi ad uos, in uia caderem, & in uia fupra uires currendo penitus remenerem. Et Chriffus ait: Filia, sur uis in terra facere paradifum, cum ego meo corpori diumitati conjuncto non dederin? Non Speres hoc, quia nulla tibi ratione continget. Tu namque uis facere ficut Petrus, qui possquam in monte Tabor mee claritatis splendo em suit intuitus, tria uoluit ebrius fpiritu figere tabernacula, nescient quid diceret inconsueta repletus dulcedine. Quapropter ficut ei quod petit non con-ceffi, ila nec paradifum, quem tibi fum daturus in patria, fine medio poffidebis in uia.

S. 11. Imitatrix Altissimi Margarita, ad folum Christum, quem unice diligebat, anhelans, fine iffius utfitatione dulcedinis non po-terat confolari . Unde cum effet in infirmitatibus patiens, in temptationibus fortis, illum fine quo nichil eft unlidum, nilque fanctum, quius dulcedo futtrahebatur ad tempus, fepe cum lacrimis repetebat dicens: Ubi nunc eft tua, fuper omnia que defiderari poffunt, dul eis presentia, fine qua utuo in amaritudine amarisfima? Pater sancte, pater uni e, pater miferu ordie, cur cotidianis febribus laboransem , & millam preter te medicinam wolentem deferis? Cur me, defenfor meus, pugnantem cum hoftibus, qui me uifibiliter in figuris uariis uallauerunt, relinquis? Sine te dure quo ibo? Ubi abstondor? quam pugne uictoriam consequar sine te? Thesus uero suorum merces pugnantium, & languentium medicina, Margarite respondit dicens: Quousque uixeris corporaliter in hac uita , dinerfis et magnit teibulationibus affligeris: Et livet femper tecum fim, non tamen fine intermiffione, ut optas, fenties dulcedinem meam: Nam quandiu Super tam ineffabilis resectionis mensa quiefreres , mulla tribulatio, mulla corporatis sofirmifua onefth, e il timore de'Frati non l'a. vessero ritenuta. In tal congiuntura l'amatore di quei che l'amano, il Redentor notiro diffe a lei che piangeva la fua paffione: Se in ore nosturne e tenebrofe tu ti ritrovalli in una valta e felvola folitudine piena di fraudolenti ed infidiofi nemici, differirefti tu di correre a me! E Margherita rifpnfe: Credo, o mio Signore, che a guifa di un fanciullo, il quale va incontro « alla madre che il chiama, pel gran defiderio di venire a voi caderei per istrada, e correndo fopra le mie forze, nella firada medefima rimarrei sfinita. E Crifto diffe: Figlia, perchè vuoi tu fare il Paradifo in terra; quando io qui non lo diedi al mio corpo alla divinità congiunto? Non isperar ciò, perchè in niun modo ti potra riufcire. Tu vorresti far come Pietro, che dopo aver contemplato ful Monte Tabor lo inlendore di mia chiarezza, volle ebrio di foirito ivi costruire tre Tabernacoli, non fanendo ciò che diceva, d'infolita dolcezza ripieno. Perlochè, ficcome io non concedetti a lui quello ch'ei chiefe; così tu non pollederai in via quel paradifo, che io fono per donarti in patria.

6. 11. La immitatrice dell'A'tiffimo Margherita, anelando al folo Critto che unicamente amava, non potea confolarfi le non era colla vifira di fua dolcezza confolata da lui . Onde effendo paziente nelle infermità, e forte nelle tentazioni, spesso con lacrime a fe richiamava quello, fenza del quale nulla viha di forte, nulla di fanto, e la di cui dolcezza per qualche tempo a lei fottraevafi; così dicendo: Dov' è adello la voltra, fopra tutte le cofe che bramar fi possono, dolce prefenza, fenza la quale vivo in una fomma amarezza? Padre fanto, padre unico. padre di mifericordia, perchè lasciate in abbandono me, che fottoposta mi trovo a quotidiane febbri, ne altra medicina voglio che voi? Perche, difenfor mio, mi lasciste fola a combattere co'nemici, i quali visibilmente fotto varie figure mi allediano? Dove anderò se non ho voi per guida? Dove potrò nascondermi? Qual vittoria riporterò nel conflitto fenza di voi? Ma Gesh guiderdone de'fuoi combattenti, e medicina de languidi, sispose a Margherita dicendo: Fintantochè tu viverai corporalmente in questa vita farai afflitta da diverfe e grandi tribolazioni: e benche io fia fempre teco, tuttavia non fentirai fenza intermissione, come desideri, la mia dolcezza: mentre per quel tempo che tu ripofaffi fopra la menfa di si inellabile refezione, niuna tribolazione, niuna infermità corporale, niuna quanto fi voglia im-

tes, nulla impetuofa temptatio te grauaret. Tune Margarita, divinis confortata colloquiis; magistro ueritatis respondit, dicens: Domine quantuncunque pro tui amore nominis afflicta fuero, te laudabe, tibique inseparabuiter adhe rebo : Et quia non poffum utuere fine te; per quem omnia uiuunt . ideo ne discedas a me. Eadem hora, ego juus in Chrifto Jeruus & baiulus, Margaritam uifitaui in extremis, ut tredebatur, pre timore Domini laborantem : & dixi ei, quod fpem fuam in illo poneret. cuius beatiffini superne ciuitatis ciues ipfam in exitu foliarent. Auditoque nomine ciustatis fuperne, ftatim rapitur in ex elju, & uidit Matrem Domini reg: Filio juppicantem pro ipfius festinanda felicitate. Poli quam uifio nem remanfit et de recessu per mortem auiditas . & cum auiditate je uritas , exclufo timo. re priftino quem habebat de suftitie Dei feueritute: quia Chriftum viderat tuxta Mattem arridentem fibi um amni placiditate, & maternis precibus annuentem .

6. 12. Gratissima Christi famula Margarita, post octavam Epyphanic, passionem Saluutoris noftri cum la rimis meditans att: Domine, parata sum iurare, si uis, quod cunctis diebus uite mee, sub te si: afflicto pro homine, nullam confeiationem requiram . Et Domina dixit: Domina mundi, Regina celi, Domini mei mater, si Filium uestrum tam crudelia pro me paffum de occidente in oriente uiderem, digna non effem oculos ad ipfum erigere; & tamen fie me fuus amor aliexit, quod pre aut. ditate ipfius me coltibere non possum a cursu, quoufque perfecte inuenero, quem fic amo. Et in hae meditatione tam anxia, ab hora nottis mutaticali remansit confecta doioribus ulque ad horam primam; in qua renountus est doier mentis, propter Chrifti uerbera & tudibria, & totius ordinem paffionis, quem meditando cum inconfolabili fletu difiurrit; Matri Redempteris neftri cruciatina pietate compatiens, magis quam prius se mentaliter cruit confixit. Cuius corealem compassionem Christia acceptans loquitur et, duens: Filia mea Margarita, quoufque inxta crucem ftetifti, milis gratia rum muneribus se ditaui; & receptis maiora

petuofa tentazione ti farebbe di aggravio. Allora Margherita confortata da' divini colloqui, rispose al Maestro della verità dicendo: Signore, per quanto grandi fiano le affi zioni ch'io foffro per voltro amore, sempre vi loderò, e a voi starò infeparabilmente unita: e perchè non posso vivere fenza voi, per cui vivono tutte le cofe; perciò, vi prego, non vi allontanate da me. Nell' ora medesima io di lei fervo in Cristo visitai Margherita, ridotta, per quanto credevali, pel gran timore del Signore, agli estremi; e le disfi, che ponelle la sua speranza in lui, i cui beatiffimi Cittadini abitatori della Città funerna l'avrebbero accompagnata nel fuo paffaggio. Udito che ella ebbe il nome di Città funerna, subito su rapita ju estasi; e vide la Madre del Signore, che fupplicava il Re fuo Figlio, perche acceleratie la di lei felicità. Dopo la qual visione rimale in lei una brama vivistima di presto morire, ed in un cofla brama la ficurezza, esciuso il timore che per l'avanti avea della severità della divina giustizia: arteso che avea veduto Crifto preif) la Midre mirat Margherita con volto pieno di placidezza, e condefcendere alle preghiere materne.

§. 12. La gratifima ferva di Crifto Margherita, dopo l'octava dell' Epifania, meditando con lacrime la Passione del Redentor nottro, diffe a lui: Signore, io for disposta a giurare, se voi volete, che per tutto il tempo della mia vita, fotto di voi appassionato per l'uomo non cercherò veruna confolazione. E a nostra Signora diffe: Signora del mondo, Regios del cielo, Madre del mio Signore, le io vedessi dall occidente nell'oriente il vostro Figlio, che ha fofferte per me pene così crudeli, non farei degna di alzare gli occhi verso di lui; e nondimeno l'amor di lui mi ha tirato sì fattamente a se, che per la viva brama di esso, non posso trattenermi dal correre, finché non abbia trovato perfettamente chi tanto amo . E in quelta meditazione sì anfia rimafe abbattuta da dolori dall'ora del Mattutino fino all'ora di Prima; in cui si ranovò il dotor della mente, per cagion delle battiture e degli scherni di Cristo, e di tutta la serie della Paffione, la quale scorse meditando con pianto incontolabile; e compaffionando con cruciativa pieta la Madre del Redentor noftro, più che prima crocifisse mentalmente le tiella. La cui cordial compassione accettando Crifto, le parlo dicendo: Mia figha Mugherita, finche tu ftefti pretto a Croce, io ti arricchti di molti doni di grazia; e doni ancor maggiori ti avrei denaffem, fi te non absentaffes a cruce: Ea propier, more folito ad crucem reuerti non differes, ubi folebas cum irremediabilibus ftare fletibus, a media nocle ufque ad horam nonam . Tune ut experientia didicifli, te uirtutibus gratiofis, & donis Spiritualibus adornabam, lumine ueritatis pro te & aliis illuftrabam. & in temptationibus wartis te noue & inexterminabili robore muniebam. Ad crucem icitur meam redire non differas, ubi cum plena dulcedine non folum tibi reddam dona prifina, fet maiora. Nunquam funis temptatio. num hostia tui cordis aperias , & secundum consciencie tue stimulum, consessione accusato. ria utere; & nunquam palpando, fet diligen. ter euifcerando tuos defectus confeffori reueia. Passionem meam altis uocibus hactenus in onfolabiliter flende folebas exprimere, & nunc propter detrahentium metum, qui tui fletum doloris temere pro uanagloria fieri existimant. filentium tibi penitus indidifts. Ad fletum er go pristinum reuerti non differas, quin prop ter fecularium, & mendaciter interpretantium bona, que in me fiunt, uerba uana & faifa duris cruciatibus punienda, palsionem mam fub gutture non replices (9), nec abfondas; quia nulla ratione debes timere proximum, ubi ex parte tua non datur peccandi, set gloriam & gratiam promerendi occasso. Cum igitur michi soli, qui te creaui ac redemi placum desidere, & cur attis stetibus, in quibut gradesi placibus, in quibut gradesi placibus. tiam obtinebis, & dampnum aliquod receptura non es, passionem meam non recitas? Nam fi eam uigitanter & incessanter mente uo: eque revolueris, omnes petitiones tuas ut benignus pater admittam, & illustrabo te, non solum pro tua falute, jet pre alierum, quamplurima reuelabe .

difpensati, se dalla Croce non ti fossi asfentata. Perloche non differire di ritornare alla Croce, fecondo il folito, ove eri confueta di trattenerti con pianti irremediabili da mezza notte fino all'ora di Nona. Allora, come apprendefti dall'esperienza, io ti adornava di graziofe virtà, e di doni fpirituali; t'illuftrava col lume della verità per te, e per gli altri; e nelle varie tentazioni ti mugiva di una inesterminabile fortezza. Non diff rire pertanto di ritornare alla mia Croce, ove con piena dolcegza, non folamente reftituirotti i doni prillini, ma mazgiari ancora. Non aprire giam-nai l'ingresso del tuo cuore a' sumi delle tentizioni; e fecondo lo flimolo di tua cofcienza fa ufo della confessione accufatoria di tue co'pe; non mii lufingando, ma fvifceran lo i tuni difetti, fvelali al Confessore Tu eri soita per l'ad lieere di esprimer con alte voci la mia pasfine, incontolabilmente piangendo; e ora per timor de mormoratori, i quali giudican tem rariamente, che il pianto del tuo dolore & faccia per vanagioria, hai impofto a te un totale fi enzio. Non diffriire adunque di ritornare al priftino pianto; poiche per le vane e faile dicerie deile perfone mondane, e di co'oro che interprecan finitramente le cofe buone che in ne fi fanno, come fe foffero vane e falle millanterie, degne di effer gravemente punite, non dei tu rintuzzare, e nafconder dentro le fauci (9) la mia Passione: non dovendo tu in verun modo temere il proffimo, ove per parte tua non fi da occafion di peccare, ma piuttolto di meritare la gloria, e la grazia. Defiterando tu adanque di piacere a me folo, che ti ho creata, e redenta, e perchè non racconti con alti gemiti, ne' quali otterrai grazia, e niun danno fei per riceverne, la mia passione? Mentre fe ella attentamente ed inceffantemente ruminerai colla mente e proferiral colla voce, io come Padre benigno claudirò tutte le tue dimande; e non folamen-te t'illustrero per la tua falute, ma ti rivelerò attrest moltiflime cofe per la faiute degli altri .

5. 13. Huius precepti Margarita non im-

\$ 13. Non dimentica Margherita di quefto precetto, pianfe altiffimamente la Paf-

(6) and gentere une repliete Gr. Qui il recho replieter nan in prende nel uno vero significto di repetere, o di di servo una cossi un benchi in significio dei rispiere, o non incitere, che si checia, o al trilippi una cora, impredendore l'eftenione, o lo trilippi mento: Onde dicendo il Tello litino persiteme una ma fegitare une repliete, une chiende, rechouno di a ver triduto agginditumente con direi una dei risuazzere, a nativadore destre in favus la mia antimisti Benchi entuto di l'opposito doven dili Benchemente, e cossi unua una migratifi predicatia.

hiera matutinali, ulque ad horam diei primam. Que dum diceret per fingula passionis suppligulum inclinauit; audiuit Christum dicentem fibi: Filia, tu dixisti, quod amor uestri ad pa-tiendum me compulit, & quod uestrarum zelo animarum seci quicquid seci. Ei sciar quod quemadmedum ego cum maxima ueni angustia ad requirendum te, ita uenies tu cum multis amaritudinibus & afflictionibus ad requires. dum me. Para igitur te ad tribulationes maximas: ficut enim uita tua uena olim contra me , per linguas murmuratorum clamauit in eaftris, filuit, agris, pratis, & uillis; ita tu elamare non coffes moan per ordinen passio-nem, & quod semper in hac uita, pro amore humani generis uixi in laboribus & in penis. Qui autem fuper hoc presumpserit murmurare, offendet me grauiter, & tu michi placebis. Clama igitur . filia , quod ueftri amore captus . ego de finu Patris defcendi in uterum Verginis Mitris, quando celorum Domina fe dixit antillam. Clama circumcifionis cauterium; ado. rationem Magorum; oblationem in templo in manu fenis mei Symeonis; perfecutionem Ile. redis. & Sugam in Egyptum. Clama quod ego fumma & eterna sapientia, tacens injantulut in prefenio fupra fenum, ungitus dedi, & coram paftoribus, atque Magis me adoran. tibus, qui o mutorum aperueram, filui. Clama paupertatem meam; & gunmodo cum effem annorum duode im , reminft inter doctores in. terrogans cos fufficienter, & inftruens , dum Mater me cum dolore immenfo, inter notor, lacrimis irrigata requireret, & cognatos. Cla-ma quod cunitorum creator & Dominus, qui celos ornaueram Itellis, non reservaui ad usum michi, nifi uestimentum, & socas. Clama uocationem dif ipulorum, & operationes miraculorum; & dicas quod cecos illuminais, leproses mundaui, paralitices curaui, obsessos a demonibus liberaui, B mortues suscituui. Cla-ma sunitationem Lazari ad pre es sororum eius. Clama pietatem quam habui circa illum paraliticum, qui diu manferat ad pifcinam . Et scias, quod ficut murmuratum fuit de meis miraculis & doltrinis; fic de Fratribus Minoribus patribus tuis, quibus te fingulaciter commendati, murmurare presument: set quemadmodum propter uerba detrahentiian micia, nunquam deferere nolui opera mea bona; is nec Fratres fubtrahant fe, propter iniqua

fione di Crifto dall'ora di Mattutino fine all'ora di Prima. E mentre a ciascun supplizio della Passione diceva: A questo vi fe piegare, o mio Signore, il vincolo dell'amor voltro per noi; udi Crifto che diceva a lei: Figlia, tu dieefti, ehe l'amor mio per voi mi spinse a patire, e per zelo delle anime voltre feei tutto quello che feei. Or fappi, che ficcome lo venni con grandiffima angultia a ricercar te; eost verral con molte amarezze ed afflizioni a ricercar me. Preparati pertanto a tribolazioni grandiffime: perchè ficeome la tua vita vana un tempo, per mezzo delle lingue de mormoratori predicò centro di me ne' castelli, nelle felve, ne' campi, ne' prati, e nelle ville; così con cefferal di predicare ordinatamente la mia Passione, e che lo per amore dell'uman genere, villi fempre in questa vita in travagli ed in pene. Chi poi avrà ardimento di mormorare foppa di eiò, offenderà gravemente me, e tu a me piacerai. Predica pertanto, o figlia, che io prefo dall'amor di voi difcesi dal seno del Padre eterno nell'utero della Vergine Madre, allorchè la Signora de'cieli chiamò fe fteffa ancella . Predies la ferita della Circoncisione : i'adorazione de' Magi, l'of-ferta di me al Tempio nelle mani del mio vecchio Simeone; la persecuzione di Erode; e la fuga in Egitto. Predica, ehe ie fomma ed eterna Sapienza, giacendo pargoletto nel presepio sopra del sieno mandai fuora vagiti; ed in prefenza de Pafto-ri e de Magi che mi adoratono, io che aperte avea le bocche de'mutoli, me ne ftetti in filenzio. Predica la mia povertà; e come effendo io di anni dodici rimili trai Dottori, interrogandoli fufficientemente ed iltruendoli; mentre la Madre mia con dolore immenfo, tra i conofecnti e confanginei di lacrime bagnata mi ricercava. Prediea, qualmente in creatore e Signore. che aveva ornato di stelle i cieli, non riferbai per me che il vestimento e le suoia. Prediea la vocazione de' discepoli, e le operazioni de miracoli; e dirai, che io il-luminai ciechi, mondai lebbroli, curai paralitici, liberai offessi da demonj, e risulei-tal morti. Predica il risuseitamento di Lazaro alle preghiere di fue forcile. Predica la pietà che ebbi verso quel para itico, che era stato lungo tempo presto la Piscina: E fappi che siecome fu mormorato de miei miracoli, e delle mie dottrine; così prefumeranno di mormorare de' Frati Minori tuol padri, a' quali ti ho fingolarmente raccomandata: ma ficcome per le dicerie de' mici detrattori non volli mai iafciare le mie opere buone; così neppure i Frati fi ritileanentes, a fanctis operibus fuis, que in me agunt. Clama quod ex itinere fatigatus, fireui ad puteum. F ibi cum femina lon jum fer-monem feci, & per illam Samuntanam Samaritanos conuerti. Clama, quod cum publi-& in eins contau o, ut fpem de ucuna percatoribus daiem, flenti Magdalene peper i. Clama, and me up tilo temptari beimift, corporaliterque deferri, qui dignis non eft de cetero me uistere. Clame, quod in laveribus meis fusiani fudore aqueo, & in paissonis metu fanguineo. Clama cuncta que de me didicilli. quantum ad mee uite, & conversationis de urfum . Ciama iterum mee ushfinum uendinonis forum. Clama cenam, quam cam difripulis feri . Ef quam humtite: pedes corum laui . Clama, quod obfitulo proditis fui, alapis ce firs, ligatus, capillis tonfus, uelatus facte, & ab illis derifus, quos murabinter & potenter eduxeram de egyptia a feruit de. Clama, aund multi cucurrerant ad uidendum me pati. non ut meis compaterentur Juppit is, & doio. ribas , fet ut final congratainientur maiis meis. Ciama quod fui natitus, flagellatus, colefi zatus. & Sputo Jedat es hommun imbiorum. Clima cunctis angarian, comman Ipineum, thus arundinic, remissionem led took is ho at ide Barrabe; & imments regt fuo, quem panlo ante cum ramis honorace ant, precie no luerunt. Cama eru is al enjum, for etalen latronum, clauorum danttam, quim in manibus & pedibus cem atis fubitinia. Carat qio. moto esucifixoribis meis militar, lot onem reeepi . & Massen Vogenem af spais fearait ungini commencani. Crama qual co: meum in lanta bengrum anguftia arail; & filienti Domino fuo jelieum jorulum propinarum. Ciama flenco, quod in tecto crucis non labant :a put fonnarum acuteis pe forutum, & pe cafionibus infirmatum, ube je se unaret. Clama, quod in manu Patris amman recommendans, the lingto capite fuper pectur, examine corpis, coram mea Muire mejtiffina , in cruce reitqui. Clama, quad manfernordes & crudenf. fim , emifo fpirita , penetranerunt lan ca iatus meum, unde emanaunt tue redemptionis fanthis & aqua. Volo autem, ut ad quealibet

ring per cagion delle male lingue dalle. fante opere loro, che fanno per amor mio. Predica, che affaticato dal viuggio ebbi fete preffo del pozzo, ed ivi feci lungo dilcorfo con una donna di Samaria, e per mezzo di quella donna operai la converfion de Soniaritani. Predica che io mangiai co' pubblicani, co' peccatori, e col Farifeo; e nel convito di questo, per dare a neccatori focranza del perdono, perdonai alla pianzente Maddalena, Predica, che io permeti d'ener tentato, e trafportato corporalmente da quello, che altronde non era degno n pour di vedermi. Predica, che ne'miei travigli fudai fudor di acqua, e ne timori di mia pattione fudor di fangue. Predica tutto ciò che di me apprendetti. quanto al corfo della mia vita, e de'mici porramenti. Predica in oltre la vendita di me a viliffi no prezzo. Predica la Cena ch' io feci co Difceponi, e con quanta umità lavar loro le piance. Prediev, che fui tradies con un bacio, percoll'i con ifchiaffi, legato, tolato de capelli, bendato in faccii, e der lo da qu'ili che mirabilmente e potentemente avea tratti daba lichiaviti di Ento. Predica, che molti cortero a ved rmi patire, non per compation re i miei lupouzi e golori, ma per infieme congratu arii de miei mali. Predica, che fui nudato e fliggilato, fchialfeggiato, e fpore no com fauti di nomini feeterati. Prediea a tutti come fui angariato, coronato di l'ain : , battuto colla canna; come fu afto uto il fediziolo ed omicida Barabba; ed a me innocente loro Re, che poco pruna aveano ouorato con palme, perdonare non voilero. Predica la mia efil fhone alia Cioce, l'accompagnamento de Ladri, la durezza de chodi che foftener doverti nelle delicate mie mani e parimente ne piedi. Predica, qua mente perdonai a miei crocifillori, a coiti il penitente Ladro, e la mia Macre Vergine raccomandar al vergine Difcenolo Garvanni. Predica, come il mio caore in tanta angultia di pena s'inaridi; ed avendo to fete ini appreftarono una bevanda di fiele. Predica piangendo, che nel letto della Croce non ebbe il mio capo traforato dalle foine, e ammaccato dalle percofie dove polarfi. Predica, che raccomandando nelle mani del Padre f'anima, piegato il capo fopra del petto, in prefenza della meft flima mia Madre, lafciai l'efanime corpo topra la Croce. Predica, che gii spietati e crudetalimi mici nemici , spirata che ebbi l'anima, penetraron con una lancia il inio costato; dende scaturi qual piczzo di tua redenzione fangue ed acqua. Voglio poi che a cialcuna opera di

S. 14. Instante refurrectionis tempore, que Christi famula Margarita; fummo cum deliderio requirebat in tacrimit fur prefentium Redemptoris; fintim fe amanii anime obtust, & conqueritur de percatoribus, et dicens: Refotce intellectuali ocula (10) & mide, grantodo crucifigor affidue a generatione humana; & ut facilius iniurias meas agnofras, mess tibi diflinguo crucifixores. Qui funt illi qui me pro-dant ut Judas? Illi profecto funt, qui locun-tur, rident, comedant, bibant, & dormunt cum hominibus, & pro pecunia eos occidant. Out funt gut excunt me, & faper weftem forle'n miferunt. Predones ularum. Qil funt qui mode me ad Pilatum a cufinter a la i Bat ? Faeres, qui cum falfis probationibus. & len. tentits, uel condempuant, uel hominem faciunt condempnari. Qui funt illi qui modo tontent cavilios meos? Turifices, mercatores, if artifices, qui per aurritium firm unnis modis & nouts la randi intendent. Qui funt illa qui me ligatum ad columpnum duce flageliant? Lh aus bonunes ligant in finis & east is, & flug !lant, & meritant, ut fe redimendo fapra uires expendant; & fimiliter buult curiarun. Qui funt ilit qui alapas, & colaphot mi hi ligiofus & cleri os manus miciunt uinlenter; qui enim tangit eos inturiole, etian fi digni fint, tangu pupillam oculi met. Qui funt illi qui genas ment. El barbam escelle e non far-midant? Hu funt milesi, El fue glorie sepa rati feneratores. Qui funt ille qui crucem ar tam (11) micht fabricant, atque breuem, ut tanta mia degnazione tu dica, che il to'o mio amor per le anime m'induffe a fare tutte coteste cose.

S. 14. Effendo imminente il tempo della Rejurrezione, in cui la Serva di Crifto Margherita con vivillimo deliderio e con lacrime cercava la prefenza del fuo Redentore; fubito prefentolii egli all'anima aminte; e lamentandofi de pecoateri, le dille: Mira coli occhio dell'intelletto (10), ed offerva, come continuamente fon crocifil's dalla generazione umana: ed affinche tu mestio conofca le mie ingiurie, ti elliongo dillintamente i miei Crocifillori. Chi fono quei che mi tradifcono come Giuda? Quelli fon certamente, che pare lano, ridono, mingiano, bevono, e dormono coch uomini, e per danaro gli uc-cidono. Chi fono quei che mi fpogliano, e mettono al a forte la mia velle? Gli affiniini di stradi. Chi fono quei, che or acculandomi mi conducono a Pilato? I Grudici che con falle prove, ed ingiulte fentenze condinnano, o fanno condannare gli nomini. Chi fono quei che ora ftrappago i mi-i espelli? Gli Orefici, i M reann, e gli Artifti, che per avarizia inventan vari e nuovi modi di guadagnare. Chi fono quei che mi flaggilano legato alla colonn.? Ou lli certamente che nelle felve e ne caff. lli legano g'i aomini, e li flagellano e florpiano, affinche per redimerfi foendan fopra le loro forze; come pure i ferventi delle Curie. Cui fono quei che non cell'ino di darmi guanciare e fchialti? Quelli che in oggi metton con violenza le mani addollo 4 Religiosi ed a Cherici; mentre chi tocca essi ingiuriosamente, quando anche ne fossero meritevoli, tocca la pupilla dell'occhio mio. Coi fono quei che non temoro di fvellermi le guance e la barba? Questi sono gl'inselici usuraj privi d'ogni l'peranza di falute. Chi fono quel che mi fabbricano una Croces ftretta e corta (11), sicche non vi abbia

(to) Recties intellettuali scule er. Circa la visione intellettuale, con cui exorta qui Crifto Matgherita e mirare &cc., rileggasi la Nut» 5 sopra il Cap. I.

กก

(21) qui trutem artam mibi fabruant, arque breuem Paragonindo in quello luogo il Signore li firapaggi, che a lui fanno i peccatori Criftiani cogli firapaggi a lui recati di Giudei nella fua politione, e dicendo: Chi fono quei, che mi fabbricano una Crare firetta, e carta, onde non abbia luogo da ripolare il mio Capo? Qui junt ali, qui Grucon artam mibi fa estant, atque brenem, nr non habent lecum, ner reclinatorium Caput meum = aud efprimere fing' altto , Cite tale appunto fu quella di Guidei fabbricatigli: e percio pare, che riculeda quelli pisso quil-che spiegazione ciuca la forma, e quilità della Groza a lui di Guidi appreditta. Sopra di che convien supporre come così insubitata, che tralie diverse forme di Croat, o Patiboli usti dagli Antichi per tormentare i maifattori, la Croce di Gesù Cufto fu di quelle che avean la forma della Lettera greca e Latina T dotta da Grici Fan, collante di due legni, o thile. uno cioè ritto, e l'altro trasverso incastrato, o confitto nel ritto, appunto come sià la prenon habeat locum, net reclinatorium caput meum? Hii funt divifores terrarum, qui fues conciues extra domos fuas eicientes, cogunt mendicare, furari, rapere, & meretricari per mundum. Qui funt illi qui furiose proclamane, crucifige, ciucifige eum? Hii sunt statutarii, & confiliarii nimis iniqui, que contra legem meam leges condunt, uel contra conscientiam, uel per ignorantiam dicunt, fiat. Qui funt illi qui faciem meam velant ad inflar latronis? Sunt adulteri & fornicatores. Qui funt illi qui faciem meam fpuere non uerentur? Bla-Themantes nomen meum. Et figmentis factem fuam pingentes. Qui funt illi qui me ciauis in eruce configunt ? Falfatores monetarum. Qui funt illi gui felle, mirra & aceto animain meam post illa supplicia a corpore separant? Qui peccant innominabili mitio contra naturam; quod quidem uitium exterminaui in natiutate mea . Qui funt illi qui me derident in cruce? Qui uident corpus meum in altari & minime ordunt. Quis Herodes qui me deridet? Qui-libet malus Prelatus; & sciat, quod situt modo extenditur miseritordia mea, ua extendetur ad est iuftitia mea, ad corum uitia punienda. Et fcias, filia, qued plures hodie Judeos inter christianos inuento contra me, quam coram Pilate fuerint tempore paffionis mee. Illi corpori meo conati funt miclu infligere corporalem mortem; isti uero in me pariter, in membris renouant playas meas; tantum

luogo da ripofare il mio capo? Questi fono i divitori de' terreni, che difeseciando i loro concittadioi fuor della propria cafa li costringono a mendicare, a far furti e rapine, e a menar vita difonesta pel mondo. Chi fono quei che gridano furiofamente: Crocifiggile, crocifiggilo. Questi sono gli statutiti i configlieri iniqui, che contro la legge mia fan delle leggl, o contro la coscienza o per ignoranza dicono: si faccia cost. Chi fono quei che mi bendan la faccia come ad un ladro? Sono gli adulteri e i fornicarj. Chi fono quei che non fi vergognano di sputarmi in faccia. Quei che bettemmiano il mio nome, e che dipingono con belletti la loro faccia. Chi tono quel che con chiodi mi conficcano in Croce? Sono i falfificatori delle monete. Chi tono quei che dopo gli altri fupplizi, con fiele, mirra, ed aceto feparano l'anima mia dal corpo? Quelli che fono imbrattati dell'innominabile vizio contro natura; il qual vizio fu da me sterminato nel mio nafcimento. Chi fono quei che mi beffeggiano in Croce? Quei che vedono il Corpo mio nell'Altare, e non lo credono. Chi è l'Erode che mi deride? Ciascun cattivo Prelato: e fappi, che ficcome or fi eftende la mia mifericordia, così fi eftenderà ad esti la mia giustizia per punire i loro vizj. E sappi la oltre, o figlia, che in oggi fon tra i Criffiani più Giudei contro di me, che non ne furono intorno a Pilato in tempo di mia passione. Quelli & sforzareno per dare al mio corpe la morte corporale; questi poi rippovano in me. e nelle mie membra le antiche piaghe : di

âm letters; ranto perciò vederats de S. Francesco, e da ultri gras Santi. Il Leguo poi, cal fa da Piato anu singere il ticho i · N · R · I, vojasao mobil con Termilino, che ano Rece la cime dello misc ritto, ca depravanante l'inciferitori, o conficerora dello filia tri-face la cime dello misc ritto, care dello misc ritto del principale del principal

quod



E questo appunto pare, che esprimere voglia il Signore parlendo con Mergherita; cioè che la firettenza dello fille trasverso non il permettera di ripostre il capo nè a deltra, nè a sinistra e neppeu poten riposito, o appoggiato ladietro, per la cortezza, e herrib dello fille ritto; che non panto fopravanzara alla fille trasverso.

12 70 10

qued fi corpus fumptum de Virgine magnum effet freut muchina mundialis, & effet paffibile , non inveniretur hodie locus in .eo , quan . tum pungere poffet cufper acus, fine uninere a peccatis corum pluries iterato: Plures namque Judei junt, qui me hoc tempore crucifigunt, quam fuerint in die passionis mee. Et quare hoc? Nonne formaui eos, cum non eflent, ad ymaginem meam? Nonne pofueram eos in paradifo delitiarum? Nonne dederam eis precepta mea? Ipfi namque mandatum fregerunt; & ego ueni obedire pro eis . Ipfi ce-Sum perdiderunt; & ego pro eis ad terram de-Kendi. Ipfi gloriam perdiderunt; & ego ipforum miserie particeps sum effectus. Iph unine-rati sunt, filia; & ego unineribus meis curaui cot. Ipli dul edinem gratie, necnon & glorie amiferunt ; & ego pro eis guftaut potionem amaram. Ipfi coronam regiam perdiderunt ; & ego pro eis portaui coronam spineam; paruus sa-Etus fum , ut eos facerem magnos; efuriui , ut eos reficerem; laboraui, ut quiejcerent; & ut magnis honoribus fungerentur, muttis obprobrits pro corum falute afflictus fum. Confidera, filia, fi genus humanum fola benefitia temporalia ei a me fub celo concessa meditari ualeret, nedum fpiritualia & eterna. Cur ergo reges, & poteftates, judi es, & notarii, re-Stores locorum, & corum offisiales , Juici , Sarareni, & cetere nationes, renouant plagas meat, quibus omnia concessa, & in posterum concedenda benedicerem, fi fe a uitlis abstinerent? Set ita universaliter mundus uitiorum fordibus fe fedauit, quod uix de mille inue-nics clectum unum. Tu me, filia, uelut abfentatum a te, cum amarissimo sepe fletu rejennama a ie, cum amarijimo jepe lietu re-quirii, fe fi me tantum defidera, cur non redis ad cru em, in qua me totiens crucifixi-fii? Ex quo quidem uerbo adco uuliuvata, perterrita, is confuja vemanfit, quod nec au-debat Christum, quem tam ardenter amabat, repetere, nec oculos suos ad colum leuare. Verum Christi benignitas consternatum cor ad fecuritatem reducens, ait: Sine dubio me sepis-fime crucifixicii; sed postquam ad me conuersa es , & postquam tertii Orainis Patris tui di-lecti mei Francisci habitum , de manibus Guardiani Fratrum Minorum fumpfifti, & ipforum guifa che se il mio corpo preso da Madre Vergine fosse grande come la macchina del Mondo, e fosse passibile, non troverebbefr oggi in effo tanto di luogo, quanto potrebbe pungerne una punta d'ago, il qual fosse senza piaga più volte reiterata da' lor peccati: perocche fon più i Giudei che in oggi mi crocifiggono, di quei che furon nel giorgo di mia paffione. E perchè ciò? Forle non li formai ad immagine mia, traendoli dal nulla? Forfe non gli aveva io posti nel paradiso delle delizie? Forse non avea dato loro i miel precetti? Effi poi fransero il mio comandamento; ed io venni ad ubbidire per loro. Esti aveano perduto il cielo; ed io per loro difcesi in terra. Essi perdettero la gloriat ed io mi fon fatto partecipe di lor mileria. Effi, o figlia, restaron piagati; ed to li curai colle mie plaghe. Essi rimafer privi della dolcezza della grazia, e in un della gloria; ed io gultai per loro bevanda amara. Esti perdettero la corona del regno; ed io portai per loro la corona di spine: mi feci piccolo, per farli grandi: ebbi fame, per ristorarli: travagliai , perchè ripolaffero: e perchè effi gedellero grandi onori, fui afflitto con molti obbrobri per la loro falute. Confidera percanto, o figlia, fe il genere umano pomeditando comprendere i foli benefizi temporali a lui da me conceduti fotto del cielo, non che gli fpirituali ed eterni. Perche adunque i Re, e le Potenze, i Giudici, e i Notaj, i Governatori de Luoghi e i loro Utizieli, i Giudei, i Saraceni, e le altre Nazioni rinnovano le mie piaghe, per le quati benedirei tutti i doni gia conceduti, e da concederfi in avvenire, fe si astenessero da peccati? Ma il mondo s'immerse così universalmente nelle lordure de vizj, che appena tra mille tu troversi un folo eletto. Tu, o figlia, ipello mi cerchi con amarifimo pianto, come se io mi fossi alloutanato da te; ma le tanto mi defideri, perchè non fai ritorno alla Croce, fopra cui tante volte mi conficcatti? Per le quali parole rimate Margherita così ferita, sbigottita, e confula, che più non olava di richiamare a fe Crifto che tanto ardentemente amava, e nemmeno di alzare gli occhi fuoi al cielo. Ma la benignità di Crifto riconducendo alla ficurezza il cnor di lei cofternato, le diffe: Senza dubbio spessissimo mi crocisigaefti; ma dappoiche ti convertifti a me, e che dalle mani del Guardiano de Frati Minori prendesti l'Abito del Terz' Ordine del Padre tuo e mio diletto Francesco, e divotiffimamente ti offerifti all'Ordine di

te de eine deutschme obtailet, mweilt plaget waar, E tom overt erwis marstime met de fupplites troit desploifit. E nomuum tob per te jul resploit. Et dans, file, Ptarthus Missishut, good null debent hobitum, quem tin donarerum connedere, qui file boronn ovidentia. E delvina nobuerut cenarfrat. Et fetta, qual prodpum pelmon adiquem in flota, qual prodpum pelmon adiquem in num ctatem, E ydonestatem undundorum (12).

S. 15. Quadam vice, dum fola eum gemitibus in cella orans, fuum Soonfum Christum requireret, fubito fe inueniens pefit un in maxima mentis trangualitate, divit: Redde te muhi altissime Deur: redde te michi amator meus : redde te muhi creator meus: redde te michi redemptor meus: redde te michi Spon fus nieus; quia fine te nullam quietem ince nio. Curialiffimus uero Soonfu: a fponfa fua cum fufpiriis & fletibus lumiliter poffulatus, flatim respondit, di ens: Ego fum ille tuus Saluator, filia, qui te a mortes fententia venocani, primo in crucis patibulo; derrie ad penetentiam te uncavi, ficut Matheum, & Magdalenam . Nam ficut illi me fideliter polt fuom connerfionem lecuti funt: ita tu nenies poft me a multis uilificata, & mermurata; non tamen per fanguinis muritirium esre i ris de feculo. fi ut ipfe Mittheus. Et fi ut de Magdalena murmuranan fiat, quod einamen-ta contempferat, & fequebatur me, ita deri debunt te multi fequertem me. Set non cures. quia tu es filsa men, dilect z mea. & forar mea, quam pre omnibus feminis, que liodie funt in terra, diligo (13). Effo fortis, & confortare, quia licet pene tibi crefcant, ere-

eff Frail, tu ungeft le mie piaghe, e col dofre amaristim del tuo ciure dal fupplizio della Conce mi deponetti; ile misplizio della Conce mi deponetti; ile misto figlis, a l'izza li Morri, che a niuno deibon concedere l'Abito che a te diedero, te non a quie che verranno vivere flatto prims di dar l'Abito ad alcuna perfona debbono procurare con differenza d'efferbene inform di della condizione, dello fiacontrol della condizione, dello fiaprims di care l'abito della condizione, dello fiatoriali e condizione della fiatoriali e condizione della fiatoriali e condizione della fiatoriali e condizione della fia-

6. 15. Una volta, mentre orando Marsherita in cella con gemiti ricercava il fuo Soofo Crifto, rarovandofi tofto in una fomma tranquillità di mente, diffe: Rendetevi a me altissimo Dio: renderevi a me amator mio: rendetevi a me creator mio: rendetevi a me redentor min: rendetevi a me Spolo mio; perchè fenza voi non trovo alcun ripoto. Il benignissimo Spofo poi ricercato um lmente dalla fua finofa con fospiri e pianti, subito le rispose dicendo: lo fon quel tuo Salvatore, o figlia, che prima ful pitibo'o della Croce ti richiamai dalla fentenza di marte; e dinoi ti chiamai a pentenza, come Mitteo e Middalena: E ficcom: au dit do in la lor conversione mi leguitarono fedelin nte, cost tu pure verrai dietro a me, da molti maltriffita con avvilimenti e mormorazioni. Non utcirai tuttavia da queft i m in lo, come Matteo, pet mezzo del martirio di fangu: ma ti come di Maddalena fu mormorito, perché forezz ti i vani ornaminti legunava me; così mo'ti d ri l ranno te, perché mi fequiti? Mi non ne far conto, petche tu fei la mia figlia, la mia diletta, la mis forella, che to ams fopra tutte le femine che fi trovano oggi fupra la terra (19). Sei coffante, e fatti corazgin; perche lebbene a te crefcon le pene, ti crescetà ancor la grizia. E dirai al tuo Confessore che serve di guida al tuo spi-

f:et

(11) or ydamicatum indonderum. Quanto qui avente il timonte fortetti priticute nell'ammettetre le ferione del Secolo siliazioni del Text Ordone da Missiolo di a Franccio nel 1211, il dipoli conferente del principio di propositi di pre

(5) pre mailes fomer, que ladis per in terre cre. Quella efertesione di Geti. Grifto a Mirgheitia, le cui pipetale per la focasti volta di anti- Lari più quilanque ditta temia, che
pictita, le cui pipetale per la focasti volta di anti- Lari più quilanque ditta temia, che
alioza vireste in terra; denota fenza dobbio, e fa fisicare a meravigita il grada fishimisti o
di perfecione, cui dilul Grazia divini era Elli fittati celezza; fispacia, i della voira; che contempormenmente a Marghenita viveano sitte gran Sinte, tralle quali la Vergor. S. Gertiude, i
B. Anziola A. Polinco. S. Griftiana Fisicanetti.

feet & gratia. Et dicas baiulo tuo & confeffori, gued firnifi et fratri Tohanm (14), ut oret big te unflanter, quia tot erunt bene tue. Ef ita suspitione plene, quod ambo dubitabant lepe de te; & tta erunt dubitatione plene coram multis ulque ad obttum tuum. In fine autem tuo alle urabo te, co multis relinques conjolationem, & gratiam. Nam tu es filia mea, lux in tenebits pofita, & uolo giod u ta tuu fit confirmatrix fider mee, ad infiar patris tus bratt Francisci , qui just relevator fidet, & Ecclefie nice (15). Ego enim in fperulum percato um un aul te ad penttentiam, fi ut beafina, quat examines penas tuas, uel nomines; fer te ium eis inter brachia mee cavitatis re. clina. Soua ista, quam tenes, affliget te, quia non tenet legen de unf ulo uttreo, nec de uer. bts. (Nota) M nilauerat et Sotie Margarita, quod can amputta parnula, quam confueuerat mictore pio umo ad Terrain . non iret ad aliquem domum phisanam fend in mente: & quia tofa, Donivo reuelante, diaicereat, quod ibat cum urceole uitreo non par-

rito, che faccia fancre a Fra Giovanni (t4), che preglu inflantemente per te : perche le tue pene faranna tante e si piene di dubbi, che ipesso amendue dubiteranno di te; e così piene di dubbi rimarranno nella mente di molti fino alla tua morte. Nel tuo fine poi ti afficurerò, e a molti lascerai contolazione e grazia. Perocche cu lei la mia figlia, polta qual luce trade tenebre, e voglio che la tua vita fia confermatrice della mia fede, a fomiglianza del radre tuo il beato Francefco, il quale fu follevatore della mia fede e della mia Chiefa (15): effendoche io ti chiamai a penitenza perché fervissi di frecchio a peccatori; in quella guifa che chiamai il beato Matteo già peccator pubblico. Non vaglio, o figlia, che tu efamini le tue pene, e neppur le nomini; ma con effe ti rinula tralie braccia della mia carità. Cotetta compigni, che tu tieni, ti recherà afflizione; perchè non offerva l'ordine datole circa il vafo di vetro, e circa il parlare. Dove per intelligenza fi noti, che Margherita avea ordinato a quella compagna, che con una piccola ampolla, che era folita mandare per la Città a prender vino, non fi affacciaffe alla medefuna cafa più che una volta il mefe: e perchè avendo intefo Margherita per divina rivelazione, che colei andava frequen-

(14) Fratri Jihanni ere, Il Fr. Giovanni qui nominato è fenza dubbio Fr. Giovanni da Caftja pi one principal Directore dello Spirito di S. Margherira. Dove isca finpore ciò che il Signore toggrague, cioè, che lamo il Confessore di Margherita Fr. Giunta, quanto il di lei Diretture Fr Giovanni, quintunque appieno informati del di lei Spirito, si farebbero nondimeno. attela la quantita, e qualita delle pene, che il Signore le preparava, trovati in grado di dover dubitar di lei . Qude non dre forprendere, fe di lei dubitarono aitri l'rati di effa meno informili, ed i l'adri congregati nel Capitolo Provinciale di Siene come fopra fu riferito nel 6 0. di car flo Copo Sororende bensi la prodigiosa franchezza, per non dirla sfacciata temerità. con cui a'cum belli ipiriti del nostro Secu'o ardiscono non folamente di dubitare til che potreibe diest prudenza :, ma moltre di francamente formar smifter giuliaj, e spatlare a piena bocca, della condona de Servi di Dio, e delle Perione addette alla Pieta: e quel ch'è peggio, e fa otrore a chiunque lurba in pitto fenfo alcuno di religione, e di Fede, l'avangarsi. come fanno pur troppo, a centurar di finatifino, e d'illusione la condotta aitrest di quei Santi, che già dilla Chicia caltolica fono fitti canonizzati, e si veneran purolicamente quai Cittaufii dei Cielo; e c.o in fatti quei punti, ne quali quefti ficcenti li trovano, e ravvifan conharj alle for novhose, e petifere m fline.

(15) we fut retreater âtre, et kichir mer. E' nota la mitesiona Victione avutati dal Papa Innoceaso III., alberchi putratia i alu, cu fuoi Compagni II 9. A funcicio per dimander i poprovazione dell'Ilitatu del Fain Minori nell'anno MCCIX; inclia qual Vistone fa allo decio Postetice melitara in foggo i come riencies. Sonaventura nel fuoi Commentari I la Bishica Lateranenie prossima alla rovina, ed insieme un Uomo povero, ed abetto, il quale fottomessi gli comeri alla cidente mule, ia fottenera, afficiel non ciadicia et al che compreti Ponichie, al vedere dipoi Franceico a fuoi pieda, elere defia que l'Uomo da Dio mofitazio gli, che coli opera, e cola dottina avrebbe fottenui, e celevaia la Cinici di Gesù Critto, come in effetto segui, e la Storia ne fa prenissona refimonimas. Ed a ciò appuna silude di Signore nel dire in qualto luogo a Mazgiertia, che il Besto Franceico fio follerator della Fe-

de, e della Chiefa di lui,

ue prequenter ad domos, loquende mendacia de forore; redarguit eam liumilibus uerbit ferre-te. Set impatiens mulier, non folum negauit quod feterat, cupiditate fui & filiorum duca; perum etiam ut inquieta, garula, & impa tiens; uerbis asperis percustit corripientem iufie. Et ficut eidem Dominus dixerat : Filia, ipfa murmurabit de patientia tua, caritate, humilitate, lacrimis, compaffienibus tuis, ita fecit. Propter qued ego indignus baiulus eius, de eius pace follicitus, illam (Sociam) licen viani , & Spinam Separani a lilio. Et ait Do. mimis iterum: Filia mea, ego te permittam uilipendi a multis, & detrahensium uerbis per cuti. Set tempus ueniet, in quo tuos penitebit murmuratores: De quorum infenfata detractio. ne non timens, quia gratia tibi con ella non minuetur . Tu dicis , quod delectabiles pariter & fuques extimates penas tuas, & melle ire deres duktores, fi scires eas placere michi creatori tuo. Et ego tibi respondeo, quod ( fi cut confessor tuus ad confortandum te uerum dixit ) tuum ieiunium, tuus cibus, uigilie, fompnus, filentium, & locutio, confolutiones, & tribulationes , requies , & temptatio , la-bor , & tota uita tua micht placent ; quia omnia reducis ad me, & ordinas in me. Tu enim es tabernaculum meum, & in te loquitur fumma Trinitas unus Deut. Tu es tubernaculum & cella Matris mee, quia in omnibus donis tibi a me collasis , & in posterum lar. giendis, mecum eft, & tibi congaudet in ommibut confelationibus tuis . & fuper his me rogat inftanter.

§ 16. Sahhata uigina Jesund Demnite per Peterselim, sespe Copyra Peter Christian, sespe Copyra Peter Christia, som magna lumintati Juit repleta dute-stee, ut eepa atte ex penambul indivitate & penitetta nulferitote, siribut dafilatum, penem peterta illi caten qui warde disposition of the control of the co

en a

quentemente alle cafe, e con vafo non tacto piccolo, dicendo delle bugie circa la Sunra, fegretamente la riprefe con umili parole; l'impaziente dona, non folamente negò quel che avea fatto, indotta da cu-pidigia di provveder fe e i fuoi figlioli, ma come inquieta, garrula, e rabbiola punfe con afore parole la stell Margherita, che giustamente la correggeva : e come il Stgnore avea detto a Margherita: Figlia. clia mormorerà della tua pazienza, della tua carità, della cua umiltà, delle cue lacrime, e de'tuoi patimenti; così appunto ella fece. Perlochè io integno tervo della Serva di Dio, e premurolo della quiete di lei, licenziai quella donna; e così fe-parai la foina lal giglio. E il Signore diffe di nuovo a Margherita: Mia figlia, io permerrorò che tu fis vilinefa da molti, e percoffs dille parole de detrattori : ma verrà remno, in cui coloro che avrinno mormorato di re, se ne pentiranno: di lla infenfita deterzione de quali non temere, perchè la grazia a te conceduta non farà perciò diminuita. Tu dici, che ftimerelti le tue pene dilettole infi-me e foavi, e le riouter-fti più dolci del mele, fe fapeffi che effe foffero grate a me tuo creatore. Ed io ti rifnondo, che (ficcome per recarti conforto diffe, e diffe vero il tuo Confessore ) Il cuo digiuno, il tuo cibo, le tue vigitie, il tuo fonno, il tuo fi enzio, il tuo parlare, le confolazioni, e le tribolazioni, il ripolo, e la tentazione, la fatica, e tutta la tun vita mi piacciono; perchè tutte le cose le riduci a me, ed in me le ordini. Perocche tu fei il mio tabernacolo; ed in te parla la fomma Trinità un folo Dio. Tu fei il tabernacolo e la cella di mia Madre; perche in tutti i doni da me a te conferiti, e da conferirii in avvenire, ella fi unifce con me, e teco si rallegra in tutte le tue consolazioni; e mi prega instantemente perchè te le conceds.

ces . Nel fisheo della Domenica vigema Fecne dopo la Pentecudie, ricevuo Margherita il Corpo di Gesà Crifto, fa ripiena di una docerza si grande di fossible di compo di cesa della compo di cesa con consistenti di compo di cesa reciterazi, obietti della compo di cesa reciterazi, obietti con di firma con potesi foliacenti in piedi: Quegli noi cesa di fione finavennea e cutce le cofi oppo per da la fia si con loca reguer non può a doci e colloqui del cuo Meritto, poli di mai icenza il cuo cipo fore al inquanciale: E postoco che l'ebbo montre di contra d

mus & unus Deus fim Pater, Filius, & Spi-ritus Sanctus (16)? Et Margarita respondit? Domine, tu qui omnia nosti, bene scis, quod certissime credo. Cur interregas me, & in timore uideris me ponere? Filia, inquit Domi-nus, ego etiam Petrum interrogen, quia delestor in amirabili & mutua collecutione dile-Borum meorum. Et Margarita respondit: Quimodo potes in creatura delecturi, curus delectuvio tinta est, quod nec augeri potest, nec mi-mui? & Dominus ad eam: Filia, Scriptura mea de me loquitur, quod delitie mee funt effe cum filiis hommum. Hoc etiam ago tecum, ut illum quem exputi de paradico, in te affligam, qui me non ceffat, quantum in fe eft. in cruce repimere, per animarum fublationem letiferam. Margarita soli Christo placere defiderans: ait; Domine mi, quamuis pene, quas solero, fupra mearum viriam fa ultatem fint, nil eas reputo, fi tibi placuerint. Placeat tibi Domine mi, desiderium cordis mei, quod in te folo repofui, & locani. Et Dominus ad eam: Filia, multum delector in amoribus puris . Audiens autem amatrix purifina laudem pure dilectionis, dixit: Domine, doce me anorem tui purum, quem nemo unquam habere potuit, nifi a te fonte bonorum omnium. Vis, inquit Do-minus, ut oftendam tibi purifini amoris fizna que in te sunt? Cumque Margarita respondiffet, quad fic; ait: Non uelles tu mori liben-ter amore mei? Non est tibi dulce cum fitibus teiunare continue, pro mei honore nominis? Nonne paupertatem in te seruas artifinam, il-Bius amore, qui pro te pauper & egenus faitus oft? Nonne libenter omnium secularium fugis

distinte persone, Padre, Figliolo, e Spi-rito Santo (16)? E Margherita rispose: Signore, voi che nulla ignorate, fapetebenissimo, che certissimamente lo lo credo: perchè m'interrogate, e mostrate di mettermi in timore? Figlia, disse il Signore, io interrogal anche Pietro, perche mi diletto nell'amichevole reciproco colleguio di quel che amo. E Margherita rispose: Come notete voi dilettarvi in una creatura, mentre la voltra dilettazione intrinfeca e si grande, che non può accrescersi, nè mutarsi, nè diminuirsi? E il Signore a leit Figlia, la mia Scrittura d'ce di me, che le mie delizie sono riposte nel trattenermi co'figlioli degli uomini: Lo fteffo pratico con te, per affliggere in te quello ch' io difeacciai dal Paradifo; il quale per quanto sta dalla parte fua, non cella di rimettermi in croce, mediante il morrifero rubamento che mi fa delle anime. Margherita defiderando di piacer folamente a Crifto, diffe: Mio Signore, benche le pene ch'io tollero fiano al di fopra delle mie forze, io le reputo un nulla, qualora piacciano a voi. Piacclavi, o mio Signore, il defi lerio del cuor mio, che in voi folo ho collocato e ripofto. È il Signore a lei: Figlia, io mi diletto all'ii negli amori puri. Allor l'amance purissima udendo lodar la dilezione pura, diffe: Signore, infegnatemi l'amor puro verso di voi; il quale niuno potè mai avere, se non da voi sor-gente di tutti i beni, Vuoi tu, disse il Signore, che io ti mottri i contrasfegni dell' amor puriffimo, che in te fi trovano? E avendo Margherita risposto che sì; le disfe: Non vorresti tu morir di buon grado per amor mio? Non riesce a te dolce il digiunare continuamente con gemiti per amor del mio nome? Non offervi tu una ftrettiffima povertà, per amor di quello che per te si fece povero e necessicoso? Non fuggi tu volentieri il conforzio di tut-

(16) lim Pater, Filins, O Steirius Saudius. Burendo Ciño, che pulla Matghatita quell, che dice nel Teflo lutinos Credit nes qued es persons, or auss Data rim Pater, Filins, O Steirius Saudius; porrebbe foite qualche Critico troppo tentile insimalir tal espressione di sabelliamo, quasi rindecese. Critico dire, che figli unico Dio, et dissense unica Persona, e ascondo le diverse fantinoi recretive da lui presso gli Uomini (e non accondo in real diffusionamo che di considerato de la companio de diverse fantinoi recretive da lui presso gli Uomini (e non accondo la diverse fantini e rod'ima, e cro'al rivo di tali nomi, cone gli Estrici Sabelliam befemmiavano. Perciò et, che nella trabatione si è procarato di aute dispersione, che più accastramente, e limpidamente ci proposagi il Mittero adorable, ed augultismo della Sautinuma Trinita tradaccado, costi Crefa 16, che 10; c

loquidous, ut soli michi Deo tuo fatilius uniarit? Nullum etiun genus tomeniorum fugerea amore mei. Bi Mas gartia respondit: Domine mi, nil est lam grane, duumu, nel aperum, good michi leue non sit amore fuaussimi amorit tui: set nullum tettimure etinquis, quad hiis omnibut existom une credo. Qua der e digit et Dominius sile tumo afficiaus in desiderie tuo, quad linbet de mi, delet culpus de qua til promissi futto prodictione i desir que ma til promissi futto, per la cultura si que ma tile promissi futto, per la cultura sile que ma tile promissi de di la pena tua; (17) E ego reculolo tili fattum affententum te

S. 17. Cernens autem Margarita, auod non sunt condigne passiones hours temporis ad futuram glovian, que reuelabitur in nobis, Domino restondit, dicens: Domine mi, quomodo tam alia effe poffem, que pre ceteris creaturis infirmior fum per cuipam , & nichil boni fentio in anima mes unde confidan? Et Dominus al eam: Non possum ego Dominus omnium de thefauris meis donare cuilibet quantum ma et? Die ergo muhi , fi nune es factata mee fit miliaritatis larga dulcedine. Et Margarita re-Spondit. Domine mi, uere futeor, quod paradifus eft ubicunque uos eftis. Tamen li et ita fit, non credo fatiari de nobis, ut fatictas a uiditatem non pariat, etiam in faperna gloria beatorum. N'un infinita gaudia te guftintium funt fitelium mentrum attractiur. Et Dominus ad eam: Tu credis firmiter & fateris, quod unus Deus in fubstantia fit Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus ? Et Margarita respondit: Sicut ego credo, te unam in effentia, & trisum in personis, ita donares michi de promifte le persone del secolo, per unirti più facilmente a me tuo Dio? E di più tu ti esporrelti ad ogni forta di tormerti per mio amore, E Margherita rispole: Mio Signore, non vi ha cofa tanto grave, dura, ed afpra, che non riefca a me leggiera per amore del foavissimo amor vostro; ma voi mi lasciate in si gran timore, che spogliata mi credo di tutte cotefte cofe. Perloche diste a lei il Signore: Cotesto timore afflittivo nel tuo deliderio che hai di me, ferve a cancellare le colpe dell'anima tua. Ma non dubitare, the tutto quello the ti è flato promeffo farà adempiuto : e tu nella mia patria farai grande, fe fosterrai le pene fenza mormorare e lagnarci. Tieni tuttavia il fistema che fin qui hai tenuto tapporto ad altra tua pena (17), ed io a te rivelerò lo stato di quei che ti offen-

6, 17, Avvifandofi poi Margherita che i patimenti della vita prefente non fon paragonabili alla gloria che in noi farà fvelata nella vita futura, rispose al Signore, dicenda: Mio Signore, come potrei effer io così alta, che fon tra tutte le creature l'infima per cagion della colpa, e che nell' animi mianu la fento di buono, onde prender fidncia? E il Signore a lei: Non posso io Signor di tutte le cofe donare a chiccirli, de'miei tefori quanto a me piace? Dinent allunque, fe tu ora ti fenti fazia dell ampia dolcezza di mia familiarità? E Margherita rifnote: Mio Signore, confeffo m verità, che ovunque voi fiete ivi è il Paradiso: Nulladimeno, quantunque fia cost, non credo che posti alcuno effer sazio di voi in guifa ta'e, che la fazietà fteffa non generi appetito, nepour nella glo. ria Inperna de Beati. Perocche gl'infiniti godimenti di quei che vi guttano hanno per proprietà di attrarre a fe le menti fedeli. E il Signore a lei: Credi tu ferinamente, e confessi, che sia un solo Dio in foltanza il Padre, il Figliolo, e lo Spirito Santo? E Margherita rilpofe: Siccome io credo che voi mio Dio, fiete Uno nell'elfenza e I rino nelle persone; così piacesfe a voi di dare a me una picna ficurez-

G c

(13) De alia pena una: Per la pena, di cui qui si fa menzione senza specificarla, pare che non possa hierofestene altra, che quella di sopportare con unuita, e panenza le inguirie ricevotte da Pressomi, con procurare di corrispondere ad ests con benefag; come infatti avea pratica di Margherita alle coccisioni, e nominatamente colle due femmine mentorare di sopra 45-0-0 e 35 di queflo Capuz onde qui vene dal Signore espottar a continuere alle occortenze di fices et conce; promottendole, che diportandosi elli in til gira, le averbo rirelato o lor del suoi officiolori; onde potesse loro giovare, se non con altro, aliamo colli orazione per foro.

§. 18. Dominica infra oftauam Fovohanie. in excessu mentis diu posita, ad se cum magno feruere rediens, extra cellam egrella eft . & m illa ebrietate querebat extra, quem intus ferebat in anima Thefum Chriftum. Et leuata fupra fe currebat ad locum Fretrum. Cui Frater confessor obutans dixit et: Veni ad tuum Do-minum Thesum Christum; & sic intra cellum reduxit eam. Ubi excessum mensis continuans audiuit Christum dicentem fibi: Tu uis effe fidia lactis; fet tu eris filia fellis in penis quas patieris: Set per eas effi ieris filia electa mea, & foror, & finilabunt te michi. Pro majori enim utilitate tua, ftatui quandoque me tibi Subtrahere, quia volo de te facere, aund de auro in forna e proiecto; & ita purgando animam tuam, rufticitates, & offenfas, quas egisti dum eras in seculo contra me, plenius recognofcas. Set dico tibi, quod intenfus amor anime tue, ac fingularis, & purus, qui me fohum cum instantia precum requirit in lacrimis, flectit me ad miferirordiam lorgiendam; & me tibi nezare non possum. Et Margarita respon-dit: Domine mi, tue supplico maiestati, quatenus michi digneris concedere, quod ubique & femper tibi seruiam, diligam te, & continue laudare postim, fine offensa cogitationum, locutionum, & operum. Tantum namque nomen tuum est duite in anima mea, quod nunquam recufo fel . nec debeo in perpetuum recufare , quia ipfum pro me in cruce guftafti. Et Do minus ad eam: Si Lucifer inter suos hoftes

in grazia di un. Anima viatrice.

za delle voltre promefie. E il Signore a lei: Figlia, quelva piena fieurezza che tu cerchi con lactime, non fei per averla fiochè vivera il netra, e finche non i abbia collocata nella gdori del regno mio (18). E Margherta ripfore: Signore, in quelle dubbiezze in cui tenere me, tenette voi A miel Sani detti fortezza mo in control ma una piena ficurezza non l'ebbero fe non lo Patria.

S. 18. La Domenica fra l'ottava dell' Epifania, dopo effere stata per lungo tempo in estaff, con fervore ritornando a fenfi. fe ne ufci fuor di cella; ed in quella ebrie. tà cercava al di fuori quel Gesti Crifto, che internamente effa portava nell'anima: e follevata fopra fe fteffa s'incamminava verfo la Chiefa de' Frati. Cui andando incontrò il fuo Confessore, le disse: Venite al voîtro Signor Gesù Crifto: e così la ricondusse dentro la cella; dove continuando l'eftafi, udl Crifto che le diceva: Tu vorresti effere figlia di latte; ma farai figlia di fiele nelle pene che foffrirai; per mezzo delle quali per altro diverrai mia figlia e. letta, e forella, ed effe ti renderanno fimile a me. Perocche per tua maggiore utilità ho stabilito di sottrarmi a te qualche volta, perehè voglio far di te quel ehe fi fa dell'oro gettato nella fotnace; affinchè così purgando l'anima tua, tu riconola qui pienamente le feoftumatezze e le offese, che contro di me tu commettefti nel fecolo. Ma dico a te, che l'amore intenfo, fingolare, e puro dell'anima tua, il quale con istanti preghiere e lacrime cerca me solo. mi fa piegare ad ufar teco mifericordia . si che a te non posto negarmi. E Margherita rispose: Mio Signore, supplieo la maestà vostra, che si degni concedermi, che in qualunque luogo e tempo io vi ferva, vi ami, e posta continuamente lodarvi, senza offesa di pentieri, di parole, e di opere: Effendoche il voftro nome è dolce si fattamente nell'anima mia, che mai non ricufo, nè debbo in perpetuo ricufare il fiele; giacche voi per me lo gustaste in Croce. E il Signore a lei: Se Lucifero

cru.

(st) Benefine textures in giris Expai mei. Effendo Dio feediffmon nelle fier promefle, e ciò non ignorando Murpherlia, puer che non polis componederie, come ille, cut tunte, e ti grand il a'enno fiate fatte da Crifto, poteffe non viverno pietamente sicura, e tenner che non alempifero; e molio più come Crifto fiello fe det, che una tal increttan pieta non l'avia mis, finchè revertali nelle ditto di vistice, e finue il incretta pieta non l'avia mis, finchè revertali nelle ditto di vistice, e finue di di Mi per boa con quella guara, con effer pola, religio si in coltra Americaine e 15, fopta II Cap. 1 V. crea la conferenzione

Dinude Google

cruddier posses ad te de inferno uenire, statim ad te desipiendum ueniret. Se irritatus est centra te, rations statis resiste, in quo possi te. Set bene, ssias, objendensis nami tiet à te recedem quoda gustum detectationis admirabilit, quam nune sentiti de me, E lucustatem mee locutients quam nune sentitus de me, E lucustatem mee locutients quam nune usus significan si proposti simi proposti simi se protessimi, E prote

6, 19. Diebus pluribus precedentibus diem meneris ante Dominicam primam in Quadragefima, in afflictione pofita Dominum fuppliener poftulauit. Cuius ego fuus confessor afflictioni compatiens, cepi legere quedam ei de diuinis promissionibus fibi factis (19). Quas dum audiuit , nouam refumens fidu.iam , dixit: Junetts me, pater anime mee, ad confeffionem fublilifimam faciendam, ut creato rem meum hoc mane recipiam; in caius defiderio diu protratto infirmata fum, & langue runt omnes fenfus mei . Finnaque conjeffione , 3 deuctiffime Corpore Chrifti re epto, omnis ftatem dolor . & langor totalites abserunt . Nam tilius fuguitate rejecta, qui Angelos & beinos ine. briat in excelfis , omnis meier in gaudium conuerfus eft . Lunc ettam spfius eft anima lique. facta, cum dieclus locutus eft er, avens: Fitia mea es tu nunc in gaudio, que tentam in lacrimis, & dolore fleufts ? Et Margarita reipondit: Domine mi Samator bone, dies hec were dies gaudu appelianaa eft , quta gaudum meum eft meffabrie . Set eur seinnum tam prolixum de te tam diu in fletibus poftuiato, me facere coegifit ? Quare te 14 tantis angu flits amor fingularis unme mee, quem focum amo, quero, & cupio, micht abfimdifti, & ablentafti? Filia, inquit Domini Margarite, quia tempas ruper elapfum titud tecantum re prefentat . quod a baptifinate miceps (20). laco

tra' uno nemici il più trudele poorfie dali niferno venire a te, verrebbe (fubito per ingannarit; tanto egli è irritato contro di ce, per ragione dello fiato di grazza, in esi glia; piotibe ouantunque mi alloctani da te nuanco a giulto del dietto ammarabile che ora di me cui fenti, e in quanto allo foatib del mio parlare che nru saforti; fempre per altro fon teco in quanto allo pre per altro fon teco.

di grazia.
§ 19. Per molti giorni precedenti il Ve-

nerdì avanti la prima Domenies di Quarefima, posta Margherita nell' afflizione, persiste in supplieare il Signore, perchè se le concedelle. Alla eui afflizione com-paffionando io fuo Confessore, cominciai a leggerle alcune eose eirca le divine promelle a lei fatte (10). Udite le quali, ripigliando nuova fiducia diffe: Ajutatemi, Padre dell' anima mia, a fare una minutiffima eonfessione, affinche quetta mane riceva il mio erestore; nel defiderio del quale affai prolungato fon divenuta inferma, e tutti i lei fi miei fon divenuti larguidi. E finita la confessione, e ric vuto divotiffinamente il Corpo di Crifto, tofto ogni dolore e languore da lei totalmente partitono. Mentre rittorata dalla foavità ni quello ehe inebria gli Angioli, e i B.ati nel cielo, ogni milizia fi cangio ia gaudio. Allora attrest rimafe liquetatta l'anima di lei, quando il Diletto le parlò dicendo: Mia figlia, che fotti lungamente in pianto e in dolore, fei tu ora in allegrezza? E Margherita rispose: Mio buon Signore e Salvatore, questo giorno dee veramente chiamarfi il giorno del gaudio, perehe il gaudio che provo è ineffabile. Mi e perchè mi coltringeste a fare un digiuno così proliffo, e per tempo si lungo di vni addimandato con gemin? Perche, Amor fingolare dell' anima mia, che folo amo, eerco, e desidero, vi nafcondefto ed affentafte da me posta tra tante anguflie? Figua, diffe qui il Signore a Margherita, ciò feci pereliè il tempo proffimamente decorfo rapprefenta quel digiuno ene io comineiai dopo il Battelimo (20)2

1201 4466 a Baptifmate incepi: Supponendosi co'la Chiefa, che il Bittesimo di Gesù Crifto amminifratogli dal l'recursore Giovanni cadelle nel giorao dell' Epitania; il digiuno, di cul 943

tap la pranifanier die Inferior Recrait de quefto longo, che il P. Fr. Giunta Confessor di designette registras di mano in muno citò, che seco la Santa confessora postendone empre preso di se il Registre quiusdo la vintava; null'airo volcado significare ciò, che qui egli ficto reccosta con dire: Comunera a teppra i discuo copi strata la divine pranifa a tis

whil qued me fulltaris in two telembe failures. Set que hoe lempus (unature illud influent, and an Ecclefia per Spiritum Sausthum tillugend an Ecclefia per Spiritum Sausthum tillugend an Ecclefia per Spiritum Sausthum tillugend hand to the set of the set of the color of the set o

S. 20. Duleis & reffus Dominus , qui brancgrefforibus legis legem rememorat, ut Margaritam timidam redderet tutiorem, dixit : Filia, conquerer tibi de omnibus populis, qui ligati funt fuorum funibus uttierum, non inuite, fet certa scientia & uoluntate: qui post-quam ligati sunt, flagellantur durissime, & trahuntur de uitio in uilium, uerberantur, nec fentumt, nec refiftunt. Conqueror etiam tibi de spfis, filsa, quia populi, quos ad ymaginem meam formani, bestie suns essedi; & de arris inferni fibr fererunt in mundo gloriam, & pa-trie glorium, quam eis promifi, infernale fupplicium extimorunt Nonne ut eus foluerem, me ligari ad columpnam permis? Si autem isfi untuntarie fe tigari permidunt , non imoubent bonitati mee . Ideoque merito de infis conqueror , quis dirunt amarum duke , & dulse amarum effe. Nonne ut facerem eos libe. rus, & uclamen quad erat ante corum oculos leuaretur, feri me pro peccatis corum feruum, & uelum ceram Pilate, & plebe Judeorum

e Mineri Conventuali .

Oude volli che tu mi accompagnali faitaria ett uo digiuno. Ma perche il teanpo prefente fignica quel digiuno, cupo prefente fignica quel digiuno, che
alta Chies il liufrara dallo Spirro Sante
alta Chies il liufrara dallo Spirro Sante
alta Chies il liufrara dallo Spirro Sante
cedo. E Margherita rifrofe: Signore, eftedo oggi giorno di Veneral il quale fa
per voi amriffimo, non vorci abbodate
di a ammielli follovamenti; ma piuttodi a della compagna
di a signora della compagna
di a signora della compagna
di a signora della compagna
parta volto riceve signeratana figurezza
parta volto riceve signeratana figurezza
ne conditatore certa della consumata
li mitta ba partato con vol.

6. 20. Il dolce e retto Signore, che ram. menta la legge a' trafgreffort di effa; per render più licura la timida Margherita, le dille: Figlia, io mi dolgo con te di tutti i popoli, i quali vivon legati colle funi de loro vizi, non già contro lor voglia, ma di certa scienza e volontà; e i quali dopo effer legati, fono altresi flagellati duriffinamente, fono strafcinati da vizio in vizio, ed effendo percoffi non fi rilen. tono, ne refistono in otre mi dolgo teco di effi, o figlia, perchè que popoli freffi. ch'io già formai a mia immagine, fi fon refi bestie, fi fanno gloria nel mondo d'effer caparrati per l'inferno, e la gioria della Patria, che lor promifi, la ftimano un fupplizio infernale. Forfe che per iacioglier foro, non lafeini legar me fteffo alia colonna? Se poi effi fi lateiano volontariamente legare, non le imputino alla mia bontà. Perciò è che di essi giustamente mi lagno, perchè dicono amaro il dolce, e dolce l'ama-to. Forse che per renderti liberi, e toglier quel denfo velo che loro bendava gli occhi, non mi feci io fchiavo pe'loro peccati, e comparvi bendato in faccia alta prelenza di Pilato, e della plebe giudat-

mr.

di più rigida disciplina, non solo prefie i Cappucciai, ma anche prefio i Minori Osservantia

Geil Criffo medesimo fi mensione parlando con Margheirla «come di quello, che cominció figbito dopo il luo Betterimo, e duvo per quarrata giorni figuri e che è tiferito da S Marcos el Cip. 19. Ved il so Vanquo, e fensa dabbio quello, che comincia dal giorno dopo con la comincia del como del comincia del como dopo gran ferrore dal P. S. Francicco, e recromandra s'igol Fatti nel Cop. Ill. della fon Regiona ne co quele parloci. Esarlas verà perdadeggiaram, per assigni el Barphain rigura del transcaso del comincia del comincia del comincia del comincia del comincia del seguita del comincia del comincia del comincia del comincia del comincia del seguita del presenta del comincia del comincia del comincia del comincia del seguita del primi Monto non del figurato forto nices preservo, in folianto dal 3der recomandara, con implorar del Bagiore e chi volcontamente l'Osservi. Il delina Berlas, e il primo nell'Ordina estate s'il contid da Religioni più ferrenti, e ne Conventi portau? Cur igitur, me creatore spreto, secerust spis ille diomono nous, quas cieci de gloria paradis? Cur me creatorem sum obital spis sum commentation sum obital spis sum obinome, cum diom etc: ite malecisti; in igene terruna? Tunc, shita, horribilirer tarbobouter, uidentes ad regum mustaris bactos. U fe tamquam ressinis bomo pruatos, in incendum proisi sempternum.

S. 21. His tam familiariter Margarite referatis a Christo, cepit tanquam pia mater compati percatoribus, & dicere: Domine mi. non concedatis, quod populi uestri undant ad horribiles penas . Et Dominus ad eam: Demones a quibus se ligari permicunt, flagellant eos cotidie, ficut triticum trituratur in area: nam ipforum beftie funt effecti, ut ferant corum honera; & dura que patiuntur pericula non agnofcunt. Set tales domini, quibus obedientiam promiferunt, quia non habent potentiam faciendi nifi mala, flipendiabunt eor de illa pecunia, quam habent in regno fuo. Nam pestilensias, permissione mea, dabunt eis; & inter fe finam eos uenire ad rerum & perfonarum confumptionem. Margarita uero compaffione & pietate plemffima, populis obstinain malo compatiens, dixit Domino: Mifericordia, mifericordia, mifericordia, Dontne Deus. Et Dominus ad eam: Filia, ego uoco cos, & ipfi non audiunt uerbum meun, quia furdi efficti funt. Et dico tibi, qued quantum unque fit durus homo, & non duplici corde, net fimulate rediret ad me, ad plenam miferirordiam reciperem eum , & gratiam. Infuper eis Angelos meos ad enflodiendum transmitto, qui frequenter inflammant ens ad penitentiam falutarem. Pia Christi famula Margarita, miniflerium audient Angelorum, Christum de ipforum confortio interroganit, dicens: Dignantur ne, Domine, flare cum pecdixit: Quamuis non continue propser fetorem uitiorum, sepe tamen reinustant eos ad gra-tiam, & miuntur eos reducere ad miserirer. diam meam; ad quorum inuitationem, aposta-te angeli dolent, & contremiscunt. Quare fini mei me decipiunt, & non incedunt per iter quod inceperunt? Dicas ergo Fratribus quod feruenter preduent uerbum meum , & aperiant ca? Petchè adunque, forezatto me lor cessore, fi flon fottomelli a nuovi padroni, che lo già difecciai dalla gloria dei no affato diminicati? Petche fembra ni loro losvi le lor estene; per effer così legazi con effe fitcalinati alla pome eterna, no eterno? Aliora, o figlia, orriblimente fi turberano, vedendo i Basti effere invicti al regno, e fe fitch privati d'un incomio.

6. 21. Scoperte con tanta familiarità da Crifto a Margherita le fuddette cofe, cominciò ella come madre pietofa ad aver compassione de peccatori, e dire: Mio Signore, non permettete che i voltri popoli vadano a quelle orribili pene. E il Signore a lei: I demonj, da quali fi fon lalciati legare, li flagellano giornalmente, trib. biandoli come si tribbia il grano nell'aja; poiche si sono fasti loro giumenti per porcare i loro peti, e non apprendono i duri pericoli, cui stan sottoposti. Tali padroni poi, a' quali effi promitero ubbidienza, ficcome non han facoltà di fare attro che male, li ftipendieranno con quella monetache hanno nel loro regno: mentre, permettendolo io, daranno ad effi delle pestilenze; ed lo tafcerò che vengano a contumarfi fcambievolmente tra loro nella roba e nella persona. Ma Margherita pienissima di compaffione e pietà, compafsionando i popoli oftinati nel male, diffe al Signore: Mifericordia, mifericordia, mifericordia, mio Signore Dio. E il Signore a lei: Figlia, io li chiamo, ma effi non afcoltano la mia parola, perchè si fon fatti fordi. E dico a te, che per quanto duro sia l'uomo, fe a me ritornalle fenza finzione, e can cuor figeero, io lo riceverei con piena mifericordia alla mia grazia. Di più io mando ad effi i miei Angioli, perchè li cuftodifcano, i quali frequentemente gl'infervorano ad una falutar penitenza. Qui la pia ferva di Crifto Margherita, udendo nominare il ministero degli Angioli, interrogò lo stesse Cristo circa il loro conforzio, dicendo: Si degnano, o Signore, gli Angioli gloriosi di stare co' peccatori? E il Signore disse a lei: Benche non continuamente a eagion del fetore de' vizj, spesfo nondimeno li richiamano ed invitano alla grazia, e fi studiano di ricondurli alla mia mifericordia; all'invito de' quali, gli Angioli apostati si dolgono e tremano. E perchè i miei figli mi gabbano, e non camminano pel fentiero già intraprefero? Di adunque a' Frati che predichino con fer-

doctrina fua furdorum aures, & fuis exemplis illuminent ceces. Margarita uero folum fue uilitatis yaum conspiciens, dixit: Domine rex omnipotens, magna funt ualde que audio; fet non inuenio in me bonum, pro cuius merito michi debeas de illatis tibi a mundo iniuriis lamentari. Et unde tam mira familiaritas, & incredibilis? Et Dominus ad eam: Filia , ego delector in humilitate , puritate , & caritate tua: Et ficut a magno tempore ufque nunc non extittt multer, cut tam alta minftrentur; ita in prejenti tempore non ejt magis affl.ca mente, quan tu. Set ne timeas quia tu fiis, quod ego fum Deus tuus, qui te custodiam. Ad qued uerbum Margarita respondit: Tu es Pater meus, redemptor meus, & lux mea, cui displicere timeo in penis meis. Et Doninus ad eam: Vince & diframpe penat timoris, & confitere bene cogit ttonum carcumstantiai; nec obmictas comunionem Corporis mei , propter tribulationum tuarum wartetatem .

6. 22. Inuitata igitur ad diuinam mensam. fubito in fpiritu deiata eft coram Mities Det regali falio: & admirans de mutatione tam fubita, dixt : Domine, cum uobifium in terra loquerer, quid ejt quod tam imper eptibiliter meam animum in ceiun duciftis? Et Dominus ad eam: Hoc ideo, ut familiarius Ma tri mee regine celorum, altisque Sandii, qui michi dominatori affitient, te recommendes. Tunc aut Margarita ad Dominam: Domina celt, aduorata mundi, & Mater Dei mei, Fi-lius uefter me duxit ad aos, qui eit ductor meus, Ist ego, inquit Domina, recipio te, & pre es tuas; quia tu es filia, quam creators qui requietat in utero meo, cum precum injtantia continue recommendo. Ex qua responsions miravitter in unaata, regratuiri cent Alatri eterni Judi is , di ens : Multum , Domina, mirabatur cor meum, quod non fruebatur alle. cutione tua: Set ideir o uos fortaffis non audiebam metum ioquentem, quia fotum Filium uestrum Dominum meum desideranter postula. bam . Et ait Mater Domini ad eam: Filia, qui querit umgentum meum, & Dominum. me pojtulat, & qui habet 19fun, havet me . vore la mia parola, e colla loro dottrina sturino le orecchie a' fordi, e rendano la luce a' ciechi co' loro esempj. Ma Margherita mirando unicamente il fondo di fua propria viltà, diffe: Signore e Re onnipotente; fon cofe molto grandi queste che io alcolto; ma non rinvengo in me alcun bene, a riguardo del quale voi dobbiate meco lagnarvi delle ingiurie che a voi fi fanno dal mondo. E doude mai così ammirabile ed incredibile dimeftichezza? E il Signore a lei: Figlia, io mi compiaccio nella cua umiltà, purità, e carità: e ficcome da gran tempo fino ad ora, non vi è stata donna, cui tiansi mostrate cose si alte; così al presente non ve ne ha verun altra, che fia internamente più afflitta di te. Ma non temere, poiche tu fai che io fono il tuo Dio, che ti custodirò. Alle quali parole Margnerita raspose: Voi fiete il mio Padre, il mio redentore, e la mia luce, cui temo di dilpiacere nelle mie pene. E il Signore a lei: Vinci, e spezza le pene del timore, e confest, bene le circoftanze de penficri, ne lafcia di ricevere la Comunion del mio Corpo, a cagion della varietà delle tue tribolazioni.

S. 22. Invitata pertanto Margherita alla divina menta, tu fubito trasportata in ispirito avanti al real foglio deila Midre di Dio; ed ammirandofi di mutazione si fubitanea, dilse: Signore, che cofa è questa, che mentre io parlava con ello voi in terra, in una maniera affatto impercettibile m' introducette in cieto? E il Signore a lei: Ho fatto ciò, affiache più familiar-mente tu ti raccomandi alla mia Madre regina de ciell, e agli altri Santi che a me affiltono come fupremo Signore . Allora Maigherita diffe a noftra Signora: Signora del Cielo, avvocata del mondo, il vostro Figlio che è mia guida mi ha intro-dotta a voi. Ed io (diffe a lei nostra Signora) accolgo te, e le tue preghiere; perché tu fei quella figlia, che io con instantifime preci raccomando continuamente al creatore, il quale riposò dentro al mio feno. Dalla qual rilpolta mirabilmente rallegrata cominciò Margherita a ringraziare la Madre dell' eterno Giudice dicendo: Molto fi aminirava, o Signora, il mio cuore, perchè non non godeva di vostra allocuzione: ma forfe non vi udiva parlar con me, perchè mi trovava unicamente occupata nel chieder con gran defiderio il vo-ilro Figlio mio Signore. E la Madre del Signore a lei diffe: Figlia, chi cerca il mio Figlio unigenito e Signore, cerca nel tempo stesso anche me; e chi ha lui, ha me ancora. E Margherita rendute grazie alla

Et seddita protigrum affione Matri Dei (que ipfan, & furum eius (21) in fui recommendatique recepit ) convertit fe ad Sanctos omnes ciuitatis eterne , & precipue ad beatos Johannem Baptiftam , & Euangeliftam , beatum Franciscum Patrem suum, & Catherinam, ut orarent pro ea. Gaudiis, & iocunditate replete in loco islo felicitatis dixit Altistimus: Tu semper effe desideras in statu quietis & pacis eterne : & non reminisceris uerborum que tibi dixi in anno illo, quo te in cella reclufi (22), quia lactanda eras ad uulnus mei lateris. Unde quia tempus inftat, para te ad penas tibi promissas. Margarita Christo loquenti respondit: Domine mi, fpes unica, & tutum refugium meum, reuela michi per miseritordiam tuam, si pene michi promisse sunt purgatiue culparum mearum, uel ad gratiam industiue? Et Dominus ad eam: Filia, propter amaram contritionem, penitentiam, & demptiones uarias, misericordia mea preteritas culpas tuas emnes deleuit; & ideo admodo sunt, & erunt in augmentum gratie, ac uirtutum. Et letare, filia, de matre tua, pro qua rogasti me; quia licet in purgatorio moram per decem annos contraxerit nunc est in gloria paradifi (23).

§. 23. Post hec, extatico illo statu sublato, Margarita se in cella reperieur, subtracti et iom tam dispataius alloquitis, lacrimis rigabatur facies eius, & dicebat: Heu michi, Domine mi, ubi me reperio munc? Ubicumque ezim sina tua presentia tam suau me sentio,

Madre di Dio ( che accettò lei, e il di lei figlio (21) fotto la fua pretezione) fi rivolfe a' Santi tutti della Città eterna, e principalmente a' beati Giovagni Battifta, ed Evangelista, al beato Francesco padre fuo. e a Caterina, perchè pregaffero per lei. A lei poi riculma di godimenti e di gioja in quel luogo di felicità così gli diffe l'Altifimo: Tu sempre brami di essere in istato di quiete e di pace eterna; e non ti rammenti ciò ch' io ti diffi in quell'anno in cui ti racchiufi in cella (22); cioè che dovevi effere allattata alla piaga del mio costato. Onde giacche si avvicina il tempo, preparati alle pene che ti furon promesse. E Margherita rispose a Cristo che le parlava: Mio Signore, unica mia speranza, e mio sicuro rifugio, rivelatemi per vostra misericordia, se le pene a me promesse siano purgative delle mie colpe, oppure induttive alla grazia? E il Signore a lei: Figlia, per l'amara contrizione e penitenza, e per le molte e varie afflizioni da te fofferte, la mia mifericordia ha cancellato tutte le passate tue colpe; e perciò le tue pene fono e faranno in appresso in aumento di grazia e di virtu. E rallegrati, o figlia di tua madre, per cui mi pregafti; perchè quantunque fia stata in Purgatorio per dieci anni, trovasi pre-

fentemente nella gloria del Paradilo (23).
§. 23. Dono le quali cose sparito quello flato di estadi, e ristrovandosi Margherita in cella, e sostratti altrest a lei quei tanto dignativi colloqui, bagnavasi il di lei volto di lacrime, e diceva: Ohine, Signore, dove mi trovo lo al presente I Pot. he devunque mi sento legga la squavillima presenza vo-

2...

(21) Qui issam, & silium rius &c. P. Figlio di Margherita, che qui la Madre di Dio ricevo ipsieme con lei fotto la sua pretezione, è fanza dubbio il figlio uterino di essa Margherita, di cui nella nofita Disseriaz. 1. Della Paria etc.

di cin Beill Biolita Discrita: 1. Deut Pairita Or.

(1): 1a sans il infraire di Critio con Martine (1): 1a sans il infraire di Critio con Martine (1): 1a sans il infraire di Critio con Martine (1): 1a sans il infraire (1): 1a sans il caso il caso

(a) mes ed la Claric Paradife. Non è chiato, fe la Madre di Margherita, pet l'anima della guale avea ella pregato, e la quale la Visa, che dopo decla anni di Purgatorio ria prista alla gloria del Paradiro, fofic la di lei vera madre, che l'avea generata, oppur la ile matrigna, a iffigazione della quale (come ti ha nel 5, a. del Cap. 1.) aveala il di lel Padre discocciata dalla propria Casa, dopo la morte dell'infelice suo amante. Certo è, che ce era la vera madre, i quale pare, che debas supporsi defonta prima del rapimento di margherita; la sua liberazione dal Purgatorio, son estendori fista più che dieci anni, dovette accedere non più terdi, che and prima ona della convenione di Margherita medesina; gliccate que non prima di ora, che semon dopo di rais. Referena è cei di vistura in peccifo, quale propositi della considera della convenione di Margheria medesina; gliccate que non prima di ora, che semon dopo di rais.

profperitate pofitum habet inuidiam.

Alla Serva del Signore che così in cella orava fecesi presente l'Angiolo per confortaria: cui ella diffe: Angiolo di Dio, cuftode dell'anima mia; fatemi conofcere per quali contrafegni potfono ravvisarfi i virtuofi e perfetti eletti di Dio? E l'Angiolo a lei rispose: Quegli è persettamente eletto, che già separò il suo cuore dalle cose infime di questo mondo, e che stan-dosene unito a Dio solo, a lui esclama e fospira con tutto il cuore, giorno e notte. Il che udito replico Margherita: Passate, o Angiol di Dio, a specificare le virth de-gli eletti. Quegli, diffe l'Angiolo, dee ri-putarfi eletto, che possede le seguenti vir-putarfi eletto, che possede le seguenti virtù. La prima è una profonda umiltà, che egli aver dee per amor di quello che si umiliò fino alla morte di croce. Secondo dee avere una carità perfettiffima. Terzo quegli è eletto, in cui fi adempie quell' evangelico detto, Beati i mondi di cuore. Quarto quegli è eletto, che per amor di Critto rinega, e in certo modo uccide fe ftcffo, non già col ferro, o con altro istrumento, ma col mortificare la sua volontà : e che in oltre è disposto ad accetcar la morte pel nome di Crifto, ogni qualvolta per la confessione della fede cristia. na la circoftanza del tempo lo richiedeile: Come pure uccide se stello per amor di Crifto quegli che mortifica i ienfi del fuo corpo per mezzo della penitenza. Quinto quegli è eletto, che ha compaisione de poveri, e nella cui bocca non folamente fti fempre la verità; ma trovafi in oftre ne' fuol coftumi l' oneftà della vita. : uegii fimilmente è eletto, che per amore del fuo Signor Gesti Cristo, riferba a se le pene, per fottrarne il proffimo; e vuol effere egli stesso mal vestico, mal cibato, e male abbeverato, ed a'l' opposto ben vefliti, cibati, e abbe verati gli altri. Quegli finalmente è eletto, che fi affligge e rittrifta dell'affizione si degli amici che de" nemici, e si ralfegra della confolazione di tutti, ne ha invidia a veruno che veda coflituito in qualche profperità.

6. 24. Dentro la fettimana di Passione. dopo aver Margherita con fomma divozione ricevuto il corpo di Crifto, temendo che le persone che parlavano fuor di sua cella non proferiffero parole fecolarefche, giacche del folo Dio bramava ella fentir parlare, diffe: Signore non permettete che io sia morficata dal serpente, si che la mente mia non vada vagando in qualche cofa a voi contraria; mentre defidero io di piacere a voi folo. Dopo poi avere con

lunga istanza continuate le suppliche, con

. 24. Infra hebdomadam de paffione, deustiffime corpore Christi recepto, timens ne toquentes extra cellam, fecularia uerba proferrent, quia de folo Deo cupiebat audire, dixit: Domine, non me permidas a ferpente mordere, ne mens mea uagetur in aliqua re tibi contraria, que tibi foli adherere defideras. Poft

longam uero precum instantiam . quibus folum Chrifti postulabat alloquium, dixit ei Saluator nofter: Multum es fatigata, filia Margarita; fet plus fatigatus sui in afcensu scalarum crucis (24); nam pena mea fuit prolixior, quam dical S riptura. Ab illa enim die, qua Lazarum fufcitaui, cernebam deliberatum meorum orainem termemorum in cordibus hoftium: & nune representabatur anime mee daumitati conjuncte produtorium fludium; nunc mine, flagella, & un es aduerfantium; nunc claui, fptne , potus amnrus , & cracis pondus ; nunc lansea penetrativa latus meum. In quarum fixa El certa ymarinatione penarum alterabatur o ram discipults mets a sua spetie corpus meum, nec aduertebant. Et quia Dei famula, ad illa uerba cum tanta familiaritate prolata, pre dul sedine Christi, iuxta uotum fuum doiere non poterat , dixit : Domine , nunquam tam maenam dulcedinem & confolationem recepi. Et Dominus ad eam: Filia in hot gradu respondeo statui desideriorum tuorum. Nam per clasa inditia caritatis, uis effe certa da mea dileftione. Het tamen, quoad oculum mundi, fiuna dilectionis fubrraliam, & inde non modisam penam recipies. Non enim widebitur mundo deditis uita tua fic ordinata, ut erit; quia uolo, quod ficut mundus me spreuit, & non aognouit, ita spernet te, & murmurabit de te.

\$ 25. In felo beati Marchi, dum in Sasamento Altario spatam telitiam degalfafet; splam Chrillum audiuit loquentem jibi: Tu rogaft feraucii animo curium meam, ut fui orationibus impetrarum, quod tivi oftenderen, fi qicenjisa declam de arce placuti michi, fi fixum quod muchi placuti, do tibi henchdon neum meam, ex parte Patrit, Mea, G Sarneum meam, ex parte Patrit, Mea, G Sarcui dimandava unicamente l'allocuzione di Crifto, a lei diffe il Salvator nostro. Molto fei tu affaticata, mia figlia Margherita; ma più fui affaticato io nel falire le fcale della Croce (24); poiche la pena mia fu più proliffa, di quel che la raccontano le Scritture: Esfendoche fin da quei giorno, nel quale rifuscitat Lazzaro, scorgeva to deliberato l'ordine de miei tormenti nell' animo de' nemici. Ed or fi rapprefentava all'anima mia congiunta alla divinità I orditura del tradimento; or le minacce, i flagelli, e le voci degli avverlari; or i chiodi, le spine, la bevanda amara, e il peso della Croce; or la lancia penetrante il mio coltato: neila qual filla e certa immaginazione di tali pene fi alterava in prelenza de' miei discepoli l'aspetto del mio corpo, nè essi se ne accorgevano. E perchè la serva di Dio a tali parole con tanta affabilità pronunziate, attefa la dolcezza che di Crifto provava, non potea giuft, il fuo defiderio concepir dolore, diffe: Signore, non ho mai ricevuto dolcezza e confolazione sl grande. E ti Signore a lei: Figlia, in quelto grado corrilpondo allo flato de tuoi defideri , perocchè per indizi chiari di carità tu vuoi effer certificata di mia dilezione, Tuttavia questi segni di dilezione io te li fottrarrò quanto alla vifta del mondo, e indi pena non piccola ne riceveral; mentre la tua vita alle persone attaccate al mondo non fembrerà così ordinata, come lo l'arà, perche to voglio, che ficcome il mondo dilprezzò e non conobbe me, così tu fia foggetta a' disprezzi di lui, ed alle mormorazioni che farà contro di te.

alle mormorazoni che fart contro di te.

\$ 25. Nella fertha di S. Marco, mente
to derdiereta letziat, sud lo fledio Gest che
to derdiereta letziat, sud lo fledio Gest che
cosi le private; Tu hai pregneto con animo
fervente la celefte mia Curia, affinche l'impetralifero colle loro orazioni, chi to ti acelli chiaramente conofere, fe il tuo prifaggoto alla Cella prefio la Rocca, vericalib di muo piacimento, ti do la mia bemedizione, per parte del Pafre, di Me, e
mia bemedizione, per parte del Pafre, di Me, e

8i

nal in alteria felateras Cravir. Estendo retinisilizarino quel che comanemente il celes cicle, cicle, cicle prima di labar in Conce, fone appri di esta Resa in terra concentiuri i Rectanore, conor coia che riuscita meno incomoda al Concissioni presenta dell'occurità per paterni pen interadric cicle, che in quello lango si sussence di Collo Resto, cicle, che mutori fa lagli affunera 
ari faire la ficale della Creza. Ma se si stende a ciò, che tumordo tennente segue Egli a direaddicendone i regione, ciole, che la na rasa fa pra trassifi da quel de la rascassara il securtane; sumoce tollo tutta l'occurita, ed apparace assi cicnio, che per resu della Creza interde giptilica el diretta, e un displete gradi di sa si serio Passono, e i qual sono teranariamo che
el giptilica el diretta, e un displete gradi di sa si cicci Passono, e i qual sono teranariamo che

del-

CAP. V

Bi Spiritus , necnon & beatiffime Virginis Matris mee, & ex parte totius curie regni mei. Tu fugit amore mei. E ego fugi pro amore generationis humane. Tu fugit ad conferuan-dam, E augendam gratiom, fet tribulationet fugere non ualebis. Et hoc dicto, subito quedam crux apparuit, euius brachia protendebantur de manu ad manum, & flipes eius a capite usque ad pedes; non samen Dei famula claus ferreis erat confixa. Tunc benedicens et Dominus, & manu propria signum crucis faeiens, ftatim alia crux, in qua Chriftus erat confixus, ei apparuit. Ad cuius delerefum contuitum, anima Margarite amaricata dixit: Domine mi, crucifigar ego, & Dominus ad eam: Filia mea, tu eris crucifixa tribulationibus, & non in crace. Tu fugis creaturas quantum poter, ne me offendas; & ego conferuabo te, ne me possis affendere. Set dico tibi, quod tu es modice sides; quia cum habeas tam seruentia, tamque fancta defideria de me, quod amore mei deferis te; cur credit, quod te uehm deferere? Non ego deferam te filia, fet fum & ero femper terum. Nam tuum zelum ne me offendas agnolio, qui tantus eft, quod non curas fugere pro materibus confolationibus obtinendis, fet fohun ne offender a te . Set in hac fuga wirtuofa net me offendes , & cum tribulatione grauaberis, mes confolationibus multiformiter perfruerit; & in tribulationibus deficiet corpus tuum. Dic ergo confessori tuo & baiulo et parte mea, ut non impediat, quin libere poffis alcendere ad ceilam arris; & feribat Fratri Johanni benedicto, quod pro mutatione ifta non alteret , neque fubtrahat follicitudinem fuam a te, fet recommendet te ami is meis, qui cum eo funt (25). Et quia non ita libenter condello Spirito Santo, come ancor della beatissima Vergine Madre mia, e tutta insieme la Corte del mio Regno. Tu fuggi per amor mio; ed io fuggii per amore del genere umano. Tu fuggi per confervare ed accrefcer la grazia; ma non potrai fuggir le tribolazioni. E ciò detto, apparve immantinente una Croce, le cui braccia fi stendevano da mano a mano, e lo stipite di essa dal capo sino a piedi, ma non era tuttavia la Serva di Dio conficta ad essa con chiedi di ferro. Allora il Signore benedicendola, e facendo di propria mano il fegno della croce, fubito apparve un altra Croce, in cui era conficto lo stesso Crifto. Alla cui vifta dolorofa, amareggiata l'anima di Margherita, diffe: Mio Signore, fate che fie crocifilla io. E il Signore a lei: Mia figlia, tu farai crocifista dalle tribolazioni, ma non in croce. Tu fuggi per quanto puoi le creature per non mi offendere; ed io ti conferverò, perche non posta offendermi. Ma dico a te che tu sei di puca fede; perchè avendo tu defideri di me così ferventi e fanti, che per amor mio abbandoni te stessa, come puoi cre-der ch' io voglia abbandonar te? Non mai, o figlia, ti abbandonerò, ma fono, e farò fempre teco: poichè conosco il tuo zelo per non mi offendere, il quale è così gran-de, che non procuri di fuggire per occener maggiori confolazioni, ma unicamente perch'io non fia da re offefo. Ma in queita fuga virtuola, non folo non mi offenderai, ma quando aggravata farai dalla tribolazione, goderai in molte guife di mie confolazioni; e tralle tribolazioni verrà meno il tuo corpo. Di adunque per parte mia al tuo Confessore che serve in qualità di direttore al tuo spirito, che non si opponga al tuo passaggio alla Cella presso la Rocca; e scriva a Fra Giovanni Benedetto, che per questa mucazione non alteri punto, nè fottragga a te la fua follecitudine; ma raccomandi te a miei amici, che

trovansi con esso lui (25). E perche l'ani-

(as) antis meis, qui came or fear. Nel tempo, in cui Marghetita en în procinto di pustre secondo l'ordine del Signore, all Cella presso i Rocca; (ciel conces i 1.5) », di quatrio Capo i condo l'ordine del Signore, all Cella presso i Rocca; (ciel conces i 1.5) », di quatrio Capo i rapporto s ciò gran rippagnasa per parte dei Frati; il Signore le ordino di dire a Fr. Giorano Confessore, che non i oppogna ta il su trattatione, e che nol tempo fletto icrita a Fr. Giorano da Cellifosto, che non i oppogna ta il su trattatione, e che nol tempo fletto icrita a Fr. Giorano da Cellifosto con consegna ta il su trattatione, e che nol compo fletto icrita a Fr. Giorano da Cellifosto con compo della consegna di la cellifosto fletto con consegna che di qui i mieri, al Ciptido Porunciale in Breas, in qualità di Cuthode Arenino nuovamence eletto (come nopra alla Nota). 7, di quello della consegna di la consegna

uerfatur anima tun cum ceteris perfonis, ficut cum aubuldam; hic elt modus illuminate mentis, quem tibt confessor tuus monstrauit. Cum autem ueneris ad dictam cellam, ibi stabis fieut docebo te. Et scias, quod talis persona, de cuius ftatu dubitas, quamuis confessus fuerit, a malis tamen defideriis , & fuis operibus non resignit . Et ille hoc dicit tibi , qui de illa Maare humili nasci dignatus est, que dixit. Ecce ancilla Domini; in que quidem uerbo carnem de illa fumpfi . Et ne dubites de predictis; ecce falulo cam dicens: Aue Maria gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieri. bus . Et benedictus fructus uentris sui .

6. 26. Ad famulam Dei laboribus, temptationibus , & infirmitatibus variis fatigatam ueniens Sacerdos Sancti Marchi, cum reuerentishma deuotione preparauit se ad recipiendum nostri Saluatoris corpus; in cuius amoris fuauitate, ftatem ut ipfum recepit, abforta eft a consolatione superna, in qua per magnam mo-ram quiescens, ad suorum sensuum sensibilem usum reversa non est usque ad horam tertiam. Scans autem insensibilis, & inreverberatis oculis . Domino respondebat cum mentis iubilatione, quam in facie pretendebat, dicens: Do.ni-ne, qui dicis michi, quod quicquid uolo postulem a te; nil aliud quero, nifi ut uita mea tue maiestati perfectissime feruiat , & te uerum Deum meum folom dilizens, fim fidelibus turs, a.i in me confilent, lux, & non tenebra. Cut Dominus: Filia, brevem fermonem tibi modo facient, dico, quod postquam cellam istam ingreffa es , tranquillitatem fenfifti corparaiem parier, & mentulem. Anodo igitur para te ad tribulationes infamitation, & nariarum tem-Matienum antiqui hoffis.

5. 27. Alia die, priufquam Sacerdos fandi Marchi (26) deferens Christi corpus intrarci, Marma tua non cost volentieri conversa col rimanente delle persone, come con alcune: qualto è il modo che tener dee una mente illuminata; il quale a te fu mostrato dal tuo Confessore. Allorche poi farai venuta alla predetta Cella, ivi starai, secondo la istruzione che ti darò. E sappi che la tal periona, del cui flato tu dubiti, benchè fi fia confeilata, non ha ceffato però da fuoi cattivi defiderj, e dalle male fue opere E ciò a te dice quegli, che degnoffi nafcere da quella umile Madre che diffe, Ecco l'Ancella del Signore; nella prolazione delle quali parole, io prefi carpe da lei. E perche non punto dubiti delle predette cofe, ecco che io la faluto con dire: Dio ti falvi Maria piena di grazia, il Signote è teco; tu fei benedetta tralle donne, e benedetto è il frutto del tuo ventre.

5. 26. Venendo a far visita alla serva di Dio opprella da travagli, tentazioni, ed infermità, il Paroco della Chiefa di S. Marco, preparoffi ella con fomma riverenza e divozione a ricevere il Corpo del noftro Salvatore; nella foavità del cui amore, dopo che ricevuto l'ebbe, afforbita rimafe da confolazione superna; in cui ri polando per lungo tratto di tempo, non fi refittui all'ulo de'fensi, se non dopo tre ore, o fino all'ora di Terza. Standofi poi infentibile, e colle pupile mamobili, fifoondeva al Signore con interno giubbilo, che traipirava nel volto, così dicendo: Signore, the dite a me, th'io thieda a vol tuttociò che voglio; io altro non cerco, ie non che la mis vita ferva perfettiffimamente alla voltra Maelta, e che amando voi folo mio vero Dio, fia a'vottri fedeli che in me confidano, luce e non tenebra. Cui diffe it Signore: Figlia, in brevi parole io dico a te, che da pel provata tranquillità corporale infieme s mentale. Preparati pertanto in appretid alle tribolazioni delle infermità, e di varie tencazioni dell'aptico avverfario.

6. 27. Un altro giorno, avanti che if Pairoco di S. Marco, (26) che portava il Cor-DO

seco adunati in Capitolo, a'quali degnasi il Signore di dae qui l'onorevole, e doice nome di suul amici. In fatti queffa raccomandazione non fu infruttuosa; mentre i Padri lumitaron benal al P. Fr. Giunta le visite da farsi a Margherita, ma non gliela inibirono totalmente. Richiamisi qui il \$. u. di queffo Capo colle sue Note .

(26) Sacerder Santis Marchi. Vedesi qui, che Margherita era in procinto di partire bensi, ma non era ancor partita dalla si conda Geila per passare alla terza presso la Roceas ed esiftenda quella (come ancora esifte in Cottona il Munattero detto delle Puverelle, ove tal Cella eta atuata) dentro la Cura di S. Marco; percio il Paroco di S. Marco era quegli, cui competeMargarita repletur interna iocunditate in fui Saiustoris, quem defiderauerat, aduentu. Et recepto cum famina reverentia pane uite, locutus eft ei dicens; Es nunc in pena, filia? Et tum responderet, quod fic, ait Dominus: Et ego similiter fui pro amore humani generis, & non pro culpa mea. Filia, dilige me, quia pauci funt hodie qui me ament: Seruias michi creatori tuo, quia pauci michi feruire volunt: Lauda me, quia parum funt intenti laudibus meit: Ego enim feci me hommem de Maria uirgine carnem fumens, a qua tactari uolui, in cuna reclinari, & tandem crucis torinentum non renuens, fui iudicatus, & traditus în manus Pilati, & fine mortis caufa, îpfo te-stante, cruci affixus fui. Et quamuis fuerit dura more, quam inflixerunt Judei tunc, a. marior est ista, fi pastibilis essem, quam Chri Stiani, peccata peccaris addendo, infligere non ceffant. Et tantus est fetor uittorum eorum, quod sam usque ad Patrem ascendit. Tu miraris, quod festum Affumptionis habuisti tam durum: Set dico tibi , quod precibus Matris mee procuratum eft tibi dule; nam dicebat michi Filio fuo: Deuotam meam, ad te per gratiam reuocatam, que tantum confidit de me, confolari pla eat in hac mea folempnitate. Tota namque curia cum magna iocunditate pre-Rolatur sue defunctionis diem. Tu es in pena. & ego pro te fut. Pene tibi crefcunt, quin tui fines tempus abbreuiatur. Roga Sacerdotem talis Ecclefie (27) quod faciat unam confessionem generalem; & ne ucrecunderis ei dicere, quod fit fortes in bello carnis, quia paratus fun facere gratiam ft fe difposuerit tum fer. nere .

S. 28. Quodam mane infra oftauam beate Frantifei, accepto cum reuerentia pane uite, dixit ei beatorum cious, qui omrus refilit, Do-minus Thefus Chriftus: Filia, debilis & infirma propter aufteritatem uite, quam continua-

ter arvenuto.

po di Cristo, entrasse nella Cella, sentissi Margherita ripiena d'interna gioia alla venuta del luo Salvatore che ardentemente bramava: E ricevuto con fomma riverenza il pane di vita, effo parlò a lei dicendo: Figlia, fei tu presentemente in pena? E rispondendo che si, dific il Signore: Ed in fimilmente lo fui per amor del genere umano, e non per mia colpa. Figlia, ama me, perchè pochi fono in oggi quei che mi amano. Servi a me tuo creatore, perchè pochi voglion fervirmi. Lodami, perchè pochi fono intenti alle mie lodi. Perocchè io mi feci uomo, prendendo carne da Maria Vergine, da cui volli effere allattato, e adagiato nella cuna, e finalmente non riculando il tormento della Croce, fui giudicato e confegnato in man di Pilato, e fenza caufa di morte per atteffato di lui, fui confitto in cro-ce: E benche dura folle la morte che ailor mi diedero i Giudei, fe io fossi ancor passibile, più amara è quest'altra, che i Cristiani, aggiugnendo peccati sopra peccati, non cellano di rinnovarmi. È tanto è il fetore de'loro vizj, che già è falito fino al foglio del Padre. Tu ti maravigli di aver avuta così dura la festa dell'Affunzione; ma dico a te, che per le preci di mia Madre, ti è stata procurata piuetofto dolce; perocchè diceva ella a me fuo Figlio: Piacciavi in questa mia folennicà di confolare la mia divota da voi richiamata alla grazia, che tanto confida in me : ell'endochè tutta la Curia celeste attende con gran gioja il giorno del tuo passaggio. Tu sei in pena, ed io lo sui per te. Le pene ti si accrescono, ma il tempo del tuo fine si abbrevia. Prega il Sacerdote della tal Chiefa (27), che faccia una Confeilion generale; e non ti ver-gognare di dirgli, che fia forte nel com-battimento della carne; perchè fon pronto ad ufar feco mifericordia, e concedergli la mia grazia, se cgli vorrà disporsi

con fervore. 5. 28. Una mattina fra l'ottava di S. Franceico, ricevuto con riverenza il Pane di vita, diffe a lei il Cibo de' Beati che tutti riltora Crifto Gesti Signor noftro: Fig 1a, che per l'aufterich della vita da te continuata per mio amo-

va amminifiratie, mentre era inferma la Sacrosanta Eucariffia; come ju fatti qui si asseri-

(27) Roga Sacerdotem salis Reelege Ge. Si vede, che il Sacerdote qui memorato era un Paroco : lanto sembrando, che dir voglia : Sacerdos caus gicalafa: succome sopra: Sacerdos Sanfli Marchi: denota senza dubbio il Paroco della Chicta di S. Marco.

Ri amue mei, non timeas reclinare caput tuum, re fei divenuta debole ed inferma, non Tu credis iam tranfife mare tribulationum, quas passura es; set adhue patieris multas tri-bulationes, & murmurationes, & eris quasi deresista: Nam tu eris tenebra oculis sucis; ideft in oculis corum qui debent effe lux (28). Et ficut non fui cognitus in fine meo, fet defecife reputabar a mindo, qui me non cogno. uit, & poftea cognouit me mundus; ita qui te mode tenebram dicunt, post tuum obitum te recoonolcent cum uereciendia & dolore. Set recordare, quod was tuum (29) purificandum erit suriis penis, quas dum toleras amore mei, non folum exuis te uestem defectuum, fet te induam nellibus gratiarum.

6. 29. Sabbato wigefime Dominice post Penteroften , recepto corpore ueri Dei , loquitur Christus Margarite dicens: Separa te, filia. quantum potes ab omni familiaritate fecularium personarum, preterquam ab Ordine Fratrum Minorum. Et scias, quod penarum tuarum uavietas leuis & parua in oculis aliorum uidetur; set quoad te, que senties eam, grauis est, & plena doloris. Et si non inuenis qui tibi num injerat multa genera tormentorum, prout defiderat, fubstine duleiter & equanimiter alias penas amore mei . Bella autem tua, in quibus was tuum ornabitur, quia uidentur tibi magis amara & fuspelta, quam supplicia, pro mar-tirio tibi reputabuntur. Margarita hec audiens respondit: Domine, eno non credo, quod was anime mee in talibus penis purificari waleat, uel ornari. Et Dominus ad eam: Verum dicis, quod fimpliciter pene non purgarent, uel ornarent te: Set amor tuus fidelis, Es mileriabbi a ferupolo di adagiste il tuo capo . Tu ti figuri, che già passato sia il mare delle tribolazioni, che tu fei per foffrire; ma foffrirai ancora molte altre tribolazioni, e mormorazioni, e farai quali derelitta. Perocchè tu farai tenebra agli occhi della luce, agli occhi cioè di quelli che dovrebbero effer luce (28). E ficcome io not fui conosciuto nel mio fine, ma fi ri-. putava che io fossi mancato dal mendo. il quale non mi aves conosciuto, e mi conobbe dipoi; così quelli che ora ti dicon zenebra, dopo la tua morte ti riconofceranno con lor vergogna e dolore. Ma ti rammenta che il vafo del tuo fpirito (29) doveva effer purificato per via di varie pene; le quali mentre tu tolleri per mio amore, non folamente ti spogli della veste dei difetti , ma meriti altresì che io ti rivella con doni di grazie

6. 29. Il Sabato della Domenica vigefima dopo la Pentecoste, ricevuto il Corpo del vero Dio, parla Crifto a M rghevita dicendo: Separati, o figlia, quanto puoi da ogni familiarità delle persone del fecolo, e fuori che dall' Or line de Frati Minori. E fappi che la mu'tiplice varietà delle tue pene fembra agli oc.hi altrui leggiera e piccola; ma in quanto a te che la fenti, ella è grave e piena di dolore. E fe ora non trovi chi ti arrechi mo'te forte di tormenti come deli teri, fottieni dolcemente e con animo raffegnato le altre pene per amor mio. I tuoi combattimentl poi, nei quali il vafo tuo refterà adornato, perche ti fembrano più amari e fospetti degli stessi supplizi, ti faran computati in luogo di mirtirio. Mirgherita udendo tali cofe rilpofe: Signore, io non credo che il vafo dell'anima mia in tali pene purificar fi posta, o adornarsi. E il Signore a lei: Tu dici il vero, che le pene semplicemente non ti purghereb-

cor-

(28) qui debene effe lux. Qui senza dubbio vengono denotati i Sacerdoti, e Miniftri del Santurio, de quali drise Crifto in S. Matteo Cap 5 v. t4., parlando a tutti essi in persona de suoi Discepoli: Ves sais lux munde: e i quali percio, se per lor colpa non sono, dovrebber pure esset luce per illuminare le anime dei Popolo fedele, e guidarle nelle vie del Signure, Nel cospetto di questi presunzia qui Cristo a Margheina, eh Ella comparirà tenebra, quantunque sia luce, come altrove l'appella, e specialmente nel \$ o del Cap Xi.

(29) qued mes tuem ere il nome di Paje vien qui usurpato in senso metaforico, nel quale l'usa S. Paolo nella seconda a Timoteo Cap. a. v. 21.; cioè per significar le persone, e specialmenta l'anima dell'Uomo, la quale se sissi già contaminata, e macchiata, può a guisa di un Vaso, colla Grazia divina mondarsi, e mondata che sia adornarsi di virtà e santificarsi, servendosi a eiò de'mezzi, che la Grazia flessa le somminifira. Onde qui vaol dis Cisfto a Margherita, che i di Lei spirituali combattimenti saranne i mezzi a lei dalla Grazia preparati, cd offerti per adornar di virtù, e santificare l'anima propria; predicendole, che così appunte succederà.

cordia men te purgant, & ornant. Et feias, quod in temptationibus, infirmitatibus, & aliis operationibus tuis benis, multas patieris tribulationes; fet ita in omnibus te defendam, quod nunquam mortaliter, quandiu uixeris, me of-fendes (30). Et ait Murgarita ad Dominum: Gratias ago tibi , dulciffime Thefu Chrifte amator meus; quia femper predicis michi tam. dulcia, quam amara, ad que peruentura fum, antequam fiant. Set rogo te amantissime Deus, quem folum fero in corde m:o per amorem, ut impleas defiderium meum; & de tua dejenfione confidentiam michi presta. Cui Saluator ait: Non habebis confidentiam pienam, quousque poneris in gloria regni mei (31): Et hoi ago, poneris in giorta tegut mes (1). Es not age, ut melius conferues exhibita tibi dona, E au-geantur in te dona gratiarum; ac per hos curca faistem tuam fias magii folicita. Ego uero, qui hec dignatus fum tibi loqui, fum Yhefus Chriffus Saluator tuus, de Maria Virgine natus , lastatus , in prefepio reclinatus , a Johanne baptizatus, qui pro te nudus crucem afiendi. Es quia Margarita Baptistam inter aiss Sanctas Spetialiter honorabat, Dominum inter rogauit , di ens : O at pro me mateffatem tuam ilie natilis pre-urfor tuus, quem elegi pro aduocato meo? Et Dominus ad cam: Non cantum ipfe, fet Johannes euangelifta, & tuus pater Fran if us & Catherina , . um omni . uria reuni mei. Tu etiam, fina, die in tuis anguflis, Pater nofter. Et Murgarita refponant: Ego dico, Domine mi ; fet in tanta debilitate non uideor fentire saporem. Et Dominus ad eum: Non obmicas ob hoc, cum dicere poteris; & dicendo ad erucem redeas. Et Margarisa respondit: Ego tunc orans, & ad crucem tiam reuertans, expelli uideor. Et oftendit ei Dominus, quod ideo uidebatur expelli, quia mens in tribulationibus efficiebatur inflabilis. Et iterum dixit ei : Etiam fi inftabilis, & aflica, guftas fine mora benefitium crucis mee ... ht Margarita respondit : Domine, pone m correbbero ne adornerebbero : ma il tuo amor fedele, e la mia misericordia ti purgano, e ti adornago. E fappi che nelle tentazioni, infermità ed altre tue opere buone fofferrai molte tribolazioni; ma io in tutte ti difenderò, ficchè non mai in tempo di tua vita mi offenderai mortalmente (30). E Margherita diffe al Signore: VI ringrazio, dolciffimo amor mio Gesh Crifto; perche mi predite avanti che mi avvengano, tanto le cofe dolci, quanto le amare, che sono per avvenirmi. Ma prego voi amantissimo Dio, che soto porto per amor nel mio cuore, che appaghiate il mio deliderio, dandomi ferma fiducia della vostra difesa. Cui disse il Salvatore; Tu non avrai una fiducia piena e perfetta, finchè non sta collocara nella gioria del regno mio (31). E questo fo perchè meglio confervi i doni a te conferiti, e fi aumentino in te i doni di grazia; ed in tal guifa ti renda più follecita di tua falute. lo poi che mi fon degnato di parlarti di queste cose, son Gesà Cristo tua Salvatore, nato di Maria Vergine, allartato da lei, adagiato nel presepio, battezzato da Giovanni, e che per te alcefi nudo fopra la Croce. E perchè Margherita onorava tra gli altri Santi specialmente il Battifta , interrogò il Signore dicendo: Prega eg!i per me la Miestà vostra quel vottro nobile Precurfore, che io eleffi per mio avvocato? E il Signore a lei; Non folamente ello, ma Giovanni ancora l'Evanuelista, e il tuo Padre Francesco, e Caterina, con tutta intiera la Curia del Regno mio. Tu altresi, o figlia, di nel-le tue angustie il Pater noster. E Margherita rifpole: lo lo dico, mio Signore; ma in, tanta debolezza non mi pare di fentirne il fapore. E il Signore a tei: Non tralasciare perciò di dirio, quando potrai; e in dicendolo ritorna alla Croce. E Margherita ritpole; Orando e ritornando alla voltra Croce mi pare di fentirmi fpingere indietro. E il Signore le fece intendere. che intento le pareva d'effer respinta, perche la mente nelle tribolazioni non ri-maneva stabile. E di nuovo le disse: Ancorche così inftabile ed afflitta, tu gufti nondimeno fenza ritardamento il benefizio della mia Croce . E Margherita rifpole;

(30° qued munquam mortaliter cr. Quetta è una delle volte, în cui Crifio promette a Margheetta di non permettere, ch' Ella giammai i offenda mortalmente: effetto dell'averia confermata in graria; come nella Nota 18 sopra il Cap 1V.

(31) su goria segus mei. Replica qui il Signore a Margherita ciò, che detto pur le avea sopra al 5. 17. Rioggast la Nota sul detto passo, che è la 18. sopta il presente Capo.

prie untilgram, ne de cetre te affindant de cipertiu in petate tua ad reviem reducere. Qui ad pritissem primam dixis, quod el sofiperest pere les, quia cum lapa feura glia, fet cum tempetatentes, le informiente cospocra, splim conficuado in timore. Of gratin-As feuradem uno petitissem aix Ego se fape de riectem resco. O reduce, fet u recaura dese asporter fluidum, ul reserti mercani; dese asporter fluidum, ul reserti mercani; de for the fet the tible, qual totum in har unlie mefere te dimiliam, quanfque placebit publication nec conse

§ 30. In soile 10st follow besti Benedicit, am fleste omenistime Des founds Margarita pre unite tempolijene 4 gama habebat od quem fame na maren finem na julicinensi politum, re-figende festi G eranti. Domina, skiener De founds of the found of the foun

5.1. Quadom sit curlaiffinom Pleum Margaria anima tenerum fisi: Vica de arecess, E fernjare Plages meas vitus & extra, & E fernjare Plages meas vitus & extra, & Compac devota men figius. Devisio chedifict, aminist quad fequitari: Ego Deus sut sanquam meistre, quad jum vertas, sho vit, quad per gre, instabit in plages meas. In: pgl Boo in mediatance restrict doubtwa does tus unheras bour ments, quad nervi scalerum subchan certalis. Boulan manusus surger com ascertalis. To dula mentum surger com as-

S. 32. In die inventionis capitis beatissimi Precussoris, corpore Christi percepto, dixit Margarite Deminus: Tu petiussli pro Fratribu meis benedictionem: G ego redemptor o-

Signore, ponete nel mio corpo la lebbra, affinche in avvenire non vi offenda, e degnatevi per voltra pierà di ricondurmi alla Ctoce. Il quale rifpofe alla prima dimanda, che le basterebbero le fue pene; perenè colla lebbra farebbe ficura; ma colle tentazioni, e colla infermità corporale, ei la confervava in timore infieme ed in grazia. Alla feconda dimanda poi le diffe: lo spesso ti richiamo, e riconduco alla croce; ma tu, creatura dei porre lo ftadio, onde meriti ritornarvi. Tu mi preghi di non poter più peccare e di morire: ma io ti dico, che ti lascerò in questa valle di miferia, fintantoche farà in piacere della mia volontà (32).

§ 30. Nella notte dono la Fefta di S. Bendetto, mentre la Serva di Dio Margherita piangwa amarifinamente per la fine Padre poli to et al pianente ed orante ripode il Signore di cendro Di a lui che di proprati perchi non che citto, come chiunque avva da mericuro il dono di mia paditione, i ra in otre affetto internamente ed efternamento del fine per delle dell

§, 11, Un gierro un't Margherita il bemeirillimo Iddio che così le diceva: Va alla crece, ed efamina le mic proghe al di dentre el 3 di funza, ed approni quanquell'Anima divota fobiamente ubbidrio, quell'Anima divota fobiamente ubbidrio, quell'Anima divota fobiamente ubbidrio, cul ciò che feguet i o che fon quel 1 lo che non mai mentileo, perche fono la vette affizioni, a varti che ta puffi da quell'a vita entrrari nelle mic piquite. Diop di che occupandori (fila in mediara la crocere a talmente nell'interno dell'anima ferritara di cultura di considera di con-

porea toccare le palme delle fue mani.

§ 23. Nel gionno dell'Invenzione del
Capo del beatifimo Precuriore Giovanni,
ricevuto che ebbe Margherita il Corpo di
Oriflo, a lei diffe il Signore: Tu dimandafi la benedizione per li miei Fazi dei
lo Redentor di tutti li benedico tutti iage-

mnium

(22) quoufque placebit neluventi mer. Ripete qui a Margherita il Signore ciò, che detto pur le, avez al 6, 26, del Cap, IV. Vedati la Nota 22, sopra il medesimo Capo.

timium benedico fimul omnibus, amore electorum meorum, cum quibus funt (33). Set dic prelatis eorum uicariis meis (31), quod tos parent se ad tribulationes, quia Fratres Mineres, pre ceteris qui sunt sub celo, me imieantur (35). Confortentur autem, quia cum eis ero. Et quamits alios benedixerim, istos Spetialiter benedi o, quia de te, amore mei, oue mea iam per gratiam ad ouile reducta, curam fideliter gerere non spreuerunt. Tu dieis, ouis mea, quod tarde uenifti; & ego dico tibi, quod plus ualet una dies reconciliationis & gratie, quan annus, & plus talis annus, quam centum anni. Margarita autem folt amato Deo inseparabiliter cupiens adhevere , dixit: Domine , quando separabor a fe-eulo . & ad te uenire nalebo? Et Dominus ad ean: Quantum placebit michi (36), ut di-Aum eft, tandiu erit longa uita tua: Et in quantum poffibile eft corpori humano respondere donis, prius emes ea, quam habeas: Pre-para ergo te ad uarias & magnas tribulationes. Et Margarita respondit: Domine, uos pollicemini dona inextimabilia michi, & contidentiam plenam non relinquitis. Et Dominus ad eam: Confidentiam illam, quam appe-

tis. non habebis in uita tua (37). Et illa:

fieme per amore de miei eletti, tra' quali effi fono (33). Ma di ai loro prelati miei Vicarj (34), che fi preparino alle tribolazioui, perche i Frati Minori imitano me fopra tutti gli altri che trovanti fotto il cielo (35). Si confortino per perche fem-pre farò con elle loro. E benche abbia io benedetto ancora gli altri, benedico specialmente cotesti, perché per mio amore non hanno avuto a ichifo di prender fedelmente cura di te mia pecorella per grazia ri-condotta all'ovile. Tu dici, o mia pecorella, che venisti tardi; ed lo dico a te, che più vale un fol giorno di riconciliazione e di grazia, che un anno intiero; e più un folo di tali anni di grazia, che anni cento. Margherita poi bramando di stare unita infeparabilmente al folo amato fuo Dio, diffe, Signore, quando farò io feparata dal fecolo, e pottò venire a voi? E il Signore a lei: La tua vita durerà tanto, come altra volta ti diffi, quanto a me piacerà (36): E per quanto è possibile al corpo umano di corrispondere a doni, prima dovrai comprarli, che averne il pollello-Preparati pertanto a varie e grandi tribolazioni. E Margherita rispose: Signore, voi a me promettete beni inestimabili, e non me ne lasciate una piena fiducia. È il Signore a lei: La fiducia piena che tu defideri, non l'avrai giammai in vita tua (37).

Hec,

(23) eum quibus fune. Di somma consolazione pe' Frati Minori, pe'quali Margherita avea pregato, è la rivelazione, che di essi tutti fa Crifin la questo luogo a Marguerita mederina ; dichiarando, che sono essi nel nu nero de' suoi Eletti, per amore de' quali li benedice. Qual singolar privilegio includa quefta rivelazione, vedasi più sotro nell'Annotazione 40, sopra quelto Cape.

[34] Fuarius meis. Il nome di suoi Vicari, che qui si dà da Gesà Crifto a' Frati Minori, è preso in questo isogo nel suo significato il più ample, in quinto cioè, che denota tutti quelli, che cella chiera esercitto in qualche modo le reci dello stesso Cristo, nel dispensare al Fedeli i divini Millett, sian questi Sagramenti, sian divina paroli ec., o ciò ficcian per potefià ordinaria, o per delegata ec. Donde però non prendan ansa certi saccenti moderni di derogar, come fanno insolentemente, alia suprema Dignità, e preeminenza del Romano Pontefice, con lar comune a lutti i Vescovi la singolar prerogativa, che a lui solo per eccellen-za, e propriamente compete, di Vicario di Gesà Critto, come a quello, che è di Gesà Cri-do (gjulfa ! sepressione di S. Bernado nel Cap. S. del Lib. a. de Considerationel suice Fi-

(35) pre esteru qui funt fub erle ore All'elogio fatto da Crifto de Frati Minori nel \$ 1. di que-Ro Capo, dicendo, che tra essi più che tra altri abita lo Spirito Santo; si aggiugne qui l'altro, cioè, ch'essi più che altri imitano I ificsso Crifto, specialmente nel pottar la croce delle tribelazioni, alle quali li fa avvisare, che si preparino.

(36) Quantum placibir michi. Ecco per la terza volta ripetuto da Crifto a Margherita , ch' ella sarcobe rimafta in quella vita finche a lui fosse piaciato, sensa volerie spiegar di più. (37) wen Sabebit in nite tag. Out per la terza volta ripete Crifto a Marghetiti, che con totte le di lui promesse, non ne avrebbe ella in quelta vita la confidenza piena. Rileggitti la Nota 48, sopra questo Capo.

He's impost, pollule, us non deristor. Es Dominus and some dies tolk in m decisperis in hist que told promisis, faut. Es tilla: pomies, non pone hos pollules, fat proper factor illurus, qui e eccessore mei daudatunt. Dominus Deus sours, quiequid amo de disidero, pro unbis ago, non pro me indigna ét uiliplica eccetara. Et Dominus deus mont Tu me anni; ¿G anadorns; freus michi, ¿G fensiers; brists and man de la companio de la companio de printipa eccetara. Et Dominus de domi Tu me anni; ¿G anadorns; freus michi, ¿G fensiers;

S. 33. In festo protomartiris Stephani, post fletum indicibilem, & multas cum Christo allocutiones factas, intulit natus ex uirgine Filius Dei dicens: Tu es effecta multum prefumptuofa; quia in huius feculi uisa mifera gloriam meam desideras possidere. Set noto qued habeas letitiam in hot mundo, ad instar mei , sequendo me in degustatione penarum mearum. Quare para te ad tribulationes, quia in uia non est patria obtinenda. Tunc Margarita respendit: Parainfus eft, Domine, ubicunque uos estis. Et Dominus ad cam: Ego ere, & non ero tecum; eris enim induta gratia mea, & tibi tidebitur quod fis nuda; quia non me permidam cognofic in te a te. Volo namque femper te in timore meo feruare (38), ut crefcas in gratia mea. Confeffori tuo, qui tibi plenarie fattifecit, benedico ex parte Patris mei, Mea, & Spiritus Sauti, necnon & beatissime Virginis Matris ince . Nam quisurque tibi anore mei jerait, michi mini-Arai .

\$. 34. Quadam die post fellom Afrensenit Certiti, still warnt Domennet Vern mentit ter farjam file Samt Morter, eur reuele, mention post verleutgenen fartam von hier signification of the samt menes. Qualum om compation propter me, un deren eist fet propter oos, qui fine me uera sitte most mi tuntrumt stermam. Esso enim con-

tal ella Queño, diffe, si chielo di noa cifere inginata. E il Signore a lei: Af. fertivamente ti dico, che non farai inganata rapporto a quesse cofe, che ti fono flate promelle. Ed ella: Signore, io non flate promelle. Ed ella: Signore, io non chiedo queflo per me; ma per la fede di quelli che per occasione di me vi loderanno. Peroschie Signore e lo loro, tale con per me indegna e vilifimata creatura. E il Signore a lei: Tu mi ami, e farai bramata; tu mi lodi; eta matas; tu mi referente prometrio del prometrio del

§. 33. Nells Festa del Protomartire S. Stefano, dopo un pianto in licibile, e molte allocuzioni fatte con Critto, il figliuolo di Dio nato da Maria Vergine ripigliò dicendo : Tu ti fel fatta molto prefuntuofa. perché nella vita mifera di questo fecolo defideri di posseder la mia gioria. Ma non vogijo, che abbi allegrezza in questo mondo, a fomiglianza di me, feguendomi nel difgulto delle mie pene. Laonde ti prepara alle tribolazioni, perché in via non fi dee ottener la patria. Allora Margherita rispose: Signore, ivi è il paradiso, ovunque voi ficte. E il Signore a lei : lo farò. e non faro teco; poiche farai riveftita della mia grazia, e fembreratti d'efferne fpoglia. ta, mentre effendo io in te, farò di non effer conosciuto da te. Perocché voglio confervarti (empre nel mio timore (38), affinche tu crefca nella mia grazia. Al tuo Confeilore poi, the pienamente ti foddiffece, do la benedizione per parce del Padre mio, di Me, e dello Spirito Santo. e della beatiffima Vergine Madre mia. Effendo che chounque per mio amore a te ferve, ferve nel tempo stesso a me.

§ 24. Un giorno dopo la Refta dell'A-Cenfione di Critto, diffi el Signore a Margherita che oravat i follevat colla mente in alto, fidila del Santo Spirito; cul rivelo e fo figore, che mai da che fu fatta la redienzone, non nadarono tanti a fupplizi infernat, quanti vi vanno prefentemenci: a quali non compatifico per riguardo con consulto per riguardo per riguardo per riguardo a loro, che ienza me vera vita incorrono la morte cetenaz conciois-

u-

<sup>(38)</sup> Feb namque funire es la timera firence. Circa il timore, in cui dice Grifia di voler sempre contestar Maghetiri, benché conferenta in granta, come nella Nota 18: sopra il Cap-IV., nifegnati la dette Nota. El qui si observi, che il rimate, in cui dice il Signore voletta quaterrate, settui dorra al ausuciataria il medicanna granta.

right.

tions unde poff ees cam mifriererite unce, me pretent. However this de tijts comparer, quos mes farguine pretefor referral. Et terem: Etter av cer nam, et men farguine pretefor referral. Et terem: Etter av cer nam, et men farguine pretefor referral to the service of the Servi

S. 35. Vox illa (fubdidit Chriftus) que to 3.3. For ital industrial continuity que to in fello Archangeli totiens inuitauit, juit uox primipis Ecclefie Michaelis, qui ex parte mea inuitauit te, in fignum poteflatis this dan-de, cf. fortitudinis in tribulatione, ac lumiris respedu reculationum. Et Margarita respondit: Domine, unlde timen, ne oculo: tue maieftatis offendam, fi me trus, que me cum tanta fide requirant, offe o & comunico creaturis. Placet michi, ait Dominus, ut confoleris offlictos; fet modem descretioni tue commicto. Et ne overa, que gratia mea overatur in te, pretermich is propter alionum iudicia, iubeo tibi , ut fola comedas: Noto enim quod deuotiones perdas. Et lacrimas, propter altantes dum comedis. ( Her enim comedendo flebat, mentem fulpendebat in tantum, quod fepe ciho dimiffo dum fedebat al miniam, quafi cum Deo loqueretur, nune rapiebatur, nune prabat, nune laudabat, nunc petebat cibari fempiterna letisia in prefentia cibi pro corpore preparati. ) Et ait Dominus iterum : Solum illa que non aguntur amme mei, & secundum mee beneplacitum woluntatis, relinguenda funt, tam in publico. quam in private .

§. 36. Alia die oranti locutus est Dominus dieser Tribulationes: this cresums. Est Margaria respondit Dominus, offendam uos est nei? Est Dominus ad eam: In mereberis nei stratum, Bestimon. Aleguando uensiliter me ossendar, fet ne timas, quia ego ero protecto tuus in illis tribulationibus. Ta affigeris in

che lo corro continuamente dietro ad effi con voce di mifericardia, affinche non perifcano: Percio di essi reco mi lagno, che ho redenri col preziofo mio fangue. E di nuovo: folleva il tuo cuore, e fali in alto, figlia dello Spirito Santo; e recita turra intiera la Salutazione della beatilliara Vergine Madre mia. E detta l'Ave Maria. diffe Margherica al Signore: Che cofa è questa, o Signore, che stando con voi non proyo godimento si intenfo, come per l'avanti foleva? E il Signore a lei; lo ti avea farra fonre, in cui debbono i peccatori lavarfi; e tu intorbidafti il fonte della mifericordia: ma il tuo dolore ti confervò in grazia: Preparati elle infermità, ed alle tribolazioni; e ti rammenta, che afpre cole ho tollerato per te: E siccome in questa vita non ebbi quiete, così neppur tu

fei per averla. §. 35. Quella voce (profegul Crifto)che tante volre t'invirò nella felta dell' Arcangiolo, fu la voce del Principe della Chiefa S. Michele, il quale per parte mia t'invitò, in fegno della poreltà da daifi a te, e della fortezza nella tribolazione, e del lume in riguardo alle revelazioni. E Margherita rispose: Signore, io temo assai di non offender gli occhi della maesta voftra, se mi offerisco e comunico alle voftre creature, le quali con el gran fede mi ricercano. A me piace, diffe il Signore, che tu confoli gli affletti; ma voglio che ti regoli colla discrezione. Ed affinche non tralafci le opere, che per la grazia mia in te fi producono, ti comando che tu maggi fola; perchè non vogio, che per rigaardo degli aftanti mentre tu mangi, tu perda la divozione e le lacrime. (Elfendo che ella in mangiando piangeva, e rimanea colla mente lospesa iu guisa, che speslo lasciato il cibo mentre ledeva a mensa, quafi con Dio parlaffe; or era rapira in estafi, or faceva orazione, or lodava il Signore, or in prefenza del cibo prepararo pel corpo chiedeva d'effer cibata della fuperna letizia. ) E diffele di nuovo il Signore: Quelle cole folranto che non fi fanno per amor mio, e giusta il beneplaciro della mia volontà, debbono lasciarsi tanto

in pubblico, quanto in privato.
§, 36. Un altro girono pregando Margherita le parlò il Signore dicendo: Le tue
tribolazioni il sumenteranno. E Margherita
tripofe: Signore, vi offenderò lo in efle? E il Signore a lei: Tu in effe meritera il a grazia, e la gloria: Qualche volta mi offenderal venisimener; ma non temere, perché in quelle tribolazioni farò
tuo protettore. Tu frasi affitta a eagione.

ifto Sacerdote (39), quia triffatur hoflis antiques, qued euafit de manibus eius. Domini autem famula dixit: Dimicto eum, Domine mi? Et Dominus ad eam: Non deferas eum. fet adiuur. Tu, fina, fugies, quam pofui contra faifas religiofas (40); & fuga tua erit tue sorone caula. Et fcias, filia, quod confessio tua tam universalis, & tam expressa, est foetialis uirtus tibi concessa, qua pauci utuntur, B tamen indigent. Die ifti Sacerdoti, quod cegites mortem meam, & quotiens, pringguann ad te accederet, mea uulnera renouauit. Et tu recordare, quod me tibi offendi aliquando man-fuetum, & dimifi tibi manfuetudinem: aliquando me tiri oftendi ad inftar iudicis iudi-santis, & sudicialem tibi rationem oftendi: aliquendo sermonem seci, & tu multos inducis ad printentiam: aliquando locutus sum tibi duleiter, & dimifi tibi dulcedinem locutionis: Ego gram delectabilis in confpectu discipulorum. & tu es in conspectu creaturarum; quia te factam lu em quantum ad tenebrarum cognoscendans subsilitatem . Unde uolo, quod ferues purum librum conscientie tue, in quo recondo rationes meas. & fedem anime tue, in qua requiefco. Tene claufum templum meum (41), & firma pfum claue paffionis mee,

\$. 37. Altera die oranti Margarite aftitit Angelus dicens: Para te ad tot tribulationes, quod uoles nori, net potetis. Le Margarita regaust Aitissiamo, quatenus cam foriem facedi cotefto Sacerdote (39), perche l'antice avversario si duole, che sia uscito dalle sue mani. E la ferva del Signore diffe: Mio S. anore, debba io abbandonario? E il Signore a lei: Non lo abbandonare , ma aiutalo. Tu figha, fuggirai; avendoti to contrappofta alle falle religiofe (40); e la tua fuga farà cegione di tua corona. E fappi, o figlia, che la tua confessione tanto univerfale e tanto espreils è una virtà speciale conceduta a te; di cui pochi fanno ufo, e ne hanno bilogno. Di a cotefto Sacerdote, che mediti la mia morte, e quante volte, prima che veniffe a te, ei rinnovò le mie piaghe. E tu ti rammen. ta, che qualche volta mi moftrai a te manfueto, e ti lufcial la munfuetudine: qual-che volta mi moftrai a te a guifa di Giudice che pronunzia fentenza, e così ti mofirai la maniera di giudicare: qualche volto feei a te de lermoni, e tu conduci molti a penitenza: qualche volta parlai a te dolcemente, e ti iafciai la dolcezza del parlare: lo fui ancor compiacevole nel cofpetto de' discepoli, e tu lo fei nel coipetto delle creature; poiche ti farò luce quanto al conoscere la lottigliezza delle tenebre. Onde voglio che contervi puro il libro di tua coscienza, in cui ripongo le mie ragioni, e la fede dell'anima tua, in cui ripolo. Tieni chiulo il mio tempio (41), e ferralo colla chiave di mia paffinge.

S. 37. Un altro giorno a Margherita orante il fe prefente l'Angiolo, e le differ. Preparati alle tribolazioni, le quali faranno tante, che bramerai di morire e non po-

(39) 70 alfigriri in ifie Sacredata. Il Sacredote, che qui il nomiata, è chiaro caser quell'idenso nominuta sopra al 5, 27, si quale agi avvisi di Margheira a lun dati da patre di Cridio, rif niverata noneccamente al Signore, e ilintarissi dalla achiavità del poccato, e del demonso. Della qual perditi volendo vendiciasi l'anico Avversario, macchiavas di affagger la Santa; comi chia ne vico qui da Cridio prevenuta.

(co) essou fe/les resignes. Direccéo qui il Signote a Margheita, che fagga, percèè l'ha centrappolla alle l'het religiese; è manuiteto, che na può cere prenou verennete religiona quella, che non irchiva la concretatione, e familianta delle prime mondane; no firsti sociale impossible, che non ut-accors in difetti nochibili, specialmente di lingua, e non renga a dissiparsi, e coriompesi un et tempo flesso, il propose come. Lo Resou veretimiento lo sera gui dato a totti la Pecchi l'Apoldo S. Gircomo nella sua forsa di siliciam famo, più fiducare cer juma, hante vana si religie; E chez dato; manuite di manuscales qual Duma Patrica Mart fin, commendata qual hante famo, più fiducare dei con sua consecue del sua del serio di manuscales qual Duma Patrica Mart fin, commendata qual ha de se famili.

(4) Tous they are response means. Templo of blos, come to streft S. Pacilo a. Cor. 3, v. 16. c quistingue Fedder a blic connection cell Sange of Grit Crifto application in Hasterino, one fit that Sataments. Natura quest templane des edits via, v. Sarrans vascina basines in weight. Crifidamento il Sagnore a Margherits of tener bot chusto of the III. Templo, alterno non suude se non che temprepui fine/carle, che rengo ben curiodas se flests, flando segregate dal secolo; e mediatron sendomente la sarca du la Passone, calidad cost; e Chiefa (fadto, persone).

me non entri sel suo quore alcua penstero di trita.

6, 73

ee in eit, ne infoun offenderet: Cai softee Saluater dixit: Quino offenderet: to pail navesità, quad amicis mei debt anna poecatum di filicre: in confiientia fue, ficus mortale (42). Nonn quiccompte uentre unis poff me. G co. gitut ea que funt controria undurtati mee, fi qui in im moran, grauter me effendit in mova illa: Si uere contra talem coptaniemen injungti; mesture cronnan gleire po uicloria.

§ 9. Pheribus in tribulation confumnation federal recipit Narganita Challe (Copus cam magna restrictia & tremost. Quo eccepto aumagna restrictia & tremost. Quo eccepto aucertica a numaration to impegniture, que corenation en caracte (lips, que maleur crestiona qui tamo to restra (lips, que maleur crestiona accessifiqua morte mes, el fauguinis mei elpitine, non teams pherat to modo, que tab. Etila, que fai in tribulationibas. Qui sit testtifica, que fai in tribulationibas. Qui sit testlatorabile de medi un arrando medi.

eperibus muimurabitur; ego jum in gloria, &

. V. .

13. E. Margherita pregò l'Alciffino, perche la facelle force in quelle, unde no vavore: Qual pena potrefit in foffrir maggiore di quella che ficco porta il timore d'affenderni? Perocche i cilco, che a' definederni? Alcontre chiunque vuol ven de control de la control de la

tata la corona di gloria 6. 38. Dopo aver paffati parecchi giorni pella tribolazione , ricevè Margherita il Corpo di Cristo con gran riverenza infieme e tremore. Ricevuto il quale, lo udi che le diceva nell'anima: Figlia, la cui carità è impugnata da' mormoratori, e fara coronata in cielo (perocchè tu più compatrici il Singue mio spario in croce, di quel che lo compatifca qualunque altra creatura, che oggi viva; mentre febben molei piangono fopra l'acerbillima mia morte, ed effusion del mio Sangue, non piangono tuttavia nel modo che piangi tu.) Figlia, io fui nelle tribolazioni, e tu nelle tribolazioni farai travagliata; io fui nella farica, e tu pure nella fatica farai; di me fu mormorato, e delle opere tue fi mormorerà parimente; to son nella gloria, e

(41) feat mertale. Potrebbe force a prima vifta venir in mente a tiluzo, che in quefto Tefto asserit si voglia da Crifto, non doversi riconoscer diffinzion seruna tri il pecesto mortale, ed il reniale. Ma oltre l'esser questo un manifesto errore condannato in Bajo prop. 20.; di cui è bestemmia enorme il supporte capace la flessa verità Gesti Crifto; abbiamo nella Leggenda parecchi altri Teffl, ne quan la diffinzione tra il pecrato mortale, ed il veniale vien Chiaramente riconosciuta, ed asserita per horca di Crifto flesso: diecndosi in alcuni (come nel 5. 29. di questo Gap. V., ne' 56. 21. e 24. del Cap VII, ne' 56. 9 e 10. del Cap VIII., e nel \$ 18 del Cap XI ) che il Signore non mal permetterà, che Margherita nel corso di aua vita mertalmente l'offenda, o che le trova senza colpa mortale ec. Ed moitre dicendosi all'oppolio (come nel § 30. del presente Cap. V , e ne' § \$ 17. e 31 del Cap VII.) ch'ella qualche volta, e in alcune cose avrebbe offeso, ed offendeva mentalmente il Signore. Ond' è, ene altro senso, ed altra spiegazione dee darsi assolutamente al presente pisto. Il vero senso pertanto di quefto Tefto è, che alle Anime giufte, ed agli amiei di Dio qualunque pecesta, o Jisgusto a Dio recato, senza tanto sottilizzare se sia morrale, o veniale, dec internamente, e grandemente dispiacere, e recit ciucioso rammarico di coscienza: Non tanto considerando, come dice S. Paolino Epift. 14 ciò, ch'è comandato, quanto chi è quegli, che comanda; nè tanto attendendo la gravità, o quantità del comundo, quanto la dignita, ed il metito del co-mandante: Nejeso (dice\_il Santo) un pessimne leve aliquod peccasum dieere, quad in Dei censemprum admitertur, effque tite prudinteffimus, que nen tam ceufideras qued juffum eft, quam quis infferet, neque quantitatem imperit, jed imperantie cegisat dignitatem : Ond'e, che, come aggiugne S Beineido seim. 2 in convers S Pault, dobbiamo cautamente guardarci dal riputar piccole anche le flesse piccole maneanze, ogniqualvolta con piena cognizione, ed avvertenza si ammettono; Cavete, ne quis parva reputet quamither parva, fi feienter delinquere cenvincatur; @ tanto appunto vuol dir qui il Signore a Margher ta, come pur disselo a 5 Brigida, allorche l'avverti di non iffimate alcun peccato leggieto: In filio men nulline persatum pula leve,

134

tu a mifericordia mea poneris ibi. Set dico tibi. quod tribulationes tibi erefcunt. Audiens Margarita tribuiationum nomina, Chrifto fponfo refroncit: Si tribulationes michi crefcunt, aureatur cum eis michi gratia tua, Et Dominus ad eam: In es separata a priftinis gradibus (43), quibus uenitur ad gratiam: El munc wolo quod ascendas ad altiorem statum notitie mee. Et Margarita respondit: Si hoc agitit. Domine, circa me, cur me ponitis in tam afflictiuis timoribus? Et Dominus ad eam : Quemadmodum fubtraxi, & abfondi potentiam meam in lipno crucis; ita me tibi ablcondi in augmentum corone tue. & ut cornoscas qualis es per te fine me. Set multi funt de fecta Thome apostoli mei, quia tardi funt ad credendum ea, que aguntur in te. Clama nunc: gloria in ex-cellis Deo; quod fonat mutationem nouam in altisemum Deum (44). Clama: & in terra pax homiribus bone uoluntatis; quod figni. ficat pacem inter populos perfidorum Christianorum (45).

tu per mia mifericordia vi farai collocata. Ma dico a to che le tribolazioni ti fi vanno accrescendo. Udendo Margherita il nome di tribolazioni, rispose a Cristo sue Spofo: Se le tribolazioni mi fi accrefcono. mi fi accrefca ancor con effe la grazia voftra. E il Signore a lei: Tu hai oltrepaffati i primi gradi (43), per cui fi viene alla grazia; ed ora voglio, che tu falga a più alto stato della cognizione di me. E Margherita rispose : Se voi, o Signore, volete operar ciò intorno a me, perche mi coltituite in si angustiosi timori? E il Signore a lei: Siccome io fostraffi, e nascofi la mia potenza nel legno della Croce, così a te mi nafcondo in sumento di tua corona; ed affinche tu conofca chi tu fei per te ftell'a fenza di me. Ma molti fono feguaci del mio Apoltolo Tommaio, perche fono reftij a creder quelle cole che in te fi operano. Efclama adeffo, Gloria in excelfis Deo, che fignifica nuova mutizione, o elevazione per grazia, della mente creata in Dio altiffimo, per rendergli onore e gloris (41), Efclama, Pax hominibus bone wouoluntatis, che fignifica pace di vo'ontà buona, refa tale per grazia, ad una gran quantità di Criftiani presentemente perfidi contra il Signore (45).

\$. 39.

S. 39.

(4g) To a sparena a prishin prashar: Il dire, come qui dice Cristo, che Margherite en gia separata da primis gradi, o che vez (come noi abbin mrastoro) o l'encepasti i primis graiper cui per teni di Crista, choc, alla preferione delli Grana santiacine, e della Carta; per cui portino di proprimi della composita di come di come della contra Milicia) la su popurata edgi cineprienti, in cui i riamo to dindo dell'amma ai saggana così chipaste i visi, e putgre i non ineccati, a immortali, che vennisi ed landire nore in visa iluminativa dei profectati, in cui i l'amma dopo estrati purgata delle notare de visi, ai supper pia protante il forti anche si rollo qui coprimere, che avence cili di più pastrata la prima prime delli visa mittre del perfetti, fin cui i l'amma si recretta nella contemplazione attiva delle divina prime il forti santo di visio qui con di cognazione chema, a cui diec qui Cristo volver, che benghi chi seconda, e più sublime parte della visa mitiva, o sia lo fano delle Anime vistnot Dio perfettumente sante.

tal in niffmum Daum. La spiegavione, che qui dasti da Ciño del Gloria in sensifa Davi che che nonza martianen sensar un elaformum Dava, e che lo mi son futo lecto di tricipi che la spiena del compositi del comp

d'essere fieta proferita da Crifto .

(4g) préféreum Crénéfasserum. Inquanto ulla spiegatione dell'intro passo dell'inno Angelico I para homistica inne volunitaria. Cocci, che significe, come qui dicci; passa para Presi Parilli ci i par di svitetà horsa, refe tall per prese sel mas quantità di Creftari prigramente préfet ci i par di svitetà horsa, refe tall per prese sel mas quantità di Creftari prigramente préfet di cui con 5. Anbrogio riferire la Prota i Para i Semindor, non certimente a tutti solici della con 5. Anbrogio riferire la Prota i Para i Semindor, non certimente a tutti solitica prota di cui con 5. Anbrogio riferire la Prota i Para i Semindor, non certimente a tutti solitari primaritari que ma producto pri di terra primaritari per prota prota di cui con solitari prota della presenta di considerati con para più homistica y con monditari più di se, qui l'acci serva scienza i si pace e quegli Usi-

h tre HEFF 0010 (30 21,3 6100

S. 39. In fancto die Pentecoller, Chriftum audinit log sentem, fumpta falutari hoftia, & dicentem: Filia tribulationis, glorie, & altitudinis, quam prope uirgines ponam (46) in patria; tribulationes tue tanti dubit erunt, quod non folum non credes afcendere ad promiffum tibi flatum; fet credes a pristino cecidife. In hoc statu recipies lumen cognitionis ad operan. dum opera un tuofa; ad extinguendum multa mala aliena; & recipies in eo gradum auctoritatis. Filia perfecte fidei , lauda & ama me, & feruias michi ereatori tuo, qui dett eam tibi . De illa fide , quam habes de qualibet uice, cum uides me in altari, credens jemper recipere nouum donum, uerum credis, & ita eit. Tu dicis, quod non recepifti nova figna gratie in die ifta, que dies est Spiritus Sancti; & ego dico troi, quoa recepifti maximam, & non cognouifti. S.tas, quod linc ad pau os dier, confejor tuus conabitur te tuuare in tribulatio nibus tuis, & non poterit; quia elegi te per hanc uiam, & eas concessi tibi: bene autem facit de fludio, quod habet in te inuando.

6. 40. In die beati Johannis euangelifte, cepit alta uoce clamare dicens: Curramus omnes ad fontem dunni amoris. Quo dicto, Christum audiust du entem fibi : Luc noua in tenebris orta, cuò ezo, qui paffus fui, 3 refurrexi, benedico: hoc ficias, quod tuus confessor erit in fine tuo (47) . Set certa fis , quod pene tibi

S. 39. Nel fanto giorno di Pentecotte . ricevuta che ebbe l'Ottia falutare , udt Crifto che cost le parlava: Figlia di tribolazione, di gloria, e di altezza, che io collocherò in Patria presso le Vergini (46); le tue tribolazioni ti metteranno in dubbiezza tale, che non folamente non cre-derai di falire allo ftato promeffoti, ma crederai d'effer anche caduta dallo ftato primiero. In questo stato riceverai lume di cognizione per fare opere virtuole, e per estinguere molti mali altrui, e riceverai inello un grado di autorità. Figlia di perferta fede, loda ed ama me, e fervi a me tuo creatore che tal fede ti diedi. Circa quella fede che tu hai ogni qualvolta mi vedi nell'Altare, credendo femore di ricevere un nuovo dono, tu credi il vero, ed è cost Tu dici che non hai ricevuto nuovi fegni di grazia in questo giorno, che è il giorno dello Spirito Santo; ed io dicon te, che su hai ricevuto grazia grandiffina, e non te ne fet accorra. Sappi che di quì a pochi giorni il tuo Confessore si sforzerà d'ajutarti nelle tue tribolazioni, e non potrà; perchè ti ho eletta per questa via, e se le ho concedute: Egli pot ta bene nello fludio, che pone per ajutarti. S. 40. Nel giorno di S. Giovanni Evan-

gelista . cominciò Margherita ad esclamare dicendo: Corriamo tutu al fonte del divino amore. Il che detto, udi Cristo dire a let: Luce nuova nata tralle tenebre, cui benedico io, che foffrii la passione, e refuscitai: fappi che il tuo Confessore si troverà alla tua morte (47). Ma fii certa che le pene ti fi accreicono; ed il tuo Figlio, il quale fi falverà, farà uno de' tuoi

cre-

шаг-

ni, che sono di buono volontà. S Leone poi, serm. de Not., riferisce la parole: Pax non e beminibus, ma a bond urimntatis, Qu. si dicesse: Pax fie bominibus, que feilitet, faciat eet effe. hone voluntatis, ne ningirum funm voluntatem, Det iegi, & voluntati per omnia fubicians, co conforment: E quefta seconda spiegazione di S. Leone è l'iffessa, che qui viene adottata, e consecrsta de Critto parlante con Margherita.

(ah) quam prope Virginis ere. Per ischiarimento di questa promessa di Cristo a Marghetita, di voleria enoe collocare en l'atria piesso le Vergini, elleggansi le Annotazioni su e 20. sopra il Cap. IV.

(47) Gonfessor taus erit in fine tue . Promettendo qui il Signore a Margherita, che alla di lei morte salebben trovato presente il di lei Confessore, eine Fr. Giunta, apparisce chiaramente. che quanto dicest se quislo s' non avvenne prima del 27 Dicembre dell'Anno 1290, quan-doctione il Padr. Fr Giunia era già Riso trasferito da Cortona a Stena, duve dimurió (com egi) attella nel s' usi del Cap. XI.; per lo apazio di anni sette. Mentre se poco avanti la morte di Marchetta, la quele (come si ha nello flesso & ult. del Cap. XI ) avvenne nel di 23. Fe bray der Aeno 1197 , reflituistr a Cortona Fr Giunta, ne segue, che ciò non arremisse prina del piin ipo, o circa di quelto flesso anno 1297 ; e che pereid nun prima dell' anno azao forse egli flato da Cortona rimosso; e per conseguente, che non prima di datto anno 1240, nel giorno di S. Giovanni Evangelista avvenisse cio, che raccontasi nel prescute 5

CAP. V.

136 C A 
creftunt, il unum de martiriti eriti filius tuus (48) 
qui falubitur: Nom tibi conceffim efi a Patre men, quel transfar per union mirubaltionum.
Net quanto plus utilificaberit; que non
corum. Net quanto plus utilificaberit; que non
corum Net quanto plus utilificaberit; que non
confoctir mode, tonto magis era tecam: Et
in rebus amvibus; in quibus slim me offendifit; pena reveite; ques ignorabis interpretari, diene tune, punt Deut talem, quem d'udum convoiti detection.

"S. 4. Deadon die, com intima densime respect Chiffy famote, anduit en meternet meternet energet Chiffy famote, anduit en meternet fish: Filia territa de hitt que tibt dixt, mon descriperts, qua frejata et in uite etrem libro (40). Benedice te ex porte Patrit, Mon,
Carlotte et experimental de l'estate, de l'estate de l'estate

di quello Cap. V.

martiri (48). Perocchè a te è fitto conceduto dal Padre, che tu paffi per la via di mie tribolazioni. Ma quanto più larai (cherpita, perche per ora non conofeitura, tanto più farò teco: Ed in tutte le cole, nelle quali mi offendetti, riceverai corrispondenti perce; le quali non fiaprai interpetrare, con dire allora: Iddio punifee il tal dietto, che una volta commisi.

6. 4t. Un giorno ricevuto che ebbe Marherita con intima divozione il Corpo di Crifto, lo udi dire a fe: Figlia sbigottita circa le cole che già ti diffi, ti afficuro che non rimarrai delufa, perche fei feritta nel Libro dell'eterna vita (49). lo intanto ti benedico per parte del Padre, di Me, e dello Spirito Santo, come pur della beatiffima Vergine Madre mia, da cui presi quella carne che pende fopra la Croce, resuscità, e fail al Cielo; e per parte di tutta la celefte Curia, che te non conoscuta dalle creature aspetta ed attende con gran letizia. lo ti concedo nuovo lume di mente, per cui tu sappia facilmente e veracemente rispondere a quet che t'interrogano. Mentre riceverat le rivelazioni dal tuo Angiolo; ed 10 ancora talvolta parlerò teco, ma non però così spesfo. E fii force pelle tribolazioni, alle quali

tions

(48) unum de martirile prit ficial tunt. Il figlio di Margherita, che qui se le prenunzia da Crifto dover essere uno de suoi martiri, è acoza dubbio il di lei figlio uterino, il quale, oltre esser-

le flato occasione di gran sollecitodini, si nel tempo, che dovetre tenerio presso di se; sì dopo di averlo da se allontansto per metterlo alle scuole in Arezzo, come nella Nora ro. sopra il Cap. Il : non minor sollecitodine caginoolle dopo il suo logresso nell' Ordine de Frati Minori; temendo Ella sempre, ch' ei potesse offendere Iddio, e men corrispondere alla divina vocazione, e fors'anche perdersi: Del che 1000 una chiara teffimonianza la grave sinsieme, e patetica Lettera da lei scrittag'i veflito che ebbe l' Abito religioso riportata più sotto al \$. 17. del Cap. VIII., e la materna, e forte correzione benchè succinta, che Ella si credette io debito di fangli per una leggerezza da lui commessa contro del Superiore, riferità al § 17. del Cap. IX. Qoi per altro è da notarsi, che per mitigare il Signore a Margherita il crucio del prenuoriatole martirio per cagione del figlio, l'assicura che esso suo figlio si sarebbe salvato. la Qu que feripta et in nite eternt libre. Essendo fiebilita da Dio qual Legge naturale, promuigata per bocca dell'Ecclesiafte cap. 9 v. s., che quantonque i Giufti, ed i Savi, e le oprio loro siano nelle mani di Dio, nion Uomo tuttavia poè sapere accertatamente, se sia degio presso Dio di amore, oppur di odio, o se sia nel numero de' predefinati alla vita eterna, opput de' reprobl: Suer jufis, aiger fapienter, C' opera cerum in mann Det, C' tamen nefett home, airem amer, an odis diçuur hr. E solamente possono siperlo quei Giufti, cui per singolar privilegio degnasi il Signore di rivelario; come per bocca di S. Paolo Phitp. 4 v. 3. lo rività ai Veccoo di Finippi, di Clemente, e degli abri, che collo Resso Paolo avenno rivelo. gliato nella prompigazion del Vangelo: Etiam roge or te germane Compar, adjuva idat, que mecum laberavorant in Buangelie, cum Clemente, & exterit adjuteribut meit, querum nemina faur in Lie's wire. Scorgest qui il singoler privilegio di Marghenta, cul, oltre l'essere state ansicurate da Cristo nel 5, 23, del Cap IV di esser confermata in grazia, vica rivelato la questo logo dello fetso Citilo di esser lei scritta nel Libro dell'esterna vita, cue nel aumero de' Predeffinati alla gioria. Quefta rivelazione per altro non mai sinche visse lasciolla senza timore; nel quale vuole il Signore, che sempre vivano in terra i suoi Servi; e ciò per maggior loro spirituale profitto; come con Margherita si protefto il Signote medesimo aci 5. 33\$ 44. In follo Sancterum Laurentini, & Pergentini (50), divisit Quamuis Domine, fin indigno ad ini fankliffini Cerperi accele-fin indigno ad ini fankliffini Cerperi accele-fin indigno ad ini fankliffini Cerperi accele-fini con the control of the

nita, iterum ait: Filia, diligis me? Et Margarita respondit : Non folum te, Domine, di lign; fed defidero, fi placeret tibi , etiam effe in corde tuo, Et Dominus: Cur, inquit. in. trare uis cor meum, & non intras in welnut Interis mei? Et Margarita respondent ait: Damine Thefa Chrifte, fi ero in corde tuo, ero in nulnere lateris, omnibus locis clauorum. corn-na spinarum, felle & aceto, & uelo posito fiper uenerabilibus oculis uestris. Et ait Domi-nus iterum: Filia diligis me? Et Margaria respondit : Domine , non . Et Dominus ad eva : Li quando me diliges ? Margarita respondit: Domine, tune te amabo, quando fenfero in corpore meo tam acriter de pena, quan recepifti pro me, quod tunctis manibus anima men fe. paretur. Et ait Dominus: Nolles in aliam nurtem? Et Margarita respondit: Non desidero aliter mori, quia mortem hanc eligere de-beo amore tui, & propter culpam maim. Et Dominus dixit: Sapientia mea tanta eft, quod in ifto dolore feirem tibi dare dulcem mortem.

Es Margarita respondit : Domine Thefu Chri-

ti eletta il mio Padre, affinchè per quella via tu fegua me crocififto fino al termine di tua vita.

S. 42. Nella festa de'Santi Laurentino e Pergentino (50), disse Margherita al Si-gnore: Benche, Signore, io sia indegna di accostarmi al Sagramento del vostro Corpo fantiffimo, vengo nondimeno a Voi come inferma al Medico, ed alio medicinn. E ricevuto con tremore il Corpo di Crifto, le udi dire a fe; lo fono il Pane vivo che difcefi dal Cielo, e l'Agnello di Dio che tolgo via e cancello i peccati del mondo: Vuoi tu venire al Padre mio? El ella: Signore, quando io fon con Voi, fono anche col Padre, e collo Spirito Santo. E il Signore a lei: Credi tu cosl? E Margherita rifpofe: Signore, Voi che fapete tutte le cofe, sapete bene che cost credo. Alle quali parole, datale la benedizione come fopra, le diffe: Ed affinchè non dubiti, faluto la mia Madre; e diffe l' Aue Maria fino alle parole , Benedictus fructus uentris tui. E terminata la Salutazione, disse di nuovo: Figlia mi ami tu? E. Margherita rispose: Non solamente, Signore, vi anno, ma defidero, fe a voi piacoffe, di effere ancora nel voftro cuore. El il Signore: Perchè, le diffe, vuoi cu entrar nel mio cuore, e non entri nella pinga del mio coftato? E Margherita ri-Inofe: Signor mio Gesti Crifto, fe io farò nel voftro cuore, farò ancor nella niaga del costato, in tutte le fessure de chiodi, nella corona di foine, nel fiele e nell'ace-to, e nella benda posta sopra a'vostri ve-nerabili occhi. E diffe nuovamente il Si-gnore: Figlia, ml ami tu? E Margherita rispose: No, mio Signore. E il Signore a lei: E quando mi amerai? Margherita rispose: Signore, allora vi amerò, che sentirò nel mio corpo si atrocemente le pene da voi sofferte per me, che giunte le ma-ni l'anima mia si separerà. E disse il Signore: Non vorresti tu altra morte? E. Margherita rispose: Io non desidero di morire altrimenti, perchè questa è la morte, ch'io debbo eleggere per voltro amore infieme, e per mia colpa. E il Signo-re diffe: E' tanta la mia tapienza, che in cotefto dolore faprei darti una morte dolce. E Margherita rifpole: Signor mio Gesu Crifto, io in questo dolore, non vorrei

fte,

., 5

(50) Issalieram Laureniari, et Perganini. I Santi Luureniuo, e Pergentino 1000 i due Muriti Artibii muritinizati in Arezto 1010 Decio, de quali fin memoria il Muritologio Romano il di 3. di Giugno, e de' quali nel suddetto giorno celebrati la Fefta coll'Ufficio e Messa acila Dioceti Aretina, 1001 la quale esta Cortona 3'tempi di S. Margherita.

Google Google

in a contract of the second of

. 33

CABI

128 fle, nollem dulcem mortem in hoc, fet defidero in tam amara compassione tutrum penarum deficere. Tertio vero interrogans eam dixit: Amas tu me? Et Margarita respondit: Domine, fi amarem te, feruirem tibi. Et credo quod nulla creatura te unquam, quantum es dignus diligi, amouerit. Et Dominus ad cam: Vere dixiffi, Et ait glorianda ad Dominum: Ego uellem non folum te ditgere; let fi poffet fiers, plufquam amare; tantum defidero liabere de amore tuo. Nam ad hoc teneor, fi considero meam uilitatem, que omnes alias fuperat. & men poteit altitutinem tue dignitatis attingere. que in linauit je tantum mee miferie. Et Donumus ad eam: Velles tu mori ficut beatus Andreas? Et Margarita respondit: Domine, tube me mori in quocunque flata uis; dammode in hoc delere moriar, quem tam defite. ranter exposio: Nam fi cum ifto dolore more. rer, in hora illa effem cruisfixa: Es hoc conuenientissimum sudico, quia uideo in hoc mindo, quod moritur filius aliquando fine culpa pro patre; quanto migis mori taliter debeo, que commist culpam non folum in parentibus primit, unde tu Pater mottuus es, jet propria woluntate & adu? Cui Dominus: Nolles tu judorem meum? Et quia onnes wolebat fentire paffionis dolores, non respondit de sudore que-Ben: ait iterum Dominus : fi fieret noua Scriptura fupra tilam quam dici, uen pojjent ho-

mines comprehendere Judorem meum, quoinodo

fuit anxius.

§ 4.7. Decima ollum die Julii, corper (Cirril izunte respe, afencia l'Amparta in genulum mendelum fewrature, a Domon programma mendelum fewrature, a Domon produce de la companya del la com

una morte dolce; ma defidero di fpirate neil'amariffima compaffione di vostre pene. Il Signore interrogandola ancora per la terza volta, le diffe: Mi ami tu? E Margherita rifpofe: Signore, fe io vi amassi vi servirci: e credo che niuna crea-tura vi abbia mai amato tanto, quanto voi siete degno d'essere amato. E il Signore a lei: Tu dicefti il vero. Qul foggiunfe al Signore quell' Anima eletta: lo vorrei non tolo amarvi, ma fe fosse poifibile, più che amarvi; tanto defidero avere del vottro amore: mentre a ciò fon tenuta, le confidero la mia viltà che fupera tutte l'altre, e che giunger non può all' altezza di vottra dignità, che tanto s inclinò alla mia miferia. E il Signore a lei: Vorreiti tu morire come il besto Andrea? E Margherna rifpofe; Signore, fatemi morire in qualunque finto volete, parchè io moja in quetto dolore, che si ardentemente domando: poiché le lo moriffi in quetto dolore, in quell'ora farei crocifilla: E ciò lo giudico convenientillimo, perchè vedo in quetto mondo, ene talvolta pel fuo padre muore i figlio innocente; quanto più dunque debbo cost morire to one fui colpevole, non fo amente ne primi progenitori, onde voi mio Padre fiete morto, ma fui ancor colpevole di propria volontà e di colpa attuale? Cui il Signore: Non vorretti tu il mio fudore? E perche Margherita volea tentire tutti i dolori della pallione, e perciò non rispole ricercata circa il ludore in particolare; diffe di nuovo il Signore: Se fa facesse una nuova Scrittura, sopraggiunta a quella che io già diedi, non potrebbero gli nomini comprendere, come e quanto il mio fudore fu angolcinio. §. 43. Il giorno diciottefimo di Luglio,

ricevuto divotamente il Corpo di Crifto, fi follevò Margherita in una certa mental. ficurezza, dimandando al Signore di fempre fervire a lui in tutte le cole, e di non mai offenderlo. Ed affinche, o Signore, diffe ella, ciò si effettur, mi pongo come morta tralle braccia dalla voltra mifericordia, e voglio abbandonare me stella, perche voi lulo mi foltenghiate. E foggiunfe: O beato Paolo, io efclamo con voi: Chi mi teparerà da Crifto mio Signore? Certainente, Signor mio, ne la faine, ne la lete, ne il fuoco, ne il ferro, ne qualunque altra tribolazione: poiche tanto fervore mi donaste di vot, che con esso correrei pronta, e piena di ficurtà; e quand' anche turto il mondo mi fi opponette, non farebbe baltante a fepararmi da Voi - mane remanfit sum tranquillitete, & noua menpis iocunditate .

10.

1 3-

150

60

: 10

pol-

idena

3 100

te fu-

1 010

12003

pite \$

n An-

o ette

chr sl

20 (0.0)

a lucci

1, 00

io H.

10 (05

PLUCE.

Pole-

O 103

, petti-

Se 6

totate

irchite-

· q:11

media 1 103

di pot

(0000)

cone TICCO

, per-55750

cocc?

1921

o let

S. 44. In uigilia fancte Clare, Dei recepto Filio, audiuit eum loquentem fibi: Filia benedicta, pro cuius amore carnem sumpsi de Virgi-ne Maria, benedicte sint omnes pene, quas pro anima tua fubftinui, & illa incarnatio: & be. nedicti fint omnes labores, quos pertuli, & ille amor qui me coniunxit humano generi . Pausos hodie habeo filios bonos, respectu maiorum. Set fi haberem in feculo tantum unum benedicerem ei omnes penas, quas fui poffus. Et dico tili, quod aliquando in conspectu iftius tui filis Badie (51) tibi gratiam contuli ut magis accendatur in amore mei: cui recommendo grauitatem, honestatem, amorem, & follicitudinem in omnibus rebus, in quibus credit plaeere michi; & cuftodiam mentis, & corporis in omnibus rehus, in quibus precognoscere Poscrit meam offenfionem. Et ficut fubtiliffime fluduit in feculo me offendere, ita volo, quod habeat lubtiles contationes, & affectiones ad gra-

tiam acquirendan . 5. 45 Die lune poft Pentecoffen , dum Chrifin de minu Sa erdotis B. (Bidie) (52). vel et reitpe e, dixit ei : Ego uenio ad te . & tu non uenis ad me; diligo te, & tu non di i-gis me; seruio tibi, & non feruis michi; laudo te, & non laudas me quantum debes. Et quid facies, filia, in tot tribulationibus, que habitas inter lupes? Amen duo tibi, quod ego,

E rimafe quella mattina con tranquillità, e con nuova giocondità di mente.

\$. 44. Nella Vigilia di S. Chiara, rice-vuto il Figliol di Dio, lo udi in tal guifa parlare a fe: Figlia benedetta, per cui amore profi carne da Maria Vergine, fian benedette tutte le pene, cui per l'anima tua mi fottopofi; e quella itelfa incarnazione fia pur benedetta; e benedetti fino altresi turti i travagli da me fofferti, e quell' amore che mi congiunfe al genere umano. Ho in oggi pochi figli buoni, in confronto dei cattivi; ma fe nel fecolo ne aveffi anche un folo, benedirei per lui tutte le pene da me patite. E dico a te, che qualche volta ti partecipai la mia grazia in prefenza di cotefto tuo figlio Badia (51). affinche egli vienit fi accenda nel mio amore: Cui raccomando la gravità, la purità, l'onestà, l'amore, e la sollecitudine in tutte quelle cole, nelle quali egli crede di recarmi piacere; e la custodia della mente e del corpo in tutte quelle cofe, in cui potrà prevedere la mia offesa: E ficcome nel fecolo studio con fomma fottigliezza la maniera di offendermi, cost vozlio che sia minutamente accurato nei penfieri, e negli affetti per acquiltar la mia grazia.

6. 45. Nel Lunedi dopo la Pentecofte. mentre si disponeva Margherita a ricever Crifto dalle mani del Sacerdote Badia (52), diffe lo stesso Cristo a lei: Io vengo a te, e tu non vient me; io amo te, e tu non ami me ; io fervo te, e tu non fervi me ; io lodo te, e tu non lodi me quanto dovrefti . E che farai, o figlia, in tante tribolazioni tu che dimori in mezzo a'lupi? Affertivamente ti dico, che io che diedi ajuto

(51) In confectia intime filit ent Badis. Il Badis, che qui si appella figlio di Morgherita, non è il di lei Figlio uterino, ma è il Sacerdote Ser Badia, chiamato figlio di Margherita, perchè per le di lei orazioni e probabilmente esortazioni lo avea ricondotto il Signore da una vita men regulata ad una vita più regulata, e Sacerdorale; unde nel 5. 36 del Cap. VII. lo appeila ti Signore parlando con Margherita figlio mio, o tuo Quefti, come si ha nel \$. 33. dello fteffo Cap. VII si chiama Catolilane; nel 5 14 del Cap. IX. Sacredor; e nel 5, 16. del Cap. XI. Confifere di Margherita; perchè fu egli il primo Rettore della Chiesa di S. Basilio fatta da Margheriti riedificare in cima di Cortona, e prello la sus terza (Cella sotto la Rocca, nel MCCLXXXX, e la servi di Cappellano, e di Confessore supplimentatio ne sette anni di affenza da Cortona del P. Fr. Giunta; come più diffgramente diraffi nelle noftre Differtazioni 111., e IV. Della Chiefa de Fraes Mineri erc., e De Confessori erc. Dice poi qui il Signore di aver conceduto a Margherita delle grazie in presenza di Ser Bidia, affinche, quefti vieniti si accenda nel divino amore; effendo, per così dire, ordinario firle di Dio di cominciar l'edifizio della Santificazione degli Uomini colle grazie efferiori, tralle quali l'esempio e le virià, che in faccia loro fa spiccar, ne suoi Santi; alle qualt efteriori grazie unir suoie la grazia interna della illuftrazion della mente, e mozione del cuore, onde ne segue la perfetta lor conversione a Lui, e l'aumento sempre maggiore della divina Carità nei medesimi .

(52) De manu Sacerdotis 8. erc. Per la lettera iniziale B. dee tenza dubbjo intendersi il Sacerdote Ser Badia, di cui nella Nota precedente-

qui nui bestone Pauluse in tribultationitus fais, ere terans: Eq. prestat bestaum Gregorium un tribulationibus E informitatibus fais, pricepta tr. Ed. Marquita erfondis. Con faisa tregaria erformationi errori error

§. 46. Sabbato nigrfime Dominice post Pentecoften, deuote Saluatore recepto, tranquilliterem meutes inveniens, uidit postea statim Chiffum in cruce eleuatum, conquerentem de paucis lacrimis, de medica deuetione, purita-te, humilitate, ueritate, & caritate; de milta uanagloria, ingidia, & immunditia, & follicitudine rerum temperalium, unde oriuntur temptationes warie. Et dixit quod illi , qui tam fortiter temptantur , fepe fint juarum tempta. sionum caufa. Quare fi posset in celo fieri plan-tut, ita hedie sierem super omnem flatum ibi oum Sanctis, ficut steui super Jerusalem, quando cum ramis palmurum fui receptus, ltem conquestus est de feruis fuis, qui aride locun sur de ipfo, & param; multamque de rebut mundi, & non predicant evangelium etus populo fue; & etium de Prelatis, qui um ordinant paces . Si tu haberes , inquit , perfectum caritatem, non uelles foium stare ad ubera mearum confolationum; fer fleres miurias mras, & ftares cum offenso Deo tuo; & considerares quomodo es digna tribulatione & non coniola ione: Et quia es uns purgandum unrits tem. ptationibus, ubi reconduntur tam pretiola do. na. Et Margarita respondit: Domine, fic me ueftra dutcede allexit, qued aliud agere non popum. El quia defiderabat cotidie comunica re, & habere copiam Ministre Det, respondit ci Dominus, quod non haberet hic conjulationes fuas plene: Et iterum dixit ei: Multum piacuifti michi diebus preteritis de uictoria tua, quam habuifti in utlificationibus de te factis. Et illa: Domine , non liabee , unde poffim platere tibi . Et Deminus ad cam . Tu poffes me-

al beato Panlo selle fue tribolationi, faris on te; e ficcome proteffi nelle fue tribolationi ed infermitt il beato Gregorio, 
cal proteggorio e ascora. E Mirgherita 
riipole: Supendo vol, o Signore, tutte le 
cole prima che abbian i effere, perche interrogate ne cabbian i effere, perche interrogate ne cabbian effere ne cabbian effere ne 
perche de la cui anno 
pieta di te fatta luce di nuova converfa.

Zone, che io dice il muotya converfa.

miti la tua penitenza, e fi falvi. §. 46. Il Sabato della Domenica vigefima dopo la Pentecoste, dopo aver Mar-gherita riccvuto divotamente il Salvatore, troyandofi colla mente tranquilla vide toito Gesti Crilto elevato in Croce, che fi lagnava delle poche lacrime, della poca divozione, purità, umiltà, verità, e ca-rità, e della molta vanagloria, invidia, immondezza, e follecitudine delle cofe temporali; unde ne naicono molte e varie tentazioni. E diffe che coloro, i quali logo si fortemente tentati, fon effi per lo più la cagione di lor tentazioni. Laonde, loggiunfe, fe potesse in cielo avec luogo il pianto, io in oggi piangerei lassu co' miei Santi lopra qualunque Itato di perione, come gia pianfi fopra Gerufalemme, allorche fui accolto con raini di paline. Parimente fi lunentò de fuoi Servi, i quali parlano aridamente e poco di lui, e molto delle cole del mondo, e non predicano al fuo popolo il fuo Vangelo: Come pur de Prelati, che non riftabilifcone la concordia e la pace. Se tu avelli, dipoi le diffe, una perfetta carità, non ti curerelli foltanto di flure attaccata alle mammelle di mie confolazioni; ma piangeresti le mie ingiurie, e te ne staresti coll' offefo tuo Dio; e confidererefti nel tempo ttesso, come sei degna di tribolazione, e non di confolazione: tanto più che sei un valo, in cui riposti essendo preziofissimi doni, dee percio esser pur-gato per via di tentazioni diverse. E Margherita ritpofe: Signore, la vostra dolcezza mi allettò talmente, che non pollo far altro. E perchè defiderava di giornalmente comunicarsi, e di aver copia di Miniftro di Dio; le rispote il Signore, che non avrebbe qui pienezza di confolazioni -E le disse di nuovo: Molto piacesti a me ne pastai giorni per la tua vittoria, che riportafti negli avvilimenti, che di te furon fatti, Ed ella: Signore, io non lio onde posta piacervi. E il Signore a lei: Tu potrefti fervirmi meglio, le il tuo tila: εâ 1008 cacolt -1 er la critic 190 25. (11-90 103-Co-2010 

us feruire michi, fi timor tuus, qui te feruat, ne cadas , non redderet animam tuam sparfam per cogutationes uarias, quas nescis abicere. Ad aund uerbum timuit magis: Christus autem eam confortans dixit: Si uis adiutorium peniendi ad me, non des tantum de tempore in cogitationibus seculi; set reuertere ad crucem, & ibi reperies me, & consolationibus solitis perfrueris; meque tibi non tantum subtraham. Dum consiters uitia tua Vicarii; meis (33), sela quantumsunque ualueris perfonuram nomina te ledentium. Set fi circumfantias altter exprimere non posses, non rogo te ad tacendum. Separa igitur te ab omni familiaritate fecularium, quantum potes, & aliorum, preterquam ab Ordine & Fratribus tui Patris. Et dico tibi, quod etiam in confolatiombus tuis receptura es tribulationes. Et oftendit es nouum wilnus ante pectus ex parte cordis, dicens quod Superius nominati (54) ipsum secerant, quos cum uninere laterali vedemerat. Videns autem Christus Margaritam timore perterritam, pro-pter admonitionem superius sactam, ne occuparet mentem in cogitationibus mundanorum, B reuerteretur ad ciwem; iterum dixit ei: Si mis adeutorium , reuertere ad cru.em , & ibi reperies me .

more, il quale ti conferva perche non cada, non rendesse l'anima tua difficata in penfieri diverfi, che tu non fai difcacciare. Alle quali parole viepiù in lei crebbe il timore; e Crifto confortandola le diffe: Se tu vuoi aver aiuto per venire a menon impiegar tanto tempo nei pensieri del fecolo; ma ritorna alla Croce, ed ivi mi troverai, e goderai le folite confolazioni, ne io tanto mi fottrarrò a te. Mentre tu confesti le tue mancanze a'miei Vicarj (53), cela per guanto puoi i nomi delle perione che ti offendono; ma se non potessi in altra guifa esprimere le circostanze, non ti costringo a tacerii. Separati pertanto da ogni familiarità co' fecolari per quanto puoi, ed ancore dagli altri, fuorche dall' Ordine e da' Frati del Padre tuo. E dico a te, che anche nelle tue confolazioni medefime sei per ricevere delle tribolazioni. E le fece vedere un'altra piaga avanti al petto dalla parte del cuore, dicendo, che gliel'aveano fatta i nominati di lopra (54), i quali colla piaga del fuo coltato, avea redenti. Vedendo poi Crifto Margherita affai spaventata, per l'ammonizione, che come fopra le avea fatta di non occupar la fua mente ne penfieri mondani, e di ritornate alla Croce, diffele nuovamente: Se tu vuoi ajuto per venire a me, ritorna alla Croce, ed ivi mi troveral .

CAP.

(53) Vitarii: mit. E chiaro, che col nome di /asi Vitari appella qui Geià Crifto I Confessori come gli appella il Concile di Trento Sert. IV. de Passiria. Sopra quello nome rileggasi per non farne absoro. I Anontazione 34. sopra quello Gap. V.

(54) qued faperies nominais cre. Per il di fore nominasi, che qui dice Crifto avergii fatta una nuova pinga nel petto, par chimo che debbano intenderali di lui Servi poco aelasti della sana gioria, ed i Prelati trascurati nel mabilitire la pare, de quali poco ospira erasi lamenanto.

## CAPUT VI.

## CAPO VI.

exceffir.

De Oratione prolixa , & Contemplationis Della proliffa fua Orazione, e Contemplazione S. t. Tralle altre cofe a Margherita gra-

5. 1. Inter cetera Margarite gratissima fuit Sanctorum solempniis ua are solempniter . & corum fe precibus commendare fergen. ter, Qua ex re in nocle conversionis beati Pau-tie, Dio mente coniuntla divit: Justum, ratio-nalile, dignumque est ualde, Saluator meus, ut tibi soli deuote se unam, & turm solium meda faciam poluntatem: graa tua lumma if ineffabilis woluntas, & mifericordia defrendit ad nes tam wiles; & guem celi capere non poterant, in utero te ficelle tirginis novem menfibus abicondifti: Et cui famulahantur Angelorum exercitus in excelfis, te ulque ad pif atorum pedum chicula in noltrum objequium man. cipofli. Juftum eft ut feruramus tibi - enius uita, fecunaum affumptam noltram morsalita tem , fuit paupertus , labor , & pena , ufque ad acerbifirmam mortem crucis. Per ulam ervo tam inextimabilem pietatem, rogo te Domine, ut cor meum , & uitam perfecte ordinare digneris ad amorem tuum. His uerbis finitis, lo utus eft ei Saluator, dicens: Semper uis hauvire de me uiue fonte dulcedmem, & ego pro te hauft amaritudinem. Semper uis de me usuo pane fatiari & refici , & ego pro tua falute te famelicus expectaui. Si uis, quod ego fumma Sa-pientia tibi ad uotum feruiam, non negligas obedire mandatis meis . Nam te . & quamlibet humanam creaturam certifico, quod nec tibi, nec aliis concedetur uti gratiarum mearum muneribus, nift abneget femetipfun quis, fecun. dum Eugngelium meum, & tollat crucem fuam & fequatur me .

tiffime una fu l'applicarfi folennemente a celebrare le folennità de Santi, e il raccomandarfi ferventemente alle loro preghiere. Quindi avvenne che nella notte della Conversion di S. Paolo, unita di mente a Dio cost fi espresse: E' cofa molto giufta, ragionevole, e degna, o mio Salvatore, che in ferva divotamente a voi folo, e faccia unicamente la voftra volontà; giacche la voltra fomma ed ineff-bile volontà e milericardia degnossi di ducendere a noi cotanto vili; e voi ft ffo, che contener non potrano in tutto la lor ampiezza i cieli, nascon lest per nove mefi dentro l'utero d'una donzella Vergine; e cui affiftevano e fervivano nell'empireo le fehiere degli Angioli, abbill-ite quale fchiavo, per am y nottro, fino al bacio de piedi di poveri pelcatori. È cola giufliffima che noi ferviamo a Voi, la cui vita, fecondo l'affunta noftra mortalità, fu povertà, fatica, e pena, fino alla morte atrocissima della Croce. Per quella pertanto inestimabil pieta vostra vi supplico, o Signore, che vi degniate di perfettamente ordinare il mio cuore e la mia vita al vostro amore. Le quali parole terminato che ebbe di proferire, parlò a lei il Salvatore dicendo: Tu da me vivo fonte vuoi sempre attignere la doleczza; ed io not altro che amarezza attiuli per te. Tu di me vivo pane vuoi eller fempre faziata e riftorata; ed io per la cua falute famelico ti aspettai. Se tu vuoi, che io fomma Sapienza adempia i tuoi defiderj, non trafenrar di ubbidire a'niei comandamenti. Poichè afficuto te, e qualunqu'altra creatura umana, che ne a te, ne ad altri farà mai conceduto il far uso de dont delle mie grazie, se secondo il mio Vangelo, non rineghi fe stello, e prenda la fua croce, e feguiti me .

S. 2. Omnium bonorum principium, dux. & amor Juefus, wolens post uestigia sua du-cere Margaritam, ait: Penas grauissimas pro amore mes recipies, & portabis; in quibus dum se fine mentalibus confolationibus fenieris, reducas ad animum tuum uerbum confessoris tui dicentis, quod in tua fiti, quam habes de me, tecum fum. Quis namque tibi lumen internum donat? quis feruorem? quis fitim & defideria?

S. 2. Gesh principio di tutti i beni, guida ed amore de'fuoi, volendo condur M:rgherita dietro alle sue pedate, le dilla: Tu piceveral e foffiiral pene graviflime; nelle quali allorche ti fentiral fenza confolazioni mentali, richiamerai alla tua mente ciò che ti diffe il tuo Confessore, cioè che nella tua fete, che hai di me, io ion teco. Perocche chi è che ti fomminiftra il lume interiore? chi il fervore? chi la fete e i erslesleslesterits one a veri color-Elois ducev, che

durate of the control of a gracontrol of a gratime of a gratime

The Comment of the Co

quis te protegere dignatur in bellis? Et cum Margarita dixisset: Vos, mi Donine Jhesu Chrifte; ait Dominus: Cur ergo non regratiaris michi ex omni mente tun; cun de gratiarum actionibus plus michi placens, quan de du'cedine mea quam petis & rempis? Noti timere, filia, nec dubites; quia ticet illas, quas desideras confolationes non gustes, quandocurque me cum auditate, & lacrimosa devotione requiris, tecum sum. Set tu uis semper satiari de me, cum pro te uixerin in mundo attenuatus & uacuus. Verumiamen memento uerbi confessoris tui, qui ut te confortaret in anguflits tuis magnis, dixit uerum, quod onnes etiam tui capillos capitis indut mijericordia mea. Conforture igitur & letare, quia non femper continuabitur tibi amaritudo & anguflia: Nam cum se duxerins ufque ad ripam, ut cadere du. bites , tecum ero , ficut fui cum beato Paulo , cui meam promift gratiam: Et tam magna ti bi concedam, quod nescias ashitenti & audienti patri tuo confessori referre. Nonne tibi uidetur magna dulceda, quam de me fentis? Non dicatis (inquit Margarita) Domine, magnam, cum fit ineffabilis, inexcogitabuis, infinita.

§ 2, Ac obl unit Virgini Parlicationi, civili, decens Joyla flexi Magnetis Glivi abjenties, becatu (i) de un' (1); Ne timesi, chair, qual fi ficunerie envection neuves, at abjent, qual fi ficunerie envection neuves, at the chair control of the co

defideri? chi che fi deans proteggerti ne' conflicti? Ed avendo rifoofto Margherita: Non altri che voi, mio Signor Gesta Cri-Ito; a lei dille il Signore: Perchè adunque non mi ringrazi con tutta la tua mente: piacendo tu più a me co rendimenti di grazie, che colla mia dolcezza che tu chiedi e ricevi? Non temere, o figlia, nè dubitare; perché febben tu non gusti quelle confolazioni che brami, ogni qualvolta tu mi ricerchi avidamente, e con divozion lacrimofa, io fono con te. Ma tu vuoi fempre effer faziata di me, quando io per te villi nel mondo estenuato e famelico. Ma ti rammenta delle parole del tuo Confellore, il quale per confortarti nelle tue grandi angustie, ti disse il vero, dicendoti, che tutti anche i capelli del tuo capo io gli ho rivestiti di mia misericordia. Confortati pertanto, e rallegrati, perchè non fempre l'amarezza e l'angustia ti farà continua: eonciofiache allorche ti avran condotta fino alla riva, di guifa che tu dubiti di cadere, in farò teco, come lo ful col beato Paolo, eul promifi la mia grazia: E a te concederò cofe si grandi, che non laprai riferire al Padre tuo Confessore, il quale ti affifterà, e le afcolterà. E non ti fembra una gran dolerzza che tu di me fenti? Al che replicò Margherita: Non dite, o Signore, doleezza grande; effendo essa ineffabile, inescogitabile, ed infinita.

§. 3. Quando poi venne la vigilia della Purificazion della Vergine, l'amabile Sposo parlò a Mirgherita piangente la di lui affenza, dicendole (t): Non temere, o figlia, perché le offerverai il mio Vangelo, e rinunzierai totalmente a tutte quante le cofe che fon fotto del cielo, ed abbandonerai il tuo figlio, e te stella insieme, ionon ti lascerò mal, e ti chiamerò mia sorella. Ai colloqui del quale cotanto dolci e di attrattiva ripient, fenti si gran dolcezza mischiata di sete, che disse ad altiffima voce, che ne nostra Signora, ne gli Angioli, ne i Besti, nella superna fruiziope di Dio, per quanto di Dio stello si fa-Zinfa.

fa-

(1) Jesses ed dieses Onl leculte Cello a Margherita ciò, che già intimuto avez nel suo Vasagico perios S. Luca cap 14. v. 16. c. 33, v. cot, che chi vuoi seggiri Lui, ed estere suo vero Discepolo, dec ranusare, e in certo modo aver in odio tuttocho, che possiede tuori di se, ancor i e core più care, quillo sono r conguntori di suagge sanche più fitrati, come etra gil altri specialmente i fighi e di più se lieno ancora, e la poppia vita. Alt qual intinuazione predo Margherit portantame, ci e cattalira mu bindetara, e per apporto a sa tetras, che emglio, che non solo di suoi altetti, ma sa ori dalla sua presenza esclase; come nel 5, 3, dd Cap. II., e and a Nota to, sopra lo fasso Cipo. CAP. VI.

fame & fiti de fumme Den: Ego enim, Domme mi, nunc admirabilem dulcedinem quietis de te recipio, & tamen cum ipfa de te famem substineo. Et dum tantarum continuaret cum dulci fletu preconia laudum, cum eftuantis amoris incendio, in fuis precibus docta fuit a Domino, quod fingulos inuocaret ordines spirituum fupernorum; eamque fimiliter dorens, iplos ad fuum inuitare preficium, & inexplicabiles gratias reddere, in ordinibus fingulis. ommum creatori . Hec adeo feruenter in Chrifti quiefcebat felatiis, qued funs cegebatur horas differre , quas cum tanta deuctione dicebat, quod nif eas compleuiffet ad wotum, quantuntunque languida & infirma, non folum nolebat comedere, fet nec audebat comunicare: Et cum totum tempus fere occuparet in defiderio Dei . oratione ac fletibus, nichilominus pro qualibet hora quadraginta Pater noster, cum salutatio-ne Virginis, & Gloria Patri, Domino perfoluebat .

9. 4. Quadam igitur die orans & laeriincalescens feruidius, pre diuine gustu dulcedinis, in diuinum amorem, coram multis pro devotione aftantibut, propter timorem publicati ameris, quem occultare non poterat, humiliter Chrifto fupplicans cum lacrimis poftulauit, ut eam celeriter de isto nequam seculo educere dignaretut . Et iterum dixit : Saluator omnipotens, fi placet infinite pietati tue, fellinanter uellem ad te uenire; in tantam timeo, ne debilis anima mea, fe superuixero, in alique te offendat. Christus autem, qui hoc ei defedertum cum timore donauerat, iuffit eidem , quod fe patienter exponeret ad multas fui corporis paffiones. Que respondens ait: Letanter, Domine ad cunita, pro tui honore nominit tolle-randa penalia me offero & concedo; & cunita que michi possent inferri supplicia, pro tut a-morti ducedine, pro nichilo reputabo. Tunc Dominus ad eam: scis tu alicui consolationi create , exemplo , figno , aut uerbo , hanc quam Sentis iecundatiuam affimilare dulcedinem? Non

ziaffero, poten rimaner fenza fame e fenza sete del sommo Dio. Perocche io, o mio Signore, foggiunfe ella, ricevo ora di voi un ammirabile dolcezza di quiete. e con ella tuttavia foffro fame di voi. E mentre continuava con dolce pianto la manifestazione di tante lodi, con un incendio di amore avvampante, fu nelle fue preghiere dal Signore istruita, che invocaffe ciafcun Ordine de fuperni Spiriti lftruendola altresi d'invitarli al fuo foccorfo, e a render grazie inefplicabili in ciascun Ordine al Creatore di tutti. Ri-posava quest'Anima con tal fervore nelle confolazioni di Crifto, che fi trovava costretta a differire le Ore canoniche; le quali recitava con tanta divozione, che fe non le avelle efattamente compiute, quantunque languida ed inferma, non folamente non voleva mangiare, ma neppure ar-diva comunicarii: Ed impiegando quali tutto il tempo nel defiderio di Dio, nell' orazione, e ne' pianti; nulladimeno per qualunque Ora recitava ed offeriva al Signore quaranta Pater nofter, con altrettante Ave Maria, e Gloria Patri.

S. 4. Un giorno pertanto, orando e la-crimando nell' Oratorio del Padre fuo S. Francesco (2), ed infervorandosi più ardentemente pel gusto della divina dolcezza nel divino amore; e ciò in prefenza di molti che per divozione fi trovavano aftanti; pel timore di aver manifestato l'amore che occultar non potea, chiefe umilmente e con lacrime a Cristo, che si degnasse di speditamente levarla da questo mondo d'iniquità . E diffe di nuovo : Onnipotente mio Salvatore, se piace alla infinita voftra pietà, vorrei fenz' altra dilazione venire a Voi; tanto io temo che la debole anima mia, fe sopravvivo, in qualche cofa non vi offenda. Cristo poi che un tal defiderio al timore congiunto le avea conceduto, a lei comandò, che fi esponesse pazientemente a molti patimenti del fuo corpo. La quale replicando diste : Bea volentieri, o Signore, mi offerisco ed espongo a tollerare tutte quante le pene per amore del vostro nome; e tuttocio che è valevole a cagionarmi tormento, per la dolcezza del vostro amore lo riputero come un pulla. Allora il Signore a lei: Sapresti tu con qualche esempio, segno. o espressione rassomigliare a qualche confolazione creata questa giojosa dolcezza

nominato è quell'iferro, di cui nella Nota se sapra

(a) is Orsterie &c. L'Orstorie qui nominato è quell'iftesso, di cui nella Nota 20. sopra è Cop. 11.

li.

CAP. VI.

Meatis (inquit Margarita ) Domine mi, quod ellam alicul rei posim asimilare, quia nec o. mnes beatos, qui funt in regno celorum, arbitvor dulcedinem tuam feire, uel poffe narrare: fet hoc confiteor, creator meus, quod hec magna dona, per intercessionem Matris Virginis, ene recepiffe cognosco, cui nichil negas.

S. v. In nocte Beati Blafi , audiuit Chriftum dicentem fibi: Tu femper uit mee uifitationis continuare dulcedinem; fet defiderium iftud plenum obtinere in hoc seculo non ualebis. Num qui me sequebantur Apostoli, mea fine intermissione dulcedine minime fruebantur. Quare wis fine labore mee juanitatis guftare quieten; & non faris circulam (3) de mee humanitatu connubio, de profunda humilitate mea, gradidus conversationis mee. & de ordine passionis mee? Revordare mearum utlificationum, quando Pilatus me ligatum mictebat Herodi, & Herodes illusum remidebat Pilato. Si enim per huius scale gradus ascenderis, confortare leeure; quia in celo & in terra michi creatori tuo in eparabiliter contunceris .

S. 6. Precipuum diuine gratie fignum, de-fiderium oras continuum audiendi Stripture di-uine uerbum. Nunquam inueni eam fic suiribus deflitutam, quin, audito Dei verbo sta-tim elevaretur in mentis gazzium, & resolve-retur in lacrimis, & laudibus sui opisieis Thefu Christi . Et quia femm dinini uerbi , ficut hortus excuitus & pinquis fuscipiebat , ideo miehi fun indigno confessori dicebat: Pater anime mee Frater (4) . Juncta , loquamini michi de Deo, quia uerbum eius me ftatim inebriat. inflammat, illuminat, & confortat; & ita fi-mul corpus fanat, & quod quandiu fonat in anima mea, nil fentio de infirmitatibus meis, Nomen Thefu Chrifts tam incessanter ferebat in corde, quod ad expressionem ipsius, in suarum locutionum principio, medio, atque fine, quafe tota liquefiebat in lacrimis , & dicebat :

che or tu fenti? E Margherica risponaundo diffe: Non dite, o mio Signore, che io polla raffomigliarla ad alcuna cofa: perchè fon perfuafa, che neppur tutt'i beati che fon nel regno de' Cieli, sappiano o possan parrare la dolcezza vostra. Ma questo io confesso, Creator mio, che questi doni si grandi conofco di averli ricevuti per la latercerlione della Madre Vergine, cui nien-

145

te negate S. S. Nella notte di S. Biagio udi Crifto the le diceva: Tu vuoi femore continuore la dolcezza di mie vifite; ma l' adempimento di quello defiderio tu non potrai ottenerlo in quello mondo. Perocche gli stessi Apostoli che mi accompagnavano non godertero fenza intermiffione di mia dolcezza. Perche vuoi tu gustar senza fatica la quiese di mia foavità, e non mediti ordinatamente (3) l'unione della mia umanità colla patura divina, la mia profonda umilià, i gradi del mio converfare fra gli nomini, e la ferie di mia paffione? Rammentati de' miei avvilimenti. quando Pilato mi mandava legato ad Erode, ed Eroje mi rimandava schernito a Pilato. Perocche se ascenderai pe gradi di questa scala, puol sicuramente prender conforto, mentre farai conzignta infeparabilmente a me tuo Creatore in cielo ed

in terra. S. 6. Il fegno principale della grazia divina era in Margherita il defiderio contlnuo di udir la parola della divina Scrittue ra. lo non mai la trovai talmente deflituta di forze, che udita la parola di Dio tofto non fi follevalle in giubbilo di mente, e non fi sciogliesse in lacrime ed in ludi del fuo fabbricator Gesh Crifto, E perchè qual orto ben coltivato e pingue accoglieva il feme della divina parola, perciò diceva a me indegno suo Confessore: 'adre dell' anima mia (4), parlatemi di Dio, perchè la di lui parola tofto m'inebria, m'infiamma, m'illumina, e mi conforta; e calmente in un tempo faga il corpo e l'anima, che mentre rifuona effa nell' anima mia, piente fento di mie infermità. Portava poi nel fuo cuore così fillamente impresso il nome di Gesà Cristo, che in esprimendolo nel principio, nel mezzo, e nel fine delle fue locuzioni, quali tutta li-

O No-

(3) & nen facie eirenlam Ge. Sopra il facere circulam, rileggiei l' Annotazione B. sopra il Cap. V. (4) Pater auime mee Feater. La voce Frater aggiunts 2 Pater anime mee, tembra qui ridendanre, e perciò pella traduzione non se n'è fatto como. Dove il Codice originale ha semplicemente Frater . come qui, gli altri due Codici etiftenti in Cortona hanno Frater Juidla .

e fes.

: io, o

evo ota

quiete,

i voi. E

rianto la

יח מת וחי

nelle fue

he into-

i Spiriti,

oficabile in

cutti. R:

rvote nelle

PROVINCE CO-

noniche; a

one, the le

nigte, quit-

100 folames-

nenture #-

egando cosfi

di Dio, tell

ladimeno pet

Acres of Si-

, con altret-

to de doten

gwint doces-

in preferzi di

W WHO after

chico l' more

fe unilment

fi degnaffe di

gello mode

): Onnipoeta

a johosta va-

dilazione ec-

he la debele

a qualche co-

if che un th

e avet (02

fi elooicie

tenti del for

dille : Bes

offerifco el

sace le sere

e tuttoco

irmento, per

e lo restrio

nore I lei

da dolcezza

pio, fegal. qualche cas

źatri. orando e la-Patre foo S.

fuo foc-

que-

O Nomen fuper omne nomen dulciffimum, cuius virtus me renocavit ad gratiam, cuius fanguine redempta fum, cuius amor me fibi foli adherere allexit (5)! Hec michi ab ea de oratione eius querenti respondit : Frater , beatiffima Trimitate inuocata, que est unus Deus, eternus, winus, & immenfus, recommendo me Domino Bliefu Dei Filio pro nobis incarnato redemptors noftro, & Matri eins bente Marie Virgini aduocate noftre, nernen & cunttis Sanflorum ordimbut , inchoans ab inflammatis Seraphym. Deinde reuertor ad Dominum Thefum Christum per Spiritum Sanctum conceptum de Maria Virgine, ad partum fine dolore, ad Angelorum letisiam, Magorum reuerentiam, Paruuli nati Domini mei fugam, & eius laboriofa itinera. Deinde meditor Samaritane dinatiuum colloquium, defenfionem mulieris in templo, & pietatem quam exhibuit filie Cana-nee, leprofis, cecis, & paralitico ad piscinam. Intueor etiam illos fumme puritatis tenerrimos pedes fine cakeamentis, per uillas, caftra; ciwinter . & deferta difcurrere, & fuper marinos untices fine inundatione incedere. Contemp'er iterum miraculorum operationem, Mathei, & Magdalene compunctionem, Lazavi & aliorum miram fuscitationem. Et gradiens per hos eradus, ad quemiibet infinitas refero laudes creatori. Laudo fimiliter in finoulis Sanctorum ordinibus illum, qui cunctos condidu Sanctos, in quorum folempritt, copiofa michi & noua do na con effit: Et orationens continuan: , qua nuis - cum temditate if defeitu. al amnia Domini benefitia fine meritis michi collata, gratiarum

sima insieme, e pienamente cattolica,

quefacevaff in lacrime, e diceva: O nome fopra ogni nome dolciffimo, la cui virra mi richiamò alla grazia, col cui fangue fui redenta, il cui amore mi attraffe a ftar unita a lui folo l (5) Ricercata poi da me fopra le fue orazioni, ella così mi ritpofe: Padre: Invocata in primo luogo la Santiffima Trinità, che è un folo Dio vivo eterno ed immenfo, mi raccomando al mio Signor Gesh Crifto Figlio di Dio, nostro redentore incarnato per noi; ed alla bestiffima di lui Madre Maria Vergine avvocata nostra; come pure a tutti gli Ordini de Santi, cominciando dagl' infiammati Serafini, Dipoi mi rivolgo al nostro Signor Gesti Crifto conceputo per virtà dello Spirito Santo di Maria Vergine; al di lei parto fenza dolore; all'allegrezza degli Angioli; alla riverenza de Magi; alla fuga del nato Pargoletto mio Signore; a faticofi di lui viaggi . Indi medito l'affabiliffimo di lui colloquio colla Samaritana; la difefa della donna nel Tempio; la pietà da lui ufata colla figlia della Canapea . co' lebbrofi , co' ciechi , e col paralitico prello la pilcina. Rimito altresì que' puriffimi e delicatiffimi piedi fenza calza. menti fcorrere pe' Villaggi, pe' Caftelli, per le Città, e pe' Defetti, e camminare lenza affondarsi fopra i marini vortici. Contemplo in oltre l'operazione de'mitacoli: la compunzion di Matteo, e di Maddalena; il maravigliolo rilufcitamento di Lazaro, e di altri. E passando per quelle gradi, rendo a cialcuno di effi lodi infinite a! Creatore. Lodo fimilmente in ciafcun Ordine de Santi quello che formò i Santi tutti, e nelle folennita de quali a me concedette nuovi e copiofi doni: continuando l'orazione, benche con tiepidezza e difetto, tutti i benefizj del Signore senza alcun mio merito a me di-

spesto di errore; e dovran confessara nel tempo flesso, che l'espressione di Margherita è puge

foca-

ıl niti .100 15.0 ilri irgii fa-26 fibi 1224 y: 14 Cisa mili-1 995 cultin pitt di'ai-, 08 100000 ne is form out & 1111: 6 10 tiedel Simr & (pc2-

Court 1 8017 183:222 Sint 13516 Nest SETURIO 1 de rirestro d cift. olan fr It per per l'e 101 100 1 112

actiones refero. Deinde ad fecretum & uiuum fontem noftrum Dominum Thefum, mentem, in quantum ipfe dignatur, figo; & ibi fitibun. da permanent, animo contemplor preditorium obfeulum, forum uenditionis incomparabilis thefaurs tam utliffimum , fudorem fanguineum , negantem discipulum, alabarum iniuriam, fputerum ignominiam, uerborum contunuliam, crucis angariam, clauorum fixuram, oculor uelatos, bestes corruptos, indices impios, indeos perfidos, latronem excufantem Dominum, parcen-tem Jhefum, Matrem discipulo commendantem. Deinde cum fletu amare contemplor feu medifor felleum potulum, folem obscuratum, faxa feiffa, monumenta aperta, caput in linatum & Spiritum Domini mei Patri commentatam . Et fic iuxta crucen merere confecta , Virgini mapri commori defidero, & gladio fui doloris mente confodi: infire cum tarrimis funnticans . ut illum ineffadilem, quem fuit paffa, dolorem michi largiri dignetur, quia pro me peccante 19 redimenda, est mortuus Dominus meus. Hec omnia. Pater & confessor mi, ideirco uobis refero, ut mideatis, fi fe undum facram Scripturam uita mea incedis; quia fi non timerem hoflis illufiones , quas ingerit fub pallio decipienti uirtutum , nil nobis dixiffem haftenns , nec in posterum recitarem. Et quid fui ego, quid etiam fum, ut michi aliqua dona donentur,

eum fim digna felis incendiis fempiternis?

S. 7. In festo benti Laurentii, Chriflus Margarite eranti cum cum magna incunditate fe offerens, oftendit ei tunc unam fedem in illo mentis excessa, que protendebatur per celum multum; que erat tam miri decoris, quod eius pulcritudinem ficut erat nescinit comprehendere, ita nec fciuit proferre. In capite uero illius fpetiofisime fedis widit beatum patrem Francifcum in eminentiori parte fedentem: & fuit reuelatum eidem, quod de illo Sublimi & glo. rtofo loco ferapliyco, primus Angelus fuit expulfus . Et ait ad eam Christus : Nondum uales, filia, huius fedis splendorem piene com-prehendere, quia nondum es gloriosa, set in desectu uie. Exinde in admirabilius lumen eleuata, superius iunta solium Regis, solium Matris tain luminofum fuit ei oftenfum, quod pre fpensati, fo a lui rendimenti di grazie. Dipoi nel fegreto e vivo fonte Gesù Signor nostro filo, per quanto egli & degna concedermi , la mente mia; ed ivi fitibonda rimanendomi, contemplo coll'anima il proditorio bacio di Giuda; la vendita viliffima da ello fatta dell' incomparabil teforo; il fudore di Sangae; la negazio-ne del difcepolo; l'ingiuria delle guanciate; la ignominia degli fputi; la contumelia delle parole; l'angheria della Cro-ce; la fessura de chiodi; gli occhi ben-dati; i Tettimoni corrotti, i Giudici emi Giudei perfidi; il Ladro che fcufa pj, i Giudei pernui, il sauce, e la fua il Signore; Gesti che perdona, e la fua Madre raccomanda al Difcepolo. Indi con pianto amaro contemplo e medito la bevanda di fiele; il fole ofcurato, i falla fpezzati; il capo inclinato, e lo fpirito del mio Signore raccomandato al Padre-E così prello la Croce, opprella dalla triflezza, defidero di morire colia Vergine Madre, e di effer trafitta nella monte col coltello del fuo dolore; Lei funplicando con lacrime, che si degni parteciparmi quell' ineffabil dolore , che allor foffri; poiché per me peccatrice, e per ricomprarmi, è morto il mio Signore. Tutte queste cose, Padre mio Confessore, le riferisco a voi, perchè vediate se la mia vita procede conformemente alla facra Scrittura: Mentre se non temessi le illusioni del nemico, che egli fuole ingerire fotto il manto ingannevole di virtà, nulla finora vi avrei detto, nè vi racconterci ta appresso. E chi sono io stata, e chi sono al prefente, che a me concedati qualche dono; estendo lo degna soltanto del seme piterno fuoco?

§. 7. Nella Feffa di S. Lorenzo, Crifto moltrandofi a Margherita orante affai giocondo, fecele vedere allora in quella citali di mente una Sede che fi stendeva per lungo spazio di cielo; la quale era di folendidezza così ammirabile, che non valfe a comprenderne, nè feppe riferirne la bellezza tal quale era. În capo poi di quella fulgidissima Sede vide il beato Padre Francesco che sedea nella parte più eminente; e fu a lei rivelato che da quel fublime e gloriolo posto seranco su espulfo il primo Angiolo. E diffe a lei Critto: Per ora, o figlia, non puoi comprendere a pieno lo splendore di questa Sede, perchè per anche non fei glorioia, ma ti trovi nello stato difettoso di viatrice. Indi elevata a più ammirabile fume, in luogo più sublime, e presso il Trono del Re superno, fu a lei moftrato il Soglio della Madre cost luminofo, che per la eccessiva nimi cirilate confrehender non ucleus, aucivic Christian dicenter fisit. I dec descret Marit in on poes comprehendere, quie tylom per ecteris creaturi in mean finistiadieme transfermaui: Ille autem lecu tom sublimis Plargus, voli filium meum dieletum beatum Fransfigum patrem tuum contemplata ex, srepictur Frantibus suis, qui iam ecclefam mann fere repleurum; & Juum patrem pura fide inistante.

S. 8. Quadam die, corpore Domini nostri deuote sumpto, audiuit eum dicentem fibi: Filia ferua Dei, lauda & honora Matrem meam fpeliofissimam & puriffimam in me, de cuius bulcritudine & altitudine, nec mundus loquitur nec Scriptura. Hanc Matrem & Dominam ego fumma fapientia & eterna creaui. ad habitandum in ea: Het enim filia mea fuit , mater , & domina . Quare tibi precipio & impono, ut ipfam laudes & honores, & ipfam laudari & honorari facias, quantum potes, quia est omni laude dignissima : ipfa nampotes quates own sauce aggress of the same special missis, pre totius falute humani generis: Ipla etiam Mater est, que me fine dolore peperit, y uirginali lacte pauit. Et Maggarita refoondit: Domine, quam magna est humilitas uestra, que inclinatur ad commendationem creature! Et Dominus ad eam: Si poffet in celo plus dari creature laudis & honoris, fuum ef-fet, quia digna est illa dulcissima Mater. Tu Margarita, lauda me, non te; honora me, non te; cum enum laudaueris, & honorificaueris me, laudabo & honorabo te: Ama izibur folum me , & feruias michi. Et Margarita respondit : Domine mi , sepissime parcis culpe mee. Et Dominus ad eam. Timor wundi & defiderium fugiendi, ne me offendas, tenet te in me. Set caue, ne me respias cum Saserdos me habet in manu fua, nifi prius es de wis defedibus dixeris tuam culpam (6). Et dicas confessori tuo, qui tibi inlibuit, aund tion micteres ad eum tot homines, & mulieres , ques uerbis & lacrimis convertis ad nie , pro confessionibus audiendis; & dixit tibi, qued

chiarezza non potendo comprenderlo, adf.
Crifto dicente a lei: Perciò tu non puol
comprendere la bellezza e fiplendor della
Mudre, perchè io la trasformai più di
tutte le cresture nella fomiglianza di me.
Quel luogo poi così fubilime ed ampio, i
ne ul hai contemplato il mio diletto fi,
gio il beato Francelco Padre tuo, farà ripieno de luo, frati, i quali glà riempiro,
no la mia Chiefa, e con fede pura immitano il loro Padre.

§. 8. Un giorno , ricevuto che ebbe Margherita divotamente il Corpo del Signor nostro, lo udi dire a se: Figlia Serva di Dio, loda ed onora la Madre mia helliffima e puriffima in me, della cui bellezza ed eccellenza ne il mondo ne parla , ne la Scrittura. Questa Madre, e Signora io la formai con fomma ed eternagnora lo la format con lontina en el elem-lapienza, per abitare in lei, poiche que-fta fu mia figlia, ficcome Madre, e Si-gnora. Laonde ti comando ed ingiungo, che la lodi ed onori, e la faccia lodare ed onorare per quanto puoi, perchè essa è degnissima d'ogni lode: Essendochè fu ella un vato purittimo, che io a me preparai per la falute di tutto il genere umano: Esta è altresi quella Madre che mi diede alla luce fenza dolore, e mi alimen-tò col virginale suo latte E Margherita ritpole: Signore, quanto è grande la vo-fira umittà, che fi abballa a commendare una cieatura! E il Signore a lei: Se in cielo potesse darsi a una creatura più di lode, e di onore, questo farebbe suo, perchè degna ne è quella dolcissima Madre. Tu Margherita loda me, e non te; opora me, e non te: mentre allorche loderai ed onorerai me, io loderò ed onorerò te. Ama pertanto me folo, ed a me fervi. E Margherita rispose: Mio Signore, voi condonate spessissimo la mia colpa. E il Signore a lei: Il timore del mondo. e il deliderio di fuggire per non mi offendere, ti tiene in me. Ma guarda di non ricevermi, allorche il Sacerdote mi ha nelle sue mani, senza prima aver detta tua colpa de tuoi difetti (6). E dirai al tuo Contessore, il quale ti vieto di mandare a lui tanti uomini e donne, che tu a me converti colle parole e colle lacrime, per ascoltare le lor confessioni : E ti diffe,

che

(g) discris come unfano. Per la colpa de funi percari, che qui avvette Criffo Margheilta a non laccitor di dra piuma di recerce il di Lub aberro Corpo delle mani del Sectedore, des conza dobbio intendetti ils Confession generale, detta volgarmente il Confessione percario della comunion del Fedelit quelle, e con a fara Confessione percario deser quella, che qui il signore rammenta a Margheitta di inte al Saccedore, allorette esto lo ha nelle sue manife della comunione della manifesta.

S. p. Sequenti die uenit Angelus eius ad eam . & dixit ei: Cum poteris ftare in Oraborio tibi facto (7) genuflexa, & abfque puluinari de penna, tenens manus ad inftar miunar ae pemu, tenens manus us inqui mi-mifirantis, uel cancellutas more fuppitantis, erz: & cum nimis debilitata fueris, apodia te aliquantulum fuper scanos; & sis in nen-te uiua, sirma, & olicita circa Dei uerbum dum Missa dicetur tibi. In quarum Missarum principiis, figna te crucis fignaculo totam, & aquam recipias benedictam. Et si uis tunc Dei Filium Dominum nostrum, & creatorem recipere omni die, habes a Deo nostro plenam reeipiendi licentiam. In quibus Miss inuenies augmentum feruoris; & dicit Dominus quod erit tecum ad largiendum tibi mentis con-Stantiam .

6. to. In beatiffime Magdalene uigifia, que prius furgere propter infirmitatem non poterat , in feruorem afcendens animarum & laudum, fubito roborata est ita plenissime, quod omnes aftantes mirati funt : fecitque ia illa iosunditate fero illo divinas cantari laudes. Poli her anima eius in exceffu leuata mentis, uidit beatiffinam Christi apostolam Magdalenam in uestita deargentate, ferentem carenam in-textam de lapidibus pretiosis, & cam beatas Angelos circumdontes. In qua nimirum uifio-ne audivit Christum loquentem secum, & di-centem ei: Sicut Pater meus dixt Johanni ba-ptiste de me: Hic est filius meus disellus; diso quad her eft filia men dilecta: Et quia miraris de ipfius tam fulgido indumento, fcias quod ipsum lucrata est in antro deserti, in que

m2-

mi

p:0-

2.0

10-

: di

1/1-

10. 00-

me.

10.

Ņ. 10,

10° (18 (18 (19 6) 6) 6

00

:t

che non voleva purgar tante stalle in un giorno: digli, che pon purga stalle, ma che mentre afcolta le confessioni, prepara a me la fede nell'anima di coloro che, fi confessano.

§. 9. Nel di feguente, venne a Marghe-rita il fuo Angiolo, e le diffe: Quando tu potrai ftare genufleffa, e fenza guanciale nell'Oratorio per te preparato (7), tenendo le mani stese a guita di Sacerdote che facrifica, oppure incrociate a guisa di chi supplica, fai la tua orazione. E quando ti troverai troppo indebolita, appoggiati un tantino fopra lo fgabello. e fii di mente viva, ferma, e follecita circa la parola di Dio mentre diraffi a te la Mesia, Ne' principi delle quali Mesie, fegnati tutta col fegno della Croce, e ricevi l'acqua benedetta. E se allora vuoi ricevere il Figliolo di Dio nostro Signore e creatore ogni giorno e tu hai dal nostro Dio piena licenza di riceverlo. Nelle quali Messe troverai accrescimento di fervore; e dice il Signore che farà teco per conce-

derti la costanza della mente. S. 10. Nella Vigilia della beatiffima Maddalena, Margherita che prima per cagion della infermità non poteva alzarfi, afcendendo in servor di spirito e di lodi, tolto fentifi pieniffimamente rinvigorita, di guifa che tutti gli aftanti fe ne ammiravano; ed in quella giocondică fece cantar quella fera le divine lodi. Dopo di che follevata l'anima fua in estafi di mente, vide la beatiffima Apoftoleffa di Crifto Maddalena con vestito lavorato d'argento, portante. una corona intefina di gennie preziofe, e gli Angioli beati che la circondavano. Nella quid vifione udi Crifto patlar feco, e dirle: Siccome il Padre mio diffe di me a Giovanni Battista: Questo è il mio Figlio diletto; così dico io: Questa è la mia figlia diletta. E perchè tu mostri ammirarti del fulgido vettimento di lei, fappi, che ella se la acquistò nell'antro del deserto:

(7) In Oraserie sibi fatte. L'Oratorio , che qui dicesi fatto per Margherita , dove potesse non a solamente orare ; ma anche farvi celebrare la Messa, e ricevervi ancor quetidianamente la senta Comunione, si vede chiaramente, che fu un Oratorio fattole coltruire dentro la propria Cella; e. accondo che io penso, nella Cella terza presso la Rocca, dove si trasferì nel 228, come nella Nota 6. sopra il Cap. V., e prima, che avesse fatto riftaurare la contigua Chiesa di S. Bisilio nel 1290, come nella Nota 51. sopra lo flesso Capo. E ciò affinche resa abi-tualmente, e quesi continuamente inferma, nè potendosi perciò portare alle Chiese da detta Cella diffanti, potesse ivi sodisfare alla propria divozione e fervore, senza tanio incomodare à Sacerdoti a postarle frequentemente, e di lontano la Sagrosanta Eucarifita; come, flando ancora nella seconda Cella, avea fatto qualche volta il Paroco di S. Marco, e fu riferito ne \$5, a6., e 27, del precedente Cap. V.; e come ne primi giorni di sua dimora nella terza Cella feco il Patoco di S. Giorgio, e sarà riferito ne \$5. 26., e sege. del Cap. VII.

etiam ononam, quam uides de lapidibus pretiofis, in uidentis fuarum tempsationum, quas n illa penietat paffa ell, merut ebiinere. Quiine sistis, fubito uifio fupradita fuirenda ell; E Margaritam in tam magna debilitate reliquit, quae furfum caput languidum erigere mon ualebat.

5. 11. Nocle nitera in oratione peruigil, in excessu mentis euefta, uidit beatorum agmi. na, & Christum in solio stantem, & iocunda facie, Dei famulam Margaritam respicientem. Que dulta per Angelum, & in eius anima ruens amplexus, conquerebatur dicens: Pater mi, cur animam, que nil aliud petit quam uns, nestris privatis amplexibus. Et Dominus ad ean: Non amplectar te, filia, quoulque amore mei multas adversitates recipies. Margarita uero que fui confumptimem corporis fitiebat , respondit : Domine mi , quando erit istud consumptum corpusculum? Et parum stans facta est ei responsto, quam optabat, per An-geium dicentem sibi: Tu Margarita diu & multum defiderafti tui confumptionem corporis; ad aund defiderium plene pertinges, antequam migres ad nos. Hec per me tihi fignificat ille Dominus nofter Thefus, qui non folum me creawit & te, fet omnes creaturas, & illum angelum, qui noluit effe bonus, neque per gratiam voluit effe fuus (8) . Ad que verba, ad inftar mulieris in partu uociferantis, altiffime flere cepit, admirans de dignativa humanatione fummi Dei . Ille uero qui electorum triftitiam uertit in gaudium, flatim flauut paruulus & niue candidior, nudus in presepio reclinatus apparuit, & posten sugens ad Matrit pectus, in uirginali gremio fedens.

nel quale meritò sitresì di ottener quelle corona che tu vedi di gemme preziole, per mezzo delle vittorie di fue tentazioni, che in quella penitenza foffi. Dere le quali cofe tofto difparve la predetta vifione; e lafciò Margherita in si gran debolezza, che alzar non poteva il fuo languido capo.

S. 11. Un'altra notte vegliando in orazione, e trasportata in estasi di menre, vide le schiere de Besti, e Cristo seden-te in Trono, e con faccia gioconda rimi-rante essa sua Serva Margherita. La quale guidata dall'Angiolo, e lanciandoli l'anima ne'di lui amplessi, si querelava dicendo: Padre mio, perchè private de vo-ftri amplessi un' anima, che non altro chiede che voi? E il Signore a lei: Non ti degnerò de' miei ampleffi, o figlia, finchè per mio amore non abbia tu ricevute molte avversità. Margherita poi, che ardentemente bramava la confunzione del fuo corpo, rifpofe: Mio Signore, quando fara confunto quelto mio corpicciuolo? E dopo pochi momenti fu data a lei la rifpolta bramata per mezzo dell' Angiolo, che le diffe: Tu Margherita molto e per lungo tempo defideratti la confunzion del tuo corno: il qual defiderio vedrai pienamente appagato prima di paffare a noi. Queste cose per mezzo mio ti fignifica ouel Signor noftro Gest, che non folamente creò te e me, ma sutte le creature; ed anche quell' Angiolo che non volle effer buono, ne per grazia volte effer fuo (8), Alle quali parole, a guifa di una donna che mette ftrida nel parto , cominciò ella altiffmamente a piangere, ammirando la degnativa umanazione del fommo Dio. Quegli poi che converte in allegrezza la triftezza de'fuoi eletti, tofto le apparve qual biondo pargoletto, e più candido della neve, agiato nudo nel prefepio, e indi facchiante al petto della Madre, e sedente nel di lei verginal

grembo.
§. 12. Oltre la recita proliffa delle Ore
canoniche, e le mentali estasi, che talvolta occupavano quasi tutta la notre e l'intiero giorno, nel qual tempo senza battet
palpebra, e come priva di fentimenti, era
tenuta dalla mattipa aila fera tralle brac-

§. 12. Exceptis horarum prolixitatibus, & mentalibus excessibus, qui mostem diemque ferre totum aliquando occupabant, cum inter so tiarum manus, tretuerberatis oculis, insensibiliter a mane in uesperam tenebatur, minio-

mi.

<sup>(3)</sup> men im gratiem salais eff. faus. L'Angiolo qui nominato, che non valle esser buono, nè di Geiù Criflo per grazis, è indubitatamente Lucifero; il quale non volendo per sua malizia esser buono, e anto, benche necessariamente rimanesse, e rimanga sempre di Dio per creazione, come oggoi altra creatura, lusciò nondimeno di esser di Dio per grazia, come lasciane di esserio tutti Republi.

, et

2:10

winut temporis particular que fisperente sininici landitus demendos. Alemen nomque tilua admirabilis cente, yn qua corpus fisum opplitiv tradisti, 8 distipulentum pacie finati juntiva particular particular particular particular parper capitara falla in line to, decem. Pro contara particular particular particular particular form. Pro cruse in qua mudu papendis, decem. Pro quaislem sum confixa, deces. Pro qualière poé, deces. Pro qualière poé, deces. Pro quaficare lai, 5 d'patti impirma, decem. Pro vulo onte coulus untersabbis pofito, suignati. Pro vulo onte coulus untersabbis pofito, suignati. Pro fill 65 pois, decem. Pro lances, decem. St ad quantitar person Christi, quam fichest di del posito, decem. Pro lances, decem. St and paramiter person Christi, quam fichest di sugular montrara profiqueta;

S. 13. Exerescentibus in ea feruoribus in meditatione benefitionum, que Christian generi humano contulerat, ferit a quiri fabarum non paruum numerum, quibus unum uasculum replens, ifte tamen modo, euacuauit (9). Nam pro futs dejectibus, quos multis annis in ama-ritudine mentis defleuerat, dixit quatercentum Pater nofter . Pie tirdine beati Francifci, eni Dominus tolam commendanciat centum. Pro cunftis er lefte O dirabus in uirtite conferuan dis & gratia, contum. Pro electis quor Deus in flatu grate posuit, centum, Pro peccatoribus qui diuma funt gratia denudati, centum. Pro fuis confessoribus centum; & pro benefafidio, centum: Et pro laudatoribus Matris Dei, alia centum. Pro fpuritualibus filis, & compatribus fuis, (10) centum. Pro Cortonenfibus fibi denotis, alia centum. Pro ledentibus mero cam, alia centum.

S. 14. Vi flamme divini amoris amplius remouata, cepit amore Dei Patris dicere centum Pacia delle Compagne; quelle piccole particelle di tempo che fopravanzavano . le adornava e fantificava colle divine lodi. Perocchè in memoria di quella Cena ammirabile, nella quale il Figlio del fommo Padre dispensò agli Apostoli il suo Corpo, e lavo i piedi a' discepoli, diceva dieci Pater notter. Per la cattura di lui nell' Orto, altri dieci, Per la corona di fpine, e per le irrifioni, dieci. Per la colonna della flagellazione, dieci. Per la Croce fopra la quale pendette nudo, dieci. Per ciascuna mano conficta, dieci. Per ciafcun piede, dieci. Per ciafcun orecchio offelo con concumelte, e thiramenti, dieci. Pel fetore del luogo, e per gli sputi degli empj, dicci. Per la benda posta davanti a' venerandi occhi, venti. Per la bevanda di fiele, dieci. Per la lancia, dieci. Ed a ciascuna pena di Cristo che fapeva diftinguere, con gemiti e lacrimofi fospiri recitava lo stesso numero.

5. 13. Crefcendo in ella i fervori nella meditazione de benefizi che Crifto avea conferti al genere umano, fi procurò un numero non piccolo di fave, delle quali riempiuto un vafo, cost per ajuto della memoria nella recita lo evacuò (9). Peroc-che pei fuoi difetti, che nell'amarezza del suo cuore avea pianto per molti anni, recitò quattrocento Pater nofter. Per l'Ordine di S. Francesco, al quale il SIgnore l' avea raccomandata, cento. Per tutti gli Ordini della Chiefa, perchè foffero confervati in virth ed in grazia, cento. Per gii eletti che Dio pose in istato di grazia, cento. Pe' peccatori che vivono foogliati della grazia divina, cento. Per li fuol Confessori, cento: E pe' Bene-fastori, altri cento. Pel foccorso di Terra Santa, cento: E pe'lodatori della Madre di Dio, altri cento. Pe' fuoi spirituali figlioli, e compadri (10), conto. Pe' Cortoneli fuoi divoti, cento. Per li fuoi offenfori, altri cento.

S. 14. Dalla forza infiammata dal fuperno amore viemaggiormente rinnovata, co-

(p) sususuir. Del nuncro di fare, di cul Mugherita riempì un Vuo ce., se ne serria per contare, e tenere a mente il nuncro de l'ante noble; che it es apressu di recitture, eftracdone una per volta dopo la rectu di custan Paternoler; in quella giusa, che noi a tal efferto ci serrimo della Corena, no Rottyi compositi di golonti inditti, o incentanti un dopo l'altro. Com'Ella poi difiniturare il gran nunero di Paternoler notati in quello, e nel seguente s. vediti rella nostra Annostrione, a sonari di Cas V.

5., redati nella noftra Amontazione 4, sopra il Cap. V. (c) pro firmanibus finis, or sumparribus fuss, Fer figliaoli spiritatii di Margherita s' Intendono quei fancialii, che avera kila, come Madrina sizati al Sagro Fonte: come pu per suoi Compadri quelli s' intendono, che in qualità di Fadrini aveano untamente con Lei ciercitato quel Sano Minferro.

Pates rofter. Pro honore Fibi, centum: & ad laudem Sonfti Spiritus, alia centum. Pro Motre Domini, centum: & pro omni eius parentela, olia centum. Pro creatione wifibilium &? inuifibilium, centum: & pro infufione nouarum animarum in corporibus, alia centum. Pro primis parentibus in paradifo locatis, centum: & pro tranfgreffione ipforum, centum . Pro prenuntiatione Christi aduentus, centum: It awis went nd nos in tempore prefinito a Patre, alia centum. Pro Angelo Gabriele ad Mariam Virginem miffo, alia centum: & pro humili responsione Virginis, alia centum. Pro uerbo illo, ecce ancilla Domini, centum: & quia uifitauit Mater Domini Helyfabeth, alia centum. Quia Deum nouem menfibut portauit in utero, centum: & quia infum pariens in presepio sine dolore reclinauit, alia centum. Quia Mater Dei extitit, centum: & pro honore Joseph Senis & nutricii Chrifti , alia cens:m. Quia Chriftus presepe non abhorruit, centum: & quia circumcidi woluit, centum. Pro aderatione fanctorum Magorum, centum: & quia in Templo woluit prefentari , alia centum. Quia dignatus eft conuerfari in feculo, centum: & quia immenfus factus eft breuis, EP rternus temporalis , immortalis paffibilis, centum. Quia Pater eum mifit, centum: quia ipfe personaliter incarnari woluit , centum: Spiritui Sancto qui hoc opus fecit, centum. Duia cum Matre Virgine in Egyptum fugit, centum : & quia poft triduum in templo reperbus eft in medio doftorum, alia centum. Pro obedientia quam fecit Matri, & baiulo fuo fantte Tofeph centum: & pro labore in ilineribus, centum. Quia dignatus eft loqui percaporibus, & Canaviee, centum: Et quia Magsentum . Pre laboribus Domine noftre , centum: er auta disputauit Christus cum Sribis & Pharifeis, alia centum. Quia fatigatus & fimertit & populum, centum : Et pro predicationibus, & alits per uillas & ciaitates difeurfi. bus . centum . Pro illis locis in quibus fudauit, centum: Et pre omnibus infidits, quas humiliser paffus eft, alia centum: Et quia uideri & In honorem baptifmi Christi, centum: Et pro

minciò Margherita a recitare per amore d'Iddio Padre, cento Pater nofter. In o-nore del Figlio, cento: E in lode dello Spirito Santo, altri cento, Per la Madre del Signore, cento: E per tutta la di lei parentela, altri cento. Per la creazione delle cofe vifibili ed invifibili, cento: e per la infusione delle nuove anime ne' corpi, akti cento. Pe' primi Progenitori collocati in Paradifo, cento: e per la lor trafgreffione, cento. Per la prenunziazione della venuta di Crifto, cento: e perchè venne a noi nel tempo prefinito dal Padre, altri cento. Per l'Angiolo Gab-briello mandato a Maria Vergine, altri cento: e per l'umile rifpofta della Vergine, altri cento. Per quella parola, Ecco l'Ancella del Signore, cento: E per la vifita della Madre del Signore ad Elifabetta, altri cento. Per aver ella portato Iddio nell'utero per nove mefi, cento: E perchè partoritolo fenza dolore lo adagiò nel presenio, akri cento. Perchè fu Madre di Dio, cento: ed in onore del vecchio Giufeppe nutrizio di Crifto, altri cento il Presepio, cento: E perchè volle esfer circoncifo, cento. Per l'adorazione de Santi Migi, cento: E perchè volle il Signore effer prefentato nel Tempio, altri cento. Perchè degnossi di conversare nel Secolo tra gli uomini, cento: E perchè effendo immenfo fi fece riftretto, effendo eterno fi fece temporaneo, ed effendo immortale fi fe passibile, cento. Perchè il Padre lo mandò, cento: e perchè esso volle personalmente incarnarii, cento: e in onor dello Spirito Santo che fece quell' opera, cento. Per la fuga del Signore colla Madre Vergine in Egitto, cento: E perché dopo tre glorai fu ritrovato nel Tempio in mezzo a Dottori, altri cento. Per l'ubbidienza che presto alla Madre ed al fun affiftence S. Giufenpe, cento: E per l'affaticamento ne' viaggi, cento. Perchè degnossi di parlare a peccatori ed alla Cananea, cento: E perchè nel convito Per le fatiche e travagii di nostra Signora, cento: e perche Crifto disputò cogli Scribi e co'Farilei, altri cento . Perche defatigato e fitibondo fedette prefio il pozzo, ed ivi converti la Samaritana ed popolo, cento: E per le predicazioni, ed altre fcorfe per la Città e pe Villaggi cento. Per que'luoghi ne quali fudo, ceato: E per tutte le infilie che foffil umilmente, cento: E perchè fi degnò d'effer veduto e toccato dagli uomini, altri cen-

weations Apostolorum, centum. Quia panem materialem coram Apostolis, fuis fanctishmis manibus fregit , centum : Et quia eis , & nobis facram Scripturam dedit. & expoluis; centum Quia mundo multas scientias dedit, centum: Li quia cum peccatoribus mandu auit , alia gentum. Pro quadragefima in deferto facta . centum : Et quia efuriuit , & fe tentari permifit, centum. Pro paupertate quam nafcendo, uiuendo, & moriendo seruautt, centum: Et pro omnibus locis, in quibus Fhesus beatorum letitia plorauit, alia centum: Pro Monte Synai, ubi legem Moyfi dederat, centum. Pro Transfiguratione in Monte Tabor, centum. Pro Cena ultima, quam cum Apostolis fecit, centum: Es pro Sermone magno, quem eis fecit, centum. Pro corpore fue quod eis donault Dominus , centum: Et quia proditoris & discipulorum pedes lauit, alsa centum. Pro loeo quem non declinaurt ubi fuit facta proditio. senium: Et pro flagellis, alapis, & derifioni. bus receptis in nocte, alia centum. Pro obfiu. lo proditoris tam mansuete suscepto, centum: Et quia dixit ei, quod facis fac citius, alia centum. Pro cruce in qua positus suit pro no-bis, centum: Et pro altis tormentis que susti-nuit pro humani salute generis, alia centum. Pro latrone quem in cruce ginuitauit ad regnum, centum. Et pro testimonio a creaturis ei exhi bito in paffione, & aliis uicibus, centum. Pra dilore Virginis Matris, quem in illo triduo eft paffa, centum: Et pro recommendatione Maquam tunc in mente feruauit, centum: Et pro lanctis Patribus eductis de limbo, alia centum, Pro refurrectione ipfius Domini, centum: Et quia Petro, Magdaiene, & aliis discipulis apparere dignatus eft, alia centum. Qua difcipulos falutauit, centum : Et quia post refurre-Bionem cum eis comedere uoluit, centum. Quia cicatrices uulnerum in Corpore fue referuatit, centum: Et quia Magdalene in specie hortu-lani se oftendit & cam nominauit, alia centum. Item quia duobus discipulis in specie peregrini apparuit, centum. Pro afcensione Domini noftri in celum, centum: Et quia Spiritum Sanctum in apostolos mist, alia centum. Pro emnibus operibus que pro creaturis perfecit & perficit, centum: Et pro aduentu finalis iudicii, alia centum. Quia decalogum preceptorum ad noftram falutem decuerat Moyfen ,

133

ESP

versen.

10110

o No

: 1 100

e delle

ok to

joit di

10 11 St

0, 10

jett tel

percié cilipia

100 18

entit il

the tilt

ento: e

e otel

ימוני כאי

:000: E

1500 tel 1 (2003

leite el

:170: € 10. 20

el allt

COUNTR

S.800

à coçil

Pers

ecto il

1101 ed

TATRO'S

0,00

ri ani

d tilt

to: E per la vocazione degli Apoltoli. cento. Perelie in prefenza degli Apostoli fpezzò colle fue mani fantiffime il pin materiale, cento: E perché ad effi ed a noi diede ed espose la sacra Scrittura, cento. Perchè diede al mondo molte scienze, cento: E percliè mangiò co peccato-ri, altri cento. Per la quatelima da lui digiunata nel deferto, cento; E perchè obbe fame, e permife d'effer tentato, cento. Per la povertà che offervò nel nascere, nel vivere, e nel morire, cento: E per tutti i luoghi ne'quali Gesti letizla de' Beati pianfe, altri cento. Pel Monte Sinai nel quale avea dato la Legge a Mosè, cento. Per la Trasfigurazione ful Monte Tabor, cento. Per l'ultima cena che fece cogli Apostoll, cento: E pel Sermone eccellente che fece loro, cento. Pel fuo Corpo che il Signor diede loro la dono. cento: E perché lavo i piedi del traditore e de' Difcepoli, altri cento. Per non avere scansato il luogo in cui su tradico, cento: E pe'flagelli, schiaffi e scherni ricevuti in quella notte, altri cento. Pel bacio del traditore ricevuto con tanta manfuetudine, cento: E perchè dille a lui, ciò che vuoi fare fallo presto, altri cento. Per la Croce in cui fu posto per noi, cento: E per gli altri tormenti che fostenne per la falute del genere umano, altri cento. Pel Ladro che in Croce invitò al regno, cento. E per la testimonianza a lui refa dalle creature nella passione, ed in altri tempi, cento. Pel dolore che nel triduo della paffione foffel la Vergine , cento: E per la raccomandazione della Madre e di Giovanni, cento. Per la fede che allor la Madre confervo nella mente, cento: E pe'Sinti Padri cavati dal Limbo, altri cento. Per la rifurrezione dello stesso Signore, cento: E perchè de-gnossi di apparire a Pietro, a Maddalepa, e agli altri Difcepoli, altri cento. Perche faluto i Difcepoli, cento: E perchè dopo la rifurrezione volle mangiar con effi, cento. Perchè ferbò nel iuo Corpo le cicatrici delle Piaghe, cento: E perchè fotto fembianze di Ortolano fi fe wedere a Maddalena, e chiamolla per no-me, altri cento. Parimente perchè apparve a' due Discepoli in forma di Pellegrino, cento. Per l'Ascentione di nostro Signore in Cielo, cento; E per lo Spirito Santo da lui mandato agli Apostoli, altri cento. Per tutte l'opere che fece, e va facendo per le creature, cento . Per la venuta del Giudizio finale, altri cento. Perche per nostra falute avea dato il Decalogo de precetti a Mosè, cento. E per

CA'P. VI.

centum. Et pro fingulis ordinibus Angelorum. alta centum. Pro Patriarchis, centum: Et pro fanctis Prophetts, centum. Pro collegio beatorum Apostolorum, centum: Et pro constantia Martirum, alia centum, Pro fanctis Dei Sacerdotibus , centum: Et pro Confefferibus , centum. Pro Virginibus, centum: Et pro Deo deuctis Viduis, centum . Pro confirmatis in pratia, centum: Et pro nondum conuerfis ad perutentiam, alia centum. Pro Sacramentis ec clefie fantte conceffes, centum. Pro baptifmo fidelibus dato, centum: El pro omnibus temporalibus bonis humane nature commissis, centum. Pro auftoritate absoluendi & ligandi Sacerdotibus tradita, cenium: Et pro continua pietate quam Chriftus habet ad ammas, centum: Et pro dectrine gratta mjufa preduatoribus . tentum . Pro feptem Donis Spiritus Sandt , centum: Et pro quatuor Euangeliftis, centum. Pro dilatione egreffus Matris Dei de Jeculo ad wollram falutem , centum: Et pro mira ulojo aaueniu Apostolorum in eius affumptione, alia centum . Et quia materia non defuit laudis, non debet deficere lingua laudantis a laudibus; ideo quia Deus Margaritam uberauit a multis periculis in flatu munat , & eam nutreerat cum effet Chaffe rebellis, centum: Et pro lumine confrientie fibr dato, cernum. Propter inovedientram mancatorum, quam in urierat, centum: Et quia Deus erm reue aut ad gratiam, alia ceraum: Et quiu eripuit eum de municus templaterum, alia centum. Quia omina pe cata wine worts oraculo et procest, centum. El po gratiarum laiguate pubitta & pituati, centum. Pro mgrantuane, quam hibucrat ad benefitta Det, centum. El pro ennat paradifi euclis aperta, centum. A. mon pro centifinis Angelit noois ad cufted am arbutatis, centum. Pro has que Dominas nogier Friejus Chriftas in hera maintinale payto eje, centum: est pro junguest horts dixit and contum. Si autem heipruratum fertem in presider non timents qui her tegta, note intrast; ques eum ordinem teneto hour in ferthenas, quem feite Murganta tenutt in rejerence .

8.35. Cer faum tradens Deo deuota Margaitta od uigitandum dilaculo ad Dominum qui uccaureit ean; guta finumam diuini amorss, qui ean distatuit ad onnes, toinbere non naloti; nunc diutni familiaritate colloqui; nunc temporatis langitate fubifati; nunc ovationum

tutti gli Ordini degli Angioli, cento. Pe' Patriarchi, cento . Pe' Santi Profeti . cento. Pel Collegio de Santi Apoltoli, cento: e per la coftanza de' Martiri, altri cento. Pe' Santi Sacerdoti di Dio, cento: e pe' Confelfori, cento. Per le Sante Vergini, cento. Per le Vedove a Dio dedicate, cento. Pe'confermati in grazia, cento: e pe'peccatori non per anche convertiti a penitenza, altri cento Pe' Sagramenti conceduti alla Santa Chiefa, cento, Pel Battefimo dato a fedeli, cento. Per tutti beni temporali conceduti all'umana natura, cento. Per i' autorità di iciogliere e di legare compartita a Sacerdoti, cento: e per la pieta continua che Critto efercita verlo le antme, cento: e per la grazia della dottrina infula a' Predicatori, cento . Pe' fette doni dello Spirito Santo, cento: e pe' quattro Evangelifti, cento. Pel ritordo dell'ufcita della Madre di Dio da quelto mondo per la nostra faiute, cento: e per la venuta miracolofa degli Apoltoli nella di Lei affunzione, altri cento. E perchè dove non manca materia di lode, non dee ritenersi dalle lodi la lingua del lo latore: perc ò perché il Signore liberò Margherita da molti pericoli nello ttato del mondo, e l'avea nutrita mentre era ribelle a Crifto, partmonte censo; e per averle dato il lume della colcienza, cenco. Per la disubindienza a'dis ini comandamenti da cila incoria, ceato. E perené Dio la richianò alla grazia, a tri cento. E perché la liberò dade mani de tentatori, altri cento. Perche con oracolo di viva voce le perdonò tutti i peccati, cento. E per la larga dispensazione pubblica e privata delle grazie, cento. Per la ingratitudine che avea avuta a benefizi di Dio, cento; e per la porta del Paradiin aperta agli Eletti, cento. Come pure pe beatiffini Angioli deltinati alla noftra custodia, cento. Per quelle cofe che il Signor noltro Gesti Crifto pati nell'ora del Martutmo, cento: e per quello che patt in cialcuna dell'ore, cento. Se chi legge queflo raccouto, non trova gella ferie premefsa quella de le Scritture, non se ne ammiri; avendo io voluto tener quell'ordine nello lerivere le cole, che la felleisima Margherita tenne nel riferirle.

9. 7). La divodifina Margherita spplicando il cuor fuo a vegliar di buon ora a vanti al Signore che chiantata l'ave, non effendo valevole a contenere in fe fleffa la fiamma del divino anone, il quale ta finite a dilatarfi a tutti; o colli familiarità del colhoquo con Dio, or colli fagità del temporale fuilitino, or colo fuddo indefelfo del tromporale fuilitino, or colo fuddo indefelfo del tromporale fuilitino, or colo fuddo

fludio vigilanti, omnibus omni medo que poterat fubuenire fludebat. Quod ut fignanter ap. pareat, audi Lector, quid de fuarum precum distributione continua, michi confessori suo requifita reipondit. Noueris, inquit. Pater mi. quad in erationum mearum principiis, attendens mee utitatis mijeriam, recurro prius ad Domini men Matrem: deinde fineulis honoretis Sanftorum ordinibus, corumque inuocato fuffragio . confidentius fuppiico regi Deo, ut per. iplos tam fibi gratos filios , preces meas oblutas cum lacrimis o ulo pietatis respicere, & cum mifericordia recipere dignetur : Redduifque era. tiis de collatis muneribus; oro pro cunclis in purgatorii pena retrufis, secundum notitie mee gradum. Deinde oro pro Papa nostio sanciish-ma eiusque toto sibi assistence Collegio. Post her oro pro cunclis Ecclefie fancte Ordinibus, fub qua unque norma uiuend: postis; ut conferuentur uirtusfiores in gratia; & debiles protegantur. ne unquam fuccumbant in pugna. Cro sterum pro Legatis o unibus a Sede fan-Ra transmiffis pro fainte fidelium. Nunc oro pro Terre fante subfidio, & recuperatione. quam opto. Nunc oro pro regibus christianis, bus, Nunc pro terrarum concordiis conferuandis: Nune pro omnibus fedandis guerris. Nunc oro pro uirginibus, uiratis, & uiduis: Nanc pro ounnibus orfanis, & pupillis: Nunc pro afflictis omnibus, & captinis. Nunc pro Cortona, in qua me Deus omnipotens tot uirtutihus adornauit. Nunc oro pro meis confessoribus & magistris: Nunc pro Fratrum minorum Ordine, quorum cure me Chriftus femper & ubi. que commist. Nunc pro benefactoribus meis, falutis. Oro etiam pro peccatoribus omnibus, ut eos Deus reducat ad gratiam: Et pro infidelibus, & hereticis, ut ad fanctam Matrem nostram romanam Ecclesiam sequendam se con. uertant. Set cum pro Tartaris, Saracenis, & aliis infidelibus oro, fentio in corde meo dulcedinem, & feruorem: cum autem pro Judeis exoro, corum ingratitudo michi occurrens, flatim dulcedo illa uidetur minui , atque feruer . Oro fimiliter instantisfimis precibus, pro omnibus qui me uerbo uel fucto leserunt publice uel occults. Deinde reuertor ad amantis Jhesu de-

va di recer soccorfo ia ogni modo a lei poffibile II che affinche più distintamente apparifca, oda chi legge ciò che ella ricercata da me suo Confessore, intorno alla continua distribuzione di sue preghiere rispose: Sappiate, diffe ella, o mio Padre, che nel principio delle mie orazioni, confiderando la miferia di mia viltà, ricotro prima alla Madre del mio Signore: indi a ciascuno degli onorati Ordini de' Santi: ed invocato il lor patrocinio, con maggior confidenza fupolico il Sommo Re Iddio, che per mezzo di effi a lui sì grati figliuoli, si degni di riguardare con occhio di pietà, e di accettar misericordiosamente le mie preghiere a lui offerte con lacrime. E rendute grazie de' doni a me dispensati, prego per tutti quelli che trovanfi tinchiusi tralle pene nel carcere del Purgatorio. Dipoi prego pel nostro beatissimo Papa, e per tutto il facro Collegio a lui affiltente, Appresto prego per tutti gli Crdini di Santa Chiefa, posti fotto qualunvirtuofi fi mantengano in grazia, è i deboli fian protetti, onde non mai foccombano nel conflitto. Prego in oltre per tutti i Legati mandati dalla Santa Sede per la falute de' fedell. Ora prego pel foccorfo di Terra Santa, e perchè fia ricuperata, come desidero. Ora prego per li Re del Cristianesimo, e pe' Principi e Rettori di tutte le Provincie. Ora perchè si conservi la concordia ne paesi. Ora perchè restino sedate le guerre. Ora per le Vergini, per le Maritate, e per le Vedove. Ora per tutti gli Orfani, e pupilli: Or per tutti gli afflitti, e per gli Schiavi, Ora per Corto. na, in cui l'onnipotente Iddio mi ricolmò di tante grazie e virtà. Ora pe miei Con-fessori e Maestri. Ora per l' Ordine de' Minori, alla cura de'quali Critto fempre ed in ogni luogo mi commife. Ora pe' miei Benefattori, e per tutti quelli che furono occasione di mia salute. Prego ancora per tutti i peccatori, affinchè Dio li riconduca alla grazia; e per gl' Infedeli ed Erctici, perchè fi convertano, e fi riducano alla fequela di nostra Santa Madre la Romana Chiefa. Ma quando prego poi pe Tartari, pe' Saraceni, ed altri Infedeli, fento nel mio cuore dolcezza e fervore: quando poi prego per li Giudei, tosto venendomi in vista la loro ingratitudine, parmi che quella dolcezza e quel fervore fi fcemi. Prego similmente con instantissime preci per tutti quelli che colle parole o co' fatti, pubblicamente od occultamente mi hanno offeso. Dipoi ritorno al desiderio dell'amante Gesti; e per quanto da esso

fide-

loncen-:010. pec. men. sedati refimo. tencento. e (01) a pieck e 201 dormins. 110 4001 QUESTED 1 m/c/11 undo sec 1 vesitt i Let aldose 000

Pe'

2 11 201 e ['1888 tio, pur rome delbuttett onta, col-. 3 gara 316 341 : coa orautti 1 pre-) cal 12 00 cento. Per a berefu les Paratio im: par ilis soffra · che il S: ell'ora del

meneri

2: 21:0

ne immi iell ordine feicilina 112 47 MI ON P aver, 201 a le ilelle il curle ! 11 /100/14 colli lite 0.0 1110 5 in (15)

the patt is

(c250 500

ie present

Kletium; E quantum ab ipfe concetitur, adfendo in contemplationis ampiezum, ubi ez familiaritate Altiffini, amima tontam fentit daiceatimem, Et onta aiolentia tenditur, quod filii mei mon poffum ferre prefentiam (11); mfini quantum fico, quod impoferum Ordinem ueftrum ingredetur, ficut michi Dominus promifit, E reactuati E quod mon folum adhue Frater fitt, perum estam Saterdos, E fui uerbs predicator (12).

6. 16. Humilis corde Dei famula Margartte le uilishmam in omnibus recognoscens, orauit dicens: Domine Thefu Chriffe, non uos irritet miferia mea, ut fubtrahatis micht uiliffime nullam uirtutem habenti ea que per mifericordiam promififtis . Cui Saluator respondit dicens: Complacuit Patri meo, Sanctoque Spiritui, necnon Michi, & Matri mee Virgini Marie, de qua pro falute humana incarnari ueiui, quam non feparas a laudibus tuis, & que rogat, ut gratias tuas augeam, & ser-uentur tibi promissa dona. Et Margarita re-spondit: Domine, cum ego sim superbie uasculum, fine humilitate, honestate, patientia, & caritate, quomodo michi aliqua uestra dona do. narentur? Et Dominus ad eam: Non habes tu plenam uoluntatem placends micht? Non fentis tu nouas penas quando non feruis micht? Non fugis tu libenter omnes creaturas, ne me offendas? Nunquid non exuss te amore mei, qui pre te jus Spoliatus ad crucem, ut meos pauperes induas? Non elegisti paupertatem in omnibus rebus amore mei? Lt Margavita refoondit : Domine mi, eifs utrunque ago, tu nofli, quod quia in tuts operibus non fum fernicares tam uiliffime creature? Dejende me, Domine . ab omni culpa , & infulta accidie . Et Dominus ad eam. Het temptatio eft quoddam martirium tibi conceffum, at utres tuat

mi fi concede, afcendo in amplello di contemplazione, dove per la familiarità dell' Altiflimo, i lanima mia fente dolcezza af grande, ed è titata con si gran violenza, che neppur foffrir pollo la prefenza di mio figliuolo (11) fe non in quano che fo, che eggli a luo tempo entrera di voltro Signore, e che non folamente fi frañ Frate, ma fart ancor Sacerdote, e Predicatore di fuo divina parola (12).

S. 16. L' umiliffima Serva di Dio Margherita, riconofcendosi vilissima in tutto. diffe una volta orando al Signore : Signor mio Gesti Crifto, non vi muova a fdegno la mia miseria, di guisa che v'induciate a ritirare da me viliffima, che non ho alcuna virtà, que' doni, che per misericordia, git mi avete promeffi. Cui rispose il Salvatore dicendo: E' piaciuto al Padre mio, allo Spirito Santo, ed a Me, come pure alla mia Ma ire Vergine M ria, dalla quale per l'umana falute io votti incarnarmi, la quale tu non escludi grammai dalle tue lodi, e la quale prega per te perchè ti accrefca le grazie, e a te non fian fottratti, ma fiano attenuti i promelli doni. E Margherita rilpote: Signore, elfendo io un valo di superbia, senza umina, senza onefla, fenza pazienza, e lenza carita, come è possibile che mi si conceda a cuno de' voltri doni? E il Signore a lei: Non hai tu una piena volonta di piacere a me? Non fenti tu nuove pene allorche non mi fervi? Non fuggi tu volentieri tutte le creature, per non mi offendere? Non ti fpog'i tu per amor di me, che per te fui ipogliato in Croce, affine di vestire i mici poveri? Non ti fei tu eletta la povertà in tutte le cose per amor mio? E Margherita rilpofe: Mio Signore, benchè io faccia tutto quello, voi ben conoscete che nello opere che vi riguardano io non fon fervida ma accidiofa; e come dunque comunicherefte voi i voltri doni a st viliffima creatura? Difendecemi, Signore, da ogni colpa ed insulto d'accidia. E il Signore a lei: Questa tentazione è un certo martirio a

exer-

[11] quad fili mei era. Qui per figlio di Margherita è chiaro, che dec intendersi il suo figlio uterino, in tempo che nella di lui cia più tenera tenesio del continuo presso di se; cd ame the la tempo, che lo tenera alle scuole na Arezao, quelle volte, che specialmente nelle resque totrarva a passare qualche giorno con lei. Kileggausi le Aunotazioni 10. 13.9 e 21. 30pra il Cap 11.

(a) of plannets producener. Di qui rilevati, che avanti che il figliuolo di Marcherita si faccate Religicso nell'Odine del Frata Minori, il Signore le lo avez già rivetato. È siccome sopra nel 9 40. del Cap. V. le rivelo, ch'esto suo figlio si sarcibe attrato; così qui le rivela, che serebbe neche fatto Siccolore, e Prodicatore della divina Parola. euerceas fortiter, ad crescendum in gratia mea. Et cum diceret: Quantum to Domine, in pigritisi meis offende? Ne de domis efficeretur elata, & pauida remaneret, nil ei super isso uerbo respondit.

§. 17. Quedam mane Frater Ubaldus Guardianus Frairum ad Margaritam fecum me ducens, dum loqueretur de Christi passione feruenter, inebriata doloribus Fratri respondit dicens : Si tunc aftitiffem Domino mee crucifixo Thefu, dixissem, quod prius me poneret in in-ferno, quam illet cruciatus in suo speciosissimo corpore pateretur. Ad qued werbum quaft iontra diuinam difpenfationem prolatum, Frater commotus, de ipfius deceptione timens dixit ei: Mater Domini noftra que fuper omnes dilexit eum, iuxia crucem stans confecta meroribus, feipfam, si opportunum fuisset, pro solute o-mnium immolasset, adiciens quod, quest ex si-miti causa, dixit Christus Petro qui eum pati nolebat: Vade poft me, Sathana Nobis qui dem eam relinquentibus in mentis exceffu, & ad locum redeuntibus Fratrum, alloquitus Chri-Rus Margarite dicens: Filia, die Fratri quod uerum dixit. & bene. Verbum autem illud non folum dixi me amanti feruentur, fet etram Sutliane , qui diffuade e nitebatur , pre timore passionis, quam michi optanter interim procurabat. Ille tamen antiques hoftis me plenarie non cogneuit u'que ad expoliationem inferni . In qua quidem tanto fuit dolore repletus, qued fi poffibile fuiffet ip/um piffe mori, mortuus ture fuifet. Set tune Petrum probter exceffe uum fue dilectionis feruorem, ex co uerbo non minus dilexi. Non ponant ergo Fratres in dubi m fidel fiimi tui cordis amorem , qui respon. dit in lingitoni, quam gratis mundo exhibut. Nam fi dum patiebar in eruce, hoc werbum eixeffet, fider tua, que tota eft pura, faluam te feriffet. Tu enim es planta mea, que ficcas, plantas uirides facies; Nam de te consurget aqua ad irrigandas radices arborum aridarum. Tu enim es filia mea, foror, & fotia, cui concessit Pater meus gratiam, quam non perder . Ad que merba, Chrifti famula Margarite conceduto, affinche fortemente filmoli le tue forze a crefcer nella mia grazia. È dicendo ella: Quanto, o Signore, vi offendo colla mia pigrizia! affinche non il gonfiaffe de doni, e rimanelle pavida, niente replicolle Crifto fu questo panto.

17. Una mattina, Frat Ubaldo Guardiano de' Frati, avendomi condotto feco a visitar Margherita, mentre parlava egli ferventemente della Passione di Cristo, essa inebriata di dolori, rilipose al Frate dicendo: Se io allora foffi Cata prefente al mio Signore crocifisto, gli avrei detto, che piuttofto ponesse me nell'inferno, che fof-frir que tormenti nel suo speziossimo corpo. Alle quali parole, come proferite contro la divina dispensazione, commosso il Frate, temendo dell'inganno di lel, le disfe: La Madre del Signor nostro, che pit di cucti lo amò, stando presso la Croce oppressa dalle angustie, avrebbe sacrificata so fiella, se fosse stato opportuno per la salute di tutti; aggiugnendo, che a Pietre in caufa quafi fimile di non volere che Crifto patiffe, gli diffe lo ftello Criftor Vattene lungi da me, o Satanaffo. Dope di che lasciandola noi in estasi, e ritornandocene al Convento de Frati, Crifte parlò a Margherita dicendo: Figlia di al Frate , che eghi diffe il vero , e diffe bene. Ma quella parola io la diffi non folo a chi ferventemente mi amava, ma anche a Satanaffo medefimo, il quale per timore che avea di mia passione, si aforzava di diffuaderia, nel tempo stesso che ardentemente la procurava. Lo ftello antico avverfario nondimeno non mi conobbe pienamente, se non quanda vide lo spoglia-mento dell'inferno. Nel quale spogliamento fu egli ripicno di dolor si grande, che se fosse stato in grado di poter morire, allora farebbe morto. Ma in quanto a Pietro, attefo l'eccessivo fervore di sua dilezione, per cagion di quella parola lo nom meno lo amai. Non mettano pertanto in dubbio i Frati l'amore del fedeliffimo cue cuore, il quale corrisponde alla mia inclinazione, che io gratuitamente moftrai al mondo. Conciofische fe mentre io pasiva in Croce, tu aveffi detto quelle parole, la tue fede, ch'è tutta pura, ti a. vrebbe fatta falva. Effendoche tu fei la mia pianta, che farai rinverdire le piante fecche: mentre da te ne fortira un acque che fervirà ad innaffiar le radici degli alberi inariditi . Perocchè tu sei la mia figlia, la mia forella, la mia compagna, cui concedette il Padre mio tal grazia che mai non perderai. Alle quali parole la ferva di Cristo Margherita abigottica dal timore

0 fg/0 cd 10 22 Pr 3. 1000

d

o il

lica

Mar.

410.

12100

10200

tate &

2/03-

1 54

4.4

(10 in

acritio

1 40 12

21 000

I, cont

100 60

Jan ha

17 1 2

as for

le ctt2-

p (pa-

im 120\*

900 PB-

certi it

17,1300

1 (1674

he ne la

orniti-

11 CIEP

zai cal-

rtirto &

15

factore softs ta, can

ta timore perterrita Chrifto respondit dicens: Non me permittas, Doinine, decipi, quia nil in me untutes inuenio, unde hec in posterum debeam treftelari, uel prefenter ualeam poffidere . Tune je Chriftus ei oftendit weluti crusifixum, dicens: Pone palmas fuper locis clanorum mearum manuum. Et cum Margarita ob reuerentiam diceret: Non, Domine mi, fubito patuit laterale uulnus amantis Thefu, & in cauerna illa cor fui est intuita Saluatoris. In one excelly ampledens Dominum crucinxum. furfum ab eo ferebatur in celum, & audiuit eum dicentem fibi : Filia, de iftis uulneribus tralies illa, qua nequeunt predicatores referre. Et uerum dixit Frater Ubaldus, quod Mater mea, propter adimpiendum caritatis legem, parata erat crucifigi merum, fi fuiffet humano generi opportunum. Dixi etiam uerbum illud ad rememorandum uenturis populit, qui credituri erant in me, non folum qued affumpferam carnem pro eis paffibilem . & morsalem de Matre uirgine, jet quia sponte redemi eos. Quidquid enim feci a primorum pa-renum conditione usque ad mortem eruis, & deinceps, egi pro amore humani generis. Et idea uester antiquus hostis, postquam uidit limbum fanctis Patribus (peliatum, maiori motus inuidia, ordinauit ex tune novos modos animas decipiendi, quia fine uehementi delore non pozest cernere animas illus ascendere, unde ruit. Aufert ergo, tanti memor amoris, animas quantum potest per uariarum uiam temptationum. Cuius luggeftionibus actum eft. anod mafor est nunc duritia populi mei, sanguine meo pretiofo redempti , quam fuerit a tempore Daffionis mee ufque modo. Contra quam paterna maieftas inferret ruine fententiam, fi non offerrem ei labores & dolores cum meorum oftenfione uulnerum, quos pertuli pro amore humani generit. Mater etiam pietatis omnium mitericors advecata, ad inftar mei, fuas humiliter preces offert, cum omni curia bentorum. Dicas eriam Fratribus Minoribus patribus tuis, quod Sedes illa tam spetiofisima, quam uidifti in ordine Seraphym, fuit Luciferi, in qua pater tuus beatus Franciscus electus meus rest-

rispose a Cristo dicendo: Non permette. te, o Signore, ch'io refti ingannata: perchè plente in me ritrovo di virtà, onde tali cofe afpettar polla in avvenire, o tia presentemente capace di possederle. Allodicendo: Pont le palme fopra i luochi de' chiodi delle mie mani. E dicendo Margherita per riverenza: No, mio Signore: tofto fi apri la piaga del coftato dell' aminte Gesu, ed in quella caverna mirò Margherita il cuore del fuo Salvatore . Nella quale estatica visione, abbracciando ella il suo Signor crocifisto, era da lui trasportata in su verso il cielo; e lo ascoltò dire a fe: Figlia, da queste Piaghe tu trarrai quelle cofe che i Predicatori non fon capaci di riferire. Diffe poi il vero Frat' Ubaldo, che la mia Madre, per adempier la legge della carità, era preparata ad effer crocifilla meco, fe al genere umano folle stato opportuno. Io diffi altresi quella parola a Pietro, per rammentare a popoli venturi che erano per credere in me. che io non folamente avea prefa per effi. da Maria Vergine carne passibile e mortale, ma che anche fpontaneamente gli avea redenti. Mentre tutto quello ch'io feci dalla creazione de primi progenitori fino alla morte di Croce, e dipoi, lo fe-ci per amore del genere umano. E perciò è che il vostro antico avversario, dacche vide il limbo fooglisto de'fanti Padri, moflo da invidia maggiore, ordinò fin d'allora nuovi modi d'ingannar le anime, non potendo egli vedere fenza veemente dolore, che le anime lassa salgano, donde egli precipità. In onta pertanto del grand'amore che io ho per le anime, le strappa da me quanto può per via di tentazioni diverse. Dalle suggestioni del quale n'è addivenuto, che prefentemente è maggior la durezza del mio popolo redento col mio fangue preziofo, di quel che sia stata dal tempo di mia passione sino al presente. Contro la qual durezza la maestà delmio Padre fulminerebbe sentenza di rovina, le io mostrandogli le mie piaghe, non gli offeriffi le fatiche e i dolori, che foffrii per amore dell'uman genere. La Madre di pietà altres avvocata mifericordiofa di tutti, a fomiglianza di me, offerifce umilmente le fue preghiere, con tutta infieme la corte de Beati. Dirai ancora a Frati Minori Padri tuoi, che quella Sede cotanto folen-dida, che tu vedesti nell'Ordine de Sera-fini, su la Sede di Lucifero, nella quale fiede ora gloriofo il beato tuo Padre e mio eletto Francesco; e quella lunghezza per la quale è continuata la Sede, farà ripiees2:00 de n'è 1255.00 10.00 313 tal elette. delmo .:31, 12 ch of Frie per di pire tuft's migtt. il cof Minor

(pick

- 5:18

quale

£ 1310

ta per 1900 64

tur oum fede , replebitur Fratribus fui Ordi. nis, qui tanti Patris imitantur unftigia: Cuius religio magna est; & propter maximum Ordinis eius cor, membra ejus paruula que funt in so inuabuntur (13). Propter quod ad Ordinem cupientes uenire, recipere non dubisent; quia fi non reciperem ab eis nifi caftitatem . & officium ; placet michi quod eos reciviant: Et fi non reciperem ampiius, nifi quod recedunt a mundi proditionibus , homiciatis perturiis , furtis , ufuris , & carnalitatibus , contentus ero (14). Nam a uendentibus etiam olera offender muttum. Set ficut extenditur mifericor. dia mea ad populum induratum, qui recessit a me: sta suffitsa extendetur ad sonus punitsonem. Et tu, Filia, para te ad patientiam, quia tota uita tua erit in martirio tam dubio. tamque date, quod posius eligeres fanctorum fupplicia, quam tucs quas substinctis penas: Nichil enim fuerunt tribulationes, quas intuli sibi hactenus, respectu ilsarum, quas ab ea pena fufceptura ei; propter qued ni hil in je ha-

bet, unde poffit placere michi (15). Et quia

na de Frati del fuo Ordine, che imitano le vestigia di si gran Padre: La cui Religione è grande; ed a riguardo del cuore di esso Ordine, che è massimo, ajutatefaranno l'altre piccole membra che fono in esso (13). Persochè non dubitino i Frati di ricevere all' Ordine quei che defiderano di venirvi: Poiche quand'anche non risquotessi da loro, che la fola castità, e il divino ufizio, mi place che li ricevano; e fe io non rifquoteffi altro, fe non che si allontanino da tradimenti del mondo, dagli omicidi, dagli (pergiuri, da furti, dal-le uture, e dalle carnalità, ne farò contento (14). Mentre io fono offeso molto anche da quei che foltanto vendon gli erbaggi. Ma ficcome fi estende la mia mifericordia anche al popolo indurato, che ailontapoffi da me; coit fi eftenderà la mia giuffizia alla di lui punizione. E tu. o figlia, preparati alla pazienza; perchè tutta la tua vita farà in un martirio così dubbiofo, e così duro, che tu cleggerefti piut-totto i fupplizi de'Santi, che quelle tue pene che sosterrai: Conciosiache le triboazioni che ti feci provar finora furono un nulla, a confronto di quelle che tu fei per ricevere da una pena, che nulla ha in fe onde polla piacermi (15). E perchè la Set-

159

Dei

(13) fun-banene: Per emere dell' Ondine de alineri pare, che altro non possa qui intendersi, che il P. S. Francesco Fondatore di esso, di qui prossimimente avea parlato il Signore Aggiugnerdo por il bignore medesimo, che essendo massimo quello Cuore, saranno a riguardo di ius rjutte le piccole membra, che li Corpo dell'Ordine compongono; vedesi qui quanto per nol sia valtvole appresso Dio il patrocinio de suot Santi, a quali, come a suoi veri Servi. ed Amici, non sa la sua clemenza negar le grazie, ch'esse impiorsno pe' loro Divo-

(14) continua ere. Dicendo Crifto in questo luogo, che quaod'anche coloro, che si presentano per esser recevuti alla Religione, non fossero per far altro, che osservar la Caflità, e recitar i Ufizio, piace a loi, che si ricevano; non vuole certamente ngnificare, che nulla à lui cagita, che osservino o co gii altri precetti della Legge di Dio, e della propria Regola; il che sarebbe un manifelto errore, contro ciò, che il Signore medesimo ci fa sipere per bocca dell' Apoitolo S Giacumo cap. 2. v. so., cioè, che chi trasgredisce anche un solo precetto, passa davanti a Dio cume trasgressore di tutti: Ma vuol dire unicamente, che quand'anche i ricevuti in Religione non fossero capoci di for grao cose, e di giugnere al coimo della perfezione Criffiana; hi si contenta, che fuggano almeno l'occasion di commettere, e si altengano dil commettere quei gran peccati, che dai mondani si commettoo nel Secolo; quali specialmente sono (come qui più chiaramente spiegaodosi siegue a dire ) i tradimenti, gli omicidi. gli spergiuri, t furti , le usure, le carnalità.

E qui confondansi quei belli Spisiti, che erigendost in sovrani Maestri, e Riformatori del-la Chira, vengon con tuono decisivo spacciando, che, se le Peisone, che compongono i Cen Religioss non son tutte perfette, megho è, che tali Cen non esitlano, e si tulgan dal Mondo; giacche e meglio non esser Religioso in verun modo, ch'esser Religioso, e non esser Santo, e perferto. Qui Gesh Critto a buoo conto si esperme d'intendes la cosa diversamente da quel ch'essi la jotendono. Vedo benissimo, che si rideranno di me, che miftio di tar conto di tivelazioni, ch'essi reputano mere inezie, rendutesi comuni da che s'inventò l'Arts mifiua; Ma se essi ridua di me, compiangero to colle persone da bene il loro acciecamento, e la loto foilta.

(15) unde poffe placare mibi. Qual sia la pent, da cui dice qui Crido, che Margherita sarebbe flate effrem-mente afflitta, inquanto cue tai jena nulla contiene, che piacer pussa a lui, semDet jamia em innéat pens, fit folum Del jam afgindam selponáti (2) gomoda faciam, pel jam afgindam selponáti (2) gomoda faciam, penpamie emi, in penti predikti? timco nen pena; fit sumo offerionem. Et Dommus ad com: Tu isuaderio bene in tribulationibus tsits, filia; et in tribulationibus pofita amigrabis ad segui meum. Tu et inflrumentum meum, quad dum volo quod tangatur, tangitur. Quare titi de, quad pax Aretini Epifopi cum Cortonenfibus fiet; de ille qui mistatur huit cerre belingafiet; de ille qui mistatur huit cerre belingaproper appetitum dominii, d' cosfidit multum morationibus facili pro co, quantum ei pro derum, ipfe adhuc fentiet d'uidebit: uiult spin in afsplicatula mae (10) de jumin in afsplicatula mae (10) de

§ 18. Die dominia post Pentscoften, cum deutea reusernia Ciristi resperto corpres, flas im gandio terminato, dieree cepiti: Cur, anima mea, tuum fponlum Die lishum non quieri ad crucem? Quo ditto, fungens de fextorio (17), ubi ordone, y quogledat, alpertif fe aqua benedicta in fuorum purgatorem destrumary deutem reput Ciristian alsi uschium pollulari: Que in inflanti ad Christi peder im relicularitier post (18), tale peder in relicularitier post (18), tale peder etu estelludustier post (18), peder e

va di Dio non temeva le pene, ma la fole offesa di Dio, rispose: Come farò, o Signore, nelle predette pene? lo temo non già le pene, ma la voltra offesa: E il Si-gnore a lei: Tu farai, o tiglia, nelle tue tribolazioni ben affiftita, e posta nelle tribolazioni pasterai al mio regno. Tu sei il mio strumento il quale allora è toccato quando io voglio che ti tocchi. Laonde dico a te, che farà fatta la pace tra il Vefcovo d'Arezzo, e i Cortonefi; e quegli che minaccia guerra a questa Città per appetito di dominio, e confida molto nelle orazioni fatte per lui, quanto queste fian per giovargli , in apprest > lo fentirà e lo vedrà: ti bafti che egli vive in difgrazia mia (16).

6. 18. In una Domenica dopo la Peutecoste, ricevuto con divota riverenza il Corpo di Crifto, subito terminato il gaudio, cominciò a dire: Perche, anima mianon cerchi il tuo sposo Figlio di Dio alla Croce? Il che detto, alzatafidalla ftoja (17), dove orava e ripofava, fi asperse coll'acqua benedetta, per purgarsi da suoi difetti; e fubito uscendo con eccessivo fervore dalla cella, cominciò con alte grida a domandar Crifto: E trovandofi in un iftante posta intellettualmente (18) a' piedi di Crifto, lavo i piedi di lui, e gli alciugo; e de-fiderando di vedere la di lui faccia, pregava l' Altiffi no, che fi degnaffe mostrarsi a chi lo bramava. Il quale rispondendole diffe: Tu non potrai pienamente pella fus specie veder la mia faccia (10), finchè

ple-

bra non facile ad iatendersi. Contuttociò crederel di accoñarmi al vero, se diceni, che quefia peas aitra non fosse, che i peccati degli Uomini, da quali gravemente viene oltraggiato
ldioi, moditari a Marghettia nel lor più ornido appetto; come infatti più volte a lei moditolli il Signore, con esso lei querelandosene. Essendoche aitra coas non vi ha nel Mondo, fusechè il peccato, che per niua tiguardo piacer possa a Dio, e dovendo ansi il peccato supre, e per qualunque sipento si consideri sommamente, a necassariamente disputacegli. Un'
Anima poi ardentemente amante di Dio, quall'era Marghettia, cetto è, che non potes esser
tanto crucista da qualunque altra pena; quanto da quella, che si altamente disputara, ed offendera lo fiasso Iddio da lei sopra di oggi altra coas, e sopra se fietas ancora ardentemente
amato. Altro adunque fuorchè il precato pare, che non possa intendersi per la peaa, di cul
praia in quefed loogo a Marghettia il Signore.

porta in queeto inogo a margacina il signore. [16] in signiressia mara, La pace, che qui prennutia Crifto a Margherita, che sarehbesi fatta tra i Cortonesi, e il Vescovo di Arezzo, è quella flessa, di cui nel Cap. IV § 4, la qual fu conchius nel mese di Luglio dell' Anno 1277., come gella Nota 7, sopra lo flesso Capo.

Vedasi la mostra Dissertaz VII. Dello Senso de Cortonelo ec.

il Cap. 11. (48) iunilistinaliser posica. Per intelligenza di ciò, che dir voglia, esser Margherita posta a' piedi di Cristo intelletualmente, rimetto all' Annotazione 5, sopra il Cap 1.

(29) widere neo prioris. Dicendo il Signore a Margherita, che non avrebbe ella potuto picamente vedere nella sua socie la di lui faccia, fiochè collocata e non l'avessa nella gloria de Beati; ripete quia lei cicò, che detto area a Moste, Exod. 33. s. 20., non soismente rape.

quousque locabe te in gloria beatorum. Et Margarita respondit: Domine mi, prolizat, qua-dragessma me sinitis sacere de uobis. Cui Saluator dixtt: Sicus sunt quadragessmatia tempora tibi concessa, ita & sessa de m: tibi pascalia reservantur (20). Et Margarita re-Spondit : Domine, placet sibi, quod loquar magna dona tun, que michi largiris coram aftantibus? Et Dominus ad eam: Quia in illa tua locutione extatica cum non fentis que loqueris, panduntur mifericordie mee dona, uolo quod ita hoquaris. Ad quod uerbum Margarita fecurior reddita divit : Tu es pater meus , fufitator meus, fonfus meus, letitia mea, & gaudium omnium gaudiorum. Et Dominus ad eam : Et tu es filia mea, fotia, & electa. Et Marga-rita respondit: Quantum me diligis Saluator meus! Non me remictas in defertum, amator meus. Et Dominus ad eam: Ego remicto te ficut ouem inter lupos . Et respondit Margari. sa dicens: Domine mi, destruatur cito moles mei corporis, ut merear uentre ad te, per uiam pribulationum. Et Dominus ad eam: Quamuis, filia mea, tribulationes tue dure debeant effe, maior tamen erit illa, quam patieris de me: Neque enim maior, nec durior effe poteft , quam fentire fe anima fine me . Et Margarita respondit: Tu es, Domine, uita mea, per quan uiuo (21), & fi in desertum remiferis me, mortem incurro. Tu thefaurus meus, fine quo omnis opulentia uidetur michi furama panpertas. Ad que uerba Christus ilarem se

oftendens dicebat ei, quod in defertum rediret.

Quem cum Margarita mentali contemplaretur ocu-

non ti avrò collocata nella gloria de Bea-ti. E Margherita replicò: Mio Signore, voi mi lasciate fare quaretime all'il lunghe di vol. Cui diffe ii Salvatore: Come fono i tempi quarefimali a te conceduti, cost ti si riserbano di me le feste pasquali (20). E Margherita rispose: Signore, vi piace. che io parli de' vostri gran doui che a me dispensate, in presenza degli astanti? Est Signore a lei: Perchè in quella tua locuzione estatica, quando non senti quello che parli, fi paletano i doni di mia m fer cordia, è mia volontà che tu parli. Alle qua i parole, Margherita afficurata, diffe: Voi fiete il mio Padre, il mio rifuscitatore, il mio sposo, la mia letizia, e il gaudio di tutti I gaudi E il Signore a lei : l'u fei la mia figlia, la mia compagna, la mia eletta. E Margherita rispole: Quanto mi amate Salvator mio! Non mi rimandat: al deferto, amante mio, E il Signote a lei: Io ti rimando come una pecorella tra lupi. E Margherita replicò dicendo: Mo S gnore, diffruggafi tofto la mole del mo corpo, affinche io meriti di venire a voi per la via delle tribolazioni. E il Signore a lei: Quantunque, o mia figlia, le tue tribolazioni debbano effer dure; la maggiore tuttavia farà quella che tu foffrirat di me; non potendo effervene alcun altra maggiore ne più dura, quanto il fentiisi un ani-ma senza me. E Margherita rispose: Voi fiete, o Signore, la mia vita, per cui vivo (21); e fe mi rimanderete nel deferto, io incontro la morte. Voi fiete il mio teforo, fenza di cui ogni gran ricchezza a me fembra una fomma povertà. Alle quali parole, Crifto monftrandofele giutivo, diceva a lei, che ritornasse nel deserto. Il quale contemplando Margherita coll oc-

porto a loi, ma repporto altrest a ciscun uomo vivente, e vistore su quella Terra: Non pateria videre facism meam; non som vilidote me bomo er vivost: E v. 23. Pidibie positriora mua, facisu antum mom volter, non pressi.

(10) references: Tanto le Querefere, che le refle azistali prendonti qui metaforiamente: Non aire espinier rotinci Mariphitic col nome di prinfi quarifissi e, e non che assi amo prolongite le pene, che suffiti le ficera il Signore con sottarie se flesso; Nè altro di riponde il Signore con interale e flesso; Nè altro di riponde con le col col nome di fifth pariposi il e, se non che, se l'ample erano le pene che roffitta, di non men langa durata surebero flate le consolutioni, che le trenbraz. Coforiamentene e chi, che detto avez. Prolo, sciendosi o Cofinia i, Cor. 1 v.

g. Sient abundant paffinnet Chrift in nebis, ita & por Chriftim abundae confelatio nofica. E v. 7. Scientes, quod fient focii paffinum afie, fic eritie, & cenfelationie.

(21) per quem munt. L'espressione, che qui usa Margherita, con dire a Celfto: Vol sitte, Sigiore, la mia vilu, per cui vivo; è in tutto simile a quella ustra da S Podo, altorché disles, Gillat. 2. 7. 20 F.vs. autem jon une 157, vont ver la me Géraldar Delli qui espressione per meglio intendere il asgaticato, rileggial l'Annotatione 15. sopra li Cip. IV. circa la voce filemante ovi.

Google Google

ı e io

grazia enn i 112 01 014 10 84 1ja(17) 10 1103 m dia ferrors 151 2 30in ifting di di Cri o; e decia, premolters párodois gela fr , asch (pe-

che que consider a consideration a considera

1 6. sopra

oto picale i glorit de acute rept got

to (22), nidit Chriftum in trono mirabili tefidentem , & Matrem uirginem a deilerts etus in also inextimabili folio coronatam fuper omnes chores Angelorum fedentem . & Margarite congratulantem. Tunc inuitaut eam eternut rex de urfione diffincta omnium agminum beatorum, de qua policitatione tam tocunda, & tum larga, tam immenso gaudio dilatatum est cor, quod aperiri utdebatur; & uix potuit respondere dicenst Domine, quem unice diligo, quia ad te faita fum, te uidere defidero, qui me tamo renlefti gaudio , qued nec tacere poffum nec exprimere. Deinde ad Matrem Domini fe conuertens ait: Domina mea, dicatis quelo Filio ueftro, quod oftendat michi fut wultus socundi tatem. Qui cum letanter eam licentiaret, 3 in defertum diceret quod rediret, Chrifto regi respondit dicens: Domine, fi illuc rediero, erit michi pena duriffima. Et Dominus ad enin: Recordare, filia, quod in tuarum confolationum primordiis dixi tibi, quod eras tuch vida ad lateris mei uuinus. Et Margarita rejpondit. Domine, & ego me letanter muito, & fponte offero ad omnia genera tormentorum, amore tui: Tu enim noiti, quod non quero nift te, qui es duli edo mea, que non dejust, fine que in pena undeor effe inferni . Hus & auis en illa quietiffina extaft terminatis, ad exterioris fenfus tedtens ujum. G je ad me faan confejorem conucrtens aut: L'ater mi, mi de rebus ad midum , tiel inaumentum mich tanfmiffes retinere wolo. Nam deftuero ejurire, ut fattem pauperes; exuere me, ut induan cor; dare tunicam nouam iffi, & ipforum me tegere femicinteis (23), & in omen rerum penuria remanere, ut ipft habundare pojlint. U patres, inquit, mei Fratres Minures, nuilt perione pro meis necessisquous facialis , ficut

chio della mente (22), vide Crifto fedente fopra un Trono ammirabile, e la Vergine Madre l'edente alla di lui destra coronata. in aitro ineltimabil foglio fopra tutti i Cori degli Angioli, e congratu'anteli con Margherita. Aliora la invitò l'eterno Re alla diffinta visione delle schiere tutte de' Beati: Dal quale invito così giocondo e così ampio, fu dilatato il cuor di lei da gaudio così immenio, che fembrava fe le apriffe: e appena pote rilpondere dicendo: Signore, che io unicamente amo, perche da voi fui creata, defidero di veder voi, che mi avete ripiena di gaudio sì grande, che nè podo tacere, ne pollo esprimere. Dinoi rivolgendoli alla Madre del Signore, diffe: Mia Signora, dite, vi prego, al voltro Figio, che mi faccia vedere la giocondità del luo volto. Il quale lietamente licenziandola, e dicendole, che ritornalle al deferto, ella rilipole a Cristo Re dicendo: Signore, se io tornerò iì, farà per me una pena duriffima. E il Signore a lei: Ricordati, o figlia, che nel principio di tue confolazioni ti dilli, che dovei effere allattata a la piaga dei mo coltito. E Mirgherita rilpole, Signore, ed to con allegrezza invito in: It fla. e mi off rifco ipontaneamente ad ogni forta di cormenti per voltro amore: Perocche voi fancte, che in non cerco fe non vot, che fiete la mia dolcezzu, che non mai vien meno, e fenza la quile milemort d'ed re nell'inferno Quethe ed aitre cole in quella quietulima eitali terminate, ritarnanio ella all'ulo de'lenfi efterni; e rivolgendoli a me fuo Confeffore, diffe: Mio Padre, io non voglio ritenere alcuna delle cole a me traimelle pei vitto, o pei vestito. Perocche desideto di foffrir la fame per facollare i poveri, e di spogliar me per veltir toro, di dare ad effi la mia tonaca nuova, e veitir me de'loro (tracci (23), e di rimaner finalmente nella penuria d'ogni cola, affinche elli pollano abbandare di tutto. O Padri mici Frati Minori, foggiunfe, non fate, come finora tolte loitti fare, depolitar cola alcu-

com-

(12) mentali centemplaretur senis. Che dir voglia contemplare, o vedere cell'occhio della mente vedesi spregato nella Noia 5, sopra il Cap. I., ove delle diverse apecie di il.ocustione, e Vi-

(2). \*\*\*Mutterskit: La voce \*\*/muiterskit/mm. pretro il Calepino del Pacciolni, oltre il significare ma cinitara firetta Zenam mina tazam agnica lattero una speccia di vefte contrisiona, che appèren coopre il ventre, e da esto in giù noto ille ginocchia; zenar voglia irvessifima, qua vatari re vivanda reparari i qui stotti di viefte, o mille, e quella periopia ziana logoria, unama trivita i mieribili, che Miripheria detaditara di rivefta colle proprie vetti anche motor « propriamente chi chimacole col longe di filaccia.

confuentilis, aliquid affignari, quia currere uolo ad defiderium anime mee Chriftum, omnibus rebus exoneruta. Et fi aliquid oft alicui pro meis necessitatibus affignatum, pauperibus Domini met crucifixi, quos en uifcerebus meis porto, fine mora diftribuatis (21).

6. 10. In felto beate Mazdalene, interroga. uit Margarita Dominum noftrum , quem cum fue fligmatibus paffionis uidebat , fi o'nne genus homenum in huius feruli termino, cum illis plagis eun uifurum eft? Cui respondit Dominus , quod fic eum uiferus eft omnis oculus. Set ife plage, inquit, filia mea, erunt ad gru-dium beatorum, & confusionem perpetuam reproborum. Et Margarita respondit: & nen dolebunt de tali uifione beati? Et Dominit ad eam: Quia in eis erit tam perfecta gloria, quod nuila potest ei admisceri triftitia, dolere non Daterunt; fet in me redemptore, &P de fua redemptione gaudebunt. Et uis, ait Dominus. ut oftendam tibi dona, que tibi daturas fum? Et Margarita respondit: Non, Domine mi; Te enim es gaudium meum, quem folum cernece cutio, uita qua uiuo, letitia per quam gardeo, requies in qua requiefco, & totum bonum anime mee. Confiteor, Domine mi, quem piazatum uideo, quod tu es ille, qui pro humano genere pati & mori dignatus es: Set quefo , ut non patiaris, creaturas , contra quat te nune uideo tam tratum, feparari a te, & tre ad incenaia fempiterna. Scio , Domine , quod nulla pena maior potest esse, quam separari a-te letitia infinita. et cum Saluator per modum licentiande eam, benedictionem donare uellet. Margarita respondit dicens: Domine. ueftram benedictionem opto; fet differatis eam ut non recedam: Timore autem erefcente de tan ti terminatione foluti, convertit fe ad Matren Domini noftri dicens: Spetiofa Mater & Domina, exora Filium tuum unicum, & dic ei, ut fui afpedus iocunditatem michi non fub-

correre, come qui dice, p.ù spedita a Crifto .

na in mano di chicchesia per le mie indigenze: perché io voglio correre fenza verun impaccio al defizerio dell' anima mia Crifto: e in cafo che qualche cofa foile ftata depositata per le mie necessità fatelo prontamente distribuire a poveri del mo Signor Crocififo, i quali porto nelle mie vilcere (24).

6. 19. Nella festa della besta Maddalena, Margherita interrogò il Signor nottro, che si faceva a lei vedere colle Stimite di fua paffione, se ogni classe di uomini lo avrebbe veduto alla fine del mondo con quelle piagh :? Cui rifpote il Signore, che cost appuato lo avrebbe veduto ogni papilla: ma queste piaghe, o figlia, foggiunfe, firanco di godimento a besti, e di perpetua confusione a' reprobl. E Margherita replicò: E non proveranno do ore per tal visione i beatif E it Signore a lett Perchè farà in effi così perfetta la gloria che non può mefcolarfi con veruna trittezza, non potranno fentir dolore; ma proveran godimento in me redentore, e della lor redenzione . E vuoi tu , diffe il Signore , ch' in ti faccia vedere i doni, che fono per dispensarti? E. Marzherita rispose : No. mio Signore: poiche voi fiete il mio gaudio, che folo bramo vedere, la vita con cui vivo, la letizia per cui gioisco, la quiete in cui ripofo, e in fomma tutto il bene dell'anima mia. Confesso, o mio Signore, che lo vedo piagato, che voi fiete quegli che vi degnafte di patire e morire pel genere umano. Ma vi supplico di non confentire, che le cresture, contro le qua i vi vedo ora così (degnato, fi feparin da vol, e vadano agl'incendi fempiterni. So. o Signore, che non può effervi alcuna pena maggiore dell'effer feparato da voi allegrezza infinita. E volcado il Signore, come per licenziarla, durle la fua benedizione, Margherita rifpole dicendo: Bramo, o Signore, la vostra benedizione; ma differiteta ancora, affische in non parta, Crescendo poi il timore del termine di sì gran folhevo, fi rivolte alla Madre del Signor nostro dicendo: Bellissim: Madre e Signora, pregate il vottro Figlio unigenito, e dite a lui, che non mi tolga la gioja del fuo afpetto; perchè non vorrei lafcia-

tra-

(24) sine mera difiribactis. I Festi Direttori spiritueli di Morgherita avenno consentito, e force anche procurato, che da alcune persone pie fosse depositato in mano di qualche Persona terza a lei ben affetta qualche piccolo assegnamiento per sovvenire alle di lei necessità. Del che avendo Ella avuto sentore, prega qui gi flessi Frati a far diffribuire ad altri poveri quei pre-colo assegnamento; bramando Ella di vivere totalmente apogliata d'ogni cosa tessena, per

//la

13

got?

980

(Life

3.90

ne mi

in: ne

D-10

100

In Fi

conditt

: liceb

horsan

100.00

rae gab

degreen

partitole

or votes

- is 000

11 1000

2 fe 21 h

ma de

10 00 10 1

o Confe

100 300

ettinde

the debit

'e 1 pares

n. I det

r 1: 11

r 813.000

if che el

Palmad

ate, cede

cold aice

Ta meste tt 300¢, ¢ 17

in firmt mi , che spe

288 WEST

NER'S STORE

he americ

:10 BOL 18

trahat; quia nollem ab has iccundiffima uifiane recedere, & in defertum mundi remidi: Et fi me difpensatione sua remictit, dicatis ei, o mifericorate Mater, quod michi preftet de reversione ad tante felicitatis folatium, spem. Et qua Clauftus in ittituit ean ide fuorum utfione janellorum, refpenditt Domine mi, qui eftis Santlus Santtorum , lumen , dulcedo , & corona corum, quem folum uidere desidero, cum uos habuero, & uidebo, ero coram beatis o. mnibus. Tunc inuitauit eam Aitiffimus, quod fuas manus jungeret, & inter fuas manus cicatricibus paffis fignatas ponere non tardaret. Quod agere pre reuerentia renuens, amoris figrum , & ronfidentiam poftulauit . Et Dominus ed eam: In fignum ditectionis & confidentie, tibi mando quod nunquam lequaris mfi de me . Et Margarita respondit : Domine mi , quia hoc precepium implere non poffum fine adjutorio gratie tue, fuccurrat michi libenter obedienti misericordia tua. Et quia solus nosti fragilitatem meam , abscondo me a creaturis tuis, & cum loqui nesciam, non me cogas, ut aliquid referam populo tuo, nel alicui persone in fetiali. Tune gratiffima filia fuis patribus, snierrogauit Aitisfimum dicens: Domine Thefu Chrifte fplendor eterni Patris, quantum diligis paires mees Fraires Minores, quibus me commififti? Et Dominus ad eam : Filia mea, matores funt apud me, magifque dilecti, quam aliqui de mundo (25). Ad quod uerbain cum exultatione perceptuin, benedictionem pro omnibus a Sareidote 3 hefu eterno humiliter poflulauit. Qui benedicens eos ait: Benedico omnibus Frairibus Minoribus, filia, ex parte Patrus, men, & Sandi Spiritus. In que dignatino colloquio effeita fecuitor, adiannit: Et aurd erit . Domine , de illis duobus patribus meis eledis turs, qui tui amore tam follicite mee faluti fe inclinarunt (26). Stude int, inout Dominus, femper eff. i meliaces, cum habeant arram elerne glovie. Et quid eit hoc, Demine (addidit Margarita) quod unum cofeiare quefta vision giocondistima, ed esfer rimandata nel deferto del mondo: E fe per fua divina difaenfazione mi vi rimanda, ditegli, o Madre di misericordia, che mi dia speranza di ritornare al sollievo di tanta felicità. E perchè Crifto la invito a goder della vistone de fuoi Santi, rispose ella: mio Signore, che siete il Santo de' Santi, lume, dolcezza e corona loro, che folo jo defidero di vedere, quando avrò e vedrò voi, farò nel tempo stesso alla presenza di tutti i beatl. Allora la invito l'Altissimo a giugnere le sue mani, e tosto metterle tralic mani di lui fegnate colle cicatrici delle piaghe fofferte. Il che per riverenza non ofando di fare, chiefe un fegno di amore, e di confidenza. E il SImore a lei: In fegno di amore e di confidenza io ti comando, che tu non parli mai se non di me. E Margherita rispose: M:o Signore, non potendo io adempiere questo precetto senza l'ajuto di vostra grazia, loccorra me, che volentieri ubbidifco, la voltra mifericordia: E perche vot folo conolcete la mia fragilità, mi nascondo a tutte le voltre creature ; e non japendo io parlate, non mi costringete a riferir cofa alcuna al vostro Popolo, e nemmeno a qualche persona in particolare, in questa congiuntura, come figlia gratiffima verto i fuoi Padri, interrogo l' Altiffimo dicendo: Signor Gesti Crifto Iplendor dell' eterno l'adre, quanto amote voi i Padri miei Frati Minori, a' quali mi raccomandalte? E il Signore a lei: Figlia, tono presso di me in maggior preglo, e da me più amati, di quanti altri fono nel mondo (25). Alle quali parole afcoltate con giubbilo, cittefe unicamente per tutti dall' eterno Sacerdote Gesù la benedizione. Il quale benedicendoli diale: Benedico, o fi ilia, tutti I Frati Minori, per parte del Padre, di Me, e dello Spirito Santo. Nel qual colloquio pieno di affabile degnazio ne refa più fi.ura, aggiunfe dicendo: E che farà, mio Signore, di que'due padri mici, eletti voltri, i quali per voltro amoie, con tanta follecitudine fi applicarono a procurare la mia falute (26)? Si studino, diffe il Signore, di fempre farfi migliori, avendo esti il pegno dell'eterna gloria. Is Margherita: E che vuol dire, o Signore,

125 quam aliqui de munde: L'elegie, che qui da Ciiflo si fi de Frati Minori, è simile a quel-10, cite si ha supra nel \$, 1, dei Cop V. Védus la Noia 1 sopra il medesimo.

<sup>(10)</sup> mes paints fe inclinement: I due suoi Padri signituali qui un incritari da Margherita, a me sentra luer di oper debino, che sano il P. F. Giunta, e il P. F. Giovana di C. Chigilore, e che quefio recendo ita quagt, che dicisi incancato dell'usino di Superiore, cioè di Custode dell'usino di Superiore, cioè di Custode dell'usino di Superiore, cioè di Custode dell'usino di Aufonia Attana. Euroganai de Associationi 7, e a 3, 50pa il Gap. V.

rum permifisti grauari prelationis offitio? Cui Christus respondens ait: Scias quod aduerfarti mei multiplicati funt ad temptandum populos meor; & Fratres Minores, quibus dedi retia predicationis mee , fcutum funt animarum .

įΰ

nti

de ila

[old

: 10 efeb

colt

10 90

gr. 10

: 1 54

di con

a park

rifpote

empres

fin m

. uboid-

20,000

: 21'00

on layer

te 1 :fe

, e 16th

olee, h

21301528

ndor de

of a Past

150000 5 1, 1000

c 61 00

pel mit

gliste con tata de

friore.h dico, 05

parte de 1210.15

defait.

icenco: I

due pur

offra 200 20171100

Sittotes

Dight.

1 5 00.5

0 \$4000

mie s que

tt, 2 10

ciet & Ca

Aufro

S. 20. In note beate Clare uirginis, orans Margarite aftitit fuper cellam unus Angelus fex alas habens. Ad cuius benedictionem, fu bito tanto fuit amoris repleta in endio, quod gaudium internum a rifu non petuit echibere . Curus letitia fepius illa nocle Angelus senounzit , descendens & apparens erdem . Unde me confessorem fuum rogauit instanter , ut nunquam coram aftantibus dictum Angelum nominarem, quia pre letitia tanti nominis, cor repletum tabilo, in io:unditatem faciem refolucbat, quan. tacunque graua etur infirmitate : Et interrogans de tam noua io unditate, reff onjum accepi, qued ab illo feraphyco Angelo Susceperat tam mirum iocundumque incendium .

S. 21. In prima Dominica de Aduenta, Margarita, que unte fontem fitiebat arienter, recepto cum reuerentia Christi corpore, orauti cum fletu dicens : Per illam mijericordiam quam latroni dare dignatus es in crucis pati-bulo, te, mi Domine, obsecto, quatenus non me permittes ab antiquo serpente decipi, & mo-deci. Ideo namque ad areem misericordie tue recurro, & ad pietatem tuam cum timore consugio, quia maiestati tue nunquam servivi, nec feruio, fet offendo continue. Cui pius pater & Dominus respondens ait: Si me tuis offendis cogitationibus, filia, illos defectus pargas continuis deleribus, ques in animo tue portas , & lacrimis , quas effundis . Et ego creator tuus, qui te in paradifo formaus in prim.1 matie, de Maria Virgine natus, & in cruce paffur, benedico fanguinem illum, quem in tud redespitione effudi; quia tu es sils erentura, quam hodie pius diligo, quam diligatus aliqua musier que inueniatus fub celo (27). che voi avete permesso, che un di loro resti incaricato dell'uffizio di Superiore? Cui Crifto rifpondendo diffe; Sappi, che i mlei avversarj fi sono moltiplicati, per tentare i miei popoli; ed i Frati Minori, a'quali diedi la rete di mia predicazione, fono lo scudo delle anime.

§. 20. Nella notte della Vergine S. Chiara, a Margherita che orava fecefi prefente fopra la Cella un Angiolo che avea fel ale. Alla cul benedizione, fu fubito ripiena di s) grande incendio d'amore, che non potè contenere dal rifo l'interna gioja. La qual letizia l' Angiolo in quella notte spefso le rinnovò, discendendo ed apparendo a Margherita medefima. Launde prego ella inflantemente me suo Consessore, che non mai pominaffi in prefenza di altre perfonc affantl il predetto Angiolo, perchè per la letizia di si gian nome, il cuore ripien di giubilo, rifolveva la faccia in giovialità, per quanto da infermità fi trovaffe aggravata: E interrogandola di così nuova giocondità, ricevetti in risposta, che da quel Serafico Angiolo erale ftato comunicato un si maravigliofo e giocondo in-

cendio. S. 21. Nella prima Domenica dell'Avverto, Margherita ardentemente fitibonda del fonte di vita, ricevuto che ebbe con riverenza il Corpo di Crifto, orò con pianto dicendo: Per quella misericordia che vi degnafte di ufare al ladro nel patibolo della Croce, vi prego, o mio Signore, che non permettiate, ch'io rimanga ingannata dall'antico lerpente, e morfa dagli avvelenati fuoi denti. Perciò è che io ricorro alla rocca di vostra misericordia, e con timore cerco rifugio nella voftra pietà, perchè non mai ho fervito, nè servo alla voftra maestà, ma anzi continuamente la offendo. Cui rispondendo il pietoso padre e Signore le diffe: Se co tuoi penfieri, o figlia, tu mi offendi, tu purghi altresi que' difetti co'dolori continui che porti nel tuo animo, e colle lacrime che fpargi. Ed io tuo creatore, che ti formai in paradifo nella prima madre, nato da Maria Vergine, e morto in Croce, benedico quel Sangue che verfai nella tus redenzione, perchè tu fei quella creatura che io in oggi più amo di quel che fin da me amata qualunque denna che trovisi sotto il cielo. (27)

5. 22.

(27) que inventeur fub celo: L'espressione, che qui u'a per la terra volta Crifto con Marghersta, è quella flessa con lei da Esso us ita nel S. b. de: Cap. IV., e nel S. 15, dei Cap. V. Vedasi is note 13, serra quell'ultimo.

6. 22. Die ueneris precedente uigiliam beati Thome opofloli, famule Dei Margarite flenti 80 oranti Angelus Domini locutus est di ens: Benedico cellam & omnes habitantes in ea. & illumirentur, alque purgentur, & cref'ant in feruore amoris. Et tanta taltique premifit Angelus Dei , quod nefciebat michi referre. Domini nanque famule cum fletu dicenti: Domine, ego clamo, dalores & anguftias patiens in ablertia dulcedinis tue, fine qua uivere non poffum; & nemo respondet afflide; ad eius damorem fomfus din defideratus Angelum mifit her dicentem; Ego fum runtius tui Domini, quem cotidie poficier, ego nuntius tui Patris E redemptoris. Que in magnis renelationibus ER promifis timore concuffa, ner recedens ab aftiombus gratiarum, laudauit midentem Deum in Angelo deffinato . & Angelum in Domino deflinante, dicens: Laus tili fit, Angele Dei, de tam larga benedictione , tamque prolixo fermone; fet fermo tuus, Angele Dei, nalde me terruit, quia propter tam alta promiffa, dubito ne ipfe weltt ultertus mecum loger, quem folum defiderat anima mea; ex quo per te tam alta narrauit, atque prom fit. Cui Angelus dixit. Recordare, Margarita, uerbi a Dimino tibi diffi, quod ulque ad obitus tui dien noua gratie crefcet tibi: Nec de diuine fubtractione la. cutionis timeas, quia tecam laquetur altiori modo Deus, quam unquam lo utus fuerit. Recor. dare etiam euangeini uerbi, quod tibi expoluit confessor tuus de proximo diligento. Et Murgarita respondis direns: Et quis est ifte proxinofter, inquit Angelus, Thefus Chriftus, pro te & omnibus natus, & in presente reclinates. Set lux in tenebris orta eft, & tenebre eam non tognouerunt. Suber naftentis autem pueri penalitatibus afumptis Margarita meditans, cepit timere, ne illa die, qua letitia fumma erit, fieret fubtractio tanti gaudii. Unde dixit Angelo, qued timebat de duro pafcate. Et Angelus ad eam dixit: Si de dure pricate times, recordare quod Christus non habuit Inc fuaue. Et Margarita refrondit: Quare facit ecclefia nouam letitiam. & concedit in illa die carnes comedere christianu ? & beatus pater meus

§. 22. Nel Venerdl precedente la vigilia di S. Tommafo Apostolo, parlo alla ferva di Dio Margherita piangente ed orante l'Angin'o del Signore dicendo: Benedico la Cella, e tutti gli abitanti in effa; e fiano Illuminati, e fi purghino, e crefcano nel fervor dell'amore. E tante e tali cofe promife a Margherita l'Angiolo di Dio, che ella non fapea riferirmele. Perocche la Serva del Signore dicendo con pianto: Signore, io efclamo foffrendo dolorl ed angustie nell'assenza di vostra dolcezza, fenza la quale non posto vivere: e niuno riinonde a quell'afflitta; al clamore di lei lo Spofo lungamente deliderato, mindò l'Angiolo, che così le dille: lo fono il Nunzio del tuo Signore, che tu ogni giorno domandi, io il Nunzio del tuo Padre e redentore. La quale fcoffa da timore per le grandi rivelazioni, e promeffe, nè tutravia lasciando i rendimenti di grazie, lodo nell'Angiolo destinato Iddio che lo mandava, e l'Angiolo nel Signore che destinavalo, dicendo: Sia lode a Voi. Asgiolo di Dio, di si larga benedizione, e di si proliffo difcorfo; ma il voftro difcorfo, o Angiolo di Do, mi ha molto atterrita; perchè a cagione di si alte prom-ffe, dubito che non voglia parlar pit meco quegli, che unicamente defidera l'anima mia; giacche per m zzo vostro mi ha narrate e promesse cole al aite. Cui diffe l'Angiolo: Ricordati, o Margnerita, di ciò che a te diffe il Signore, cioè che fino al giorno della tua morte, ti fi accrescerà nuova grazia; Ne temer della sottrazione della locuzione divina, perchè Dio parlerà teco in modo plà alto, di quel che mai ti abbia finor parlato. Ricordati altreal di quel detto evangelico, che ti espose il tuo Confessore, circa la dilezione del proffimo. E Margherita rispose dicendo: E chi è questo prossi no più caro e più intimo che dee specialmente amarsi? Questi è, le diffe l' Angiolo, il Signor nofiro Gesh Crifto, per te e per tutti nato, e adagiato nel prefepio. Ma la luce è nata nelle tenebre, e le tenebre non la conobbero. Meditando Margherita fopra le penalità alle quali fi fottopole il nato Bam-bino, cominciò a temere, che in quel giorno che farebbe stato di fomma letizia non fi facelle a lei la fottrazione di gaudio si grande . Onde diffe all' Angiolo , che temeva di una Pafqua dura. E l'Anglolo diffe a lei . Se tu temi d'una Pasqua dura, rammentati, che Crifto qui non la ebbe foave . E Margherita rifpofe. Perchè la Chiefa la celebra con fingolare allegrezza, e concede in quel giorne a' Criftiani di man-

Franciscus dicebat, quod totus mundus iubilare debebat, quia ortum est lumen totius huma. ni generis, atque immensum gaudium? Et Angelus ad eam: Verum est quod gaudium mundi natum eft; fet amici Dei contriftars debent ea die, quia Rex nofter natur est ad penas, & diverfus tribulationes: Et su dieis , Margarita , quad tali die omnis statur fidelium iocundatur ; & ego respondea, qued tale gaudiunt Christus Dominus non acceptat: Multi enim funt qui letantar in hoc pafcate, qui fingiter contriftabuntur; & multi triftantur cum n ito puero, qui m eterna gioria letabuntur. Raor-dare, filia, interim uerbi confessoris tut qui te admonuit, ut habeas carisatem atque compassionem ad tuum proximum Dominum The-Jum Chiftum, qui nere tuus proximus extitit humamitate, & caritate: Nam fi in euns caritatem habueris, habebis eam in ownbus creaturis. Es Margarita ad Angelum: Roza Dminum meum, ut infligat corpori meo infirmitatem confumptiuam, ut ipfum de cetero non position offendere . Et Angelus ad eam: Domimis mefter uult ut fir humillima, obediens, & reverens; & hor qued postulas erit in voluntate eius . Et Margarita dixit : Non recedat . Angele fande, cuius prefentia me lettficat: & benedictio tur, de qua me muitas, inducet no unn gratiam. & roberabit in belles animam meam. Et bened xit eam ex parte Patris. 3 Fini. & Sprate Sadi, & Matit Domini, her, if ownin n begtor in . Et git iterum Marparity ad Ancelum: Rosa Salustorem meum, qui nouis d'fiterium cordit mei, quod nil fub ce's ita formido, firut maieftatem eius offen. dire, & eius figna perfetti ampris, per negligentem famulatum amittere Quare tibi fupdiligit, uel quentum coram spfies ocules defplicet uita mea. Et Angeius ad ean: Hec refoonfin tibs fiet fecundum wiuntatem mictentis Dei noftri .

, 0

100

000

160

.65

77/05

mile

5000

000

10 Pa

25

at car

01, 30

me.t

dia

2.00 16

lie prb

tiat pit

often to

ge. Ca

02 (0)

ti f 16-

|c||2 |00

pri h

d1 200

icaria;

chr l

102:000

e d'ert

cath? 6

3733/65

ti nico

ce è or

) la co

loges is

10 B10

21 000

ac fig al

e teme

to Jile

2, 110

a Chr. 121, I ii mingar

lef1

§, 23, In fello beati Blahi, auditists crefente de Chrilti fauencho corpore, cum timore comunicari. Quo retepto fentieno gaudism extedens cardio dilo gando a dixt, quod imefabile gondum crat ubi unque fe off-that a nanti anime Chriltis tetta beateini. Timo leculari ad com Chriltis att. Ego me libe, fiha, fabir alam. El Margorito refpondis: Non

giar le carai? E il beato m'o Padre Francefco diceva, che tutto il mondo dovea giubbilare, perché è nato il lume di rutto il genere umano, e l'immenfo gaudio? E l'Angiolo a lei: E' vero, che è nato il gaudio del mundo; ma gli amici di Dio debbono in quel di contrittarii, perche il noltro Re è nato alle pene, e a varie tri-bolazioni: E tu dici, o Margherita, che in quel giorno ogni itito di fedeli fi rallegra; ma io ritpondo, che non accetta Critto Signore una tale allegrezza; effendovi molti tra quei che si ra legrano in questa Palqua, i quali nel loro fine si attristeranno; e molti si actristano col nato fanciullo, i quali giubbileranno nell'eterna gloria, Rammentati frattanto, o figlia, delle parole del tuo Confessore, il quale ti ammini di aver carità e compassione al tuo proffino Signor Gesti Crifto, che veramente fu tuo prollimo per umanità, e per carità; mentre se avrai carità per lui, l'avrai altrest per tutte le creature. E Murgherita all' Angiolo: Pregate il mio Signore, che percuota il mio corpo con una infermità confuntiva, affinchè in avvenire non polla offenderlo, E I Angiolo a lei: Noltro Signore vuole, che tu fia uminflima, ubbiliente, e rifpettola; e cio che ora tu chiedi, Itarà nella di lui volontà. E Margherita diffe: Non partite, Angiolo fanto, la cui prefenza mi rallegra; e la vostra bened zione che m'invitate a ricevere . mi porterà nuova grazia, e fortificherà ne' combattimenti l'anima mia. E l'Angiolo la beneditte per parte del Padre, del Figliolo, e dello Spirito Santo, della Madre del Signore , fua , e di tutti i Beati . E log. giunte Mirgherita all' Augiolo: Pregate per me il mio Salvatore, il quale conofce il defiderio del cuor mio; e che nulla più temo fotto del cielo, quanto l'offendere la di lui maeità, e di perder col mio negligente fervizio i fegni del perfetto di lui amore. Launde vi tupplico con tutto il cuore, che mi diciata quanto egli mi ama, o quanto avanti gli occisi fuoi difpiace la vita mis. E l'Angioto a ler: Quelta rifpofta ti tara data lecondo che piacerà al no-Itro Dio clie mi manda.

6.23. N.·lia feita di S. Biagio, cerefeendo in Marco de la vidita di rice cere il Corpo di Crifibi con timore comunicoffi. Ricevuto il quale, fentendo un godimento che tutti gli attri godimenti eccedeva, diffe, che fi trovava godimento inettolibi e ovunque fi oficriva all' anima amante Crifto lettari del Beati. Allora Crifto parlo i el dicendo; lo, o figlia, mi fottrarrò a te. E Margho, rita tifpole: Noa cortilipodad, o Signore.

refroncent futtraffio tun, Domine, multitudi. n' vitieren n:corum ; fet intuere fitim , quam Continue potior de te, & timores, quot habeo, & ob tui veuerentiam anima mea substinet: Satit namque uidentur mieli granet, & importa biles ifte pene, & fiefficere deberent tante fragilitati. Et Dominus ad cam: Non recordaris tu Matris mee, grantum fine me remanfit in mundo, & meam presentiam non uidebat? Et Margarita reftendit: Domine, fi Moter illa gloriofa ftabat in die fine perfonali unfitatione, in noche utifitabatur, & fi in noche, utifitabatur a prefentia tue mifericordie frequenter in die, Es Dominus ad eam. Si int diem tranfif. fe rum nocte, in quibus me, frut intelligfs, non habebat. Habebat tamen Archangelum Gabriefen , quem ad eam premiferam falutandam dum de en dignatus fam cainem fumere, qui fenissime wistabat eamdem. Et Mugarita re-spendit: Domine 3hefu Cariste; Meter uestra sandisseata erat antequam nata, & uos, ut ezo, offendere non timebat, quia magis fuerat confirmata in gratia, quam alie creature. Set ero ancilla tua fam uelut res, que nunc eft, & faim definit effe: Et ideo timent, ne a te fumma uita vecedam, tuam uifitationem defidero, quia fine te perfeuerare poffe non credo. Et Dominus ad eam : Ego quidem, filia, me tibi ad tempus fubtraham, & tribulationes ti-bi crescent, & multiplicabuntur. Et Marga-rita sortiter Christum amans respondit: Dummodo tibi placeam, & in eis feruiam tibi, & inceffanter laudem nomen tuum, eas opto, & ad recipiendum me preparo. El Dominus: Filia med, quan feci in penis albam per innocentie puritatem . & rubicundam per amoris ardorem, in te requiefco, & in penis tuis michi feruis. & laudabis me factorem tuum.

§ 2a. Feria tertia poli primam Dominicam io Quadragdinas, cum reacereita coproc Christia Quadragdinas, cum reacereita coproc Christia Percepta, auditui tiplom dicentem fisi: Est un reliadature II Caram Margaritan effonde, espe fam ni cerloatione de tuit pesis, quin de trai in confectione de tuit pesis, quin de trai in confectione de tuit pesis, quin de mit ni confectione. El Margaritar effondit: Dominica tuit diversat amille ture, quad et ges tom mes, ta diversat amille ture, quad et gos tom mes, ta diversat amille ture, quad et gos tom mes, ta diversat amille ture, quad et gos tom mes, ta diversat amille ture, quad et gos tom mes, ta diversat amille ture, quad et gos tom mes de productiva de la consecución de la confection de la confection

la vostra sottrazione alla moltitudine de' miei vizj, ma rignardate alla fete che foffro continuamente di voi, e a'timori che ho, e che per vostra gloria sottiene l'anima mia; perocchè a me fembrano a bastanza gravi e insopportabili queste pene, e dovrebber baftare a ranta fragilirà. E il Signore a lei: Non ti rammenti tu della mia Madre, quanto tempo rimafe fenza di me nel mondo, e intanto non vedeva la mia prefenza? E Margherita rispose: Signore, fe quella Madre g'oriofa stava nel giorno fenza la vostra personal visira, sarà ftata vifitata la notte; e fe nella norte, farà ftata vilirara dalla prefenza di voltra mifericordia frequentemente il giorno. E il Signore a lei: Sappi che palao giarno e notte infieme, in cui nella maniera che tu intendi non mi aveva. Avea per altro l'Arcangiolo Gabbriello, che io già mandato aveva a falutaria, allorche mi degnai di prender carne da lei, il quale la vifitava frequentissimamente. E Margherita rispofe: Signor Gesù Crifto, la Madre voltra era ftata fantificata prima di nafcere, e non temeva, come io, d'offendervi; ellendo più confermata in grazia, che qualunque altra creatura: Ma io voltra ferva fono a guifa di una cola che ora è, e tosto cel-la di essere e temendo perciò di non allontanarmi da voi fomma vita, defidero di effere visitata da voi, polchè non credo di poter fenza voi perfeverare. E il Signore a lei: lo veramente, o figlia, mi ti fottratrò a tempo, e le tribolazioni ti crefceranno, e fi moltiplicheranno. E Margherita amando ardentemente Crifto rispole: Purchè io vi piaccia, e in esse tribolazioni vi ferva, e lodi incessantemente il voftro nome, io le desidero, e mi preparo a riceverle. Ed il Signore: Mia figlia, che io feci candida nelle pene per la purità dell'innocenza, e rubiconda per l'arden-za dell'armore, io in te ripolo, e tu nel-le tue pene mi fervi, e loderai me tuo creatore.

§ 34. Il Marcell dopo la prima Domeia di Quarefina, ricevuto che beb Margherit il Corpo di Critto, lo afcottò dire el es est ciu i risolazione? E rispondendo Margherita: Signore, voi lo fapeci a lacione delle ciu prene, perche a me di congiungono. E Margherita rispote: Signore, voi averate ditto alla volta fertua, che in era già a voi consgiunta per grazia, E il Signore a vici Qua anima che grazia, E il Signore a vici Qua anima che grazia, e retrocche dalla grazia. E Margherita replicò E vero o Signore, che vio

rum eft, Domine, quod et in consolatione. quia es ipfa confolatio. Et Dominus ad eam: Filia, ezo fui, quantum ad humanitatem, quan traxi de uobis, in magnis tribulationibut: Et tu fuge mundum, quem tantum fugere postulasti; quod adhuc tibi largiar istud donum. Et Margarita respondit : Domine , ego meipfam fugio , & de me ipfa tibi lamentor. Et Dominus ad eam: Filia, & de me fimiliter lamentaris. Et Margarita cum tremore respondit : Domine, ideo de te tibi conquesta sum, quia de suga mundi meum desiderium minime compleuisti Vellem namque omni familiaritate creaturarum carere, ut plenius te cognosiere, ac diligere possem. Animarum uero zelator, se ad predicatorum exertationem convertens art: Die illi paruulo (23), quem in celesti Ferusalem ma-gnum faciam, quod studeat semper in amore meo, atque feruttio, & feripturis meis; & ego dabo lumen ei ad predi andum iniurias, quas recipio cotidie a deceptis hominibus, feeundum artes eorum & offitia; Nanquam enim santum me offendit mundus. Offendor enim de illo uitio, quod in mea nativatate puniui, a conjugatis in matrimonio; & a uirgin:bur, & innuptis per superbiam, inanem gloriam, & inuidiam. Dic ergo quod predicet euangelium meum, & uitia corrigat: predicel cum aufto ritate, & ardore cordis, nec timeat infaman tium uerba, quia faciam adhuc eius predica tiones agnofci. Et die ei, quod infinuet tibi flatum gratie, in quo posus animam tuam.

12/18

ra li

12 4

:: Šk

ia nd

1, 113

e, [15]

1010

23156

10004

e tain

10 1 40

michill

egett 6

ita ripa

tre votes

10,0100

; elinia

quelunque

v1 1000

sollo co

di non al

jehitre f

a crede d

if Sugaret

ni n in

ici erefet Mirth

la referie

tribolize

nte il es-

i prepire i

figlia, the

la portà

r l'anich

e ta te

ai m2 13

ma Dom

ebbe Mit

fento de

rificoultr

farecil

in cools

gignta per 101701 (10

crefce 3

Margh

s16:34

S. 25. In nigilia beate Clore nirginis, quia Christi famula Margarita, plufquam in aliis, eupiebat signa diuine dilectionis in se ostendi, licet omnes homines mundi, & mulieres uellet uidere sanctas, dixit ei Dominus: Filia, tu non habes carstatem perfect am: In gradu enim in quo nunc es, feruare debes caritatem , & reverentiam. Reverentiam enim tuam precedet eognitio, que nunquam te finet formare petitionem aliquam cum elatione feu prefumptione. Perjecta pero caritas in anima reperitur, cum fiete in confolazione, perchè fiete la Reffa confolazione. E il Signore a lei : Figlia, io fui già in quanto all'umanità che prefi da voi in grandi tribolazioni: E tu ti appiglia a fuggire il mondo, che tanto di fuggire ehiedefti; che ti concederò aneot questo dono, E Margherita rispose: Signore io fuggo me stella, e di me stella mi querelo eon voi. E il Signore a lei: Figlia, e di me parimente tu ti quereli. E Margherita replieò con tremore; Signore, perciò mi fono querelata di voi, perchè non adempitte il mio defiderio eirca la fuga del mondo: poiebè vorrei effer priva di ogni familiarità colle creature, affia di potere più pienamente conofcere ed amar voi. Lo zelatore poi delle anime, rivolgendofi all'efortazione de' predieatori diffe a Margherita: Di a quell'umile mio fervo (18), ehe io faro grande nella ec-lefte Gerufalemme, ehe fi appliehi fempre nel mio amore, e fervizio, e nelle mio scritture; ed io gli darò iume per predieare le ingiurie, che giornalmente ricevo dagl' ingannati uomini, fecondo le loro arri ed uffizi; mentre non mai per l'addietro mi off fe tanto il mondo. Conejofiache fon offeso con quel vizio che punii nella mia patività da'eonjugati nel matrimonio; e dalle vergini, e non conjugaci colla fuperbia, colla vanagloria, e coll'invidia. Dig'i adunque, che predichi il mio Vangeio, e corregga i vizj: predichi con autorità e ardor di euore; ne tema le parole de' detrattori , perchè farò anche più conofcere le fue predicazioni: e digii che ti additi lo stato di grazia, in cui ho posta l'anima tua.

6. 25. Nella vigilia della Vergine Santa Chiara, perchè la Serva di Crifto Murgherita defiderava ehe ti mostrassero in lei più che negli altri i fegni del divino amore, quantunque tutti gli uomini del mondo, e tutte le donne voielle veder fante; a lei diffe il Signore: Figlia, tu non hai earich perfetta: poiche nel grado nel quale ora tu fei, dei offervare earità infience, e riverenza. La sua riverenza farà preceduta dalla eognizione, che non mai ti permetterà di formar petizione aleuna con superbia o prefunzione. La carità perfessa poi fi ritrova neil'anima, quando cila fi folie-

(28) Die illi paraule. Rilevasi da tutto il conteflo, che il nominato qui dal Signore col nome di Piecele, e di umil suo Servo, che da Lui farà fatto grande nella Gerufalemme celefte, non altri è, che il P. Fr. Giunta Confessore di Margherita, e Compilatote della presente Leggenda, il quale ovunque proferir dee alcuna cola a fe flesso onotifica, sempre sopprime per manith, come qui, il fuo proprio some.

fe eleuat per ardorem fupra fe, ut transcendis in me, proponendo fili ceterai creatura; ficat visutatus de mysitier, que ceteri a d'egimen de consistente de la completa de la completa de consistente de la completa de la completa de predett. De ucre be illo, que de pre ferure di xili, ne timen; qua ficul Petrus amore feruens, dum ficial autrialion in hore mee pradetionis morait ueniam, ita É tu in uerbo precisio (29).

S. 26. În uigilia natiuitatis beate Virginis. Dei Filio reuerenter fuscepte, ex mextimabili funustate, quam fentiebat in ipjo, ait: Domine mi fuaussime, quid facient de tua infinita fuquitate anime beaterum in patria, dum de te g udium fubftinebuns inexcogitabile, ineffabile, infinitum? Infinita eft her iocunditas, qua fruor nunc. Domine mi . Et Dominus ad eam: Beatorum anime farient fecundum uoluntatem meani El maior erit iocunditas tua in patria, quam fit ifta. Et quia defideras profundari tesaliter in Jonte amoris mei; ideo tam fepe requiris quantum te diligo. Set dico tibi, quod tu es filia Dei, eletta Dei, & reuerata Dei, quam fpetiali cuflodto diligentia. Cur ergo dubitas . cum tribulationes & infirmitates tue placeant micht? Nulli cor tuum, filia, rei prebeas, nife michi dilefto tuo. Solum me dilige, meifque laudibus fis intenta, quia te amavo, & laudari faciam. Tu dicis, quod in continua fame uiuis de me, & ego dico sibi, quod in maiore jame uixt , quan tu : Nam corput meum, qued traxt de Virgine, semper suit de quete recipienda samelicum. Diras Murtio (30), qued nunquam de meis amicis murmuret; fet levares le ab omni occasione murmares; & asoure mei paratus fit ad tribulatimes fuscipiendus, in quibus donaturus jum fibr coprofa mumara.

vs per ardore fopra fe ficfis, stiffi di fistire in me, anterponendo per altro a fe il retho delle creature; in quella guifa che no prefoi posti più degni, elegge egli umilmente i ultimo tungo i e anziche andre avanta; va dietro a turul quelli che delle presenta di consistenza di conche per fervore dicelli, non temere perche fiscome l'etter fervido di amore, allorchè tuglio l'orecchia nell' ora del mitore di consistenza di contra di consistenza di contra di con-

S. 26. Nella vigilia della Natività di Maria Vergine, ricevuto con riverenza il Figlio di Dio, per la inestimabile foavità che l'entiva in ello, diffe Mirgherita: Signor mio fuavissimo, che faranno dell'infinna vottra loavità le anime de beati in patria, mentre di voi soltetranno un godimento inelcogitabile, ineffabile, infinito? E' infinita, o mio Signore, la giocondità, di cui ora godo, E il Signore a lei: Le anime de' beati faranno tecondo la mia volonto; e la tua giocondità nella patria farà manajor di cotetta che or tu provi. E perche defideri di totalmente profondarti nel fonte del mio amore; perciò fpello tu cer-chi quant'io ti amo. Ma dico a te, che tu fei la figlia di Dio, l'eletta di Dio, la richiamata di Dio, che io cultodilco con ilpecial diligenza. Perchè dubiti adunque, ogni qualvolta le tue tribolazioni ed infermità piacciono a me? Non dare, o figlia, il tuo cuore a veruna cola, fuori che a me diretto tuo. Ama me tolo, e fia intenta alle mie lodi, perche io amerò te, e ti fato lodare. Tu dici, che vivi in continua fame di me; ed io ti dico, che viffi in maggior fame che tu: Perocchè il Corpo uno che prefi dalla Vergine fu fempre famelico di ricever quiete. Dirai a Mirzio (30), che non mormori mil de' miel amici; ma si lepari da qualunque occasion di mormorazione; e fia dilpofto a ricever per amor mio le tribolazioni, nelle quali ion to per dare a lui copiosi doni.

§. 27.

419) îm sarba pradătă; La patela circa la quale dice Crifto, che Margheita meritara perdone, è quella di vare cissilo, moss da fetivolo amore, che si moltrassero in lei paic che negli al-171 i fegul dell'amor divino; sopra di che il bignore l'avea ripicia come in ciò mancante di carità perfetta.

(3) Dusa Assense Quefo Morrio, di cui fassi mensione anche nel 5. 6. del Cap. II. della Leg-genda, vedesi, che era su Dumo di pieta, e lolo mancaine nel traicorter stavolta in qua che monmeratone ella contro i Sersi di Dio, trovandosi nelle occasioni, dalle quali lo ja qui editatta il Signore, che si mini.

5. 27.

§. 27. Post festum Translationis beati papris Francisci (31), in excessu mentis posita propter promissa, & ostensa premia, cepit lo-qui: Nichil horum que michi promistis, Domine, & oftendis, stiam referre. Et Dominus ad eam: Ego tuus Dominus Jhesus Christus volo quod nunc salutes beatissimam Trinitatem, & gloriofam Muriam Virginem Matrem meam, cum tota curia beatorum: In que uerbo tam immenso fuit repleta feruore, tantaque duicedine, ut noua securitate percepta diceret: Tu es ille qui pro amore faiutis humani generis de Maria Virgine nasci dignatus es. Et Dominus ad eam: Es tu digna huius tam mire fuauitatis gratia, quam nunc fentis? Et cum Margarita responderet, quod non; quia cum illa non crederet posse pati quicquam moleflie in inferno; dixit ei Dominus: Hec gratia non folum tibi pro te conceditur, fet pro filiis meis, qui etiam digni non funt. Est autem dienus ille sanguis, qui emanauit tam large de mes corpore in crucis patibulo pro ingratis. Et Margarita pro quibufdam orans Domino dixit: Exaudi, Domine, preces filiorum tuorum Et Dominus ad eam: 2.01 funt preces, fet appetitus superbie, qui cogit cos laborare in terra . Oratio enim recta requirit cor ab omni labe defectuum deferatum; cor humile ad fuarum miferiarum notitiam, mee etiam maiestatis cognitionem, ac reverentiam obtinendam . Requirit etiam cor feparatum ab omni firepitu mundano um affectuum, atque internarum, & externarum follteitudinum. Ego enim qui fum generoftor omni nobilitate, me fect feruum & fubattum pre cunctis humi-Liorem .

1.0

10

che

stols

, pet-

e, al-

1 100

20¢ 10

diMa-

all Fi

inavid

rin: Se

dell'in

"heatt it

un godi

tefem!

10000021%

a fei: La

la mis ra-

patria fat

avi. E pri

inndaru se

rife to co-

1 12,02

di Dio, h

todaco ca

ri ederter

mi ed mid

c, o file

mi che int

fix incett

te, etille

in contrate

che riff il

he if Cert

1 femare to

urai z Mo

au de met

the oction

for a rivers

nele qui

\$ 27

che negi di mancane di

11. dela Leg 11 in garcit 11 in fa çu

tont.

§. 28. In celle fue quadom die, Margorita oration! Bendeatein dieure uncans; audusi in feirtu wecem dieurem filst Ven freigen in diefertum, G. ello thi, su plemis uncless destelluri cum Jielu Chrifto diele tus elisa in diere norma cum dieur dieura fapientia. Quemode affotoreur et Murgarita respondit: Quemode affotoreur tunta faiphicita cum fapieritia in.

S. 27. Dopo la festa della Traslazione del Padre S. Francesco (31), posta Margherita in estafi di mente, per cagione de premj a lei promesti e mostrati, cominciò a parlar così: Niuna delle cofe che mi promettete e mostrate, o Signore, io saprò riferire. E il Signore a lei : Io tuo Si-gnor Gesù Crifto voglio, che or tu faluti la beatiffina Trinità, e la gloriofa Maria Vergine Madre mia, con tutta infieme la corte de Beati. Le quali parole udendo, fentiffi ripiena d' un immenfo fervore, e di dolcezza sì grande, che ricevuta nuova ficurezza diceva: voi ficte quegli che per amor della falute deil'uman genere vi degnaste di nascere da Maria Vergine. E il Signore a lei: Sei tu degna della grazia di quefta sì ammirabile foavità, che or tu fenel? E rifpondendo Margherita, che no; perchè credeva che con quella non avrebbe potuto patire moleftia alcuna nell'inferno; a lei diffe il Signore: Questa grazia non folamente ti fi concede per te, ma pe' figli miei altrest che neppur ne fon degni. Ne è per aitro degno quei fangue, che scaturi al largamente dal Corpo mia ful patibolo della Croce, per gli uomini ingrati. E Margherita pregando specialmente per alcuni diffe al Signore: Efaudite, o Signore, le preci de vottri figli . K il Signore a iei: Non fono preci, ma è appetito di superhia, che ii costringe a travagliare in terra. Perocchè i orazione retta richiede un cuor purgato da ogni macchia di difetti; un cuore umile per ottener la cognizione delle proprie milerie, e ancor la cognizione della mia maeftà , e della riverenza che le fi dee. Richiede altresì un cuore separato da ogni strepito di mondani affetti, e delle interne ed esterne follecitudini. Conciofiache in che fono più nobile di qualunque nobiltà, mi feci fervo e fuddito di tutti gli altri il più umile.

§ 28. Un gioroo Margherita applicata inita Cella all'orazione e medizazione del le cofe divine, afcottò in lipirito una voce che le diceva y lieni, o bella, nel deferto; ed ivi ti rimarrai, affinche polla più plenamente deligiardi col tuo diletto Gesà manente deligiardi col tuo diletto Gesà ma colla divina Sapienza: E Margheriz rifipofe: Come potrebbe unifit tanta femplicità colla fapienza infinita ? E il Signo-

fini-

•

(31) Translationie 8. P. Francisci: La Festa della Translatione di S. Francesco è quella, che cade, e si celebra presso i Frati Minori nel di 25, di Maggio.

finita? Et Dominus ad eam : Noli de fapientia mirari nouiter nominata; quia nunquam de me creatore tue, & de fubtilitatibus hoftes tui agnouifti tantum, quantum cognofces admodo: Es cum diceret et: Amas tu me? Et iota refrondiffet: Nunquam, Domine, te amaui; dizit Dominus: Non reciperes tu fupplicia mortis emore mei , fi oporteret? Et Margarita re-Spondit: Domine, nec gratia, nec munus debetur micht, nec alicui creature morienti pro se, quando a patiente supplicia non recedis. fet es cum ipfo. Tunc gratissimus Deus adiun-xit dicens: Dic serue meo, quem tibi in confeffine fpiritualem patrem affignaui, quod tale Audium apponat in omnibus que gerenda funt, quad merito filius meus uocari paffit; & tu in eratiene tua reuerentius me inuita, & dic: Quando ueniam ad te, & inueniam te, Saluator Deus meus; & noli duere, ficut hacte. nus dixifti: Veni, uel redi, Domine; cum tu debeas tanguam me indigent, reutrenter utture ad me.

S. 29. In feste beatorum Johannis & Paunit fubito uocem dicenters fibr: Ego jum pamis usuus qui de celo dejcendi: Si quis manducquerit ex hoc pane usues in eternum. Pro quebus uerbis io undata mentaliter, gratias egit diuine benignitati, qua fe permiferat recipi ab eadem . Et in ex effum mentis euecta, widit Christi humanitatem candidissima ueste indutam, contefla aureis flelits; & Matrem Vir-El cum interrogaret de Spetiofo Angelo, qui altabat. fummt juit Rigis refpenfio, quod erat Princeps celeftes curie Michael, qui femper eft paratus diamis obedire mandatis, & meam diumam fine tabore perficit uoluntatem. Inuitata ergo a Rege, curas decorem contemplabatur, ex parte unineris lateralis adducha eft: Er quia defiderabat coram facie eius flare, disit ei Dominus, qued ideo fuit pofita in parse dextra in arram fotietatis benedicendorum; (e dixit ei: Tu credis in debilibatibus tuis deficere & recedere de hac uita; fet non migratis hec anno de mundo ifto, nec en jequenti . Tot enim annorum eft uita tua, quot ordincuit weluntas, & fapientia mea; nec die-

re a lei: Non ti ammirare della fapienza or nominata, perchè non mai finora conofcefti ranto di me tuo creatore, e delle fot. tigliezze del tuo nemico, quanto conoscerai la apprello: E dicendo a lei: Ami tu me? Ed ella avendo rifposto: Non vi ho giammai amato, o Signore; il Signore le diffe: Non accetterefti tu, fe folle necel. fario, i fupplizi della morte per mio amore? E Margherira rilpole: Signore, ne grazia ne ricompensa decti a me, ne a quainnque altra creatura che muoja per voifemore che da chi foffre i fupplizi non vi allontanate, ma state con ello lui. Allora il gratifimo Dio aggiunfe dicendo: Di al mio tervo, che t'allegnai per Padre spiritunle nella Confessione, che metta tale studio in tutte quelle cole che debbon farfi, the posts meritamente appellarsi mio figlio: E tit nelle tue orazioni invitami con maggiar riverenza, e dimmi: Quando verrò a voi, e vi troverò, Salvator mio: e non dire, come finora dicefti: Venite, o ritornate, o Signore; dovendo tu como di me bitognola venire con riverenza a me.

§. 29. Nella festa de' Santi Giovanni e Paoco, dopo la comunione del Corpo del Salvatore, tofto will Margherita una voce che le diceva: lo fono il Pane vivo, che ditcell dal Cielo: fe alcuno mangerà di quetto Pane viverà in eterno. Per le quali parole reia mentalmente gioconda, rendette grazie alla divina benignità, che avea permetfo d'effer da lei ricevata. E follevata in ettafi di mente, vide l'umanità di Crifto vettita di un veftimento bianchissimo intessuto di ttelle d'oro; e la Vergine Madre vestita di un abito d'oro e di color celefte. E avendo interrogato, chi foffe quel bellitlimo Angiolo che frava affittente, le fu raposto dal fommo Re, che quegli era Michele Principe della Corte celefte, il quale è sempre pronto per ubbione alle divine ordinazioni, e adempte fenza fatica la divina volontà. Invitata pertanto dallo Iteffo Re, la cui fplendidezza ltava contemplando, fu condotta dalla parte della piaga del cottato: e perche della derava di l'are avanti la faccia, a lei difse il Signore, che perciò era stata posta nella parte destra per darle una caparra di dover effere in compagnia di quelli che faran benedetti . E foggiunfe il Signore: Tu credi nelle tue deboiezze di venir meno, e di utcire da questa vita; ma non passerai da cotefto mondo in quest'anno, e neppur nel feguente. Perocche la tua vita è di tanri anni, quanti ne ha ordinati la volouta e fapienza mia; ne il numero de

rum numerum vite nue refere medo tibi (39.). Ta ditis, quad frequente dublisa me reciper; E qui tibi concedo, quod me possi reciper somi de: Nam siu e Nam s

0-

ce.

ta

i ho

e le

ecef.

170-

quaquat voit pon vi A lora Di al e fpiti-

sie fto.

a fig'rat

verro &

· 200 \$

a litte

no di pe

inventi e

Chepo del

Uni 100

vivo, che

magert di

er le gent

ndt, mi

12 , ch: 3-

crisit. B

· [ gmill

ento here

; e la Va-

1 4 000 5

22310, 00

e (1111 26

o Re, che

Corte co

per sook

max fee.

endidens

dalla par

rche delle

a lei die

:323111 3

ili che fa

nit meno.

ion palle.

10, 0 00

03 viti 6

12Ti 12 W

meto de

me.

giorni di tua vitate lo notifico per ora (23). Tu dici, che dubiti di frequentemente ri- eevermi, ed lo ti concedo che tu polla ri- eevermi ogia giorno. Perocche come ci diffe F. Giovanni, in ogni Comunione che fraia di me, concedero movo lume all anima tua; e attingerai dalle mie Plaghe at altre es l'amiliari allocuzioni, che ti mondo non può capire, nè debbono a lui manifetanti.

## CAPUT VII.

De puritate conscientie, & frequenti Confessione & Comunione.

C ratrum Minorum plantula Christi famula Margarita in fue conversionis primordiis non santum femel mtebatur confiteri qualibet die, uerum etiam cum tlesu & plantu repentinos detegebat coram aftantibus fotiabus continuata iterum ciebus veto generali confef sione corain me confessore suo (1), cum geini tibus delorofis, & circumfantiarum expressione. mirifica, ficut ei oranti fuerat diuinitus preostensum, ad optatum diem beati Juliannis e-uanzeliste ieiunando & orando deueniens, in Oratorio predictorum Fratrum, populo recedente, appenfa cordula pro torque ad collum, madidata facie, capiteque nudato, coram altari bente Virginis fe prosternens, ad dominici Corporis Sucramentum, tremens, & totaliter effecta fubito pallida, reuerenter acceffit: Et resepto Corpore fummi Dei, inter aftantium brachia infensibilis effecta, declinauit, arque defecit. Tunc pre diuini gustus dulcedine cepit ferenata facie iocundari, rifumque pretendebat angeinum, & dicebat: Hanc coriatam diuino

## CAPO VIL

Della fua purità di coscienza, e della frequente Consessione, e Comunione.

6. 1. 7 a pianticella dell'Ordine de' Minor? , Serva di Cristo Margherita, ne' primi tempi di fua conversione, non folamente si confessava una volta il giorno, ma inoltre con pianto e gemiti scopriva in prefenza delle Compagne aftanti gl'infulti repentini degl' interni pensieri. Una volta pertanto, avendo fatta di nuovo per otto giorsi continui, presto di mesuo Confessore. ( r ) con gemiti doloroli, ed espressione ammirabile di circostanze, siccome in orazione erale stato già mostrato da Dio, la confesfion generale, giunta tra digiuni ed orazioni al bramato giorno di S. Giovanni Evangelista nell' oratorio presso la Chiesa de predetti Frati, partito il popolo, prostra-ta con fune al collo, con faccia lacrimofa, e col capo nudato, avanti l' Altare della Beata Vergine, accostossi tremante, e tutta pallida, con formma riverenza a ricevere il Sagramento del Corpo del Signore: e ricevuto che ebbe il Corpo del Sommo Dio, tralie braccia di alcune donne afranti fatta come infensibile, cadde in deliquio e venne meno. Allora per la dolcezza del divin gusto, comincio con faccia ferena a rallegrarfi, e mandando fuoraun rifo angelico, diceva: Queft'allegrezza. mebriata di amor divino, che io avea di-

Ame-

<sup>(32)</sup> erfére mede tibi. Questa é la quarta volta, che ricusa il Signore di rivelare a Margherita il termine di sua vita mertale, avendo parimente ciò ricusato nel 5. 16. del Cap. IV., e ne. 65. 32. e 32. del Cap. V.

<sup>(2)</sup> ceram me Confessore sue. Qui si ripete il racconto delle Consession generale, e susseguinaate Communione fattesi da Margherita, e riferite nel \$. 6. del Cap. II. Vedazi la Nota 16. sopra il medesimo.

The stitution states per dit Nationalities and present in host cler Solution commission present in the fact of the Solution commission present in distinct, spectral could fel appropriate and the stitution of the state of the s

6. 2. Ad tam altishmum Sacramentum Corporis Christi reverenter fe preparans, ante oratienem cellam totam purgabas a puluere, dicens quod uie tegi deberent auro puriffino, unde transituri funt cum Thefu Christi corpore Sacerdotes. (2) Unde liquefiebat ut cera cum eius prefentiam feutiebat, & retinebat cereum ad Christi Corpus illuminandum. In tantum namaue iplam allexerat dinine fuanitatis notitia . & de. terrebat fue confideratio uilitatis, aued auiditatem frequentande comunionis retardabat humilitas. & formidinem ex aduerfo mentis auditas animabat. Es propterea ualde admirans de pugna tam nova, quam fentiebat in fe , cum tremore ac fletu cepit tante nouitatis inveffigare principium. Cui Domimus respondens ait: Non timeas, filia, nec mire. ris, quia quelibet anima cupiens tam nobilifimum Sarnamentum recipere, fic deberet a cun-Elis purgari defectibus, ut folari munditie fimilis uideretur. & effet.

§ 9. Christi famula Mengerita, dum in oratione gratifina Doe diceres; quod tam uitiffine creature se numquam Christist comunicare deberet, responsium accepte a Domino, quod spendere tam unrisso non ceta indua urtan tum, pro se ianumunodo, se us escappa tam dignatus quactionis, spen assiperatus redamnis mandata pel giorno di Natale, il Salvatore di tutti riferbommela a quelto giorno. Dipoi con occhi aperti ed immobili nulla vedendo, recercandola il Signore che al fuo cuore parlava, quanto in quel giorno foste cresciuta l'anima fua, a lui ritpose dicendo: Signore, l'anima mia ora è maggiore di tutto il mondo, perchè ho in effa voi, che i cielt e la terra contener non possono. E chiedendo con pianto che fosfele continuata la prefenza del diletto fuo Dio, comincio a temer talmente della fortrazione di quella dolcezza, che altro fare non potca che piangere. E disse a lei piangente il Signore: Mia figua, lappi accertatamente, che con quello timore tu del

ritornare alla tua cella. 6. 2. Preparandoli Margherita con fomma riverenza a ricevere il sublimissimo Sacramento del Corpo di Crelto, prima di metterfi in orazione purgava elattamente tutta la Cella dalla polvere; dicendo che le vie per dove paffar debbono i Sacerdoti col Corpo di Gesà Crifto, dovrebbero ricopristi di puristi no oro. (2) Onde quando fentiva approffi parfi la prefenza di luiftruggevali come cera, tenendo la candela in fua mano, per far lume con essa al corpo del Signore. Tanto poi la tirava la notizia (perimentale della divina do:cezza, e tanto per l'altra parte l'atterriva la confiderazione di fua vitta; che l'umità raffrenava la brama di spello comunicara, e la bramofia animava il timor della mente. Ond'è che molto ammirandosi di quelto nuovo contrafto che in fe fentiva, cominciò con tremore e pianto ad invettigare il principio di sì gran novità . Cui rispondendo il Signore le diffe: Non temere, o figlia, ne ti ammirare; perche qualunque Anima bramofa di ricevere si nobilitimo Sagramento, dovrebbe effer cost purgata da tutti i difetti, che fembralle, e folle

fimite alla mondezza del fole.

5. p. La Serva di Crifto Margherita, meatre in orazione a Dio gratifima, diceva,
che a si vilifima creature Crifto non dovrebbe comunicardi giammai; ricevette in
rifionta dal Sigone, che ella non car alita riveltita di al maravigliofo filendor
di virth per folamente; ma affioche
coll'efempio di vocazione si fingolare di
defie a difiorgratu tana piena forenza di po-

ple-

(a) Isundatu. Parini qui della preparazione alla Comunione; che Margherita faceva; allorché non potendo per le lue infermuti portanti alla Chiefa, pregasa il Proco di potare a Lei la Sagrofanta Eucarifità alla propria Cella; come ne' 55, 26, e 27, del Cap. V., e ne' 55, 26, e argg. del prefente Cap. VII.

CO-

plenaria ad finum misericordie donaretur. Es dixit ei qued tempus appropinquabat, in que ditanda erat muneribus gratiarum, & cum fumma deuetione fideles cuperent audire lequentem, & eius tunicam lacerare deuste; & ad ipfam accederent de propinquis prouinciis, & remotis. De promissione plus oculis uidimus, quam in isto Codice legere ualeamus: Nam multi ueniebant ad eam de extraneis prouincits & remotis, ut ean poffent uidere, audire, & tangere, & a fuis pejtibus liberari.

ú

110

100

515

n el

[ 9.03

,o (st 12 106

20:30

e ta dd

na fatte

E 70 St

12/54 6

district to

nio che

Sicrios

-h/x 10 ft

Ac 964 121 016

3 (31)3

on eli a

2 (4.41 2

1 30 (224

rea hos

unid m

unerly . til t merte.

di quita

v1, 0003

erfrant i

PN000120 mere, of

dns appr

nok 100

1st par413

fe, e file

crits, not it, derth

:0 000 03

icerett if

on en fr a falenda

11 10 CH

Breome B

1022 di 10-(2)

و ما د ؛

: 11. 16.1

S. 4. Confeientie puritatem fectantem bic Salnator redarguit, quia propter metum cercum Rantium perfonarum, feruorem ipfum requirendo cohibebat, uel celabat. Mandauit etiam puriffine fponfe fue, ut qualibet die ad minus femel consteretur tali Fraire (3) (Fr. Juacte) cunaabatur; tum quia plus altis conjessoribus redarguebat eamdem . Et ideo dixit famule fue quad ratione cure pre ipue, quam confessor suus de 1/a gesserat, reservabat eidem munus gratie fetialis, Hec eft illa Margarita, que a comunione corporis Christi fepe fe liu nuiter fubtrahebat, nun ex contemplatione maieftatts excelfe, tunc ex confideratione proprie uilitatis. Ex qua humilitate inclinatus Altiffimus art: Filia, non te fubtralias, ut cerifti, a mei Corperis Sacramente; quia fic est cor tuam iam purgatum a uttis, qued ut me sepe recipias tibi mando. Tu uero confessort tuo de tuis de-fedibus te accusa, & secularibus parum loquere, cum pondus erationis ferre priftino more non ualeas, propter infirmitates. Ana igitur filentium , & fi potes cominue confiteri priulauam comedas, millatenus negligas adimplere. Es ficut agebas dum ibas ad locum Minorum Fratrum (4), ita priufquam cibum futer ritornare al seno della misericordia. E le foggiunfe, che il tempo fi avvicinava, in cui doves effer arricchita di doni così copiofi di grazie, che i fedeli bramerebbero con fomma divozione di udirla parlare, e di strappar divotamente la di lei tonaca, ed a lei verrebbero dalle vicine, e Iontane Provincie. Dell'avveramento della qual promella più vediamo cogli occhi di quel che possiam registrare in queste Carte: poiche molti a lei venivano da eftere e rimote Provincie, per poterla vedere, alcoltare, e toccare, ed eller liberati da' lor pestiferi guai.

S. 4. Intenta Margherita a confervare in tutto la purità di fua coscienza, in questo la riconvenne il Signore, che per tema delle persone circustinui, raffrenava o nascondeva il fervore nel cercar lui. Comandò altresì alla puriffina fui Spofa, che almeno una volta il giorno si confessalle al tal Frate (3) (cioè a F. Giunta); sì perchè preilo il predetto Confellore provava magg or vergogna; sì perche più degli altri Confessori la riprendeva. E perciò disse alla fua Serva, che a riguardo della cura fpeciale, che il fuo Conteffore aves avuta di lei, a jui riferbava, un dono di grazia speciaie. Questa è quella Margherita, che or contempiando l'eccelfa Maettà dell' Altiffimo, ed or confiderando la viltà propria, fpello fi afteneva umilmente dalla comu-nione del Sacro Corpo di Critto. Dalla quale umiltà piegato l' Altiffimo, diffe a lei: Figlia, non ti aftenere, come già comineralti, dal ricevere il Sagramento del mio Corpo; perchè il tuo cuore è talmen-te purgato da vizj, che ti permetto non folo ma ti comando di ricevermi spesso. Tu poi spesso ti accusa de tuos difetti al tuo Confessore, e poco parla co secolaria non potendo tu, a cagion delle infermità, fosteper come prima il peso dell'orazione. Ama pertanto il filenzio, e fe puoi confessarti continuamente prima del pasto, non tralcurare di farlo. E ficcome facevi quando andavi alla Chiefa de' Fratt Minori (4),

(3) sali fratri: Il Frate sale, di cui qui si sopprime il proprio nome; e al quale ingiugne Crifto a Maigheilta di confessassi almeno una volta il giorno ce., è fenza dubino il Padre Fr. Giunta reguliratore di questo fatto, come di tutta sa Leggenda, il quale (come anche notossi nell' Annotaz. 18 sopra il Cap. VI.) sempre per umilta supprime il proprio nome, ogni quaivolta si tr tia di riferir qualche cofa a lui ftesso onorifica.

2405 .

(4 at Leum Minerum Fratrum La Confessione quotidians, che (come nella Nota preced.) avea ordinato Crifto a Margherita di fare al Padre Fr. Giunta, quindo era in grido di portarst alla Clitefa de Fratt Minort; qui le ordina di farla al medesimo nella propria Gella, quindo attefs l'infermità non potea portarsi alla Chiefa. Gh altit Frati pot, a quali le dice il Signore, the manifeft la fu. vita, per non reftare inganoata dalle tentizioni, quelil fono fpecialmente, de quali si darà il Catalogo nella moltra Dissertaz. IV. De Genjeffers, e Diretteri ec.

mas, confitearis Fratri defectus tuos; & Fra-

tribus etiam supradictis semper detege uitam tuam, ut nulla temptatio te decipiat.

S. 5. In Matris Summi Dei Annuntiatione, dum folito more cum fletu ad Chriftum recurreret, Superne consolationis irradiata Splenderibus, quefivit a Domino fi effet ipfius anima a uitiorum maculis defecata? Que ei respondit, quod nil grave oculos sue maiestatis offendens in eius mente remanserat expiandum. Et ait: Ideo benedico sibi , & uolo quod amore met teipfam diligenter ab omni defectu cuftodias, & me cum uolueris recipias omni die . Qui diui. na repleta dulcedine rogauit Altifemuin, ut ita cor eius dignaretur munire uirtntibut, quod nil de cetero, preter Deum, poffet intrare in illud . Mane itaque facto cum Miffarum folemtniis intereffet, tam exceffeuns in ea creuit feruor amoris, quod subprimere uocem in confpe-Etu aftantis populi non ualebat. Ipfa quidem born infusa lacrimis, fatigata suspiriis, con. fefforem fuum quefiuit, & quod differret fibi dare corpus Altissimi post Missam connentus, humiliter postulauit, ut mentalis ebrietatis feruorem humanis aspectibus, atque laudibus eccultaret: Nolebat enim coram populo cordulam fibi ad collum ligare, & capite nudato ceram altari Fratum, ymbribus laccimarum perfusa accedere (5); ne de fimulatione, aut fictione aliqua eam temere judicarent; fic namque tune gapiebatur in Deum, ut aftantes liquido crederent, eam prefentialiter fuum ernere creatorem . Recepto igitur tune corpore fui fanctiffimi Creatoris, ille qui id animas functas fe transfert, locutus est ei dicens: Conside, filia, quia tu es dilecta mea, & difcipula mea. quam conferuabo in gratia, defendam in temptatione, confolabor in angustiis, & du am te en witam eternam. Credis enim; quad fim uecosì avanti di prendere il cibo confessati dal Frate tuo Confessore; ed anche agli altri Frati suddetti fcuopri sempre la vita tua, affinche tentazion veruna non ti for-

prenda ed inganni. 6. 5. Nell' Annunziazione della Madre del Sommo Dio, mentre fecondo il folito ricorreva piangendo a Crilto, irradiata dagli folendori della confolazion funerna, ricercò dal Signore, se fosse l'anima fua purgata dalle macchie de' vizj? Il quale rispose a lei, che nella di lei mente niente rimaneva da espiarsi di grave, che potesse offender gli occhi della sua Macftà. E foggiunfe: Perciò ti bened co. e voglio che per amor mio ti guardi diligentemente da ogni difetto, e che quanvo vorrai mi riceva ogni giorno. La quale ripiena di divina dolcezza pregò l'Altiffimo, che fi degnaffe di munire il fuo cuore di virth in guifa, che nu la poteffe in avvenire entrare in ello, fuori che il folo Dio. Venuta la mattina pertanto, mentre affifeva alla Mella folenne, crebbe in essa così eccessivamente il fervor dell'amore, che non potea in presenza del concorlo popolo tener foppressa la voce. In quell' ora medefima tutta bagnata di lacrime, affannata da' fospiri, cercò il suo Confessore, e lo prego umilmente, che volesfe differire a darle il Corpo dell' Attiffimo fino a dopo la Messa Conventuale, affinchè occultar potesse alla veduta ed alle lodi degli uomini il fervore della mentale ebrietà: Perocchè non volcva in prefenza del popolo legardi al collo la corda, e col capo nudato, hagnata da un profluvio di lacrime, accostarsi all' Altar de Frati (5); affinche non la tacciastero di qualche simulazione o finzione; effendoche in quel tempo era ella talmente rapita in Dio, che gli aftanti tenean per certo, che vedesse presenzialmente il suo creatore. Ricevuto pertanto il corpo del suo Creator fantiffimo, quegli che fi trasfonde nelle a-nime fante a lei par'ò dicendo: Confida, o figlia, perchè tu fei la mia diletta, e la mia discepola, che io conservero in grazia, difenderò nella tentazione, confoleiò nell'angustie, e condurrò alla vita eterna-

rus

(5) actedore Vedesi qui, che l'umilissimo contegno in acconturi alla Santissima Comunione ulato da Margherita nella fervida Comunione da lei fatte nella Peda di S. Giovanni Evangeli- da dopo un editissima Confession generale di otto giorni fireita nel 5. 6. del Cap. II., end 5. 1. del Csp. prefenne; sa folita di osservario anche nelle altre Comunioni, che fece di poi accofiandosi, cioè, al Sicro Altare con corda al collo, e con cap no ulato, e ricoperta di crime, che per dolore di sue colpe insieme, e tenerezza di affetto verso il Signore, copiosiamente referva.

confedit nche mi ME IS THE non ti forella Mitte

ndo il frit-Bo. imit 12:00 funct olle l'anita vizi ? I) que di lei ment di gerre, ch ala fun Mis bened co. t i gumb di-, e che qui orna. Liga

za prezo TE i where it is · ou la por ir a fuori che li lia pertanto , ma cone, create s il fervor del's orefenza del cueffa la coct. l bagnate & an cerco il foo Ca sente, the con rpo dell'Ares mventuale, m a vedati el if nre delle mest O'CVS IS PICTO lo is cords, to a un pentium à har de Frie ero di qualete ili naoche u a e rapira in Dis ser cereo, che e fuo crescer. o del foo Cest trasfonde mit dicendo: Cocid ia mia diferni onfervero n p tazione, conis 10 alla vita ten del Cup. IL

e ricotern t

il Signette Diff

rus Deus, eterno Patri Filius coequalis? Et Margarita respondit : Non folum credo , let uehementer admiror, quomodo non totaliter anima mea liquescit in presentia tua. Et timens ne cum aliquo defectu, Christi corpus fum fiffet , benedixit et Dominus ; & dixit quod purgauerat eam, & recordaretur uerbi, quod beato Paulo dixerat: fufficit tibi gratia mea. Et quia dulcedo illa mirabilis fubtrahi widebatur, ob hoc feminina caput fuum reclinauit, dicense Ubi es, o fumma dilectio mea? rogo te quod animam de corpore isto educas, ut liberius teeum fim. Ille utro qui sua bonitate suauiter cuncta disponit, in lacrimis postulatus Margarite dixit, quod ideo ipfam in timore posuerat, ut implerentur omnia, que de ipfa feripta fuerant : & quod in timoribus fuam uitam duce. ret & timiret (6).

§. 6. Ignis amoris adeo in ipfius erat ani. ma cumulatus, and tam in publico, anam in priunto, in magna Dei dukedine posta di eret: Domine, Domine, uhi es? Confessor autem fuus, qui femper fuit de flatu falutis eint zelotipus, dicens quod di eret: Donine Pater. Fili , & Spiritus Sancte; aut Domine Thefa Chrifte; respondit dirent: Ego illum unicum & eternam Deum inuoco, qui eft Pater, Fiuerbo timeret, Dominus dixit ei: fatis, filia. michi placet modus, quem tenes, quia tue denotionis intentio dirigitur ad maiorem deferiptionem mee dominationis. Sicut namque Vicarius meus (7), in quo pofui plenitudinem po-

Perocchè credi tu che lo fis vero Dia, e . Figlio coeguale all' eterno Padre? E Mirgherita rilpofe: Non folamente io cre lo cio; ma resto grandemente ammirata come l'anima mia con totalmente fi liquefaccia in prefenza vostra. E temendo esta di non aver ricevuto il facro Corpo di Crifto con quilche difetto; la benediffe il Signore, e diffele che l'avea purgata; c che rammentalle di ciò che detto egli av. a al beato Paolo: Ti bafta la grazia mia. E perchè le fembrava che quella ammirabil dolcezza le veniffe a mancare; perciò mezzo morta piezo il capo verso il petto dicendo: Dove fiete fommo Amor mio? Vi prego di estrarre l'anima mia da questo corpo, perchè più liberamente lo fia con voi. Quegli poi che per sua bontà dispone suavemente tutte le cose, pregato da Margherita con lacrime, diffe a lei , che perciò l'avea posta in quel timore, affinche fi adempiffero tutte le cofc, che già di lei erano state scritte, e le predisse che doven tra i timori condurre e finir la vi-

ta (6). 6. 6. Il fuoco del divino amore ricolmava talmente l'anima di Margherita, che tanto in pubblico, quanto in privato, immerfa nella dolcezza del suo Dio diceva: Signore, Signore, dove flete? Il di lei Conf-fore poi, che sempre su zelante di sua falute, avvertendola, che dicelle piuttofto: Signore Padre, Figliolo, e Spirito Santo; oppure: Signor mio Gesti Crifto, a lui rispole ella dicendo: lo quando dico, Signore, Invoco quell' unico ed eterno Dio, che è Padre, Figliolo, e Spirito Santo. E cominciando ella a temere foora quefte parole, il Signore le diffe: A baftanza, o figlia, a me piace il modo che tu tieni . perchè l'intento della tua divozione è diretto ad esprimere maggiormente la mia dominazione fuprema. Perocchè ficcome il

mio Vicario (1), in cui ho posta la pie-

(6) & fairet: Ecco qui puovamente predetto a Margherita da Crifto, ch' Ella in tutto il corso, e sino all'ultimo di fua vita ferchbe fiata anguftiata da continui timori, febben confermata in grazza (come nella Nota 18. fopra il Cap. IV., che potrà rileggersi 1, E ciò perchè si adempissero le case scritte di Lei; cioè da esso a Lei predette, e fatte scrivere, tralle quali prin-cipalmente la registrata nel 6 33. del Cap. V., vale a dire di voleria sempre conservare in timore, affinche Ella crefcesse fempre nella fua grazia; la qual cofa le fu più volte, e in diversi tempi replicaca

(7) Vicarius ment ce. Fremeranno qui senza dubbio in pretesi moderni Riformatori della Chiesa al sentire, che Crifto dà al Papa assolutamente senza limitazione, e come per eccellenza il zitolo di fus Vicario, e che asserisce di più aver polia in esso la pierecea della pereda, cioè la giurisdizione sopra la Chiesa universale; mentre essi non altro meditano, ne van machinindo tutto di (affin d'introdurre feisml, e confusioni nella Chiesa medesima) che di uguagliare ap Papa nell'esser di Vicario di Crifto, e nella giurifdizione spirituale, qualunque altro Vescovo;

1738 al maiscen für flaus perfektionst meinstelle Hoppe, ist Haus rindelten in meinstelle Hoppe, ist Haus rindelten in meinstelle heutinist, quali degniert mechale un term, met in meinste. Et quie timen hollte deceptionen direktit Domine, Salutater mein; meinstelle meinstelle Hoppe in de Maria Virgene natus, qui te dura etelem giptica. Et diamartin eliponisti Domine, in elongonist Chilliu eliponisti att. Noisi ti mee, pilio, quia can siti sidette quod defrineren see, pilio, quia can siti sidette quod defrineren see, teium finn, and tuas fedendas temperitantis.

S. 7. Cernens fe Christi famula Margarita nelut triticum fub tribula pofitum, quantum ad penarum moleftias diverfarum, quas tolerabat, dixit: Domine Thefu Chrifte Fiti Patris eter. ni, qui de Virgine nasci dignatus es, hoc mecum agat mifericordia tua, ut omnes afflictiones, quas fero pro tui honore nominis, tibi placeant. & in eis de cetero non abmictam ciborum abitinentiam, orationem folitam, 69 uigiliarum continuationem, & latrimarum effufionem, quas michi ufque nune tua curialitate largitus es . Hec est emm confolatio mea, ut nunquam corpori meo parcas. Nam fi tua me unit dampnare iufittia, ut fum digna, concedatis michi interim quandiu uixero, quod puriffime tam mente quam corpore tibi feruiam . & in nullo de cetero unio te offendam : Et ifto modo parata jum ad omnes pergere penas, Chri-

pezza della potestà, quando vuolfi esprimer meglio la perfezion del fuo ftato, non fi appella Papa, ma Padre Santo, così nel modo tuo di parlare, ufando come un vocabolo più degno, in quella guifa mi nomini . E perché temendo l'inganno del nemico diceva: Signore e Salvator mio. pull'altro cerco che Voi mio Redentore lo udi dire a fe: lo fon Crifto nato di Maria Vergine, che ti ricomprai a forza di duro supplizio. E Margherita replico: Signore, che vuol dire, che talvolta mi lembrate tanto allontanato da me? E Crifto rispondendo disse: Non temere, o figlia, perche quando a te fembra ch'io t'abbia abbandonara, io fon teco per l'edare le tue tentazioni, e teco larò, perché più quietamente tu goda di mia do!cezza.

§. 7. Vedendo la ferva di Cristo Margherita, che quanto alle moleftie delle pene diverse che tolierava era ella come grano fotto la trebbia, disfe: Signor mio Gesù Cristo Figlio dell'eterno Pidre, che vi degnafte nafcere da midre Vergine, quefto faccia con me la vostra misericordia, che tutte le afflizioni che io fopporto per gloria del vostro nome, piacciano a voi, ed in esse non tralasci in avvenire l'astipenza de cibi, la l'olita orazione, la continuazione delle vigilie, e l'effusion delle lacrime, che fino ad ora per vostra beniguità mi avete dispensate. Perocchè queita è la mia contolazione, che mal non perdoniare al mio corpo: E te la vottra giuftizia ini vuol dannare, come degna ne iono, concederemi frattanto fin che vivo, che purifimamente a voi ferva, tanto col corpo quanto coll'anima, e che con niun peccato in avvenire vi offenda: Ed in tal guita fon pronta ad incontrare tutte quante le pene. Cristo poi piegando le orec-

flus

accordando al Papa foltanto, e come per fargli finezza, quella femplice primazia, e maggio-121-22 di enore sopra gii sitri Vescovi, che suol riconoscersi nel Primogentto di una famigia sons gli altri fratelli minori; e quella non per divina, ma per umana ifittuzione da Critto tollerata pruttofloche ordinate. E forse non mancheranne di tacciare quanto in quefto luogo si all'libuice da Ciffu al Papa, come non veramente pronunziato da Critto, ma come feritto fecundo i pregiudizi del suo cervello da uno Scrittote dell'eta di mezzo, fanatica adulatrice del Romano Pentefice. Potrebbero agevolmente cofloro, ae volenero, correggere lo firavolto loro pensate, se non coi trandare da per fe flessi l'aptica, e non mai interrolta ferse della credenza cufficas su quello puntos almeno col degnar di un occhista gli Sentti degli Apologifti della Religione, che anche in quefto corrottissimo Seculo, la Dio merce, non mancano. Ma ocenpati unicamente nello spacciare le loro empie folite, e nel darsi la gloria di procurar de Piuseliri all'errore, e all'empietà, ban troppo impegno di chiuder essi gli occhi a quella luce di verità , dal rimirar la quale si fludiano diffrarre gli altri Lasciamo però noi nei lor delli quest'infeliel, e godismo di sentir cui dalla bocca dell'iocresta bapienza, assertta di nuovo al Romano l'ontefice la insigne prerogativa di suo assoluto Vicario in terra, e di suo Pies petesgiarro fopra tutta la Chiefa, che gia gli avea conferita in S. Pietro, di cui il Romano Pontefice è Successore legittimo.

foripreces inclinans, ait: Filia; recipe me fepius folito; quia per mei corporis utfionem & fum-105 ptionem Leuotam, ad tam multiformium mune. sì ne ra gratiarum afcendere meruifli, & hoc fuit tue magnum falutis, & confolationum principium . Nec mireris , fi post acceptam requiem , plus aliquando affligeris, & temptaris, quia pregustate suauitatis subtractio tibi fit, ad tue fidel maiorem prebationem: Nam quoulque ine tecum fentis, te nulla pena pungit; Set cum fubtrahi tibi wideor, in anguftia remanes; & tamen tecum fum per gratiam, quamuis quoad dulcedinem midear abfentatus . Suftme igitur cum omni patientia penas tuns, quia tu nosti, quare tu pateris tot adnerfa. Et quid dices, fi non dimifero tibi nifi timorem, amorem, temptationes, & penas? Renertere fine dilatione ad illam cellam (8), ad quam te Frater Johannes redire iufferat, ubi uoces tui deuoti feruoris fecurius eleuabas. Et quia tibi uidetur quod regressus ifte, propter apparentiam leuitatis, materiam prebeat aliis murmurandi , hanc ue. recundiam penofam ideo tolera, quia mulieri te inuitanti ad aliam cellam (9), non exprefifti tuam plenarie uoluntatem, fet excufande te, dicebas, qued eras ire parata ubicumque Fratres , quorum cure commifa es , te locare decreuerint. Reuertere, inquam, ad cellam illam (10), in qua te antiquus hoftis in ferpentum fpecie moleflabit. Tu enim fcis, quen. tas confolationes in Superiori cella, ad quan de mea woluntate perrexeras, recepifti, tuxta promiffionem quam tibi faceram. Et fi dubitas de murmuratione loquentium contra hoc, recordare quod de me uero & fummo bono etiam

extitis marmuratum.

flus autem sue pietatis aures ad has humiles chie di sua pieta a queste umili preci, le diffe: Figlia, ricevimi più spello del solito; perché per la visione, e recezione divota del mio Corpo, tu meritafti di giugnere al confeguimento di tanti e si vari doni di grazia; e questo fu il gran principio di tua falute, e di tue confolazioni. Ne ti ammirare, fe dopo ricevuto un po di ripofo, fei qualche volta più afflitta, e più tentata; perchè a te fi fottrae la pregustata soavità, per far prova maggiore della tua fede : effendoche fino a tanto che tu mi fenti teco, niuna pena ti punge; ma quando fembra ch' io mi tolga a te, tu timani in angustia; e tuttavia rimango teco per grazia, quantunque in quanto alle dolcezze fembri allontanato. Sopporta adunque con perfetta pazienza le tue pene; mentre fai per qual ragione tu foffri tante avverfità. E che dirai, se io non ti lascerò . che timore, amore, tentazioni, e pene? Ritorna fenza dilazione a quella Cella (8), alla quale Fra Giovanni ti aveva ordinato di ritornare, ove con più ficurezza alzavi le voci del tuo divoto fervore. E perchè ti pare che questo ritorno, per una certa apparenza di leggerezza. porga agli altri materia di mormorare, tollera questa verecondia penofa: tanto più che alla donna che t'invitava ad altra Cella (u), non esprimesti plenamente la tua volontà; ma ti scusasti dicendo, che eri disposta a stare dovunque i Frati, alla cura de' quali eri stata commessa, avessero destinato di collocarti. Ritorna dico a quel a Cella (10) nella quale il nemico antico fot. to fembianze di ferpenti ti molesterà. Poichè tu fai quante confolazioni tu ricevesti nella Cella di fopra, alla quale per mia volontà tu ti eri portata, fecondo la promella che io già te ne avea fatta. E se dubiti della mormorazione di quei che di ciò parleranno, ricordati che anche di me

S. 8 Paffionis Chrifti uestigia Margarita fequi defiderans, nil in diebus ueneris guftare cupiens, nift merorem & luctum, diebus illis comunicaré nolebat. Quapropter Saluator ei lo-cutus est dicens: Cur me die ueneris recusas

vero e fomino bene fu mormorato. S. B. Defiderando Margherita di feguitare le pedate di Cristo, e bramando perciò ne' giorni di Venerdi di non guttare fe non trift-zza e pianto, non voleva in tali giorni comunicarfi. Per lo che il Salvatore parlò a lei dicendo: Perchè ricufi Z 2

[8] ad illam cellam. Richiamisi qui per dilucidazione del presente passo l'Annotazione 29. fopra il Cap. II. (6) ad aliam cellam. Qui pure si ricorra per ischiarimento del presente passo alla prefata Annotazione 20. sopra il Cap. Il.

re-

(10) ad cellam illam. La mojeftia, che qui predice Crifto a Margherita, che recata le avrebin questa Cella, ciuè nella terza Cella presso la Rucca il Demonio, apparendole in furma di Serpente, leggesi avverata nel 5. 10. del Cap. X.

8 75 21 10-10 40 min, ntore, di Miiorza d ico: Sion fem-E. Crifte 0 6251

are to tet 20 Mg : com: 3% or min Go ire, che el gine, cit diction23 coparto pd 1200 1 101 earte l'ab me, h con fution de t volter beli trocche de e 188. 22 ic la soira me degnist fin che title /1, tanto ca he con titl ia: El m til totte cial ndo le orco dic

> 1, e miffe ens fings one de Cets urtho igogo si our franch stummet de Brancho lett dolla creier Apaigt b de NESD. WEST process? &

a quela les oti lar der 4 di septi 1 10 Par Jete others Pett recipere, in qua uelocius ad me deberer accedere, quam in nativitate mea, uel refurre l'ome; cum illa die me magis humano generi coniunzerim per amorem? Illa munque dies est, in qua extenglus in signo crusti, per amoris amplexum totum genus humanum, sicut pater unicum situm, amplexutu sum.

§ 9. Altera uero die temptator, ipfius cellum ingratens, quan principis temberarun perjere juli contra Morgaritam non poterat (11), quali abem 5 meren diectut in cella: Heu, qua ibi apunombe independente naturation in the proposition of the proposition in the proposition of the proposition in the proposition of the

S. 10. Ut ad Christs corpus phépisiment cum retecturia quitbes le aifpont. Saluator infinuat in his methis: Filia, vaquis, conqueres; & multim de irrenerentia faccadatum, qui me in tam magna inutitudine cottale tanguni, rete ma ditiguain, nec agnosfurut. Si crimi me agnosforenti, meratter feirent, quad mulia polli ir rebus cratsi similitudo palentiadinis repeiris per aliquem, cui debet Sacerdos celebrais competicat. El tamen me pollutis mainbut tangere non utentur, fit matus friciunt de me formum (23), quan de latis faciente flataram.

ricevermi in giorno di venerdi, in cui doverdii correra une più volocemente, che nella mia natività, o refurrezione; effendo che in quel giomo più mi congiunfi per amore al genere umano? Perocche è dello quel giorno, in cui dittelo fui legno della Croce, abbraccia con ampieli) di amore tutto il genere umano, come abbraccia un

padre l'unico suo figliuolo.

§. 9. Un altro giorno, il tentatore entrando nella Cella di lei, perchè eseguir non potea contro Margherita i comandi del principe delle tenebre (11), come dolente e trifto andava per la Cella dicendo: Ohime, ohime, e dove andrò? come potrò fostener lo sdegno di chi mi manda a coltei, la quale mi vince colle fue orazioni? E poco dopo fingendo arditezza, faltando con fimulata allegrezza per la Cella di Margherita orante e piangente, fi mile a canrare delle canzone ofcenissime; ed invitava sfacciatamente a cantare la ferva di Cristo, che lacrimava, e con tutto il cuore si raccomandava al Signore. E perchè non gli riulcì di sar cessare la di lei mente dat pianto, ulando il nefando fpirito de' più sporchi improperi la ricopri di contumelie e maledizioni. Ma perche quel vafo di fantità, che in fe portava Crifto, non poteva in fe ricevere alcuna cota, che offender potesse gli occhi della divina maestà; colle preghiere e colle lacrime rispinse e discacciò il tentatore.

§, 10. Affinché fi diffonga ognuno a ricever con riverenza il Corpo di Crifto, il
Salvatore lo infinua a Margheria con quefie parole: Figina, io mi inmento, e moito della itreverenza de Sacerdoti, i quali
in si gran molitudine ogni giorno mi toccano, e non mi amano, ne mi conofeono.
Perocché fe mi conofectiero, faprebbero
veramente, che da niuno potrebbe ritrovarfi giammai nelle cofe create bellezza
aícuna fimile a quella, cui dee paragonarfi
i Sacerdote che celebra. Espur non fi vergognano di toccarmi con le mani lorde; e
mi lanno pila a vile (12), di quel che ami lanno pila a vile (12), di quel che

11

[11] m'n thitet. Scorgisi qui, che anche nel regno delle tenebre, benchè regno di confissione, e di sempitemo ortore, come lo appella Giobbe Cap. 10, 12, 22; avvi mondimeno quiche supernoità, e tiperitramente subordinazione tra quegli spritti malguel il che anche più

chisto apparisce nel §, 16, del Cap XI, di quella Legigenda.

(13) mains faunt de sor formem. Con quella frate: fatere magnam, vol majus forum de aliques, fin éta aliques est pare, che altro non voghte espriments, le non cio, che uni italiani el quella fina de aliques est pare, che altro non voghte espriments, le non cio, che uni italiani el quishente iscendiamo, quando diciamo, date la la closta a bouno, o a più briso prezzo; orde per metifora disse il Bertri nell'Orlandori.

Ta fia dell'attina vita buon mercator; ciote la sprezza iasua poco, la vita istituta. Quindi credit di aver tredotte regulataramente quelle prioci di crittori mains fatiuses de me forum, quant de contra con

Ad quod verbum Margarita timore percusta. Chrifto respondens ait: Cur ergo, Domine mi, tam sepe cogitis, & tam stequentissime inuita-tis, ut sic indigna uestrum suscipiam corpus? Cui Dominus: Ego quidem, filia, eternus Det Patris Filius, de Maria Virgine natus, iam se purgaut a defeftibus tuis. Et ideo benedico te ex parte Patrit mei, Mea, ac Spiritus San-&i , & beate Marie Matris mee .

S. 11. Quodam mane, post comunionem corports Domini, Margarita Super tam dignatius Domini condesensione admirans dixit: Cur, Domine, in cena tua Jude, & aliis te tansum humiliasti, & nunc te ipsum largiendo hamilias? Et Dominut admiranti respondit : Filia, multi funt hodie Jude fimiles, a quibus me facramentaliter recipi, & tractari permi-80. Set quia tu amore mei te fepius exuilli. & cunclis rebus inopem te fecifit, gratiarum donis te induam, & ditabo. Quare in tribu-lationibus tuis ne timeas, quia te michi unicut, & acceptam facient per amorem. Et benedi. Rione confueta re epia, audiuit Chriftum fibi maxima promictentem, que michi fuo confessori proster humilitatem notut referare.

6. 12. In offaua benti Laurentii, tanta post comunionem corporis Christi fuit repleta dulcedine, quod pre defiderio recipiendi eum fequenti die , dicebat : Domine Thefu Chrifte , infinita dulcedo anime mee, ego indigna famula tua cum defiderio me inuito pro die crastina ad fanctiffimum corpus tuum recipiendum. Ille uero, qui se defiderantium unta non spernst, di-zit quod die quolibet dabat ei de comunione defiderata licentiam. Ego feci, inquit, maius donum tibi in cruce, cum passibiliter me do-naui, quam sit islud. Et Margarita respondens ait: Verum eft, inquit, Domine, quoad penam quam tolerafti pro nobis, ques tanto care pretio redemifti . Cuins gratitudini fe Chriftus inclinans , Margarite respondens att: Tu es creatura men, & ego creator tuus; filia, & ego pater; electa, & ego eledut quem pre o. minibus elegisti; ego Dominus tuut, & tu non dico ancilla, fet fotia mea es: Tu alba per innocentiam in me facta, & rubicunda per amorem caritatis. Non ergo timeas me recipevrebbero a vile il fango delle piazze. Alle quali parole, Margherita fcoffa da timore, rispose a Critto dicendo: Perche dunque, mio Signore, mi costriguere si spetto, e at frequentemente m'invitate, cost indegna come fono. a ricevere il voltro Corpo? Alla quale il Signore: Io Figlio dell' eterno Dio Padre, nato di Maria Vergine, già ti bo purgata, o figlia, da' tuoi difetti: E perciò ti benedico per parte del Padre mio, di Me, e dello Spirito Santo, e della beatiffima mia Madre Maria.

S. 11. Una mattina dopo la comunione del Corpo del Signore, Margherita stupefatta di così degnativa condilcendenza del Signore medetimo, diffe a lui: Perché, o Signore oella voltra cena canto vi umiliafte a Giuda ed agli altri; ed ora vi umiliate do-nando voi fteffo? E il Signore a lei stupefutta rifpole: Figlia, fon molti in oggi fimili a Giuda, da quali mi lascio ricevere e traitare nel Sagramento. Ma perchè tu ti fei per amor mio, di tutto fpogliata, e ti fei rela povera di tutte le cofe, io ti veftirò eti arricchirò di doni di grazia . Laonde nelle que tribolazioni non temere, perche effe ti uniranno a me, e a me ti faconfueta benedizione, udl Crifto che promettevale cofe grandissime, le quali per umiltà non volle svelare a me suo Con-

S. 12. Nell' ottava di S. Lorenzo, fu dopo la Comunione del Corpo di Cristo ripiena di dolcezza si grande, che pel defiderio di ricaverto il di feguente diceva: Signor mio Gesh Crifto infinita dolcezza dell'anima mia, io voftra indegna ferva, invito coo defilerio me stella per domani, a ricevere il fantiflimo vostro Corpo. Quegli poi che i voti non dispregia di quei che lo bramano, diffe che le dava licenza di accofterfi alla bramata Comunione ogni giorno. lo ti feci, foggiunfe, maggior do. no in Croce, quando mi ci donai paffibile, di quel che fia il dono che or ti fo. E Margherita rifpondendo difse: E' vero o Signore, quanto alla pena che tollerafte per noi, che ricompraste a si caro prezzo. Alla cui gratitudine piegandofi Crifto, rispose a Margherita dicendo: Tu fei la mia creatura, ed io il tuo Creatore, tu la figlia, ed io il Padre; tu l'eletta, ed io eletto che fopra tutti eleggetti; io fono il tuo Signore, e tu fei, non dico la mia ferva, ma la mia compagna; tu refa candida in me per l'innocenza, e rubiconda per l'amor della carità. Non temere pertanto di ricevermi ogni giorno, avendomi nell'

o di confrim 10/0:00 46 te Mitte fil

131

. 5

200

18 00

:0.00

1000

1500

dicet-

2 come

i manta

: 072270

221. (2)

a Cels d

11.6 2018

ed invit

va di Cri

s il com

serché 100

matte (a)

to de' 10

conturned

el vaio 5

to, cor po

, che aret

Tan medit e rigittet

naturez#

di Crito, il

103 002 00

-710, 6 800

foti, i qui

OTEO 12: 100

connects

, Suprebono

trebbe rico ite belezz

: pirazwiri

1 BOD if vel-

1001 inest; 2

garl che t

vieb

ferm de ale or Braiting to m: 110; tit n: T Orbett Quoti ctil 12, ftan 8 pale it fen?

re omm die, enm in enima tua locum quietis paraueris humiliter & devote.

S. 13. Die quadom, fumpto Filio fummi Patris, tanta fuit fubito pare repleta, ut alte e'amaiet, & diceret, fe effe in delitiis fummi Dei, & beata fentire gaudig paradifi. Cui dum Chriftus diceret, fi effet fatiata mentaliter . respondens ait : Domine Theiu Christe , talia funt gaudia tun, qued etiam in celo gaudens efurne credo per incrementum auidita. tis (13). Tanta etiam, o panit uite, grem modo fumbli , me fortitudine roborafti , quod omni debilitate vemota, & infirmitate fublata. me uera iocunditate replesti . Et Christus ait: Cur ergo me non recipis omni die, cum in te locum ocoris. & quietti reperiam. Et quia timere cepit. ne feruor de donis & confolationibus promifis conceptus pateret aftantibus; rogauit omnes qui aderant pre denotione plorantes, ut fine mora exirent de cella. Verum lux uera fui comunicativa nobis equaliter, dixit ei: Non loquar tecum, ft emiferis affiftentes, cum fecerim te fpeculum peccatorum .

§. 14. Segurni de connectors, uix De Jamula Margarita, Inperintylim lettium poiut tolerare. Our mire mode completa disciente. Qual mire mode completa disciente. General de la consecución de la confesiona de para mire de la confesiona de la confesiona de para mire acreenta fulfina. El des titos quad per me de la comercia fulfina. El des titos quad per per el qual matiera fuerte peretipare, quan unquam ferferis periuquam ad figh percete tique a fecularium accestimien heuristis. Reselt tique a fecularium accestimien heuristis.

anima tua preparato umilmente e divota-

S. tz. Un giorno, ricevuto che ebbe il Figlio del fommo Padre, fentifi tofto di sì gran pice ripiena, che alcamente esclamava e diceva di effer nelle delizie del fommo Dio, e fentire i beati gaudi del Paradifo, Cui dicendo Cristo, se ella fi fentiva mentalmente fazia, rifpondendo, diffe: Signor mio Gest Ctifto, i voftri gaudi fon tali, che anche godendone in cielo, credo che n' avrei fame, mercè l'accrescimento del desiderio (13). Talmente, ancora m'ingagliardifte colla fortezza di voi, o Pan di vita, che ora ho prefo; che rimoffa da me ogni debolezza, e tolta via ogn' infermità, di vera gioja mi ricolmafte. E Crifto diffe: Perchè adunque non ml ricevi ogni giorno, trovando io in te luogo di odore, e di quiete? E perchè cominciò a temere, che il fervor concenuto pe'doni e per le confolazioni promesse, si palefasse agli affanti, pregò tutti quelli che fi trovavan presenti, e per divozione piangevano, che fenza indugio ufeissero dalla Cella. Ma la vera luce che fi comunica a tutti noi egualmente, diffe a lei : Io non parlerò reco, fe tu manderai fuora le persone assistenti; avendoti io fatta specchio de' peccatori .

5. 14. Il di feguente comunicandofi, appena la ferva di Dio Margherita potè tollerar la letizia infufale dall'alto. La quale, giunta in modo mirabile la doicezza al fommo, udl Crifto che il tutto addolcifce, a lei dire cost: Figlia mia eletta, ti benedico per parte del Padre, di Me, e dello Spirito Santo; e ancor della beatiffima Vergine da cui prefi la carne, nella quale fostenni molti tormenti. E dico a te, che nella mia fottrazione ti punifco, e ti purgo insieme dalle tue offese. E perchè apprenderai maggiori fegreti, di quei che tu abbia giammai apprefi; prima che ad eifi tu glunga, foffrirai non piccole affiizioni. Ritirati pertanto dal confabulare colle persone del secolo, che a te vengono; ficcome finora ne avesti desiderio; poiche quanto più tu starai separata dal conforzio loro, tanto più io ti farò vicino.

ro-

(19) pri incrementam salidiaris: Il festimento, che qui esprime Marghetita circa i godinenti, che prora un'Anima del foo Do, si in quefic, che anti'altra viu, è in tutto costione al festimento, che ne avec 3 Gregorio di lui capreno nel Toolita de in Evança, dove diche le deltri festimitali quanto più si gallato, tamopià fe ne ha finene, e quanto piu ni chama a è suolita, tamo piu e fente appetito i birmanta datini sanza a constanta napisa con materiali della considerata, in discontinua del primare della considerata, in discontinua productione del primare della considerata della respitata della considerata della considerata della considerata della respitata della considerata della respitata della considerata della considerata della considerata della respitata della considerata della con

ibe il te de di de 048 Beries. · 10 00 forterra be are 4 71,000 joji ni nà almost er cinare. TEPE TO ferrer co Jaz 1051 970-, pregò mes i, e per de in indigo o

era luce cle mette, die fe to mitt 3100000 nicación, sp trica poce to ilto. Le cue : la do centa totto attoo mit cetti, re, di Me, e della bezze rne, prid sel-E dict Itt panifco, ttl fe. E zeit i, di quei che prima cht si preak the al confabilit he a te perm deli tero; po parata da con i fard vxteo-

TO CONFORM A

propinquior ero tibi. Et dicas confessori suo, quad pares se ad imperiendam tibi suo finanti confissa, secundum sincitarum ordinem feriputarum martum martum. Die quidea et nossissi esperiencia et disigneter precognets, & su ispliu recentes tiatis constito, & te recommendo et dem, sicul ossim recommendameram se Fratri Johann desundo (14).

6. 15. Dominica decima octaun peft Pentecoftem in hora diei prima, recepto cum reuerentia corpore Saluatoris, auditit eun dicentem fibi: Filia, credis tu quod ego fim Do-minus Deus tuus? Et Margarita respondit: Creator meus, Pater, & vera tocunditas cordit mei, cur me interrogas? Es Dounnus ad ecm: Filia, in maiore parte hominum huius fe uli, quantum in eis eft morior, & pauci funt in qubut wunm per gratiam. In tantum etenim me offendunt, quod fi in me uero Deo cadere poffet penaits affectus, protter horrorem uitiorum, que commictant, firiderem cum lacrimis dum comunicant. Nam me indigne recipiendo; denuo crucifigunt, & porrigunt amarius poculum, quam propinitum mi la fuerit a Judeis. Propterea recordare, quod ficut permifi me tangi, & portari in fundam ciuita-tem, & excellum montem ab hofte antiquo, ita Er nunc insurias patror ab inceuote ful ipientibus, & fine devota reverentia tractantibus me. Unde anas Fratri confessori tuo, mandans ei ex parte mea, ut nemini de cetero prebeat corpus meum, nift fit perjona religiofa, uel fecularis, que fui uultus curiofitatem (15) fpre.

E diral al tuo Confessore, che si prepari a darti configil di ur aliute, secondo l'ordine delle me fante Scrittuce. I quali consigli rapporto a se, el sempre li peosi avanti diligentemente, e su con tutta riverenza fara uso del di lui consiglio; ed io ti raccomando al medelimo, come gia si avea raccomandata a Fra Giovanni or defonto (12).

§. 15. La Domenica diciontesima dopo la Pentecoste, all'ora prima del giorno, ricevuto con riverenza il Corpo del Salvatore, lo udi dire a fe: Figlia, credi su ch' io fia il suo Signore Dio? E Margherita rispole: Creator mio, Padre, e vera gioja del mio cuore, perchè m interrogate? E il Signore a lei: Figlia nella maggior parte degli uomini di questo secolo, per quanto è in loro lo muojo; e pochi lon quelli, ne' quali lo viva per grazia. Perocchè mi offendon tanto, che le in me vero Dio cader posesse qualche affetso penolo, attelo l'orror de' vizi che essi commettono, striderei con lacrime altorche si comunicano. Mentre ricevendomi indegnamente, di nuovo mi crocifiggono, e mi porgono una bevanda più amara, di quel che foile quella apprestarami da Giudei. Perocchè ti rammenta, che ficcome permili d'effer toccato e portato nella fanta Città, e in un alto monte dall'antico avversario; così anche al presente soffro le ingiurie da quei che mi ricevono indivotamente, e lenza una divota riverenza mi trattano. Onde dirai al Frate 100 Confestore, comandandogli da parte mia, che a niuno in avvenire dispensi il m'o Corpo, fe non sia persona religiosa, oppur persona fecolare, che dilprezzi la curiofa vanità del suo volto (15), o sia disposta a

(c.) F. Jásensi defendre. Pastro all cierna felicià Fr. Govenni da Caliglione pincipal Director de Margheira, il Signori e lusgo di ceso le sesgona il di Lec Consessor Fr. Giunta, il quale, fische viase Fr. Giuvana, lempre est fatto nel directo la frencia con companio di lus, e cui per robine del Signori enterio di Margheira, depracte da consegni di lus, e cui per robine del Signori enterio di pinci del Margheira, depractica del Consegni del Pr. Giovanni e Calvaro, che doverte saccedere tra il 1388, e el 1393, i menure end 1388 quando Margheira per ondene di cini possono di farra Caliga pretto pinci del Consegni del Conse

(f) yet in matter consistence: Apprendance qui l'Canfennof qual diportième debiano ricernaciei perione del Secolo, prima di hora accordare: Esparament e, manusamente la Secolaria Euuralia: Ed appreni no inscreae le presone fierse del Secolo, con qual tenor di vira, e fertor di proposito vi si debian disporte la topia rutto apprendano le domne la occumit, che vi è di c'purre le troppo vane, e carofe mode di acconcure i lor volti, fe refinate esser non vegiono dalla puteripriamo del Sacrodania Milaro.

unit, vel deserere fit parata, & in mei beneplacitis & preceptis difpafuerit fe feruenter . Nunis enim offendor in comunionibus fecularium. & vita corum. Ve autem animabus. que me indefinenter offendunt, & fine fuarum correctione culparum fumere me prefumunt; quia contra eas alibi examinatio dura fiet Et quia per confrientie lumen a gratia illustrate notitiam habes de fatibus plusimorum; hic est gradus (16), quem te docuit Frater Juncta. Para te interim ad tribulationes, quia uenies in multarum contemptum personarum: que uilificatio de te facta erit loin martirii. aund non infligitur modo, ficut temporibus tyrampnorum (17). Tunc pre timore ne me offendas parue pene tibi maxime uidebuntur. Set ne timeas, filia mea, fotia, & foror mea, cum in presentia personarum minaentur consolationes ti. bi: Nam ideo fiet ita , ut mundo despectior habearis, tueque gratie securius conseruentur.
Dicas etiam Fratri Juncte, quod ordinet se
ad Missas (18), & consorteur in adversita-

lasciarla, e voglia camminar con fervore nell'offervanza de' miei beneplaciti, e de' miei precetti. Perocchè fono offeso nelle comunioni de' fecolari, e nella lor vita. Guai poi a quelle anime che inceffantemente mi offendono; e fenza correzione delle for coipe prefumono di ricevermi; perchè contro di loro si fara in altro tempo un duro esame. E perchè per interno ume di conscienza illustrata dalla grazia bai cognizione degli stati di molti; questo è il grado (16), circa del quale t'initrut Fra Ginnta. Preparati pertanto alle tribo. lazioni; perchè verrai in difprezzo di molte persone: il quale avvilimento che di te fara fatto, fara per te in luogo di martirio, che in oggi non si dà come a tempi de' Tiranni (17). Allora per timore di non mi offendere, le pene piccole ti fembre. ranne massime. Ma non temere, mia figlia, compagna, e forella mia, quando in presenza delle persone, a te si diminuiranno le confolazioni: mentre così farà fatto, perchè tu sia più disprezzata dal mondo, e le tue grazie si conservino con maggior ficurezza. E dirai ancora a Fra Giunta, che offervi ordine e compostezza rapporto alle Messe (18), e si conforti nel-

ti.

(xi) Hie est gradus Cr. Sembra non porco oscura questa espressione di Cristo: Bie est gradus; quanta te devini se. Junulla; rela da une alla lettera: Questo à li grada, circa dei qualta t'altra transcrimente avanti area detico il Sianore a Marghenta, chi Silla per interno lume di cossienza iliustrata dalla Grazia avea cognizione dello stato di mobil; redereri poter dire, che il grado, di coi qui si piarla, ed in cui mirghenita trovavata, fosse quello di discernere gli spiriti, e le coscienze altrai: nel che consiste ia settima tratte grata grati date numerate da S. Paolo I. Cor 12. v. 8. g. e 10; e soggiagonedosi; che natorno a quello di grado era stata Ella sistuita da Fr. Giunta vale delle molte cavate, e circospersoni, che per non resarre illusa un' anima, che in questo grado cossituata si trova, dee onninamente avere; come avverte Giuseppe Lopera nella sua Lucerna misite. Traci. IV Cop. X.

417) for temperatur der eigen schaften die S. Paloi Rom 24. 7. 25. che tutti quelli, che Dio ha preveduto dorer eller Sati per mezzo della Graia lo preparta gib ha altrasi predeficiani ad effer conformi, specialmente mediante il dono della pazienza, a Getà Crifto suo Figiguolo, e modello nottro, e particolarmente modello di coloro, che patricona. Or qualuaque patimento, o pena, che si soffra, o provenza queffa da tormenti inferiti dal Trasmi al nofiro corpo; o provenga del dispetti a noi fatti, o dal disguti a noi cagionati da nofiri maleroli; o finalmente provenza da angulita d'animo, cagionataci da tentazioni ec. tuttociò suol esprimera; Andoa inmeno all'uso, col some di martino. E quastimunque il primo genere di patimenti, o di pene inferite da Trizmi in odio di Crifto, o della confessione della sua Pede, ani il martinio proprimenta del circo contancolo gil altri generi di patimenti, e di pene serio per contanto della sua confessione della sua serio in sulvige ano contanto della confessione della sua contanto della sua contanto della confessione della sua contanto della sua contanto della confessione della sua contanto della sua contanto della confessione della sua della contanto della contanta

(18) ordinar for ad mulgar: Se Fr Giunta non force flato Sacerdone in avanti, portebbesi force interpertare, the quetta espressione: ordinar fix ad mulgar; volesse dire, the si faceste ordinar Sacerdone; ma escendo certo, th Eggi era giá Sacerdone, perché Confessore; par, the nor tibus fuis . reducens ad memoriam fuam meas. & Studium wirtuosum apponat in uincendo

άt

n/e

40164

10/1/18

e tt 51-

6.0%

h nert

1, 1:00

re da ces

, femite

·, 20 f

9111.33.3

dimili cost let

7242 3

Tring C'8

nes sin

modem

igiorti to

of grobs

1 I de Ro

ch' kill 18

in; creici

le quelo d

a gres de

09 1 GER

not cut Pa ht per gol Istit! @

i quelli,cht

ieresi perde

1 Cnfu m

Or quite

Total a

ti da solt

or More

DUL AN LONG

ne deil su

1, e 6 70

men mell

DOLCHO BOD

Martino: 6

ieritte mit

n forse if

ist auben che nat

p(s

S. 16. In Nativitate Filii Dei fecundum earnem; Puer ille qui omnia fecit uerbe uirtutis fue, dixis: Filia, que es in pena, pate modo quicquid uis. Et Margarita respondent ait : Domine Thefu Chrifte . conceditis michi, ut nunquam uor offendam. Et ait ad eam Dominus: Non queris tu uite fuperne reznum? Et Margarita respondit : Concedatis michi , Domine mi , hoc donum quod postulo , ut sember uobis feruiam, & munquam offendans, & poflea michatis me quocunque wultis. Quod uerbum in tantum nato pro nobis de Virgine plaquit, ut ei diceret: Tu es ancilla mea propter Ratum culpe preterite, famula men propter obfequium pennentie, foror mea in statu gratie, & filia propter arram eterne glorie .

6. 17. Post mius diei folempnitatem, conuertens fe Margarita ad fuorum memoriam de. lettorum, in cordis amaritudine, & indicibils copia lacrimarum, generalem confessionem continuani (19), in fletu rauca eft effetta, & pre dolore, diebus octo nec quafi cibum famere potuit, nec dormire. Confeffine completa coram me Fratre J. (Juncta ) confeffere fuo uf. que ad minim em uitium, in Oftava Innocen-tium recepit Christum benorum omnium largitorem, dicens: Domine rex omnipotens, hoc donum postulo a misericordia tua, ut uita mea tibi feruiat. & per exemplum meum, te laudent emnes creature tue, & nunquam tuam uale fue avverset, riducendo alla memoria ie mie, e ponga un virtuolo fludio nel vincer fe fteffo.

S. 16. Nella Natività del Figliuol di Dio fecondo la carne, quei Pargoletto che fece tutte le cof: colla parala di fua virtà , diffe a Margherita: Figlia, che fei in pena, chiedi ora ciò che tu vani. E Margherita rispondendo disse: Signor mio Gesu Crifto, concedetemi, che non mii vi offen-da. E diffe a ici il Signore: Non cerchi tu il regno della superna vita: E Marghe. rica rispole: Concedeterni, o Signore, questo dono, ch'io vi domando, di sempre fervire a voi, e non mai offendervi; e poi mandatemi in qualunque luogo volcte. f.a qual risposta tanto piacque a quello che per noi nacque di Vergine : che dille a lei : Tu. fei la mia fchiava, per lo stato della colpa paffata; la mia ferva, per lo stato di penitenza; la mia forella nello ftato di grazia; e figlia per la caparra dell' eterna

S. 17. Paffata la folennicà di questo giorno, rivolgendofi Margherita alla memoria de' fuoi delitti, con amarezza di cuore, e con copia indicibile di lacrime, continuando la general Confessione (19), pel pian-to divenne rauca, e pel dolore non potè per otto giorni quali prender cibo , nè dormire. E compiuta la Confessione presso di me Fra Giunta fuo Confessore, fino al minimo difetto, nell'ottava degl' Innocenti ricevette Crifto difpensatore di tutti i beni , dicendo: Signore Re onnipotente , chiedo alla vostra misericordia, che la mia vita ferva a voi, e che mediante il mio e-" fempio tutte vi lodino le creature voitre,

leam

posta intendersi queftu passo altrimenti, che come da me si è tradotto, cioè, che osservasse erdine, e competica e reporce alle Meffe; vale a dire raccoglimento, e diverzione si interni, che efterna nel celebrare il divin Sagrifizio; non gà perchè Egli fosse in ciò nutabilmente trascurato, essendo Egli un piissimo Religioso, come uon aolo da innomerabili altri luoghi della Leggenda, ma dal contefto ancora di questo flesso passo relevasi; ma perchè anche nelle Anime sante sempre è minore di quel che si converrebbe il rispetto, e la siverenza a un el augusto, e tremendo Mistero. Ed inoltre perchè (come rilevasi dal 5. ta. del Cap. IX.) era egli soggetto nel celebrare a delle difrazioni, e turbazioni d'animo, che gli toglievano la tranquillita dello spitito, ed assuefatto a recitare la Messa con un po'troppo di celentà: Onde di quefii due diferti è dal Signure fotto avvisare per mezzo di Margherita nel tefte citato luogo: e del secondo, circa la recita, anche nel 5, 4. del Cap. VIII.

(19) generalem confestionem continuant La Confession generale de neto giorni fatta da Margheats, che qui si racconta, non è quell'ifteses, cir fa riferita nel f. 6. del Cip. II., e nei f. a. di quello Cap VII.; ma è un sitra Confession generale fitta posteriormente. Essendo:he quella fo ausseguitz dalla Comunione fatta per la Fella di S. Giovanni Evangelifta nella Chiese di S. Francesco; e quefta fu suaseguita, come chiaro apparis:e dal contello, dalla Comunoe fatta nell'Ottava degl'Innocenti, e non già in Chicas, ma nella propria Cella, essendo Ella inferma, ne in iftato di postarsi alla Chiesa, quantunque spinta dal fervore concepuio dopo la Comunione, volesse portarvisi, e il si sarebbe portata, se il Confesiore non ne l'areffe impedita.

. ham offenders maieftatem. In tanto autem ferune tunc excreuit, quod extra cellam egredient pre defiderio audiendi Miffarum folemonia. Et etiam uerbum Dei , currebat ad locum Fratrum; & ueniffet, nift ego confessor fuus, qui ade-ram, reduxi eam in cellum fuam. Et respondit Demino interroganti, fi effet in iocunditate maxima, dicens: Domine, locunditas tua est infinita & ineffabilis, & gaudium, quod de se femio, inextimabile est. Et interrogauit eum, fi eius confestio tam dolorofa fue placuerat maieftati . Et Dominus ad eam : Tu es illa, que per follicitudinem continuam facis te noun gratia dignam . Parum post audiuit pulsari quamdam campanam cuiufdam ecclefie fecularis, ad elevationem corporis Saluatoris: ob eusus amorem flatim rapitur, & in manibus facerdotis uidit puerum Spetiofum niue candidiogem , indutum auro puriffimo ; fet manu. tenenits eum omnem nigredinem excedebant. Et aut Dominus ad eam: Videtur tibi, quod e20 creapor suus fim Spetiofior omni re? Et illa respondit: Domine mi, duere non ualerem admira bilem pulcritudinem tuam; fet jubilus meus in firtum uertitur; tum quia te regem regum uideo tam irreverenter tractari; tum quia cum sumore & dolore clamare compellor: mifericordia, mifericordia, mifericordia pro illis fedifimis manibus, ut gratia tue remiffionis pergentur . Inclinans autem fe pietas fumma ad preces filie fupplicantis, respondit : Paret se presbiter ille, pto quo miscricordiam implorasti, per custodiam sui, & penitentiam dolorosam, f wult mifericordiam inwenire. Et dicas Fratri confessori tuo, quod magna pars tilurum tam fedis manibus me contingunt. Rediens autem ud ulum fenfuum, cepit dicere, Pater nofter, B' ultra, Qua es in celis , propter mentis ebriatiuam dalceuinem, ufque fero fepius inchoans, ulterius precedere minime ualuit. In hac etiam uifione felici Chriftum audiut dicentem fibi: Corpus meun, quod tam candidum conspexistis, seprejentat humanitatem, fet aureum caput, & sudumentum , affumentem diuinitatem . Poft hec acceffit Angelus eius cufter , & cum lettira dixit et : Confertare in Dommo , Margarua , quia fenties de dulcedine, quam in patria degujtamus, priufquam uenias ad confutium begiorum; Jet parum durabit tebi .

ed to non posts mai offendere la vostra maettà. Ctobbe poi allora in si gran fervore, che ufcendo fuori di Cella per la brama di udire la Mella folenne, e la parola di Dio, correva alla Chiefa de' Fratig e realmente vi farebbe venuta, fe io fuo Confessor, che mi trovava presente non l'aveffi ricondotta nella fua Cella. E rifpofe al Signore, che la interrogava, fe si trovaste in fomma giocondità, dicendo: Signore, la vostra giocondità è infinita ed meffabile, e il gaudio che di voi fento è inettimabile. E lo interrogo, fe la di lei confessione canto dolorofa era piaciuta alla fus Maelta. E il Signore a lei : Tu fei quel-Le che per la continua follecitudine ti fai dugna di nuova grazia. Poco dopo fenti fugnare una campana d'una certa Chiefa fecolare, per la elevazione del Cotpo del Silvatore; per l'amor del quale fu fubito rapita in ettafi, e vide nelle mani del Sacerdote un bellislimo Pargoletto più bianca della neve, vettito d'oro putiffimo; ma le mani di chi tenevalo eccedevano ogni nerezza. E diffe il Signore a lei: Pare a te, che to tuo creature sia più bello di ogni altra cola? Ed ella rispose: Mio Siguore, non saprei dire l'ammirabile bellezza vostra; ma il mio giubbilo si cangia in pianto; si petchè vedo voi Re de Re trattato con tanta priverenza; si perchè con timore e dolore fon coltretta efclamare: Mitericordia, mifericordia, mifericordia per quelle mani lordiffime; affinche colla grazia di voltra remissione si purghino. Qui inchinandofi la pierà fomma alle preei della l'applicante figlia , rispose: Si difponga quel Sacerdote, pet cui implorafti milericordia, per via della cultodia di le fteffo, e con dolorofa penitenza, fe ttovar vunte mileticotdia. E ditai al Ftate tuo Confestore, che una gran porce di Sacetdoti mi trattano con mani sì lorde. Reltituendofi poi all'ufo de'fenfi, cominciò a recitare il l'ater polter, e oltre il Qui es la cælis, attefa la inebriativa dolcezza di mente, ipello fino alla fera ricominciandolo, non pore andare avanti. In quella feliciffima visione, udl Critto dicente a lei: Il mio Corpo che tu vedelli si candido, rapprefenta l'umanità, ma il Capo e veitimento d'oro fignifica l'affumente divinità. Dopo queste cofe, a lei venne l'Angiolo fuo cuttode, e con letizia le diffe: Confortati nel Signore, o Margherita, per che anche prima che tu venga al conforz:o de Beati, aflaggerai di quella tiella dolcezza, che noi guttiamo in Patria i ma poco ti duretà.

CAP. VII.

5. 18. Sabbato infra octauam Epophanie, fummum bonum, quod in se continet omnia bona, comunicando sufcipiens, audiuit ipsum dicentem fibi: Es modo, filia, contenta & confoiata? Et dum responderet quod fic, ait: Para ergo te ad recipiendum me fepius, quia in anima tua locum quietis, & dulcis amoris inuente, El Margarita respondit: Domine, tu Jolus me preparare potes ad condignain receptionem tam inextimabilis Sacramenti. Et Dominus ad eam: Vere dixifti; fet adhibe ftudium ex parte tua, ut animam puram tenedi, atque dulcem; & cum talis fueris, fepe comunica. Et die as baiulo tuo (20), quem tibi concessi, ut & ipse similiter agnt. Et Margarita respondit: Domine, fi bonitate tua, a qua uirtus omnis defcendit, hec que mandas invenirentur in me, nichilominus frequentare simerem tam altissimum Sacramentum, dum meam considero uilitatem. Et Dominus ad eam: Quamuis, filia, uerum dicas, fperare femper debes de mifericordia mea: Et ego a te rece. dere uolens, remanendo tecum do tibi paternam benedactionem Et Margarita refoondit : Domine, quando facietis fermonem illum terrore plenum (21), in que etiam confessor meus timebit mecum, fi ut promittitis? Respondit Do-

6. 18. Nel fabato fra l'ottava dell'Epifania, ricevendo nella Comunione il foramo Bene che tutti i beni in fe contiene, lo udi dire a fe: Figlia, fei ru prefentemente contenta e confolata? E rispondendo che st. le diffe: Preparati danque a ricevermi più spesso; perchè nell'anima tua io trovo il luogo della quiete, e del dolce amore. E Margherita ritpole, Signore, voi folo mi potete preparare al condegno ricevimento di Sagramento si ineffabile. El il Signore a lei: Dicelli il vero; ma fludiati per parte tua di tener l'anima pura e dolce, e quando tale ti troversi, (pello ti comunica. E dirai ai tuo fervo (20), ch' lo t' affegnai, che anch' egli faccia lo stesso. E Margherita replicò: Signore, fa per voltra bontà, da cui ogni virtu discende, quelte cole che voi efigete fi trovaffero in me , temerei nondimeno di frequentare si altiffimo Sagramento, mentre confidero la mia viltà. E il Signore a lei: Quantunque, o figlia, tu dica il vero, dei tuttavia confidar fempre di mia mifericordia. Ed io volendo ritirarmi da te, rimanendo nel tempo stesso teco, ti do la mia paterna benedizione. E Margherita rifnofe: Signore, quando farete voi quel fermone pien di terrore (21) che promettete, nel quale

il min Confessore paventera meco? Rispomi-

(20) er diess bainle sue, Quegli, che qui sì dice da Crifto serve, o Bajule di Margherita non ardirel di dire accertatamente, se sia il di lei Confessore Pr. Giunta, che con tal nome per umilià suol esprimer se flesso (come fu offerrato nella Nota t. sopra il Cap. 111 ) oppur sia quilche Servente secolare adeguato da Crifto a Margherita per assilieria nelle sue temporali in-digenze; anch'esso peraktro persona pia, come quel Marzio, di cui nel 5 a6 del Cap. VI., e nella Nota 30 sopra il medesimo, fu fitta menzione. Ma siccome non pare, che Ella aves-se unai per familiare Servette alcun' Uomo secolare, ma solamente quilche Donna, (come si ha da'55. 9. e 15 del Cap. V ); così propendo grandemente a credere, che il Servo di Margherita qui nominato sia veramente il suo Servo spirituale Fr Giunta. Ne rechi maraviglia, che il Signore qui dica a Margherita, che, com ella, così il suo Servo, frequenti la Comuniune, quando soltanto avrà con ogni fludio procurato di tener l'Anina pura, e dolce, cioè tranquilla: Mentre in primo Inogo, per Comunione può intendersi egualmente quella, che si fa da un Sacerdote, qual'era Fr. Ginnta, nella Messa; e quella, che si fa da un Fedele laico tuor della Messa: Ed in secondo laogo, non vigeva a que tempi tra i Religiosi dell' Ordine di S. Francesco la consustudine, che chiunque tra essi è Sacerdote celebri, e si comunichi ogni giorno; ma a proporzione del maggiore, o minor fereore più, o meno frequentemente celebravano; come colla da quel che dicesi di Fr. Benigno nel \$. 6., e di Fr. Corrado nel 5. 24 del Cap. IX.

(21) terrore pienum. l'el sermone pien di terrore promesso da Crifto a Margherita et, e che qui Ella cerca quando sarebbesi Fatto, o adempluto; par, che altro non debba, ne possa intrea-dersi, che la predizione a lei fatta da Crifio nel 5 15 del Cap. V, cobe, che le pene di lef sarebbero filte tante, e si pieme di dubby, che spesso i medetimi Pr. Giovanni, e Pr. Giunza suol Direttori svrebbero dubitato di lei. Se poi Fr Giovanni da Calliglione (che, come no-tossi nella Nota 14, sopra quello Cap. VII. morì circa il 1289, i era uno di quelli, che dovea dubitare di Margherita, ne segue, che il sermone pien di terrore, di cui qui si parla, dovesse adempirsi prima di detto anno; e perciò, che la ricerca fattane da Margherita al Signore , forse da lei fatta qualche tempo prima.

· vofirs

THE FEE

a per la

e 12 03-

de Frati

le io iso

fente pot

E rifto

, fe fi m

endo: Si

infinitz ed

roi ferto è

e la di le

igerant all

To ferget

ubine ti fü

dopo ferd

retta Chiefe

I Corpo to

ile fu libe

uni del Sie

to più xua

Levano ugo

len: Part

orb beta

ofe: Mo 8

nitable be

pio i ant

u Re de B ti ni perté etta elegena

1, 0 000

infinite col

i profit

1011 075 look & b

u 130 891 atom & it

321, fr mas Frite II

THE & SHE

l looke, & iff, com ter

citre il (b

tiva doleras

DOM: NO

the la quet

to dicette 1

Jeffi if car

, ma il Co allument a a venue l'a

12:1 le die

minus: Sermonem illum tibi faciam quando erit voluntas mea.

6. 19. Ad tam altiffimi Sacramenti remedium inuitata a Domino fep:us frequentandum, Chrifin respondit dicens: Cum ero, Demine in pelazo uariarum penarum, quomodo reciperem nos? Et Dominus ad cam: Precipio tibi ex parte Patris, Mea, & Sancti Spiritus, necnon beatiffime Matris mee, & beati Pauli, enius hodie festum colitur, & totius exercitus beatorum, quod tiene fepius recipias me, fidusiam plenariam de mea mifericordia tecum ferens. Benedico etiam tibi, fi hec feceris, ex parte Patris, Mea, & omnium predictorum Sanctorum, & mictam tibi Angelum meum. Ad quod uerbum Margarita respondit : Liben. tiffime , Domine , ipfum uelo; fet libentius onto creatorem omnium angelorum. Paulo post Angelus Domini interrogauit eam, fi wellet aliquid postulare? Cui Margarita respondit : Dominus Thefus Chriftus nouit cor meum; & quamuis fil nuntius desiderii mei coram ipso; tu reuerende Angele Dei digneris pro me a Domino impetrare, ut semper ei feruiat uita mea ita perfecte, quod ipfum de cetero non offen-

5. 20. In feste Purificationis Dei purifime Matris , famulam Chrifti reperi aurdam de corporis Christi comunione. Set humitis humilia de se credens, dicebat se displicibilem coram Domino, quia subtraxerat ei consueta sue sua. nitatis gaudia . Ego autem, immeritus eius confeffor de Scripturis diuinis cum ea loquens, erext ad fiduciam cor timentis ita, quod itatim confessa est : & absolutione recepta, mandaus quod fine dilatione Christum reciperet, stiamfi conjulationes priftinas effet nullatenus receptura; tum quia nouum gratie donum in comunione reciperet; tum quia ex Christi fasceptione robustior fieret contra inuisibilium hoflium tela nequissima, & dolosas temptationes. Confessione autem generali facta, de mandato mee mifit ad facerdotein, de cutus manu Chri. the reverenter fuscepit corpus. Set quia more julito flatim confolationem non fenferat, timenti & jlenti Christus , & conquerenti respondit dicens: Filia, bali mirari, fi me citius non fenfifti; quia guftus anime tue, priufquam me recificies aifponendus, non erat dispositus; idsirco me tibi talem prebeo, qualem le reperio. Li Margarita Christo responiens ait : Domine, fe il Signore: Quel fermone te lo farò quan-

do farà in piacere della mia volontà S. 19. Invitata dal Signore a più fpeffe frequentare il simedio di si sublime Sagramento, rispose a Cristo dicendo: Quando farò, o Signore, nel pelago di varie pene. come potrei ricevervi? E il Signore a leiz Ti comando per parte del Padre, di Me, e dello Soirito Santo, e ancor della bea-tiffima Midre mia, e del beato Paolo, di cui oggi si celebra la Festa, che allora su mi riceva più spesso, teco portando una piena fiducia di mia misericordia. Ti benedico ancora, fe farai queste cose, per parte del Padre, di Me, e di tutti i predetti Santi, e ti manderò il mio Angiolo. Alle quali parole Margherita rispose: Pite che volentieri, o Signore, io lo accetto, ma più volentieri desidero il Creatore di tutti gli Angioli. Poco dopo l'Angiole del Signore la interrogo se volesse dimandar qualche cofa? Cui Margherita rifpose: Il Signor Gesù Crifto vede il mio cuore; e benche questo sia nunzio presso di lui del mio defiderio, voi reverendo Angiolo di Dio degnatevi d'impetrare dal Signore per me, che sempre a lui ferva la mia vita così perfettamente, che in avvenire non mai l'offenda.

S. 20. Nella Festa della Purificazione della puriffima Madre di Dio, trovai la ferva del Signore bramofa di ricever la Comunione del Corpo di Crifto. Ma l'umile fentendo umilmente di fe, diceva d'effere foregievole davanti al Signore, perche le avea fortratti i godimenti di fua foavità. Ma jo immeritevole juo Confessore, parlando con essa delle divine Scritture, follevai alla fiducia il timorofo fuo cuore, di guifa che subitamente si confessò; e rice. vuta l'assoluzione, le comandai, che sen-zi dilazione ricevesse Cristo, benchè non fosse per ricevere in verun modo le pristine confolazioni; si perchè riceverebbe nella Comunione un nuovo dono di grazia; s) perchè dal ricevimento di Crifto farebbe refa più forte contro gli strali iosidiosi, e le dolofe tentazioni de nemici invifibili. Fatta poi la general Confessione, per ordin mio mandò a chiamare il Sacerdote, dalla cui mano ricevette con riverenza il Corpo di Crilto . Ma perche non aven, fecondo il folito, fentita l'abito l' interna confolazione, a lei che temeva e piangeva, e Infieme fi lagnava, rispole Cristo dicendo: Figlia, non ti ammirare, fe più pretto non mi fentilli; perche il gulto dell'anima tua, che prima di ricevermi dovea disporti, non era dispolto; percio a te tale mi do, quale ti trovo. E Margherita rispose a Cristo

ego te recipere dubitabam, quia non uidebatur mirhi, quod ad tam altissimum Sacramentum recipiendum, disposita effet anima mea. Et Dominus ad sam: Filia, quia michi placet quod tu recipias me, qui prebuit tibi adiuto-1220 rium ut uenires ad me, preftitit eum (iplum) neet. a leit matri percatorum: Ego enim feci te peccatorum matrem; & qui impedit te, impedit ma-1 Me trem meam. Super que uerbo admirans & ftui beapens, audiuit; Sicut ego beatiffmam Virgino, di nem, Matrem meam feci pro falute humani lors to generit, ita & ego elegi te in fperulum tae do on modo , & in matrem peccatorum. Tu es enim Ti befpetiofiffima facta per gratiam coram me in ic. pet celo, & fandam faciam te in terris: & non ri i ortdice tibi quod fariam, quia per mifericordiam Angonia falla es iam (22). Tu dicis te nudam nirofe: Ph tutibus . & ego dico tibi quod es ornata. Tu 3000000 a duis te pauperem quia me credit carere, & entore d ego me infinito thefauro te ditaui. Filia, in agrola de qua locum quietis inueni , non te nomino ulium drawes horti, fet campi, quia tanti odoris eris, quod nares uitiis obturatas, que nunc me minime rippie: Il fentiunt, aperies ad fentiendum odorem tuum: · cuprt; Et ficut defert aura odorem bilit, ita ego pordi wite Angelo B tabo odorem tuum longe lateque, ut campi li-Signer an lium merita nominerii. Et quia mirabilis illa, la mia 172 quan de Christo sentiebat, Juanitas cum inter-19523E 00 polatione dabatur, admirari cepit, & dicere z izione del ris fi me talem tibi dono, qualem te invenio: Mens namque tua sparsa est, in multis labo-ribus tediosa. Vide Magdalenam, cui me ta-lem presentaui post resurrectionem in horto, year la tona a la Como l'umit it quales eram apud feipfam. Scalam percatorum va d'eine , perche b te feci, ut per exempla uite tue pergant al für fetrit exemplo peccatores imitari me poffent? E: Do-minus ad eam: Imitabuntur abstincatias tuas. rifore, pu papare, fa

a cuore, c

fo; ent

ii , che itt

beache att

do le pris erebbe tel

di grazza

riko into 1.1 100 100

CI iov still

ne, per a Sacerdett

riverenza 1

10 1101, 10 U14134 COD pungers, to exercise · pretto sos

12 18 151

(cert, 000

ni do, que

ieiunia tua, humilitatem, & tribulationes quas

amore mei alacriter recepifti . Imitabuntur mi-

nitatem fantte conuerfationis tue, & manfue.

tudinem quam habes in uita tua. Imitabuntur

honestatem tuam, & follicitudinem quam habes de suga mundi. Et quia mei censessorts sui

dicendo: Signore, lo veramente dubitava di ricevervi, perchè non mi pareva che l'anima mia fosse disposta a ricever al altissimo Sagramento. E il Signore a lei: Figlia, perchè mi piace che tu mi riceva, chi ti diede ajuto e stimolo per venire a me, lo diede alla madre de' peccatori: perocche io ti feci de' peccatori madre, e chi impedifce te, impedifce la madre mia. Sopra la qual parola rimanendo ammirata e llupefatta, udl Cristo proseguir cost: Siccome io per la falute dell' uman genere feel madre mis la bestiffima Vergine; cost nel modo a te proporzionato. ti eleffi per lipecchio, e madre de peccatori . Perocchè per grazia to sei fatta belliffima avanti a me nel cielo, e si farò fanta in terra: anzi non ti dico che ti farò, perchè to fei già fatta tale (22). Tu dici che fei fpogliata di virtà; ed io ti dico. che to ne sel ornata. Tu dici, che sei povera, perchè credi effer mancante di me; ed io ti arricchli di me tesoro infinito: Figlia, in cui ho trovato luogo di mia quiete, non ti nomino giglio d' orto, ma di campo, perché farar di tanto odore che le nari intafate da' vizj, che ora non fenton me, tu le aprirai a fentir l'odor tuo: E ficcome l'aura porta l'odos del giglio, cost io porterò l'odor tuo per ogni dove; di guifa che con ragione sii nominata giglio del campo. E perchè quell'ammirabile fravità che di Crifto feneiva, le fi dava interpolatamente, cominciò ad ammiruff, e dire, perche ciò toffe? Cul diffe Crifto: Non ti ammirare fe io tale a te mi do, come ti trovo: Perocchè la tua mente è diffipato, ed in molte di tue fatiche tediofa . Offerva Maddalena, alla quale nell'Orto dopo la refurrezione, tale mi prefentat, quale io era nella mente di lei. lo ti feci fcala de' peccatori, affinche pergli esemoj della tua vita essi vengano a me. È Margherita rispose: In qual esempio di virtù potrebbero i peccatori imitarmi? E il Signore a lei : Imiteranno le tue aftinenze, i tuoi digiuni, l'umiltà, e le tribolazioni , che allegramente ricevelli per amor mio: imiteranno l'affabilità de tua conver-. fazione, e la manfuetudine che hai in tutta la tua vita: imiteranno la tua onestà. e la follecitudine che tu hai di fuggire il mondo. E perchè ella inebriata di foroma

(22) falls er iem : Quanto qui dice Crifto a Margherira, cied che Elle era già fatta Santa, combina perfettumente con cio, che riferiscest a lei tiveluto dallo florso Ctifto nel 5. 13. del Cap. IV ; vale a dire, di averla confermata in grazia. Rileggasi, se piace, l'Annotaz. 18. sopra lo flesso Capo, e 5one and summer time famous indivines duted:

ne, dirth two infilium errithers (Parlier Ellia), to me detei requer per confliction of confilor tone, quin amition treverie e. E. tillat.
Dometri, singuis, mi, tillratur on quin multreverie recommento, travageme ettim de units tia lecutar eff mecuns, frest holie. Et Dominus and
omni Hen tom Perille tuturu (in, quan in on
logothers tibi. El Margarita refjorabil: Pers,
best destinations manin, mo chouse effet

de Maifractioners manin.

S. 21. Cupiens itaque fupercelefti dulcedini inherere interroganit dulcedinis fontem du en: Magna funt, Domine, que oftendifits, fet michi non affirmatis. Et Dominus ad eam: Non habebis qui corrigunt te, quandtu uixeriis (23). Et Margarita respondit: Et quare, Domine, semper dum michi loqueris, nouam michi facis de tuis donis promissionem? Et Dominus ad eam: Ideirco ho: ago, quia quolibet die ufque ad tuum obitum, noua gratie dona recipies, 19 cum eit nougs afflictiones. Et tu hodie nouum gaudium recepifti; fet Mater mea in die purificationis secundum legis observantiam; isto fuit privata gaudio, dum a Symeone me tenente in uinis prenuntiatus extitit interne gla-dius paffianis. Et Margarita respondit: Bene creda, Domine. Christo uero sermonem persiciente, Margarite direnti: Domine, fi paruum fermonem facis, fecuritatem des michi, ut quandin uixero, uobis fine uestrorum transgreshone feruiam mandatorum : Christus ait: Afficuro te , quod quandiu sixeris nunquam mortaliter me offendes (24). Et Margarita re-Spondit: Domine, ego credo, nos offendere semper in afflictionibus meis, & temptationibus sam duris. Et Dominus ad eam: Tu purgaris in penis timorum tuorum .

 22. Puritatis amator Jhefus, Margarite puritatem querenti cum lacrioris, dixit : Quantum potes recordari de cogitationibus, dixit Qualit, B omnium que audifit cum difplicentia

dolezza, non rammentaviä allori di me di me di me Confessore, le diffei li braignifino ratributore Geshi Figlia, su mi del pregarel una configiera e Confessore, che molto gli ri cenuta. Ed ellar Mio Siiche molto gli ri cenuta. Ed ellar Mio Siiche molto gli rin cenuta, e lo retcomando unillimente alla vostra Miedla: posicie 
molto gli rin cenuta, e lo retcomando unillimente alla vostra Miedla: posicie
molto gli rino cenuta, e lo retcomando unillimente alla vostra Miedla: posicie
molto ginorio. Ed il Signore a let: Egli ha
pariava in lui.
Signore, più conorietto che
in lui vi al pariatte per mi a cellificazione.

S. 21. Bramando pertanto di non diffaccarfi dalla fopracelefte dolcezza, interiogò della dolcezza il fonte dicendo: fon grandi, o Signore, le cofe che mi avete moftrato, ma non me ne date la ficurezza. E il Signore a lei: Non avrai la ficurez. za che tu chiedi di te, e neppur l'avranne quelli che ri dirigono, fintantoche viverai (23). E Margherita ripigliò: E perchè, o Signore, sempre che mi parlate, mi fate nuova promeffa de' voftri doni? E il Signore a lei: Intanto fo quetto, perchè in ciascun giorno sino alla tua morte, riceveral nuovi donl di grazia, e con effi nuove afflizioni. E oggi tu ricevesti un nuovo gaudio; ma la mia Madre nel giorno di fua Purificazione fecondo l'offervanza della Legge, di questo gandio su pri-vata, mentre da Simeone, che mi tenea nelle fue braccia, prenunziato le fu il coltello dell'interna passione. E Margarita rifpole: In ben lo credo, o Signore. Crifto poi terminando il lermone; e Margherita dicendo: Signore, se far volete breve difcorfo, datemi ficurtà, che fin tanto ch'io viverò, vi ferva fenza mai trafgredire i voftri comandamenti; a lei diffe Crifto: Ti afficuro, che finche viverai, non mai mi offenderal mortalmente (24). E Margherita rifpole: Signore, io credo di offendervi fempre nelle mie affiizioni , e tentazioni cotanto dure. E il Signore a lei:

Tu ti purghi nelle pene de'taoi timori.
§. 22. Gesà amator della purità a Margherita che con lacrime la purità ricereava, diffe: Quanto puoi ricordarti di penfieri, di parole, e di tutto ciò che udilli

(24) annuam mortaliter me effendet. Quefta è la seconda volta. Che Crifto assicura Margherita, che in tutto il corso di sua vita non l'offenderà mortalmente.

<sup>(</sup>a) namalia nizoriz. Qui ripeteti da Crillo a Margherita per la quarta volta, che sino a tanta che fone vivusa in terra, non arreche avratta la sicurezza piena, che beamava delle di lel promesse: aggiugando; che neppur l'averebbero avuta i di lei Directori. Rilegganti le Note 18. e 31. 50pr si Cap. V.

at the same of the first and an

mea , die Fratri confessori tuo . Timensque Margarita preceptum hoc non poffe perfi.ere, respondens ait: Quomodo possem, Domine mi, desectuum omnium recorduri, cum naugem inter marinos & tempeftuofos fluctus linius fecuh? Et Dominus ad eam: Quantum me dili-gis Dominum tuum? Et Margarita respondit: Quare me de amore interrogas? Tu es Deus meus . creator meus . redemptor meus . quem Supplicater rogo, ut non facias tam actum pre ceptum de tuo recipiendo corpore, propter affignatam a me uobis penusiam confessoris. Tunc eam Christus redarguit, quia michi fue, de comunione, non ebediret confessori. Margarita uero fe humiliter excufans dixit: Ego, Domine mi, timeo uenire ad uos. Et Dominus ad cam: Timor tuus non eft in caritate; nam deberes effe ut leo audax contra omnia bella que poffent infurgere; & in his flexibilis ad inflar uitricis, que tue faluti expediunt.

S. 23. Dum oraret Dei famula Marzarita . audiuit in fourtu uecem dicentem fibir Prenara te, o fteila, quia fol institie descendere mit ad faciendum in te sedem suam, & suos mult radios extendere pietatis atque iustitie. Set sua-rum aspernatrix laudum Margarita, hec audiens dixit: Domine, fi placet tibi, nolo hec dicere Fratri confessors meo. Et Dominus ad. eam: Dic ei, if Fratribus, quod abs. ondant te, & tu abs ende te quantum potet. Tu eni.u fare uis ad ubera confolationum mearum. & nolles comunicare filits meis. Bene poteram te fecrete folam wocare . & ad regnum ducere paradifi. Et Margarita respondit : Domine, ego confidero fraeilitatem meam, & defidero folum uobiscum effe; & ideo filiorum uestrorum non recordabar. Verumtamen si de hoc uos offen ii, sum timore & tremore dico meum culpam. Et Dominus ad eam: Si effes plena caritate compatereris penis meis, quas pro peccatoribus paffus fum , & filis meis quos redemi . Et Margarita: Domine, ego dico culpam meam de modica caritate, quantum ad follicitudinem, non quantum ad deficierium, quod in mente gero , & Supplico us faciatis eis plenan mifericordiam. Et Dominus ad eam: Nunquid non dixi tibi, quod tu eris lumen ce.orum, EP qui carisatem habet ad filios meos, me di-Hgit? Die etiam filiis meis Fratsibus, quod

con mio dispiacere, dillo al Frate tuo Confessore. Temendo Margherita di non poter adempire quelto precetto, rispondendo diffe: Come potrei, mio Signore, ricordarmi di tutti i difetti, mentre navigo tralle marine e tempestose onde di questo fecolo? E il Signore a lei: Quanto ami tu me tuo Signore? E Margherita rispose: Perchè m'interrogate di amore? Voi fiete il mio Dio, il mio creatore, il mio redentore, che supplico umilmente di non farmi sì streito precetto di ricevere il voftro Corpo, attela la icarfezza da me espostavi di Confessore. Allora Cristo le rispofe, perchè non ubbidiffe a me suo Confessore, circa la Comunione. Margheri-ta poi unilmente scusandosi diste: lo, mio Signore, temo di venire a voi. E il Signore a lei: Il tuo timore non è fondato nella carità : perchè dovrefti effere più ardita di un leone, contra tutte le guerre che potessero inforgere, e pieghevole come un falcio in quelle cofe che conferifcono alla tua falute .

6. 23. Mentre la ferva di Dio Margherita orava, fenti una voce in spirito che le diceva: Preparati, o stella, perchè il lol di giuftizia vuol discendere a fare in to la sua sede, e vuole stendore i suoi raggi di pictà e di giustizia. Ma Margherita forezzatrice delle fue lodi , udendo tali cose diffe: Signore, se vi piace, non voglio dir quelle cose al Frate mio Confessore. E il Sugnore a lel: Di a lui e a Frati, che ti tengan nelcolta, e tu nasconditi quanto puoi: l'oiche tu vorreiti stare alle mammelle di mie confolazioni, e non vorretti comunicarle a' miei figli. Se aveffi voluto farlo, avrei potuto chiamarti fegretamente e fola, e condurti alla gloria del Paradifo. E Margherita rifpofe, Signore, lo confidere la mia fragilità, e defidero folo d'effer con voi; e percio non mi ricordava de voftri figli: l'attavia fe fopra ciò vi he offeso, con timore e tremore dico mia colpa. E il Signore a lel: Se tu fossi piena di carità, compatirefti alle mie pene, che pe' peccatoti, fofferti, ed a' mier figli che già ricomprai. E Margherita rispote, Signore, io dico mia colpa della poca cariia in quanto alla follecitudine, non in quanto al defiderio che porto nella mente; e supplico che lor facciate piena mifericordia. E il Signore a lei : Forfe non diffi a te, che eri il tume de'ciechi. e che chi ha carità verso i mlei figli, mi ama? Dirai ancora a' miei figli Frati, che non

95

17 (64

2000

. Det

do Si-

. per-

DOLLA

m: 000

Egli ba

The 10.0

nco: Vo

nto ch

2'01 on ditte

insens.

fon grid-

avete mo

G-01-222

te fignes

107 T 25 78

gettere th

10: Epo

rai pirate

iftri don'i B

querto, po-

a tua ment

1, e con cil

ricevelt a

ilre tel pit to l'olem

un fin fi #

the sai con

o le fail d

Magazin

Spare, Crin

e Mestern

lete beert fo

in tante chia traferde i

dille Cib

121, tri 20 24). E No.

credo di ol

112:000, EMP

Signatt 1 is

taor and

portà a Me-

HITITA TREAS

ribiti d 20

ciò che atra

non taciant fermonem de auibus, (25) fet de uerbis eughpelit. Ef epiftolgrum beati Pauli ele. Bi mei. Et non curent de murmprationibus populgrum, quia de me omnium Domino extitit murmuratum (36). Die iterum diftis Fratribus Minoribus, quod ipfi habent a me retia fancti euangelii in maiori auctori'ate, quam omnes, qui predicant in feculo, & fonda ecclefia uerbum meum (27). Quibus mando, ut recommendatam habeant mortem incam; & dum predicant, in corde fue ferant mearum ordinem tormentorum. Ex hac enim morte materiam habent deterrendi lomines, ne peccent, & alli-ciendi eos ad promiffam & acquifitam tanto pretio beatam felicitatem. Et duant percato ribus, qui in omnibus rebus me offendant, quod maxime offender in illo uitio, qual punius in natiuitate mea. Et quia nouns exercitus de in-ferno egreffus est ad generationis humane uexationem (28), ideires mundus magis folite indiget predicatione. Et tunc ei more folito benedixit ex parte Patris , & Filit , & Spiritus Sancti , necnon & beatiffine Virginis Matris fue. Et dixit Dominus et: Tu dicis, filia, composgan fermoni di cofe aeree (25), ma delle parole del Vangelo, e dell' Epiftole del mio eletto S. Paolo: e non faccian conto delle mormorazioni de' popoli; perchè di me ancora Signor di tutti fu mormorato (26). Di altresi ad effi Frati Minori, che eglino han da me le reti del fanto Vangelo in maggior autorità, di quel che l'abbiano tutti gli altri, che predicano nel fecolo, e nella fanta Chiefa la mia parola (27). A' quali comindo, che raccomandino la mia morte, e che predicando portino nel enore la ferie de' miei tormenti. Perocchè da questa morte hango materia di atterrire gli nomini perchè non pecchino, e di allettarli alla promella e a tanto cofto acquiftata felicità. E dicano a' peccatori, i quali in tutto mi offendono, che foecialmente mi off-ndono con quel vizio che lo punii nella mia natività. E perchè è ufcito dail' inferno un nuovo efercito di demonj per vell'are il genere umano (28), perciò il mondo abbilogna più del folito della predicazione. E qui fecondo il folito la benediffe per parte del Padre, e del Figio, e dello Spirito San-to, e della beatiffima Maria Vergine Madre fun. E foggiunfe a lei il Signore: Ta

qued

tes) de seiles. Quella fant: sue facient formente de cellus; reche di serda era bene alla lettera, stadacción sue comerge an remente de seje arres via el a direi di concetti firvale, e susi-quali non tutti quelli, che l'amana prodenta, e il desiderio di piacere a'mondenia, sastiché di pereguirar i los vias, sogliciono aggrere a l'endecioni. Il qui incorresiment even préciro de asserberi fate un tenno, nel quale non avrebbres i delicert imondani portare sofitire, che les predicates la una dorranzi en arrebbre non al dem modification del Martin. I quali sofi-recita even della considera della considera

form al Signore con dire, che si ranneention, che di lei pure fu mornostoto.

(1) neriane mano, Che cossi dire oggiu sere di Dio Pierri Minori oppi enti gli altri Prelicatori delli Chiesa in ongoci controli delli Chiesa in ongoci controli delli Chiesa in ongoci controli co

inferno per vessate il genere umano, vadansi pià sotto i \$5. 19. 20., e 23. del C.p. 1X.

qued amas me: & ego tibi dice, qued non eft creatura fub celo, que credat, uel cogitet, quantum diligo te. Et doles tu de offensis, quas egisti contra me? Et Margarita respondit: Tu qui omnia nosti antequam fiant, scis fi doleo, & quantum doleo .

. fre-

100b

etti fa

1 Frit

di qui

medica-

£ 18007

ediganda

totare.

and the

robb and

maile t

E da

mi care

a look did

Is not with

gn 150/

2 il 4: mt

1 3701 ng

. Equis

T pirt te

Spires in

vergine Mi

Signore: Te

bene alla lei

volt, e rate

m . mucht &

es percetti S

1 dast, de

fret, ce i

i quis

fa que 1 5

OCTATE DO 90

ohe d'men

erro S. Profe-

50 la 1881, 1

iecole, i ca

abri Prefit frat di Gat

4 An:20: 20

, coeste se

erts, che cal

30 delt fut

e diffe inreit

to d'interest

pr) e the ton at I be th afta einet tå ret Minori

be the side

Demon bil

6. 24. Diftaque culba de precento Domini soram ipfo de offenfis omnibus ab hora baptifmatis ufque in illam horam quomodocunque batratis, audiuit Chriftum dicentem fibi: Et ego, filia, te absoluo ab omnibus offensis tuis, quas egifti, cogitatione, locutione, & operatione, a tuo naticitatis exordio ulque nunc. Tunc ex inopinata gratia, quam recepit, in lacrimis liquefacta exclamauit dicens: Angelici omnes exercitus, celi, aer, ignis, mare, terra, & omnia que in uobis funt, laudate pro me creatorem nostrum, de tam infinita mifericordia, quam fecit michi maxime peccatricum: In conditoremque omnium mentem leuans ait : Ego ancilla tua, que nunc a te re epi cunctorum meorum absolutionem desectuum, resero tibi fummo & eterno Sacerdoti gratias fine fine. Postquam uero gratis sine omni merito tam large michi parcere uoluifti, concede micht ut in Spiritu audiam, quod post absolutionem suam beate Magdalene direre dignatus es, unde in pace: Et mufericerdie tue roborata wirtute, te de cetero non off ndam. Cuius precibus Chriftus annuens ait: Et ego, filia, tibi confirmo gratiam quam petifti, ut nunquam mortaliter me offendas (29): In cuius fignum, te iterum ficut hactenus benedico. Tu dicis micht, quod ego fum Pater tuus; & ego dico, quod tu es filia mea. que dicis quod amas me. Et Margarita respondit: Domine, alia unce precepifti michi de comunione frequentanda; fet in ea multa impedimenta substinui. Et Dominus ad sam: Crede, filia mea, Fratri confesori tuo de primis temptationum motibus, ut cum tun-Rone pectoris flatim dicas culpam tuam; nec tamen tali confessione contenta fir, cum poftea farerdoti poteris & friueris confiteri: Set fi de hiis facultatem confitendi, uel memoriam non habueris, ego tuus corrector ero. Neque timeat dici, o figlia, che mi ami: Ed io dico a te, che non vi ha creatura fotto il cielo. la quale creda o post immaginare quanto io amo te. E tu ti duoli delle offele cho mi facesti? E Margherita rispose: Voi che conofcete tutte le cole anche prima che abbian l'effere, sapete ben se mi dolgo, e quanto mi dolgo.

S. 24. E qui per comandamento del SIgnore avendo detta fua colpa di totte le offese in qualunque modo a lui facte dall' ora del Battefimo fino quell'ora; udi Crifin dire a se stella: Ed io, ti assolvo, o figlia, da tutte le tue offese, che commettefti co penfieri, colle parole, e colle opere dal principio di toa nascita sino al prefente. Allora per la grazia inaspettata che ricevette, liquefatta in lacrime efelamò dicendo: Schiere tutte degli Angioli, cic-Il, aria, fuoco, mare, terra, e tutto ciò che in voi ritrovati, lodate per me il noftro Creatore, per la infinita mifericordia che usò con me la maggiore di tutte le peccatrici. Ed elevando la mente all'univerfal creatore, foggiunfe: lo voftra ferva, che ora ho ricevuta da voi l'affoluzione di tutti i miei difetti, a voi fommo ed eterno Sacerdote ne rendo grazie fenza fine. Dono poi che gratuitamente e fenza alcun merito volefte perdonarmi st largimente, concedetemi di ascoltare in ispirico quel Vade in pice, che dopo la fua affolozione vi degnafte dire alla beata Maddalena: E così corroborata dalla virtù di vostra misericordia, mai più non vi osfenderò in avvenire. Alle quali preghiere condifcendendo Crato, le diffe: Ed io ti confermo, o figlia, la grazia che dimandafti, di non mai offendermi mortalmente (29): In fegno di che nuovamente come fopra ti benedico. Tu dici a me, che io fono il tuo Padre; ed io dico, che tu fei la mia figlia che all'rifci di amarmi. E Margherita replicò: Signore, altra volta mi comandafte di frequentare la Comu-nione; ma in essa ho sostenuto molti impedimenti. E il Signore a lei: Credi, o figlia, al Frate tuo Confessore circa i primi moti delle tentazioni, cioè di fubito dirne tua colpa battendoti il petto; ne tuttavia fii contenta di tal confessione, quando pol potrai e faprai confesfarli al Sacerdote: che se poi non avrai comodo di confessartene, o non ne terrai memotia, io stesso farò il tuo correttore. Ne

(29) at nangnam mortaliter me offendar. Qui per la terza volta conferma Crifto a Margherita la grazia di non mai offendetto mortalmente in tutto il corso di sua vita .

anod tibi cenfeljor defit; quia in tui meessiiatibu itibi prouideri scatam de confesiore (20). Cane tamen, me confesiore tibi deputatum receller, sel tuendere operatutum tuam. Inneceller, sel tuendere operatutum tuam. Innemare dicent: O iusinia mileticordie pitata, cut tantom intinabimini, ut ueititi esse mea, que nunc peperasti michi culpai omnes pretata sel presinte in unichi culpai omnes pretata sel presinte il Domini, nquit, mi, et ritas sel presinte il Domini, nquit, mi, et ritas sel presinte il Domini, tum il proper dia de am: Non ossensi tum proper si tum proper si gilitatem.

6. 25. Puritas conscientie florida Margarite, que commixtionem defectuum non poterat tolerare, fet uitabat fummo opere iudicium temerarium proximerum (Dixerat enim ei Saluator noster : Nullum de cetero, filia, iudices, nulliufque uitam despicies, & animam nullam Spernas). Propter quod Margarita obedire cu-pient, respondit & dixit: Domine mi, facies michi unquam gratiam de fuga creaturarum? Et ne fue , fet alterius , difcipula ueritatis inniteretur Scientie, respondit Dominus dicens ei: Filia, fine Fratres meos Minores te ponere & tractare per manus , quo plus eis placuerit , quia ipforum regimini & cure totaliter te commifi. Puriffima Dei Margarita hec audiens, Christo respondens ait: Domine mi, cum uelim penitus a seculo separari, ipsi me non ponunt in foiitudine , ficut defiderat anima mea . Et Dominus ad cam: Filia, ideo te non ponunt, quia tu es ftella mundo conceja nouiter, ad cecos illuminandum, deuios reducendum ad uiam rectam, & erigendum lapsos de sarcina delictorum. Tu es uexillum nouam, quo reducentur peccatores ad me, fub quo etian penizentes deuote fundent lacrimas fun largiter, & fulpiria. Et quia humilis de hiis que pro-

abbi timore che il Confessore ii manchi; perchè io nolle tue necessità et farò provvedere di Confessore (30). Guardati non-dimeno di non riculare il Confessore ti farà deputato, ma apri a lui totalmente la vita tua. Allora la ferra di Dio Margherita cominciò con voce altissima adichamare, dicendo: O pietà d'infinita mifericordia, a chi tanto vi abbastierete, che effer voglitato mio Sacerdote e dottore! O infinita misericordia mia che more della disconsi mia che di considerato della considerato del conside

di me, e perchè fuggi la tua fragilità.

6.25. La purità di colciunza sempre florida

in Margherita tollerar non potea mefcolamento di difetti; ond'è che grandemente schivava il giudizio temerario de prossimi. Essendoche le avea detto il Salvator noftro: Da qui avanti, o mia figlia, non giu-dicherai veruno; di niuno fprezzerai la condotta, e niuna anima avrai a vile. Perlochè Margherita desiderando di ubbidire, rifpofe, e diffe: Mio Signore, mi farete mai la grazia di poter fuggire le creature? Ed affinche la discepola della verità non si affidaffe alla fua fcienza, ma a quella degli altri; le rispose il Signore dicendo a lei: Figlia, lascia, che i miei Frati Minori ti pongano, e ii conducan per mano dove più lor piacerà; perchè ti ho commeffa totalmente alla cura, e governo loro. La purissima Margherita tali cose udendo, rispose a Cristo, e disle: Mio Signore, bramando io di separarmi totalmente dal mondo, effi non mi pongono in folitudine come l'anima mia defidera. E il Signore a lei: Figlia: intanto non vi ti pongono, perchè tu fei una ftella nuovamente conceduta al mondo, affine d'illuminare i ciechi, di ricondurre i traviati alla retta firada, e di rialzare i caduti dal carico de' lor peccati. Tu fei un nuovo stendardo fotto cui i peccatori ritorneranno a me e i divoti penitenti, fpargeranno largamente le loro lacrime, e getteranno i lor fofpiri. E perche quest anima umile, rimi-

mê.

(50) pruideri faziam de engeffirer. Estendo flate nel 1888. (come nelle Nota 6 sopra il Cape V ) limente a Fr. Giuntà le Visia eda tais à Marghenti; e dovendo ella fiolite passiva el dinorate nella terta Cella presso la Rocca difiante dal Convento de Fraji Minori, avea tutto il notivo di tentre, che apseso le manosse il ciondo del Confessore. Onde Critto qui la consola dicendole, che nen avrebbe peranesta, che nelle sue sprituth necessità il Confessore le manoscase, la stecone despo due anni doves il P. Fr. Giunta anche assertaris di Confessore na platverne qui al Signore, che nun neusi qualunque sitro Confessore, le verence del sue sprita del Confessore segonto.

miltebantur, fiduciam, propter fue uilitatis contuitum non habebat, audiuit uncern dicentem fibi: Eso Chriftus Dei Filius de Maria Virgine natus adimplebo promiffa mea. & ufque ad finem tuum cresces in ardorem maioris di-

lectionis . S. 26. In die kalendarum Maii (31), no. wam Monti: intrauit cellan Dei famula Margarita, ut tumultum ac frequentiam fugeret personarum. Qua ingressa mifit pro Sacerdote fancti Georgii fene domino Sr. Junda (32), a quo, fatta confessione, pro mane crustino petitt corpus Christi. Facto igitur mane, Sacerdos accipiens pixidem hostiarum nulla vatione confecratarum detulit ei, offerre cogitant corpus Chrift. Hor nimirum accidit Sacerdoti, quia propter maleficas, que Corpus Christi de Ecclefia furabantur, Christi Corpus in uase firmauerat intra domum, in quo pixis erat iuxta pixidem pofita de hostiis conferrandic. Qui propter defectum memorie, & affectum celerius accedendi, detulit pixidem quam non debuit . Domini autem famula Margarita , nullam fentiens in comunique dulcedinem, ut fo-lebat, fuis afrribens defectibus, indulgentiam lacrimis inconfolabiliter pofiniahat. Al-Rosun autem confolator mirificus dubitanti & flenti vefondit dicens: Filia, ne plores, quia Sacer. dos ille won dedit me tibi; ideo mee fuquifime iocunditatis presentiam non lensisti. Hac responsione percenta, fine dilatione pre preticto Saterdote remissit, & interrogauit eumdem. quare non dederat ei Dominum Thefum Chri stum? Qui cum uerecundia ei respondens, af-siznauit rationem superius enarratam. Ex tunc plena fide Margarita, tantum de Sacerdotis obituione timorem concepit, quod potius volebat a commione defiftere, quam in preterite deceptionis dubto plus affligi. Cuius dubium Agnus

rando la fua viltà non avea fiducia topra le cose che a lei promettevansi, udi una voce che le diceva: lo Crifto figliuol di Dio, nato di Miria Vergine, adempirò le mie promesse, e fino al fine di tua vita crescerai nell'ardore di maggior dilezione.

6. 26. Il primo giorno di Maggio (21). la ferva di Dio Margherita entro nella nuova Cella del Monte prello la Rocca, affin di meglio fuggire il tumulto e la frequenza delle persone. Entrata nella quale, tece a fe chiamare il Paroco della Chiefa di S. Giorgio, venerando vecchio Ser Giunta (32), dal quale, fatta la confessione, domandò per la mactina feguente il Coron di Cristo. Venuta pertanto la mattina, il Paroco prendendo una pullide di Oilie che non erano confecrate, portolla a lei, pen-fando di prefentarle il Corpo di Crifto. Ciò avvenne a quelto Sicerdote, perchè a motivo delle ftreghe che rubavano dalla Chlefa Il Corpo di Crifto, avea ferrato il Sagramento col fuo valo dentro la cafa, dove presto la pillide col Sagramento era un altra piffide di Oftie da confectarfi: ed egli per difetto di memoria, e per la brama di andar più prefto, portò quella piffide che non dovca portare. Ma la ferva del Signore Margherita, non fentendo, come era folita, in quella comunione doleczza alcuna, e ciò attribuendo a' fuoi difetti, inconfolabilmente e con lacrime domandava perdono. Alla opale dubitante e piangente il confolatore ammirabile degli afflicti rifpose dicendo: Figlia, non piangere, perehe quel Sacerdote non diede me a ce; e perciò non fentifti la prefenza di mia foaviffima giocondità. Ricevuta quefta risposta, fece subito chiamar di nuovo il Sacerdote predetto, e lo interrogo per-chè non le avesse dato il suo Signor Gesti Crifto? Il quale con roffore a lei rifpondendo, le affegnò la ragione fopra narrata. Da ll in poi Margherita piena di fede concepì al gran timore della oblivione del Sacerdote; che piuttofto volea defiftere dalla comunione, che più affliggerfi ful dub-bio dell'accaduto abbaglio. Il dubbio della quale dileguar volendo l'innocente A-Bb 2 gael-

(31) in die kelendarum Maii. Abbiamo que espressamente fissato il giorno, ed il mese, in cui Margherita si trasfert a dimorare nella terza Cella. L' Anno pol, che qui non si nota, cie-

diamo, che fosse il 1288., come più volte si è not to di supra.

(31) Sr. Janella. Il Sacerdote Ser Giunta Paroco di S. Giorgio, da cui Margheriti passita alla terza Cella si confessò, e dimandò la Sagrosanta Eucstiftia, era il Rettote della Chiesa Parrocchiale intitolata S. Giorgio, nel Diftretto della quale era situata la detta Cella; e vi sarebbe pur situato presentemente il Convento di S. Margherita, se la Parrocchia di S. Giorgio non fosse fista soppressa, e in luogo di essa softituito un Oratorio semplice, come in oggi ni è ; e da noi si noto nell'Annotazione 33. sopra il Cap. II.

0709+

1 000

te che

Imente

o Mar-

na ad e-

27/3 199-

ete , che

attore! (

an perso-

refeati!

tide to tel

ore a in

ne che bit

[explica.

nore Brita

es metodis-

appdements.

de profice.

Balvator 10

ha, non ga

prezzera l

a vie. fr

di ubbelm

T. mi fect

e le cretture

veritt em f

a cuella it-

re dicerb 1

i Freti Mas

ner man in

ho conte

OVERED INT

cole uterth

Jin Signer

otalment a

o in fal min

E il Suno

ti pongosti

Variette Co

lumitare i ce sila retta fra

dal carco a

ro Reolana

120:00 1 18 non largance

1300 I of fi unit, m

sores if Co-

tap.

196 innocens euacuare uolens, in fequenti comunione loculus eft Margarite dicens : Ego fum Thefus Chriftus Det uiui coeternus Films, qui mundum uifitaui, & de Maria Virgine carnem fumph. In cuius fignum, Matrem meam falutons dico: Aue Miria, ufque, Tui. Tu dixifti Fratri confessori tuo, quod permicteret. Dominum fuam peccatricem acriter uerberare & non doleret tantum de afflictionibus tuis. Vere dixifti; nam mea peccatrix es, quam inbus & extra mundaui, & cum qua pienifimam pacem fect .

6. 27. In eadem cella fequenti die, fumma cum reverentia recepto corpore Saluatoris, audiuit eum dicentem fibi : Tu miraris quod non loquer ita fepe tibi ut uis; fet fi tantum ferusus tibi, dignum eft, ut antequam ad plenariam confolationem pertingas, ferutas michi cum oratione, & lacrimis, defiderio magno, & fufpiriis dolorofis . Tu etiam cum timore interrogas, fi tue nite fatus michi placet? Et ego tibi dico, qued defideria tua que habes de ene . micht accepta funt ; tamen weninliter me e fendis (33), quia in nifis & auditis diftractionem mentis recipis ex timore, cum deberes folum cogitare de me: In alus uero tuis operibus michi places. Et Marparita respondit : Domine, tu nofti quod non habeo follicitudinem de rebus a populo subtraliendis pro me, que tantum defidero paupertatem; jet ne baiula, & pauperes qui recurrunt ad me, indigentie sue dapnum patiantur pro me; & ne de receptions rerum prebeatur dehedificationis exemplum. Et Dominus ad eam: Nunquam ferupteris terrena Et transitoria, que mentem ad superna non e.euant , Jet in yma precipitant . Res namque terrene funt labiles & caduce, & inuitis amatoribus relinquantur; nec potest quis eis ferusre & micht. Et Margarita respondit: Domine mi pater, doce hanc famulam suam indi-gnam quid ditigere, quid cogstare, quid operari, quidue scruptari possim uestre placitum maiestati: Scio enum, & uere scio, quad omne donum optimum, & oneit donum perfectum a se patre luminum, in tuos filtes ques creafti,

gnello, nella feguente comunione parlò a Margherita dicendo: lo fon Gesti Crifto. eceterno Figlio del Dio vivente, che venni a vifitare il mondo, e presi carne da Maria Vergine: In fegno di che, faluto la mia Madre, e dico: Ave Maria &c. fine a Tui. Tu dieesti già al tuo Consessore, che permettesse al Signore di percuotere la sua pecestrice, e che non si dolesse tanto delle tue afflizioni. Dicefti il vero: perehè fei la mia peccatrice, che io ho purgata dentro e fuori, e con cui ho fatta una pieniffima pace.

S. 27. Nella medefima Cella il di feguente, ricevuto con fomma riverenza il Corpo del Salvatore, lo udi dire a fe: Tu ti stupisci che io non parli teco si spesso. come vorrefti; ma fe tanto ho fervito a te, è cofa degna, che avanti che tu giunga alla piena confolazione, tu ferva a me coll'orazione e egle lacrime, con un gran deliderio, e con dolorofi fospiri. Tu interroghi altresi con timore, se lo stato di tua vita mi piace? Ed jo ti dieo, che i tuot defider che hal di me, mi fono accetti; tuttavia mi offendi venialmente (33), perchè nelle cose vedute e udite, tu foffri per timore distrazione di mente, quando dovresti pensare solamente di me: altre tue opere poi tu a me piaci. E Margherita rispose: Signore, voi sapete, ehe non ho follecitudine di prender dal popolo della roba per me, che foltanto defidero la povertà: Ma prendo affinchè la mia affiftente, ed i poveri che a me ricorrouo non abbiano a foffrir danno nella loro indigenza; e perche per rapporto a ricever roba non diafi efempio di poca edificazione. E il Signore a lei: Non istar mai ad cfaminare cole terrene e transitorie, ehe non folievan la mente alle cofe superne, ma la precipitano al basso. Perocche tutte le cofe terrene labili fono e eaduehe, o dai loro amatori fi lafeian per forza; e niuno può fervire ad effe infieme ed a me. E Margherita rispose: Signore e Padre mio, infegnate a questa vostra indegna Serva, ehe eofa ella debba amare, ehe cofa penfare, che eofa operare, o che eofa elaminar polla, ene fia di piacimento alla voftra Maefta: Mentre fo, e lo fo di certo, che ogni dono ottimo, e perfetto da voi Padre de lumi, ne viene, e voi lo

(33) urnialiter me effendis, Que propunzia Crifto, che Margherita in alcune ense venialmente 'offiende, come nel 5. 30. del Cap. V. le fa sipere, che qualche volta venilmente l'officadera : non opponendosi il peccar lei qualche voita venislimente alla di lei contermazione in gizzia; come notossi nell'Appotaz, 18, sopra il Cap, IV.

quosque proprio sanguine redemisti , affluenter infundis, nec improperas. Et Dominus ad eam: Meditare meum presepe, meam paupersatem, cunam, magnos labores, proditionem diseipuli, menfam, & Supplicia que in cruce substinui.

6. 28. Reuerentiffima Christi famula predileda Margarita Dei amatrix, inreuerentie uitium tota mente deteftans, audiuit Chriftum dicentem fibi: 'Su filia dubitas me recipere de manu Sacerdotis fancti Georgii (34); quia tibi uidetur quod inreuerenter me tibi prebeat. Set ne timeas, quia recipio reuerentiam cordis tui. Et quamuis actus fuorum fensuum michi displiceant, non displicet michi oratio per me ordinata ad tam altissimum Sarramentum, ad quod descendo. Si enim maiorem fidem, deuosionemque habes in recipiendo me ab uno presbitero, quam ab alto; fcias qued quia libentius me concedo per manus bonorum, quam malorum, ideo maiora figna gratic conferentur in manibus corumdem.

S. 29. Quodam fabbato in mane, desiderium habens adhuc maiorem de Christo sentire leti tiam dixit quod uolebat plenius gaudium de Christi pustare prefentia, Ad quam petettonem Carigis gustare prefensia. An quam petitionem Christus eam interroganit dicens: Quomodo es digna iam grandra postulare? Est Margarisa repondit: Non sum digna, Domine Host Christe; set ad solam misericordie tue seden confugio. Cut Dominus: Taus guftus infirmatus est; quia gratias, quas tibi donare dignafer etiam propter amorem illorum, qui me, quan sum in eis eft, in erwe reponere non defiftunt: Et tamen eis paterna pietate ut ad me redeant in omni re miferscorditer condeffendo. Et tu es indifereta, quia non curas laftare nift te: & de redemptis filiis, pro quibus tantam gratiam tibi feci, curare non mis. Et Margarita re-Spondit: Domine mi , fi hec uia utelior eft tuis filits, reducite me ad fermonem ueftrum, & ad priftine ueftre familiaritatis flatum: Et uereor, Domine, quia falus es Sacerdos meus ad absoluendum me: Unde tini Sacerdoti eterno de indeferctionibus meis dico means culpans.

infondete abbondantemente ne' voftri figli, da voi creati e col proprio fangue redenti, fenza lor farne rimprovero. E il Signore a lei: Medita il mio Presepio, la mia povertà, la culla di mia infanzia, le mie fatiche, il tradimento del discepolo, la mia menfa, ed i supplizi che sostenni in Croce-

§. 28. La riverentiffima Serva di Crifto, la prediletta Margherita amante di Dio, deteftando con tutto il cuore il vizio della irriverenza, udl nuovamente Crifto dicente a lei: Tu dubiti, o figlia, di ricever-mi per le mani del Paroco di S. Giorgio (34), perchè ti fembra che a te mi amministri con poca riverenza: Ma noc temere, perchè accetto la riverenza del tuo cuore. E benche gli atti de' fenfi di lui mi dispiacciano; non mi dispiace tutta via l'erazione da me ordinata a quell'altissimo Sagramento, a cui discendo. Che fe poi hai maggior fede e divozione nel ricevermi da un Sacerdote più che da un altro; fappi, che io mi concedo più volentieri per le mani de' buoni, che de malvagi; e però maggiori fegni di grazia & conferifcono nelle mani de' primi , che de Lecondi.

§. 29. Un fabato da mattina, avendo brama di fentire di Crifto letizia anche maggiore, diffe, che voleva gustar di Cristo un godimento più pieno. Alla quel petizione . Crifto la interrogò dicendo: Come fei tu degna di chieder cofe st grandi? E Margherita rifpofe: Non ne fon degna, mio Signor Gesti Crifto, ma ricorro foltanto alla fede di vostra misericordia. Cui diffe il Signore: Il tuo gusto non è fano; perchè le grazie che mi degnai di concederti, non te le concessi folamente per te, ma anche per amor di quelli che per quanto è dal canto loro non cellano di rimettermi ia Croce; e tuttavia con pietà da padre lor condescendo misericordiosamente in ogni cofa, E tu fei indifereta, perchènon hai cura che di allatture te stessa : e non suol prenderti cura de' redenti miei figli, pe' quall a te concessi grazia cost copiosa. E. Margherita rispose: Mio Signore, se quetta via è più utile a' vostri figli, riconducete me al vostro sermone, ed allo stato di vostra pristina familiarità. E temo, o Signore, perche vi fiete fatto mio facerdote per affolvermi: Onde a voi Sacerdote eterno dico mia colpa delle mie

E:

(34) Saverdoris S Georgii. 31 vede, che quefto Paroco di S. Giorgio era un buon Uomo; ma alquanto disattento, e meno accurato nea sercizio delle sacre funzioni; nei che dispiaceva non rolo a Margherita, ma al 5:gnore ancora,

to totalett in elle l'efte a. C. Braide &

db :

nito,

e ven-

the da

sizeto la

er fre

ifellore,

regotere

lelle tin

ero; per

1 ho tur-

i fatta din

di feguer-

oza d Cor

. fe: To t

o si fpeto,

10 fervita E

feres a de

con us arm

ri. To nur.

a flato é ta

, the i to

1000 1000

1e (33).75

te, ta inti

ente, quit

di me: Nel

pinci, E Mar-

i fapete, the

fer 41 popole

anto di Ster

che li mi f

rae ricertal

nella lett fo

arco a rigida

ora editorate

a ifter mit b

selfentie, the

cole fapere.

Perocche both

e twickie pet forts; a

jefiene el s

Signore ell

rofte infe

ba amer, ch

ite , o chi co

di piacimenti

(o, e lo 10 5

o, e perfects

dent , e sala

Et Dominus ad eam : Non fum contentus . ut muli foli de tuis defectibus dicas rulpam tuem (35), nifi tuo confeffori integraliter ftu. dens confitert. Cum autem hoc egeris, recordare letteforum, quos remifi ad facerdotes feeundum legem (36). Et quia in fuorum memoratione defectuum tanta replebatur letitia: ex admiratione dixit: Domine, quomodo betait Mater wellra tam ineffabile gaudium fubilinge dum uos con epit de Spiritu Sando? Et Dominus ad eam: ficut uolui per potentiam & fapientiam meam, ita & potuit. Quid eft, inquit Deus, quod tu es filia mea, & ego non fum pater taus? Quid horum prius eligeres? An quod essem paier taus ex parte mea, & tu non effer filia; uel quod tu filia, & ego non effem pater ? Et fi uit fuper loc confilium, do tibi licentiam requirendi . Atima uero eius interius ab interrogante Magistro illuminata re-Spondit: Domine, eligo ut fim filia ex parte mea: nam tu Deut , erentione pater et omnium. Es Dominus ad illam: Magnam cuftediam cirea se anima debet gerere, que facta est instru-mentum meum (37). Et Margarita respondit dicens: Domine mi, uere magnam. Et Dominus ad eam: Si wis habere, fepara te a mundo. Et Margarita respondit: Domine mi, etjam feparata tue nen feruio maiestati. Et Dominus ad eam: Livet cum temptation bus cerses . tutior tamen uia eft , quam cum jeculari. but conversari; nam certando purgatur anima; fet fi cum fecularibus moram contraxerit , ymaginibus occupata mifibilium rerum, occupatur labernarulum meum, & obnubilatur; nec poseft habere compassionem ad me offensum, cum omni die a peccatoribus in cruce reponar. In illa uero reprehensione tam dulci, fuerunt eidem aftenfi omnes defectus eius, & omnia losa, in quibus unquam fuum offenderat create.

indiferetezze. E il Signore a lei: Non fon contento, che tu dica tua colpa de' tuoi difetti a me folo (35), fe non ti ftudi in oltre di confessatti intieramente al tuo Confessore. Quando pos ciò farai, ricordati de' lebbrofi, che io mandai a' Sacerdoti fecondo la legge (36). E perché nel rammemorarfi i luoi difetti fentivali ripiena di grande allegrezza, diffe per iltupore: Signore, come pote la voftra Madre foftenere un gaudio tanto ineffabre, quando vi concepi di Spirito Santo? E il Signore a lei: Come volli io per la potenza e lapienza mia, così potè ella. Che cosa è, foggiunse il Signore, che tu sei mia figlia, ed io non fon tuo Padre? Qual diquette due cofe eleggerefti piuttofto: O ch' io foffi tuo padre per parte mia, e tu non foffi figlia: O che tu folli figita, ed io non folli padre? E fe vuoi l'opra di ciò chieder configlio ti concedo di ricercarlo. Ma lanima di lei illuminata internamente dallo ficilo Maestro che interrogavaia, rispose: Signore, eleggo di effer figlia per parte mia; mentre voi Dio, per creazione firte padre di tutti. E il Signore a lei: Gran cuftodia circa fe ft: ffa aver dee un' anima. che è stata fatta mio istrumento (37). E Margherica replicò dicendo: Mio Signore, veramente grande. E il Signore a lei: fe vuoi averla, feparati dal mondo. E M rgherita rispose: Mio Signore, anche separata non fervo alla vostra Maestà, E il Signore a lei: Benchè tu combatta colle tenta. zioni, la via nondimeno è più ficura, che non è il conversare co' secolari: Perocchè combattendo fi purga l'anima; ma se si trattiene co fecolari, occupata dalle immagini delle visibili cofe, si occupa e si annebbia il mio tahernacolo, ne può aver compassione di me offeso, che ogui giorno da peccatori fon ripollo in croce. In quella riprentione poi cotanto dolce furon moltrati alla medefima tutti i fuoi difetti, e tutti i luoghi ne' quali avea mai offeso il suo

....

By) Miest enham isom. Quantunque I difetti venisli non sius materia necessaria di confessione lagramentale di furii al Saccratica, e possuone espirati in molte altre manifere, tutturi al comme lagga ni Consilio di Tretto de Reseave. Panici, i retromette, e di saccratica di secondo di consilio di Tretto de Reseave. Panici al retromette di confessione di pricta Ondré, che di Signore, affinché Margherita non refrase priva di quedo maggiori futto, e vantaggio printutale, le laggareze, che chi reti Conclessara avanta i ali si soli

difetti, gi esponga siresi intieramente al suo Confessore. (30) fraudum ingum Atfache megito comprenda Marghetite la convenienta di manifestare al Confessore i suoi difetti anche piccoli, le riduce a memoria quanto praticò Egli col deci leboro i Luc. 17. v. 4.e. rimentendo il a Sacredott, preche relassero mondatt, guildà il presentito

della Legge. Lev. 14. v. 2.

(37) Inframeatum meam. Circa l'appellatione di suo Istramento, che qui da Cristo a Margherita; tileggati l'Annotaz, 25, sopra il Cap. IV. rem. Et quia more pristino gaudiis non fruebatur, dixit: Domine, cur ineffabilia gaudia regni tui modo non fentio? Et Dominus ad cam: Ego respondeo statui tuo; quia occupationibus personarum ad te pergentium nimis tuum animum inclinafti, Et Murgarita reftondit: Et tu, Domine mi, reponas me in folitudinis sta-tu. Et Dominus ad eam: E20 fum pater tuus, it u non es filia mea. Et Margarita respondit : Et ego uere confiteor , pater mi , quod amore filierum uestrorum tam copiesa michi gratiarum munera contulifti tu, qui es foius gan dium Angelorum, ac teritir bertorum. Ad quod uerbum, tantam ei Chriftus iouunditatem infudit, ut dicere cogeretur, quod fi nuda tunc poneretur in flammis, in predictis reprehenfionibus dolere non poffet; Unde ait: Tantum, Domine, de facte tua michi oftenfa gaudium mentis concept , quod celi , terra , & omma que in eis funt, in eius exprefione deficerent: Nam quam cito presentiam tuam fenfi, coram qua nemo turbars poteft, oftendifts michi multa, que narrare nequirem. Et ideireo a te igne qui nunquam deficis, inflammari defitero, cognoscere cupiens quantum amor a le. Et ait sterum Dominus: Tu non curas, Margarita, iterum Dominus; nisi de te. Et Margarita respondit : Domine, quin tu dixifti, quod appetitus anime mee erat insirmus , Supplico unfericordie tue, quatenus fanes eum. Et Dominus ad enm. Ego tivi prebui medicinam, qua minime uterit nesi quoad timorem, defidertum, & quia non curas de corpore tuo propter amorem menm. Tu uis effe in pafcate, atque delitiis gratiofis modo; fet de me facies quadragefinam (28). Set recordare illius, cut peperci quingentos denarios, & noluit parcere quinquaginta. Tunc pro duolus patribus suis (39) Dominum rogans, andiuit eum dicentem sibiz. Di as eis ex parte meaz Beati mundo corde, quia facie ad faciem me midebunt .

a for

6, 100

tući in

a Cro-

rdeti lo

el ten-

note: Si

lee foto

, como

tenza elle

he pola to

mis f. St.

ri morfie det

ch' io fall

tu con for

1 10 500 11

chieder oth

L. Maland

e dallo filit

foole: Sim

rt parte mit

ne fi te reit

Gran cultofa

anima. chrè

-). E Nata

S goot, tell

e a lert fe em

anche ferza

: a. E al Sym

to colle tra

prò fire, de

yari: Pencis

11; 121/2 525

daile insid

200 e f 1000

Dep test rap ngol garto a oce. h art

e furne noin

difetti, e lif

ii oficio il 16

a di contento

; terrario (som ite, of wheelt è la pritta de

prist di Cali

rant a la las

fi mirfeter i

gli co dec in

pulls il prescrit

rife a Margin

CITA

creatore. E perchè non gustava de' godimenti come ne primi tempi, diffe: Signore, perchè non fento io adelfo i godimenti ineffabili del voltro regno? E il Signore a lei: lo corrispondo allo stato tuo; perche hai piegato troppo l'animo tuo alle occupazioni delle perfone che a te ne vengono. E Margherita rifoole: E voi, mio Signore, riponetemi nello fiato di felira-dine. E il Signore a lei: Io fono tuo Padre, e tu non fei mia figlia. E Mirgherita rispose: El io confesso veramente, o mio Padre, ehe per amore de vortri figli mi avete conferiti doni così cooiofi di grazie, voi che firte il foto gaudio degli Angioli, e la letizia de' Beati. Alle quali parole. Crifto le infufe giocondità sì grande, che era costretta a dire, che se allora folle potta tralle fiamme, non avrebbe potuto nelle predette riprensioni fentir dolore. Onde diffe: Ho conceputo un gaudio di mente sì grande per la faccia voftra a me mostrara, che i cieli, la terra, e tutto ciò che in effi trovafi non faprebbero ciprimerlo. Mentre totto che io fentii la prefenza vottra, avanti la quale niuno fi può turbare, mi mostraste nel tempo itello molte cofe che non farei capace di ridire. E perciò da voi fuoco che non mai venice meno defidero di effere infiammata, bramando di conoscere infieme quanto fono amata da voi. E il Signore a lei diffe di nuovo: Tu non hai cura, o Margherita, fe non di te. E Mirgherita rilpofe: Signore, avendo voi detto che l'appetito dell' Anima mia era infermo, supplico la vostra misericordia, perchè lo faniare. E il Signore a lei: lo ri apprestai la medicina, di cui tu non fai ufo, fe non in quanto al timore, al defiderio, ed alla non curanza del tuo corpo-per mio amore. Tu vorretti effere in pa-fqua, e in graziole del zie adello, ma farai di me quaressma (38). Rammentati però di colui, al quale condonai cinquecento danari, e non volle condonarne cinquanra. Allora pregando ella per due de fuoi Padri (39), lo udi dire a fe: Dirai loro per parte mia: Beati i mondi di cuore, perchè mi vedranno faccia a faccia.

5- 30.

[38] facies quadragefinam. Si la Quarefina, che la Pafqua, qul si prendono in senso metaforico, cioè, la Pajqua pel godimento della presenza di Crifto, e la quarefina per la privazione di tal godimento. Vedasi la Nota 20. sopra il Cap. VI.

(30) pre duebus parribus /w. Per li due suoi Padri, per cui prega Margherita, par che debbano intendersi senza contratto Fr Giunta suo Confessore, e Fr. Giovanfii di Cattiglione suo Disettor principale : ed essendo morto il secondo (come nella Nota 14 supra quelto Cap. VII.) citca il 2200; ne segue, che quanto qui narrasi avvenisse prima di detto tempo.

§. 30. Ut autem ills cum beatis uifione in perpetuum frui poffet, fplendor paterne glorie Dei flius erudiuit eam, dicens: Cum fecerim te tabernatulum & inftrumentum meum (40). nolo & mando ut ip/um in omni puritate cuflodias. Et Margarita respondit ticens: Domine, de hor debeo te rogare, non tu me; & ideo tue supplico maiestati, ut custodias tabernacultim immaculatum, quad creafti. Ita enim. Domine in cuftodiendo requiritur labor . El cautela follicita quod mulla ratione me fine te fum. ma potentia cuftodire unterem. Et quia fermonem hunc uidemini uelle finire, cum tua, que ubique prelens es , benedictione dimitte . Et Dominus ad cam; Ego te benedico. El per gratiam ufque ad tuum ohitum tecum ero. Et Margarita respondit: Domine, quomodo confessori meo potero tam alta reserre. & inse quomodo capere? Et Dominus respondit: Fi-lia, sludeas dicere ficut scies, & ezo instruam eum. Ipfe tamen baiulus anime tue non fuit contentus de loro, ubi tibi tam fublimia reuelaui: tum quia nitebantur circumstantes curiofe feire fecreta nondum aliis referanda ; tum quia propter circumstantes unsus eft ei tumultuofus & publicus; tum etiam quia domine concurrentes inreverenter inter brachia, loquendo ad inuicem, te tractabant. Tunc enim in feruore egressa fuerat de domo domme Diabelle, & intrauit in domum Tardoli (4t). nec perpendit; & in extatica fiti Deum querens, mulieres cum lacrimis occurrentes nec agnouit. nec prefenfit .

5. 30. Affinche poi goder potelle in perpetuo co' Beati di quella vilione, io fplendor della gloria paterna il Figlio di Dio l'ammaestro dicendole: Avendoti lo costituita mio tabernacolo e mio istrumento (40). voglio e comando che lo custodisca con tutta la purità. E Margherita rispose dicendo: Signore, io debbo di ciò pregar voi, e non voi me, e perciò supplico la maeltà voltra, che cuftodischiate immacolato il rabernacolo che creafte: Perocchè. o Signore, ricercafi per cultodirlo un tale ftudio e una tal cautela, che fenza voi fomma potenza non potrei custodirlo in verun modo. E perche mi fembra che vogliate dar termine al presente colloquio, voi che dappertutto fiete prefente lasciatemi colla vostra ben d'zione. E il Signore a lei: lo ti benedico, e farò teco per grazia fino alla tua morte, E Margherita foggiunfe: Signore, come pot ò riferire al mio Confeffore cofe st stie? ed egli come porrà caprile? E il Signore rispote: Fighta, studiati di dirle come tu fai; ed in lo inftruirò . Effo tuttavia come reggitore dell' anima tua non fu contento del luogo, dove io ti rivelai cofe tanto fublimi; si perchè i circoftanti fi sforzavano di fapere curiofamente i fegreti da non rivelarfi per anche agli akri: sì perche a cagione de circoftanti gli parve quel luogo tumu tuofo e pubblico; si perche ancora le Signo-re ivi concorfe tenendoti tralle braccia, col parlare tra loro, ti trattavan con poca riverenza. Effendoche allora in fervore di spirito era uscita dalla casa della Signora Diabella, ed entrata in cafa di Tardolo (41) fenza avvederfene; e in quella eftatica fete cercando Dio, non conobbe ne fent! le donne che con lacrime le ven-

\$ 9. In tribulations menti V corporit Dei formula Margartia fe uidern, dubtichat Cristian properties, quia non credebat tanto Dominio reservation debitana extibere. Duino maternian debitana extibere. Duino maternia en exceptente ferwore, in tantum de immendo sum fitti audia alf, quad cum lacrimis V metu Chrifti corpus recepti. Quo grado, qualitati um dictimen fibi: Filla grado, qualitati um dictimen fibi: Filla grado.

nero incontro.

§ 3.1. Vedendoff la ferva del Signore
Margherita in gran tribolazione di mente
e di corpo, dubitava di ricever il Corpo
di Crifto; perche non credeva di preflare
a lgran Signore la rivercaza dovuta. Ma
crefcendo in esta il divin fervore, tante
fla accrebbe la fete di riceverlo, che con
lacrime e timore ricevette il Corpo di Crido, Cuffaro il quale, lo uda dire a festi.

(40) Inframentam mesm. Qui toras di nuovo în campo l'appellazione di suo inframento date da Crifto a Margherita; e qui pure ricorrasi alla Not. 15. sanza il Can. IV.

us crita a Margherina: c qui pure ricorreal illa Noi. 15, 1991. il Cip. 1V.
(4) or sursani a demume Tardal. il traspono efinicio di Margherina, bee qui si necosta, si
vede, che accadde vicione al luogo dello Spedale di S. Maria della Mareicordia in Corona;
cone era l'Abarisone della Signoro Diabella, che esta dono per la erezione di detto Spedakç come nel Cip. 11. 5. 1. foi riferito. La Cara poi di Tardolo, ceavica credera, che fote
ei faccia, o prossina a quella della perfam Dana.

diftinctiur & plenius tues defectur in ronfoffionibus aperis, quem aliqua treatura que fub celo reperiatur. Unde non dubiter, nec timeas me fepe recipere, quia tecum ero. Et Margarità respondens ait : Domine Thefu Christe , quia te nimis offendo, idvirto comunionem tui facratissimi corporis frequentare non audeo. In hoc, inquit Dominus, me offendis ueniali-ser (42), quia nimis conquereru. & super te ploras in tribulationibus tuis. Tamen dico tibi, qued foista confessione premisa, fepe tuum me recibias treatorem.

5. 32. Post hanc dignativam invitationem , fequenti die comunicans audiuit Christon ditentem fibi. Ego, filia, sum panis qui ae ce. lo des endt; & si quis mandutauerit ex hes pane mortem non gustabit in eternum. Iste ueto panis, quem ego do, taro mea est: & qui de pane ifto devote comederit, refuscitabo ipsum in noutffeno die. Set tibi di o, quod in multis morier, quantum in eis est, qui me indi-gne recipere non uerentur. Et Margarita refrantit: O Domine, cum fis uita intinuta que. modo poffes mort? Et Dominus ad eam: Mul-11 me recipiunt, in quibus nullam aboono erasiam, quoniam me in fuis peccatis denuo crucifiquat, Et Margarita interrogauit Dominum dicens: Domine, quomodo ergo dona conceditis hiis, que non uiuint in continua paritate? Es Dominus dixit: Credis tu, quod Mazdalena in ea puritate fleterit, quam intelligis, ut fine momento temporis continue mei recordaretur? dico tibi quod non. Viucbat tamen sa continuo defiderio placendi michi , & in continua uite asperitate: Deinde igne Sansti Spiritus, qui ar-debat in ea, subito omnes defectus anime concremans, expurgabat & confumebat ess.

§. 33. Timent autem Chrifti famula Margarita, ne benedictionem, quam in feruore fpiritus . fuo dederat Capellano Badie (43) , prefumptio mentis reputaretur; dixit Dominus, quod glia, tu manifesti nelle confessioni i tuoi difetti più diftintamente e pienamente di qualunque altra creatura che fotto il cielo fi trovi. Onde non dubitar ne temere di ricevermi spesso, perchè farò teco. El Margherita rilpondendo diffe: Signor mio Gesti Crifto, perche troppo vi offendo, perciò non ardifco di frequentare la comunione del facratissimo vostro Corno, in quelto, diffe il Signore, tu mi offendi venialmente (42), perchè troppo ti lagni e piangi fopra te ftella nelle tue tribolizioni. Nondimeno ti dico, che premessa la folita confessione, tu spesso riceva me tuo

§. 32. Dopo questo degnativo invito. il di feguente comunicandoli udi Crifto che le diceva: lo, figlia, fono il Pane che difcefi dal Cielo; e chlungne mangera di quefto Pane non gufters la morte in eterno. Questo pane poi che io do, è la mia carne; e chi di questo mangerà divotamente, io lo rifusciterò nel di finale. Ma dico a te, che in mo'ti, i quali non paventano di ricevermi indegnamente, per quanto è dal canto loro, io muojo. E Margherita rifpofe: O Signore, esfendo voi vita infinita, come potrefte morire? E il Signore a lei: Molti mi ricevono, ne quali io non pongo la mia grazia, perchè co' lor peccati mi crocifiggon di nuovo. E Margherita interrogò il Signore dicendo: Signore, come dunque concedete i doni a coloro che non vivono in continua purich? E Il Signore diffe: Credi tu, che Maddalena sia stata in quella purità che tu intendi, di guifa che fenza ceffare un fol momento continuamente fi ricordaffe di me? lo ti dico, che no. Vives nondimeno nel defiderio continuo di piacermi, e in un" asprezza continua di vita. Dipoi col fuoco dello Spirito Santo che ardeva la lei, tofto bruciando tutti i difetti dell'anima,

li purgava e li confumava. §. 33. Temendo poi la ferva di Crifto Margherita, che la benedizione, che in fervore di fpirito avea data al fuo Cappella. no Badia (43), fe le ascrivesse a presunzione di mente; diffe il Signore a lei, che

(41) me effendie nenialiter. Ecco qui di nuovo propunziato da Cristo, che Margherita in qualche cosa l'offende venialmente. Rileggasi quanto sopra nella Nota 33 sopra quello flesso Cap. VII. (43) Capil and Badia. Quello è il Sacerdore Ser Badia, di cui fu paristo nel 5. 45 del Cap V. e nella Noza 52: sopra li medesimo Diccadosi qui Cappellano di Maigherita, si rede, che quanto qui narrasi accadde dopo ch' Ella aves tatto riedificare la Chiera di S. Basifio presso la sua terza Cella sotto la Rocca, e di cui era egli flato coftitulto primo Rettore nel Mese di Settembre dell' Anno 1190; come più ampiamente nelle noftre Differtazioni ill. e IV. Delto Chiefa de Frati Mimeri ac., a Di Cerfejtori ec.

da in Cons di detta Seda redere, che in

n ber

forta

di Dia

o colti-

10(42)

ifca con

pole 4

ò presid

100 100 4

· immac0-

Peroccite

In an tale

Z2 VOI 10'9 rio to verd he weens

pio, voich

THE THE COLD

ore a lei: la

t gt 211 for

ta focustica

al mio Cat

i enme nett

:: Figin, fo

: ed 0 0 0

reagrant of

del lurgo, &

ub im i in

10 di fapere m

in tiscial a

s a caport 2

1010 tuni 10

ncors le Sus

trelle brack

101.53 tot 19

Hora in ferre

afe della Sent

cafe d Teit

e 10 quel 1

Bos comit

licrim: le eth

va del Sport

zione di mini

cevere il Cara

jeva di pretat

122 dovin. 16

fervore, tim

ver'o, cht cel

il Corpo di Co d dire a fe: fe

Inframent to f si raccosto.

inspirauerat ei ut fic ageret, & cum illa benedictione eidem largitus fuerat gratiam fpetialem. Et iuffit Margarite, ut ei diceret, quod tam large, nunquam alicui ea que se acturum fperaret, promicteret, ne ipfum poftea mentiri contingeret, si promissa persicere non ualeret. Et dico tibi, inquit Dominus, silia, quod se-pissime in tantam debilyatem dissidentie circa te, deuenist, ut non credat ea que fcribet de te, nec alia que per confessorem tuam scripta funt (44), ipfum poterunt roborare; quia timebit je derelictum: Set non diffidat, quia fecum ero. Quare dic ei, quod per suorum contuitum uitiorum profternat fe ante pedes mees. mifericordiam petiturus. Set per refpedum faerorum Ordinum, coram cruce pofitus accipiat manum meam, & teneat ipfam, quousque pof-fit pertingere ad amplexum: Pulcra, inquit iterum , res eft , filia , ut illos oculos , cum quibus homo irritauit me, furfum non erigat; & ad illa loca iterum non accedat, in quibus me credit offendere . Filia, ficut postquam Magdale. na predicauit. & convertit multes ad fidem meam. ufque ad fuum obitum mundo fe abfentauit, & populis fe abfcondit : ita & te in cella reclude, ut uidere te non ualeant, nift confessores tui, & persone tibi in tuis magnis langoribus miniftrantes. Filia, multi uidentur ueftiti, qui nudi funt, & humidi qui funt ficci .

§ 3, 3, 1n policilism televas, Secremantum interceptions, fargem mensum festorma madis unt dicentum fish: Ego lum pount valuas qui de colo algienti. Et qua mendurat une om videta di mettre in terremo, antiqui della colo algienti. Et qua mendurat une con videta della colora della colora di colora

§, 35. Die lune post secundam Dominicam de Pentecoste, Christi recepto corpore, ineffale avea ispirato di così fare, e che con quella benedizione gli avea conferita grazia speciale. E comandò a Margherita che gli dicesse, che non mai promettesse si francamente ad alcuno quelle cole che fperava di poter fare; affinchè poi non gli accadeste di mancar di parola, se non potes-se adempiere la promessa. E dico a te, o figlia, foggiunfe il Signore, che fpeffiffimo verrà egli in tanta debolezza di diffidenza circa di te, che non credera quelle cofe, che di te scriverà; e neppur quelle che dal tuo Confessore sono state scritte (44), faran valevoli a rafficurarlo; perchè temerà di effere abbandonato. Ma non diffidi, perche farò con lui. Laonde di a lui, che alla vifta de' fuoi peccati, fi proftri a'miei piedi, per chieder mifericordia: ma pel riipetto de' facri Ordini, polto avanti la croce, prenda la mia mano, e la tenga, fintanto che polla giugnere all'abbracciamento. E' una bella cola, o figlia, nuovamente foggiunfe, che quegli occhi, co'quali l'uomo già m'irritò, non ardifca di algari uomo gia in fritto, pos accide al algan-li, e non più fi accolti a quei luoghi, ne' quali crede di offendermi. I glia, dopo che Maddalena ebbe predicato, e convertito molti alla mia fede, ella fino alla morte fi allontano dal mondo, e fi nalcofe a popoli; così ancor tu racchiuditi in Cella, ficche non pollan vederti le non i tuoi Confessori, e le persone che ti assistono nelle tue gravi infermità, Figlia, molti fembran veftiti, che fono nudi, e compariscon freschi mentre son secchi.

§ 94. Neile fefte di Palqua, riccenndo il Sagramento cella vita, cui il Red trattivo ci il Sagramento cella vita, cui il Red trattivo che il cella vita ci il cui i

nunziata.

§. 35. Nel lunedì dopo la feconda Domenica di Pentecofte, ricevuto che ebbe

(44) frijas func. Dovendo Ser Badia aubentrate a Fr. Giunta nell'assenza di queflo da Cortona la qualità di Coorfifore di Margherina; dovea aktesì, come di qui si pileva, seguitare a registrare le di lei getta runto di rolendo quelle partocie: la sofa, tate di ce ferrorra eco

bilem iscunditatem, & attrahentem dulcedinem Der fentiens, audiuit illum, qui fumma duleedo eft, dicentem fibi: Filia, ego fum creator, lumen, fortitudo, amor, & gloria anime bue. Et Margarita respondit: Domine, non dieas hoc uerbum, nifi ex parte tua, quia fcio quod femper amasti me, amor summe: Nam ex parte men, meus amor est sicut umbra fri-gida, & obscura. Set supplico tibi, Redemptor meus, ut me facias candidam puritate, & rubicundam per amorem, & auge femper in me defiderium claritatis glorie tue.

6

0 13

4

¢

ì

¢

0.

9.

g-

0

ţ. ıė

is

10

ĺe

4.

e

je ×

£

ŧ

§. 36. Die martis fequentis Dominice, ansequam Christi corpus reciperet, in confessione dolorofe contritionis amaritudinem paffa eft, quia non uidebatur ei quod eius uita curreret lecundum divine beneplacitum voluntatis, Cumque Sacerdos Badia (45) Surgeret, confessione completa, ut Margarite firmti pararet hoftiam falutarem, fubito omnis delor in letitiam conwerfus eft; & audiuit panem uinum dicentem fibi . Ego fum panis uiuus qui de celo defcendo . & in te delectabiliter requiefco. Et Mir. garita respondit. Quomodo magnitudo tua tam immensa, Domine, & puritas admirabilis in-clinaretur ad tantam miseriam, que est in me? Et Dominus ad eam: O incredula, cui dedi pulcriorem arram, que possit penitenti donari, is persectionem in rebus omnibus, per quas a-nima michi placere potest in uia. Die isti filio meo, & tuo (46), quod nunquam tecum de danda tibi comunione contendat, nisi prius perfeceris horas tuas. Margarita uero foli Deo coniuncta, & per defiderium inglammata dixit: Domine, quid eft cogitare, quod tu uenis ad me, & ego non uenio ad te. Et Christus re-Spondit: Filia, tu es illa, quam diuinus ocu-lus per gratiam intuetur. Et Margarita re-Spondit: Domine, nos intuemini omnes creaturas, & nulla cogitatio cordis humani tue fapientie inuifibilis potest effe. Et Dominus ad eam. Ego te per gratiam respicio alio modo, quam universaliter alias creaturas. Et tu timorem magnum habes; fet maiorem adhuc fenties, & facies unam quadragefimam de me, il Corpo di Cristo, sentendo una inesfabile giocondità, e una dolcezza di Dio che la tirava, udi quello che è fomma doicezza dire a fe: Figlia, to fono il creatore, il lume, la fortezza, l'amore, e la gloria dell'anima toa. E Margherita rispose: Signore, non dite ciò, se non per parte voftra, perchè fo che fempre mi amofte, o fommo amore. Mentre per parte mia, il mio amore è come un ombra fredda ed ofcura. Ma supplico Voi, Redentor mio. che mi facciate candida per purità, e rubiconda per amore, e fempre accresciate in me il defiderio della chiarezza di voftra gloria.

S. 36. Nel marted! dopo la seguente Domenica, prima che ricevesse il Corpo di Critlo, fentl in confessione l'amarezza di una contrizion dolorofa, perchè non le pareva, che la fua vita correffe fecondo il beneplacito della divina volontà. Ed alzandofi il Sacerdote Badia (45), dopo compita la confessione, per preparare a Mar-gherita piangente l'Ostia falutare, tosto ogni dolore fu cangiato in letizia; ed afcolto il Pane vivo dire a fe: lo iono il Pane vivo che difcendo dal Cielo, e dilettofamente in te ripolo. E Margherita rispole: Come mai, o Signore, la immensa grandezza voftra, e purità ammirabile fi ab. bafferebbe a tanta miferia, che in me fi trova? E il Signore a iei: O incredula, cui diedi la caparra più bella che dar fi polla a una penitente, e la perfezione in tutte le cole, per le quali può l'anima piacere a me lu vial Di a cotelto mio e tuo figlio (46), che non mai fi avanzi a darti la Comunique, se non dopo che avrai terminate le sue Ore. Margherita pol unita al folo Dio, e per defiderio infiam. mata diffe: Signore, che cofa è il penfare, che voi venite a me, ed io non vengo a voi? E Crifto rispose: Figlia, tu sei quel. la che l'occhio divino rimira per grazia. E Margherita reprico: Signore, vol rimirate tutte le creature; e niun penficro del cuore umano può effere invisibile alla voftra fapienza. E il Signore a lei: Io ti rimiro per grazia in diverso modo da quel he rimiro univerfalmente l'altre creature. E tu hai un gran timore; ma maggiore ancora lo fentiral, e farai quarefima di me,

Cc 2

tme, & chiaro non esset sitti, che l'iflesso Ser Badia .

<sup>(45)</sup> Cumque Sacerdes Badia. Ecco qui Ser Bidia non solumente Cappellano, ma anche subentrato, nell'affenza di Fr. Giunta, Confessore di Margherita. (40 Die ift file mee, er twe L'appellato qui da Crifto parlante con Margherita, figlie mie, e

que ducte te ad jolempne, possa (47). Domi, na nitu Marpertic, quadrages ne tre, quan joere, ensiteus, sint constationem turrem subpossa; con pomini ad came Un non despossas esta de la constatione de la concerta de la conferencia in manubut sistem Sectedotet no forteste de la constatione de la contem portibut consuluit (48), te in hoc septus consistem :

S. 37. Die lune infra oftauam Affumptionis beate Virginis, audito post comunionem de manu Ser Badie fufceptam: Ego fum panis &c. ufque, in eternum; etiam audiuit wocem dicentem fibi: Filia, laboribus, temptationibus, & infirmitatibus fatigata, que te nescis ordinare, quare te laudas excufande, & lamentaris? Angelus tuus magnum gaudium hoc mane in tua confessione recepit, & in expressione circumflantiarum defeduum cordis tui . Et fitt , quod multum eft utilis revertenti ad me dispofitio nature bone ad gratiam (49). Et ego lumen tibi dedi . ad notitiam ueritatis adipifcen. dem: auod placet michi magis, quam multorum lideratorum ftudium, qui confueuerunt ratiorinari; Nullus enim ferme tantum michi placere poteft, quantum tenere uiam veritatis (50). quale ti condurrà a una folenne Paíqua (47). Signore, rifipole Masgherita, je vottre quareime che fui foita fare, fono la fottrazione di vottre confolazioni. E il Signore a lei: Affinche tu non difperi, ma ti conforta celle mandi di conformatione di formatione di conformatione di fui foita di conformatione di fui foita di conformatione di lu folito ne'tempi addictro (48), in queto più frello ti confoler.

§. 37. Nel Lunedi fra l'ottava dell'Affunzione della Beata Vergine, udito che ebbe dopo la comunione ricevuta per mano di Ser Badia: Io fono il Pane vivo. col refto fino a, in eterno; udl altrest una voce che le diceva: Figila, defstigata da' travagli, dalle tenzazioni, e dalle infermità, che non ti fai adattare, perchè ti lodi scu-fundoti, e ti lamenti? Il tuo Angiolo ha ricevuto quelta mattina una grande allegrezza nella tua confessione, e nella espresfione delle circoftanze de' difetti del tuo cuore. E sappi che è molto vantaggiosa a un anima che a me ritorna, la disposizione di un buon naturale per la grazia (40). Ed io ti diedi lume per acquiftar la noti-Zia della verità; il che a me più piace, che lo studio di molti Letterati, assuefatti a raziocinare: Mentre niun altro discorfo può a me più piacere, quanto il tener la firada della verità (50).

CAP.

(47) ad folemous Paica. Come sopra nel \$. 20.; così qui prendonsi i nomi di Quarefima, e di Paigas in senso metaforico. Rileggisi la Nora 38. sopra quello Capo ec.

(49) ficus elapfis temporibus confimunt. Vedesi qui, che il Sacerdote Ser Badia erasi sinceramente enoveritto al Signore della sua vita priftina men regolata: ondo il Signore assicura Margheri-

ta, che egli inappresso non l' offenderà più come in addictio.

(49) dispine name has an gennam. Diemdo qui Geni Culio, che per un' Anima, che a lui nitorna è moito vanaggiosi i dispinitance di un bono navulle per la givati; coè la natura le docilià ad apprendere il vera, e la naturali pregiornitata di appoli interesta della ad apprendere il vera, e la naturali pregiornitata di appoli interesta della propositata di appoli interesta della propositata di appoli interesta della propositata di appoli interesta di appoli interest

(50) quesame seure siame avriante. El quella, che qui si propose da Cindo una gran lecume aircole a condicate quel uporto, e fulla Sipieta, che unecce di fune ossequiosamente atroccetti alle renta rivolate da Dio, e propolici dalla Chiesa, e singolarmente dalla Catteria.

S. Petro, mentra della Petra, e cella suam novine, e che per possessa infiliable di Genu hie senia dell'artico della consideratione, con consideratione, comme anni del lor certello, pesson depravato dalla corrumone dal course, e noncledendone, comme anticolar del lor certello, pesson depravato dalla corrumone dal course, e noncledendone, comme anticolar del lor certello pesson della consideratione, comme anticolar della consideratione della consideratio

## CAPUT VIII.

infarigabili zelo & lucro animarum,

CAPO VIII.

De materna & dulci pietate ad omnes. & Della materna e dolce sua pietà verse di tutti: e del suo inflancabile zelo per l'acquisto delle Anime .

S. t. M atris affectum induens, pietate fi-mul & zelo falutis plena, follicite imigilabat ad fitigulos. Cum igitur quadam die super crate sederet infirma, unica duntaxat nova de ta ulino induta tunicula (1) yemalis algoris tempore fuper cilicio, revelante Domino didicit, quod in quadam willa per miliaria plu-ra diftame, quidam morabatur homo uerecundus & pauper , paruulam etate familiam habens, ac per hot inutilem, & inertem, nume-rofam tamen, uiclu pariter & cultu carentem. Ea propter mandatum a dilecto Christo recepit, quod tunicam fui amore de nouo transmisfam, fine dilatione homini fupradicto curialiter deflinaret. Nam illum pauperem cum iocunditate & feruore mirabili exuendo fe, induit dicens: Domine, libenter cor meum, fi fas effet, donare pauperibus uellem.

S. I. V estendo Margherita l' affetto di madre, e piena insieme di pietà e di zelo per la falute del proffimo, invigilava follecita al bene di ciascuno. Un giorno pertanto fedendo inferma fopra del fuo canniccio, veftita foltanto in tempo di freddo inverno d'una Tonichetta di taccolino (1) foora il cilizio; intefe per rive-lazion del Signore, che in un certo Villaggio più miglia diftante, abitava un tal uomo povero infieme e vergognofo, che avea una famiglia tenera di età, e perciò incapace di procurarsi il softentamento, e tuttavia numerofa, mancante in un di vitto e di vestito. Per lo che ricevette comandamento dal diletto fuo Crifto, di mandare benignamente e fenza indugioa quel pover nomo la Tonaca nuova, che per amore di esso Cristo erale stata ultimamente mandata per suo uso. Ed ella confentendo con ammirabile allegiezza e fervore, spogliò se stessa per vestire quel povero; dicendo: Signore, ben volentieri, fe mi folle permello, vorrei dare a' voftri poveri anche il mio cuore.

6, 2, Tunc temporis Gallici congregabantur contra Fortiuen es Bononie (2), qua ratione S. 2. In tempo che le milizie Francest adunavansi in Bologus per andar contro a Forlivefi (2), onde attendevafi indubitan-

(t) de taculine induta tunicule . Il Taccolino di cui qui dicesi vestita Margherita, era (come spiegano gli Accademici della Crusca) una specie di panno rosso, e grassolano: il qual panno ejo tessuto a lifte o veighe, parte diritte, e parte trasversall, di color diverso da quel del fondo di esso panno: le quali lifte incrociandosi ficevano il pinno screziato di tacche quadrangolari, a guisa di scacchiera; e per ragione di tali secche davasi al panno il nome di taccolino. Vedasi la noftra Dissertazione II. Delle diverfe Abstazioni ec.

ef.

(a) course Feelmanies Bearnie. Pe'Gallici, o Francesi, i quali qui si dice, che si adunavano a Bologna contro i Furliven, pare, che debbano intendera le iniuzie di Carlo d'Angio Re di Sicilia , ed insieme Vicario Imperiale in Italia , dalle quali si micchinarono , ed in parte si eseguirono quelle offilità contra i Farlivesi , che in epilogo ci da il Muratori negli Annali d'lielta Tom. VII. all'Anno 1277. Il motivo poi di teli offilità è probabile, che fosse l'emul'azione tra il Re Carlo suddetto, e l'Imperatore Rodolfo d'Amargo, originata dalle preten-sioni, che quefil credeva di aver giuftamente sopra i diritti temponali della Chiesa Romana. Estendo avvenuto (come riferince Ficery nel Lub 87 della Sionia Eccles. all'Anno 1278., che mentre il Papa Niccolò III, si maneggiava coll'Imperatore Rodolfo per far confermar da lui tutte le donazioni fatte alla Chiesa Romana dai precedenti Imperatori, Rodolfo Cancelliere Imperiale mando in Italia a ricuperarvi i diritti dell'Impero, e fece preftar ginramento all' Imperatore da molte Città dello Stato Ecclesiaftico, tralle quali Bologna, Imola, Faenza, For-li, Cesena, Ravenna, Rimini, e Urbino. Al qual attentato volendo opporti il Re Carlo, è verisimile, che facesse adunare a Bologna (come qui dice il Tefto della poftra Leggenda, le sue Gallicine miliaie per andar contra i Forlivesi, come quelli, che forse tra tutti si moftrivano i più impegnati per la parte, e per le pretensioni dell'Impero. Or da questa offilità, e fio fanguinis pugnatorum indubitanter expe inbetur. Ex que metu, ego infrafcriptorum en evilator indienus, aduoratam percatorum infat gabilem piis monitit induxi ad orandum pro stronge porte comuniter. Et deunte, Fastaque o attone, impletum est in ea, quod in Psalmo die tur: Clamauerunt iusti, & Dominus exaud uit ees. Nam Subito fuit ei reuelatum a Domino, quod interueniente impedimento de proxime , bellatores undique preparati ad pugnam . minime decertarent. Et parum post, bone me-morie sanctissimus Papa Nicholaus Tertius bel. lum inlibuit, & incta diuinum promiffum. Arages militum , peditumque tunc annuente Do. mino cessauerunt.

6. 7. Animarum zelatrix mirifica, infallibi. li ueritati coniuncta, ueritatem tain uerbo quam opere gerens in animo, multerem fecum loquen-Zem mendaciter, mendacii arguit, quia coram ea loquendo corruperat ueritatem: Que nen ualens oculo contemplationis abscondere fallaciam fui cordis, confeffa eft cum rubore, qued fcienter & contra confeientiam mendacium fuerat allocuta. Hec eft illa felix Margarita, kariffimi, que non tantum uerba, fet fecreta cordium. E? archanas cogitationes cogitantibus reuelabat, & ut de ipfis confiterentur follicite admonebat (3). Unde & michi confessori suo de phiribus dixit: Adhuc tale saleque peccatum, Salis & talis, propter ignorantiam pariter & ruberem, in consessione minime funt confession. Propter que ab eorum conscientiis expellenda, obstricando sollicise interrogatione cauta inuetemente l'effusione del sangue de combat tenti; lo indegno compilatore delle cofe qui feritte, mosso da tal timore, indussi con pietofe preghiere la infatigabile avvocata de peccatori a far divota orazione per ambe le parti. E fatta l'orazione, avveroffi la lei ouel detto del Salmo: Efclamarono i giufti, ed il Signore gli effudi-Perocchè subito su dal Signore a lei rivelato, che in breve fooravvenendo un impedimento, i combattenti preparati alla pugna dall'una e dall'altra parte non avrebbe combattuto altrimenti. In fatti poco dono il Santiffimo Papa Niccolò III, di felice memoria con provido accomodamento proibl quella guerra; E così a forma della divina promeffa, ceffaron per divina disposizione, le stragi delle armate

milizie. S. 3. L'ammirabile zelatrice delle anime, unita alla infallibile verità, portando nel fuo cuore, tanto nelle parole che nelle opere, la verità scolpita redargul di menzogna una donna, che feco mendacemente parlava, perchè parlando avanti di lei avea corrotta la verità, la quale non potendo nascondere all'occhio contemplativo di Margherita la fallacia del proprio cnore , confeisò con erabefcenza, che fcientemente, e contra cofcienza avea proferita menzogna. Quelta è quella felice Margherita, che non folamente fcopriva alle persone le parole da elle proferite, ma anche i fegreti del cuore, e i più nascosti penfierl , e con follecitudine le ammoniva, perchè se ne confessallero (3). Onde anche a me suo Consessore diste di più perfone: Il tale, e la tale, per ignoranza, e per vergogna non han per anche manife-itato in contessione il tale e il tal peccato. Per espeller le quali cose dalle loro coscienze, scavando io sollecitamente con canta interrogazione, trovava in fatti ciè

che si temeva dover essere assal auguinosa, fece cessare il Papa Niccolò con un tempera-mento, che giudicò opportuno per accomodar le vertenze, e tra l'Impero e la Chiesa Romana, e tra l'Imperator Rodolfo, ed il Re Carlo; inducendo l'Imperatore a dichiarar nulli i giuramenti fatti dalle suddette Città, e a riconoscere, che appartenevano alla Chiesa Romana; ed insieme esoriandolo a fare cul Re Carlo un trattato d'alleanza sotto certe condigioni, tralle quali che il Re Carlo rinnaziasse al Vicariato dell'Impero in Italia, e specialmente in Toecana, della qual rinunzia lo aveva il Papa antecedentemente richiefto, e se l'era fatta pro-mentere. Vedonti Muratori, e Fleury ne luoghi sopraettati, ed all'Anno auddetto 1278

(3) jolliene admonstar. Qui vedesi chiaramente conceduta a Margherita la settima tralle grazie gratia date, numerate da S. Paolo r. Cor 18. v. 8 9 e 10., qual'è il discernimento degli spiriti, e dell'interno altrui; ed insieme apparisce la prudenza, coa cui ella di tal grazia faecva uso; servendosi per ammonire i peccatori, de quali le scopriva il Signore le interne calpe, del minificio del Confessore, e di quello con somma cautela.

niebam, quod nunquam confitentes aufi, propter uerecundiam, Juerat confiteri .

§. 4. Ordinauerat ad comunem utilitatem orationes suas, ficus fuerat a matre dolla in se-culo (4), dicens: Rogo te, Domine pro falute omnium, pro quibus me uis orare. Set caritatis ardore adhuc excrescente, fine personarum exceptione. Dominum pro omnibus deprecans, cepit timere, quia morem sue matris segerat in orando. Ad quod uerbum Christus respondit dicens: Filia, non recle docuit te mater tua. Nam quia debes orare pro omnibus, multum Nam quia averi vine pro vannous, minima michi piacuti oratio tua generalii (5); ego enim ueni pro omnibus, & pro omnibus fut mortuus. Le paire tuo, pro quo me tam in-fanter ragafti, dico tibi, quod de purgatorio eductus efi (6). Nec dubites propier ustam eius preteritam, quam nouisti; quia purgatorie pene funt warie, & fibi fuerunt multum afflictorie referuate, ut cutius purgaretur. Filia mea. dicas confessori tuo, pro qua me rogas, quod follicite predicet, feruenter audiat confeffiones , inter difcordes concordiam feminet , non fit tener, fet fortis hominum abhorreat laudes, & non difcurrat Miffas fuas (7).

6. 5. Ad tam latifimam caritatem, fuam disposuerat sponsam Christus, qued non solum de remotis prouinciis quamplurimi properabant; werum etiam diuina permissone anime defun-Borum , de fuit receptaculis accedentes , ipfius che quei penitenti non mai avesa avuto per vergogna il coraggio di confessare. S. 4. Era stata folita Margherita di or-

dinare le sue orazioni a comune utilità, nella guifa che da fua Madre era stata iftruita nel fecolo (4), dicendo: Signore, io vi prego per la falute di tutti quelli, pe' quali vi piace che lo preghi; ma ficcome crescendo in lei sempre più l'ardor della carità avea dipoi preso l'uso di pregare il Signore per tutti senz'alcuna eccezione o limitazione, cominciò a temere, perchè nel fare orazione avea tralafciato il coftume da sua Madre insegnatole. Per sedare il qual timore le rispose Cristo, dicendo: Figlia, la tus madre non t'infegnò bene, Mentre dovendo tu pregar per tutti, mot-to è piaciuta a me l'orazione tua generaie (5); effendochè io venni al mondo per tutti, e per tutti foffrii la morte. Rapporto a tuo Padre, pel quale mi pregaffi con tanta inftanza, ti dico, che è ufcito dal Purgatorio (6). Non ne dubitare per la fua vita pallata, che tu fai, perchè le pene del Purgatorio fono diverfe, e per lui ne furono tilerbate di molto affittive, affinche fi purgeffe più prefto. Mia figlia, disai al tuo Confessore, per cui mi preghi, che predichi con follecitudine, che alcolti serventemente le Coafessioni, che semini la concordia tralle persone discordi, che aborrifca le umane lodi, che non fia

facile a piegarli ma forte, e che non af-fretti le fue Melle (7). §. 5. Avea refa Crillo la fua Spola d'una carità sì ampla, che non folamente a lei veniano in folla molti dalle rimore Provineje , ma le anime ancora de'defonti, per divina permissione, a lei venendo da loro ricettacoli, chiedevano infrantemente

fuf-

(a) a matre della in fecule. La Madre di Margherita, da cui era ella flata iftruita nel recolo circa il metodo di otare, sembra fuor di dubbio, che fosse la sua vera genitrice, e non la Ma-

trigna, che non le fa più che tanto afficzionata.

(5) orasso una generalis. Disapprovando il Signore il metodo di orare insegnato a Margheriti dalla sua Madre, qual'era queilo di pregare per coloro, per coi piaceva al Signore, ch'ella pregasse; e soggiugnendo, che molto a lui piaceva, ch'ella preg-sse per tutti scoza ecceatione di alcuno; com egli per tutti generalmente era venuto al mondo, ed era moito; non vuol disapprovare assolutamente le orazioni, che si fanno assai volte pe' particolari : avendo egli molapprovare associatores le crizzoni, cue ai ranto sasti volte pe pricotari s'ecuto qui moi-te e volte accettate, e gradite pergibire, che Mangherita gli pongeva per diserne particolir, pon persone; come ne fan teflunonianax innumerabili luoghi dalla Leggenda; Ma vuol dire, che preganotir peraticolir, non decel laciari di pregare nel tempo litaus noche generalmente per tutti gli altri, essendo tutti da Crifio col suo Singue redenti; della qual general preghiera pateva, che avesse fatto poco conto la Madre di Margherita.

(6) de pargatorio confint co. Qui è chiaro, che si porta del Genitore di Margherita, si quale quanto sopravviverse alla conversione di lei, ed in qual anno fosse liberato dal Pargatorio, ne di qui, ne attronde abbiamo da rilevario.

(7) non difeueras Mifas faas. Dassi qui a Fr. Giunta l'avvertimento di celebrare divoramente la

Messa, guardandoti dal recitaria con troppa celegità. Rileggati la Nota 18. sopra il Cap. Vil.

Suffragium cum inftantia poflulabant . Inter quos, duo qui fuerant interfecti dixerunt ei: Quamuis in morte nen potuerimus confiteria aina noftram previdimus mortem, cum predones extraxerunt nos de ilinere quo ibamus, per filnam ducentes, dedit nobis fubito creator nofter contritionem de culpis noftris, & patientiam in morte, quam crudeliter intulerunt : & fi. per m fericordiam nos ab eternis in endus liberauit. N's autem, dilecta Dei, fuimus ambo arte ce dones; & ego precipue treum loquens, lezalitatem quam debui, non habui in mercando. Quare fupplico, ut facias, pia mater, cum meis de domo, quod pro me jatisfaciant, spe-sialiter Montaninis (8); E pro islo germano fimiliter, qui eft mecum. Nam fumus in magnis purgatorii cruciatibus; & ego magis, propter dolofas & amtrabiles in figno locutiones in ficta dilectione. Ora ergo pro nohis, Soonfa Dei , Initur oranti Dei famule Margarite , pro iffis duobus & aliis, qui in tantis anguftsis eruciantur, respondit Dominus dicens: Dicas Frapribus Minoribus, quod animas defunctorum habeant in memoria; que funt in tanta multitudine . aund uix eam corda hominum coritarent . & tamen a caris fuis modicum adiquantur. Et dicas ei, quod religiofi, qui nimis curis fecularibus fe immiscent, in purgatorio grauiora fupplicia patiuntur.

§ 6. In Ifflo beate Clare suizinis, dom Christianus Dominum extoract por quodam in ameritaden E ituatate amini confluence, divisi of Peter clamentis, quod left, micitere flatina de Peter clamentis, quod left, micitere flatina producen inducerta de consistencia più billio produme inducerta de consistencia più billio flora de presipitame. Et quantitave nune facto flora de final la principitati della micitare qual de travelle più del viviliaminus revocetare qual de travelle più della più del

il di lei fuffraglo. Tra'quali due, ch'erano stari ammazzati le dissero: Benchè in morte non ci fiamo potuti confessare; perche prevedemmo la nostra morte, allorche gli affaffini ci cavaron di strada per la quale andavamo, e ci conduttero per la felva, il nostro creatore tosto ci diede la contrizione di nottre colpe, e la pazienza nel foffrir la morte che crudelmente ci diedeto; e cosl per mifericordia ci libetò dall' eterne fiamme. Noi poi, o diletta di Dio. fummo amendue di professione calzolaja ed to principalmente, che con voi parlo, non offervai quella giustizia che secondo la legge offervar dovea nel contrattare. Laonde, pietofa Midre, vi fupplico che vi adopriate presso de miei patenti, perchè per me, e per quello mio germano che è qui meco, rifircifcano i dinvificati, specialmente i Montanini (8). Perocchè ci troviamo tra gran cruciati nel Purgatorio; ed io maffinamente, per aver finta benevolenza con parole ingannevoli ed amichevoli in apoarenza. Pregate dunque per noi, o fpofa di Dio, Orando pertanto la ferva di Dio Margherita per quefti due, e per altri, che erano cruciati tra al grandi angustre, le rispose il Signore dicendo: Dirai a Frati M nori, che abbiano in memotia le anime de defonti ; le quali fono in sì gran moltitudine, che appena i cuori degli uomini potrebbero penfarlo, e tuttavia dai loro anche più cari fon poco ajutate. E dirai loro in oltre, che i Religioli, i qua'i troppo fi melcolano nelle cure secolaresche, soffrono nel Purgatotio più gravi fupplizi:

§ 6. Nella Feita della Vergine S. Chiara, mentre la Serva di Critto pregava peruno coltituito in amarezza e leggerezza d'animo, a lei diffe il Padre della clemenza; che mandaffe tofto a chiamare il fuo direttore, e gli dicesse per parte sua, che inducesse il Prelato di quello a compatire il suo suddito, che sta come una pietra nella macchina, disposto a precipitare. E per quanto, foggiunfe, il Prelato si dolga dell'ingiuria mia, tuttavia fi rammenti che io risposi a Pietro: Non ti dico di perdonate fette volte foltanto, ma anche fettantafette. Laonde voglio, che ufi con quel debole piena mifericordia; ed egli dipoi fi dorrà dentro fe ftello di tutte quelle cofe, nelle quali gravemente mi offefe. Tu anche, profegul il Signore, mi pregatti

rega-

(8) frecialiser Memaninis. Per Montanini, o Montagnini s'intendono gli Abitanti delle Montagne di Cottona; cal qual nome oggi pure sono appellati. rogasti me pro Gilla (9); quam propter amorem tuum, & opera eius uirtuosa, ponam in gloria paradisi in ordine Cherubym.

S. 7. In festo sanctorum Chrysancti & Da-rie, post Christi corporis sumptionem locutus est ipse Christus Margarite dicens: Quamuis tribulationes tibi crefcant, non obmictas propter hoc uitioforum uitia extirpare, & in corum mentibus ferere & plantere germina uirtuofa. Filia, femina, & ego dabo tibi femen, & infundam gratiam verbis oris tui: Et fi rarius loquar te:um, etiam fine locutione largiar tibi lumina, ut uerba tua predicare uera possint. Filia, inquit, Deus tuus est immaculati innocentia; & ideo non mireris, fi tibi, que peruenisti in quamdam columbinam innocentie puritatem, talia referuntur . Audiuit fimplex in nocentia Margarite a confessore sus quedam de innocentia Margarite a confessore sus quedam de innocentia Saluatoris, & precipue de tunica inconsutili, quam Mater Domini suis manibus consuerat ac parauerat: Que columbino modo Christo regi congratulans dixit, quod uere dignus erat cunstorum rex talibus indumentis. Propter quod Christus respondens ast: Cur non dixisti confessori tuo, quod magne admirationis erat fignum, & infinite pietatis munus, quod creator omnium indui & exui fe permicteret .

§ 8. Tempore quo ego morabar Senis, Margirie oranti Salautor att scribe: Pater Deughio fuo benedictionem. El recommendationem internam fuoram filorum, quot tanto redomit pretto, El tiloquam precipue qui recelferant de funt Dei femper Deo, El timene toi domatum appropries creatori tuo. Nam ego fummus El must Dei sudo tam in teora meos homorare amicos. Unde non fit tibi durum, fix hotorare pro me, quia fi memor fueri fravant tibi, laborare pro me, quia fi memor fueri fravant tibi, laboret dulcei erunt, El cuin inderfelle lettila fatigaderis. Copa quam meu

per Gilia (9), la quale io porrò, per amor tuo, e per le opere fue virtuole, nella gloria del Paradilo nell'Ordine de Cherubini.

S. 7. Nella Festa de'SS. Crisanto a Da-ria, dopo il ricevimento del Corpo di Cristo, parlò l'istesso Cristo a Margherita dicendo: Quantunque per te le tribelazioni fi accrescano, non trascurare perciò di estirpare i vizj delle persone viziose, e di feminare e piantare nelle menti loro germogli di virtà. Semina, o figlia, ed io ti darò il feme, e infonderò la grazia nelle perole della tua bocca: E se più di rado parlerò teco, anche fenza locuzione ti compartirò i lumi, affiache le tue parole postino predicar cose vere. Figlia, soggiunfe, il tuo Dio è la stessa immaculata innocenza; e perciò non ti stupire, se a te che giugnesti ad una certa purità d'innocenza da colomba, tali cofe si riferiscono. Avea udito la femplice innocenza di Margherita dal fuo Confessore alcune cofe fopra la innocenza del Salvatore, e particolarmente circa la Tonaca inconfutile. che là Madre del Signore fabbricata gli avea, e preparata colle sue mani; onde con modo da coloniba congratulandofi con Crifto Re, gli diffe, che veramente il Re di tutti era degno di tali vestimenta. Perlochè Cristo rispondendo le disse: Perchè non dicesti al tuo Confessore, che era segno di grande ammirazione, e dono di piec) infinita che il creatore di tutte le cole permettesse di essere vestito, e spogliato. § 8. In tempo che io dimorava in Siena, disse il Salvatore a Margherita in orazione, che a nome fuo mi fcrivesse così: Il Padre Dio, al suo figlio benedizione, e raccomandazione interna de'fuoi figlioli, che ricomprò a sì gran prezzo, e di quelli particolarmente che si discostarono dalla fua via. Cresci sempre ne' gradi delle grazie, affinche quelle cofe che tono di Dio a Dio, e il lume a te donato lo appropri al tuo Creatore. Perocchè io fommo ed unico Dio voglio tanto in cielo che in terra onorare i miei amici. Onde non ti riesca duro, o figlio, il faticare per me, perchè fe sarai ricordevole delle mie fatiche, e del premio che ti preparai, le tue fatiche ti faranno dolci, e faticherai con indefesfa allegrezza. La Coppa che il mio antico Fran-

ami-

(9) rogafti me pro Gilia. Quefta è quella Gilia nominata con altri nel 5. 6. del Cap. II., che sin quasi dal principio della Conversione di Margherita fu sua fida compagna, e di immitatrice sino a che visse e i actà preziona morte si riferisce a 55, 20, e 21, del Capo IX.

amicus Francus (10) uidit mentaliter pro te erans, fignificat facrificium operum Dei tui, quia portas nomen meum in feruenti deuotione coram populo dure. Crux illa in tuis manibus pofita inuitat te, ut fepe ad crucem redeas. Rofa autem tibi data fignificat puriffinam caflitatem , cuius odor extenditur ad amicos . Quart doceo te, ficut Pater filium, ut cum Dopulo predicaueris, prebeas te peccatoribus trabus, quas contra peccata facies, peccatoribus meam clementiam, quam libenter largior pec-catori redeunti, misceas uerbis illis. Tu etiam, fili mi, redde te grauem moribus in omnibus operibus tuis, quia femper ero tecum, nif me perderes culpa tua. Benedico te ex parte Patrit . Mei . & Sancti Spiritus . necnon & beatiffime Virginis Marie, de qua fumere carnem dignatus fum, pro falute tolius humani generu (11).

§. p. Sequenti die poli bestissime Magdalene siellum, accipienti une renernia Corput pur Cirrifti, Salanter locutus est dietens: Plora missiricordum neutam, que die nobleque clamar. El guafi simo utilor extinatare, quia non cognostrar a generaturen immano. Plora subodiciona nuom, quia non obedisti unitri de platines cominames (12), que sinigen une planticion de plantine cominames (12), que sinigen une plantici Domina mis Jussia Cirrifte, que dubide de mas sinigitates. El Domina nui Jussia Cirrifte, que dubide de mas sinigitates. El Domina de demis.

Franco (10) vide in ifpirito mentre per te orava, fignifica il facrifizio delle opere del tuo Dio, perchè tu porti il mio nome con fervida divozione in faccia al popolo duro. Quella Croce posta nelle tue mani, t'invita a ritornare spesso alla Croce. La Rofa pol a te confegnata, fignifica la puriffima castità l'odor della quale si diffonde agli amici. Laonde t'istruisco come un Padre il figlio, che quando predicheral al popolo, ti mostri a peccatori trattabile ed umano; e nelle ammonizioni che farai contra i peccati, metta in vifta nel tempo fteffo a' peccatori la mia clemenza, che lo da buon grado difpenfo al peccatore che a me ritorna. Tu altrest, o mio figlio, rendi a te stesso grave di costumi in tutte le tue opere, perché fempre farò teco, feppur tu non mi perdeffi per colpa tua. Ti be-nedico per parte del Padre, di Me, e dello Spirito Santo, e ancor della beatiffima Vergine Maria, dalla quale mi degnai prender carne per la falute di tutto il genere umano (11).

§ 9. Il giorno immediato dopo la Pefia, della bestiffina Maddelan, ricevendo Margherita con rivereoza Il Corpo di Crifto, il Salvatore le partò dicendo: Piangi la mia mifericordia, che giorno e notte efetama, ed e fitunta quali giorno e notte efetama, ed e fitunta quali giorno e notte efetama, non conocio perche non fi conocice dalla generazione umame, con ficulta della mane (12), che han bifogno di me fommo e vero hene, non io di loro. E Marghe-rita rifpote: Mio Signor Gesti Crifto, io dubito di tuni finglitta. E il Signore a leit

Non

(sol mes amiest Frances. Per gestlo France, the gel da Gest Ciffia appellasi no autor, the pregio area per F. Giunia etc., non des intenderis, come tables de pensay il P. S. Francesco, leggendo qui Francesco, intenderis, invecte di France, mente, oltre l'avent, non solumente el Codece originale, na anche negli airi dat Codec originale, na contra esperia i de comparato, è chatro del Tello mederimo, che quegli, che vira pregio per F. Giunti, ren escriptiva del contra de la contra del contra d

(a) total immedi genera. La hittet qui ripottata fitta scrierce di Gris Crifto in non none e fir. Giunta, in tempo, che quella diumerta in Siena, vale a di rolo l'amon 1200, coltre i facci vectore quanto annune il Signore quello suo fetel betro, che chiama per ben quattro colto col dotto nome di suo Figlio, e notret pri suo annici, che nonera vuole si in ciclo, che in terra; fa apiccere mindibimente la somma bonata, e mistricordia di Dio verno di precentano, a tivore de quandi principalmente di almon al Religiono, cui e diretta, le opportune firmo, chi poi vertà di quefta Lettera in quasto a tutte le sue parti fire un'accursia nandia; e connicienti il per tripotto di primatiro, che per rapportu al prettuco, che la se coninerae, non

illentera, efedo io, a ravviare in esta, benchè in succisto, un capo d'opera di eloquesta e igil de platama anuacama. Per percagione delle anime clica la quale dice il Signore a Margherita esser lei flata disubbidente a lue, s'inicale, giuftà la frise Evangellea, la procurazione della ribute de prosumir Circa la quale Migherita confessa d'essere flata negligente, temendo, che la sur fragitità non la facesse cadere in tentation di superbua per eritata la quale, p

insteme ubbidire a lui, le da il Signore l'opportuna istruzione.

Non nominer benefitia mea. & opera que facio per te fieri; net dubites, quia te labi non finam in aliquod mortale peccatum, fi incefferis per uiam, per quam te ducam. Ego namque habeo misericordiam, & cum ipsa iustitiam exequor. Ama igitur, filia, unicum Deum tuum, E ipfum folum postula, & ora, & folius ho-norem Dei tui desidera, & non tuum. Et dicas Fratribus Minoribus ex parte mea, quod non curent de murmurationibus, infirmitatibus, wibulationibus , & fuarum neceffitatum fubtra-Rionibus, fame at fiti, nec de honoribus; fet folum me postulent & teneant ueritatem . Oporbet enim qued honor corum me henoret, & o. mnis ad me bonorum principium referator ho-nor. Et regratiare michi de lumine hejlerna die infuso menti confessoris tui. Et dicas et, qued non dubitet de ininere suo (13), quia sesum ero. Volo enim quod iple destruat Senis blanditias predicantium, qui ut fibi nomen acnibus , & meam non proferunt ueritatem . Neque propter murmur fecularium deferat veritatem, nec propter tribulationem , & fuarum Subtractionem neceffitatum Conqueror enim tibi de modo, & ulu predicationum, quas in illa civitate faciunt uerbum meum predicantes.

c

ş,

at

e.

lo

rt-

0

re

à

۲.

٥,

nia Min

n2,

et.

ma

185

189

he

, 10

lest

10

3,0

(1/10

104

en

(IA

. .

1000

cht

254

505

108

no no

2.

§ 10. Quedan (calaris demina mapre leme, proport frequentationes confifemit, fit real in orinine quiestate, qued ron credeba dupud grave processo. Des fremellos. A supud grave processo. Des femules pro-tipo necepitatibus Morgarits. Des femules proting mus enfili; El cum ceprei en loqui, offerme en tipo produme, El off feribat ad aux sitilates. Die erge, ut ilse lith proacer and deaste copication, qui prinjume pria, El curda non perfette houghts. Confiterte de aciditate mina circuit lium uirum, quem habits polita. El prince de la confite de participation.

Non nominare i miei benefizi, e l'opere ch'io fo fare per mezzo tuo, nè dubitare; perchè lo non permetterò che tu cada in alcun peceato mortale, se cammineral per la via, per la quale ti condurro. Perchè io ho la mifericordia, e con esta efeguifco la giuftizia. Ama pertanto, o figlia, l'unico tuo Dio, ed esso solo chiedi e prega , e defidera l'onore del tuo Dio, e pon il tuo. E dirai a' Frati Minori per parte mia, che non faccian conto delle mormorazioni, delle infermità, delle tribolazioni, e delle fottrazioni di fuffidio per le loro neceffità, della fame, e della fete, nè degli onorl; ma cerchino folo me, e tengano la verità. Perocchè fa d'uopo. che l'onor loro onori me, e che ogni onore si riferifca a me principio di tutti i beni. E singraziami del lume che jeri infuli nella mente del tuo Confestore. E di a lui che non dubiti del fuo viaggio (13), perchè farò feco. Poichè voglio che ello diftrugga in Siena le lufinghe de' Predicatori, i quali per acquistarsi nome di scienza, studiano di parlare agli uomini cofe piacenti e non annunziano la mia verità. Nè lafci egli la verità per cagione del mormorio de fecolari, ne per cagion della fottrazione di fussidio nelle sue indigenze. Perocchè mi lagno teco del modo e dell'ufo delle Prediche, che fanno in quella Città

i Predicatori di mia parola. S. 10. Una certa Signora fecolare di gran riputazione per la frequenza con cui fi accoftava alla Confessione, era nel suo animo cosl quietata, che non credeva che alcun grave peccato rimafto foffe nell'anima fus. Ma ficcome era ella molto intenta alla falute, all'onore, ed alle necessità di Margherita, pregando la Serva di Dio ferventemente per quella, il Salvatore le parlò dieendo: Figlia, comincia a raccontare al tuo Confessore le mancanze di colei per la quale pregafti, e quando avrai cominciato a raccontarle, lo a te le mostrero per ordine, ed effo le feriva per utilità di lei-Di adunque, che quella tua divota per a-mor mio, si confessi, che prima di maritarfi fu troppo sfrontata, e men onesta di cuore . Si confessi, che ebbe troppo attacco per quel uomo da cui dipoi fu fpofata, e della brama fmoderats di presto spofarfi a lui. Si confessi, che se in quel tempo mostrò dell'onestà negli occhi, nelle

fes-

[13] non dabiter de limere fue. Dovendo il Pedre Fr. Giunta passire di Corrons a Siena, e temendo di quiche finifico incontro, che aver potesse in quella Città, il Signore, per mezzo di Maigherita, lo conforre, esticerandolo, che artezbe fiato con lui ec.

Dd 2

pa-

feruauit eam quoad honorem mundi. Confiteatur, quia priufquam fuerit annulo fubarrata, caput fuum ornauit & dorfum, & cum nimia cordis ilaritate uadens ad ipfum uirum, morando fecum, de me ueram non habuit notitiam & saporem. Confiteatur de inordinatis aspettilus secum; & quod in loquelis, & tactibus, & in folepnitatibus meis, atque Senctorum tranfgreffa est ordinem, iuraque coniunit. Confiteatur de excessiuis defideriis standi secum non solum in presentia eius, fet abfentia. Confiteatur quod tempore magne adverfitatis cuiufdam affinis fut, turquit illicite, & falfam, quantum in ea fuit, dari sententiam procurauit, nec deluit tantum de nota infamie actufati, quantum de dampno pecunie Comuni foluende, Confiteatur, quia me offendit eundo ad palatium Potestatis, in eo quod appetiit fupra lotias de pulcritudine corporis commendari. Confiteatur , quia familiam fepe maioribus accufabat occulte; & oftendebat figna tenerioris dilectionis circa eos, & domus negotia, ut ab eis plus ceteris amaretur: Et tamen net illos, quos tanto uenerabatur fludio, nec alias perfinas uere dilexit : exceptis uiro fua & filiis, quos nimis amauit. Dicat fuam culpam de laudibus mundi, quarum auida fuit; & and nunquam me digne ad altare fuscepit; nam neque cum amara comunicanis contritione, nec cum integritate contessionis: Et quamuis multum ecclesiam frequentaret, parum gu-flauit deuotionis in mea Natiuitate, Cena, Paffrome, Refuredione, & alis folempnitatibut Virginis, & Sandorum: Nam in hits temporibut, & quadragefimis parum cogitauts de me: Nec ordinate in orationibus feiust expensive tempus fuum; set orationes aridas fine lacrimis habuit; & iciunia fua fecit abfque hu-more & amore deuationis. Confiteatur de inordinatit ciborum desideriis; & fleat suam tena-sitatem, quam in elemosinis habait. Confiteatur diligenter, quia ufa est male ablatis; & recordetur bene quid, quantumue expendit; nam denarii ques expendit, & extraxis de marfupio uiri fui, uel fuerant molenter, fraudoienterque acquifiti, uel de ludo: Unde wolo quod eertit perfonit quas ipfa nouit, fatisfaciat per fe, uel per alium diligenter; de incertis uero

parole, e nel gestir delle mani, ciò fece unicamente per rispetto del mondo. Si confeffi, che prima di ricevere l'anello nuziale, fu troppo vana negli ornamenti fpecialmente del capo e delle spalle; e andando a marito con ifmodata allegrezza di cuore, dimorando poi con lui, non ebbe vera notizia, nè fapore di me. Si confessi degli afpetti difordinati avuti con lui; e che nei difcorfi, e ne' tatti, anche pelle mie folennità, e in quelle de'miel Santi. trascorle l'ordine, e la decenza del con-jugale stato. Si confessi degli eccessivi defideri riguardo ad esfo, non folamente in prefenza di lui, ma anche in affenza. Si confessi, che in tempo d'una grande av-versità d'un certo suo assine, giurò illecitamente, e per quanto fu in lei, procurò che folle data la fentenza falfa; e non tanto fi dolfe della marca d'infamia incorfa da'l' accufato, quanco del danno della pecunia da pagarfi al Comune. Si confessi che mi offese andando al palazzo dei Potesta, in quanto che appeti di effer commendata fopra le compagne, per la bellezza del fuo corpo. Si confessi che spesso accusava occultamente a'maggiori i familiari di cafa, e mostrava segni di più tenera dilezione verso di loro, e di più affetto per gli affari di cafa, affine di effer da effi amata più degli altri: E tustavia ne veramente amaya quelli che mostrava con tanto studlo di venerare, ne le altre persone; eccettuato il fuo marito, ed i figli, che amò anche troppo. Dica fua colpa delle ledi del mondo, di cui fu avida; e che non mai mi ricevette degnamente all' Altare; mentre non mai si comunicò con vera contrizione, nè con confessione intiera: E ben-chè molto frequentasse la Chiesa, poco guftò di divozione nella mia Natività, Cena, Pailione, e Rifurrezione, e nelle aitre fo-lennità della Vergine, e de Santi. Perocche in que templ, e anche nelle Quarefime, poco penso a me; nè feppe fpendere ordinatamente nelle orazioni il fuo tempo; ma fece orazioni aride e fenza lacrime; come pur fece i fuoi digiuni fenza umore ed amore di divozione. Si confessi de defiderj difordinati de cibi: e pianga la fua tenacità che ebbe nel far Ilmofine, Si confesti diligentemente, che fece uso di robe di mal acquisto: e si rammenti, che cola, e quanto spele; mentre i denari che spe-fe ed estrasse dagli scrigni di suo marito, o erano flati acquiftati per violenza, e per frode, o per via di giuoco. Onde voglio, che alle persone certe da lei conosciute, foddisfaccia diligentemente da per le Itella, o per mezzo di un altro; rapporto poi alad fui libitum confessoris: Et quia hec de bonis uiri, dum potuit non restituit, nunc integraliter de suo restituat : Recordetur , quod tanquam materfamilias tenuit marfupium fue domus, & multas inutiles fecti expensa; & superfluas de illicite acquistis; de quibus satisfactat pro illa parte; quam in se mon recujanti expendere. Constitutus, quia non doluit de sue Terre destructione (14) quia nodominaretur: Propter quod palliatiuam inuidiam habuit ad multos confanguineos suos. A non erant in feditione fue uire conformes . Mulhum enim dolebat, fi uel modicum in fuis elationibus readeretur abiedtus . Dicat etiam fuam culpam de ompsi dominatione, quam tenere uoluit in domo patris, quam a sui serore uiri nulia ratione substinuisset. Dicat suam culpam de omnibus rebus consortis sui, El reddat quicquid ei ablatum de confensu eius fuerat. Conpteatur eliam, quod nimis parea extitit circa pupillos confortis fui, quibus ficut pauperibus satisfacere debuit; & de uerbis miuriofe prolatis contra mares, & multeres de domo, cum uerstate, ac mendacio. Dicat fuam culpam de emni ernatu corporis.

§ 11. Tekim perfektimi omater, jinggiter animan quan eskemiq turar deferirans, refutar meebrura reliquis postner expellers. 12. Caphitatri retura ceriffeit ine, da dela Caphitatri retura ceriffeit ine, da delitatim, bentiatim, G pubritudinum i quin farentea, G villegandata diterru niferientiam, defedu exprimente, quar tourras; G fi disti decrent, ibineri defebut: Dome urro, fique de praximo mourat, retirbati, G code, verri altiti, G fielfime de utilis; que imaquam commifrant, ficus lifais que fi nalum utilima, que disi apponent, de estre peptraf.

le persone incerte, soddisfaccia giusta il configlio del Confessore: e perchè non refitul quando poteva co' beni del marito, reflituilea ora intieramente co' beni propri. Si rammenti che come madre di famiglia tenne la caffa di fua cafa, e fece molte fpefe inutili e fuperflue anche con danaro malamente acquiftato; rapporto al quale foddisfaccia per quella parte o rata, che essendo altrui, non dubito di spendere in vantaggio proprio. Si confessi, che non ebbe rammarico della distruzione di sua Città (14), perchè voleva che una parte fuperaffe l'altra, e la dominaffe: Per lo che ebbe in fe un' invidia palliata contro molti de' fuoi confanguinei, fe non eran d'accordo col fuo marito nella fedizione: difpiacendole molto, fe anche per poco nelle fue mire alte rimaneva abbaffato. Dica anche fua colpa della padronanza che tener volle in cafa di fuo padre, la quale non avrebbe fofferen in verun modo che fi fosse tenuta dalla forella di fuo marito, Dica fua colpa delle robe tutte del fuo conforte, e renda tutto ciò che gli fu tolto per di lei confenio. Si confessi altrest, che fu troppo allegnata verso i pupilli del fuo conforte, a' quali come a' poveri dovea foddisfare: come pure si accusi delle parole ingiuriofe proferite con verità o con faificà, contro gli nomini e donne di cafa. Dica fos colos di qualunque vano ornamento del fuo corpo.

§, 11. L'amator d'orgit perfezione bramando di curare inlettanente l'amina da fe redenta, espellendo potentementa le rimanenti accora reliquie de moto l'orgitante at tuo Confessore delle detrazioni e giudra internationa delle detrazioni e giudra fecta la nobili, abonta, e bellezza de proificienza altuti, espiramendo i manesamendi di cui avca notivia, e è altiti il racconbuone poi, fe alcune ne rispera del proifimo le diffimulava, e col cuore, cuila perbia, e di altri vizi, e spesifimo di 21 che non sereno mai commonifi, come perincia per la considera del propositiona di 21 che non sereno mai commonifi, come la mororde non avelfe ammello alcun di que vizi che agli attut poporera, neppur

Jet,

(14) de fer Trec defendiene. Allodesi qui alle discodie civili originate, e fomentate la que' miseri tempt delle intefline featoni de Guelfi, e de Ghibellini, s'à una delle quait era addetta, la Dans de cui qui periasi, costochè null' altro aneliando, se non che la sua fazione superame l'altra, metteva in non cale la rounna, e la firage, che quindi ne ridondava a cutto intiere il Comane.

fet . ac aliis minime debuit murmurare. Confitentur, quod fi inueniebat perfonam, de qua confideret, absentibus mordaciter subtrahebat; Ef loquendo blandiebatur presentibus, dicende de tofis bons. Constitutur, quia superbe cu-piens aliis dominari, laudari desiderauit pre aliis, de nobilitate, & rerum copia, quam in aliss cum merore animi insidebat. Dirat etiam fuam culpam de mentis uagatione, discursu sen fuum: & quia nimis appetiit quecunque appetibilia alios poffidere afpiciehat . Confiteatur , quia ticet frequentaret ecclefiam, non habebat ad divinum offitium for, fet ad loquendum cum mulieribus in ecclefia; & si silebat ibidem, cor in exterioribus uagabatur; & quamnis fanda. rum perfonarem notitiam quereret, & haberet, & fpetialiter Fratrum Minorum, de ipfis non Baufit faporem, nec fe ipforum moribus conformaurt: Set quod plus eft, murmurabat de predicationibus, & offitiis corumdem : Et fiquando a placebat predicatio, diunumque offitium, extra ecclefiam pofita Dei , obliwifcebatur etiam merborum sius. Dicat fuam culbam de ineranitudine benefitiorum meorum, quia eam de mulsis periculis liberaui, que credebat se penitus recepturam: Nec cum hiis omnibus a mundo melli potuit; fet ei mente inhefit; neque nunc ftudet amiffum redimere tempus. Dicat fuam oulpam de tempore uite fue in displicentia mea eonsumpto: Et quod fiqua michi grata est ope-rata, het non egit solum amore mei; set uel metu eterne pene, uel timore uerecundie temporalis; fet fi fe damnandam firmiter credidiffet, debuit michi cor eius cum intima feruire dilectione, quod per proditricem loquelam in malitiis texit . Die at etiam fuam culpam , quod multas uirtutes in pluribus commendauit, quas commendatas sciebat penitus non habere. Et quamuis ab immunditie uitio pura effet, pre. terquam cum uiro fuo, cum quo fanctum ma-termonium maculauit, non dolebas de lapfis in sarnis uisium, cum aliis uitis spiritualibus effet piena; fet eis detrahendo cum aliis plurimum loquebatur. Dicat suam culpam, quod aisos arguebat de malo lucro, possessionibus, loturis, ornamentis, & ligaturis, dicens, quod sam pretiofa, tamque cera possidentibus miniavrebbe dovuto mormorare degli altri. Si confessi, che se trovava persona di confidenza, mormorava mordacemente delle persone assenti, e adulava col suo parlare le persone presenti, dicendo bene di loro. Si confessi, che bramando di sovrastare superbamente agli altri, defiderò d'effer fopra degli akri lodata per nobiltà, e per ricchezza, la quale con triftezza d'animo invidiava negli altri. Dica anche fua colpa dello fvagamento di spirito e dissipamento de' fenti; e perchè troppo appeti qualunque cofa appetibile vedea poffederft dagli altri. Si confessi, che sebben frequentava la Chiefa, non avea il cuore al divino ufizio, ma a ciarlare in Chiefa colle donne: e fe vi flava in filenzio, il cuore fi svagava nelle cose esteriori: e quantunque cercalle di avere, ed avelle notizia di persone sante, e specialmente de' Frati Miport; non attinfe il fapore di effe, ne fi conformò a' loro coftumi: Ma quel ch'è pib , mormorava delle prediche , e degli ufizi de medetimi: e se qualche volta le piaceva la predica, e l'ufizio divino, trovandofi poi fuor della Chiefa di Dio, dimenticavasi ancora delle parole di lui. Dica fua colpa dell'ingratitudine a' miei benefizi : perchè la liberai da molti pericoli , a' quali ella credeva onninamente di dover foccombere: nè con tutte queste cofe potè fraccarsi dal mondo, ma sempre più i fi attacco col cuore: e neppur adello fi studia di rifarcire il tempo perduto. Dica fua colpa del tempo di fua vita paffato in difgrazia mia: e che se fece qualche cofa di mio gradimento, non la fece foltanto per amor mio; ma o per timore della pena eterna, o per riguardo di tempo-rale vergogna: laddove aucorche avelle fermamente creduto di doversi dannare, doves nondimeno il fuo cuore fervire a me con intima dilezione; ed ella lo ricoprì nelle fue malvagità con ingannevole e mentito parlare. Dica anche fua colpa, che lodò in più foggetti molte virtà, le quali Sapea di certo che non aveano in verua medo. E benchè fosse pura dal vizio della immondezza, fuor folo che col fuo marito, col quale sfregio il fanto matrimonio; non avea dispiacere de caduti in peccato di carne, effendo effa piena di altri vizi di spirito; ma mormorando di loro molto ne parlava cogli altri. Dica fua colpa che biafimava l'altre persone, or di guadagno illecito e di possessioni mal acquistate, o di ufar lavande odorofe, ornamenti ecceffivi , e vani acconciamenti di capo; dicendo che cofe tanto preziofe e di tanta spefa non convenivano allo flato delle perme congruebant: Que sepe inordinate comedebius & ardentius comediffet, de gule ustio alios condempnabat . Et fi qua distribuit pauperibus pro mei honore nominis, retributionem postulabat, & expectabat premii temporalis potius quam eterni . Dicat fuam culpam, quod ipfius erationes opprimebantur fub honere cupidinum mundanarum . Confiteatur de indiscretione , quam habiet circa famulas fue domus; Ef cum modica compassione ad pauperes creaturas manus extendit amore mei : Et hinc est, quod pauperes judicauit quantum ad corum conuerfationem, & fletum, rifum, iocum, cibum, & po-bum; fubtrahendo eis elemofinam fuam, & per detractionem fimiliter alienam . Confiteatur quod duplicia indumenta ferens & pretiofa, nuditase & frigore laborantibus compati neglexit & mifereri; libenter enim pecuniam cumulabat, S uix de frustu panis subuenire pauperibus studuit. Dicat suam culpam, quod illud nomen, quod Matri mee per antonomafiam competit ut fola domina nominetur, fibi adfcripfit, & fi que nobiliores ea, & etiam meliores, illa nomine uocarentur, deridebat eas; & feruire noiens aliis, exicebat ab omnibus famulatum. Dicat fuam culpam, quia offendit me in ciba & ieiunio, in folitudine & fottetate, ftando & ambulando, tempore aduerfitatum & profperitatis . Et quamuis libenter fe Sotiaret mulieribus formofis, ornatis, & comptis, in tantum je amauit amore privato, quod ceteris melior ac pulctior noluit, reputari. Confitentur, quod in mei fui factoris iniuriam ad speculum se ornabat, & fe uidendo meditabatur miferias liuius mundi, inuidendo Jepius decori, & pinguedini mulierum . Confiteatur , quia paruat pribulationes suas extimauit magnas ; & aliorum maximas dicens paruas, ae tolorantibus eas murmurando tam dure, quod de hamicidiis , & proximorum langoribus non dolebas in corde, fet letabatur, quantumcunque fleret cum flentibus in ecclefits, uel domibus corumdem. Dicat fuam culpam, quia non recreauit famulas poft laborem; fet erat tenax in earum neseffisatibus, non tantum fanitatis tempore, fet egittudinis: Quando enim confolatione indige-

9

ile le

0.

io.

Die Ja-

chē

101

jeh po-

me

10

the chi

ru2

-11

ıř.

10

110

10 00

fone che le aveano, o le ufavano. Che fpello avea mangiato difordinatamente, e le non folle it ito per rifparmio di fpefa. anche più difordinatamente, e avidamente avrebbe mangiato; nel tempo stesso che condannava altri del vizio di gola. E che fe qualche cola dispensò a poveri per onor del mio nome, desiderava ed attendeva piuttofto la ricompensa del premio temporale che dell'eterno. Dica fua colpa, che le fue orazioni erano oppresse dal peso del-te cupidigie mondane. Si confessi della indiscretezza che ebbe verso le donne che fervivano in fua cafa; e che con poca compassione stefe la mano alle povere creatu-re per amor mio: E quindi è che giudicò male de poveri, quanto al loro trattare. al loro pianto, rifo, allegria, cibo, e be-vanda; lor fottraendo la fua limofina, e per via di detrazioni anche quella degli altri. Si confessi, che portando ella vestimenti doppj, trascurò di compatire, e di usare misericordia a quelli che soffrivano nudità e freddo; poiche ben volentieri accumulava danaro, e appena pensò a fovvenire i poveri con un tozzo di pane. Dica fua colpa, che quel nome che alla mia Madre per eccellenza compete, lo attribut a fe fola, volendo effere ella fola nominata Signora: e se altre più nobili e migliori di lei, eran chiamate con quel nome, le derideva; e non volendo esta fervire all'altre, pretendeva di effere da tutte fervita. Dica fua colpa, che mi offese nel cibo, e nel digiano, in folitudine, e in camerata, stando, e camminando, in tempo d'avversità, e in tempo di prosperità. E benche volentieri fi accompagnaffe colle femmine belle, ornate, e compite, tanto ebbe (empre di amor proprio, che ambi di effer riputata migliore, e più bella di tutte. Si confeili che con ingiuria di me fue creatore, fi ornava allo specchio, e mirando fe stella, contemplava le miserie di quelto mondo; spello invidiando la bellezza e graffezza delle altre donne. Si confeffi, che ftimò grandi le fue piccole tribolazioni, e le massime tribolazioni degli altri le flimò piccole; mormorando di quelli che le foffrivano si crudelmente, che nel fuo cuore non fi doleva, anzi fi rallegrava degli omicidi, e de languori de prof-fimi; quantunque infieme colle perfone piangenti piangelle anch'ella nelle Chiele. e nelle lor cale. Dica fua colpa, che non riftoro le fue ferve dopo la fatica; ma era tenace nelle loro neceilità; non folamente in tempo che eran fane, ma anche quando erano inferme: mentre quando avean bi-fogno di confolazione, diceva loro molti

Bant .

bant, dicebat eis improperia multa, & infamabat eas per domum de lotura, gula, & negligentia. In partubus fuis nimis deliciis intendebat; tacebat etiam que loqui uolebat; & loquebatur , fe ceteris conformindo , que filuiffet libenter . Confiteatur , quia deufas perionas propter honorem mundi uitauit; nec eas in fuum confortium, & familiare colloquium admitte. bat : quia intus & extra fuperbia plena fuit : Verumtamen confortetur in me . & uitam fram examinare non differat in manibus confessoris tui; indurendo ad memoriam fuas culpas; F ego infundam lumen gratie menti eius. Tibi autem, filia Margarita, predico, quod hec, pro qua tantam in tuis mifericordiam orationibus impetrafti; iftam gratiam plenarie non agno cet .

S. 12. Pacis amabilis cultrix, Cortonenfium paces a pacis datore postulares, hoc quod sequitur meruit obtinere refponfum: Dicas, filia, eonfeffori tuo, quod omnium Cortonenfium paces interiores prius procuret, postea uero exte-riores (15). Et dic ei, quod pares, quas non procurabit follicite, requiram de manu fua. Et recordetur mei confessor tuus, quando exient de mauicula, reperi hominem obsessum a demonum legione , qui obtenta licentia per me data, porces, in ques intraverant, in mare fuffecauerunt. Propier quod uenientes ad me eines Gerafenorum, dixerunt quod fine mora de 5-nibus corum recedeiem, & recessi. Unde dic ei, quod tempus ueniet in quo homines & fe mine de Cortona recordabuntur magis uerborum eius, & amplius acceptabunt ea, quam nunc. Et quamuis occultus hoftis ex parte fua, impedimenta nitatur prestare utria concordiis, quas tractabit, non fe propter hoc fubtrahat; imo ad faciendum paces fe ingerat quantum poteft, quia mea preuentus gratia, & munitut auxilio, faciet eas. Illis diebus, cum pacem euiufdam Cortonenfis, ego confeffor eius tra-Barem, hoftis pacis, amorifque deftruitor, apImproperi, e le diffamava per cafa di lindura, di gola, e di poltroperia. Ne fuoi parti poi fi trattava con troppa delicatezza: e anche diffimulava tacendo quelle cofe che avrebbe voluto dire; e diceva per conformarfi agli altri, quelle cofe che avrebbe volentieri taciute. Si confessi, che schivò per rispetto del mondo le persone fviate, ne le ammetteva alla fua converfazione, e familiare colloquio, perche fu piena di superbia al di dentro, e al di suora. Tuttavia fi conforti in me, e non in. dugi ad efaminar la fua vita, nelle mani del tuo Confessore, riducendo alla memoria le fue colpe; ed io infonderò lume di grazia alla fua mente. Predico per altro a te, mia figlia Margherita, che costei, per la quale nelle tue orazioni ti adoperafti ad impetrare sl gran mifericordia, non riconofcerà pienamente cotesta grazia.

S. 12. L'ainsbile coftivatrice delle pace. chiedendo al donator della pace le paci de Cortoness, meritò di ottenere la risposta che segue: Dirai, o figlia, al tuo Confesfore, che prima procuri tutte le paci interne de Cortonefi, e dipoi le paci efterne (15). E di a lui, che delle paci, ch'ei non procurera follectramente, glie ne difessore di me; qualmente uscendo lo dalla barchetta, trovai un uomo offesso da una legion di demonj, i quali ottenutane da me la licenza, affogarono in mare i porcl, ne' quali erano entrati. Per la qual cofa venendo a me i Cittidini de Gerafeni, mi differo, che fenza indugio mi allontanaffi da lor contini : ed jo mi allontanai. Onde di a lui, che verrà tempo, in cui gli uomini e le donne di Cortona più fi ricorderanno delle parole di lui, e più le accetteranno, che non fanno al prefente. E benche il nemico occulto per parte fua @ aforzi d' interporre vari impedimenti alle concordie che tratterà; non per quefto fi ritiri, anzi a ingerifca quanto nuo per far le paci, perchè prevenuto dalla mia gragia, e munito del mio ajuto, le farà. In quei giorni, mentre io di lei Confestore trattava la pace di un Cortonese, il nemico della pace e distruttor dell'amore ap-

24.

(15) Mps. aux estriture. Le noti intense, che per consulto di Cilla procurir daves il Conrenore di Mirgiarou, cossilirarono in frecessire di disconde civili ix. i Cittadini, di Cottesa, cagionate celle fazioni del Gardis, e de Gibbellini, che infeditavono illori surle Cotta d'Intila. Le peripi ori dermoni diversa consultere in procurare gil accomodamenti delle vertenze, o molita, che corton insorgerano un i Controni, e i vicini Populi: e spedita di Cottanona, Vedani a dostro Discita. Villa Dello stata del Cortandi.

parult horribilis. & turbatus Margarite dixit: Ego pugnabo contra illum, qui has paces non definit ordinare. Et verum fuit; nam spiri-tualem istum (16) post paululum tam profun-dum infixit, quod nifi Christus protestor in se Sperantium celeriter opportunum fubfidium obtuliffet , ualde timebam . Set ille qui fouet debiles, per grantem Margaritam pro me confeffore fue , benediftionem tanquam filio deftinauit; me confortant ad paces uiriliter pertra-Randas, & dixit quod per gratiam mecum ef-fet Christus Thesus, a quo bona cunsta proce-dunt. Ille uero serpens & draco occulte insidians , promifum uirus cupiens infundere , femper in permitiem eleftorum, alio modo pungens, ita meum animum contra Dei filiam concitauit ( eo quod indiferetam contra fe per nimiam uite asperitatem cernebam) ut pluribus diebus ab eius me uifitatione fubtraxerim. Set illa inceffanter cum mentis dulcedine, pro me confessore pfius Dominum exorante, post Christi corporis fumptionem, audiuit eum dicemem fibi: Dic confessori tue, quad uolo, ut uita eius fit apo-Roli uita, & confortetur in me, cunctafque tribulationes fuas uarias in me fignificet : Et dum le disponit. & ordinat ad confilia animarum, non currat (17), neque curet fi de ipfo fuerit murmuratum, quia & de me creatore fuo fuit a multis acriter murmuratum . Attendat etiam diligenter, quod ficut tempore passionis, multi uenerunt ad crucifigendum me, qui me ilioen-ter possea adorauerunt, if multi crucificore mei me postea cum desi ierio adorassent, ica in hoc ipse smaltter remanebit (18). Dic iterum

parve a Margherita in figura orribile, e turbato le disfe: lo pugnerò contro quello che non cessa di ordinar queste paci. E si avverò, perchè poco dopo mi diede un colpo spirituale (16) così profondo, che se Crifto protettore di quei che sperano in lui non mi avelle apprestato opportuno soccorio, io grandemente temeva. Ma quegli che conforta I deboli, per mezzo di Mar-gherita, che per me suo confessore orava, mi mandò come a figlio la benedizione; confortandomi a trattare virilmente le pacl; e dicendomi, che Gest Crifto, da cui procede ogni bene , farebbe flato meco colla fua grazia. Quel ferpente poi e dragone che occultamente tende infidie, bramando d'infondere il promello veleno fempre a danno degli eletti, pungendomi per altra parte, talmente concitò il mio antmo contro la figlia di Dio (perchè lo la vedeva indifereta contro fe itelfa per la ecceffiva afprezza di vita ) che per più giore ni mi aftenni di andarla a vifitare. Ma ella incessantemente con dolcezza di animo per me suo confessore il Signore pregando, dopo Il ricevimento del Corpo di Crifto, lo udi dire a fe: Di al tuo confessore, che to veglio che la vita di lui sia vita d'Apostolo; e fi conforti in me, e tutte le fue tribolazioni diverfe le ravvist fignisticate ed espresse in me : E mentre si dispone ed appiglia a configliar anime, non corra (17), ne faccia conto le di lui farà mormorato, perchè di me ancora fuo creatore fu mormorato atrocemente da molti . Attenda anche con difigenza, che ficcome nel tempo di mia passione molti vennero a crocifiggermi, i quali poi di buon grado mi adorarono, e molti miei crocififfori mi avrebber pol con defiderio adorato; così in quelto flato effo pure rimarrà alla fine (18).

(16) nam pirieuziem idum. Per colpo spirituale dato dal demonio a Pr. Giunta pottebbe foren intendersi un urto violento dato a lui nel corpo invisibilmente, facendogli sentir la percolla, senza che vedesse la mino, o l'illruinento, da cui veniagli. Ma io credo, che quello colpo spirituale fofe piuttofto quilche interna gigliarda tentazione, alla quile, se Crifto non fosse accorso prontamente ad assificilo colla sua grazia, era la procinto di cedere, e darsi vinto . Nella qual mia credenza taato più mi conferma ciò che si aggiogne in appresso: cioè, che non riutcito felicemente al demonio il primo colpo dato a Fr. Gianta, lo attaccò, e panse in altra maniera, che fu totta interna; ingerendo cioè, nell'animo di lui una ingiulta avvet-

sione contro la Serva di Dio; alle qual tentazione lo fece anche in parte almeno aderire. (17) non currat . Quefta espressione: non corra, quanto fi apoiglia a configliar acimet pub intendersi, che non affretti l'affire, ma v'impiegni il dovuto tempo: oppure, che non seguiti la corrente del mondo, dando consigli, che favoriscano, e adulino le depravate passioni; ma dia consigli sodi, e conformi alle massime del Vangelo. L'uno, e l'aitre convien, che os-

aervi chi assume l'incerico di guidar anime. (18) fivaliter remandir. Vale a dire, che, come Crifto prima soffri le mormorazioni, e poi fu glorificato anche presso di quei, che aveano mormorato di lui; così sache avvenuto sarebbe

ei, quod diligenter procuret Cortonenfism pa-

S. 13. Alis quoque die, mediator Dei & hominum Thefut Chriftus locutus eft Margarite, dicens: Quid dices, o filia, fi tempus adwenerit, in quo fuas tibi benedicent elemofinas Cortonenfes, quia se feci uocem deferti (19)? Clama pacem inter homines de Cortona, quia clamatrix paris corum effecta es: & hoc eis domum concesse proper reverentialem deuerionem. quain ex amore met habuerunt ad te . Dic ergo confessori tuo, quod publice pacem predicet in Cortona, & ex parte mea omnes inuitet ad unanimem concordiam Cortonenjes . Margarita uerd timens ne callidas hoftis, fub tam mire uirtutis Specie, in prefumptionem mentis uellet tam illudendo efferre, respondens ait: Domine Thefu Chrifte pax wers, fac ear; & anguntia Treju Corigie por miras, justim, quam per me. Cui Dominus: Proba hoc, filia wox dejerti; & dic confessori two, quod secure populam ex parte mea insiste ad pacem, dicent quod recordentur mei , quomodo ego creator rerum omnium, El omnipotens Dominus pacem cum perfecutoribus meis feci. Cum illis, inquit, feci pacem, qui me tradiderunt, deriferunt, exuerunt, fiagellauerunt, in faciem conspuerunt, colafizarunt, uelauerunt, corona Spinea coronauerunt, erucifixerunt, amaro poculo potauerunt, lancea perculierunt, & infuber negauerunt. Recordentur, quod tunc feci cum eis pacem, quando in tormentorum acerbitate, delicata deficiebat humanitas. Et ideo Cortonensibus iubeo, qued inter se de emnibus edits penitus pacem faciant, ne si forte michi ebedire contempserint, effundam furorem tudicit met fuper eos. Et Margarita respondit: Domine, non opponatur nubes delictorum meorum inter se, & ogationem meam pro eit oblatam. Et Dominus ad eam: Denuntia uerba pacis, ad pacim Cortonenfes inuitans, quia nullius tui defectus neDi a lui nuovamente, che procuri con diligenza le paci de Cortonefi, perche in tutte le cofe faro con lui.

6. 13. Un altro giorno parimente il mediatore tra Dio e gli uomini Gesti Crifto parlò a Margherica dicendo: Che dirai, o figlia, se verrà un tempo, in cui i Cortonell benediranno le lor limofine ratte a te, perchè io ti ho fatta voce del deferto ( 10 )? Predica la pace tragli nomini di Cortona, perche fei fatta predicatrice della pace joro: e ad effi ho conceduto questo dono per la dilezione riverenziale, che eglino per amor mio hanno avuto per te. Di adunque al tuo Confessore, che predichi pubblicamente la pace in Cortona; ed inviti da parte mia tutti i Cortonefi all'un inime concordia. Temendo poi Margherita che lo scaltro nemico sotto la specie di virtà st aminirabile, non voleffe con illufione follevaria in prefunzione di mente, rispondendo diffe: Signor mio Gesù Critto pace vera, fate voi quelte paci; ed anaunziatele ai Cortonefi per mezzo d'altra perfopa fuori di me. Cui replicò il Signore: Contentati così, o figlia voce del deferto: e di al tuo Confessore, che sicuramente inviti da parte mia il popoio alla pace, dicendo che fi ricordin di me, qualmente io creator di tutte le cofe, e onnipotente Signore fect la pace co'miei perfecutori : Con quelli, dico, feci la pace, che mi tradirono, derilero, spogliarono, flagellarono, sputarono in faccia, mi schiaffegglarono, ben larono, coronarono di fpine, mi crocififfero, mi abbeverarono con amara bevanda, mi percoffero colla lancia, e di più mi negarono. Si ricordin che allora feci pace con effi, quando in mezzo all'acerbità de' tormenti venia mancando la delicata umanità. E perciò comando a'Cortoneft, che di tutti quanti gli odi faccian pace ira loro; affinche fe per avventura riculino di ubbidirmi, non abbia da verfar fopra di loro il futore del mio giudizio. Margherita rilpofe: Signore, non fi opponga tra voi, e la mia orazione per effi offerta la den-fa nube de miei delitti. E il Signore a lei: Denunzia parola di pace, invitando alla pace i Cortonesi, perche la nebbia di

ula

e Fr. Giunta, se avesse seguitato, ed imitato Cristo, soffrendo com'egli le mormorazioni, che contro di se si satebbeso fatte.

<sup>(19)</sup> it fire series deferti. Dicesi qui di Margherita, come del Precursore Gioranni avea predetto Isili Cip. 40 v. 3., e leggeri avverato in S. Miliro cip. 3 v. 3, in S. Miliro cip. 3, 1, v. 3., ed in S. Luce cip. 3 v. 4., code che, come Gioranni fu, cui ella sarebbe fista voce del Signore hel deserno di quello mondo, per l'avitre, e condure i peccaton a penitenza, avendola a la luopo definanza il signore mederimo.

bula iplarum part prefitabit impedimentum. Ego niun tuo difetto rechera impedimento alla namque vedemotor tung pofui te in huius deferto mundi, ad inftar cuiufdam uo is alte clamantis, & tube, ut quemadmodum uita tua in feculo nota clamauit contra me, ita nunc ad penitentiam conversa clamet , & difeant in te peccatores . quod mifericordia plenut fum .. Taba namque pietatit, & mifericordie mee fru. Auefe uere tu fala et, ficut exemo multorum paset, qui propter te fuz uitia deferentes. ad mirtutum iam cubnina af enderunt. Gratias igitur, quas tibi largitus fum, non tibi folummodo pro te dedi , fet pro animabut meis , suibus mifericordian mean donare paratut fum . Nunquam enem poftquam rederantus eft muntus. tanta pietate infigunt, quanta nunc, quia uin tia uitis accumulare non definunt. Unde cum nolim animas tam caro pretio emptas perdere, ad quas men opera ordinaui, ideires nouam tubam te feci .

6. 14. Rex pacificus amster concordie, iterun Margarite pro Cortonenfi un pare oranti respondit dicens : Scias, filia. quod confessor tuus parem faciet die uenerit. Verum ille qui oam faciet, non tantum placebit michi, quantum placere potuit, fi obediffet tempore que min daut eam fieri . Ego enim Dei Filius Fieles Christus; in hora paffonis mor, ad manda. Carejeus; en mora papasant more, a munda-sum-Aurit firtim furvext, dicent Avollotic quad furgerent, & iremus. Et si facisfer ica Christoferus (20), dies illa fusset mee pas-fionis asseniativa. Ses scias, stia, quad propter illam parem, tribulationem eft recepturar, G per illam ad finglem mifericordiam reducetur. Et pax filiorum Rubel (21) fiet per

A q + w st + to en

pace loro. Perocche io tuo Redentore tiho posta nel deserto di questa mondo. se guifa di una voce che gridi alto, e di une tromba fonora; affinche, ficcome la toe vita già nel fecolo nota gridò contro di me; così gridi ora convertita a penitenza; ed apprendano in te i pecestori, che io pieno fon di mifericordia. Eifendoche verameate tu fel fatta tromba di mia niera e milericordia fruttuofa; come è manifelto per l' elempio di molti, i quali per tua cagione abbandonando i lor vizi, afcefero già al fommo delle virtà. Le grazie pertanto che ti ha difpenfate, non te le diedi folamente per te, ma anche per le mie anime, alle quali fon disposto de concèder la mia mifericordia. Mentre non mal dacchè fu redento il mondo, ebbe effo bifogno di tanta pietà, di quanta tre ha bifogno presentemente; non ceffando gli uomini di ammaffare peccati fopra peccati a Onde non volendo io perder snime a st caro prezzo comprate, alle quali ordinar l'opere mie, perciò io feci te una nuova

tromba. 5. 14. Il Re pacifico amante della concordia, a Margherita orante per la rince de Cortoneli rifpole nuovamente dicendo : Sappi, o figlia, che il tuo Confessore venerdi concluderà una pace: ma quegli che. la farà non mi piacerà tanto, quanto aviebe be posuto placermi, fe aveffe ubbidito in quel tempo la cui comandai che fosse fatta. Perocche la Figlio di Dio Gesti Crifto. nell'ora di mia paffione al comandamento del Padre fubico fui prento, dicendo agli-Apostoll che fi alzasfero, e andassimo. E fe cost avelle fatto Criftofano (20), quel giorno farebbe stato per lui simile a quello di mia passione. Ma sappi ancora, o iglia, che ello tuo Confessore riceverà per quella pace della tribolazione, e per mozo di effa otterra la finale mifericordia. Per mezzo di lui pure farà stabilità la pase nella famiglia de' Rolli (21). E fe in otel tem-

(20) Chriftsforas. Ouefto Criftofano era probabilmente Criftofano Ranaldi, o di Bualdo, che net 1261 era uno de Consiglieri del Comune di Cortona; come si ha dal Resilto recchio di detto Comune pag. 144-

(31) pax flierum finte. Avendo nol qui, dove il Tefto latino dice flierum phei, tradatto. mella famiglia de Reffe; come pur nel seguente 5., dove il Tello latino dice iteram Rechabeais, tradotto: is Caja Recasen; torsa qui a proposito osservare, che nel Solo XIII, acaché molti (come alirove, così in Costona) fossero dotati di cognome, o assto, alti tuttavia ne erano senza Palisandosi i peccainente di Cortona, fra i Congigie del Comune, di detta Città dell'Anno 1161. Reg. vec prg. 141.) vedonai dotati di copone preto questo, e dal Luogo di loro origine, o dal none di qualche loro Antenato, para Ugarena, de Ca-fale. Rinaldas da Viti, Sanshanus de arantes, Ranaldas Don, Raparii dell'anniali D. Donissa. emmém: El fi nes erit Cortone tunt temporis, tibi fingisficable, quando pro es militar; quin est dem censella gration conserdia faciendi. Cortemple turo michi gratiat reform de donis quavisfis contuli; d'ecopirenm adhuc. O mivar es, diagnatu emmeral a Nousa esfas eccides, inflicante hoft ansiquo, propère quem fi. El ficante de la conservation de la cons

§. 15. Filia uere pacis uereque pacifica Margarita, pro fuorum pace benefactorum ad Dominum interpellans, audiuit eum dicentem fibi: Filia mea fi Cortonenses cum aliis pacem cupitent, inter fe pacem faciant (22). Et dieas confessori tuo, quod sagacissimus demon mu-tatus est contra eum, & ordinatus ne paces faciat ordinatas. Set non timeat, quia tale recepturus est adiutorium in concordiis, quas tra-Brabit, quod ficut facit pacem inter hominem & hominem , faciat inter domum & domum terram & terram. Quare, filia, uolo quod ad prefens Cortonam non deferat; fet pacem ordi-na filiorum Rechabenis (23). Nam ficut amore mei Cortonenses inclinati sunt utilitati tue, ita ego curialissimus retributor saciam et spe tialia dona gratie propter te. Et dicas con-fessori tuo, quod exerceat se in convordiis; quia non poterit una cum Frairibus tantum se occupare in pace tractanda, quod aduerfarius am-plus & sigilantius non fludeat ex aduerfo in scandalis ordinandis; & ob hoc circa paces, ita, fi confessor tuus in tractando paces Corto-nensium, tribulationes recipiet ab ingratis?

po non troveraff in Cortons, figuidelyes e quaded dover inandario e chimarres perché a lui ho concedura la grazia na li digrazia de d'oui che loro ho difiperatio, e che anche differario la appretio. Je cost amunizabile e degno di maconsidera del considera de la considera de avvertario un naovo cafo, pel quale la bene per me luio Confeliore; e venendo lo a usei che in Confeliore; e venendo lo a usei che in Cortona dimorsava officiona cuei che in Cortona dimorsava officio

quei che in Cortona dimoravano.

§. 15. La figlia di vera pace e fomma-: mente pacifica Margherita interponendofi presto il Signore per la pace de suoi be-nesattori, lo udi dire a se: Mia figlia, se i Cortonesi desiderano la pace cogli altri, sacciano pace tra loro (22). E dirai al tuo Confessore, che il fagacissimo demonio si è alterato contro di lui, ed impegnato, perche non gli riesca di far le paci ordinate-gli. Ma non tema, perche sarà per ricevere un tale ajuto nelle concordie che tratterà, che in quella guifa che fa la pace tra persona e persona, così pur la farà era famiglia e famiglia, tra paele e paele. Laonde voglio, o figlia, che per ora non lafci Cortona; ma procuri di metter la pace in Casa Recabeni (23). Perchè siccome per mio amore i Cortonesi sono inclinati alla tua baffezza, cost io liberaliffimo retributore, loro concederò speciali doni di grazia a tuo riguardo. E dirai al tuo Confeffore, che si eserciti nelle concordie; perchè non potrà co' suoi Frati occuparsi tanto nel trattar la pace, chel'avverfario non iftudi all'opposto con impegno maggiore. e maggior vigilanza di ordire e tramare fcandali: E per quefto, circa le paci è ne-cessario che i Frati siano molto solleciti. Ma che dirai, o figlia, fe il tuo Confestore nel trattare le paci de Cortonefi, rice-verà dagl'ingrati delle tribolazioni?

S. 16.

16.

up, duisaili, Rasaliai pisassi lufulli or. Sent cagsome pol, ma cel solo none princale, o van dip ili ilio come del agentore, reformi cuttil Draine ilimentare, D. France, and c. von dip ili ilio come del agentore, reformi cuttil Draine ilimentare, D. France, and ilio come promote il quello, che per anche non avesso cognose, il lion none personale, o questo del lor petitoric, con cui esti in stotavano, dirence in appreno il ageono, o custo del lor Deccedenti il che certanette non tegul di tutti adi che centare del come d

(21) instet fo pattin accompanies. Ripercesi qui a Cortonesi di far prima la pace tra loro, e poi procurare di accompanie cogli cirranet. Rileggasi la nota 12, sopra quecho Capo. (23) filirama Researie, Vechasi la nota 21, posta qui sopra.

\$. 16. Frater quidam Phylippus nomine (21). aubitans interrogare in confessionibus peniten. tes . propter fultitiam male interpretantium interrogationes; & non interrogare timebat . Dro. pter uerecundiam uitia occultantium; per me confessorem Margaritam rogari fecit, ut in oratione impetraret a Domino huius dubii ueritatem. Cui dixit Dominut: Dic ex parte mea quod fecure audiat & interroget confitentes; quia divisiones gratiarum in hominibus sunt di-Stinete. Quapropter hanc uirtutem audiendi , & interrogandi concessi ei, propter fui cordis & corports puritatem. Ideo fi mile poffet in die una confestiones audire, mullum deferct qui defideret confiteri, nullumque interrogare poftponat , quem interrogatione credat uerifimiliter indigere. Peccatores namque per fe non confitentur, quia ceritatem mentis contraluata a pec-cato, E ideo fusi defedus uidere nequenti. Mertto quappe ceri fust, quia me lucem u-ram in fuis mentibus retinere non possunt, prapter setarem peccati. Postquam uero anima per consessionem suerit desecata, illuminatur, E sua uitia conspicit, & intuendo ueraciter plo rat & dolet. Iderco, filia, neceffe eft, ut conseffores de peccatis interrogent. Ex hoc enim tam pio fludio, tamque feruenti animarum ze-lo, plus diligo Fratres Minores, quam aliquem

§. 16. Un certo Frate per nome Filippo (24) dubitando d'interrogare in confeilione i penitenti, a cagione della stoltezza di quelli che interpetran malamente le interrogazioni; e temendo per l'altra parte fe non interrogava, a cagione della vergogna di altri che occultano i peccati; per mezzo di me Confessore fece pregar Margherita, affinche nell'orazione gl' impetraffe dal Signore la vera foluzione di questo dubbio. Alla quale disse il Signore: Digli da parte mia, che afcolti ficuramente, ed interroghi i penitenti; perchè le divisioni delle grazie negli nomini fon diftinte. Perlochè concedetti a lui la virtà di afcoltare, e d'interrogare, attefa la purità del fuo cuore insteme e del suo corpo. Ond è che se po-tesse in un giorno ascoltar mille confesso-ni, non lasci di ascoltar veruno, che destderi di confessarsi; nè veruno lasci d'interrogare, qualunque volta creda verifimilmente, che pe abbia bifogno. Perocchè i peccatori da per fe non fi confessano, perche contraggono dal peccato la cecità della mente; e perciò veder non possono i chè attefo il fetor del peccato, non poffono nelle lor menti ritener me vera luce. Ma dappoiche l'anima sia purgata mediante la confessione, ella s'illumina, e scorge i suoi vizi, e l'corgendolt, veracemente li piange, e fe ne duole. Perciò, o figlia, e necelfario, che i Confellori interroghino de' peccati. Per quelto studio cocanto pio, e per quefto cost fervente zelo dell'anime, to più amo i Frati Minori, che qualunque altro Ordine di quelto mondo; attefe che per le studiofe loro fatiche lo guadagno più anime (25).

\$ 17. Scient a Deo Altiffunt filte, quel hofts antiques ron quiefeis a perfecatione fanBorton Det, faunt filten uterritum, quen a feamere Chrift extent electricat, constationism fait municial, dieten = lenealitus fin a Dennin, filt in at, value te feralito monocipalis; Cf. procius amere, ha des favorom milium filtenen intitament, it bis femper faintituis of it. Cf. evomater was, fine que deven fidelites objetune autre was fitte que de conmater was, fitte que deven fidelites objetune.

Ordinem huius mundi; quia ex corum labori-

bus studiosis, plures animas luctor (25).

S. c., lifruía da Dio le figlia dell'Altiffino, che l'anico avverfaio, non cella mai di perfeguiare i Santi di Dio Refloy, procurò di preminiere di noi eforamenti Crifio avea da le fegarito, ferivendogli del tenore che fegue — Sia to bendetto dal Signore, o mio figlio, al fervizio de quale i lei dedecto e fe per amor di lui, nell' efercico de fino fiodat combattere e figo una madre, fe fedelmente offerve-

(a.) Pajijana samira: Il Fr. Filippo qui noninato, crede che sis quel medetino, che (come outervossi nell'Annoctainer 2, loppa il Cap, V.) fo Collode della Calolidia Arctina dopo Fr. Giovanal da Cafiglione, e insieme uno de Consigheri, ipirituali di Margherita, ed uno de Revistori di quella Lezgenda.

(35) plures animas lacrort L'elogio, che qui fa Crifto a Frati Minori è (com' egli si esprime) pet lo fludioso loro selo nel procurare la fainte dell'Anime; e nel guadagnarie così a lui.

Google

ueris . Primo quidem doces te , & ortor amore Chrifti, ut in animo tuo plantare debeas obedientram profunde jumilitatis. & obsequium tuum erga Fratres Ordinis tam benigne, ut Secundum gradus cuilibet fermas, fine perfonasum priuata dilectione. Deinde tanquam Des gratus, de omnibus tibi collatis donis femper. exillens werecundus, reverens, & honeftus, & nunquam de alique murmurare prefumas. Sis ettam ferundum tui fanct:ffimi Ordinis wolunsatem . & ulum , filnefter , honefte fugiendo inutile confortium fecularium personarum: Fratribus autem tuis, & uiris fantis femper adhereas. Orationes tue, fili mi. fint cum deuo-tione feruentes, & contra tui hostis multiformes infidias femper efto cum nigitanti cura paratus. Nunquam de iis que prindenda funt, animus tuus celet aliquid confessori tue; quia infirmus curari non potest fine estensione suorum uulnerum. Confilia que a fapientioribus te tibi dabuntur, fideliter fufcipe cum omni manfuetudine; & sui cordis confiliis penitus preferantur, tanquam magis proficua. Horas tuas abfque mentis & corporis eungatione reverenter coram Domino proferar, & ultra flatiaum a fancta matre noftra Ecclefia tempus non differas dicere, nec aliquam de cetero pretermicas. Cum aliquis Frater de tuis defectibus te correxerit, flatin nudato capite, & genious flexis, omnique contumacie figno patienter excluso, dicas humiliter tuam culpam In omni tribulatione tua. ex crucifici Domini tui memoria io underis, & preceptis tuorum loco Domini prelatorum uoluntarie te inclina. Verbis labiorum tuorum curtalitatis, & puritatis murum oppo-nas; & tardiloguus in loquendo effectus, breuiter, matureque loquaris. Cundos animi tui cogitatus, dum inchoantur examina; & in omnibut, que decroueris agere, Dei nostri caue iniuriam . Et ut corde puro Domino famuleris , cuflodi fenfut tuot ab omni uitio: d hane , quam tibi deftra, lifteram fepe lezens , ufque ad tuum obitum enm ferun, perficiens etiam cunita, que continentur ibidem (26).

rai queste ense che io t' infegno. Primie. ramente t'istruisco, e per amor di Cristo ti eforte, che planti nell'animo tuo l'ubbidienza di una profonda umiltà, e l'offe-quio tuo verfo i Frati dell'Ordine tanto benignamente, che fecondo i loro gradi tu ferva a ciascuno, senza dilezione privata o particolare delle perfone. Dipoi, che come sempre grato a Dio de' doni a te conferiti, fix verecondo, rifpettofo, ed onefto. nè mai mormori di chiechesia. In oltre, giufta il prescritto e l'uso del tuo fantissimo Ordine, fia piuttofto felvatico, fuggendo onestamente il conforzio inutite delle perfone del fecolo: A' tuoi Frati poi, ed agil nomini fanti ftia femore unito. Le tue orazioni, o mio figlio, fiano divote e ferventi; e sempre sia preparato con vigilante attenzione contra le molte e diverse insidie del tuo nemico. Di quelle cofe che debbono manifestarfi, niuna ne occulti l'ani-mo tuo al tuo Confessore; mentre non può enrarfi l'infermo fe non discopre le sue piaghe. Ricevi fedelmente con ogni man-fuetudine i configli che a te faranno dati dai più faggi di te; e fiano preferiti onninamente come più profittevoti a' coofigli del tuo proprio cuore. Reciterai le tue Ore avanti al Signore con riverenza, e fenza fvagamento di mente e di corpo, e non differirai di recitarle oltre il tempo preferitto dalla noftra madre fanta Chiefa. e niuna lasceral di recitarne. Quando qual-che Frate ti correggera de luoi disetti, fubito col capo scoperto, e coile ginocchia a terra, reprello pazientemente qua-Innone fegno di contumacia, ne dirai umilmente tua coloa. In ogni tua tribo azione, rallegra te stesso colla rimembranza del erocififo tuo Signore; e abbaffa di buona voglia il capo a' comandamenti de' tuoi Superiori, che tengono il luogo di Dio. Alle parole delle tue labbra contraporral come un muro di benignità, e di purità e fatra tardo e circosperto nel parlare, parleral con brevità, e maturamente. Etamina tutti i pensieri dell'animo tuo allorche incominciano: ed in tutte le cofe che flabilira di fare, fchiva l'offese del nostro Dio. Ed affinche tu ferva con cuor puro al tue Signore, custodisci i tuoi sensi da ogni vizio. E leggendo spesso questa lettera ch io t' indirizzo, confervala preflo di te fino alla tua morte; adempiendo altresl perfettamente tutte le cole che fi contengono in effa (26).

M. 18.

5- 18.

(26' centimentar ilidem). Non ha bilogno quella Lettera scritta da Marchetita al fuo figlio uterino già fatto Religioso nell' Ordine de Minori di elser comentata, attin di fare forceare tutto

. S. 18. Pifitans Chrifti famulam Margaritam, celebrasi in Oratoria (27), & dedi ei Christi corporis facramentum. Que cum reue-rentia magna comunicans, orault dicens: Domine mi , redde michi alta confilia , que con-Jueui a te recipere . Et Dominus ad eam : Quia de tibi qued magis tue faluti expedit, non pofules confilia priftina redds tibi: Colloquium bi, Ego enim in unta ifta fleti in tribulatione; Ef amici mei fimuiter debent welle ftare: Et fi nulla tribulatio eos tangeret, quia tantum a percatoribus ubique offendor, deberent affigt, Illi autem qui hoc fariunt, nullum timeant puis cum illis ero. Quare dicas confessori & baiulo tuo, quod uerba euangeliorum meorum, Se epiftolarum beati Pauli electi mei predicet feruenter in populo; & ego in eo Spetiale grasie donum ponam. Et quirquid tibi ex nunc oftendero, fecure loquaris. Scias etiam, filia, quod fynomia in mundo creuit in tantum, quod patres filios fieri faciunt facerdotes, proptor a-uiditatem mundialium rerum; qua excrefcente, ecclefia mea tribulatione magna percutietur; Fratres Minares tunc temporis affligentur: Et fi cuncti qui funt in Ordine non agerent aliam penitentiam, fatis uidebitur eis magna illa, quam habebunt (23). Dicas etiam barulo tuo, quod ego habeo paucos pugiles, qui uiriliter pugnent pro mei honore nominis. Postquam igitur eum elegi pro me ad pugnandum, semper fludeat michi placentia suo posse persicere. E coram me sit sux in Ordine suo; & occupatus non faciul congregationem de horis fuis (29).

6. 18. Vificando io la Serva di Crifto Margherita, celebrai nel di lei Oratorio (27) e le diedi il Sagramento del Corpo di Crifto. La quale comunicandos con gran ri-verenza, supplicò il Signore dicendo: mio Signore reiticuitemi que' sublimi consigli. che già sui solica di ricever da voi. È il Signore a lei: Dandoti io ciò che è più espediente alla sua salute, non ti corar di domandare che ti sian restituiti i consigli pristini: Poiche il mio colloquio familiare a' miei diletti lo riferbo altrove. Effendochè in questa vita io stetti nella tribolazione: ed i mici amici fimilmente debbono volervi-ftare: e quando non foffer tocchi da tribolazione veruna, dovrebbero nondimeno affliggerfi, perchè tanto e da pertutto fon offelo da peccatori; e dovrebbero infleme per quanto possono difendere i miei diritti, ed infegnarii. Quelli pol che ciò fanno non temano, perche farò con effo loro. Laonde dirai al tuo Confessore e ministro spirituale, che predichi con fervore al popolo le parole de miel Vangeli, e dell'Epiftole del mio eletto il beato Paolo; ed io porrò in lui dono speciale di grazia. E di tuttociò che a te mostrerò da qui avanti, parlerai ficuramente. Sappi ancora, o figlia, che la Simonia è crefeiuta tanto nel mondo, che i genitori fanno ordinar Secerdoti i loro figli per l'avidità che hanno delle cose mondane: La qual Simonia andando fempre crefcendo, la mia Chiefa farà percoffa da gran tribolazione; e allora i Frati Minori faran molto afflitti : e fe tutti quelli che fono nel loro Ordine non faceffero altra penitenza sembrera loro a baftanza grande quella, cui faran fottopofti (28). Dirai ancora al tuo Ministro spirituale, che io ho pochi foldati che combattano virilmente per l'opor del mio nome. Dopo adunque ch' io I'ho e'etto a combatter per me, procuri fempre di condurre a buon termine le cose di mio piacere; e sia luce avanti a me nel fuo Ordine; e quando è occupato non fi riduca a recitar le fue Ore tutte ad un tempo (29). Dirai pure a Fra Se-

Fra-

il fublime, l'ifirettivo, e il pateito, in fomma tutto il bello, che in se contiene. Bifta leggerla attentamente per riferarlo; e per iscorgere, che in efsa milia manca di quanto inggeste può a un Figlio religioso una Madre fanta.

(27) setebrani in Graterio. Questo è l'Orstonio, di cui fu fatta menzione nal 5. 9. del Cap. VI., e nella nota 7. fopra il medesimo.

(18) quem habrimas. Circa quefit tribolazione, che qui predicesi a Frati Minori, e in un alla Chiefa, rimettiamo alla notira Dissertazione XI. Della Tribolazione cc.

(29) de beris fais L'averrimento, che qui per messo di Marghenta da il Signore a Fr. Giunta, cioè, che anche quando è occupato, son fasias congressionem de gieris fais; vale a dire,

Double Coogle

Fratri etiam VI. (Sexto) (30) dicar, quod expendat in oratione uiriliter fuum tempus. E a fotiorum allequiis, quando poterit separetur. Nunquam enim sic acceptus suit in opere suo, nec tempus suum ma sacrificaus michi, ouem-

admodum nune facrificat.

S. 19. Die lune post primam Dominicam de Aduentu, audiuit intellectualiter in anima uosem dicentem fibi: In deferto huius mundi pofui te ficut rosam inter fpinas, que inridentur per exemplum tuum, & conuertentur in arbores fructuofas . Ego enim Dei Filius de Maria Virgine natus, qui hec loquer, perficiam que promicto. Animarum autem zelatrix feruida, de fe humilia fentiens, ait : Domine, non fum digna, ut in me tam magna promiffa perficias; set propter gloriam nominis tui, quod tan-tum offendi, & salutem populi tui, quam de-sidero, stat quod tua gratia repromiciit. Et Dominus ad eam: Filia, uerum dicis: & ego in te penam remedia multarum animarum languentium fanatiua, non folum in terra ifta, fet in multis & remotis locis, atque prouin-ciis, propter amorem tui. Et Margarita re-spondit: Domine, Cortonenses tue recommendo bomtati, ut fidei, quam pro amore tuo in me habuerunt, respondere digneris. Et Dominut ad eam: Quia Cortonenses tibi suerunt largi amore mei, ipforum fidei respondebo; & pro omni nummata (moneta) quam expenderunt in te, recipient auri marcham in dono pacis & confolationis. Et Margarita respondit: Domine, non regaui te pro eis cum defiderio fic fersienti, quia uelim minimam laudem temperalis honoris ab eis recipere; set solum quero salu-tem eorum, ut qui amore sui, se tantum in-clinauerunt ad laborandum pro me, recipiant in me gratiam spetialem . Et Dominus ad eam: Et ego ponam eos in magno statu (31), &

fto (30), che spenda nell'orazione costantemente il suo tempo; e quando potrà si separi dalle confabulazioni de'compagni. Perocchè non mai mi su si accetto nel suo operare, nè sacrificò cost bene il suo tem-

po a me, come lo facrifica presentemente. §. 19. Il Lunedi dono la prima Domenica dell' Avvento, Margherita udi intellettualmente nell'anima una voce che le diceva: Io ti ho posta nel deserto di que-sto mondo come rosa tralle spine, le quali pel tuo efempio s'incideranno, e fi cangeranno in alberi fruttuofi. Perocchè io Figliol di Die nato di Maria Vergine, che dico quette cose, adempiro quanto pro-metto. La fervida poi zelatrice dell' ani-me, sentendo di se umilmente, diffe: Signore, non son degna, che voi adempiate sì gran promesse in me; ma per la gloria del vostro nome che tanto offesi, e per la falute del popolo, che io desidero, si faccia ciò che promette la grazia vostra. E il Signore a lei: Figlia, tu dici il vero; ed io porrò in te i rimedi risanativi di molte anime che languiscono; non solamente in cotesta città, ma anche in molti Luo-ghi, e Provincie rimote; e ciò farò per amor tuo. E Margherita rispose, Signore, raccomando alla bontà vostra i Cortonesi; affinche vi degniate di corrispondere alla fede, che effi per amor vostro ebbero in me. E il Signore a lei: Perchè i Cortoness ti furon liberali per amor mio, io corrisponderò alla lor fede; e per ogni danaro che impiegarono in te, riceveranno una marca d'oro, nel dono che faro loro di pace, e di confolazione. E Margherita riipofe: Signore, io non vi pregai per loro con defiderio cost fervente, perchè voglia porale onore: Ma cerco folamente la lor falute, affinche quelli che per amor vostro canto fi piegarono a faticare per me, ricevano in me grazia speciale. E il Signore a lei: Ed io porrò essi in uno splendido stato (31); e così potrà dirfi che mi vendet-

come si è tradotto, non si ridaca a recitare le Ore canoniche tutte lusieme, e faor dell'ore del giuno rispettruamente assignate dalla Chiesa, o dalla legittima consuctudine delle Chiese, o degli Odiai religione pratocolari; quesi avertumento, duco, che, si da a. Fr. Giunta per la recire privata, anche in tempo di lolevole occupazione, non è poco ifirattivo massimamente per quelli, che prefedoro alla recita pubblica, e corale dell'Unio divino, che cigie sonza dubbio più esttto osterranza, che non la recita privata, delle Leggi ecclesiafiche, e regolati su quello punto.

(30 Frairi riam T., Il Religioso, il cui nome è notato nel Tefto latino colle lettere UI., noi l'abbiamo tradetto Fra sette; supponendo, che tale fuste il suo nome notato con quelle due lettere nomerati

(31' in majno Asia Circa lo finto splendido, nel quale dice il Signore, che a riguardo di Margherita portà i Contonesi, rimettiamo alla nofita Dissertazione VII. Dillo Asio de Cortonifi ere.

earo pretto uendiderunt michi bona mea. Et tu non conosceris, quousque uidebunt homines, que non uident, 3 audient que non audierant. Tu enim es fita electa, 3 foror, que folom électionem sequeris meam. Et Margaries re-Spondit: Cum nulla creatura plus me tuam maseftatem offenderit, & omn fuerim abyffo profundior utitate, quomodo poffent credi magna de me? Tu dicis, inquit Dominus, quod nishil amas preter me, & michi foti feruire defideras: Et ideo dico tibi, quod me amabit, mi hique feruies ita pure, quod nunquam mortaliter me offendes (32): Et a nor tuut, in quantum creature conuenit , dici poterit fine menfura, & tu poteris dici immenfurata. Tu diers, qued fum letitia ineffabilis electorum; fet pauci funt, in quibus leta i poffen ficut in mente tun: Amatores enim & electi mei debent effe hamillimi, corde puri, at me cernere merecutur; & in fine luo per amorem amplectar eos, eis obuians cum beatis.

§ 20. In figh best Johanni Kunstellin, in foli Frairin (32), cam Frair Ronaldo, et cum Frair Ubaldo, et frijer Ronaldo, et cum Frair Ubaldo, et frijer Innum, Margarit poli commission (fifest), et pis i Frair Ronaldu (2) I bor Callotti net Cariffi diedetine quiffenti, non availation en unsilicatur, quod anims quedam fit crimi bul hometato, de pentue fit trevia depotende finale control de limphitis, nil com releverir ad positosite de finalection, telefanti de commendation de limphitis, nil com releverir ad positosite ama dontexa de double thi éccurellos, telefanti.

tero i miei beni a caro prezzo: E tu non farai conofciuta, fino a quel tempo in cui vedrasno gli nomini ciò che ora non vedong, e udiranno ciò che non aveano udito. Perocchè tu sei l'eletta figlia e sorella, che vai folamente in traccia del mio amore, E Margherita rispose: Non essendovi alcuna creatura, che più di me abbia offesa la vostra maestà; ed essendo io ftata per viltà più profonda dello ftello abiffo, come potrebbon crederfi cofe grandi di me? Tu dici, diffe il Signore, che nulla ami fuori che me, e che a me folo defideri di fervire: E perciò dico a te, che mi amerai, e mi fervirai con tanta purici. che non mai mi offenderai mortalmente (32): E l'amor tuo, per quanto a creatura può competere, potrà dufi fenza mifura, e tu potrai effer detta fmifurata in amare. Tu dici, ch'io fon letizia ineffabile degli electi; ma pochi son quelli, ne' quali polla rallegrarmi, come nella tua mente: Poichè gli amatori ed eletti miei effer debbono umiliffimi, e puri di cuore, affinche meritino di vedermi; e nel fine loro gli abbraccerò per amore, a loro anderò racontro in compagnia de' Beatl.

§, 20. Nells Fétta di S. Giovanni Evangelita, nel lugoo delle Scuole de Frati (33), lo Scrittore di quefte cofe trovanon affinete a Margheria dono la Comon della compania della controla di controla di compania di controla di compania di controla di controla di controla di controla di controla di controla di concezza di Critto, vi i modi per una nuquello punto, mente ripolate nella dolcezza di Critto, vi i modi per una nuoquello punto, mente ripolate nella dolcezza di Critto, vi i modi per una nuoli ca di peccati, a quale debba effer dellinata infalibilmente agli eterni (upplita), fe via co'voltri avvertimente colle voltra efotzazioni non la riduccet a fitto di periori di concerni di controla di concerni di con-

(32) nunquam mortaliter me efender: Ecco qui per la quarta volta assicurata Margherita da Criflo, che non l'offenderà mortalmente.

(33) in felli Festum. Per le regole, o luogo delle scole de Fruit, par che altro non posts intenderti, che I luogo del Cappiolo, deve l'Prati e congregavano a fre le spittuil, e religione conferente. Ne sitro eredo, che fonse quefo Luogo, che l'Oristolo pieno la Chiesta di S Francefeo di Certona, over spenso per filte prò laccolto, e umo espensi a populo, ritiravasi Margherita a fre orazione: E del qual Oristoto fo descritta la situazione, e firmitara
nell'Annosta. Lo, socra il Cae.

nell'Annexes a.o. spors il C.ps. II.

gl. 49. F. seasside. F. R. Ruislo Candode qui nominato è senza dubbio quello, srastel il quale
prese Margheria I Anno del Tert Crelles, nell'anno (cone attrore il e nattro) 1711. L'inprese Margheria I Anno del Tert Crelles, nell'anno (cone attrore il e nattro) 1711. L'innono problema di ciccationi che fa tiran nella feficia di S. Giovanna Evrapilita, pre che cò
necoderne nel giorno fieno, in cal dopo il ferrida Co avoinose da tir fatta, fa deganta per
Cop. II., e allo 15. 1 nel Cl.p. VII.; cicle nell 171, di Directibre dell'Anno 1216, d. delCop. II., e allo 15. 1 nel Cl.p. VII.; cicle nell' 171, di Directibre dell'Anno 1216, d.

an all tuberinate, qua muse frueria, prizenti eductivas. O moram illian ulgue ad tentium reducta di gratium; aut fi expanelici tra incude pritari platia, informa deputatione en estate primari platia, informa deputatione en Et Mangerina refunditi. Ameulta michi fam malique, de Cartaque pure tumos premiere, Nam fi delere tom instifucione Climitate, quine gibb, inscriptione premiere, productiva, primari premiere, primari primari manten, quine gibb, inscriptione premiere, delegia, o antificia del mei creatoris, primari primari delegia. Qui de re propoglima quidinese infinitema dialche. Pante em ogli duteria, quam creatoris me primari difficia del mi deli della d

. Sero igitur fallo, Margarita tremens ad cellam reditt, & illam noctem duxit insompnem, orans & lacrimans cum suspirits dolorofis, inserrogauit de fuorum remissione peccanunum creatorem. Cuius notis rex pietatis Christus placidus annuens respondit dicen: Nequaquam uocaffem te, in die dilecti Johannis, finam (35), fi tuorum omnium tibi non donaf-fem ueniam deliftorum. In cuius ueritatis certitudinale argumentum, quemadmodum tunc, ita e modo, abjoluo te ex parte l'atres mei cele-ftis, cui jum coeternus & conjubstantialis Filius, & Sancti Spiritus. Et quamuis omnia sibi peccata dimifa fint, femper feruptinium confrientie faciat; G de cunctis defideits cordis tui, quibus me offendifti, non differas conpiers. Mira res eft, & me norie commendan. da! Mox namque ut prefatum preceptum recent irradiata folendoribus lapientie Dei mensaliter, cuncta defideria tan confess, quam inconfessa, in una luce panduniur ei .

\$. 22. Noîte infuper fequenti, fuper ei proposita questione a Fratre Ranaudo alioquitur Christus Margarite dicens: O sitia, quia Fratri non respondisti, qui tibi deaerat optionem, bene fecissi. Nam sine mea presenta tam tibi cioè o che vi priviate della inebriante dolcezza di cui ora godete, e fino a Terza occupandovi intorno a quell'anima, la ri-condurrete alla grazia; oppure se vi spavença e perciò riculate di privarvi di st giocondo contento, quell'anima anderà on-ninamente a supplizi infernali; che cosa determinerete voi? E Margherira rilpole: Da pertutto vi fono per me angustie, e dall'una e dall' altra parte il timore mi fquore: Perchè se lascio la ineffibile soavità che ora gusto di Cristo, incorro pena amariffima di nuova morte; e fe abbando. no l'anima redenta col fangue di Crifto. dubito dell'offeta del mio creatore: Perlochè lafcio fenza foluzione la queftione proposta. Mentre è tanta la dolcezza che ora lento, che fe perieveraffe femore nell' anima, crederei di vivere illefa nelle pane fenza alcun cibo.

S. 21. Fattali perranto fera, Margherita tremante ritornò alia Cella, e passò quella notte in orazione fenza dormire, e lacrimando con dolorofi fospiri interrogo il Creatore fopra la remissione de fuoi peccati. A' voti della quale placidamente condiscendendo il Re della pietà Gesti Crifto, rispose dicendo: Non mai ti avrei chiamata figlia (35) nel di del mio ditetto Giovanni, je non ti aveifi concedute il perdono di tutti i tuoi delirti. In comprova certa della qual verità, ficcome allora, così adelfo ti affolyo per parte dei mio Padre celefte, cui fon Fugio coeter. no e confuttanziale, e dello Spirito Santo. Benchè poi tutti i peccati ti fiano ftati rimelli , farai fempre la discussione di tua colcienza; e non differirai di confesfarti di tutti i defideri del tuo cuore, co' quali mi oifindefti. Cola mirabile, e da renera a memoria! Perocchè tofto che ebbe ricevuto il prefato comando, rifchiarata nella mente dagli fplendori della fapienza di Dio, tutti i defideri si confessati, che non confessati in un foi lampo di lu-

ce le fi rendon paieli.
§, 22. ho ofter nella notte feguente, fopra la queftione propostate da Fra Ranaldo parlo Critto a Margherita dicendo: Ta facetti bene, o figina, a non rispondere al Frate che ti avea proposta la fecita tra quelle due opposte cole. Perocche fenza

comp.

(35) nanquam ustalium te..., filiem. Quefte parole vunquam untafrem te la die diletti Johanau filiem? Nes mast in avezt catanată fițius nul di sti met dilette Guorante ce. dette da Crifto a Margherita in nutre sudquente talis proporti ed problema tatule da Pr. Randio; conferman sempre più, che co accadelle, (come si è detto nella nota precedente) nel di 27, Dicembre dell' Anno 1176. in cu fu Margherita per la prama velta spoelată gire da Crifto.

comunicata per gratiam, non credis uiuere poffe; & animam pro fuis dampnandam feeleribus liberare unlebas. Quantum namque animas diligo, quas tanto redemi pretio, tibi piuries revelaut. De quarum zelo, plus michi plarent Fratres Minores, quam aliquis Ordo ecclefie mee (36). Sunt enim utiliores animarum pifeatores, ques hodie mundus habent. Unde ficut ego Saluator mundi predictum fundani Ordinem & pluntaui; ita fe studeant caritatis uinculo ad inutcem se communire, & carita-tem servare tam integram, quod sine differentia personarum, inter eos tractentur minores, quemadmodum & maiores. Et ut Ordo tantus in fun permaneat puritate, unlo quod prefati paftores Ordinis amouere fummo opere fludeant quicquid in Ordine fancto, modo repererint abo-tendum. Sicut enim mare omnem abu it fordem, ita & isfi omnem defectum, tam excelfum Ordinem maculantem. Circa insuper predicationes . quas faciunt . conftantiam habeant & ferworem; nec amore, uel fauore, aut metu, a ueritatis tramite obliquentur. Et fi aliquando contra predicationes corum per aliquos fuerit murmuratum , recordentur humiliter , quod michi omnium creatori, & in predicationibus & mi omerum creators, & in preaeuticontibus of mi-reacults, multas inuidi parauerum inurius, at-que infidias. Hic est Ordo, inquit Dominus, silia, qui suscita michi animas a morte pec-cati; & cui dedi, do, & dato gratiam spe-sialem in operibus sus. Margarisa autem cordialiter amans Ordinem prelibatum, ex hiis que audierat io:undata, respondit dicens : Intrabunt omnes, Domine, in hoc amoris tui uiridarium? Et Dominut ad ein: Omnes ingredientur; set de fructibus eins equaliter non gustabunt; Nulla etenim ret, qu'utum amor, michi placere potest, nec amore potest res pulcrior inveniri. Si totus namque mundus daretur amore mei, fine fapore, ac feruore amofieret, quantum ad complacemiam parum uaper uiam dile dionis . Et M irgarita respondit : Cur, Domine, Fratrum Minorum Ordinem no-cas amoris uiridarium? Lunquid non aliud eft

la mia prefenza già a te comunicata per grazia, tu credi di non poter vivere: e per l'altra parte volevi liberar l'anima che dannar fi dovea per le fue fceleratezze. Quanto io amo le anime, che ricomprai a si gran cofto, più volte a te lo rivelai. Pel zelo delle quali più a me piacciono i Frati Minori, che qualunque altro Ordine della mia Chiefa (36): poiche fon eifi pefcatori delle anime i più utili, che oggi abbia il mondo. Onde, ficcome io Salvator del mondo fondai e piantai il predetto Ordine; così procurino effi di fortificarfi col vincolo della fcambievole carità, e di serbare la carità così intiera, che senza differenza di perione, fi trattino tra loro i minori, come i maggiori. El affinchè un al grand' Ordine perfeveri nella fua purità, voglio che i Paltori del prefata Ordine rimovano con fommo fludio tuttociò che nell' Ordin fanto troveranno da doversi abolire. Siccome il mare getta funra la feccia, così effi gettin fuora ogni difetto, che macchia un Ordine cotanto eccelfo. Rapporto in oltre alle Prediche che fanno, abbiano coltanza e fervore; ne divertano punto dalla strada della verità, per amore, o per favore, o per timore. E fe talvolta da alcuni farà mormorato contra le loro prediche, fi ricordino umilmente, che a me creator di tutti, e nelle prediche e ne'miracoli, prepararono gl'invidiosi ingiurie ed infidie. Questo, o figlia, è quell' Ordine, foggiunse il Signore, che risuscita molte anime dalla morte del peccato; e al quale diedi, do, e darò grazia speciale nelle opere sue. Margherita poi che cor-dialmente amava il prefato Ordine, rallegrata per le cofe che udite avea, rispose dicendo: Entreranno tutti, o Signore, in cotesto Giardino dell'amor vostro? E il Signore a lei: Tutti vi entreranno, ma de' frutti di esso non gusteranno egualmente: poiche niuna cosa può a me piacere quan-to l'amore; ne può trovarsi dell'amore cosa più bella. Mentre se fosse dato per amor mio tutto Il mondo, ma fenza il fapore e il fervor dell'amore; fe io foffriffi per misericordia ciò che sarebbe fatto, quanto al mio compiacimento poco varrebbe: Perocche niuno può venire a me, se non per via dell'amore. E Margherita replico: Perchè, o Signore, chiamate voi Giardino dell'amore l'Ordine de Frati Mi-Ff 2 no-

(3C) quam aliquis Ordo Beelson mer. Vederi qui nuovamente commendato da Crifto l'Ordina de Frati M nori, per lo relo particolare, che honco elli Frati della salute delle Anime, che guadagnano allo ficso Crifto.

ton fingulare uiridarium carituil? Et respontic Chipitu dieser Non est toati moorit aliquad in orbe collegione, goam Ordo preditantation produced produced and institutiondom tee, first applicate; apos instilligere fadom tee, first applicate; apos instilligere fadom tee, first applicate; apos instilligere falowed to the collegion of the collegion of the Morea span diverse. Her est que dispit tee. In quiba urrhit tonas full duccetoris anime function explose, at direct, qual fuel modicum ulterist respects, them solvents on formation of the collegion of the collegion of the total more and the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of the solvents of the collegion of the collegion of the collegion of

§ 23. Memor autem effecta trium, qui evant in pargatorio, fust in proti culpai luevtium, petituit peravum, in quibus eraut, dimisucionem, faltem quotad aisquam gradum, loixerante enim eti apparentet in dispensatione fuperne: Ora pro nobis, piissam nossessamente et tuarum precum sussima toli gingio mercamur celerius ad esquita perquirei juserna

6. 24. Die quadam, Margarita erans pre fuis patribus; a Domino audiuit responsum hec dicente: Seruus meut defunctus (37), eft in optata gloria. Unde dic etiam feruo meo uiwenti (38): Beati mundo corde, quoniam ipfi Deum uidebunt in regno celorum. Qui cum fue-rit in occupationibus hominum deditus, reddat mentem fuam flatim ad me; & curita que agit ad me bonorum omnium principium referens; E ego ita iilumunabo eum, qued non offendet me. Nunquam secularium samam defideres; nec fubfidiorum corum paucat fubtractionem; fet femper centra ipforum uitia, in ore fue ufum tenent, & conferuet fermonem fanctiffime seritatis. Et dies tibi, filia, que ifta recufat, qued panduntur tibi, propter faiutem aumani generis, us ueraciter trahatur ad me, & difeat in te , quod pro modica penitentia cito potest afcendere ufque ad excellentiam granarum.

nori? Forse non havvi altro Giardino di carità cost fingolare? E rispose Cristo dicento: Non vi ha nel mondo altro Collegio di tanto amore, quanto l' Ordine pre-detto. E perciò te l'ho dito, e te lo do per istruirti, a guifa di Apostoli, a quali farò intendere ciò che a te farà dato. El allora mostro a let la sua Madre dicendo: Questa è coler che ti ama. Alle quali parôle fi fentì ripicna di tanta toavità e dolcezza fpirituale, che ebbe a dire, che fe folle creicium un poco più, non l'avrebbe potuta tollerare. E prego nostro Signore, che in tempo di si ammirabili confolazioni, che col filenzio non potea celare. la nafcondelle al mondo; perchè fehivaya le lodi umane.

§, 22. Ricordandofi poi Margherita di tre anime che erano in Purgatorio a purgare in quelle pene le loro colpe, chiefe la diminuzione delle pene, in cui erano, almeno in quanto a qualche grado. Perocche per fuperna diffendisone apparendole, le avean detto: Pregate per noi, pietofilima noltra Madre; affinche col fuerfragio delle vostre preghiere, meritamo di eviuner nin nerflo a adolumenti funerni.

giugner più presto a'godimenti superni. §. 24. Un giorno orando Margherita pe suoi Padri spirituali, udi darsi dal Signore questa risposta: Il mio Servo defonto (17) è già nella bramsta glorla: Onde di ancora al mio Servo vivente (38): Beati i mondi di cuore, perchè essi vedranno Dio nel regno de cicli: il quale quando sara stato applicato nelle occupazioni degli uomini, restituisca subito la fua mente a me; e riferifca tutte le cofe che farà a me principio di tutti i beni; ed io lo illuminerò perchè non mi offenda. Non defideri mai la stima de' secolari, ne tema la sottrazione de'tor fuffidj; ma fempre contra i lor vizi, tenga nella fua bocca l'ufo, e confervi il fermone della fantiffima verità. El dico a 1e, o figlia, che coteste cose ricusi, che elle ti si palesano per salute dell'uman genere, affinehè veramente fia tratto a me. ed in te impari, che per una piccola penitenza prefto può falire perfino all'eccellenza delle grazie.

§. 25.

5. 25.

(27) Straus muss defendus. Il Servo di Crifto già defonto, ch' el rivela a Margherita esser già nelle glessi, è chiano non esser altri, che Fr. Giovanal da Callighone, già Padre, e Ditettor principale di Margherita; morto (come osservossi nella nota 74- sopra fi Cap. VII.) circa il 1285.

(38) ferse mei sittenti. il servo pol di Crifto ancor vivente, è parincente chiaro esser Fr. Giunta Confessore ordinario di Margherita, e che morto Fr. Giovanni, a lui subentrò anche nell' ufizio di principal Direttore; come nella nota tellè citate fa parimente osservato. 3. 25. Feria secunda post Pentecosten, re-tepit corpus Christi dicentis ei, quod salutaret beatam Virginem, usque, Tui. Qua salutateto ne sinita, iterum dixit ei: Si comina bona mi-chi Christo, & non tibi reddideris, cum defiderio profectus animarum, cuncta que promi-Bes in nomine meo, & non ad famam tuam, perficientur; & fanabis animas tibi deuotas, ficut tibi predictum eft . Set omnes , quas fanabis, non perseuerabunt in me. Et Margarisa dubitans Super premifo uerbo, respondens ait : Promidam ego, Domine, tue pietitis lar. gitatem indifferenter? Et Dominus ad eam: Ita imperfeitis, & perfeitis promitte, quan-aiu maiestati mee fervire uoluerint, & me amare, & laudare: Nam in illis qui non perfeuerabant, fulgebit in inferno contra eos tue caritatis splendor; quia quoad hoc patientur maiora supplicia; & perseuerantibus in consi. his tuis, mei fanguinis meritum comunicabo, cum eos premiabo in gloria regni mei; & per exempla tua fequentur me, & reddent michi gratiarum actiones, & uoces laudis. Et quia tranquillitates dulcedinem, qua frui confueuerat , non uidebatur recipere , mirabatur , ei admiranti respondit Dominus dicens: Talem me sibi dono , qualem te inuenio .

5. 26. Quarta feria post Pentecosten, sumpto Filio Dei cum reuerentia mirabili ad altare . audiuit eum dicentem fibi : Amas tu me? Et priusquam aliquid responderet, dixis Doni-nus: Dicas qued non Ubinam est seruor prifinus defideriorum tuorum; quo accenfa, & in motum violenti amoris dulciter dulta, me conninue cum lacrimis postulabas, inclinans un-huntatem meam ad preces tua: ? De hoc anno-re iterum requirens Dominus Margaritam, dinit: Ama me, filea, quia ezo amo te. Illa uero timens, ne haberet in mente aliquid, quod diuine maieftatts afpectum offenderet , ait : Domine mi, oftende michi, fi aliquid latet in amima mea, quod uoluntati tue difoliceat. Et Dominus ad cam: Filia, nullum habes peccasum mortale in te; fet nebula mundanorum .tudituum, forufque werborum, que rejerunt accedente: ad te, impediunt locum quietis confciensie tue, & feparant mentem tuam a contem-

S. 25. Nella feria feconda dopo la Pegtecofte, ricevette Marcherita il Corpo di Crifto dicente a lei, che falutaffe la beata Vergine colla folita falutazione fino alla parola, Tui. La qual Salurazione finita, diffe di nuovo a lei il Signore: Se a mo Crifto, e non a te, riferirai tutti i beni, con defiderio del profitto delle anime, tutte le cofe che prometterai in nome mio, e non per la ftima tua, faranno perfeccamente adempiute; e fanerai le anime a te benaffette, come ti è staro predetto: Ma non tutte quelle che faneral mi perfevereranno fedeli . E Margherita dubitando fopra la premella parola, rispondendo diffe: Promettero io, o Signore, la liberalltà della pietà vostra indifferentemente? E il Signore a lei: Prometti equalmente agli imperfetti, ed a'perfetti; purchè voglian fervire alla mia Maeftà, ed amarmi, e lodarmi. Poiche in quelli che non perfevereranno, sfolgorera nell'inferno contro di loro lo folendore di tua carità, mentre per questo riguardo patiranno ivi maggiori supplizi: e a quei che persevereranno ne tuot configli, comunicherò il merito del fangue mio, allorche darò loro il premio nella gloria del mio regno; c per mezzo de' tual esempi seguiteranno me, e mi renderanno ringraziamenti, e lodi. E perché Marghe. c'ta fi ammirava, non parendole di ricevere quella do'ce tranquillità, che era folita di godere; a lei stupefatta rifpnfe il Signore dicendo: Tale a te mi dono, quate ti trovo.

S. 26. Nella feria quarta dopo la Pentecofte, ricevuco che cobe Margherita all' Altare con riverenza il Figlio di Dio, lo meare con riverenza il rigino di Dio, lo noti di cara alcuni rition leffe, diffe il Signore: Dimmi che no. Dive il priffino fervore de fuoto defi leri; accri ad quale, e guidata dolcemente da moto di violento. amore, continuamente mi ricercavi con lacrime, piegando cost la volonta mia alle tue pregliere? Di quello amore nuovamente ricercando il Signore Margherita le diffe: Amarai, o figha, perche io amo te. Ella poi temendo di non aver nella mente qualche cola, che offendelle la vifta della divina maetta, ritpole: Mio Signore, fatemi vedere, fe vi ha nell'anima mia na. fcofta qualche cofa, che dispiaccia alla voftra volontà. E il Signore a lei: Figlia, tu non hai in te alcun peccato mortale; ma la nebbia delle cofe mondane da te udite, e il fuono delle parole che ti riportano quei che a te ne vengono, impedifcon la quiete di tua enscienza, e dritraggono la tua mente dalla contemplazione

220

platione mea. Tunk dum roganit pro quodam in tribulatione maxima conflittio, andiuit Chrifium Dominum respondences: Scist quad secun fum, quantum ad miseriordiam retinendi eum ne pereat; sel duritia cordii eius mearum consolationum impedi largitatem. di me Allora, avendo ella pregato per una certa perfona polla in grandiffina tribolazione, udl Crifto Signore a lei rifpondere: Sappi, che fon con lui in quanto alla miferiordia di ritenerlo perche non pecchi; ma la durezza del di lui cuore impedifice la largità di mie confolazioni.

## CAPUT IX.

De revelatione fui status, & aliorum uiuorum & defunctorum.

 I. Quedam nobilis & devota domina, filium habens partualum & unicum in mortis a-ticulo conflitutum, cum fiducia recuprande falulis, viplum Dei jamu-

faluria evenprante faliati, spiam Dei Jonute um lacrimi commenduit. Pro voo dum et um lacrimi commenduit. Pro voo dum et um lacrimi commenduit. Pro voo dum et um lacrimi commendoit. Pro voo dum gerebat in corde, propter travernicius marquam dum habebat de arm, auduit ur milit, quad aqua faliati principal. In cum molit, quad ettle presenti. In cum molit, quad ettle presenti formati que etilimitar de man de, in fereditation regin cierum adopto. Ego Dei Filius notus de Virgue, qui quamuit trectadas, pitem termine.

§ 2. Quidem korus Des Freter (1), ceits it commirse differents, cano vertabebater timere, qued etiam raro converteure ton dates, nea accedent ad attifficia (heft) cere, part discrementare. Que contra tentrem, attiferent ad present a converteure at periode pertured a Demonstrate at Demonstrate (a). Centre orationi Salaster amunent district Des Fretzes, quam feet a venture ele-quentum ad timi temo-critic particularia, sifi me concederme monst des jet un me quantum ad timi temo-critic particularia, sifi me quantum ad timi temo-critic particularia, sifi me concederme monstrate des jet sim quantum ad timi

## CAPO IX.

Delle rivelazioni fopra lo finto fuo, e degli altri, tanto vivi quanto defonti.

S. s. T Tna certa nobile e divota Signora avendo un figlio piccolo ed unico coffituito in articolo di morte, con fiducia di ricuperarne la salute, lo raccomandò con lacrime alla Serva di Dio Margherita. Pel quale mentre pregava supplichevolmente Iddio; sl per impulso di pietà verso la Madre; si per la gratitudine, che portava nel cuore, attesa la singolar riverenza che quella Dama avea per lei; udl il Signore che le diceva: Tu compatifci più alla Madre di quel fanciullo, che al fangue da me verfato: Sapendo tu che gli adulti di età non vogliono venire a me e perciò adotto alla eredità del regno de' cieli i fanciulli, che escono senza macchia dal mondo. Io Figliuol di Dio nato di Vergine, che quantunque da te mi ritiri,

teco rimango.

§ a. Un certo Frate a Dio erro; (1) defiderando di comusicardi ngali gitorio me erri tirtudo di comusicardi ngali gitorio me erri tirtudo all'attivo di comusicardi nel accostiva al Singramento altifilimo del Corno di Crifido. Sopra la qual coda confuirando egli la Serva di Dio Matgherita, la prego che gl'impectalle colle lue preci dal Signore il dono di feptito comunicardi. All' te diffic. Di a quel Frate, che io ho pollo nel numero degli eletti, e che ano [qual fajido di benciazione, che in quanto alla parità di fiai innocenza, io di buon grado a lui mi diaret loggi giorno: ma non ia non ia

gus

(1) Quidam berus Dos Frates. Il Religioto, di cui in quefto luogo si fa menzione, si vede, ch'est del nuoreto de Contresi Latin, ed forter l'infaxto, di cui torna a farsi menzione nel 5 18. di quefto Capitolo. Ciò che qui merite di essere specialmente notato di quefto Religioso si è, che eggi è da Cuffio appellono figilo bendetto, ed auserto del nuoreto deggi eletti.

gue usum. Suam igitur linguam prius corceat, quantum:unque loquatur ex magno zelo; & cum benedictione mea ine recipiat quando uolet.

S. 3. Plantula Fratrum Minorum Dei fa-mula Margarita, in uiridario patris fui Fran-cifci, aliam fimili nomine (2) cum diligentia plantans, fuam nouam plantulam Domino com-mendauit. Qui recommendatam recipiens dixit? Filia, Margarita cum fit uas norum, in que gratie dona volo recondere, quamuis me diligat toto corde, nondum tamen per confestionem perfectum purgata eft . Confiteutur pienius . & te fi ut folom fequatur nouum ; & ipfam michi pollea tanquam filiam recommenda. Et dico tibi quod ipfa est plantula mea, que obediat tibi, & confitentur confessors tue; reflituatque omnia, ficut ei dicet Frater P. (3) (Phylippus ) Ner impono ei abstinentiam duram, ficut sibi ; fet orationem, foilicitudinem, & fequestrationem in quantum potest a secularibus. Tenent artiffimam paupertatem, nec curet fub pietatis pretextu aliqua fibi retmere. Obediat Jemper Fratribus Minoribus una tecum, a quorum confilio fi recefferit, uch ei. Fratri U. (1) (Ubaldo ) dicas, quod Mater mea regina celi parauit ei propter reuerentiam, & labores cum magna letitia, gloriofam fedem in gloria regni mai .

S. 4. In festa fancto Crucis, post comunionem audiuit worem dicentem shoiz Ego sum Agnus Det, qui tollat peccatum mundi: E qui credit in me uitam percipiet sempiternam. Quo gicto, reuelauit multoum statum, quem nuila quanto all'ufo ch'ei fa della lingua. Raffrequ pertanto prima la fun lingua, non offante che pari con grande zelo; e colla mia benedizione un riceva quando gli piace.

§. 3. La pianticella de Frati Minori, la Serva di Dio Margherita, piantandone con diligenza nel Giardino del fuo Padre Francelco un altra appellata anch'effa per nome Margherita, (2) raccomando al Signore quelta fua pianta novella. Il quale accettando la raccomandata diffe: Figlia, effendo Margherita un vaso nuovo, in cul voglio riporre i doni della mia grazia, benchè ella mi ami con tatto il cuore, non è ancor tuttavia totalmente purgata più pienamente, e feguiti te qual nuovo fole, e por a me raccomandala come fi-glia. E dico a te, che essa è mia pianticella, la quale ubbidifca a te, e fi confetfi al tuo Confessore, e restituisca tutte le cofe, nel modo che le dirà F. Filippo. (3) Ne impongo a lei un altinenza auttera, come a te; ma l'orazione, la follecitudine, e la feparazione per quanto può dalle persone del secolo. Offervi povertà strettiffima; ne fi curi forto pretefto di piech di ritener per se cosa alcuna. Ubbidisca sempre con te a' Frati Minori, dal conft. glio de quali se si allontanera, guai a lei. Dirai a Fiat Ubaido, (4) che la mia Madre Regina del Cielo gli ha preparato, per la fua riverenza, e per le fue fatiche con gran letizis fofferte, una fede gloriofa nella gioria del Regno mio-

\$.4 Nota Fetta di S. Croce, dopo la Comunione udi Margherita una voce che le diceva: lo sono i Agnelio di Dio, che toglie il peccato del mondo: e chi crede in me riceverà etera vta. Il che detto, rivelolle il Signore lo Ilato di molti, il quale ella non volle in verua modo pale-

14-

(2) aliam fimili memine. L'Alunno di Morgherita qui mentovata, è Margherita da Siena, di cui nuovamente si ta menzione nel 5. S. del Capo XI.

(3) in dien Fraire P. II Religioso qui nominato colla tola lettera initiale P. lo abbiamo espresso nella traduzione col nome di Fr. Esippo; supponendo regione voluente, che un quei Pr. Pilippo, che a rempo di S. Margherita fu Cultodo de Fran Moort nella Cultobia Actions, e uno de Consigliera di detta Sunta; e di cui fu anche parfato nel 5. 16 del Cap. VIII. Vedani Il noma sale sorri lo fesso Capo.

(4) Fant V. Acce. Il Religioto, che ad Tefle Latino espinent colla lettera instale U., nella redictione i e derito Fr. U. blaid o tenedo per indivinto, che debto intendente Fr. Ubeldo di Colle, Guardinao de Peni Manori in Corrosa, del que è diviz intendente Fr. Ubeldo di Colle, Guardinao de Peni Manori in Corrosa, del que è diviz intermentance nel 5 3 di que l'altra di contra di contra di contra di colle del colle e in annu, e el cuttaro gia nota regione del Colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu, e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro gia nota del colle e in annu e el cuttaro de

rotione pandere unduit, quia multarum personarum desclus tangebant, de quibus mecum locui auia non est, ne hommes & multeres de correlitione turbarectur. E ne sama ressente requireretur plus seitto a curiosis, timidis, & detoctis (3).

S. 5. Ultima die Julii , recepto Filio fummi Patris, audirit eum dicentem fibi: Ego fum panis uite. & fiquis manducaueru ex hoc pane . winet in elernum . Et nerum dixit ei: Loquere etiam huic filio meo (6), quod in hac mutatione, quam facere wult, non timent paupertatem , temptationem, murmurationem, & teibulationem. quia fecuns ero; & ficut uox mea ferit endere Paulum, & furgere; ita hunc cadere facio a rebus mundi, ut fungat in gra siam . Quem filium wo:o propier defiderium, & affectum ueniendi ad me: Cui dabo benedictionem, cum fatufecerit quirquid unquam recepit de alienis secundum quod dictauerit ei conscientia. Et te radarguo, quia fuifti nimis incredula de tam excellenti dono ifis collato. Si eva recipio peccatores, & expecto peccatores homines feculares ad mefericordium, & reuertentibus pure corde, gratias largier coprofas; quanto magis credere debes, quod huic filio cum tanto feruore defiderii & amore ad fuum creatorem uenienti gratiam faciam fpetialem?

§. G. Frater Benigmu (7) re Et nomine, deubant el frequentaines Millamm, meruip per Margaritam in hanc forman telpogliam a Domine; Die Yatti Benigno paula frequentant inici corporis Sacramentum, quad de licunia mes frequenter etelebre. Set priuglama accedas ad altare ad celebrandum, func defetus plemarie confiteus, fuum animum ordinat ad quetem. In miferiordia autem quam habai tam utifiament ad pauperts uffutu affiner de la lam utifiament ad pauperts uffutu affiner.

fare, perché venian toccati I difetti di aflai períone, de'quall non osò parlar meco, affiache nomini e donne a cagion della correzione non ti turb illero, ed affinche fipargendene la fama, non fofic ella confutata più del folito dalle períone curiofe, timide, e divotc. (5)

5. J. L'ultimo giorno di Luglio, ricevuto che ebbe Margherita il Figlio del fommo Padre, lo udi dire a fe: lo fono il Pane di vita; e se alcuno mangerà di quelto pane, viverà in eserno. Ed in oltre le diffe: Parla anche a questo mio Figlio; (6) e di a lui, che in questa mutazione di vita che vuol fare, non tema la povertà, la tentazione, la mormorazione, e la tribo-lazione, perchè farò con ello lui; e ficcome la mia voce fece cadere, e indi alzarfi Paolo; cost farò cader quello dalle cofe del mondo, perche fi alzi in grazia. Il quale o chiamo figlio pel defiderio, o per l'affetto che ha di venire a me: Cui datò la benedizione, quando avrà foddisfatto per turto ciò che ricevette di roba altrui, fecondo quello che gli dettera la coscienza. E riprendo te, perchè tosti troppo incredula circa un dono cost eccellente a lui dispensato. Se io ricevo i peccatori, ed aspetto gli nomini del Secolo a ricever da me milericordia, e a quei che a me ritornano con cuor fincero, dispento grazie copiofe; quanto più dei tu credere, che farò grazia speciale a questo figio, che con tanto fervore di defiderio viene al fuo Creatore.

§. 6. Fra Besigno (7) di fatti e di uno et ale, dubitando intorno alla frequente celebration delle Melli, merito di riceve per mezzo di Margherita dai Signore que la rilpotta: Di a Fra Besigno, che con con con che di mia permiliono celebri frequencemente. Ma prima di accollari di Mara per celebrare, confeliando pienamente i luto difetti, difponga alia quiete di fino fipriro. Nella miericordia poi che con tanta attenzione egli ha verfo i pove-fi, comando che preferer fino di Berti, comando che preferer fino di Berti.

---

(g) or Jamis. Spice qui ilagolarmente le prudenta di Merghetit. nel tenere gelosimente occubic ciò, che il Sigrete le riceleva, cito di fitto, e la concienza di diverre persone i i qual prudenta, e cuuten in que da pare inculeano grandemente i Miffici. Vedasi tra gli aitri Giuseppe Lopes, Lucci. Myd. Tr. 1V. C.-ps.

(4) have fits mes. Il nominato qui da Criflo coi nome di suo figilo, è chiaro da tutto il contefio essere il figlio nicetto di Margherita, allorchè era in profilma disposizione di cottas nella

Religione de'Frati Minori.

(7) fr nengun. Oncho Fr. Benigno è quell'ifteso mentovato, come di santa memoria nel 5 7 del Cap. II., e is cui Master rivela Crillo a Margherita nel 5. 29, di quello Cap. 12. 6 di avere glà collocata nell'eterna gioria.

mando qued perfeueres, quita multum michi placuti modus tius, quam tenutu signe unac, vequirezdo per domos, pauperes, debiler, El injimos, quo in confessione libonius recepis, quam diutes seculoses; (Adoo enim pauperum recessiones era intentus, quod non folum eti que poterat pro-urabat, set sibimes mecellaria subtralebat, El pro ett debita, de predat fui tecentia, contraheon). Et att Dominus inrema ad camdents: Die etiom et, quod dimireglituere illistite acquista, non parca. Si uro confitentes non hacett unde restituant. El dolent, parati sidelter reddere, si sacuitas adesfes, absoluta eto sex parte una.

6. 7. Fratres Minores de Aretina Cultodia . propter obitum Fratris Ranaldi (8) Custodis eorum, nimis doluerant; tum quia homo erat. Deo deuotus; tum quia popu'o & Ordini multum proficuus. De quo delore uirtualiter moderando, & ut quis diuine uoluntati conformis efficiatur; dixit Dominus Margarite ipfum Domino commendanti, quod nimis in homine fperabamus, cum fpes in eo folummodo fit ponenda; & non debeant ferui Dei mundanorum a. Bibus fe uel modicum conformare, qui de dormientibus fine discretione triftantur. Et fi animam eius, inquit Dominus, inuitaui ad re. enum , non debent defiderare, quod ulterius detineretur in mundo. Dei autem famula, que de carcere mundi cupiebat exire, interroganit Altissimum, quod ei dignaretur diem sui obi-tus reuelare. Qui respondens ait: Non dico tibi molo, quia noio; (9) nam prius debes miris adornari mitutibus. Et cum admirgretur de ornatu nirtutum, quas in anima eius Deus plan-tauerat; respondit ei Dominus dicens; Dum te

perchè molto mi piacque il modo che egià tenne finora, ricercando per le case i poveri, i deboli, e gl'infermi, i quali ricevette in Confessione più volentieri, di quel che ricevesse i ricchi del Secolo. (Essendochè era egli così intento alle necessità de poveri, che non solo lor procurava ciò che poteva, ma anche per essi sottraeva a se le cose necessarie, e colla licenza del Superiore, per ess contraeva anche de'de-biti.) E disse in oltre il Signore a Margherita medelima: Di anche a lui, che a quelli che fon tenuti a restituire cose ingiustamente acquistate, lasciati loro i soli panni che hanno indosto, non la perdoni-Se poi i Penitenti che si confessano, non hanno veramente con che restituire, e si pentono, disposti a rettituir fedelmente, le avellero il modo, gli affolya per parce

S. 7. I Frati Minori della Custodia d'A. rezzo erano stati grandemente addolorati per la morce feguita di Fra Ranaldo (8) loro Custode; sì perchè era un uomo di Dio, sì perchè era molto vantaggiofo al popolo, ed all'Ordine. Or circa il moderare virtuofamente il dolore, e perche ognun si conformi alla divina volontà, disse il Signore a Margherica, che per esso pregava, che noi troppo speravamo nell'uo-mo, quando deesi la speranza in lui solo riporre; e che non debbono i Servi di Dio. conformarfi neppur per poco al coftume de mondani, i quali fenza differenza a'cuna si attristano di quel che mojono. E se l'anima di lui, foggiunfe il Signore, fu da me invitata al regno, non debbon defiderare che rimanesse più lungamente nel mondo. La Serva di Dio poi, che bramava di uscire dal carcere di questa rerra, dimandò all' Altissimo, che si degnasse di rivelarle il giorno della sua morte. Il quale a lei rispondendo diste: Non te lo dico per ora, perche non voglio; (9) mentre, dei prima essere adornata di maravigliose, virth. Ed ammirandofi ella dell'ornamento delle virtà, che Dio piantate avea nell' anima fua; le rispose il Signore dicendo: Gg

di rivelarle il termine di sua vita mortale.

<sup>(2)</sup> Pr. Raseldi. Quelli, del quule qui s'iférisce la morte, è Fr. Raseldo de Cafiglione Cundo de Action, varanti al quale Magherita setti l'Abito del Tere' ordine, e di cui è d'ata farta a menatione in più longhi della Leggenda. La morte poi di Fr. Raseldo; che qui si raccoma t, apparitece sasi chiaro da ciò, che segue in quefin fesso 5, che accude nell'imminenza del Capitolo provinciale di Siesa, nel quale si ortinò, che fonero a Fr. Giunta limitate le Viltic da farri a Margherita, henché per altro non totalmente insbite, como mel 5. 9. del Cap. V.; accadde cioè quelta morte di Fr. Raseldo ne' primi mesi dell'Anno 1388. (9) non dites rismes quale mais Esco qui ricusto da Crifto a Margherita per la quinta volta.

234

erdinaut, feculum peccatorum te feci : us deferendo utita, fperent de uenta, & ad tut fimilitudinem uirlutibus adornentur . Et M 1194. rica respondit : Domine, Fratres Minores, quibut me .ommendafti , propter tan celerem mutationem gratie, quan fe ifti , fine precedentibus meritis meis in me, dubitare uidentur: Et propter hoc artant fe ad inuicem in utfitatione mea, & funt dubit, timentes ne de me inuemiantur decepti. Quare fanctiffime Pater. Magifter , & Domine , qui michi prius aubitan-tium nomina renelasti , tue suppli o pietati , quatenus mifericordia tua de cordibus corum omne dubietatis impedimentum expellas. Et Donunus ad eam. Ego Fratres circa tuam utfitationem reddam maris follicitos. El amore mes dulciut te iuuabunt. Et tunc fuit michi de uifitatione data licemia de octo diebus femel, & plus cum magis infirma me poftulaffet. (10)

5. B. Juliam fine remite fluitiva fe tempistemum finest commition, cam magna tamen dessione. For popular disconstruction proposal disconstruction for popular disconstruction for fine first figure and convention for fine first figure moderation for private fee applies, in part of the first fine figure for fine figure fine figure for fine figure fine figure fine figure fig

9. 9. Yusenit quidem de Epifopata Aretime, Fratrum Minorum Crisus sadie initiati de é éssatus, sercendus dudius, femplem configiu in los Fratrum Cettes, sui qui mismo. Criffi cerperis facramentum. Dum autem trem a confidentum, pitem berechtem, michi suo configieri tom, facr trifitata reticuis, quod taure mis sile michi configius, alle E state prestaum fu fac configione clouds. El indigne comunifi pac configione clouds. El indigne communimentre cost ti difpoff, ti feci fpecchio de' peccatori; affinche effi abbandonando i vizi, sperino del perdono, ed a tua somigianga fi adornino di virch. E Margherita replico: Signore i Frati Minori, cui mi avete raccomandata, per la mutazione cotanto accelerata che voi faceste in me. fenza miet precedenti meriti , fembrapo dubitare: E perciò si ristringono scambievolmente circa il visitarmi, e rimangon dubbioli, temendo di non reftare intorno a me ingannati. Laonde, Padre fantifilmo Maestro, e Signore, che prima mi rivelaite i nomi di quei, che dubitavano, lupplico la pietà voltra, che per voftra mifericordia tolghiate da cuori loro qualunque oftacolo di dubbiezza. E il Signore a fei: lo renderò i Frati più folleciti circa il venire a farti visita, e per amor mio più dolcemente ti affilteranno. E allora fu che a me fu data licenza di vifitaria una volta ogni otto giorni, e più spesso ancora, quando stando ella più gravemente inferma mi avelle dimandato. (10)

§. 8. Un certo nomo che lenza ritegno fi dava in preda fpontaneamente a flutti delle tentazioni , raccomandoffi tuttavia con gran divozione alla ferva di Dio. La quale mentre orava per lui uti una voce che le diceva: lo non voglio per amor di lui, che per certi deliberazione fi espose a' pericoli, tenerlo perche non cada, ma vogilo farlo per amor tuo, e degli amici che per ello intercedono. E fe di ferira a ourgarfi mediante la conseilione, non lafciando la fuggettione di fua fuperbia, caderà in dimenticanza di fua falute. Udite queste cole da Margherita che con lacrime le riferiva, queil' nomo difordinato depole ia contumação, abbaiso l'alterezza, e cangiato in un auovo uomo, promife di confeffarfi .

§ 9. Un certo Giovane del Vefcovado d'arczao mirno al lommo e divoco all' Ordine de Frati Minorii, prefo dalla verte relativa del propositione del propositione

ca.

<sup>[10]</sup> me piftulaffet. Rinnovati qui il raeconto di quanto fu detto nel 5. 9. del Cap. V., circa la refirizione fattan a Pr. Giunta nel Capitolo Provinciale di Siena, rapporto alle Visite di Margherita.

eault. Ego autem tam de iniuria Dei, quan de periculo confitentis, mestitiam cordis incur rens , adii fuuenem , & de uitiis que celauerat curiofe interrogans, inuens veraciter, quod ea confessus non fuerat, que reserauerat pia Soror. Igitur per eius merita fe accusans, & quod Scienter celauit, ereptus eft de laques uenate-

S. 10. Mulier quedam Sororem uifitans non piene confessa, duo peccuta mortalia, que confiteri noluerat, nec wolebat, Domino reuelan. te Margarita detexit , & fuarum orationum fuf. fragiis fic peregit , quod fine dilatione , predica mulier petit confiteri, & eft confeffa Sacerdeti .

S. 11. Frater quidam de administratione pre uincie Tufcie, ne ulterius de prelationis officio grauaretur , erationis Margarite fuffragium cum inftantia procurquit . Et orans pro eo Soror. audiuit paftorum Principem taliter respondentem : Quamuis placeat michi prefatus Frater de fuga prelationis, recerdetur tamen, quod propter obedientiam meri uelui , quam omm uirtuti religiosus devet preponere, patienter obediendo prelatis; cum tantum michi placeat, quod uere obedienti multos fuos defectus indulgeam .

S. 12. Cum femel Deo deuota Soror pro uno Fratre (tt) Dominum expraret, audiuit eum dicentem fibi : Benedico Fratrem, pro quo me regas: Cui dicas, quod mentem fuam femper puritate conferuet, & fine mora cum poteft fuos conficentur defectus , & cogitatus . Non fit tener & dubius, fet fortis & conftans. Ad Miffat autem dicendas accedent, dicat eat cum magna mentis tranquillitate. Non fit in fuis predicationibus curiofus, fet caritate feruidus, & interna pace pacatus. Missas eius pre-cedat deuosio preparata, & Missas non currat (12), nec in eis cum Fratribut loqui ue-Rt. Si autem ipfum loqui oporteat, roget Fratres, quod differant ei loqui : Et talem fecum ministrum ducat, qui net ignorantia, net telo poi canto per l'ingiuria di Dio, ch pel per colo del confitente, concependo meltizis d'animo, andai a trovare il Giovane, e interrogandolo con difinvoltura, trova versmente, che non avea confessato quel peccari che la pia Suora avea fcoperti. Intanto per li meriti di lei acculandoli, e manifeltando anche ciò che celato avea. rimale sviluppato dal laccio degl' infidiatori infernali-

6. 10. Una certa donna non pienamente confessata visitando Suor Margherita, quelta per divina rivelazione, le scuopre due peccati mortali, che non avea voluto ne volea confessare; e co' suffragi delle fne orazioni operò in guifa, che la predetta donna fenza dilazione chiefe di confeffarfi, e fi confessò intieramente al Sacer-

6. 11. Un certo Frate della provincia di Tofcans procurò con inftanza il fuffragio dell'orazione di Margherita per non effere ulteriormente aggravato dell' ufizio di Superiore. Ed orando per lui la divota Suora udl il Principe de Paltori in tal guifa rifponderle: Quantunque il predetto Frate mi piaccia per la fuga del Superiorato; fi rammenti nondimeno, che per l'ubbidienza lo volli morire, la quale il Relifacendo pazientemente l'ubbidienza de fuoi Prelati: il che tanto a me piace, che gli condono molti de fuoi difetti.

6. 12. Pregando una volta la divota Sugara il Signore per un Frate (11), lo udi dire a fe: Benedico quel Frate, pel quale tu mi preghi: al quale tu dirai, che fempre confervi in purità la fua mente, e più prefto che potrì confessi i fuoi difetti e penfieri. Non fia icrupolofo e dubbiofo, ma forte e coftante. Andando poi a dir la Mesta, la dica con gran tranquilità di men-te. Non sia nelle sue prediche curioso, ma fervido per carità, e placido per pace iqterna. Preceda le fue Messe la divozione preparatoria, e non fla frettolofo nel ce-lebrare (12): e nel tempo della Messa non fi cuti di parlar co' Frati. Che se occorreffe ad alcuno parlare a lui, preghi i Frati che differifcano di parlarli in altro tempo. E conduca feco un fervente tale, che ne per ignoranza, ne per tedio, o negligen-

die.

(11) Pro une Frates. Il Frate, per cul urava Margherita qui riferito, è chiaro dal contesto di tutto il 6, che era il di lei Confessore Fr. Giunta

G g 2

(12) Mifas nen carrat. Qui per la terza volta si ripete da Crifto per mezzo di Margherita a Fr. Giunta l'avvertimento di celebrare con divozione si interna, che efterna la Messa. Rileggasi la Nota 18. sopra il Cap. VII., e la Nota 7. sopra il Cap. VIII.

ito, Iu nezijgenia deordinet animum estebram is. El 6 omigerit eum non gustare consolationet in Milja, quas appetit, nom dissiat, quia ob hos gratia non decrețete. Predicet folicite uerbum meum tum omni rectitudine E uigore: E retia predicationis feruence extendent, seure populo referat que dicturus est. In in postri in sua predicatione lucrari, secure expellet remunerationis eterne musus, Presidenti annos studeas peccarious subunenire, non solum predicande, E consissam dum su proper dissination, quan neurrit ex durita peccatorum. Infe nomque sepui, dum sum cerni contempris constitum, est insedication experit dura corda, se retrashi ab incepii; non autem se, dum num cautem ce, dum num con autem se, dum num con autem se, com autem se, com autem se, dum num con autem se, dum num cautem se, dum num con autem se, dum num cerni constitum, constitum, est insedication experienti are paratum con autem se, dum num cur era paratum con autem se, dum num cer paratum cern paratum p

\$ 13. Cum pro Fratre Johanne de Caftinen (13) Dominum exorates, respondis ei Saluator dicens: Filia, secure pro to roga, quia tibi piera & maiora de flatus eius osfenati, quam alicus persone oratil pro eo. El dic ei, quad recordetis mei uerbi: Beati mundo corde quoniam issi Deum uidebum (\*). Super quo serbo dum substitier queri medicitus, dangua et al maiora de la contra del contra de la contra del contra de la contra

za sconcerti l'animo del Celebrante . E se gli accaterà di non gustar nella Messa le confolazioni che brama, non diffidi, perche per quelto non iscemerà la grazia. Predichi follecitamente la mia parola con ogni rettitudine e vigore; e ftendendo ferventemente la reti della predicazione, pro-ponga ficuramente al popolo le cofe che farà per dirgli; e fe colla fua predicazione non potrà guadagnar cosa alcuna, aspetti ficuramente il premio di ricompensa eterna. Studj con animo attento di fovve. nire a' peccatori; non folamente predicando, ed ascoltando le confessioni; ma non lasci di trattar le concordie, per la diffidenza nella quale incorre, attefa la durez. za de'peccatori. Effendoche effo quando vede forezzato il fuo configlio, e trova disubbidienti i cuori duri, si ritira dall'opera incominciata; non così quando trova il cuor disposto.

\$. 12. Fregando Margherita il Sigaore per Fra Govanni di Caftiglione (12), a ici riipofeii Salvatore dicendo: Figlia, prea ficuramente per lui, perchè dello flato di lui più e maggiori cole ho mofitato a ce, che a veran aitra perfosa che per lui preghi. E digli che fi ricordi di quella mia fientenza: Beati i mondi di coore, perchè effi vedranno Iddio (\*). Sopra la qual mafina, dopo che tottilmente avrà meditato, gli daro lume perchè la intenda con quella fittiglicza; con cui debb' effere intela ed offervata. Procuri d'invocarmi colle fue preghiere, perchè darò me lletilo all' anima lua. Ne' tempi addietro fervì a me ell'ufizio d'inquisizione, procuri ora di

Beleft.

131 cm pre Fraer Jehanse de Cafilines. Quando Margherita, orando per Fr. Glovanni da Cafiglione, ebbe carea di esto la risposta che qui a infernice, paree, che ciò fosse circa lincatione del carea de la carea

munditia, mentis conftantia, corporis maceratione, & instantia orationum. Nec pretermi-Bendum eft diumum confilium, imo beneplacitum & preceptum, in quo inmenit anima unde purgetur a uitiis, reguletur in moribus, il-Justretur sapientia infallibili, & in uirtutibus erefcat . Dixit etiam Dominus Margarite ovanti: Dicas filio meo (14), quod ego me re-commenda ei, ut recordetur fui Patris, crucifixi non femel, fet pluries, imo continue a peccatoribus huius temporis. Et frias quod de terra ubi nunc est, quoad gentis multitudinem ibi existentis, plures uadint ad inferni supplicia, quam de aliqua terra christianorum. Tanta enim eft corum superbia, quod non folum ibi, entan es evision supervius, quou non joude tot, fet in multis mundi partibus seminalur per eos, Es multiformiter enutritur. Quare sicut bealus Franciscus dilectus silius meus mulierem complam coegit ad portandum per uicos Affiffii fuper caput sum pecudum intestina; ita multe-res seculares & alie, in sue detestationem su-perbie, a consessoribus suis similiter sacere cogi deberent. Tu conquereris, quod non habes folitam fuquitatem; nec habere potes modo in me, quia in corde tuo timoribus , & uariis follirisudinibus sparso te inuenire non possum. Et quia separasti me a delectatione mea, uolo quod spfe te dure corripiat. Dic etium ei, quod cum mentis constantia, & locutionis dulcedine, instanter predicet de epistolis Pauli, & euan-gelsis meis. Nam dulcedo est hamus trahens audientium corda ad amorem predicantis. Cum-que arguit de uitiis criminosis, argust in comuni; quia tam universuliter mundus insectus est uitiis, quod cum ueritate potest generaliter mundum redarguere, dicens: Quelibet christiana persona, cuiuscunque sit status, debet ca-uere sibi a tali uitio; debet de agendis consilium querere scripturarum fanctarum, & Deum continue postulare. Ipfe similiter qui hec predicare monetur, me cum lacrimis in orationibus postules; & ego doccho eum, cor eius illumi-nans in predicationibus suis. Prebeat michi car fuum femper, & cuncte que aget bona, michi

fervirmi colla mondezza del cuore, colla cottanza della mente, colla macerazione del corpo, coll' affiduità dell' orazione . Nè dee trascurarsi da lui il divino configlio, anzi bencplacito, e precetto, in cui trova l'anima onde purgarfi da' vizj; si regoli ne' coftumi, s'illuftri di fapienza infallibile, e cresca nelle virtà. Disse ancora il Signore a Margherita orante: Dirai al mio figlio, (14) che io mi raccomando a lui, che fi ricordi di me suo Padre, crocifisto non una volta, ma molte, anzi continuamente da peccatori odierni, che della Città, in cui ora il trova, a proporzion della moltitudine delle persone ivi dimoranti, più ne vanno a fupplizi infernali, che di qualunque altra Città del Criftiancfimo. Perocchè è si grande la lor superbia, che non folamente Il, ma anche in molte parti del mondo si femina per mezzo loro, e si nutrifce. Perloche, ficcome il beato Francesco mio figlio diletto costrinse una donna folita di vanamente abbigliarfi a portare fopra il suo capo per le contrade d' Affisi degl'intestini di bestie; così dovrebbe. ro effer coftrette da' Confessori a far l'isteffo le donne di mondo, ed altre, in detestazione della loro superbia. Tu ti lamenti di non provare la folita foavità, ne pnoi presentemente provarla in me, perche nel tuo cuore diffinato dai timori, e da varie follecitudini non posto trovar luogo . E perchè feparasti me dalla mia compiacenza, voglio che egli ti corregga aipramente. Di anche a lui, che con costanza di mente, e dolcezza di parole, predichi inftan-temente de fermoni tratti dall' Epiftole di S. Poolo, e da'miei Vangeli: Perocche la dolcezza è l'amo che tira i cuori degli uditorj all'amor di chi predica. Quando riprende di vizj criminali, riprenda in co-mune; perche il mondo è infettato da vizi così univerfalmente, che con verità fi può riprendere il mondo generalmente dicendo: Qualunque perfona cristiana di qual-fivoglia stato dee schivare il tal vizio; dee negli affari ricercare il configlio delle fan-te Scritture, e supplicare continuamente Iddio. Egli similmente che retta ammonito di predicar quelle cofe, nelle fue orazioni mi preghi con lacrime; ed io lo iftruito, illuminando il cuore di lui nelle fue prediche. Mi prefenti fempre il fuo cuore: e tuttociò che farà di buono le attribui-

6-

<sup>(14)</sup> Diese Fille mes. Il qui nominato da Crifico come suo Figlio, ed a cui dice raccomandarsi è seuz altro Fr Gianta, in tempo, ch'era lianziato, o ret ain procunto di pottata a dimorare in Sucas; come da tumo il consetto rilevasi aggeoimente.

fail done diligente appropriet, & fecum uniqua ferat freum timoris mei. Filia, Applalia dubriaurumi de me, & ego reisvui te, tam rebalfim in fide, quod de me dubtum aitquad non fenfili. Die etiem baiulo tao, quod ego feci cum comeran thefauri meti, propter quod circa me eccaterem fuum perfeltier (fle debat. Unde fecia diligi beneditionem meam, in praguia pauco halte predicentes inuevois, qui a pauco halte predicentes inuevois, qui a pauco halte predicentes inuevois, qui a pouco halte predicentes inuevois, qui a

. 14. In die ante Translationem beati Francifci patris fui, post comunionem, Saluator, quem receperat, locutus eft ei dicens: Conane vor tibi de iniuriis mundanorum. Et Margarita mundo compatiens , Christo respondit direns: Domine, tu nosti de quam fragili materia se-sundum corpora facti sunt; & ideo tue supplico maiestati, quatenus corum infirmitati con. descendere non recuses. Et Dominus ad eam: Si ipfi feirent quantum eis dimictitur hae de saufa, magis effent gratt, quam funt. Propterea dicas deuotis tuis, quod plorent, quia ego fleui; iciunent, quia iciunaui; ovent, quia pro cis oraui fecundum humanitatem ad Pa-Brem; agant penitentiam, quia pro eis feci afperam in hac uita, non pro me; & ipforum peccata portaui, non mea. Et que promiferis in nomine meo tibi credentibus, illa faciam ais. Set peccatores auari me fecerunt de largo auarum; & duri de pio durum; non quod ego fim auarus, uel durus; set ipsorum exigentibus meritis, talis contra eos effectus fum. Saluta nunc, o filia, Matrem meam, & dic, Aue, ufque ad, Fructus ventris tui. Lauda me cum tota curia beatorum; Johannem Baptiftam, qui continuo pro te orat; & ora tuum beatum Angelum, qui cum tanta diligentia te cultodit . Dic etiam ifti Saverdoti tuo Badie (15), quod fi documenta & precepta mea feculus fuerit, munus gratie largiturus fum si. Et sunc more folito Margaritam benedixit.

S. 15. Dominica in Septuagesima, corpore Saluatoris nostri deuote recepto, audiuit eum di-

bulíca con diligenza a me folo vero bene, e oporti feco da per tutro il freno del mio timore. Figilia, gil Anoftoli dubirarono di me; ed io tenni te così robulta nella fede, che di me non mai fentifiti dubbio, veruno. Di ancora al Minifitro del tuo fiprito, che io lo feci camera del mio teforo; perhochè verio me fuo creatore effer dee più perfetto. Onde ficcome eggi ama la mia diche metta fuori la verita, perche pochi trovo in oggi predicatori, che la proteri-feano come dovrebbero.

S. r4. Nel giorno avanti la Traslazione del beato fuo Padre S. Francesco, dopo la Comunione, il Salvatore, che avea ricevuto, pariò a Margherita dicendo: Mi lagno teco delle ingiurie de mondani . E Margherita compatiionando il mondo, rispole a Cristo dicendo: Signore, voi sapete di quanto fragile materia in quanto al corpo fono effi compolti: e perció supplico la maestà vostra, che non riculiate di aver condiscendenza alla loro infermità. E il Signore a lei: Se effi sapessero quanto per questo riguardo lor si condona, farebbero più grati di quel che fono. Perlochè dirai a'tuoi divoti, che piangano, perchè io pianfi; digiunino, perchè io digiunai; facciano orazione, perche io fecondo l'umanità la feci per loro al Padre; tacciano penitenza, perchè io in questa vita la feci aspra, non per me, ma per loro, e portai non già i miei, ma i loro peccati. E ciò che prometterai in mio nome a quei che han fede in te, io lor lo concederò. Ma i peccatori avari, di liberale che fono fecero avaro ancor me; e i dui, di pictofo che fono duro mi refero. Non già perchè io sia veramente avaro, o duro; ma perchè tanto efigendo i loro meriti come tal mi diporto con esso foro. Saluta ora, o figlia, la mia Madre, e dis Ave Maria, fino a, Fructus ventris tui. Loda me con tutta la Curia de' Beati; Giovan Battista, che prega continuamente per te; e raccomandati al tuo Santo Angiolo, che con tanta diligenza ti custodisce. Di anche a cotesto tuo Sacerdote Badia (15), che se seguiterà i miei documenti, e i miei precetti, a lui concederò il dono della mia grazia. E allora fecondo il folico diede il

Signore a Margherita la benedizione. §. 15. La Domenica di Settuagefima, ricevuto divotamente il Corpo del noltro Sal-

<sup>(15)</sup> Sasserdoti suo Badio. Chiama il Signote Ser Badia Sacerdote di Margherita, cioè di lei Cappellatto, in quanto che era Rettore della Chiesa di S. Basilio da lei ruftaurata, ed insieme suo Confessore nell'assenza di Fr. Giunta.

direnten fist: Filles, ferna mendesten, quade tité configire uns fecit de contrachenda mora in celas iflat: in qua tandiu moram contrabre; act qui a mora de la contrabacta del la contrabacta de la contrabacta de la contrabacta del la contrabacta de la contrabacta de la contrabacta de la contrabacta

§. 16. Infra oftauam Ajcenfionis Domini . post deustam comunionem, dixit ei statim Salwater nofter: Filia, sile falfus religiofus (17) Cortonerfibus recitauit, quod tu non finires in terra ista; & ego dico tibi, quod tu finies in Cortona; que pro amore tuo habitura est pri-uilezium gratie spetiale tam magnum, quod a remotis prouinciis cognoscetur . Et ego illius deeeptoris & falfi hominis opera faciam aperiri, qui fum dux tuus, adiutor, dominus, & mes-gifter; per quem Itabis, & cadere non poteris, quia te feripfi in fibro eterne nite (18). In cuius figmum benedico te ex parte Pasrus, Mei, & Sancti Spirisus, ac beasiffine Virginis Matris mee , & omnium agminum beatorum. Et quin mone ifto ad cellam Arus de functo Marco delatum fuerat corpus Christi, timere cepit, ne propter longitudinem uie Dominum offendiffet. Cui Dominus: Nots, inquit, simere, filia, quia hac egifti, es quod ille deSalvatore, lo udl dire a fe: Figlia, offerva il comandamento che si fece il tuo Confeffore di abitare in coteffa Cella; neila quale abiterai fino a tanto che a me piacerà. E perche mi pregatti per l'anima di un Paltore del tuo Villaggio (16) defonto, io per tuo amore profto lo libererò dalle sue pene. Margherita poi compatfionando quell'anima deftinata a luoghi penali . diffe: Signore , quel Paftore per la fua femplicità fu ingannato quali da tutti: perchè danque dovrà egli eller cruciato? E il Signore a lei; Sebbene, o figlia, fu egli più inganosto di quel che inganosffe; tuttavia, perchè fu femplice maliziolo, è punito pe difetti del fuo inganno. Per cestuni poi a te fatti vedere ritenuti tra gravi pene , per ora non mi pregare ; perchè vuole la mia giuftizia, che in quelle pene feguitino a purgarfi, onde conofesno chi hanno offefo.

S. 16. Fra l'ottava dell' Afcentione del Signore, dopo la Comunione, il Salvator noitro tofto le difle : Figlia, quel faifo Religiofo (17) fpacciò a' Cortoneli, che tu non fi irelli la tua vita in quella Città: ed lo dieo a te, che finirai la tua vita in Cortona: La quale per amor tuo e per avere un privilegio di grazia così ipeciale e grande, che dalle rimote Provincie ancora larà conosciuto. El io, che son la tua guida, il tuo aitatore, Signore, e Maettro, pel quale tu ftarai forte, e uon potrai ca-dere, perche ri ho icritta nei Libro dell' eterna vita (18), farà che fi feoprano le impolture di queil' ingannatore, e faliace nomo. In tegno di che ti benedico per parte del Padre, di me, e dello Spirito Santo, e della beatifima Vergine Madre mia, e di tutte le fchiere de Beatt, E perchè in quella mattina le era stato portato il Corpo di Critto dalla Chiefa di S. Mirco alla Cella pretto la Rocca, cominciò a temere, che attefa la lunghezza del-la firada, non avelle officio il Signore. Cui diffe egli: Non temere, o figlia, avendo tu fatto ciò, perche quel Sacerdote mi

<sup>(16)</sup> de Fille tue. Per un Pafiore del Villaggio di Margherita, intendesi un Paroco de Contorni di Lavisno di dove ella era natia.

<sup>(1)</sup> illa faifus riiginfas. Pel faito Religioso qui nomineo pare, che altro non pousa intenderai, se non che ticuo di quei, che per pocriua, e per acquidaria immi airrogan di fare il Profeta, e caponas sovente digli sconcerti, e de diffustici: a quali però mentamente si con sieno il gelligo da Dio minaccinto per Eschiele cap. 13, v. 3. Pabl. projente impraestata, qui famestar funerai seno sieno sieno.

<sup>(18)</sup> is liste exerce nite. Qui nuovamente vien Margherita assicurata da Cristo di averta confermata in gratia, e regultata nel Libre de Prededinata alla vita eterna. Sopia di che rileggiani la Nota 86 sopra il Cap. IV., e la 49 sopra il Cap. V.

noisus me dispensat (19); propter quod iam recepit premium de laboribus pro te sumptis. Nam, nis amore tui jententiam suspendissem, iam ruisset in obprobrium, quo est dignus.

S. 17. Quidam sapiens ualde magnus in ciuili Jure peritus, de tribulatione Jua, Sororis suffragium inucnire defiderans, de terra sua cum follicitudine infirmus Cortonam uenit . Pro quo Sorori Margarite uigilanter oranti curialis Dominus respondens aut: Dicas ei, quod non eft dignus tribulatione, quam patitur, quia peccandi habeat noluntatem; let propter incuriam quam habuit circa cuftodiam fui. A tempore enim, quo fuus haftis cum temptare cepit, licet woluntate temptanti refifteret, & tentatio nibus minime confentiret , o.cafiones porcandi non plene uitauit; & ideo ymaginationes eius animum funt ingreffe; que retardarunt magna munera gratiarum, que ei donaturus eram, fi fe curiosius custodisset: de pena pussiliarimita-tis, quam patitur, dic ei, quad ideo substinet, quia cum uenit ad seruiendum michi, presumpfit tam de capacitate memorie, quam de statu facularis honoris, que n fpreuerat.

§ 18. Alia vice famula Dei comunicant, dictit ei Dominus, quad dietest Sacredoii Badiet, ut diceres multa l'ater noster, & cum reuermita cogitaret ad quem flistum uvacuerat um misfericodia redemptorii. Si titrum distit ei: Die ei quad uere-undetur. A falotes, jaumque cof fludeta dialatre in pasfonis mee memorita; & fubilitatur in, meditando secreta mea que (riche (20).

S. 19. Alia uice (21) eternus Artifex, qui omnium habet, notitiam priusquam fiant, dixit Margarite uigitanti, & fienti: Firmissime tedispensa con maggior divozione (19): per la qual costa aegli già ricevuto il premio dell'incomodo sostenuto a tuo riguardo. Perocchè se per tuo amore non avesti io sospesa la sentenza, sarebbe già caduto nell'obbrobrio di cui è degno.

S. 17. Un cert'uomo molto infigne pel fuo lapere, e versato nella scienza del Diritto civile, desiderando di trovare il soccorso di Margherita in una sua tribolazione, venne cost infermo con follecitudine dal fuo Paefe a Cortona. Pel quale Suor Margherita attentamente orando, il benigno Signore rispose a lei: Digli, che non è meritevole della tribolazione che foffre. perchè abbia volontà di peccare, ma pet 'incuria che ebbe nel custodire se stello. Mentre fin da quando il suo nemico cominciò a tentarlo, benchè colla volontà refiftelle al tentatore, e non confentiffe alle tentazioni, non ischivò tuttavia pienamente le occasioni di peccare; e perciò le cattive immaginazioni fono entrate nella fua mente, le quali ritardarono grande affluenza di grazie, che io era per dispenfargli, fe con più diligenza avelle cultodito se stesso. Circa la pena di abbattimento di spirito che patisce, digli, che intanto la foffre, perche quando venne a fervirmi, prefunfe della capacità di fua memoria, e dell' auge dell' onore mondano

che avea spregista.

§. 18. Un altra volta comunicandos la Serva di Dio, le disce il Signore, che discesse ad di Dio, le disce il Signore, che discesse ad di Dio, le discesse il signore di particolori parte noster; e pensisse con riverenza a quale stato la vaza chianato la mieri-cordia del Reclarore. Ed in oltre le discesse il procuri di dilatare il suo cuore nella memoria di mia Passone; e mediti minuamente i misi fuerte i los feriverà (20.2).

§ 19. Un altra volta (21) l'eterno Artefice, che ha chiara notizia delle cofe tutte anche prima che accadano o abbian l'e-

(19) dessitus me difensius: Estando în qual tempo la terra Cella di Margherita situata presso la Rocca ned diffictio della Parrocchia di S. Giorgio, el atempodi 1422 potatre la Secrossiata Eucarifità dalla Parrocchia di S. Marco, nel cul diffictio avea dimorato mentre flava nella seconda Cella; è ciò perchè il Paroco di S. Marco ammisificata quell' suguelto Mifero con maggior inverenza che quel di S. Giorgio; le sopravvenne il timore di aver male operato, actuali in considera di successi a maggior difficata: Ed il Signore i a conforta, dicendoie, che non rema, esecolo sasso il (20) qui cristus. I divini aggieti, che Ser Budia era per iscrivere, crasso le rivelazioni, e altre prote, che averbe fictie il Signore à Margherità; le quali dovea egli registrare nell'assecoa.

an re Gunta.

(21) Alia auc. Qui nel Codice originale vi è il milletimo, posto a guist di Annotazione da maso antica; ma non però dall'Amanuense medesimo, che scrisse il Codice, ed è scritto coalt. M. CC. LXXXVIII.

§ 20. Ille fauilter meilgrus frietu ordi.
midde im mande protisioner, & Omenidae, congragani denseum acies costra grescationen humannen, fietu soci cultus exercitus de indeles
tra familiam decisione pricula fulciales, utfacilie contemporar candem, Of de diuteo offacilie contemporar candem, Of de diuteo offacilie contemporar candem, Of the diuteo oftic, tuan retiente periculi animara a, non modiuteo afficiente.

\$ 21. Feria ferta in allis, resper Christian and magno serdis merce fundanten. Set dem ego laus codis merce fundanten. Set dem ego laus cofiglio de tamagion urba refurerbusi expérimeren, ex tam itornafa relatione repéta loit,
s, in coran Farristia ratus, in lie menque projete anguliam temporit son collegi. Uum auter quo fiquium memerit commadaet,
Interroguel som humiliter, su utritate noitreferret, qua utru Frater hibere debet. Set
propter polysulom humilitatum referre nolesu,
genunti niche routene Salustor interreguali,
genunti niche routene Salustor interreguali.

fere, diffe a Margherita vigilante e piangente: Tieni costantemente, che saravvi nel mondo una gran tribolazione (23), la quale farà molla dal fecondo demonio dopo Lucifero, il quale dacchè fu rilegato, non era ufcito mai dall'inferno. Quefto andrà girando per tutto il mondo, e pre-parerà con follecitudine la via all' Anticrifto, come precurfore di lul: E la tribolazione fara tale, che molti Religiofi ufciranno da loso Ordini, e le Monache da Monasteri. In quel tempo certamente l'Ordine de Frati Minori farà molto afflitto. Ma fi confortino in me, che io li proteg-gerò, e alla predetta Religione darò la mia grazia · E fappiano, che ho data loro grazia maggiore, che ad attri Religioti che fian nel mondo. Si preparino alle tribolazioni, per mezzo delle quali fi renderanno a me conformi; perche tanto gli amo, che voglio che la lor vita si conformi per ordine alla mia. E fe non avranno il Papa che lor fia di confolazione, in questo mostrerò loro un segno singolare di dilezione, e purgandoli, farò con loro.

§ 20. Similmente quel maligno fipitie crisite i transra hel modo tradinenti de onicidi, aduando eferciti di demoni contra il genere umano, in quella guida che una Città prepara eferciti ed infide contra il transra contra contr

colo delle mime.

§ a.t. Il Vernerl in Abis trovai la ferva di Crifto Murgherita che coa mano
cordoglio fi trugceva ia lacrime. My mentre lo fino Confesiore le recitava prefe dal .

The control of the confesiore le recitava prefe dal .

The production of the confesiore le recitava prefe dal .

The production of the confesiore le recitava prefe dal .

The production of the confesiore le recitava preference de Frat fit a repita in Dio cedin quell'
effat mentale vide molte cole, e poi le
rifert, le quali per l'aspessita del tempo
no non raccolifi, una fois colo riterendo a
memoria che la fegurate. La interrogal
memoria che la fegurate.

Marcha del control del control del control
memoria che la fegurate. La interrogal
memoria che la fegurate.

Marcha del control
memoria che control
memoria che per la control
memoria che control
mem

(32) megna fribalatio reit in mundo: Circa le titholationi de Frail Minoti, e della Chiese decircite in quedo 5- 10-, e ne segoenti \$\$, 20. 23, 25, e 48 3 rimettiamo alla nofita Dissertazione XI. Bills Trifsichurei is.

cur nobis notuerat respondere? Et dixitei: Die eonfeffori tuo, quod ille eft uerus Frater Minor, in quo ad inftar mei, qui fum ueritas, ueritas inuentiur. Ille eft Frater Minor, cuius neritas interniur. Itte est Fraier dainor, come con mundium est, ferundum ustrbum meum: Sena-ti mundo corde Gr. Itte est qui suum temput in contione dispensat, si mon est clericus: Si autem predicator & Sacerdos est, espendit iplum in predicatione, officio, Miffis, & confefficnibus audiendis. Et dico tibi quod lacrime predicantis & orantis, plus mentem illuminant , quam lectio feripturarum . Ille eft Frater Minor , qui paupertatem diligit amore mei , qui pauper extiti. Ille eft Frater Miner, qui eft obediens, ficut ego Patri meo fui obediens tior , qui paratus eft suscipere mortem , & uer-Leta gaudenter , fi oportebit; & inter uerecundias pro me illatas, & contumelias erit humills, & in omni tribulatione iscundus; nam Ef ego creator wester patienter toleraui amaras penas. Et dicas confessori tuo, qued dicat ta-& ego dabo et poftea pacem cum inimicis eius.

§ 2.2. Plantial Miserum Federum, cupiers graum Ordini Fredum reddere, quadam die pro fut matrierism Dominum Enteractum. Cost Dominus: Filia, die Fratrisus Monthelm untei, qued anime comus in un interne non different per aggione, qui fic animas eroum interibus per regione, met fic animas in minimismo per regione me, G dirigent futum matries, O mediatismen om dober per ordiners, ufqua at me finale popilicum pafienti; G in quoisbet regul uncorum figuricum; conferent artenace coditi ma disclassem. Six cinim agendo forme en templerum conferent artenace en me in material conference en templerum conference artenace templerum conference artenace, cupientale un tuicis, cum bifuram flushs im predicationibus. E reationibus, util mes, g baproristi mater.

S. a3. In mense Maio (23), locutus est Sapientia Det Patris samule sue dicens: Electamea, ille malignus spiritus, quem tibi predixi (24), iam exituit de inserno transmissui in

vatore la interrogò, perchè non ci avea : voluto rispondere? e le disse: Di al tuo . Confessore, che quegli è vero Frate Minore, nel quale a fomiglianza di me che fon la ficila verità, la verità fi ritrova. Quegli è Frate Minore, il cai cuore è mon-do, fecondo quel mio detto, Beati i mondi di cuore &c. Quegli è, che se non è Cherico, impiega il fuo tempo nell'orazione. Se poi e Predicatore e Sacerdote, lo fpende nel predicare, nell'ufizio, nelle Meffe, e la ascoltar le Confessioni. E dico a te che le lacrime di chi predica e fa oragione illuminan più la mente, che la stessa lezione delle Scritture. Quegli è Frate Mi-nore, che ama la poverià per amor di me che fui povero. Quegli è Frate Minore, che à abbidienze come la fui substitute. che è ubbidiente, come io fui ubbidiente al Padre mio fino alla morte di croce. Quegli è Frate Minore, che è disposto a ricever la morte e le battiture con gaudio, qualora occorreffe; e che tralle confufioni e contumelie a lui addoffate per cegion mia farà umile, ed in ogni tribolazione giocondo: Perocchè ancor io crea-tor voltro tollerai pazientemente amare pene. E dirai al tuo Confessore inoltre, che dica al tale, che prontamente faccia pace co fuoi offenfori, ed io poi gli farò dar la pace da luoi nemici.

6. 22. La pianticella de'Frati Minori. Margherita, bramando di rendere all' Ordine frutto gradevole, un giorne prego il Signore pe' fuoi nutritori. Alla quale il Signore: Figlia, di a'miei Frati Minori . che le anime loro non differifeano di entrare in me per amore, perche così entrerò io nelle loro anime per grazia. Bramando poi effi di entrare, comincino dal mio l'resepio, e dirigano la loro mente e meditazione con dolore per ordine fino al finale supplizio di mia passione, ed in ciafcun grado de miei fupplizi confiderin la dilezione dell'ardente mio cuore. Poiche cost facendo faranno forti nella loro tribolazione; ed io trasferendomi nelle anime loro, li renderò infieme col loro ftudio nelle prediche, e nelle orazioni, cenformi a me, alia mia vita, ed a mici ob-

brobrj. §. 23. Nei Mefe di Maggio (23) parlò la Sapienza di Dio Padre alla tua Serva dicendo: Eletta mia, quel maligno Spirito, ch'io tiprediffi, (24) è già utcito dall'

(a) 7m may Mah. Qui pura nel Codice originale vi è il Milletimo posta a guisa di Annostanone; cei è l'illeton, che copta tilla totta (a.) guar itili produr. Quello spirito maligno, cioè nominato sopra nel 5. 19, col nome di pecondo Demonito doce Lucistre sc.

periculum animarum, sum exercitu demonum inferno, invisto a danno deile anime, con nalda magno; if oft nunc cum demonibus in un efercito affai grande di demonj; e si pafta folitudine; ad quam non eft acceffus hominum, ques libenter occiderent fi adirent. Et ifle legatus Luciferi iam aflutus timer le Lu-cifero prefentare, fi mala, ad que missus este spritere non utalebis, ficus de aliti demonibus shi dixerat Frater Junca. Huic comper qui fub celo sunt demones ad nutum obedire nitum-tur. E canquam magistro malitis sagacissmo, enstructione reserunt fingillatim cunita que per mundum perpetrant maia. Huius noui & peffimi ducis tanta oft ad malum ftabilitas, quod n principie mundi non fuerunt fagatiores homines ad peccandum, discordiasque seminar dum, quam num lunt, & amodo sient. His dum, quam num lunt, & amodo sient. His musis productionit rigidus procurator, & per-nix, manorem stragem factes suo tunpere ani-marum, quam sacturus si cum uenerit Anti-christus, qui nondum est natus. Nam Antishriftus multas animas capiet, fet in fine paueat retinebit. Et quia hic tam crudeliffimus multa mala ordinabit, & multer faciet homines occidi per mundum; die Fratribus Minoribus, quod uiriliter contra eius malities fint parati; quia contra eos multas ordinabit affi-Riones. Confortetur autem Ordo meus, quia cum eis ero. Et sciant Fratres, quod quia pec-eatores de animabus suis stabula saciunt peccatorum, uolo quod fuis predicationibus eas pur-gent, & nulium fuis terroribus ad defperationem inducant. Imo fi peccator penitentiam respuit que iniungitur, accipiant Fratres ab es quod poterunt (25), eucliendo totaliter omnia germina uitiorum, per fubtiles confessiones de mentibus corumdem.

un efercito affai grande di demonj; e fl trova presentemente co'demonj di suo seguito in una vafta folitudine, alla quaio non vi hanno accello gli uomini, i quali da quei demonj farebbero con genio uc-cifi, qualora vi fi accostastero. E questo Legato di Lucifero cotanto aftuto teme di prefentarfi allo stello Lucifero, fe non potrà riuscire a perfezione nei far quei mali pe' quali è stato inviate; come di altri denon) ti avea già detto Fra Giunto. A quefto ed a cenni di lui turti i demoni che lon fotto del cielo fi sforzano di ubbidire a puntino; e come a maeltro fagacissime di malizia, riferiscono con distinta e minuta informazione tutti i mali che fanne pei mondo. Di questo nuovo e pessimo dace tanta è la scaltrezza per far dei male ed infinuario, che dal principio del mondo non foron mai gli pomini così fagaci e fealtriti nei peccare, e feminar discordie, come lo fono prefentemente, e lo faranno in apprello. Quelto severo e lelto pro-curatore di tradimenti farà a suo cempe maggiore strage deil'anime, di quella che fia per fare, quando verra l' Anticrifto, il quale ancor non è nato. Poiche l'Anticrifto prenderà veramente molte asime, ma alla fine poche ne riterrà. E perchè quefto fpirito crudeliffimo ordirà, e tramerà molti mali, e fara che pel mondo fiano ammazzati molti nomini; di a Frati Minori, che ftiano virilmente preparati conrro le malizie di lui, perchè contro di loro metterà in ordine molte afflizioni. Confortifi per aitro il mio Ordine, perchè (a-rò con ello loro. E fappiano elli Frati, che ficcome i peccatori fan dell'anime loro tante stalie di peccati, così voglio, che effi con le lor prediche le purghino, e niuno co'ior terrori inducano a disperazione. Anzi fe il peccatore rigetta la penitenza, che gli viene ingiunta, prendano i Frati da iui ciò che potranno, (25) Ivellendo totalmente tutti i femi de vizi dalle menti ioro per via di efatte e minute confesfioni .

5. 14. Quidam Des amabilis Frater, feilicet Coradus (26), de remota prosincia ad ui-

S. 24. Un certo Frate grato ed amabile a Dio per nome Corrado, (26) venendo H h a

(as) quad percense: Rilevari da quefe passo qual giudizio formi Crifto di quel rigore, che per ritrarre i Fedeli da Sagramenti, sffettaso gli odierni pretezi Riformatori della Chiesa; ed in-sieme qual conto debba farsi delle speciose loro dottrine.

(a4) feiliest Coradus. Il Ft, Corrado qui nominato è probabilmente il B. Corrado da Officia della Provincia della Marca, il quale (come riferisce Gonaga de Orig. Relig. Francisc. Tom. 1. p. 93.) fu Uomo di un insigne Santità, e risuscitatore di cinque mordi. Mori mentra predicava asaliz Terra di Bafia presso Assis | Tanano 1306., o fa ivi sepolito; ma poi in eccasson della dendum famulam Dei pergens, se orationibus Margarite commendanti. Qua orante, respon-sum acrepit a Domino, hee dicente: Dic ei, qued Mijas celebret in hunc modum . Die dominica dicat Miffam propier mee Natiuitatis, & Refuretionis memoriam . Die lune Miffam de mortuis pro huis qui affliguntur in purgatofabbati de Matre mea Virgine gloriofa. Quas h dixerit , liquefiet in amore meo . Non lamentetur de obsequits, que Fratribus facere confacuit, quia non facit mode. Non enim impono ei, nift quod expleta Miffa fua, in aliis Miffis feruiat quantum potest. Deinde Miffis expletis, ad cellam furm; & interdum de me loquendo poffit cum Fratribus recreari; nec fe emnibut in fuo feruore comunicet; nunquam fit. aufus petere certum donum, fet emnia que po-Rulaverit in orando, voluntati mee commictat: Qued fi fecerit, Spetiales gratias ei dabo: Set unum friat, quia nunquam tam caro pretio tie cupiebat a Chrifto corrigi, dixit: Domine ni, quare me non corrigitic ficut illum, cum fim de omnibus corrigenda? Et Dominus ad eam: Tunc te corrigo, cum ab omnium fecularitate te feparo. Tunc te corrigo, cum te in diffidentia promissorum conseruo . Ille autem Frater, dum sequenti nocte pro Margarita Dowinum exoraret, uidit eam in spiritu, diuini amoris igne totam ardentem. Et tunc audiuit wocem Angeli dicentem sibi: Hec est illa Margarita, que nil defiderat, nilque requirit, nifi Dominum noftrum Thefum Christum.

da lontana Provincia a vifitare la Serva di Dio Margherita raccomandoffi alle di lei orazioni, la quale orando per lus ricevette dal Signore quelta risposta: Di a lui, che celebri la Messa in questo modo. La Domenica, dica la Messa in memoria della mia Natività e Refurrezione. Il- Luncdì, la Messa de' Morti, per quelli che sono afflitti in Purgatorio. Il Venerdi, della mia Passione, Il Sabato poi, della mia Madre Vergine gloriofa. Se dirà le quali, fi liquefara nel mio amore. Non provi rammarico degli offequi che fu folito preflare a Fratt; perche in oggi non lo fa più. Non gl'impongo, se non che, finica la sua Messa, serva alle atre Messe per quanto può. Dipoi finite le Messe, vada alla fua Cella; e talvolta possa ricrearsi co Frati parlando di me; ne fi comunichi a tutti nel fuo fervore: Non fi avanzi mai a dimandarmi un qualche dono certo: ma tutte le cofe, che dimanderà nell'orazione le lasci con raffegnazione in arbitrio della mia volontà. Se farà ciò, gli concedero grazie speciali. Questo sappia solprezzo, quanto gli converra comperarle da qui avanti. E perche Margherita bramava in fegno di grazia eller corretta da Crifto, diffe: Signore, perchè non mi correggete, come quel Religiofo; avendo io bilogno d'effer corretta in tutte le cole? E il Signore a lei: Allora ti correggo, che ti fenaro da ogni commercio colle perfone del Secolo. Allora ti correggo, che ti confervo in diffidenza delle cole promeffe. Quel Frate poi nella notte feguente pregando il Signore per Margherita, la vide in ispirito tutta ardente di fuoco del divino amore. E udi allora la voce di un Angiolo, che gli diceva: Quetta e quella Margherita, che nulla defidera, e nulla cerca, fuori che il noftro Signor Gesti Crifto.

§ 22. In die brati Laurentii, süders Chrifum Margarita in magna lettita, attxit eiz Cur Domine, cum fii ricitia, non replet me iosunditate tua, quam folum defidere? Et Dominus ad eam: Quando me contemplarii in lettita, tunc offendo tibi quid ego fum Cura autem alter, meditari debet; qualts effectus 5. 25. Nel giorno di S. Lorenzo, Margherito wedendo Critto in grande all'egrezza, dille a luir Perche, o Signore, elfiendo voi la Relfa allegrezza, non riempete me della giocondità vottra, che io falo defidero ? E il Signore a lei: Quando tu mi contempli in allegrezza, altora io ti moltro quel ch'iu fono. Quando poi mi contempli altriment), dei meditare quali fo

fui

geerra tra i Perspini, e gli Assissati, fa trasferito il di loi Corpo a Persgia, dove la una cessa di leggo, cutodito per più Secoli nella Sagerdia del Concesso di S. Francesco, ora più decentemente si conserva in un Altare l'aterale della Chiera del suddreto Convento, e la di isi Tonaca Consecvasi con renerrazione nel ascro Monte della Verna. fui pro falute humani generis. Radem hora oftenfi funt in illa fontali lure muiti bellantes aduerfus O. dinem Fratrum Minorum. Ad cuius beilt fpeltatulum , Chriftus ad Ordinem beati Francisci miro modo iocundabatur , & tanta uidebatur moueri letitia circa eot, quod Dei famula describere nesciebat. Ad prediction autem Ordinem persequentes, iocunaars minime uidebatur, nec turbari. Ex qua re in admiratione pofita dixit: Quid eft hoc, Domine? Nonne cunde creature tue funt . Cur ergo ad Fratres Minores afpectum tuum cum tanta ferenitate convertis; & ad impugnantis eos turbata facie, ficut ad illos qui de tanta culpa perire possunt, non te ostendis? Et Dominus ad eam: Filia, circa illos ita iocundor, quia eos michi referuo, & in altissimo statu penam eos (27). Set circa istos turbari non uideor, quia finaliter , per Fratrum Minorum monita , exempla & documenta, redibunt ad me . Amen dico tibi, quod quibujdam de illis, perfecutio non placebit, quam facient inuidentes, & ta-men sequentur ess; sicut in passione mea quidam Judeorum non confenferunt , nec eam traftquerunt, Jet non impedierunt confpiratores.

§ 16. Adamit dir templatimit & gratit; in juano, formunitati beatt Prignit Catherine, in qua poli comminum teoprit & Inguitati Catherine, in qual faina cum officiari (eleviter, quastrum Margarine ini visi Dominum fisitati e larga cadeleginate emi-ret. Ditebut namque, quad anima, pollumi poli fauntam gular terhota; gratier to leral quatequal denti, quatequal fentit, quad Angelom forma quate entre gratique destructive quate destructive destructive destructive le destructive de destructive quate destructive quate destructive quate entre quadra Margarite munici deserti. Fina mea, pone une michi placem, G qual direct effective del service destructive extractive.

divenni per la falute dell'uman genere. Nell'ora stessa surono a lei mostrati in quella fontale luce molti che combattevano contro l'Ordine de Frati Minori. Allo spettacolo del qual combattimento, Cristo portando l'occhio all' Ordine del B. Francesco mirabilmente si rallegrava, e sembrava che fosse mosso da gioja si grande verlo i Frati di quello, che la Serva di Die non lo faneva descrivere. Portando poi lo iguardo a perfecutori di detto Ordine, fembrava ne rallegrarfi, e nemmeno turbarti. Per la qual cofa posta ella in ammirazione, dille: Che cosa è questa, o Signore? Forfe che tutte le creature non fon creature voltre? Perchè dunque volgete lo iguardo voltro con tanta ferenità a Frati Minori; e non vi mostrate turbato in faccia, allorché rimirate I loro impugnatori, i quali per sì gran colpa pofion perire? E il Signore a lei; Figlia ver-fo di quelli io mi rallegro, perchè me li riferbo, e li porrò in altiffimo ttato. (27) Ma circa questi non sembro turbarmi, perche alla fine, medianti le ammonizioni, gli efempj, e l documenti de' Frati Minori, ritorneranno a me- Ti dico affeverantemente, che ad alcuni di quelli non piacerà la perfecuzione, che faranno gl'invidiofi, e tuttavia li feconderanno: in quella gulfa che nella mia paffione, alcuni Giudei non vi confentirono, nè vi ebbero parte, ma non impedirono i cospiratori.

S. 26. Venne per Margherita il giorno di confolazione e di grazia, il giorno, va-le a dire, della forenità della Santa Vergine Caterina: Nella quale dopo la Co-munione del Corpo e Sangue del Salvatore, pregò la fua compagna con affluenza di lacrime, che fenza metter tempo in mezzo supplicass: Gesb nostro Signore . che a lei fitibonda non d'altro che del Signore medefino con liberale condifcendenza fi degnaffe donarfi. Perocche diceva ella, che un anima dappoiché comincia a guftare la foavità di Dio, to leta come gravofo tuttocio che afcolta, o fente, che non fia Dio. Allora a quell' anima infiammata mandò Dio il suo Angiolo, il quale le dicesfe, che facelle ulcir di cella la donna che l'affilteva, affinche non raccontaffe alle perfone di fuora i godimenti di Margherita. Fatta uscire la quale, il Signore le parlo dicendo: Figlia mia, le tue pene mi piacciono, e perche fono per aumentarfi, pre-

Es

(27) is altiffine flats possess ser. Circa lo fisto sublime, in cui promette il Signore, che porrà i Frati Minori dopo la tribolazione, rimertianno alla nofira Dissertazione Ki, Delle Tribeiane, et

It Margarita respondit: Saluator meus, nomina, eas michi. Et Dominus ad eam: Non nomino omnes tibi; fet dico, quod tu es maout, trahens illes qui funt in pelago uitiorum fessii softocati. Tu lux, trahens ilbet qui fe-dent in tenebris: Tu es sitia electa, & bene-dicta a Patre. & me Filio. & Spirisu San-Bo, & beaustima Virgine Maria Matre ma; quam cum Catherina benedicit omnis celeftis curia beaterum, expelsans aduentum anime tue; curia securium, epicasmi acuerium anime in ex-regam cum inflantia, at acceleren tuum de mushu exilum; net wolo, quod weniat ad me, nifi prius experiaris, Ed sideas que fenferunt Apostoli met. (Illo anim tempore fucrunt ul-rea mare vapte Terre christianorum a Sarace-mi) (x8). Dic etiam Fratribus Mimeribus; quod tempus approximat, ad quod parent se ad pribulationes, in quibus uidebuntur a statu priflino cecidiffe; fet ego cum eis ero; nec remanebit in mundo Religio tam dilecta, nec aliquis Ordo tantum feruret michi. Filla mea, quam affetiabo, honorabo, commendabo, E confirmabo, cur (inquit Dominus) fepius non comunica? Et Margarita respondit: Domine, adeo fum indigna, quod nec de capite mundi Aeberem ad te leuare oculos meos, nedum recipere te. Et Dominus ad eam: Ego qui dignum facio de indigno, feci te dignam, ut me posses recipere omni die; quia tu habes eterni amoris arram. Et Margarita respondit: Domine, ego credo quod uos offendo in penis meis. Et Dommus ad eam: Si su offendifti me, confeffa es, abfoluta es: Et dico tibi, quod ficua Rille aquarum se tecto fluent tempore plusia-, ita fuper te pluent tribulationes . Dic ergo Eratri tali (29), quod amore mei te confole-

paraci a riceverle. E Margherita rispose: Salvator mio, nominatemi queste pene, E il Signore a lei: Non te le nomino tutte: Ma dico, che tu fei una mano che tira fuora coloro che trovansi sossogati nel pelago profondo de vizi del Secolo: Tu fei una luce, che tira fuor dalle tenebre quei che fiedono in esse: Tu fei una Figlia eletta, e benedetta dai Padre, da Me Figlio, e dallo Spirito Santo, come pur dalla beatifima Maria Vergine Madre mia; la quale benedice altreal inficme con Cateries tutte la Curia celefte de' Beati, attendendo l'arrivo dell'anima tua, e pregando infrantemente, che io acceleri l'uscita tua dal mondo; ma non voglio che tu venga a me, se prima non abbia sperimentato e veduto ciò che fentirono i miei Apostoli ( volendo alludere a ciò che in quel tempo avvenne, in cui nelle parti oltrama-Saraceni) (28). Di ancora a' Frati Minori, che fi approfilma il tempo, in cul conviene che si preparino a ricever non piccole tribolazioni, nelle quali fembrera che sian essi decaduti dallo stato primiero; ma io farò con ello loro: nè rimarrà nel mondo Religione cost diletta, come la loro; ne altro Ordine, quanto l'Ordine loro, fer-virà a me. Mia figlia, che io accompagnerò, onorerò, commenderò, confermerò, perchè (foggiunfe il Signore) non ti comunichi più spello? E Margherita rispofe: Signore, to fono cost indegna, che peppur da' confini del mondo dovrei alzar gli occhi miel verfo di voi, non che ricevervi. E il Signore a lei: Io che anche chi è indegno degno lo rendo, reli degna te perchè possa ricevermi ogni giorno; avendo tu la caparra dell'eterno amore. El Margherita replicò: Signore, io credo di offendervi nelle mie pene. E il Signore a lei: Se tu mi offendelli, ti fei confessata e fei flata affoluta. E dico a te, che ficcome le ftille deil'acqua cadono dal tetto in tempo di pioggia, cost fopra te piove-ranno le tribolazioni. Di pertanto a Fra tale, (19) che per amor mio ti confoli,

(83) a tassenti. La preza delle, Ciria Criffinie finta de Sarcesta felle parti offernamine, che qui al secensa de la presa di Tripol fista per assisto dal Solobos di Egipton Assistançes nell'anno 1828, quendo Rei di Geraniemme Enrico II. Rei di Cipro: E indi sel agos, in presi anno 1828, quendo Rei di Geraniemme Enrico II. Rei di Cipro: E indi sel agos, in presa de l'artico de la companio de l'artico de l'artico de l'artico de l'artico de la companio de l'artico de l

(29) Die erge Beatri sali, Il Religioso, cui quit per meano di Margherita si fanno grandi pro-

tur, & uifitet, quia magna dona gratie pro te habuturus est: Quem pro tantis laboribus benedico. & firiam eum magnum in celi glortia. Paret fe igitur ad gratiam, Gomnes de-fectus repellat a confcientia, fecundum notitiam foi datam; G largiar ei domum, G in agen-dis concerdits, confessionibus audiendis, G in predicationibus era secura. Propier qued uolo, quod uitam habeat Apostoli per constantiam, B iungatur michi ueritate prophetica, & non dubitet de aliqua tribulatione mundi. Horas in occupationibus illius dilatas dicat follicite; & in pace Contonenfium fe exerceat cum humili-bate, pace, confiantia, granitate morum, confeffione circumftentiarum , maturitate uerbo. rum; & confortelur in me, quia faciam eum Sacerdotem magnum in gloria regni mei. Et Sciat, quod tribulationes es crescunt, & gratia fimul. Nemo enim potest uenire ad me fine eribulationum perpessione. Bene uiderunt te Er. 7. & 7. (30) (Junda & Johannes ); & tu eu; qua fuerunt tus lux in terrir; & tu adhuc ers lax corum. Si in prelationis, & predicationis offilio oporteret eum (alterutrum) turbationem oftendere, habeat eam in lingua & non in corde (31): Et fludeat prior fe regulare in hiis que de ipso scripta sunt; quia est silius benedictus, quem una tecum inusto ad paces Certanenfium pertrattandas. Nec erit a. bqua creatura, pro qua me rogel , cui non fa-

e ti vilitl, perchè in riguardo tuo, è per ricever gran doni; Il quale per cante fatiche io benedico, e lo farò grande nella gloria del cielo. Si prepari pertanto a ricever la grazia, e rimuova dalla fua co-fcienza tutti i difetti, fecondo la cognizione a lui conceduta; ed io gli concederò dono fingolare, e nel trattar le concordie, e nell'ascoltare le confessioni, e nelle prediche farò con lui. Perlochè voglio che la fua vita fia vita d'Apostolo per la costanza, e ch' ei fia congiunto a me per verità da Profeta, e non dubiti di qualun-que tribolazione del mondo. Le ore canoniche differite nelle sue occupazioni, le dica sollecitamente: e si escretti nel procurar la pace de Corsonesi, con umiltà di parole, con animo pacificato, con gravità di coftumi, con efiger la confeillone delle circoftanze, con marurità di parole; e fi conforti in me; perche farollo gran Sacerdote nella gloria del regno mio. E fappia che le tribolazioni gli crefcono; ma infieme gli crefce la mia grazia. Poiche niuno può venire a me, senza soffrire tribolazio-ne. Ben ti conobbero i Frati Giunta, o Giovanni; (30) e tu conofcefti loro; perchè furono effi tua luce in terra, e tu farai altrest fuce loro. Che fe all' uno o ali" altro nell'ufizio di fuperiorità, o di predicazione, occorrelle talvolta di mostrar turbamento, lo abbia nella lingua, ma non nel cuore; (31) e procuri il primo di re-golarfi ia quelle cofe che di lui fono fiate feritte e ordinate; effendo egli quel figlio benedetto, che inficine con te invito a trattare le paci de Cortonesi . Ne vi farà creatura alcuna , per la quale tu mi preghi , cui non difpenti io , e non conca-

٠...

messe di gratia, e di gloria, è chiato non esser shri, che il P. Pr. Giunta, il quale; come anche in più altri luoghi, ne'quali parlazi onorevolmente di lui, supprime per umità il suo

sume: nétreus n pr. 7, ep 3. I des Religios notul nel Tedo latino colle lettree laisités (19) faste notul nel Tedo latino colle lettree laisité (19) faste notul 1, et 1, et maisfello, che nono i des prategal literatoris d'Ausphritte Precessant de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del co

City es un inche de l'acceptant de la company de la compan

cia de la mirricardiam festiclam. Inno CP 1886. List, and optimizate dispite to different a may be an additional traingle to different and the many control trained to design and female and an additional and additional additional and additional additio

S. 27. Quadam notte, Christi famule filius Margarite (32) oppressus sompno, ad dicen-dum cum Fratribus matutinum negunquam surrexerat. Ad quem Guardianus cum uirga excitaturus accedens, excitanit eum uno tetu percutiendo ut pater. Puer uero, dolore cogente excitatus, vociferatus eft, & baculum ertrahens pre timore de manibus corrigentis, faciem pre dolere fui defectus, cum caputio tunice la ceranit. Aurora uero furgente, priulquam fieret in ecclefia Fratrum Minorum fignum ad Primam, illuminata Dei famula, nentium definaust ad locum, rogans, ut fuum eidem filium Guardianus miftere non tardaret. Qui cellam matris intrans cum Fratre Ubertino de Auerna, auditat eam cum lacrimis hec dicentem: Anima mea tranfacta noche prefens extitit, quando clamafti, baculum accepifti, & tuam pueriliter faciem lacerafti. Et ubi eft, fili mi, sollicitudo, quam debes in diuinis habere laudibus? Ubi gratitudo tua, quam ha-bes ad tantum Patrem falutis nostre? Et sic diuina revelatione predofta, ad locum correctum Slium deftinauit .

\$ 28. Quidam Deo & Fratribus Frater amabilis, adeo se orationis studio mancipauerat, quod quicquid aliud agere, quam orare, & da mifericordia speciale. Apzi ti dico di più, che chiunque ti ama, farà amato da me; e chi non ti amerà, neppur potrà fentir fapore di me. Onde voglio che fempre di me tu parli, perchè nel parlare ti crefcerà la grazia: laddove parlando tu di altre cofe, vieni ad offendermi . E qui temendo la ferva di Cristo di non poter perfettamente ubbidire a' divini comandi, pregò il creatore di tutte le cose, che le 10. lieffe la facoltà di parlare, affinche colfolo cuore parlaffe al Signore. E chieden-do al Signore abbondanza di lacrime, lo udl dire a fe: Non ti concedo le lacrime, i fecondo l'affetto del tuo cuore, perchè così pasciuta e deliziata non ti avvicini a me di più.

S. 27. Ura notte il Figlio della ferva di Cristo Margherita (32) oppresso dal sonno non erasi alzato co Frati a dire il Mattutino. Al quale andando il Guardiano con una piccola bacchetta per ifvegliarlo, lo (vegliò percuotendolo con un leggier colpo come Padre. Ma il Giovanetto a forza di dolore fvegliato, mise uno strido, e strappando per timore la bacchetta delle mani del corrigente, per dolore del com. 1 mello difetto laceroffi il volto col cappuc. clo della Tonsca. Spuntando poi l'aurora, avanti che nella Chiefa de Frati Mi. nori fi facesse il segno per l'ufizio di Prima, illuminata la Serva di Dio mandò ua nunzio al Convento, pregando, che il Guardiano fpeditamente a lei mandaffe il fuo figlio. Il quale entrando nella Cella della Madre, accompagnato da Fra Ubertino dall' Averna, la udi dir a se con lacrime quefte parole: L'anima mia fu presente nella scorsa notte, allorchè tu gridasti, prendesti la bacchetta, e ti lacerasti pueril-mente la faccia. E dov'è, o mio figlio, la follecitudine, che aver tu dei nelle divine lodi? Dove la gratitudine tua, che hai a sì gran Padre della nostra falute? E cost per divina rivelazione anticipatamente istruita, rimando corretto il suo Figlio al Convento.

§ 28. Un certo Religiofo amabile a Dio ed a Frati, talmente erafi dedicato allo ftudio dell'orazione, che qualuoque altra

(h) Film Margerins. Qal non al dobita, che Luccidente occurs al Figlio di Marghetini gili occorrera poce tempo dopo che acte egii abbreccita. In Religione de Frata Manori, mette ad Tello fieno, diceri, ch' cre govanetto, o regazzo, pare; e che avea operato puerlimente paralire in montanti productiva di controllari di montanti di controllari di contr

divinis offitits intereffe, aut predicationi uerbi diuimi, tediofum uidebatur eidem, pariter & dampnofum . Is inter cetera hoc defiderabat precipue, ut Christum poffet recipere de octo diebus femel : Set quia confiderabat diuine maie-Ratis fublimitatem, & propriam wilitatem, ad tante maiestatis sacramentum accedere minime presumebat, nist eum priut Christi samula securaret. Que dum orauit pro co Dominum, audiuit eum dicentem fibi : Filia , tu dixeras Fratri, quod de quindena in quindenam me reciperet creatorem; & hoc concedo: Nec etiam huic ordinationi confentio, propter defectus no-sabiles quos ipfe habeat; fet ut augeatur in ipfo fitis de me , & auidius me recipiat . Cum autem me defiderauerit, & non fumet, recordetur Doftoris mei dicentis: Crede, & mardueafti. Quare die ei quod ad nouam gratiam fe disponal, & illos, quos de sua conversatiome agnoscet, student emendere, ae purgare defectus. Courem meam teneat coram fe, in dormitorio, claustro, coquina, resectorio, & omnibus locis intus & extra. Et ubicumque fuerit, crucifigat se in me, quia de hoc sonte non folum hauriet gratios , quas optauit , uerum alias quas petierit falutares. Et die ei, tut confortetur in me, quia tempus uenit , in quo ei concedam, quod me possit recipere ount die; is tunc temporit separabitur a eoquina. Et isa postea impletum est, sicut ipsa prediserat .

S. 29. Baidi fui non immenso gloriande, in a Chriffe de tip entepti (33): Die ei, qued fiest age mu fui enquitai dum entera cam disperim est. Per fig. in heine factor and migratium of profig in heine factor and profit in the constitution of the c

cofa egli facelle fuori che orare, e intervenire a' divini Ufizj, ed alla predica della divina parola, fembrava a lui tediofo egualmente e dannofo. Egli tralle altre cofo bramava principalmente di poter ricever Crifto una volta ogni otto giorni. Ma perche confiderava la fublimità della maeftà divina, e la propria baffezza, non ardiva accoftarfi a un Sagramento di si gran mae-Rà, se prima non ne veniva afficurato dalla ferva di Cristo. La quale avendo pregato il Signore per lui, così dal Signore fenti dire a fe: Figlia: tu avevi detto al Frate, che, che mi ricevelle ogni quindici giorni: ed io lo accordo. Non confento però a cale ordinazione, pe' difetti notabili che ello abbia; ma perche fi accrefca in lui la fete di me, e con maggiore avidità mi riceva. Quando poi mi avrà defiderato, e non mi riceverà, fi rammenti di quel mio Dottore che dice: Credi, ed hai già mangiato. Laonde di a lei, che si disponga a nuova grazia, e procuri di emendare e purgare quei difetti, che conofceià ritrovarti nel (uo modo di vivere. Tenga avanti a fe la mia Croce, in dormentorio, nel chioftro, in cucina, in refettorio, e in tutti i luoghi tanto dentro che fuora. E dovunque fi troverà, crocifigga fe ftellu in "le; perchè da quello fonte non folo attignerà le grazie che fin qui ha bramato, ma anche l'altre che chiedera spettanti alla sua falute. E dt a lui che fi conforti in me, perchè verrà rempo, in cui concederogli, che mi polla ricevere ogni giorno; e allor forà escatato dalla cucina. E così come ella predetto avea dipoi avvenne.

§ 30. Ricordando quell' anima eletta in orazione il Director del fun fipirito; ecco eiò che rapporto ad effic le diffe Criffo (33). Di a lui, che faccome io non etiu conolciu con mentre era in terra co miet i disepoli; con mentre era in terra co miet i disepoli; nelle Gitta, ne da Religiodi, nel da Secolari, finche dimorerà con effi; ma poi ne avan dedilerio, e lo i riccrebranno. Benedicilo adunque per parte del Padre min, di me, c dello Spirito Sano; e della bestiffina Vergune Midre min; e il conforti in me; me, c dello Spirito Sano; della bestiffina Vergune Midre min; e il conforti in me; il conforti in me; con considera di vergune della di voveri in tribolizzione, abbia ricorfo al Vangelo, ed ivi legga con prevenza qualle quante cofe i offeri per revenza qualle quante cofe i offeri per

fum

(3) de juje respie. Per Bajalo di Margherite (che noi abblam qui tradotto Direttor di Spiritos), qui, come altrove si intende il P. Fr. Gionta, il qui el (specialmente dove si tratta di cosa per esso lui onorevole, come in quello luogo, sempre si dà per umilità quel nome di avrimento il the altrove pure a il conservato.

fom politic. Tw. filte, diville, most one fo, bon mount and set over medical tearers of finns, cam deflection measurement and claumodam etc. Et est doc is fils, unde await alle tasse of medulic libraris, cum capilli comment atte an marte libraris, cum capilli comment atte an marte libraris, cum capilli comment atte an marte libraris, cum capilli comment atte and marte libraris, cum capilli comment and control firmatic filmatic coloration. The claim sit open proper ore, parti cerum factom gratiam fielialem, Deten chima libraris, qual fe this commendant for montiferent com exculpa litualistic, und grint, of montiferent com exculpa litualistic, und grint, of montiferent com exculpa litualistic, und grint, of montiferent com exculpa litualistic, und

S. 30. Famule Dei fupplicanti pro anima Gilie (35) fotte fue iam defuncte, respondit Angelus dicens ei: Filia, morabitur in lo.o burgatorii menfe uno; in quo tamen leues penas patitur, propter iras suas per zelum. Et fi Frater Juncla fubftineret penas de te, dignus effet, quia non arguit te de indiferetione, quam habes ad rorpus tuum. Sic enim erat corpus eius naturali calore prinatum, quod etiam in eftiuis caloribus effe non poterat fine igne: Et tamen tam uiscerosa caritate pauperes cmabat, quod ligna ei transmissa de igne eleuans pauperibus destinabat . Volens autem ego de tonfilio Fratris Johannis, per aliam iam fuis necessitatibus prouidere, cuidam in secreto deuvie domine pro ea seci quamdam ele-mosinam assignari: Quod spiritu Dei reuelante Margaritam non laut; & ideireo mictens pro me, fuspirando dixit , & feruenter rogautt, quod nel deponi de cetero permitterem pro eadem. Hec eadem uerta in cella fua, nobis dum hec agebamus absentibus, cum fletibus eft audita dixiffe: Cur modo, patret, faittis reponi pro me aliquid? Cur me per artain & de-Aderatam non finitis inopie incedere femitam?

lui. Tu, o figlia, dicetti, che non faio delle tue offin fi movens con viva brana a chianat me: Bei to it dice, che cutte le tue offin, e le midolle dil ette offin, e le midolle di effe, co'en e tue colfi, e le midolle di effe, co'en e di cui colfin di compositione de la varizia, but colfin de la colfin del la colfin de la colfin del la colfin del la colfin de la colfin del la colfin del la colfin del la colfin de la colfin del la colfin de la colfin de la colfin del la colfin dela

leggerezza, di vanagioria, e za, che alia caduta li fpinga.

& 30. Alla ferva di Dio che fupolicava per l'anima di G-lia (35) sua compagna già defonta, rispose l'Angiolo dicendo a lei: Figlia, stara esta nel Purgatorio per un mele, nel quale per altro foffrira pene leggieri a motivo di efferfi più volte adirata per zelo. E fe Fra Giunta loiteneffe delle pene per cagion tua, ne larebbe degno; perche non ti riprefe della indiferetezza che hai verso il tuo corpo. Essendo che il di lei corpo era talmente rimalto privo di calor naturale, che neppur ne maggiori caldi dell'eltate ftar potea fenza fuoco: E tuttavia amava i poveri con carirà si sviscerata, che levando dal fuoco le legne a lei mandate, le dettinava e trafinesteva a poveri. Volendo io poi col configlio di Fra Giovanni, provvedere per altra via alle di lei necessità, feci segretamente affegnare in di lei benefizio da una divota Signora una certa limofina: Il che, per rivelazione dello fpirito di Dio rifaputofi da Margherita, non potè a lei rimaner celato; e perciò mandandomi a chiamare mi diffe fospirando, e mi prego con fervore, che non permetteffi mai più, che fosse depositata veruna cosa per lei. Quefte ftelle parole fu ella udita dire in fua cella, cilendo affenti noi, che tali cofe procuravamo; cosl esprimendos: Perche, o Padri, fate ora depositare qualche cola per me? Perchè non mi lasciate cammipar per la strada stretta della povertà tatto da me bramata?

S. 31. Nella Festa della Purificazione della glotiosa Vergine, fu a Margherita

S. 31. In festo Purificationis Virginis gloriese fuit Margarite a Domino reuelasum, quod

<sup>(34)</sup> Fratris Basigni. Quefta è la madre di quel Fr. Benigno nominato onorificamente ne' \$5. 7-

del Cap. II., e 6 del presente Cap. IX.

(35) Pro suima Gilis. La Gilis, di cui qui si riferifee la morte, è quell'individus compagna di
Marghetita, di cui fin fatta menzione no 55, 6, del Cap. II., e 6, del Cap. VIII.

deftinauerat, & eam, ficut ei predixerat, col. locauit in ordine Cherubym. De illa autem Deo deuota femina in precedenti hebdomada fepe Angelus promiferat Margarite, quod ifto mane anima Gilie erat de purgatorio extrahenda. Margarita uero, que se indignam divinis revelationihus extimabat, interrogiuit, si erat creator omnium Christus, qui sumpta comunio-ne, in eius anima loquebatur? Cui respondens ait: Ezo qui loquor sum Christus, quem nunc in anima recepifti. Ego Dei Filius, qui nasci dignatus de Maria Virgine , natus in prefe. pio reclinatus, a Magis adoratus, & bodie fui reverenter oblatus & receptus in templo. Ego sum tuus Jhesus, qui promisi aquam ui-nam Samaritane, & Magdalene peperci. Ego fum aui cecos illuminaui, lanzores curaui, leprofos mundaui, & filium uidue fuscitaui. Ego sum redemptor Thesus Christus, qui pro humani falute generis mortem gustaui, infernum spoliaul, terita die resurrexi, & nidentibus di-

illo mane quatuer Angelos pro Gilie anima (36)

scipulis in celum ascendi; unde uenturus sum iudicare uiuos & mortuos. Et non dubites, silia iam in gratia roborata (37), quia non de ipierls in hits, que tibi promiffa funt, nift Subtraxeris te a gratia . Letifica hodie Frutrem Fund am de fun deuota Gilia, quam hodie, fecundum promissum meum, inter Cherubym colloraui. Filia, Cortonenses in te panem & uinum largiter expenderunt; & tempus erit. in quo, ratione tui, multum panem & uinum wendent in terra ifta (38). Srias, quod non-

dum natus eft Antichriftus (39).

re dal Purgatorio l'anima di Gilia (26), e che secondo la predizione a Margherica glà fattane, l'avea collocata nell' Ordine de' Cherubint, Di quella divotiffima femmina avea più volte nella precedente fettimana promesso l'Angiolo a Margherita. che in questa mane doves effer cavata l'anima di effa Gilia dal Pergatorio. Margherita poi che indegna fi reputava delle divine rivelazioni, interrogò, fe quegli che parlava nella di lei anima, dopo presa la Comunione, fosse Cristo ereatore di tutte le cofe. Cui rispondendo disse il Signore: Io che parlo fon Crifto, che tefte tu rimi degnal pascere di Maria Vergine, che nato adagiato fui nel prefepio, adorato da" Magi, ed oggi offerto reverentemente, e ricevuto nel Tempio. Io fono il tuo Gesta, che promifi l'acqua viva alla Samaricana, e perdonal a Maddalena. Io fono che detti la luce a ciechi, che fanai languori, curai lebbrofi, e tifuscitai il figlio della vedova. lo fono il Redentor Gesà Crifto, che per la falute dell'uman genere gustai la morte, spoglisi l'inferno, risuscitai il terzo giorno, e a vifta de difeepoli afceli in cielo; di dove fon per venire a gludicare i vivl, e i morti. E non dubicare, o figlia, già forcificata la grazia (37); perche in quelle cofe che ti fono flate cromelle, non farai ingannata, fe tu da per

te fleffa pon ti fottrarral alla grazia. Rallegrati in questo giorno con Fra Giunta della sua divota Gilia, che io in questo giorno medefimo, fecondo la mia promel-fa, ho collocata tra i Cherubini. Figlia, i Cortonefi impiegarono in te liberalmente pane, e vino; e verrà un tempo, ia cui per tua cagione venderanno molto pane e vino in questa Città (38). Sappi, che i Anticristo non è per anche nato (39).

S. 32.

rivelato dal Signore, che in quella macti-

na avea dellinato quattro Angioli per eftrar-

S. 32.

(36) pro Gilie anima. Dal mite, e breve purgatorio, in cui fu ritenuta l'anima di Gilia. e dalla gloria sublime, nella quale fu ladi collocata in Cielo, rilevasi di qual virtà, e perfezione fosse flata la vita di quella piissima femina, Circa l'auno della morte di Gilia, vedasi la Nota 2. fopra il Cap X

(37) in gratia rebergia. Ecco qui espressa di nuovo la confermazione di Margherita la grazia. Vedasi la Nota 18 sopra il Cap. IV.

(38) nandent in terra iffa. l'romette qu'il Signore abbondanza di pane e vino a' Cortonesi , per le largità da essi usate con Margherita, il che avverossi, e tuttavia si avvera, attesa l'uber-tosità delle vicine Campagne per lo più di loro attenenza.

(39) asudam natus est Antichristus. Avendo prenunciato il Signore a Marghetita nel 5, 19, di quello Cap., che in breve sarebbe uscito dall'inferno nao de'principali Demonj, il quale avrebbe preparata con sollecitudine la via all'Anticrifto, come precursore di lui; ed avendo aggiusto nel 3. 23,, che quel miligno Spirito già cera uscito dall'infermo; affinche Margheri-ta son s'inganasse, credendo, che l'Anticrifto già fosse venuto al mondo, qua il Signato. l'avverte, che l' Anticrifto non era per anche nato.

. 32. Eodem mane; De tribus defunctis ( fubdidit Chriftus ) pro quibus inftanter rogafti me , Margarita , tibi refpondeo , quod fesundum opintonem illorum, qui eos iudicant, nequaquam dampnati funt; fet tam penales to-berant cruciatus, quod mfi ministerio beatorum Angelorum uifitarentur, crederent fe dampnatos, quia prope ipfos dampnatos fant. Unde magnum anniversarium, ad constructionem loci beati Francisci, ut lacrime que funduntur in dide loto penas mitigarent corum, heredes ipforum deberent facere, ut falfa lucra dimi-Eterentur (40). Qui licet predictis penis, ufque ad diem Juliett per meam fint tuft:tiam deputati, amore tuarum precum, ftent ibi annis folummodo uiginti quinque: Quibus exple-tis, in hat die Matris mee, fimiliter ad gloriam deducentur. Et dicas Fratribus meis. qued non timeant loci noui ampliationem (41). ut spatium ad flendum habeant in orationibus fuit, fine impedimento fe retarum orationum. De loco uero superiori (42), noueris, quod

S. 32. In quella fteffa mattina, de' tre defonti (prolegut Crifto) pe' quali inftan-temente tu mi pregafti, o Margherita, io ti rifpondo, che non fono, fecondo l'oplnione di quei che li giudicano, dannati; ma foffrono per altro tormenti così penoli, che fe pon fossero visitati pel ministero de' Santi Angioli, fi crederebbon dannati, tanto stanno vicino a dannati medesimi. Onde I loro Etedi dovrebbon fare un grande anniversario, contribuendo alla costruzione del nuovo Oratorio del beato Fragcesco, affinchè le lacrime che in detto luogo fi spargono mitigaffero le loro pene. e fi venifero a simettere i falfi acquitti (40). Benche poi fian effi destinati dalla mia giustizia a quelle pene fino al di del Giudizio; tuttavia per amore delle tue preci vi staran folamente venticinque anni: Compiti i quali, in quetto giorno fimilmente dalla mia Madre, faranno estracti dalle pene e condotti alla gioria. E dirai a' miel Frati, che non abbiano (crupolo circa l'ampliazione del nuovo Oratorio (41). affinchè abbiano spazio per piangere nelle loro orazioni , fenza impedimento delle orazioni fegrete. Circa il Luogo di fopra poi (42) fappi, che per la ftorca intenzio-

(40) ut falfa luera dimifferentur. Si vede, che i tre Defonti, de qui fi qui si patla, errero flati specialmente rei d'ingiustizia contro del Prossimo, per via di usure, o altri simili ingiusti acquifit: E perciò dicesi, che i loro Eredi dovrebber fare per esti sa grande Anniversario, contribuendo alla cofituzione di un auovo luogo, o Oratorio a 6. Francesco, affinche dalle preghiere, e penitenac, che in quel Luogo si sarebbeto fatte, venistero a marigarsi le coloro pene, e in un a risateirsi in qualche modo i danni, per via di mali acquisti da esti cagionati. Qual poi fosse il nuovo Luogo, o Oratorio, che allora doven cofinzina, dalla Leggenda non chiaramente rilevasi. Ma io credo, che fosse un Luogo sotto la Chiesa di S. Francesco, dore sappiamo essere flata in antico cretta una Confraternita , col titolo di Fraternita delle Laudi in S. Franceite: La qual Fraternita nel Campione dell'Unione de Luoghi pii di Corto-24, vedesi computata tra i Luoghi pii amministrati da Laici, i cui Beni surono incorporati nell'Unione di tali Luoghi pit, fattan in Cortona coll'approvazione del Vescovo Leonardo Buonsfede, l'anno 1537. E la quel Fraternita, dopo tal maione, e incorporazione essendo fiata soppressa, quel Luogo, o Oratino quest sotterraneo [muretane la Porta eléctione, che anerr aj vede dalla parte amifira a chi epera dalla Porta principale di essa Chiesa di S. Francesco di Cortona) fu diffribuito in tanti Sepoleri, coll'apertura, e lapide sepolerale nella flessa superior Chiesa di S. Francesco; co.ne si è veduto sino a quelli ultimi tempi, la cui, per ordin Sovrano, detti Sepoleri sono ftati chiusi, ed inibitavi la tumulazione.

(41) Leci neni ampliazionem. Rilevari da quelto passo, che i Frau del Convento di Cortona aveaun euriche scrupolo circa la coffruzione dei prefato Gratorio sotto la loro Chiesa, riputandolo non necessatio, ma supetituo, e però men confacente alla fitetta lor povertà. Sopra di che fa dir loro il Signore per mezzo di Margherita, che non abbiano scrupolo a contentivi : mentre quello Luogo appartato sarebbe flato di comodo a chi avesse voluto sfogare con libertà il too fervore in lacrime, e gemiti, tenza difturbare la quete delle Orazioni segrete, e mentali, che si facevano nella Chiesa superiore.

(41) De Lees Juperieri. Per luogo superiore non vi ha dubbio doversi intendere la flessa Chiesa di S. Francesco, superiore per tapporto al surriferito Oratorio. Essendo flata quefta Chiesa fatta fabbricare enn quella magnificenza, che si vede, da Fr. Elia l'anno 1245., en tempo che contumace alla Santa Sede, flavascue qual Apoftata fuori dell' Ordine, sotto la prorezione dell'Imperatore Sciamatico Federigo II.; dice il Signore, che l'intrapresa di tai faborica

projete obliquam intentionem quam habolit ili qui prime etgi, multum nificiati mechi in qupiendo ami: Non tamen propter hee urria premiciant Frateri, quod aujeratur in prefutur levus (a3). Seus quod unrii tribuliatonibus alliquitum mandat propter tichle percentanos que ette: himmium hauta ficulti, quod fi ex puri mad dei poffer, popris eram cumma surver pro esi requis Patrem; G mas Mutre ountous aducaters intente me luum pro est Filom amode exporte. Pell ilfam resolutionem diuntitu et fallam, habourust sulcivoms Stateeni, Anglia, Francia, G in diunții prostuiti or to Imit. (1).

\$. 33. Sciat etiam, filia (addidit Christus) qued quemadwedum celle Fratrum difinite junt; ta purgatori pene per loca disersa, diquis enim purgatori un tenebrarum

ne che ebbe chi da principio lo cominciò, molto mi diffigaçone al comincià ori tutta via non confentano perciò i Frati, che molto mi diffigare del comincia di sulla considera del consi

§. 33. E sappi ancora, o figlia, foggiunfe Critto, che secome le Celle de Frati sono diffinte, così le pene del Purgatorio diffinte sono per diversi luoghi. Perocché alcuni son purgati nella densità delle tene-

dem-

per la florts intensione di chi consiscolla, vermente gli dispiscope molto (force perchè de mire di Fr. Liu in tute intarpresa fortono più di una vana oficentazione, che di vera, e soda pirch). Ma soggiugne; che i Frati, ciò non ofiante, nan consentano, che quefia Chiesa sia jore rolta:

(a)) que dupease nis polician lusar. Da chi potestere tenere I Frail, che fonte lor folt queste Chies, qui non tu esprime. Dopo in notte di Pre. Els avressus 17 Anno 1853. silvocicò
ha Chies, qui non tu esprime. Dopo in notte di Pre. Els avressus 17 Anno 1853. silvocicò
ha fissuo, come credeti, fitta fishèricare, e che in oggi e di atteacesa della cobil famiglia
vigancia I Victores di Artesto cerni impinionito, come per dimito consonico, della Chies dell'
vigance dello Resto diritto (s. g. se come per dimito consonico, della Chies dell'
vigance dello Resto diritto (s. g. se come per dimito consonico, della Chies della Chiesa della Chiesa della Chiesa chiesa della Chiesa della

(44) stra. Just. La vintois isportat da Sarcciai, che qui si nocca, e quella ifeiria sopra nell' Amontanone 38 sopra quello Capo. I percoli pai, o distiutà ni il storaa, in Tocana, in Sicilia, in Piracta, e loghittera, foron le coneggenese edita vintoria uddetti de Sarccia. Concinitrich, i come nurri Petropi. Lib. 89, mun. v., nil'mano 14,71 dopo la peritita di Tri-poli, ed Antochia, e delle altre Città de test adjacenti, che aversano in Joria I Califian Lase. Re di Gerunteneme, e Chopo, il Principe di Antochia, e Cocte di Tripoli, il Civilian Templatiri, el Cupiti del Papa, el Coccenguati mantenui da Re di Pratata, e città militaria quando nel 1324 di Solaino di Eggino santire fi ferio, e strectano di Astin-Astfar reto pria per via di violentissimo santiro santire fi di con son interit di regione. Il sul considerati di contrati in quelle parti, con uno interit di regione, con corre resimbilistima a Roma, e al manesta dell'Italia, alla Francia, e all'logali-errete, non corre resimbilistima a Roma, e al manesta dell'Italia, alla Francia, e all'logali-erra che sulle devocation i prodente per interiori.

demofitate : Alii uero in aquis fluentibus : Alii bre: altri in acque cascanti : altri nel ghiacglacie: Alii uero in incendio estuantis igmis. In vena autem illa prope dampnates, ubi funt illi tres quos michi recommendafti , lorantur proditores, faft admocati, & iudices, & illi qui satio imominabili funt fedati; qui in fine er neram penitentiam, cum intentione dimi-Bendi predifta uitia, finiunt uitam fuam. Preter autem horum penam, maior est pena fignaterum meorum (45) in purgaterio, & amartor aliqua que fit im.

S. 34. Alia die, recepto corpore Saluntoris. audiuit eum dicentem fibi : Die Marinarie (46). auod fotius eins, per apostolum meum Bartho lomeum, & beatum Franciscum, de purgatorio eductus eft: Et dic ei, quod mifericordiam & confelationem facere Comiti filio eius (47) paratus fum , fi confitebitur generaliter: Et ipfa Marinaria regratietur michi, & laudet me, necnon & confortetur in me; quia manum gratie danum fait, quod permifi eam tribulari temporaliter in hac uita: Unde nolo quod frangatur aliqua tribulatione, fet cor fuum det muchi totum, & in omni angullia me laudare non ceffet. (Que omnia fideliter benedi-Ra domina observant usque ad esitum uite fue ). Et tu, filia Margarita ( fubdidic Dominus ) dilige me, qua faciam te amari; feruias michi, quin faciam tibi feruiri; lauda me, quia laudaberis propter me. Dic etiam nunc falutationem Matris mee per totum. Et fcias, aud ab illis aut me non diligunt, adhuc facies me amari, & per te frigidi concalefcent, & inobedientes , michi dominatori fient obedienter. Dicar insuper, quad excommunicatio

cio: altri poi nell'incendio di un fuoco ardente. In quella pena poi presto i dannati, dove fono quei tre che tu mi raccomandalti, vi fi pongono i traditori, gli Avvocati e Giudici falfi, e quelli che fon fedati del vizio innominabile; i quali in fine per una vera penitenza, e con intenzione di lasciare i predetti vizi, terminano la lor vita. Oltre poi la pena di coltoro, avvi nel l'urgatorio la pena di quei che furono infigniti del mio carattere (45), e quelta è la più amara di qualunque altra pena che vi fi trovi.

6. 34. Un altro giorno, ricevuto che eb-be Margherica il Corpo dei Salvatore, lo udi dire a fe: Di a Marinaria (46), che il di lei conforte, per mezzo del mio Apoftolo Bartolomeo, e del beato Francesco. è flato liberato dal Purgatorio. E dille ancora, che fon disposte a usar misericordia e conceder confolazione al Conte di lei figlio (47), fe farà la confession generale. Ella Marinaria poi, mi ringrazi e mi ren-da lode, ed auche fi conforti in me; perchè fu un gran dono di grazia l' aver io permello, che ella folle tribolata temporalmente in questa vita. Onde non voglio ch'ella refti abbattuta da alcuna tribolazione; ma mi dia tutto il fuo cuore, ed ia ogni angustia non cessi di sodarmi. ( Tutte le quali cofe furon da quella benedetta Dama fedelmente offervate fino all'ultimo di fua vita.) E tu, mia figlia Margherita, foggiunse il Signore, ama me, perchè io farò che fii amata; fervi a me, perchè farò che fii fervita; loda me, perchè per cagion mia farai lodata - Recita anche adeffo la falutazione della mia Madre tutta intiera. E fappi, che da quelli che non mi amano tu mi farai amare; e per tuo mezzo i freddi fi rifcalderanno, e i difubbidienti a me Signore e padrone, ubbidienti fi renderanno. Dirai di più che la scomu-

(45) Signatorum moorum. Sotto fi nome d'insigniti del carattere del Signore, i quali più atronente degli altri sono puniti in Porgatorio, s'intendono senz'altro i Sacerdoti, ed akti Mimiffri del Santuario: Essendo ben giufto ( come dice S. Gregorio Hom. 9 in Evang ), che chi più ricevette da Dio in quello mondo, tantopiù severamente sia giudicato, e colfretto a

rendere de doni ricevuti rigoroso conto. (46) Die Marinarie. Quefta Mermaria è quella flessa pia Matrona, che insieme con Raneria accolse Margherita cul suo piccolo figlio, allorche quella venne la prima volta a Cortona dopo la sua conversione; come si ha nel 5. a. del Cap. 1. Il di più, che potrà dirsi dell'una, e dell'altra virtuosa Dama, lo riscrizamo alla nofira Dissertazione IV. De Canfeferi ec.

(47) Comite file eur. Appellondesi qui il figio di Marinaria col nome di Conte, pare, che debba quindi rilevarsi , ch' Ella fosse Contessa : Seppure il nome di Conte a lui dato , anziche ditolo di onore, e di signoria, non fosse fisto il di lui nome proprio, e personale; nome in que tempi non insolito ad importi alle persone; li che pure sarà dilucidato al possibile nella prefata noftra Dissertaz, IV.

falta scrafione Indulgentis, que est apud fan-Bam Mariam de Angelis (48), punistur : E genza che e cella Chiefa di S. Matte degli Angioli (48), fat apunist, e poo farà

genza che e celta Chieta di S. Matta de. gli Angioli (48), farà punita, e non farà non

(48) apad Sanstam Mariam de Augelis, Questo passo del \$. 34. presente: ", Diess, quod ex", communicatio tacta occasione Induigentie, que ca apud Sanctam Mariam de Angelis, punietur, & non tenebitul ..; ieggest ripetuto anche più sotto nei \$ 40 di quefto flesso Cap. IX cost: ,, ille, filis, qui tulir excommunicationis sententiam, quasi tacite contra indulgentiam, que ell spod Sancism Mariam de Angelis de Assisio, niotum interne, se friterne a acquendo emulationis, puntetur amare, & etus sententis non tenebitur .: Della scomnni-"s education Culturation ("particular "particular "particular "pass version Scienter contemporanes, a quasi contemporanes as 3 Marghetins rainent che quelle notale Luggeade pod dira l'unico aumento astroc, che boil abbitanto di un li faito. Per disculere il quale, coasien sobre in primo logo, che lil 1. S. Finnesse visio il merie di rottore dell'abato azza, cottenti di Pripa Gionori III. Il concessione dell'indigenessa piennio gio concedengli versio di Gede Crifto medesimo, con ordine di domandaria anche si Papa suo Vicario in Terra, per tutti quelli, che contriti, e ben confussiti, avesser visitata la Chiesa di S. Maria degli Angioli presso Assisi, in an giorno naturale di ci-scun anno, in perpetuo : E siccome nell'atto della concessione , il giorno dell'Indulgenza non lu determinato; al principio dell'Anno 1223., il Santo supplico il Signote a degnarsi di determinario; dal quale ebbe in risposta, che il giorno da determinarsi, volca, che tosse dalla aera dei giorno, in cui l'Apostolo S. Pietro si trovo libero delle Catene, sino alla sera dei di segnente, che era anche l' Anniversario della Dedicanione di dette Chiese: e che per fer pubblicere quelle determinazione di giorno, nuovamente si presentasse al suo Vicario il Papa. Il che avendo eseguito Francesco, il Papa dopo aver col consiglio di alcuni Catdinais, nuovamente contermata l'Indulgenza, e fissato per l'acquifio di essa il di a. Agofto, cominciando da primi Vespri, sino all'occaso del Sole di detto giorne : ordinò a Vescori di Assur, di Perugia, di Todi, di Spoleto, di Poligno, di Nocera, e di Gubbio, di adunarsi il primo giorno di Agolto di quell'Anno medesimo in S. Maria degli Angell, per pubblicaria solennemente: come in sequela que Preiati ivi nel prescritto giorno adu-natisi, solennemente la pubblicarono. Sopra di cito può leggersi tra gli altri il P. Candido

Chalippe nella Vita del P. S. Francesco Forn. I agli Anni 1221., e 1223.

Ciò premesso è di notatsi in accundo luugo, che otto anni avanti la pubblicazione della prefata Induigenza pienaria perperua, pel gorao Anniversario della Dedicazione di S. Maria degli Angioli, il Papa Innocenzo III. nel Concilio Generale Lateranense IV. Can. 40 Cam en se, riportato Cap. Cam en es de pante, @ remife. aves flabilito, che nella Dedicasione delle Beslitche, o si faccio quelta da uno, o da più Vescovi, non si eftenda l'Indulgenza più che ad un anno; e che nell'Anniversario della Dedicazione l'Indulgenza non sia di più che di querante giorni ,, Decernimus, ut cun dedicatur Besilica, non extendatur Indulgenria uisario Dedicationia tempore, quadragnata dies de injunctis poententiis indulta temiffio non exceedat 31. Al qual Decreto del Concilio Generale sembrar dorette ad alcuni, che fosse derogato dipoi da Unorio III., nel concedere, e fic publicare suinnemente, come fa detto di sopra, per l'Anniversano della Dedicazione di S. Meria degli Angioli, invece dell' Indulgenze di soli quarante giorni , l'Indulgenze plenarie, e quelle in perpetuo : quantunque sino all' anno 1206, niuno ardisse di contradire a una tal derog zione fatta con pienezza d'autorità dai Vicario di Crifto. Ma in quell'anno 1395., avenno Bontfacio VIII. cletto in Somme Pontefice, dopo la cessione di S. Celeftino V., la vigitta di Natale del 1294, emanata la dichierazione, che si ha riportata Cap. Indulgentia, de pasie co remija in 6 , con cui dichiara, che le indulgenze, che si concedono da uno, o più Vescovi nelle Dedicazioni delle Chiese, e in quelanque altro caso, non abbiano sicun vigore, se eccedano lo Statuto del Concello Generale, cioè dei Concilio Laterraente auto innocenzo III ., iri ,, Indulgentia, qua ab . uno, vei p'aribu a Episcopia in Ecclesiarum Dedicationibus, vel aliis quibuscumque casibus, 29 conceduntur, vires non habeant, se Statutum excesserint Concilii Generalia 20 sembrò a qualcuno, che con quefis dichiarazione, venisse annullata, come eccedente lo Statuto Lateranen-ac, l'Indulgent's concednts da Unono III, alla Chiesa di S. Maria degli Angioli; senza ri-Acttere, che Bontfacio dichiara bensi nulle tall eccedenti Indulgense, quindo fossero flate concedute da' Vescovi; ma non mai quando fossero ftate concedute, e pubblicate dal Papa, come quella di 5 Maria degli Angioli. Nel qual sentimento essendo venuto imprudentemente un Superiore Ecclesiafico (Vescoro, o Inquisitore ch' Egli fosse), e mosso de viniefe sunlazione piuttofio (come accenna il noftro Tetto, che da ecclesiafico nelo; nell'imminenza della Fefta del Perdono a S. Maria degli Angioli, dell'Anno, per quanto sembra taot., ema-

Cough Google

non tenebitur. Et dico tibi, quod quecunque creatura diliget te, faciam ei spettale donum

gratie, amore tui.

S. 35, In notic formets Dominice de Alcentes, in hora quit matsitudis, Cerlif Jamula Dana Inadams, mum Angelum iguema Indebertem digitum, 60 mil 121, hore elium debertem digitum, 60 mil 121, hore elium debertem digitum, omer que tout enderest Jetas, demilicas C forentis, ad laustem Ditata, demilicas C forentis, ad laustem Ditata, demilicas C forentis, ad laustem Ditan demilicas Completes del deserviles de la complete de la complete desterna comium conditorem. El urbita examinan del disposition de la complete del fortam Det emansitis, in fuit basilista del defortam Det emansitis, in fuit basilista della conference del del del del del del del del Basicilia (40). Time situation (100 ha esoffervata. E dico a te, che ad ogni creatura che ti amera, io concedero dono speciale di grazia per tuo amore.

§ 35. La notte della feconda Domeni-ca dell'Avvento circa l'ora del Mattutino, la ferva di Crifto lodando Iddio, vide foora la Cella un Angiolo, che avea l'aspetto di fuoco, e sei ale; il quale dolcemente e con allegrezza benediffe la Celta, ed effs infieme. La quale ricevendo in fe la beata fiamma di quell'infiammato Angiolo, Invitò ferventiffimamente a lodare il Signore, che un tanto Angiolo avea spedito, tutte le Compagne, si domefliche che di fuora, che allora con effo lei fi trovavan prefenti. Lodarono effe nell' Angiolo il Creatore di tutti gli Angioli; e dovettero per lungo tempo fostenere eralle lor braccia Margherica, come divenuta fenz'anima, e come trasformaça, ed afforta pell'amore dell'amante fuo Dio: Una delle quali compagne fu la Signora Jiotta (49) di Bacialia, Allora Margherita

Done

nò un Editto, in cul generalmente pronunziando la ecomunica contro chi spacciava Indulgresze eccedenti il Lateraneuse Statuto, venia cul a velicare, pano frastamanta l'adalguesa, chi cra a S. Matia degli Angioli; con difutbo de cipi Fedeli, che per quella indulgena la cocorrono: Il che fece ann senta colps, degna della Ovinta possessore, come nel due passi della Leggenda, che qui comentamen, lo nessa esperamente a Marghenta il Signerie.

che la cosa passasse veramente, come congetturando l'abbiam riferira, comprovasi da quanto dice Teobaldo Vescovo di Assisi promosso a quella Sede da Bomfacio VIII l'anno sayo., nel suo Decreto fopra l'Indulgenza della Perzuncaia 10 che è l'itesso di S. Maria degli Angioli) dato neil' Anno 1310., dove massimamente è de notarsi ciò, che in tal Decreto raccontesi, della premura, che si prese lo flosso Bonifacio VIII. d'inviere folennemente de' Nunaj a predicare da fua parte il giorno flesso dell'Indugenta di S Maria degli Angioli: per riparare, per quanto fembra, allo fcandalo datosi a Fedeli da quel Prejaro, che fulminata avea la furriferita Scomunica, prendendone imprudentemente, e ingiuftamente il pretefto della pur Sopra riferita Decrerale di quello l'ontefice. E perchè di ciò refti ognuno persuafo, ecco uno squircio del Decreto di Teobaldo, come lo riporta tradotto dal Latino si P. Chalippe nella Vitta di S. Francesco Tom. n. 192, 1937 Tarra quella abbiama derre dicce quello Teralezo dopo aver riferite altre particolarità dell'Indulgenza della Porzinaccial), per quelli che non na soe, no informati, effinche loro non possa più fervire di fenfa la lor ignoranza, ed anche per " certi spiriti lavidiosi, e contenziosi, che con discorsi sprezzanti, e pieni di malignità cer-" cano di diffraggere un lodulgenza rispettata da tutti, in Italia, in Francia e negli altri Paesi », di quà, e di la dai Monti; Che anzi Nostro Signore la rende ogni anno più eelebre per mea-,, 20 di molei evidenti miracoli, ad oggetto di enorare la sna Madre Santissima, per interessinne di cui si fa essere concedura. E come mai quelle Lingue d'aspide ofano accingersi Ta a screditore col veleno delle loro calcunic quetta ladulgenta, e he già da gras tempo trati-pa fe nella fua forsa, e nel soo vigore in facca a tutta la Chiefa Romana? In QUESTI
TEMPI BONIFAZIO VIII. HA INVIATO SOLUENNEMENTE DE NUNZI A PRIM-" DICARE DA SUA PARTE IL GIURNO STESSO DELL'INDULGENZA. Son vena-» ti per acquiftaria det Patriarchi, dei Penitenzieri, e la maggiot parte de Cardinali, teftifies cando Eglino a queño modo con la lor prefenza, che l'Indulgenza è vera, e indubitata. " Sicche unitamente ad esso loro, e cell'antorità del Sigillo, ch' è Gesù Crifto, della Scrittum 1a, che è la gloriofa Madre di Dio, e de Teftimoni, che fono gli Angioli, condanniamo, ,, e fentenziamo con perperus maledizione tutti coloro, che contra quefto faintevol perdone ", scasinano colpi di lingua piena d'ignoranza, e di mensogna.

49) Ijosta de Bacialla. Questa líotta, cui si dà il titolo di Signora: Domina Ifosta: el vede,

49) Ingla de Baciella. Quella Hortt, cui si da il titolo di Signora: Demina Ifelia: el vede, ch'era una pia femina amica di Margherita, e probabilmente Terriaria, di una delle famiglie più benefianti della Villa di Bacallia; ia qual Villa, o villaggio è dittante da Cortona erra el cuattro milita e contrieva si confial dello Stato Pondificio, andandani da Cortona a Perusia.

CAP. IX.

pore, audjuit in mente Chriftum dicentem fibit Cur times & dubitas Fratri Junite confeffori tuo narrare que dico? Volo, filia, ezo Christus de Virgine natus (cui tam magna donabo, qualia cor nullum cogitat) quod omnes amici met habeant mentis puritatem, oris ueritatem, carnis castitatem, fensuum mortificationem, ef perfectam ac infeparabilem caritatem : Ef fi ut e20 Dominus omnium me fubieei pre omnibus creaturis, ita serui mei omni-bus se extiment uiliores, & abiectiores appetant reputare: & fi albi fuerint per munditiam caftitatit . & ruhi undi per amorem , eorum laudes coram me faciam redolere; & a me bonorum omnium largitorem habundantiorem gratiam obtinebunt, & electi mei uere nominabuntur. Conqueror tibi de fimulatoribus 🖰 duplicibus, quorum opera miclu non feruiunt, fet offenaunt. Conqueror etiam de regibus, poteftatibus , terrarum rectoribus , iudicibus , feribis , offitialibus , fenfaiibus , aique arbitris que flionum. Conqueror de maiis uirginibus, coniugatis, & unduit; de mercatoribus faifit, & ufurariis pravis, qui de fuis offenfis afpere punientur: Nam qui in hoc feculo dilationem punitisnis recipiunt, punientur durius in loco silo, & tempore, quibus unces eorum exaudiri non poterunt, nec aliquorum fuffragiis adisuari. Quare, filia, meus populus me offendit, pro cuius amore, iam tibi relata toleraus libenter, ut corum fententiam retraffarem? Conqueror tibi de Cortonensibus, a quibus offendor tantum, quod propter iniurias graues, quas michi cotidie inferunt; magnis peri ulis digni effent: Set amore tur magnas gratias fect eit; Er poft tuum finem talia fum faiturus, aia. lia nemo cogitat, neque credit. laterim tamen in ifta uita quandiu moram traxeris, para se ad multiformes affictiones .

fatta infensibile nel corpo, udi nella mente Crifto che le diceva: Perchè temi, e dubiti tu di raccontare a Fra Giunta tuo Confessore ciò ch'io ti dico? Io che son Cristo nato di Vergine, voglio, o figlia, (cui donerò cole si grandi che niun cuore è capace a penfarle ) che tutti i mici amici abbiano la purità della mente, la verità della boeca, la caltità della carne, la mortificazione de fenfi, e la perfetta ed infeparabile carità: E fiecome io Signor di tutte le cofe, mi abbaffii più di tutto le creature; cost i miei fervi fi ftimino di tutti i più vili, e bramino di effer riputați i più abietti: E se saranno candidi per mondezza di eastità, e rubicondi per amore, farò che le loro lodi fiano nel mio cofpetto fentite; e da me dispensatore di tutti i beni otterran grazia più abbondante, e faran nominati con verita mici cletti. Ml lazno teco de fimulatori, e doppi di cuore, l'opere de quali non mi onorano, ma mi offendono. Mi lagno ancora, come già teco mi lagnai altra volta, de Re, de Potestà, de Governatori de Luoghi, de Giudici, de' Notaj, degli Ufiziali, de' fen-fali, e degli arbitri delle liti. Mi lagno delle male vergini, delle cattive maritate, e delle vedove non buone ; de' mercadanti falfi, e degli empj ufuraj, che faran delle lor offese aspramente puniti; poichè quelli che ricevono in questo mondo la dilazion del gaftigo, faranno gaftigati più duramente in quel luogo, e tempo; in cui le lor voci non potranno in verun modo effer efaudite, ne ajutate co fuffragi di eticchessa. Perchè dunque, o si-glia, il mio popolo mi offende, per amor del quale ho tollerato volentieri le cose or a te riferite, affin di rivocare la lor fen-tenza? Teco ini lugno inoltre de Cortonesi, da' quali son canto offeso che per le loro gravi ingiurie, che giornalmente mi fanno, farebbon degni d'effer foggetti a gran pericoli: ma per amor tuo ho fatto lor grazie grandi, e dopo la tua morte loro ne farò tali, che niun le penfa, ne crede. Frattanto nondimeno, finche tu rimarrai in questa vita preparati a molte forte di afflizioni.

\$. 36. Quadam die Dominica, Margarite eranti & flenti Saluator locutus est dicens. Frater Ubaldus de Colle (50) defunctus est; inS. 36. In un giorno di Domenica, orando Margherita e piangendo, le parlò il Salvatore, e le diffe: F. Ubaldo da Colle (536) Kk è mor-

(4e) Fraire Visalau de Culle. Quefio è quel Fr. Ubaido Gardinoo, del quale in più Luogdi della Leggendon si è fatta menzione, s' fenantamente and 5-3. di quisti Gap, IX. Qui il 3i-gnore rivela a Mariphenta, che detto Religione essendo morto, era gia entrato nella gloria del Betti, dore (coume diccin and 5-3. or citato) la Regna del Ciclo avengi preparata man gio-Betti, dore (coume diccin and 5-3. or citato) la Regna del Ciclo avengi preparata man gio-

If intrauit gaudia paradifi , & parum poft , quedam persona dejuncta oranti apparens, postulauit humiliter fuffragium opportunum, dicens: Ora pro me, diecta Dei, deputato Supplicits afflictiuis. Nunquam enim quandiu uixi, gu-flare uolui quam dub is est Dominus Deus nofter ; fet in rebus mundi , & uxore mea creatorem offendi; tum ratione ernamentorum , de quibus coram hominibus gioriabar; tum ratione miferorum folatiorum, que cum ipfa que erat mea caro sufcepi: Unde dicas ei, dilecta Dei , qued mundum Spernat , & folum fuum diligut redempterem . Hiis precibus terminatis, dixit iterum ei Dominus; substine patienter tuos murmuratores; & de acceffu quem fecifis ad cellam hanc (31), quantum placuifti michi oftendam tibi: In qua essam multas confetationes, & tribulationes te noueris fufcepturam; & in exemplum patientie tibi me pono, quia de meis fudoribus, atque uilitatibus mulii fa-Bis, Apoftoli mei pluries quam Scriptura in-Anuet . murmurarunt dicentes : Cum que fumus? &, ad quem uenimus? Idcirco sterum dico tibi, tolera patienter tuos murmuratores.

5. 37. Quidam nobilit innerti in nifermitate transfere certificate, quie multi ratione empireri subchui peccata fun, recommendatum territore tempireri subchui peccata fun, recommendatum territori del presentatione objitutorio. Gaixin circumia configierem recepto. E abplicato effectiva interna del pour trestoja eff. Murgaritano, quod se unuori imperieri a Domino, and est ferem filiato corporati Christi acceptora funcamentali funcioni periodi contratori a del proporati Christi acceptora funcamentali funcioni delle delle qualitati Christiana delle contratori filiato configiente Christiana Christiana filiato in territori delle contratori filiato configiente delle contratori filiato configiente contratori filiato configiente delle contratori filiato contratori filiato contratori filiatori contratori filiatori contratori filiatori contratori filiatori delle contratori filiatori c

è morto, ed è entrato ne' gaudi del Paradito. E poco dopo una certa perfona defonta apparendo a lei mentre tuttavia orava, le dimandò umilmente opportuno fuffragio: dicendo: Pregate per me, o diletta di Dio, che fon deftinato ad afflittivi supplizi: Perocche finche viffi mar non volli gustare quanto è dolce il nostro Signore Dio: ma nelle cofe del mondo; e nella mia conforte offefi il creatore; si per ragione degli ornamenti, di cui mi gioriava in faccia agli uomini; sì per ragione de'meschini traitulli che presi colla mede-fima mia compagna: Onde direte a lei, o diletta di Dio, che sprezzi il mondo, e folo ami il fuo Redensore. Terminate quefte preghiere, diffe a lei nuovamente il Signore: Soffri con pazienza i tuoi mormoratori : E circa il tuo accesso a quelta Cella (51), ti mostrerò quanto in ciò mi piacelti: Nella quale ancor ti fia noto, che ficcome fei per ricevere molte confolazioni, così ancota molte tribolazioni. Per efempio poi di pazienza ti propongo me fiello: poiche di mie fatiche e fudori, e delle villanie ed infulti a me fatte, i miei Apostoli, più volte di quel che la Scrittura lo accenni, ne mormoraron dicendo: Con chi fiamo noi? e a chi fiamo venuti? Perciò ti dico di nuovo, tollera pazientemente i tuoi mormoratori.

§. 37. Un certo Giovane nobile coftituito in graviflima infermità, non votendo in verus modo confessare i suoi peccati. fu raccomandato dalla madre piangente a Margherita, affinchè colle lue orazioni lo liberaife dalla durezza di cuore. La quale dopo breve spazio di tempo confortò la madre per rapporto al figlio nell' impeniteuza oftinato, e dille a lei: Andate, ed a lui conducete il mio Confessore, perche umilmente fi contefferà. In fatti il Giovane ricevette con gran rifpetto il Contellore, e fu da lui confellato ed atlotuto. Ma perchè aggravaudofi la maiattia, il Giovane non chiedeva il Viatico, la madre tornò di nuovo a pregar la pietota Margherita, perché le impetratfe dal Signore la grazia, che il di lei figlio prima di mortre ricevelle il Sagramento dei Corpo di Critto. La quale etiendoti metfa nuovamente in orazione pel detto Giovane, adi Crilto che le diceva; Quella donna che ti ha prega-

lier

rions Sede. Dal cantefin poi di questo sieno 5, 36, rilevani, che accedde la di ini morte peca dopo che Merghettie ren pusata sila terta Cella, ciche sui Anno 1836. (51) de atesfe quem fesifi ad estam hore. La Cella, che qui sa nomana, non al dubita, che sia la terra presso la Rocceji a cuma a Cortona.

6. 38. Quando credebat Dei famula Margarita recipere nout confelationis fignum a Do. mino, dicebat prius intra fe: Quid michi da-bit Dominus nunc? De qua meditatione redarguit eam Saluator dicens : Cur niteris extimare fapientiam infinitam? Nunquam imponere audeas operibus meis finem. In nulla fui parte, men tangas opera perferuptando. Si autem mis pertingere ad id quod optas, curre per miam eruris; & inde fecure uenire poteris ad dona maxima que expedas: Et in hac tua fimplicitate ideo te non deferui, quia fitis quam habei de mea gratia te ex ufat . Ropo te quod omni die Spesialem facias reuerentiam laudum bento uirgini fancto Joseph deustiffimo nutritio meo; quia beatt mundo corde quoniam ipfi Deum midebuns . Et tunc oftendit Margarite opera bena humani generis tepide facta, & semiplene, cum defectu & negligentia; & quamuis tam imper. fecta fint, ader per in linationem mifericordie dernas michi locum in anima tua, in qua fe. dere wolo? Et Margarita respondit : Domine, parare locum nec fcio, nec trales fine usbis: Et cum hodie dies ueneris fit, in qua fentire deben quod fenfifti, deben me affligere in meditatione tworum uninerum que portafti . Ad quod uerbum Christus respondens ait: Quousque in terra meratus sum, una die in corpore confolationem perfestam non habui; & tamen amicus meos fepe fentire facio paradifum & remiem in hac uita. Rt Margarita respendit: Quid eft, Domine, quod in mente retinere non bollum tam alta dena, que tua concedit michi

10

1.

(P

100

b

17

(0)

200

100

111

to con trata fede pel fes fillolo, note degra d'imperzar ciò che domada; perché non ha certifipolto s' doni di mitirarodis, che con tenta abbondares to le avea concedelli Tuttavia per son amore le concedo is grazia che ha dianadata. Cod simolato da lei, chiefe da per le ftefini il Coppo di Crilla. E diffe a Margherita suovamence il Signore: Qualuaque mio fervo che comunica collo perfone mondare, fe temer non vuole la lor familiarità, son porti feco occidio verrina di cemere; nat mor mio, di me foltanto pesfando, patlando, e disclusade pariner.

S. 38. Quando la ferva di Dio Margherita eredeva di ricevere dal Signere un qualche fegno di nuova confolazione, diceva prima tra fe: Che cofa mi darà quefta volta il Signore? Della qual meditazione il Salvatore rimproverolla dicendo: Perchè ti sforel tu di mifurare e fottoporre al tuo giudizio la fapienza infinita ? Forfe prefumeral d'imporre i contini alle opere mie? Bada di non toccare in veruna fua parte l'opere mie con efaminarle. Se poi bra-mi di giugnere a ciò che defideri, cammina per la via della Croee; e per tal via potrai glugner ficuramente a confeguire i deni maffimi ehe tu afperti. E in quefta tua semplicità, intanto non ti ho abbandonata, perché la fete che tu hai della mia grazia ti feufa. Gradirò pol che ogni glorno tu renda speciale omaggio di lodi al beato Vergine S. Giuseppe divocissimo mio nutrizio; noiche Beati i mondi di euore. mentre effi vedranno Dio. E allora mostrò a Margherita l'opere buone del genere umano fatte tiepidamente e femipienamente, con difetto e con negligenza; le quali febben fono tanto imperfette, tuttavia per inclinazion di miferieordia fon da Dio accettate. E diffe a lei Gesh: Perchè non mi adorni un luogo nell'anima tua, in cui voglio rifedere? E Margherita rifoofe: Signore, to non fo, ne posto preparar questo luogo fenza di voi: Ed effendo oggi giorno di venerdi, in cui debbo fentire eid che fentifte voi, debbo per confeguente affliggermi, meditando le voftre piaghe che portafte per me. Alle quali parole Crifto rispendendo le diffe: Finche o mi trattenni in terra, non ebbi nel mio corpo neppur un giorno di confolazione perfetta; eppure a miel amici fpesso fo fentire in quelta vita il paradifo ed il ripolo. E Margherita ripigilo: Che cola è, o Signore, che io non pollo ritener nella mente i doni canto fublimi, che la voftra

lar.

largitas? Et Dominus respondit : Idea tibi hoc arcidit, quia-fitis tua cogit te currere 'ad confolationes alies, quas habituram te credis; Ro. po te iterum, atque mando tibi, ut per te laudetur continue Mater mea Vargo immaculata . Nec te feci hodie respondere status suppliciorum meorum, us pollulas; fet illi gaudio dies, in quo posui per redemptionent mei farquinis humanum genus . Que quidem dies fuit dulcier homini oruni die. Et iterum dixit Dominus ad erm: Volo quod doleas de tempore, in quo me offendifli . Et Margarita responait : Domine , fi cornut meum magnum effet, ficut eft maclina mundialit . & totum liquefieret in lacrimis . & fudore fanguinis, pre dolore injuriarum, quas intuli unbis, non poffem minors offenfe plenarie respondere: & tamen doleo. & femper dolere defidere, quantum michi con edere digna .. bitur gratia tua. Que tanta mox fuit repieta dulcedine, ut pre admiratione diceret Salucto. vi: Quomodo pofsunt, Domine, onnes exercitus beatorum, qui funt in patria coram te, eam: Ita poffunt ficut largitur eis uirtutem curinlitas mea. Et ifte gradus pro fue modulo Similatur fatui Johannis euangelifte, quando uidit ineffabilia. & de illo ftutu remanfit ei tantum lumen, quod fuit paratut docere totum orbem , & omnibus Ecclefits de me feribere comofe: Hot autem ei de mea curialitate dona. ui, quia tempore passionis mee dubitauit de me . Et Margarita respondit: Domine, nunquam in predicationibus her audiut, quod feriptura ma hec diceret. Et Dominus ad eam; Si feri. piura mea, difispulorum dubia per omnia pofurfet, etfi quibufdam furffet utile, matis uero aampnofun. Et cum oftenderet fe uelle terminare fermonem, art Margarita ad Dominum: Domine, non permittas me feparari a te. Cui dum Christus diceret, quod a gratia eius nunauam fepararetur, tanta fuit repleta cum nouo olere du'scame, quod in celum anima traliebatur . dicens : Domene, tue humiliter Jugg'iro maieftati, qual emmum carda hac duicedine repleas; quia fi te guitauerint, nunquam tuam prejument offendere mareftatem .

munificenze a me concede? E il Signore rapofe: Intanto quelto ti avviene, perche la tua fete ti ipigne a correr dietro ad altre confolazioni, che tu credi dover avere. Gradirò in oltre, foggiunfe, anzi ti comando, ehe da te fia lodata continuamente la Madre mia Vergine immacolata, Non ti ho poi oggi fatta currilpondere allo stato de miei fupplizi come chiede. vi; ma a quel gaudio in cui posi nel giorno di mia Passione, mediante la redenzione fatta col mio fangue, il genere umano: esfendo stato quel giorno per l' uomo d'ogni altro giorgo il più dolce. E di più a lei diffe il Signore: Voglio che tu ti dolga del tempo in cui mi offendesti. E Margherita rilpofe: Signore, fe il mlo corpo foile vatto quanto la macchina del mondo." e tutto quanto fi ftemperaffe in lacrime, ed in fudor di fangue, pel dolor delle la gurie che vi ho fatte, non potrei corritponder pienamente alla minor offela: e nondimeno mi dolgo, e fempre bramo dis dolermi quanto degneraffi concedermi la grazia voftra. E qui fu tolto Margherita" ripiena di dolcerza si grande, che per la maraviglia diceva al Salvatore: Come posfono, o Signore, tutte le schiere de Beaner la vostra dolcezza? E il Signore a lei: Lo possano in quella guita che la mis affabilità ne dà loro la forza. E questo grado, foggiunfe, è fimile nel fuo modo allo stato di Giovanni Evangelista, allorche vide cofe ineffabili; e tanto lume rimafe in lui di quello stato, che fu reso abile ad ammaeltrar tutto il mondo, ed a feriver di me copiofamente a tutte le Chiefe: E ciò concedetti a lui per mia mera benignità; perchè nel tempo di mia Passione dubito di me : E Margherita rispose: Signore, non ho mai udito nelle Prediche, che la voftra ferittura dicesse tali cose: E il Signore a lei : Se la mia scrittura avesse posto tutti i dubbj de' discepoli, sebben per alcuni sarebbe stato utile, per molti nondimeno farebbe ftato dannoto . Ed avende mostrato di voler chiudere il discorso, Margherita diffe al Signore: Signore, non permettete, ch'io mi fepari da voi. Cui dicendo Crifto, che dalla grazia di lui non farebbe ftata feparata giaminai, iu ripiena con nuovo odore di tanta dolcezza, che l'anima fi fentiva tirata in cielo, dicendo: Signore, umilmente fupplico la maefta vofira, che di quelta dolcezza riempiate i cuori di tutti; perche fe vi gutteranno, non mai prefumeranno di offenuere la voftra macfta.

6. 40. In illo tempore gundam mane, pane uite deuote recepto . audiuit Christum in anima conquerentem de iniuriis a pecentoribus perpetralis, & dicentem: Conqueror tibi de illo innominabili uitio, quod in mea natiuitate puniui. Conqueror de coniugatis, qui ma-trimoniis tam uitiofe uluniur, quod non uere coniuges, fet adulteri nuncupantur. Conqueror de uana gloria nouiter adjuuenta in indumentis & aliis ornamentis, que funt occafio lucrorum illicitorum, & faciunt intuentes peccare mortaliter, ymaginationes immunditie inforum mentibus imprimendo: Et ideo de hujusmodi lo-turis, ornamentis, & ligaturis sepe mortaliter me offendunt: nam in facie fun ferunt audaciam, & arma fathane, necnon in cordibus recondunt opera peffimi ducis, 13 temptatris: & hinc oft, quad non folum corum cogitationes, locutiones, & opera terminantur ad ipfum fet inde eritur, quod eorum orationes, peregrinationes, elemofine, ac teiunia, cum ceteris bonts operibus, minime michi placent. Conqueror de falfis potestatibus, terrarumque rectoribut, qui non dirigiont ocalos recte intentionis in Deum; fet intuentur cogitatione obliqua ad famam propriam , & pecuniarum thefaurum acquirendum: Es de centum hodie non inuentes

5. 39. Dopo la Purificazione di nostra Signora, ricevuta Margherita la Comunione, udt Crifto che cost le diceva: Ne' tuoi defideri tu ti affatichi, ed io pure mi affatical; ma la tua fatica non farà finchè vivrai conosciuta a pieno; bensì dopo il tuo fine faranno efaminate l'opere tue, e faranno frutto; e tu delle tue fatiche riporterai tanta gloria, quanta le menti umane non faprebbon penfare. Dirai al mio fervo tuo Confessore, che circa il tuo ritorno alla Cella di fopra (52) non dubiti; poichè le mormorazioni che dagli altri fi faranno di te, tacciandoti di leggerezza d'animo, per parte tua faranno orazioni; ed ivi faro teco, e ti compartirò i lumi opportuni , fenza le confuete locuzioni . Di anche al mio fervo, che non s'ingerifca mai in far grandi restituzioni, se non

in quanto al contiglio.

6. 40. In quel tempo, ricevuto che ebbe una mattina il Pane di vita, udl Crifto nell'anima, che fi lagnava delle ingiurie a iui fatte da peccatori, e diceva: Mi lagno teco di quell'innominabile vizio che lo gaftigai nella mia Natività. Mi lagno de'conjugati. che tanto viziofamente ufan del Mitrimonio, che non veramente conjugati, ma piuttofto adulteri fi dovrebbon chiamare. Mi lagno delle mode vane novellamente introdotte nelle vetti, e negli altri ornamenti, che fono occasione di guadagni illeciti; e fan peccar mortalmente i riguardanti, imprimendo nelle lor menti immaginazioni d'impurità: e perciò con quelti lifei, ornamenti, e increspature di crini fpello mortalmente mi offendono, perchè nel'a lor faccia portano la burbanza, e le infegne di Satanaffo; come pure nafcondono ne'lor cuori l'opere di quel pessimo duce e tentatore: E quindi è, che non folamente i lor penficri, le lor parole, e le loro opere fi riferifcone a lui; ma ne pafce ancora, che le loro orazioni, pellegripaggi, limolice, e digiuni, coi rimanente di loro opere anche buone da me non fono gradite. Mi lagno de' felfi Potefta, e Governatori de' Paeli, i quali non dirigono gli occhi d'una retta intenzione in Dio; ma con mire storte hanno soltanto in vista la propria fama, e l'acquifto di un teforo di pecunia: E in oggi di cento non troverali

emum 9

(51) de represe ses ad cultum soneieres. Qui redeci chiaro, che il motivo, che ebbero l'Padri del Laptolo di Siena di dabitare di Mangheitia, e di limitare priccia Fr. Giunta le visite da Britile, era quello, che accenamon nella nota 6. fopra il Cap. V ; cioè la leggerezza, ed incoñanza, che in Lei compurva nel pussare, e moto più nel ritornarz, dopo che n'era fiara ritornafetta via, alla Cella più volle megentrata premo la Roccia.

www. qui ius fuum alteri tribuat, fine obliquitate. Sine igitur pro dictis caufis, uel ratione partis, seu carnalis attinentie, scruptan-tur leges, & dolos nouos inueniunt, ut deci-picatt, & opprimant innocentes. Conqueror de Notaris , qui offendunt me, addendo, alteran do, minuendo, differendo, de hiis que audiunt in testamentis, & aliis contractibus: Qui crudelitate rigidi, non compattuntur uiduis, orphanis, & pupillit; set soium pecunie cumulande intendunt: Et hec est ratio, quare conficiunt in iniuriam meam instrumenta fenoris, & in iufte acquirendorum. Conquetor tibi de prauis Confiliariis, qui particularibus & prinatis amicitiis capti, comunem utilitatem impediumt. & non desendunt: & fi aliquando pro reip:blice utilitate widentur loqui, hor ideo fideliter agere fe oftendunt , ut laus & fama poften in corumdem comodum convertatur : Quare verba enrum fub colore liciti proferuntur, ut etiam collegat opprimant, & in contemptione confundant, majorem legalitatem ad comune bonum monftrantes, opera uero nulla. Conqueror tibi de Nuntui omnium curiarem, qui fimilantur eis qui exuerunt me in paffione mea, defendensio pro mero falfum; uiduis, & pauperibus, pupilit, EP orphanis non parcentes. Conqueror tibi de Mercatoribus faifis, qui menda iter & fine lepe discreptionis lucrari volunt; & rerum uitia etiam in herbis occultant. Conqueror de uen. dentibus panem, & uinim, ceram, & s'eum, pannum, rep:, & alia quecunque uentunt, cum malitia, & proximorum deceptione; & de hiis qui uendunt mala pro bonis. & infirma pro lams . Conqueror & de hits qui uendunt tritium, falem, & eleum; & de artificibus omnibus, & de hiis qui offendunt in ponde e & menfura. Conqueror maxime tibi de hrit. qui ementibus, uendentibus inuident, & odiunt ( odio habent ) ementet ab aliis, quam ab ipfis. Hii omnes, si non se converterint ab hiis uitiis, ita multiplicabuntur eis adversitates, qued uix eas poterunt tolerare. Nam merite hec fient, cum ego Dei Filiut fubstinuerim pro eis tot werba & werbera; & ipf pro me no. unt unum friummede uerbum pati. Et quare hoc? Quia en ma fimm fpeculum non attendunt, un foio, che faccia giuftizia ad un altro fenza qualche storto fine. O fia dunque per ragion delle ftelle caufe, o per ragion della parte , o della carnale attenenza, feratinano le Leggi, e inventano nuove trappole per ingannare ed opprimere gl'innocenti. Mi ligno de Notaj, i quali mi offendono, con aggiugnere, alterare, diminuire, differire sicune di quelle cofe che fentono ne Tellamenti, e negli altri Contratti; e crudelmente duri non hanno compaffione alle vedove, agl'orfani, a' pupillis ma fono unicamente inteli ad ammaffar pecunia: E questa è la ragione perche fanno con mia offefa, degli strumenti d'usutivi Configlieri, i quali prefi delle amicigic particolari e private, impedifcono, e non difentiono il ben comune: E fe qualche volta fembrano parlare in vantaggio del Pubblico; intanto mostrano di operar fedelmente, perche la Inde e la riputazione ridondi alla fine in vantaggio e comedo di tor medefini: Laonde le tor parole e fentenze fi proferifcono fotto color di lecito, per opprimere, e confondere in occalion di contralto anche i Collegin; moftranio effi pel co nun bene maggior acbire veruna opera. Mi suno teco de Pro-curatori e Referendari di tutte le Curie, i quali fi afformigliano a coloro che mi spoiarono nella mis Pillione; difendendo il falfo per vero; nos perdenandols alle vedove, a' poveri, a' pupilli, ed agli orfaci. Mi lagno de' Mercadanti bugiardi, i quali mendacemente, e fenza legge di diferezione tirano a far guadagno; ed occultano i vizi delle cofe anche nell'erbe medefime. Mi lagno di quei che vendono il pane ed il vino, la cera, e l'olio, il panno, il cefe, ed altre cofe, che essi ven lono con malizia ed inganno de' proffimi : come pure di quel che vendono merci cattive per buone, ed infette per fane. Mi lagno ancora di quelli, che vendono il grano, il fale, e l'alio; e di tutti gli Artefici , e di quelli che fon mancanti nel pelo e aella mifura, Mi laggo teco principalmente di quei che hanno aftio a compratori, e venditori, e odian quelli che comprano da altri piuttofto che da loro. Tutti quefti fe non fi emenderanno de' loro vizj, faran talmente multiplicate le lor difgrazie, che appena le potran tellerare. E tali cofe loro avverranno meritamente; avendo io Figliol di Dio fostenuto per loro contumelie e percoffe, ed essi per me soffrir non vogliono una sola parola. E perche ciò? Perche non attendono a me che son loro specchio, ed worken predictionis nec audire contemposet, instantes hojts antiqui chos, allu, G'unica-tates. Dicu than ulti magno G'apienti Fe-restino, qui de fue pufiliaministes conquifus 4], quoi ne pernaje, non ideum aci sui pertriam deprimendan; fet ut difensatur ad meditationem affonti mec, G augmentum gratie; mec horresi laborare pro me, quia non re-cufaui pri difensi etai datire destrut laborare confusi pri difensi etai datira destrut laborare.

5. 4.1. Peix Chriffs founds Margarita, que mais udeut pre comern indepent per menta under prematica des internalis, utilità code abfentum homismo migram, all singer retredentiva patterna migram, all singer retredentiva patterna ficultata; if et realitam eft, quel hie rest fauta homismo acareum. Hate ficultat per adaut homismo acareum. Hate ficultata, ella est per la lacia per adauta, ella est per la lacia per acareum, quel distributation, acareum, quel distributation de la lacia del l

5. 42. In Vigilia Beatl Johannis Baptifle, tem fibi . Filia, tibi dico, qued ego fum pafter bonus, qui custodio, & cognosco oues meas. Jocundare, filia Jerusalem, cum Fratribus tuit, qui sunt in ciustate superne glorie, & exilarantur de aduentu tuo. Es dico tibi, quod tu eris unum speculum in uita eterna omnibus peccatoribus : Ne effe namque eft, ut mifericordia mea demonstretur in celo & in terra. Et ficut in die tudicii diuidentur iufti ab iniuftis, ita coonofienter tunc peccatores, qui receperant a-me gratiam, ab altis iustis. In die illa iocumdabuntur omnes, qui ad uocem fame & prefentie tue, fecerum penitentiam, de laboribut tais, & penis, quas modo pateris. Tu es in-credula, que non credis quod de te possim sa-cere uas purssimum. Ad quod urbum respon-dit Margarita, dicens: Certa sum, Domine mi, qued nil impossibile est sapientie, potentie, & bonitati tue. Tamen impossibile michi uide-Bur, quod aliqua creatura poffit respondere ciaritati, & magnitudini bonitati tue, & quod michi, que fun tenebra, inclineri . Tune pe-tatir rez. & magifter Margarite respondit ai-cen: Necistud est impossibile miericordie mee; quia non es prima, cui meam mifericerdiam Jum largitus .

hanno a fehifo di udire la mia parola; feguitando gi inganoi, le aisola, ed i voleti dall'antico avveriario. Dirai ancora a quel grande e dotto Fiorentino, che teccio gli no permetio, non 160 per abbatfaro la più inperiore i anche pretetare la più inperiore i anche pretetare i più inperiore i anche pretetare i più inperiore i anche pretetario di più inperiore i anche pretetario di più inperiore i anche pretetario di più inperiore i anche per la ricurere aumento di grazia: ne lo fopaventi li faticare per me, perche non ririculai di collerare dure fatiche per lairiculai di collerare dure fatiche per lai-

§. 4a. La felice ferva di Criffo Margherita, che per amore fie muint a couli che tatto vede, dopo un breve intervallo di tempo, vide i cuori degli uoni demi elloriti, che bolicado a guifa di finaloctica di consegnita di consegnita di velato, che quelto frecho, la quanto acresuma permello raifornigliata allo fipectulo divino, fia detto altro. Tia fei in di per parte mia, che fiano perfetti, in i per parte mia, che fiano perfetti, in quanto alla raggione, alla miericordia, e

alla giuftizia.

S. 42. Nella Vigilia di S. Gio. Battifta. ricevuto che ebbe il Corpo del Salvatore, lo udl dire a fe: Figlia ti dico, ch'io fono un Paftor buono, che cultodifco, e conoico le mie pecorelle. Rallegrati, o figlia di Gerusalemme, co'tuoi Frati, che iono nella Città della fuperna gloria, e fi rallegrano di tua vicina venuta. E dico a te, che tu farai uno specchio nella vita eterna a tutti i peccatori: perocchè è necelErio che la mia misericordia si dimoftri in ciclo ed in terra. E ficcome nel giorno del Giudizio faran feparati i giufti dagl'ingiusti, cost faranno conosciuti allora i peccatori, che da me riceveron grazia per giuftificarli, dagli altri giufti. In quel giorno poi gioiranno di tue fatiche, e delle pene che ora foffri, tutti quelle che alla voce della fama e prefenza tua fecero penitenza. Ta fei un incredula, fo puriffimo : Alle quali parole rispose Margherita dicendo: lo fon cersa, mio Signore, che nulla è impossibile alla sapienza. potenza, e bontà vostra. Tuttavia mi sem-bra impossibile, che alcuna creatura possacorrispondere alla chiarezza e magnificen-21 della voltra bontà, e che a me che fontenebra non isdegnate abbassarvi. Allora H Re di pietà, e Maestro di Margherita. rispose dicendo; Neppur questo è impostibile alla mia mifericordia; non effendo tu la prima, qui la mia mifericordia dispenfai largamente.

5. 43. Die quinto menfis Maii (53) poft corporis Christs comunionem, audiuit eum dicentem fibi: Dico tibi, filia, quod di i facias Ebiscopo Aretino, ut deserat omnes slipendiarios, ques resmet de rebus Ecclefie, que funt pauperum, & fotietates divisionum Tuscie, quia debet este pater comunitatis & paris. Det quod deserat expensas, quas elassis temporibus serit in Romana curia, & confina confanguineorum, quibus tautum credidit, & humiliter veniut ad opportuna. Deferat illicita lucra, que fiunt in eius curia, que debet effe domus mea, ubi oennia licite dari & recipi debent. Dic ei quod deserat guerras, quas familia eiut ferit de con-niuentia cius. Dic ei quod ipse credit iura sui episcoputus ampliare; fet augere non poterit, nec feruare, fi contra meam wo'untatem incef. ferit. Dic ei quod ideo guerram inuenit, quia fuit & magne tempore wixit in displicentia mea . Die ei quod diligenter fruptetur uite regulam, quam quilibet seruare debet Episcoput; & certus fit, quod nullum episcopalis regule capitulum observauit; quia in hiis que iusta funt ordinate non uixit. Die ei, quod fuit occafio, quod matres comburerentur cum fuis filiis, quos tam caro pretio in paffione redemeram: ut non expectet, quod ego permictam in trare ignem in palatio rordis fui; contra quem, postquam intraverit, non poterit appellare. I. deoque fine dilatione cum hominibus pacem facial .

S. 44. In ingresse mensti Man, underinn die, reetzb. Domme Sakadre, qui neminne unt perire, quiditi eun dierntem stil. Dit tetrum, stile men Essiono Artiture, quat castire sum stile men Essiono Artiture, quat castir sui Enstiepontur, que debent erdinari ad pacem, se men sindem, non ordine more prisson ag guerras, Es ecciones christicarum; qua multa aminna di nipremum missi, occissone titt. Die, ut recordetur presti, quad a Senensibut

§. 43. Il quinto giorno di Maggio (53) dopo la Comunione del Corpo di Critto. lo udi Margherita parlare a fe, coal di-cendo: Ti comando, o figlia, che tu fac-cia dire al Vescovo d'Arezzo, che la fci andare tutti gli stipendiati, che mantiene co' beni della Chiefa, che fon de' poveri; e che cesti di entrare in lega colle fazioni che dividono la Tofcana, dovendo egli effer Padre della Comunità, e della pace. Fagli dire che latci le spese che affine di foltenersi, fece ne'tempi addietro nella Curia Romana; ed abbandoni i configli de' fuoi parenti, a quali tanto deferi figora, e che umilmente fi porti a te; ed io ti darò per lui de'configli retti, ed opportuni. Lasci i guadagni illeciti che si fanno nella fua Curia, la quale effer dee mia Cafa, dove tutte le cose debbon darfi, e riceversi lecitamente. Digli che lasci le guerre, le quali fece la fua famiglia colla di lui concivenza. Digli, che ello crede di ampliare i diritti del fuo Vescovado; ma non potrà aggiugnerli, nè confervarli, le vorrà camminare contro la mia volontà. Digli, che intanto fu impegnato nella guerra, perchè fu e ville lungo tempo in difgrazia mia. Digli, che elamini con diligenza le regole della vita, che offervar dee chiunque è Vescovo; e sia certo che della regola episcopale neppure offervò un fol capitolo; perchè non ville ordinatamente in quelle cofe che giuste sono, e di dovere. Digli, ch'ei fu cagione, che fossero bruciate le madri co' lor figliuoli, che io a al caro prezzo avea redenti nella mia Passione: onde non aspetti che io permetta, che entri il fuoco nel palazzo del suo cuore, contro del quale, dappoiche farà entrato, non potrà appellare. Perciò fenza dilazione faccia pace cogli uomini.

A.4. Il giono undecino di Margho ricevuto che che Matgheria il Sponore e Salvator noffro, il qual non vvole che alcuno perfica, i o vud dire a fez Di o mia ficario il disconore di consensario di cons

rt-

(cc) Die mainte Menfi Maii. Quanto si riferifice rivelato a Margherita rapporto al Vefcovo di quetto, e ne dute siusequenti §5, accad te dal di 5, di Maggio a tutto di di 1. di di di 1. di 1.

recepti, propher quod multe anime preterunt. Die ei, quod funt Terce in gerrit; occasionel pui; Es pacem facial sine no-a, ui ber eam disponatur ad meam pacem. Dieta ei, quod nune inuitationem meam recipiat, qual si non receperit dum erimisti cupiet hora recipire, in qua nullatenus poterit inumrite.

S. 45. In kolmelli Youti, poff comuninem, fightle locuse II Dommin Morgarie diener: Ego fun panis sius; E qui manhacumert se Ego fun panis sius; E qui manhacumert se Egofopo Aretino (54), qui adauterium sudd. Egofopo Aretino (54), qui adauterium sudd. adaptinose, quad de cite quera i. 50 mil et ter ei; E fo peticis, dabo it. bjet manque fiperum impatrantion uestim deliberam. Extensi et erationalmo uestim deliberam. Extensi di prodermi, cite ulurari gli. Et de cit, quad aliquem impatrantion uestim deliberam. Extensi et erational deliberam. Die tierum et quad stife non essenti tia fibi mesa Estefata in animarum seculum delibera, quade fillutti procuratur; riculum delibera, quade fillutti procuraturi, prisulum delibera, quade fillutti procuraturi, testa succhalum delib fondi: (Et situme litati.

vette dal Senefi, a cusion del quale perirono molte anime. Digli che penfi feriamente, quante Città e l'erre fono in guerra per ilua cagione; e che fenza indugiofaccia la pace; onde per esta fi disponga
a far pace con me. Gli disi che accett
ora il mio invino, perchè se non lo accetcerà mentre lo invito replicatamente, bracerà mentre lo invito replicatamente, bramotora il accettario in quell'ora, in cui non
motora il man modo averto, aè ritravario.

S. 45. Il di primo di Giugno, dopo la Comunione, tofto parlo il Signore a Margherita dicendo: Io fono il Pane vivo: e chi mangerà di questo pane viverà in eterno. Di nuovamente, o fi dia, ai Vescovo di Arczzo, (54) il quale chiede ajuto da tutte le parti agli uomini per difefa del fuo Vescovado, che lo cerchi dal Cielo, e non dalla Terra; e fe lo chiederà a me; glielo darò. Perocchè egli confida nelle orazioni fatte per lui; ma quanto fian ner giovargli, lo vedrà tra poco. E digli, che per impetrare il perdono de fuoi misfatti non differifca per amor mio, che fon Criflo Figliolo di Dio vivo, di confermare il Titolo della Chiefa di S. Bafilio . (51) Digli ancora, ch'ei non ha tanto icrupole di colcienza nel conferir le Chiefe con pericolo delle anime allorchè illecitamente fi procurano, quanto mostra di averne contro la conofciuta mia volontà, nel confermare il Titolo di detto Santo. (E qui il-luftrata Margherita da lume fuperno, ordino a Ser Badia, (56) che fosse data la LI

ser-

(4) Briton Aretina, Non arendo il Velcoro d'Arcino Goglidmino preditato degli avvisi da ugli dal Signore per uncuto di Nitgiritta, fini mitienamente la viria section in guerra a Campudido presso l'eopì in Cafenino il di 11. Giugno dell' anno 1189-5; come alquanto più diftifarmente enla nottra Ostertizione VII. Dell' stata di Germetti ecc.

(gr) Armin Randi, Andri I. i. Chain di S. Buillo (di cui dirent) più difficienza nella nodiri. Discrettanne III. Dati 2-lui di Para Murari I para Bang più Rai già filta difficire (come si ha nell' Appendice il Tum. e. degli Annili Camilodeti dil anno 116-) di Monaci del Monatro di First, o si si di S. Bidio, nel luogo presso illa Rocce di Corrino (ore anche fin la terna Colla di S. Marpharin) in tempo ciè tra Vederor di Artica Giroltano I., che governo la Babitanti I della Camilo di Rai di Rai della Camilo di Rai di Rai della Camilo di Rai di Rai della Camilo di Rai di Rai della Camilo di Rai di

Estendo quell' Chicla rinatt diroccus nell'invasione, che di Corosa avvia fatta pli Arctial nel 1233, Mugherita branava di faira niediscare (il che infatti ciegan nel 1300. Collega nuesta d'Ildebradino Velcovo d' Arezzo fuccessore immediato di Gegitchimo); e perciò ne fece ella in quell'anno 1380, avanazi le llanze per l'approvazione ai Velcovo Guglielaino; Ma quelli dificultando di condefender alla Supplica di Margherita, il Signore lo ta avvija-

re, che per ottenere il perdono del fooi peccuti, non più reulta alla divina sua rolonia, che il ra baltanessene finti conodicire di voigre dei divo Velevo sula approvazione. (59) infig. ser padro. Dicendoni qui, che Margherita ordinò al Secretare Ser Basia (no Capeta del Basia) di dura al Gouranno del Franti Milmonia tenera parte delle revolte della divolta conodicire al la fina di dura al la rede, che il Monota di S. Egido nel concedere a lei i sia terra Cella cona. della contra di S. Basilio; al rede, che il Monota di S. Egido nel concedere a lei i sia terra Cella cona. della contra di Capeta di

teria per amiam intelium dile Ecclife detaru Gunerit Fratum Miram de Cretara, Cantul Ordeni erat Jahita (F. oblia). De etam petatu Ordeni erat Jahita (F. oblia). De etam petatu (F. etam) petatu (F. etam) petatu agert, fi deleveri (A)iri Jan, quam mandatum mem unde, quad impetat, (F. ah ilip prout, qui me multum offendit, Epifenput Jil etam, indica que de para juli etichia offengiand, a un feta quad dem mituates in cue esa, unde expeliere ma petatu juli etichia public Eccupilicia, unde potetto confidirate.

6. 46. Feria tertia poft Dominicam tertiam in Quadragefima, recepto feruenter in cordis hofpitro Saluatore, audiuit eum dicentem fibi: Filia, religiofi clamant ad me, & tu fimili-ter clamare & flere debes immins michi fa-Bas . Ad quod uerbum , Margarita feinfam redarguens , dixit ei : Domine , nec inturias , quas intuli & infero uobis, ploro; nec pro islis, quas ab aliis continue substinctis, ingemisco: finn enim uelut infant effecta, quia non poffum pati, uel ad medicum feparari a confolationum uestrarum uberibus; nec effe uellem ad momensum fine certo figno uestre dilectionis. Et Dominus ad eam: Nunquam enim me mundus in cruce reposuit, ficut modo. Et dicas Fratri Jun-Be confesori tuo, quod in omnibus que audit fub figillo confessionis, a peccatoribus sum offenfus; & me totus mundus offendit in hiis que legit. Et Margarita dolore plena respondit: Domine mi, paucifima ferutia uobis hodie mundus offert. Et Dominus ad eam respondit: Disas Sacerdosi Badie, quod nec propter timorem, seu uerecundiam, aut tribulationem ali-quam separetur a ministerio tuo (58); & ego infuncam ei lumen cogmitionis, Reddat michi cera parte degl'introit id detta Chiefa al Convento de Frait Minori di Cortona, del cui Ordine era ella Suddita ed Oblata.) Di ancora, foggiunfe Criflo. a Prete Gilio. s (51) che farebbe meglio a Liciar le quello Sano i, fo quelle giula il mio comandamento, voglio che impetri, e procui da quello, che molto un ho offeto nel diffentare le Chiefe del fiu Velcovado: conde fapra, che quando estreto nel fino control de control del control del control conciaria, gli moltrot con ragioni evidenti delle cot el cui dovre controlle

§. 46. Il Martedi dopo la terza Domenica di Quarelima, ricevuto ferventemen. te nell'orpizio di lua mente il Salvatore to usi Margherita che le diceva: Figlia, i Religiofi elclamano davanti a me, e tu dei fimilmente esclamare, e piangere le ingiurie che a me fi fanno. Alle quali parole, Margherita rimproverando le stella, diffe a lui: Signore, io non piango le ingiurie che fect e fo a voi; ne mi addoloto per queste che del continuo ricevete dagli attri: Poiche fon diventata a guifa di un fanciullino, che non pollo foffrire neppur per preve tempo d'eiler diffaccata dalle mammelle di vostre consolazioni; ne vorrei rimanere anche un momento folo fenza qualche feguo certo del voftro amore. E il Signore a lei: Il mondo non mai mi ripofe to croce, come fa al prefente. E dirzi a Fra Giunta tuo Confessore che in tutte le materie che ascolta fotto figillo di Confessione, to son offeso da peccatori; e in tutte quelle cofe ch' et legge, il mondo universalmente mi offca-de. E Margherita piena di dolore rispose: Mio Signore, pochestima servità vi pretta in oggi il mondo. Ed il Signore a lei re-plicò: Dirai al Sacerdote Badia, che ne per timore, o vergogna, ne per qualunque tribolazione, si tepari giammai dal tuo fervizio; (58) ed io gl'infonderò il lume di cognizione. Renda a me diligentemente l'ope-

gnote gn la qui net la inprenione, è se indiscret, con eleggona nei a eno. (§6, a missipières sue, Qui scorgeti il Saccidote ber Badia dellinato dal Signote a feivir Marghenta di Cappellano, e di Confeisore nell'assenza da Cortona del l'. Fr. G.uata, cominciando, come altrore si è goliuto, dall'Ansa 1296.

<sup>(17)</sup> Die ziese positione G. Qui dave B. Tello Intino dice prastiure G., et è credent dorer transcripe, on it è glorie, some in quet renne pratotion familier tra i Contonen. Que Bo Prate Gilio pos pare, da quanto qui i diret di im, che fone il Vierno fortivoso del Vierno del Vierno fortivoso del Vierno del V

dligentius opera fua, & magis folits apponat fundum, ut esprofeat me; & mamis est est parte mes brevellelomen partiatis, funnitie et parte mes brevellelomen partiatis, funnitie et parte mes brevellenem hant, posiquem ammutiantii, adimpleto, fi ad earn furtir fluichfus. This autem, filia comunicabe amorem meum, fi pofulument inform ad pedies requis.

5. 47. Quodam mane, dum Miffarum folempnia in ecclefiis celebrarentur, & Miffam audire non poffet, reclufa contemplari tepit fuper benefitio tam altiffimi Sacramenti diuina dignatione mundo exhibiti , dicens : Omnes membratim nunc artus mei corporis feinderentur . & ego te uidere poffem, que fum in ifta cella reclusa, in tuorum manibus Sacerdotum! Vix uerba compleuerat, & mox anima illa Chriftum anhelanter defiderans, translata eft in quoddam mire pulcritudinis templum, cuius pauimentum erat inenarrabiliter fpetiofum. Ad cuius Altare maius quidam uenerabilit Senex indutus pontificalibus Miffim celebrans, Salnatorem noftrum eieuans, in forma eum gloriofa Margarite monstranit. Ubi etiam ad alind Altare innenem nidit cum portifications finiliter celebrantem. Et reuelatem fuit ei ab An gelo, quod unus eorum erat bentus Petrus; alter uero Johannes eagneelifta (\*). Ille autem qui Margarite fatisfecit ad uotum, de multis eam dubits archana reuelando, que pandere propter fut humilitatem noluit, mire modo ccrtificauit.

l'opere fue, e ponga maggiore flutio del foitio per conferente Ed annuaziagli per parre mis la benedizion della purità, dell' umità, della manifuetudine, della liberatità, e della carità, e dopo che gli avval tal benedizione annuaziata, in l'adempiro, fe per ella fartà tutioficò. At ce poi o figilia, comunicherò il mio amore, se lo dimandersi a pie della Coro-dimanderia pie della Coro-dimanderia pie della Coro-

§. 47. Una martina, mentre fi celebravano neile Chiefe le Mesfe, ed ella non poteva udirla, rinchiufa in Cella cominciò a contemplare foora il benefizio di sì altiffinso Sagramento per divina degnazione conceduto al mondo, così dicendo : Si spezzassero pure e si stritolassero in minutiffimi brani le membra tutte del mio corpo, e potefs'io, che fon rinchiufa in queita Cella, vedervi nelle mani de' voitra Sacerdori! Avea proferite appena queste parole, che tosto quell'anima che ansiola-mente desiderava Cristo, fu trasserita in un Tempio di maravigiiosa beliezza, il cui pavimento era indicibilmente vago. Ali Aitar maggiore del quale, un Vecchio venerando veltico in pontificali celebrando la Mella, ed elevando il Salvator noftro, moltroilo in forma gioriofa a Margherita. Dove anche ad un altro Altare vide un Giovane vestico anch'esfo co' pont ficali, che fimilmente celebrava. E le fu rivelato dail'Angiolo, che uno di quelli e a S Pietro, e l'altro S. Giovanni Evange ifti (\*) Quegii poi che così foddistece alle brome ed a voti di Margherita, rivelandole degli arcani, che ella per umina paiefar non volle, certificolla in modo maravigliofo fopra molti e diversi dubbj.

S. 48.

L1 2

S. 48.

(\*) Telesser Fascelilla. La trisione che qui si nurra avatuti da Margheiris, non vi ha dabhie che sia del su nore delle visioni limangiante, parte per su di combinazione di fopcce la cità precultenti, ca se il Tempo, le Vell post festi e e presentati della combinazione di fopcce la cità precultenti, ca se il Tempo, le Vell post festi e e, ce il care in forma glorido. Deve per arro insurge un darbio, code fe disconsio, che vide Margheita i Sann Apolio I Petro e Giovanni celciorari il Sacrafico della Messa, rezionente in quel cumpo can lo cettoriretto, quatamoque in lugo i rossinita o e finare della Terra, qual e di de qual si ha precenti in fepcie: E la regione di datainre pare che sis, perche fe on avertero in quel carea por qual de Sann Apolio I relatente celebrato, la visione atarbhe fitti illa-faccedere nelle visioni che rengono da Do. Ma la regione di coni duntine è troppo devolte: de la regione de despuis della coni duntine de troppo devolte: de la regione de la coni duntine de troppo devolte. Per della carea con coni pigna sali avvinone insugnati proventicare di Do., preche in verta di diffusa qualisque di sugo, in cui nina gio oggani, purche nino cui regio; coli nepura magnativa di Margherita il Sacrafico redinere ciederato da quel de sessa il Apolido il, mentre rano visiori la quella Terra: conforme bala per la verta della visuore, al appreciatario il farmini qual proporti di provinci por la considerati de la considerati de quella Terra: conforme bala per la verta della visuore, al appreciatario il farmini qual proporti di provinci por la considerati conce, perche vasa volta telisancie coltecto.

S. 48. In eadem fimiliter hora, cum Domino Thefu Christo Minorum Fratrum Ordinem commendaret, audiust eum rif:ondentem , & dicentem fibi: Filia, qui michi placere defiderat , talis effe conetur , qualis extitit dilectus meus beatus Franciscus . In cuius Ordine , quem michi cum tam intima deuotione commendas, nuvquam fuerunt tot sancti homines, quot hofimt in eo, suis orationibus & exemplis sub-ftentant & fouent debiles & infirmos. Unde dic eis ex parte mea, quos animarum pofui piscatores, ut non cessent predicationum extende-re sua retia in mare kuius seculi fluctuosi. Predicationem insuper Crucis wellem qued faeerent, ut passagium fieret generale, pro illius sancte Terre (59) recuperatione desiderata, in qua nafci & mori dignatus fum . Multi nam. que fi hoc fieret, ad fidem mean redibunt, & ibi a fidelibus honorabor. Predicent etiam uerbum meum cum feruore fpiritus, & promiciant penitentibus mee mifericordie largitatem, & impenitentibus comminentur eternam punitionem. Et friant Fratres Minores, quod ampilores gratias dedi eis, & dabo, quam ali-quibus religiosis, qui fins in orbe. Tamen parent fe ad tolerantiam tribulationum (60), per quas michi conformes fient, & cum eis ero. Neque timeant, cum eos uelim michi quantum ad uite ordinem fimilari; quia nunquam deseram eos. Habebunt enim Papam, qui uidebitur totius mundi ordinator, & erit potius dis-spator. Post tribulationen illam, presatum Orainem exaltabo, & magnifice sublimabo. Confortetur igitur in me, folum michi placere cu-pientes; & de paruis, atque magnis, quos poffunt ad Ordinem ducere, recipiant diligenter;

6. 48. Similmente nella fteffa ora, raccomandando Margherita a nostro Signor Gesh Crifto l' Ordine de' Frati Minoria lo ud rifpondere e dire e lei: Figlia, chi desidera di placermi, si sforza di esser tale, quale fu il mio diletto il beato Francesco. Nel cui Ordine, che con sì intima divozione mi raccomandi, non furon mai tanti uomini Santi, quanti oggidi ve ne fono, nè mai fimilmente vi furono tanti deboli: ma gli uomini forti e giusti che sono in esso, sostengono e riscaldano colle loro orazioni e co' loro esempi i deboli e gl'infermi. Onde ad effi, che destinai per pescatori delle anime, dirai da parte mia, che non cessin di spander le loro reti della predicazione nel mare di quelto fecolo tempeftolo. Vorrei ancora che predicaffero la Crociata, perche fi aprisse il passaggio generale, pel bramato rifcatto di quella Santa Terra, (59) in cui mi degnai di nafcere e di morire. Mentre fe ciò fi faceffe, molti ritornerebbero alla mia fede, ed ivi farei da fedeli onoraco. Predichino altresì la mia parola con fervore di fpirito: e promettano a' penitenti l'ampia difpenfazione di mia mifericordia; ed agl' impenitenti minaccino il gastigo eterno. E sappiano i Frati Minori, che loro ho concedute e concederò grazie più copiose, che a qualunque altro ceto di Religiosi, che fian nel mondo. Tuttavia si preparino a tollerare delle tribolazioni; (60) medianti le quali fi renderanno fimili a me, e farò con loro. Ne debbono perciò temere, volendoli io quanto al tenor della vita fimili a me, perchè non mai gli abbandonerò. Conciofiache avranno un Papa, che fembrerà liordinatore di tutto il mondo, e faranne piuttosto sconcertatore. Dopo poi una tale tribolazione, cialterò il prefato Ordine e magnificamente lo rendero fublime. Si confortino adunque in me, detiderando di piacere a me folo: E quanti potiono condurre all'Ordine, si piccoli che grandi, li

quia

193) illim stafft Torre. Ricertori de Papa Niccolò IV. l'infruth notitia della perdita d'Acti; nelle un nel del scomftia de Criftòni in Sotia, colla pedità totale di Terra Statta, già rifetti nelle Annotazioni 18, e 44. l'opra quello Cap. IX, fece esso Papa ogni sforto publibile per esitare i Pinnotp Criftàni a riacquifiaria; e afin di a raviorare una nuova Croctata per tilfetto fpedi forto il di 1. Agofto dell'anno 1391, due Balle, una diretta a tutti i Pedeli, I'rie ra a tutti i Meropolitani, per elle, e pè l'ori Suffiganci, perchè facchero cisicuo nelli s'un ripettira Provincia, o Diocesi, presitari la Crocata da efeguria due soni dopo ec- come cogorie per mezzo di Mughentia initanza e Pristi Minori, che appinchino il sono zalo na predicare questa nuova Crociara pel tracquillo di Terra Santa, ov' egi crass degoato di nascere, a morite per Pai ec; come qui dice il nollor Tefto.

(60) ad telerantiam tribulationum. Circa le Tribolazioni, che forraftavano a Frati Minori, ri-

quia muntus ades utilit holle mavulatur. Es anni pervalul fir in feuto remuner, quod fi recepi ad Ordnem, cum obfernantia calitia ca-ptos tectpionem: Et ad hoc folum cor reci po mondo, fi hui in Ordne, quam fi dellam, facere non underen. Hic eli ili Ordne, quam finest pum fine de la compania de la conferencia de la compania de la compania de Minese final housine ilerimarum, quam adaqua religio huita mundi.

§ 40. Quanta debeta sife confinatio & most deliberatio e Petraturum, and princutain professedate, annaium fecetarum confina. Curylia colimant in Ase quareronius, quan fabriciti, a confinant in Ase quareronius, quan fabriciti, a quanta francisiam, quaft biette tunta l'indicentium, quaft biette tunta l'indicentium, quaft biette tunta l'indicentium de fighio (62), montum interne ac fraterns fequencies un feranditur. Nom thi plus useque de multicities, positietum entre de tunta fection and feranditur. Nom thi plus useque de fine chel (62) Multa quippe turns thi fiction and the confinence productive de fine chel (62). Multa quippe turns thi fiction de fine chel (62) Multa quippe turns thi fiction and the confinence productive quant middle. Roborabomen estate tite, useranque monte in fatte graite, as ferrate de fine chel (62) must in fatte graite, as ferrate de fine chel (62) must in fatte graite qui force de fine chel (62) must in fatte graite qui force de fine chel (62) must in fatte graite qui force de fine chel (62) must in fatte qui activate de fine chel (62) must in fatte fine chel (62) must in fat

§, 30. Religiofa & morum honestate vonpicua Soror Adriana (64), Indulgentia Sanche Marie de Ampelis, compressione quassata redient, parum uixit. In cuius suffragio, samuta Dei (Margarita) cum inundantia lacrima5. 49. Quanta effer debba la fermezza, e quanto altres lenta la deliberazione de Prelati, pel proferir le fentenze, Crifto conofcitore di tutti i fegreti lo infinua nella lagnanza, che qui funnette, dicendo: Colui, o figlia, che proferì la fentenza di fenmunica, quafi tacitamente contro l'Indulgenza, che è nella Chiefa di S. Maria degil Angioli presso Asisi, (62) seguendo in ciò il movimento dell'interna e fraterna emulazione, farà amaramente punito, e la fentenza di lui non farà offervata. Perocchè in anel luogo più ungono i peccatori le mie Piaghe, che nell'altre Chiefe che fon fotto del Cielo: E maggiot acquifto certamente facevali ivi di anime, e più eran moss a dolorosa penitenza, e a sincera confessione de lor peccati, che in tutti gli altri Luoghi. (63) Ivi altresi eran rinvigoriti i miei fedeli, che fi trovano in istato di grazia, ad amarmi con maggior fervore e insieme si accendevano a sempre abomipar tutti i vizj. Ivi per fine deploravano i

loro vizj i peccatori.

§. 50. La religiofa, e per oneftà di coflumi cofpicua Suor Adriana (64) ritornasdo dall' Indukenza di S. Maria degli Angioli, feonquafata per la comprefione deitia calca del popolo, ville poco più. In
fuffrazio della quale cruciandoli la Serva di
Dio Margheria con un profluvio di lacti-

THE

(61) felem ditterest heres fear. Circa il ricevere le persone del Secolo alla Religione, ripetetà qual di Signote quanto nel 5, 33, del Cap VI. Rileggasi la nora 14. fopra il medetiano. (61) apad Sastélia Massiam da Angelia de Affie. Quanto alla secomanea, che qui dicesi pronuntiata in preg odizio dell'Indulgenza di S. Maria degli Angioli; rileggasi l'Annotatione 48. fopra quefio fiello Cap.

(63) de fab Sele. Quinto qui dice Crifio in commendazione del Luogo di S. Maria degli An-

(6.) stern datama. Tutoció, che si riferiac qui di Sone Adriana, mance se tre satichi Codici etiligati in Cottona. Ma nel Codice originale reded regilitato quata appendice in fine, di fua propria mano, per quatro fembra, dal P. Pr. Giunta compilatore dela Leegada, con annotare, che qui dovera aver hospa. Non al dobita, che quella Adriana finas. Terninala, ed una delle Compagne di Mangherita na na non costa, de fosse anche laciote las accolla germana. rum se cruciant, audiust useem dientem sibi: Non phore uiterius animam tus Adriane, siluci quan meritos ladulenime, quam suscepti. Sancia Muria de Angelii, adique omni pena pureatoru, bestorum spoiriom est adata, & susomnia Margarita coram Ser Badia, & susceptius, cum lettita reticular.

S. 31. Die quadam, dum pro quodam ei ualde deuoto, in oratione Domino Supplicaret, respondit ei Saluator dicens: Siat, quod uititas & confufio, quam in pare facta cum hoftibus fuis recepit, fructuofa fuit anime, pro qua rogas. Et quia plene, polt pacem datam, non eft ad me reuerfut, nec integre uoluit confiteri percata fua, dic ei, quod Froter Tuncta non debutt et me in comunione prebere. Confitentur auod nimis fuit carnalis homo etiam cum uxo re. Confiteatur de cupiditate nimia, quam habuit ad pe uniam congregandam; nec etiam uisauit iliicita lucra, nifi ad oculum aliorum, & famam feculi. Scruptetur cor fuum. fi tenetur comuni fuo fatisfacere qui quam. Confiteatur de mendaziis, falfitatibus, & omnibus fuis dupticitatibus; & quod bona que gessit, si bi. Ef non michi appropriaut. Et quia medica tempore uivere debet, non permiciat fe amplius a mundo decipi; fet me feruenter amet: Et unum de filits fuis ponere fludeat in Ordime Fratrum Minorum.

S. 52. Quidam fimiliter, dum orabat Dei famula, fuit a Chrifto iudice reprehensus: Dico tibi, filia (ait Chriftus) quod apparentem legalitatem, quam talis oftend:1 fe habere, fer-uare oftendit propter honorem & famam populi, & pro temporalibus commodis largius cumulandis, & non pro me creatore, & cuntto rum Domino honorando. Dico etiam tibi, quod feruos meos dilexit fecundum fa iem, non ex corde; net de ipforum uera doctrina & famiharitate faporem , frudumque fatutis guftare woluit . Hunc etiam reprehendo de funerbia men tis , & pulliatis indignationibus cordis fui; & quia multis bonis uigorem dare pointi, & no hut; imo multa bona in fue periculum anime multiformiser empetiuit, & specialiter convor-dias terre sue. Hunc arguo, quod non bene sustodiuit fe ab illicite acquifitii . Ifte , quamuis melius quam plures, matrimonii legem fer-

me, udi una voce che le diceva: Non pian, er pià, o figia, l'anima della tua Adria, na, perchè pel merito dell'Indulgenza che prefe ia S. Maria degli Angioli, fenza alcuna pena di Purgatorio ha confeguita Igoria de Beati. Tuttodo racconto Maraherita con giubbio in prefenza di Ser Badia, e delle fue Suore.

S. 5t. Un giorno mentre Margherita pregava in orazione il Signore per uno a lei molto affezionato, il Salvatore le rifpo. fe dicendo: Sappi che l' avvilimento e la confusione, ch' el ricevette nella pace fatta co' fuoi nemici, fu fruttuofa all'anima per cui tu preghi. Ma perchè dopo data la pace, non e pienamente ritornato a me. ne volle confessare intigramente i suoi peccati; digli, che Fra Giunta non dovea dat me a lui nella Comunione. Si confessi, che fu nomo troppo carnale anche colla conforte. Si confesti dell' eccossiva cupidigia che ebbe nell'a lunar danaro; ne fi attenne dagl'ingiusti acquisti se non se agli occhi altrui- e per la fua riputizione preffo del fecolo. Efamini bene la fua colcienza, e penfi fe è tenuto di foddisfar qualche cofa alla Comunità. Si confessi delle bugie, delle falfirà, e di tutte le fue doppiezze; e che quello che fece di buono lo attribut a se ttesto, e non a me. E poiche gli resta poco tempo da vivere, non ora si lasci ingannare dal mondo; ma ferventemente mi ami; e procuri di mettere uno de' fuoi figlioli nell' Ordine de' Frati Mipori.

6. 72. Similmente mentre orava la ferva di Dio, fu da Crifto Giudice a lei mostrata la vita, e la condotta riprensibile di un altro; a lei così dicendo lo stesso Crifto: Ti dico, o figlia, che l'apparente legalità ed onoratezza che il tale mostra di avere, moltra di offervarla per conciliaria l'opore e la stima del Popolo, e per viepiù accumulare temporali comodità; e noa per rendere onore a me creatore e Signore di tutte le cofe. Ti dico ancora, che amò i Servi miei in apparenza foltanto, e non di cuore; nè della loro vera dottrina e familiarità volle gustar giammai sapore o frutto alcuno di falute. Lo riprendo ja oltre della superbia di sua mente, e degli fdegni pallisti del fuo cuore; e perche fu in grado di promovere molti beni, e non volle farlo; anzi a danno dell'anima fua impedt in diverse guise molti beni; e specialmente le concordie della fua Patria. Lo rimprovero perchè non ben si guardò dagli acquisti illeciti. Costui, benche meglio di molti altri abbia offervato le leggi del Matrimonio, non fu tuttavia in ello zż .01

10

n

chi

Jd

12

25

ď.

pienamente puro; nè fu talmente guardingo circa la purità della vita. Lo riconvengo in oltre, perchè con grande aggra-vio dell'anima fua, ha trattato familiarmente con un certo tale, che fentiva ftortamente in materia di fede (65); per lo che lo riferbo a gravi e dure pene: e pri-ma che finifca i fuoi giorni, lo farò decadere dalla priftina grazia de' Personaggi del fecolo.

## CAPUT X.

## CAPO X

rebat; & defiderio figis fui.

De Timore indicibili circa omnia que ge- Del Timore indicibile circa tutte le fue operaaioni, e della brama del fuo fine.

Quoniam fine duris uigiliis non tribuebatur fimile Dei tunc diuinarum consolationum in folempnitate Sanctorum to:unditas (quia preter infirmitates, quarum grauabatur moleftia, temptationum inquietabatur infidits ) dubitabat in die beats Fohannis euangelifte Christum recipere, cum in uigilia eius confolatione mirabili frueretur. Propter quod dininum flagitauit confinum, fi deberet ad comunicandum accedere, uel differre; allegans quod omnem penam fuperat, & omni preponitur cructatut timor ille, quem Thefu Chrifli Domini nostri Jubtractione conceperat . Huius autem tam dolorofis fletibus, & fuspiriis Saluator compatiens, dixes ei: Margarita, quanto maior fuerit tui pena timoris, tanto fequetur dulcius interne confolationis folatium. Et ideireo i bi mando, quod die crastina me recipias 2 & multerem, que tuis erat minifteriis propter infirmitates varias deputata, a tuo penitus exclude confertie, ne panem tue confola. tionis, & gratie, in confirentie finu abstandi. penat indignit .

S. I. Doiche non concedevaff alla ferva di Dio nelle folennich de' Santi la gioja delle divine confolazioni fenza dure vigilie (nelle quali oltre la molestia cagionatale dalle intermità, da cui era aggravata, era anche inquietata dalle infidie di varie tentazioni ) dubitava di poter nella festa di S. Giovanni ricever Cristo; attefochè nella vigilia di ello Santo godeva confolazione ammirabile. Perloche dimandò con umile instanza il divino configlio, fe doveste in quel giorno accostarsi alla Comunione, oppur differirla : allegando che fupera ogni altra pena, ed eccede ogni altro tormento quel timore, che conceputo aves della fottrazione di Gesh Crifto fignor nostro. Il Salvatore poi compaffionando a gemiti e foipiri al dolorofi di lei, le diffe: Margherita, quanto maggiore fare stata la pena del tuo timore, tanto-più dolce ne seguirà il sollievo dell'interna confolazione. E perciò ti comando che domani tu mi riceva: E la donna, che attefe le tue diverse infermità era destinata a fervirti, efcludila totalmente della tua compagnia; affinche il pane di tua confolazione e grazia pascolto dentro al seno di tua cofcienza, ella non lo mastichi co" denti di fua aduiazione, e lo esponga agl' indegni.

S. 2.

(65) conner/arus eff. Rilevosi da quefio passo, quanto dispiaccia al Signore il tenere familiarità co' Maicredenti, e quoto fever-minte punica non folamente nell'altra, ma anche talvoita in questa vita, chi si addomettico con quelli, che secondo l'avviso di S. Paolo ad Tir. 3. v. 10., anche dagii fteffi Paftori della Chiefa, dopo una, o due corresioni; fe vedonsi oftinati ne leto errori, e contumaci alla Chiefa, debbonsi qual pefte evitare, e fuggite.

CAI

272 5. 2. Die line bertie Dominice post Epyphaniam, in corporis Christi comunione deuosa. cum dulcedine Dei, que dici non poterat, tam fuit perfecta, tantus eam timor inuafit, quod inter brachia fotiarum fere defecit. Un de dicebat: Domine mi, quam admirabilis est timer tam suaussima mixtus dulcedine ! Et quam ineffabilis ista dulcedo tam durisfimo coulata timori! Cui Dominus: Noli, Margarita, mirari, fi te tantus timor inuafit, cum ad meam presentiam, omnium Angelerum agmina in excelfis, infernus, & terra pariter expane-fcant. Tunc suos flendo desecus roganit Altiffimum , quatemus fua pietare clementer indulgeret eidem, & lumen insunderet, ne unquam deciperetur ab hoste; & eam caritasis instam-maret arsoribus, & in sanctis arcoribus persewerantem constantiam exhiberet. Set qui celo laplus fuerat hostis callidus, Margarite infidians dixit: Non eft Chriftus, nec Angelus, fet ego, qui consolationes tibi detuli, quas a Chrifto credideras recepiffe. Set Margarita ue. ritatis discipula, hostem redarguendo mendacii, aftanti respondit dicens: Fermiffime credo, & nulla duvito ratione, quia tu omnem delestationem Dei, tuis culpis exigentibus, inrecuperabiliter amififti, quod omni delectatione privatus, michi deferre confolationes internas, quas sentio, nunquam posses. Ad quod uerbum quast dure percussus, ab oculis eius statim euamuit : & breui morula interiecta, reuerfus dizit: Noueris te , . Margarita dampnatam . quia tam inextimabiles gratias, quas tibi Do-minus Jhefus Christus largiri dignatus est, in eternam penam conuertet; quia fecundum tibi collata donaria, tuo Domino per gratitudinem minime respondisti. Et Margarita respondit: Postauam Dominus meus permictit te tam uenenatis fuggestionibus me temptare, ecce diui. na me protegente cuftodia, fenties me preparasam, & corde intrepidam, contra hoftilia bella tua. El nullo me tue temptationis iatu confringes. Ad que werba, dum quali repercuffus & confusus abisset, pius consolator The-sus, qui occulte aderat, publice assitit, & Mar-garitam erudiuit, ne hosti sequenti mendaciter

5. 2. Il Lunedi della terza Domenica dopo i' Epifania, nella divota Comunione del Corpo di Crifto, congiunta a una dolcezza di Dio tanto compiuta che non potea ridirfi, fu penetrata da un timore si grande, che tralle braccia delle compagne venne quafi a mancare: Onde diceva: Mio Signore, quanto è ammirabile il timore mifchiato con dolcezza ecceffivamente foave ! e quanto è ineffabile questa dolcezza eon-giunta con un timore eltremamente crucio-so! Alia quale il Signore: Non ti ammirare, o Margherita, se fosti penetrata da timor sl grande; mentre alla mia prefenza, totte le schiere degli Angioli in cielo, l'inferno, e la terra egualmente, fi fpaventano e tremano. Allora piangendo ella i fuoi difetti, prego l'Altiffimo, che per fua pietà ciementemente le ufalle mifericordia, e le infondesse lume, perchè non mai restasse dal nemico ingannata; e infieme la infiammaffe con ardori di earità, e le defle costanza perseverante in que'sauti ardori. Ma l'astuto nemico. ehe eaduto era dal Cicio, infidiando a Margherita, le diffe: Non è Crifto, nè l'Angiolo, ma fon io, che ti ho portate queile confola-zioni, che tu credevi di avere ricevute da Crifto. Ma Margherita discepola della verità, rimproverando di menzogna il nemico, gli rispose in faccia dicendo: lo credo fermiffimamente, e non ne dubito in verun modo, che tu, efigendolo ie tue colpe, perdefti irraparabilmente oggi dilettazione di Dio; e che privato d'ogni dilettazione, non puoi recarmi mai le interne confolazioni, che fento in me. Alle quali parole, quafi duramente percoffo, tofto difparve dagli occhi fuoi: e dopo un breviffimo intervallo di tempo, ritornato in diffe : Sappi , o Margherita , che tu fei dannata; poiche il Signor Gesh Crifto cangerà in eterna pena le grazie tanto inestima-bili, che si è degnato di largamente dispenfarti, perchè a proporzione de' doni a te conferiti; non hai corrisposto per graticudine al tuo Signore. E Margherita rispofe: Dappoiche il mio Signore permette a te di tentarmi con fuggettioni si avvelenace, ecco ehe proteggendomi la divina custodia, mi troversi preparata e intrepida di cuore contro de tuoi nemichevoli affalti, e con niun colpo di tua tentazione farai capace di abbattermi. Alle quali parole, come nuovamente percosso e confuso, essendofene andato il nemico, il pietofo confolatore Gest, che era stato occultamente presente seccii tolto paiese, ed istrut Margherica, che ai nemico che le parlava bugiardamente, non prestasse alcuna fede stiault, quam deute pestit ef recepit.
S. 3. In Cena Domini, Christi samula Margarita, in passionis memoriam, Christiam, qui est dulcedo non fallax, in Sacramento suicipiem, audivit: Ego sum utrus Dei Fillus auem defideras. Et diso tibi, qued timor tam ma-grus, quem substines, est tibi perutilis; tum quia non approprias tuis meritis aliqued donum meum ; tum quia contra hoftem te munit , & m certamine uincis: Nam uictus a te, filiz mea, dicit: Quomodo ipfam aggrediar ut falfitate decipiam, cum de ueritate dubitet, & de Christi magistri responsione uerissima remaneat in timere? Timor etiam se defendit a uama gloria, dum te cogit confiderare fubtiliter id quad es per te abfque me. Mide pro Fra-dixit ei Dominus: Cum tu fis uia desperatorum, & uox mifericordie, cuius uerba publisabuntur, & predicabuntur adhuc in popule, uolo tibi her , potiufquam altis renelare . Diens Fratribus Minoribus, quod licet uerbum meum, magifauam confueuerit amodo contempnatur . audafter tamen pacer predicent contra hoftem guerrificum ubique discordias seminantem .

§ 4. in felh Sandarum Neret 19 Achtint, doient Cerifi Sanuda Margarita, quod fui pene cerporii grainiver non erasti, Pougana centra laftum, qui multilare luadebri niden a ut diudra graite remutiante celevite com effectig una quid anno pereta tana adique vezione (5 habitum non uselbut fine penalific matem (5 habitum non uselbut fine penalific na filicitademi siglicatia cullulari, fela gratie uselulum gestio usecuni refrigient, minduni hefit per graitum reflutti. 6 et istriliter circa quelle cose di cui la minacciava. B' dolcemente invitandola a chieder perdono di sua ingratitudine, questo divotamente dimando ella, e dal Signore l'ottenne.

S. 3. Nella mattina della Cena del Si-gnore, la ferva di Ctifto Margherita, in memoria della Passione ricevendo nel Sagramento Crifto, che è dolcezza non fallace, lo udi parlar cost: lo fono il vero Figlluol di Dio, che tu delideri: E dico a te che il timore così grando che tu topporti ti è ntiliffimo; si perchè non appropri a tuoi meriti alcun mio dono; si perchè ti fortifica contra il nemico, e nel combattimento tu vinci: mentre il nemico vinto e superato da te, o mia figlia, dice: Come l'attaccherò io per ingannarla colla falfità, fe anche della verità ella dubita, e della ftella risposta veriffima di Crifto refta in timore? Il timore altresì ti difende dalla vanagloria, mentre ti coftriage a confiderar fottilmente ciò che fei per te steffa fenza di me. Manda a chiamar venga a comporre le paci in Cortoua. R dicendo Margherita: Signore, commettete cotefte cofe ad anime innocenti, e non & me viliffima tra tutte le femmine: diffe & lei il Signore: Esfendo tu via de' disperati, e voce di mifericordia, le cui parole faranno pubblicate, e predicate anche nel popolo, voglio rivelar queste cose a te piuttosto che ad altri. Dirai a Frati Minori . che quantunque la mia parola fia più diforezzata di quel che sia stato solito per l'addictro, coraggiofamente nondimeno predichino le paci, contra il nemico autor della guerra, e feminante dappertutto difcordie .

§. 4. Nella felta de SS. Nereo ed Achileo, dolendo la ferva di Critto Margherita, che le peac del fuo corpo non folieri, la compania de la componenta de la com

-20

(2) Mills pre Pr. Janks. Quando fu logiunto da Crifico a Margherit: , che mandasse a chiamate Pr. Giusta, perciè evaisse à compos le paci la Corrosa, è manifecto, che ció fu in tempo che Egil dimorava in Siena; e copae giora fapposte con verisimilitudine, circa la metà del Ritennio, che is d'ansaisto in quella Circit, yale a dire i anno 1344.

S. S. Poft illius autem interni paftus dulcorem, qui ownen juperat dulcedinen mundi. ad fe rediens , arripuit eam inenarrabilis timer . ne fub specie tam ineffabilis gaudii, hostis anne jus species in neguota godan, notis antiqui se transsigurantis in ongelum sucii latevet ilusfonis astutta, & tante paci esse siles succeptio. Odius timorem Jussus Possus Cristias succeptions and sucception of the sucception o re, filia, quia ego Chriftus Unigenitus Patris eterni , Dominus tuus fum tecum , & Filius Marie puriffime Virginis, requies anime tue fum, una cum Patre, & Sando flamine. I. deoque quia nulla deceptio latuit in deguftata dulcedine, timorem tuum expelle, & in me tuo sponso siducialiter consortare. Rediens autem ad cam post officium uespertinum, fic mentem ipfius repers fuperne wite refettam cibariis, quod nequaquam , cum effet materiali cibo tesuna, salus eam inducere, ut cibum fumeret serporalem; fet de cibo fpirituali quem fumplerat auditate crefiente, me muitautt feruenser, ut de illo aliqua legerem, quem anhelantradiffe. Il quale allorche fi accorfe d'effer da Margherita piena di Dio, sprezzaro e conolciuto, fuggendo tutto arrabbiato, cominciò con impeto furibondo a minacciarla terribilmente. Dopo brevillimo spazio di tempo, io indegno suo servo e Con-fessore, visitando la serva di Dio Margherita, leffi a lei alcune cofe della Scrittura divins, che sembravano a lei più dolci del mele. Dalla dolcezza delle quali ravvivata, tofto fu afforta in Dio, e duro in quell estafi fenza moto e fenza batter occhio dalla mattina fino all'ora di Terza. E perchè l'ora tarda mi conftringeva a ritornare al Convento, la lafciai reccomandata alla divotifima donna Gilia (2); la quale toccando, follevando, e adagiando Margherita, questa non la fentt, ne la udt, ne la conobbe quando venne, ne quando ftette. ne quando fi parti; ma rimafe in cella come ie folle ftata fenz'anima.

5. Dopo poi la dolcezza di quel pafto interiore, che supera ogni dolcezza del mondo, ritornando Margherita a' feufi, la thrinfe un indicibil timore, che fotto la fpecie di gaudio canto ineffabile pon fi pafcondelle qualene aftuta illusione dell'antico avverfario, che ipello fi trasfigura in Angiolo di luce; e che tra tanta pace non vi fosse inferito qualche inganno Il timor della quale diffipando l'amabiliffimo sposo Gesh Critto, le diffe: Non temere, o figlia, perchè io Cristo unigenito dell' eterno Padre fon teco; ed 10 pure Figlio di Maria Vergine puriffima fono il ripoto dell' anima tua, infleme col Padre, e coho Spirito Santo. E perciò, non essendo stato nafcolto nella dolcezza da te gultata inganno alcuno, difcaccia il tuo timore, ed in me tuo fposo fiducialmente ti conforta. lo poi ritornando a lei dopo l'ufizio di Veipro, travai la mente fua talmente riflorata colle vivande della vita fuperna, che effendo digiuna d'ogni material cibo, non mi fu possibile induria a prender cibo corporco; ma crefcendo in lei la bramofia del cibo ipirituale, che guitato avea, m invitò con fervore a leggerie qualche cota di

(a) Desira (tille, Quanto qui al raccona accesso a Margherita, pretente il P. Fr. Gionta come che scoclave il di 11a Milgajo, in cui cade à Frida de S. Netro, ce d'Achileo, di quell'amon medicimo 11ppa, in cui Fr. Giunta medicio a chimarre a stens da Margherita per cidine di Signere, priente remuse a compare i pari me l'incompare de la compare de la

her fin ferbal in turde. At spo legere cert, if woher aferiem meint exation, chio neu termiture compullur, intucher aun in horse plant meint termiture in turben eine in horse postum termiture tempullur, intucher aum in horse postum termitur meintim ergertentenen in facts, externum meitim, ergerfententen in facts, externum deitmiturten in refu engetier, nunc timmer anten dentratenten, munc genituren allembut de promissenten, munc genituren allembut de promissenten in que tem per forcaben folgenmodo foit exceptium et fremiture force de la contratente en que tem serfie fum, Margarita inter Dei delitiat devertila.

S. 6. Sequenti mane iam orto fole, ad cellam pro me mittentit filie redii , & que fecuntur cum magna mentis letitia recitauit dicens : Noueris, Pater, quel hanc noiten cum dulcedine quieta tranfegi , & Dominum noftrum audini dicentem : Soror mea dilecta, tu uis ita deficere in confolationibus meit, ut oculi tui nil mideant. & omnia tui corporis membra ad inflar mortui nichil fentiant. Hoc quidem donum habitura eris quandocunque munto fueris mortua quead cogitationes, fi ut mente defun-Ba es quantum ad opera fecularia. A thuc enim plene mortus non es, quia uenti variarum co. pitationum intrant animam tuam. Iddirco murum caritatis ?? cultodie facito cordi tuo tam fortem, us preter me nil intrare ualeat; Nam in te sponsa mea, posui tabernaculum meum. Eapropter soli michi seruire solicita sis, uimendo in meorum observantia pre:eptorum, & follicitudine amerit; ad inflar hominis ignem accendere cupientis, qui possquam tigna in-firuem coaptauerit, suffirt & uentilat, ut iguem accendat .

5. P. Peddii auten admontimitier delit. en Cirilio Premiti, adminit goud fequiture, litera i Viure titon detes in timor consume, quoi ente hofes tosa admis medio es reports. Fat igitur ficus qui foiur incedit per terran hofiture activitient capit, quantification qui divide tiente abrilio premiti proprieta i delitario recognificario delitario delitario delitario delitario recognificario delitario delitario

quello, che infleme defiderawa e porcava en el caurer. Comicial peranto a l'eggrete, ma per l'eltrici a decasition della mente, che tolo le inprivenene, coliretto a toncare colonie l'individuale del l'elevation della mente, che consideration della mente, che della colonie della col

S. 6. La mattina feguente, fpuntato già il fole, ritornal alla cella della Figlia da lei mandato a chiamare; e con gran gioja di mente mi raccontò le feguenti cofe, dicendo: Sappiate, o Padre, che ho pailata questa notte con una quieta dolcezza, ed ho afcoltato il Signor postro che mi d ceva: Mia Sorella diletta, tu vuoi talmente venir meno pelle mie confolazioni, che gli occhi tuni niente più veggano, e le membra tutte del tuo corpo niente più fentano a guifa di un morto. Questo dono te l'otterrai qualunque volta tu farai morta al mondo in quanto a' pensieri , come già sei morta di mente quanto alle opere secolaresche. Perocche non sei per anche plenamente morta; mentre i venti di diversi pensieri seguitano ad entrare nell'anima tua. Perció farai al cuor cuo un muro di carità e di cuftodia si forte, che fuor di me null'altro vi possi entrare; mentre in te, Spola mia, ho posto il mio taber-pacolo. Laonde sia follecità di servire a me folo, vivendo nell'offervanza de'miei precetti, e nella foilecitudine dell'amore; a guifa di un uomo che brama accendere il funca, il quale dopo di aver disposte e accomodate le legne, foffia e sventola, af-

finchè il fuoro fi eccenia.

§, 7. Premelle poi dolermente da Cri.
fio le prefite ammonizioni, aggiunfe egili
cio che fegue, dicendo i: Tud el anche vis.
cio che fegue, dicendo i: Tud el anche vis.
vi ancora in guerra li muezzo è tuol nemaci. Fa dauque come chi viaggia folo per
cerre di nemici crudeli, da' quali teme di
eller prefo, imisigato, fiongliano, ed uccifor. Il quale ofterva da oggii parte, nora
fidandodi di alcunon, finche il sprace giunga de fuoi amilei. Mori rocalmente al mondo, riconofendo le grazze da me a ce
conferite: e ti ratumenta che fino ad ome
conferite: e ti ratumenta che fino ad condibilitationi, è prefito la facci degle
conferite i, è prefito la facci degle

Mm 2 peruno la raccia delle

re qued heltemu fueifit feultrium personarum unitatione : tectiumit, & facie, proper itunitatione : Element de facie, proper de fantere, vite hullettem feudritum reddem . C ab eti faciam tan corpore quam weste semem. Confortare itaque, his, & papercula men, confortare itaque, his, & prapercula quia recum fum. B benedice tibi ex parti Paquia tecum fum. B benedice tibi ex parti Pa-

tris , Mea , Sanctique Spiritus . 5. 8. Hits ita relatis, flatim fubiunxit dicens , Quid eft , mi pater , quod in mira fuauitate quam fentio aliquando ad inftar prudentis & ordinate fponfe; aliquando in quodam humine sofitam; aliquando me fic inuenio mutam; quod nemini loqui uellem; aliquando tam miri amoris flamma fuccensam, quod audalter ad eunita supplicia me inuito, & ab amore desiderati Dei me combere non possum; aliquando me inuenio ita fimplicem, quod quomuis recte, Domino inspirante, loquar, uix feire loqui uideor? Set de ifta fimplicitate, & etiam mutisate iam dicta, dixit michi Saluator nofter. quod magis ei placebam, quam in gradibus fupra dictis (\*). Et ait iterum Dominus ad me dicens: Filia, multi fint in feculo sapientes, quibus non loquor ut tibi, quia carent innocentiali fimplicitate tua.

9. 9. Tenebrarum princept, Dei Janule deligé rindiam, et el cracédifime dysélu de monflerat, actéfu éf dixit ét: Sciat, nunquan a Domino Des tos indujeration recepiaram, sel mifritoridam, quam expedat, qua qua tesjóm per adjitentami occiáfit. Cui sum tja dicerei: Recede, quia tus: som acquiçõe blanditis; flatim do cuis eius suamats; itesm reserfums. Brestifims andres horeir jauas miestido, som horribitis samque flaciat; piasa miestido, som horribitis samque flaperíone del Secolo, e adeffo con piena venotà dimandi inflanceante, ch' lo ti renda felvaggia a'fecolari, e ti fepari da effitanto col corpo che colla mente. Confortati pertanto, o figlia, e poverella mia, confortati in me tuo Signor Geeb Crifto, perché fon teco; e ti benedico per parte del Padre, Mia, e dello Spirito Santo.

. 8. Riferite in tal guifa quefte cofe, tofto foggiunie Margherita dicendo: Che vuol dire, o mio Padre, che nell'ammirabile foavità ch' io fento talvolta a guifa di prudente e ben composta Sposa, talvolta mi trovo come posta in un certo lume; talvolta così mutola, che non vorrei parlare a veruno; talvolta accesa da fiamma di amor si maravigliofo, che invito coraggiofamente me stelfa a softrire sutti f supplizi; ne posto raffrenarmi dall'amore del defiderato mio Dio; e talvolta mi trovo cost scempiata, che quantunque insplrandomelo il Signore io parli beae, mi pare di appena (aper parlare? Ma di questa scempiaggine, e anche mutolezza già detta mi diffe il Salvator noftro, che io più piaceva a lni, che negli altri gradi fopradetti. (\*) E dissemi nuovamente il Si-gnore: Figlia, molti sono nel secolo i Sapienti, a'quali non parlo come a te, perche fono mancanti della tua innocente femplicità.

5. 0. Il principa delle tenebre malignamente indiando alla Serva di Do, e morttemodo a lei in crudeillimo afrecto, fe dalt too Signor Do, fel perdono, o la mifericordia che attendia, perche coil afrincas alu tuccià ce felia. Al coi signore Do fel per fece reil perdono, o la mifericordia che attendia, perche coil afrincas alle tuccià ce felia. Al cretta alle tue lufinghe; fubito disparve dagli occhi fuoli, per poi torar nuovamente. Pallata infatti breviffima parte d'ora; titorae do al dispendamente orriblic. Die titorae coil dispendamente orriblic. Sin sincondo con dispendamente orriblic.

300-

4º essa in graches fogracidis. I divrai grad de quali Margheita qui consu'us ifi no Conservat, sono quelli che i Mitties appellano Orasione infart di assergiusses, e d'Orasione infait di siriusse, aufettali sumbédie da una certa fosvità fograstumie, e da un certo firsociario lune, che Doi, infondre altop portene del insuia, intonon si di offrise code. Nel primo di quelli grafi, effendo il lunes infond nacio interfoi, non refano i e potame dell'astiva punta del produce del primo del insuita primo del primo del informativa del protoca del insuita a foficadere i toro util; e estretado con il rationa for foficacione, in reede come situativa, e absolutiva a viña di tanto lune; ili che juccedando a Diragheiria, lo errimane con chaminto los fecompagnes e aumodrata. Si diccome a el primo del informativo la fecompagne e aumodrata. Si diccome a con la lei opera idedio; percuis a la disse di Salvanore che più in quado a las piacere, ales si quelle.

pendus rediit, quad nil terribilius fub celo credebat poffe ymaginari, uel dici; qui questione dimissa preambula, dixit ei: O miserrima omnium que fub celo funt feminarum? Cui fer-uis? Quem tam fideli animo fequi niteris? Cui te tam fingulari & unico amore uinxifti omnibus amoribus procul pulfis? Talis enim est ille tuus dilectus Thesus, quem die nocuque requiris, & pro quo te tam uariis penis assigit , ut multi fuum weltt comunicare amorem , mifi fe deferenti , deftruenti , & orcidenti . Set Margarita ad inflar pugilis in dueilo certantis ad pugnandum parata, ferpenti antiquo respondit: Nunc, inquit, ex fallactit tuis perpendo, quod tibi credendum non est, quia contrariarum propofitionum es inuolator. Nam paule anse michi dixifti, qued me Deus propter abftinentiam, mifericordia fua prinauerat; & nunc in contrarium obicis, quod me defiruere debeo, fi volo divinam gratiam invenire. Ex cuius refponfione tam prompta, hoftis antiquus acrius prosecutus ad tram, teterrimus & feuus apparens ait: An ignoras, qued super te michs po-tessas est data, ut emnes sus capillos capitis e-uellere possim, & te solitariam per cellam tam utlisme trahi (trahere) quam crudelissme? Christi uero samula Margarita, nullis fracta uel immutata terroribus, sciens quod formidari non debet, qui nichil nist permissus potest, intrepida respondens ait: St Dominus meus Thefus Chriflus tibi tubet hoc , qued iuffit fac ci. für Certifus von eine differat adimplere manda-tum. Ad quod uerbum prolatum humilter, victus statim diparuit. Quo diparente, Chri-stut alloquitur et ; Margaritam redarguent, quia in prima fuggeflione timuerat; & inftruxit eam, ne metueret minas eius, dicens: quia ciborum abflinentiam, & diferetam refectianem, secundum mee libitum uoluntatis fecisti . Et dico, inquit Dominus, tibi, quod temptanionum fraudolenta varietas te fepius ducet ad ripam; fet fic impulfam cadere non permittam; fum enim tecum in amnibus belli tuis? Es quanto allocutionibus fecularium te fubtraxeris, santo largius mea gratia perfrueris. Re ordare quod hacterus in temptationum certamine, la-erimis non folum refrigerantibus, verum etiam delitta purgantibus habundafti: quas ideo in

credeva ella non poterfi immaginare o dire altra cofa più terribile fotto del cielo : e lasclasa da parte la precedente questione, disse a lei: Oh inselicissima tra tutte le femmine che fon fotto del cielo I A chi fervi? Chi ti sforzi di seguire con animo cost fedele? A chi con unico e fingolare amore ti fei tu ftretta, dato bando a tutti gli altri amori? Effendoche quel tuo diletto Gest, che giorno e notte tu cerchi, e per cui con tante e st varie pene ti affliggi, è d'indole talmente dura, che a niuno vuele comunicar l'amor suo, se non abbandona ed uccide fe stello. Ma Margherita a guifa di chi combatte in duello. pronta a ribattere i colpi, rispose al ferpente antico: Ora conosco, disse, dalle tue fallacie, che non fi dee prestarti fede, perche fei inviluppatore di propofizioni contrarie. Perocche poco avanti mi dicefti, che Dio mi avea privata di sua mile-ricordia a cagione dell'aftinenza; ed ora opponi la contrario, che mi debbo diffruggere, se voglio ritrovar la divina grazia. Dalla quel risposta cotanto prenta, l'antico avverfario più acerbamente provocate a sdegno, apparendo terribilissimo e cru-dele, disse: Non fai tu forse, che a me è ftata data poteftà fopra di te; ficche polla Brappare tutti i capelli del tuo capo; e to mentre fei fola, viliffimamente e erudelifsimamente insieme strascinar per la cella ? Ma la Serva di Cristo Margherita, da niua terrore abbattuta o mutata panto; fapendo che non dee paventarfi chi nnila può, se non quello che gli è permesso, intrepida rifpondendo diffe: Se il mio Signor Gesh Crifto ciò ti comanda, fa pretto ciò che ti ha comandato, e non differir di adempiere il fuo comando. Alle quali parole proferire umilmente, vinto il nemico to-fto difparve. Nello fparir dei quale, parla Crifto a Margherica, rimproverandola, perchè nella prima fuggestione avea temuto; e la istrul, che non temeffe le minac. ce di lui; poiche (diffe Crifto) l'affinen-za de cibi, e la difereta refezione tu le facesti secondo il piacimento della mia volontà. E dico a te, foggiunfe il Signore, che la fraudolenta varietà delle tentazionifpello ti condurrenno alla riva, ma quantunque cost fpinta, non permettere che su cada; mentre fon teco-in tutte le tue battaglie: E quanto più ti terral lontana dalle confabulazioni de' fecolari, tanto più largamente goderai la mia grazia. Rammentati che fino ad ora nella battaglia delle tentazioni abbondafti di lacrime, che non folamente ti serviron di refrigerio » ma anche per purgar le tue corpe ; le quali

Good Good

angultiis tibi fubtraxi, quia mifericorditer iam plenarie cuncta delicta indulfs tibi. Dolores tamen tui funt fine lacrimis magis penefi, quia se preparo ad inextimabilis gratie ornamentum recipiendum, fine quo nemini licet ingredi glo-riam regni mei. Set oportuit te, filia, prius exuere tunicam culpe ueterem , cum qua meam anaere unitem cuije uteretan, cum qua menaere omnipotenium offendifici. Quam quia peccato-res hic exuere contempnum, E differint; in purgatorii pentis, cum uniii E crudelibus cru-ciatibus eam coguntur deponere, ac comburere. Et ficut muls fui pro folute humani generis in cruce clauatus, fic queitot avima michi placere defiderans, debet fe miferam illam ueftem exuere, ut prius per contritionem, confessionemque purgata, tandem proponat me nunquam offendere, nec ulterius se uitis maculare: Que dum in uitandis , agendifque fuum feruenter co natum pofuerit, poftulet gratian confidenter, quia curialiter in domum mifericordie, cuius galium nunquam clausi, cum letitia introducam. Et dicas Fratribus meis Minoribus de seruor predicationis habendo, quem tibi in elapso tem-pore munitati. Nec tradant obliuioni, quod sicut Apolloti mei non ualuerunt omnes animas lucrari, quas eptauerant, nec cunfta ad votum sucrary, quas optacerant, net curvat us somme defiderate complere, cum in fe liaberent Spiri-tum Sanctum; isa nec ipfi. Et ficut illi nec mints, aut flagellis, alitique periculis obvianti-bus undique, ueritatem obliquauerunt, aut te-pide produlerunt; fet fe cunctis periculis exponentes, pro ueritate mori parati erant; ita & Fratres mei , nec blanditiis mundanorum , aut minis , a veritate predicanda recedant . Et quia populi tenebris involuti, corum predicationem Spernent, & eos audire contumaciter renuent, non merebuntur minus, si importune instabunt, fet corum premium maius erit. Quare cum non infligatur eis adhuc martirium propter uninerfalem Ecclefie statum, wolo quad loco Suppli-ciorum, murmurationem populi tenebrosi humiliter ferant . Quibus cum predicauerint uerbum meum , uerbis comminatoriis misceant scripturarum mee mifericordie largitatem, ne de fuis

lacrime nell'ultime tue angustie invanto ti ho fottratte, perchè mifericordiofamente ti ho git plenariamente condonati tutti li tuoi delitti. Tuttavia i tuoi dolori fenza lacrime fon più penosi, perchè ti preparo a ricevere un ornamento di grazia inestimabile, fenza il quale a niuno è lecito entrare nella gloria del regno mio: Ma prima fu d'uopo, o figlia, deporre la vecchia tonaca della colpa, con cui la mia onnipotenza offendesti: La quale perchè trascurano e differiscono i peccatori di qui deporre, son costretti a deporta e bruciarla nelle pene del Purgatorio a forza di diverfi e crudeli tormenti. E ficcome per la falute dell'uman genere io fui nudo inchiodato foora la croce, così qualunque anima che desidera di piacermi, dee deporte quella mifera veste, di guisa che prima purgata mediante la contrizione e la confesfione, proponga finalmente di non più offendermi, e di non imbrattarfi ulteriormente co vizi: La quale se fara dal canto fuo ferventemente i fuoi sforzi per tuttociò che schivar dee, od operare, chieda pure con confidenza la grazia, che io benignamente, e con allegrezza la introdurrò nella cafa di mia misericordia. la porta della quale non mai chiusi a veruno-R rammenteral a' Frati Minori ciò che intorno al fervore da averti nel predicare io a te enunziai ne tempi addictro. Nè mandino in dimenticanza, che ficcome i miei Apostoli non poteron guadagnare tutte le anime che di guadagnare bramavano, nè compire tutte le cole secondo il lor desiderio, quantunque in se avessero lo Spirito Santo; così neppure lo potranno cifi. E ficcome quelli, ad onta delle minacce e de'flagelli, e di tutti i pericoli, che dappertutto lor fi paravano avanti, non mal ftorfero la verità, o freddamente la propunziarono: ma a tutti i pericoli esponendoff, eran disposti a morir per la verità; cost ancora i miei Frati, ne per lufinghe, nè per minacce de' mondani, dal predicare la verità si ritirin giammai. E per-chè i popoli inviluppati nelle tenebre sprezzeranno le loro prediche, e ricuferanno contumacemente di udirle; effi fe infifteranno importunamente, non meno meriteranno, ma il premio loro farà maggiore. Laonde non dandosi loro più il martirio, attefo lo stato universal della Chiefa, voglio che in luogo de' fupplizj, fopportino umilmente la mormorazione del popolo tenebrolo. Al quale allorchè effi predicheranno la mia Parola, unifcano alle minacce delle Scritture la liberalità di mia mifericordia, affiachè effi pe'lor peccati non

special differentiation flucturant. En automit differentiation of the third point and Domina Yorkin Christian Philas Del urat, qui pro humano graut tilli project militation popula referentia para utili project militation popula referentia para etc. Es quia su es propt sue faints portus (3), dictivo antiquata solitation point polita se principalitation prima (3), dictivo antiquata solitation point po

§. to. Cernens autem hoftis antiques, quod sir a Domini familiam ingestiones just inple-ser a Domini familiam suggestiones just inple-se nequiustat, uertit se audaciam sugent ad-comminationem petite feram, asserten se cum im-petu surios in specie serpentina uenturum ad eam, & eam uenenaturum. Peftinanfque mabum qued promiferat Margarite inferre, pau-cis intermiss diebus, in serpentis miri stuporis effigie cellam intrauit , & terribilibus at menenutis ocules in eam respeciens, ore patulo linguam rotabat, erepto capite repens celeriter uer his eam. Ad cuius afpectum anima illa Sancti Spiritus reborata uirtute, quamuis effet in cel ta fola reilufa, fo uertens audacter ad ipfum, ait: Quid maferrime hi. requiris? Vide quam milifimum te tue fecit peccatum fuperbie, ut a spetiale creatore per culpam difformis effectus, non ualeas se michi nifi in rerum ymagine uenenofa monstrare. Acceptumque de lare ignisum titionen ue fus eint caput proiecit : fet ille. qui factus est us neminem timeat, nulla se ratione mutaust: Alieque fimiliter titlone in cum proiecto, & fimili modo staret immobilis; faser misericordiam humiliter inuocans; uni se Dea fideliser commendants. Cuius orationis o. derem ille aftutus Leuistan, qui in ferpentis

cadano in disperazione. So poi, o figlia, che dico a te quelte cofe, fono il tuo Signor Gesti Crifto Figliuoio di Dio vivo. che pel genere umano prefi carne dalla beats Vergine: E tutte le cole che ti ho rivelate per utilità del mio popolo, rendile manifeste. E perchè tu sei vicina al porto di tua falute (3); pereiò l'antico av-versario, insidiando al tuo fine, più Infestamente del folito ti affale, e procura con fommo studio sussocià che potrà macchinare contro la tua salute, che tanto cru-delmente invidia. E eiò s'ingegna trattare con maggior vigilanza, perche prefentemente non ha in vifta alcuna cofa del tuo ftato primiero da poterti opporre. Tu però non temere; ma l'empre ti conforta in me, perchè io fon teco in ogni tuo combattimento, e in ogol tua operazione.

6. 10. Vedendo poi l'avversario antico che intorno alla Serva del Signore non avea potuto condurre a fine le fue fuggeftioni: ff rivolfe, fingendo animofità, a una minaccia pestifera; dicendo che sarebbe venuto a lei coa impeto furiofo in forma di ferpente, e l'avrebbe avvelenata. E accelerando il male che avea promeffo di fare a Margherita, entrò in cella di lei fotto l'effigie di un ferpente di forprendente figura; e fiffando in effa un par d'occhi terribili, e velenofi, con fauci aperte rosolava la lingua, e strisciandos con capo alzato lestamente per terra andava verio di lei. Alla vifta del quale, quell' Anima fortificata dallo Spirito Santo, benche foffe fola rinchiufa in cella, tivoltandofi a lui coraggiolamente gli dille: Che cofa cetchi qui infeliciffimo? Mira quanto il peccato di tua luperbia ti fece abominevole, che per la colpa reso difforme dal bellissimo Creatore, non puoi moltrarti a me fe non fosto un immagine velenota. E prefo dal fuocolare un tizzone infuocato gettollo verso il capo di lui; ma esso che ha per istinto di non temer veruno non fi cambio in verua modo; e gettato fimilmente altro tizzone contro di lui, e ftando esso in simil guisa immobile, la Serve di Dio, in onor della Santislima Trinità, implorando umilmente per tre volte milericordia, al foto Dio fedelmente raccomandoffi. L'odore della cui orazione non potendo foffrire quell'aituto Leviatan, che

la-

<sup>(2)</sup> Prope vas falazia perram. Diccado qui il Signore a Margherita, che il nemico Infernale più infefanence dei solito fassaliva, inaciando al fuo fine, guecche era vicino il porto di fuo fabilita, convien dire, che quanto si recconta in quello, e nel feguenze si avvenific a Margherita nell' mano ultimo di fine virta, cole mel 1256.

latebut effigie, ferre non preualens, cepit rependo recedere: & tanta in affumpto ferpente erat longitudo, quod per hore spatium eius non desecit aspectus: cantaque fuit in eo malignitas, auod oculos Dei famule intuentis in eum Ac obtenebrauit caligine, ut uix per horam quicquam uidere possent. Nec folum hac apparitione contentus, set illo tempore cum se Christo in oratione Margarita conjungeret, nunc iuxta cratem (4), que fibi erat lectulus fatigati cor-pujcoli, descendebat celeriter; nunc ascendendo fe fulpendebat hinc inde per murum; tunc defrendebat de muro in terram; nunc murum, aut Sub terra ingrediens , caput emictebat terribile sum ore patulo; nunc fibilabat ibidem . cum magna mugientium, ac perftrepentium, & fibilantium multitudine. In quibus etiam diebus omnes eidem inferni penas oftendit, quas dum seducebat ad mentem. tota con utiebatur horsave .

§, 11. In note Dominie post Explanting, rituens se Margaria fin seu muner tam co-piosi gratiarum muneribus adornari, timui ne sub pretestu sam sacrarum reuelationum, semptase decipiems se celaret. Ex que etiam fui timore compussa separatum servicionam a Suda prodisione unemadatus, et pro salue hominus passus post prodisione unemadatus, et pro salue hominus passus post prodisione unemadatus, et pro salue hominus passus post prodisione unemadatus, et pros salue se consumentario per se prodisione de la computación de la computación

nascondeasi fotto l'effigie di serpente . cominciò strisciando a retrocedere. Tanta poi era la lunghezza dell'assunto serpente, che per lo spazio di un ora feguitò a vederfi. E tanta fu in effo la malignità. che ottenebrò talmente di caligine gli occhi della ferva di Dio, che appena per un ora potè veder cofa aicuna. Ne fu contento il maligno di questa fola apparizione; ma in quel tempo che Margherita nniva l'anima sua nell' orazione a Cristo. ora feendeva velocemente presso il canniccio (4) ch'era per lei il letticciuolo del defatigato fuo corpe; or falendo al foffitto della cella, fi [penzolava per la parete da una parte e dall'altra; ora fcendeva dalla parete in terra; or entrando nel muro, o fotto terra, metteva fuora il terribil capo con fauci aperte; ora ivi filchiawa, con una gran mo'titudine di compagni, che a lui rispondendo muggivano. Tchiamazzavano, e fischiavano anch' effi-Ne quali giorni altrest fece vedere a Margherita le pene dell'Inferno, le quali allorche ella riduceva alla mente, tutta tremava, e fi fquotea per orrore.

§. 11. Nella notte della Domenica dopo l'Epifania, vedendofi Margherita fenza fuo merito, adornare di doni così copioli di grazia, ebbe timore, che fotto il pretefte di si facre rivelazioni, non fi celaffe il tentatore per ingennaria. Dal qual timore fu anche spinta a interrogar Gesa che parla-va seco, se veramente si degnasse di parlare a lei quegli, che era nato di Madra Vergine, era stato adorato da' Magi, venduto con tradimento da Giuda, e morto per la falute degli uomini fopra la Croce? Perdileguare il timor della quale, il Figliuolo di Dio Crifto Gesh rispondendo le dille: lo fono, o figlia, il tuo Signor Gesti Crifto, nato dalla Regina puriffima, adorato da' Magi, che per la falute degli uomini mi foggettal alla morte, rifuscitai, ed ascesi in cielo. Perchè adunque temi? Forse le cofe che in paffato ti avea promeffe, non le hai vedute, e ricevute infallibilmente? Così compirò ancora le altre cose a te promeste, pelle molte centazioni ti fosterro, affinche tu non cada; ne mai permettero, che tu fia feparata dalla mia grazia, per cui a te fon congiunto. Le tribolazioni, che tu foffri, ti rendono a me conforme, e fino al giorgo della fua morte, per mez-

per

<sup>(</sup>a) insta sveten. Ciò, che qui nel Teflo latino è dette crater, e che nella tradutione si è rese Cannicele, vale l'iffesto, che ne' 55, 2, del Cap. III., e 18, del Cap. VI. dicesi in latino se-quesime, e atla tradagione fessoia.

pr miliriordiam tetum ers. Nom G at hee meretierichis otte eleffici cuin populat, was tum Mitte ma Pirighi regimi celi, cui te manitate ma Pirighi regimi celi, cui te ma di manitate ma Pirighi regimi celi, cui te ma più più più el diam. Polamet previori mette, cum beato Francifico pare tuo. Magadame, cum lacoto Francifico pare tuo. Magadame, cum ascriatti fipiederitus, quad abfertimmenta ascriatti fipiederitus, quad abfertimenta. Time tampora deprimenta producenta com lacoritati animo ciera fice ha para, al Campora definimento, time deli previo deli prime tonno ciera fiele diferenta. Time tonno ciera fiele diferenta della policia ciera ciera fiele. Produce qualita della compara con considera di controlo della produce di controlo di

5. 12. Infra oftauam Alienfionis, recepte Dei Filio reuerenter , audiuit eum dicentem fibi: Filia mea electa, cuius affictionibus condoleo, licet dolere non poffin, nec flere: fe oftendo tibi pietatem quam habee coram Patre meo de te, cui compatior, ficut compati digna-Bus fum fuper tribulatione Marie & Marthe; nam fignificaul uitam meam in te. (6) Dico sibi , quod Cortonenfes cotidie me offendunt fuis duplicitatibus, ficut & totus mundus : & ex parte fua, fuis culpis exigentibus, me irritant ad uindictam; fet amore tui impendam sit misericordiam. Et quia nil fioni dicebat fe , nilque urtutit habere; & ob hoc incredu'a ab ipfo Domino uo aretur , refpondit : Domine, uere confiteor, quod tu es fumma potentia, & quecunque pis facere potes: Dubico autem non de te, Domine, fet de me pre omni uilitate uiliffina, propter defectus meas, qui me cogunt omnino diffidere, teque folum ti-

zo della mia mifericordia lo farò teco . Mentre, che io ti conceda ancor queste cofe, me lo dimanda tutta la Curia celefte, infieme co'la mia Midre Vergine, Regina dei Cielo, cui ti fei raccomandata tanto viva che morta: Ed ivi pure per te pregano Giovanni Precurfore, col besto tuo Padre Francesco, Maddalena, e Caterina. Nelle quali parole fu salmente illuminata da fplendori di verità, che dentro l'animo fuo difcerneva con lacrime i luoghi, l'ore, i tempi, e i modi tutti per ordine, delle persone affenti, che pel mondo offendevano il nostro Crestore. Tuttavia raffrenandola il timore di fua oftenta. zione, e di diabolico inganno, nulla palefare ofava delle cofa vedute. Perlochè mi prego, che circa la notizia a lei comunicata di cofe al rimarcabili, ne conferiffi con F. Giovanni (5) aliora Cultode; perche aveale comandato. il Signore, che non mai fi discostaffe dal configlio di lui,

6. 12. Fra l'ottava dell' Ascensione : ricevuto che ebbe riverentemente il Figlio di Din, lo udi dire a fe: Figlia mia elet. ta, delle cui afflizioni io mi condolgo, lebben fono incapace di dolermi e di piangere; contestandoti la pieta, che avanti al Padre mio ho di te; di cui ho compaffione in quella guifa, che mi degnai averla di Maria, e di Marta nella loro tribolazione: mentre in te ho ranpresentata la vita mia (6): Ti dico, che i Cortonell giornalmente mi offendono colle loro doppiezze, non men che tutto il refto del mondo; e dal casto loso, efigendolo le lor coipe, mi provocano alla vendetta; ma per amor tuo ufe-10 loro mifericordia. E perchè Margheriti diceva di non aver in se alcuna cosa di buono, ne alcuna virtu; e perciò dal Signore era chiamata incredula; rifpofe: Signore, veramente confesso, che voi siete somma potenza, e potete sare tutto ciò che volete. Dubito contuttociò, mio Signore, non di voi, ma di me; attefa la eccessiva mia viltà, cagionata da miei di-

eccessiva mia viltà, cagionata da mici difetti, che mi costringono a diffidar total-N n men-

<sup>(</sup>f. 1 au Br., Jahran taus Cafada ec. Dorendost de Fr. Ginnet confesie con Fr. Giosanni alloza Callode quanto qui Mispirita gi sera siricito della unità commicarde di Spanore è chiaro, che quanto qui si reconta avranna nell'anno 139, Mantas (come sia ostretta anila nota 7. Jopan II Cap V.) Fr. Gioranni non fi situ o Cafado pinni ed i 138 "erio il mese di Maggio; e come si osserva nella nota 14, fopra il Cap. VII.) non visse agli citte l'Anno 180.

<sup>(6)</sup> figuificasi airam memo in 11. Significare, o rappresentare una cofa in un'altra, vuol dir l'iferf. 60. che ricopira quefa in quella: onde qui ruol dir il Signore, che avea ricopira la fua visa in Margherita, o fatta Margherita una copia di 12, rendendola nella vita a se timili e conforme.

mere; omnem fpem, omnemque meritorum meorum fiduciam expellendo,

S. 13. In oltana beati Laurentii, dum Chri-fti famula Margarita ad eam acceffit; & oftendit ei fedus ille fpiritus tante feditatis uitra, quod ipfa horrore ac pena rimium cruciabatur. Statimque omnis eius uita preterita fecularis coram oculis fuis mentalibus appofita eit. Ex ruius representa. tione per ordinem facta, pro doloris anguilia, in tantam vorporis debilitatem incurrit, quod enter brachia cuiufdam deuote domine, fibi tune affiftentis, quifi exammis recepta eft. Tune eius anime in tam excessius deleribus laboranti, propter offensarum preteritarum me-moriam, consolator suorum Dominus dixit ei: Confitere nunc michi, filia, tuo Domino The-fu Christo. Ad quod uerbum fubito curita, que unquam in hat unta cognaverat , dixerate feu rommiferat, eidem universaliter sunt oftenfa: Et cum indicibili mentit amaritudine , dicha de omnibus illis defectibus, quot es lumen dininum oftenderat , fua culpa, petiuit a Domino, ut in meinoria fuarum cuiparum perpetua, ufque ad finem eam dimitteret, cum tam amara & penofa angustia, quod omnes fui rorporis artus . pre doloris acerbitate deficeren . Qua oratione fimta, fummus Pastor manum jua n'juper ipjam extendens, ail: Abfolue te, fina, ex parte Patris mei. Mea. Sanctique Sorritus, ab ombus tuis defectibus, quot cogitajti, protulifti, & egifti, ufque in iftam horam .

S. 14. Infra oftauam Nativitatis Virginis gloriofe, fumpta comunione, inter cetera que wutus est er Chriftus , ho. quoque att : Tibi timer augebitur, filia, & non habebis amodo conjucta, ducedines, nifi raro; quamuis jepius trum toquar : Set & pena tut oits, quain pateris, micht placet, ubr reuma corpus, guttur, & inguem, & lubia tua accoquit & confuwat . Es Alargaina respondes: Domine, pre pi. gnitudine Juau-firmi amoris tui, multum in bus pena delector. Et Donimus ad eam: Ipfa durabit tits ujque ad finem taum, & erit amo-do penofior fouto, & amplius affictiva. Et qui pro nostra jalute in mundum uenut, humane faiutis ausdus, sterum adiunxit, dicens: Pauci funt hodie matrimoniali contuncti conula, qui me digne recipiant ad altare: Et quia me indigne recipiunt, feditate fua me irritant ad windictam. Dicas etiam patribus tuis, qued

mente, ed a voi folo temere; da me difeacciando ogni speranza e fiducia de miei

6. 13. Nell'ottava di S. Lorenzo, mentre la ferva di Crifto Margherita orava, lo scaltro nemico si presento a lei, e messele quel fozzo spirito in veduta vizi cotanto sporchi, che esta per orrore e pena era tormentara all' eccelfo: e fubito fchieroffi avanti agli occhi di lua mente tutta la pale fata fua vira menata nel fecolo. Per la qual rapprefemazione a lei fatta ordinatamente. angustiara dal dolore, cadde in tanta debolezza di corpo, che come morta fu accolta tralle braccia di una certa divota Donna, che allor le affifteva. Allora all'anima di lei oppresta da cotanto eccessivi dosori per la rimembranza delle pallace offele, il Signore confolatore de fuoi amici le diffet Confessiti ora, o figlia, a me tuo Signor Gasa Crifto. Alle quali parole, le furon toito moftrate univertalmente tutte le cofe che in questa vita avea pensate, dette, o ammelle; e con indicibile amarezza di cuore, detta fua colpa di tutti quer difetti, che il divin lume le avea moltrati, chiefe al Signore, che in memoria perpetua delle fue colpe, la lasciasse fino al fine con sì amara e penofa angustia, si che le membia tuite del fuo corpo per l'acerbiia del dolore venificro a mancare e disfarli. La quate orazione finita, flendendo il lommo Pastore sopra di lei la sua mano, crite: Ti assolvo, o figita, per parte del Padre mio, di Me, e dello Spirito Santo, da tutti i tuoi difetti, che penialti, profesiti, ed o-

perasti sino a quest'ora.

§. 14. Fra l'ottava della Natività della gloriofa Vergine, ricevuta la Comunione, tralle altre cole che diffe Crifto a Margherita, dillele ancor quelta: Il timore, o figlia, ti crefcerà, e non avrai da qui avanti le confuete dolcezze, fe non di rado, quantunque parli teco più speilo: Ma anche la pena che tu loffri nella tua bocca mi piace, ove il catarro ti cuoce e confuma la gola, la lingua, e le labbra. E Margherita rispole: Signore, per la grandez. za del foavissimo vostro amore, mosto mi reca diletto quella pena. E il Signore a les: Ella ti durera fino alla morte, e fata da qui avanti più penola del folito, e più afflittiva. E poi quegli che per la nottra faluce venne nel mondo, avido dell'umana falute, foggiunie dicendo: Pochi lono in oggi i congiunti per vincolo matrimoniale, che mi ricevano all'Attare degua-·mente; e perché indegnamente mi ricevono, mi provocan colla loro fozzara alla vendetta. Dirai anche a' tuoi l'adri, che

senorantes langures tuos, non habeant materiam murmurandi de tuorum ciborum provisione: Et hot agant, quia iniulte contra te murmurantes graviter offendunt me. Ego namque confessor eius, fuum corpus intuens ieiuniis, fletibus, migiliis, disciplinis, citiciis, ac infirmitatibus warits effe tabefaitum, timui ne ex alimentis que fibr auide fubrrahebat, defireret, ac per noc fue wite curfum breutus terminaret: & ideo confcientiam meam exhonerans, coegi eam fumere cibaria infirmorum; hor faluo, fi eius anima ex talibus cibis non reciperet detrimen-Bum. Al quod merbum michi respondit dicens: Pater mi (poftquam michi habitum Fratrum de penitentia contulistis ) ita diuina misericor. dia me municit. quod nullum carnis motum, uel defiderium paffa fum (7). Recepto itaque documento de ciborum prouffione a Domino; iterum erudita eft, quiliter & quomodo a me fuo conjefore fpiritualiter nutriretur. Ait enim Saluater nofter: Dum Fratrem tuum interro. gas confessorem, dicent; si in aliquo me per-pendius osembisse, non statim tibi siducum se-curtatis ostendat, set super albuss, uerbisque tuis precogitans, & uigitanter attendens, te ubi & quindo uiderit arguendam, redarguat diligenter: Tu namque was meum es, & fpinfa mea, cuius debet puritas cuftodiri cum integritate perpetua. Nunc autem quoad modum familiaris locutionis vecedens, dimicto te cum benedictione Trinitatis eterne, & Matris mee beate Virginis, de qua paffibilem carnem fum. ph. pro falute humini generis . Tanc Maigarita respondit dicens: Dius uite mee, quia fine se uinere nequeo, supplico que mifericordie, ut non dedigneris effe cum anima, que folum te fitit. Tunc ille qui anime fe abfondit, ut attrahat, interrogautt eam dicens: Diligis me? Cumque Margarita diceret: Domine mi, fic; ait: Nonne uidetur tibi totus ifte mundus quafi

procurino, che coloro che ignorano i tuoi languori non abbiano materia di mormor re circa la provvisione de'tuoi cibi: e ciò facciano, perche quelli che mormorano ingiultamente contro di te, mi offendono gravomente. La ragione poi di questo avviso di Cristo su: perchè io di lei Confessore, vedendo che il fuo corpo a cagion de digiuni, de' pianti, delle vigilie, delle discipli. ne, de cilizi, e delle varie infermità, era emaciato e quafi sfatto; ebbi timore, che per la fottrazione che a se faceva degli alimenti, non venisse a mancare, e termipaffe più prefto il corfo della fua vita: E perciò per ifgravio di mia cofcienza, la costrinsi a prendere i cibi degl'infermi; falvo per altro, che l'anima da tali cibi non ricevesse detrimento. Al che mi risobfe ella dicendo: Mio Padre, (dappoiche mi defte l'abito de Frati di Penitenza,) la divina mifericordia mi forcifi:ò talmente, che non ho mai fofferto alcun moto o defiderio di carne (7). Ricevuto pertanto il documento dal Signore circa la provvifione de cibi; fu da effo anche inftrusta. in qual maniera da me suo Confessore dovea effer nutrita fpiritualmente: poiche le diffe il Salvator nostro: Quando tu inter-roghi il Frate tuo Confessiore dicendo: ditemi, fe conoscete che io abbia in qualche cofa mancato; non ti moltri culi fubito fiducia di ficurezza; ina penfando avanti, e attentamente confiderando fopra le tue azioni e parole, dove e quando vedrà di doverti riprendere, ti riprenda diligentemente: Poiche tu fei il mio vafo. e la mia (pofa, la cui purier dee custodirfi con integrità perpetan. Ora poi ritirandomi in quanto al modo di fimiliar locuzione, ti lafcio colla benedizione dell'eterna Trinità, e de la Beata Vergine Madre mia, da cui prefi carna paffibile per la falure dell'uman genere . Allora Margherita rifpofe dicendo: Dio della mia vita, poichè fenza voi non posto vivere, supplico la voftra mifericordia, che non ildegniate d'effer coll'anima mia, che folo è fitibonda di voi. E allora quegli che all'anima fi nafconde, per trarla a fe, la interrogo dicendo: Mi ami tu? E rifpondendo ella: S1, mio Signore; aggiunfe: Non fembra a te questo mondo quasi un inferno per Nn 2

(7), uel desiderium passa sum. Dicendo Margherira di non aver mei sofferto alcun moto, o desiderio di carne, ruoi intendere senza dubbio dopo la sua conversione. Onde quantunque ciò non w legga nel Codice originale, tuttavia negli altri due antichi Codici esiftenti in Cortona alle parole: eta dinina Miferitordia &ce. si premettono quefte altret Pater mi, pofiquam mibi babirum Fratrum de benitentia contulifit : ita divina, ec.

informa conner mit? Bit um directs; Dompie m, fix; silt: Nome touts darts atte mit reference to this, met amount in per accept? Bit um and to this, met amount in per accept? Bit um appearant; Nome authir vandations carpopriate rebus; sheeter, fix posterets, pro met amounts; vander pensi is unsuffigue interact? In hits ownbus; files, meth figues. Truched in Domain filia, on utata figue attended in Domain filia, on utata figue attended in filialment distribution of the distribution o

S. 15. In uigilia beatissime Magdalene, cotis, adhuc omnes defectus eins cum ad mentem reducti funt, nimis alterata doloribus dixit. Reservetis hec micht in mundi deserto, Juauitat Jumma, ne: me in tantam consusionem finaiis cadere in loco tam nobiliffimo . Et Dominus respondens aut: Reuertere in defertum, flia, ad quod remitto te, ficut ouem inter lupos. Et Margarita respondit : Domine, uerum eft, qued ibi femper timeo, ne offendam mateinebriata dul: edine, in laudem profiliens Salnatoris , ait : Laudo te , dilete princeps Apofloiorum Petre, quia dixifti, quod Ulriftus verba uite eterne habet. Laudo te, doctor fin-Re Paule, qui dixifti, Libenter glorubor in infirmitatibus meir Si que ignita diurie die-Atonis in endio; fic transformata in Thefu diletti ferugram, sterum ait: Domine mi, ta es

amor mio? Ed ella rifpondendo pure: St, mio Signore; aggiunfe di puovo: Non darefti ru tutto, nuila a te riferbando, accesa del fuoco del mio amore? Ed ella nuovamente affermando: Certamente che st; Ricercolla in olrre: Non foffrirefti tu volentieri, e con fomma allegrezza, fe fosse d'uopo, rurte le pene per amor del mio nome, fpropriata di turte quante le mondane cofe?-El ella affermando fimilmente che sì; dille per ultimo il Signore a lei : In rutte quette cofe, o figlia, ru mi fervi. Conciofiachè temeva la figlia del Signore, che la sua vita dispiacesse a Critho giudice in tutto; attefochè per la eccelliva debolezza del corpo, non poreva fecondo il folito menate vita più afora, o fottoporre se ttessa alle consucte afflizioni di discipline e digiuni. Per mitigare il qual rimore, il Salvatore le diffe: Sappi, che Giovannello, e Gilia tua compagna (8). per l'aiprezza della penitenza, che far vollero a tua imitazione, abbreviarono i loro giorni , feguitando le tracce della tua vita: le quali tracce feguiteranno molti altri ancora, nè tutravia mi offenderanno.

S. 15. Nella Vigilia della Beatiffima Maddalena, potta Margherita avanti a Dio ed alla divina Madre in estafi di mente, effendof nuovamente ridotti alla mente fua. tutti i fuoi difetti, ed alrerata perciò eeceffivamente da dolori, diffe: Riferbatemi, o fomma foavirà, quette cofe nel deferro del mondo, nè mi inferate cadere in confusione si grande, in luogo cotanto nobile. Ed il Signore rispondendo le disse: Ritorna nel deferio, o figlia; al quale ti rimando, come una pecora tra' lupi. E Margherità replico: Signore, è vero, che ivi fempre temo di non offendere la maeftà voitra. Allora tutt'a un trarto inebriata per la divina familiarità da maravigliofa dolcezza, in lode prorompendo del Salvarore, diffe: Io lodo voi, diletto Principe degli Apottoli Pietro, perchè dicelte, che Critto ha parole di vita eterna. Lodo voi, dottor S. Paolo, che dicefte: Volentieri mi gioriero nelle mie intermità. E cost accela dall'incendio del divino amore; così traaformata nel fervore del difetto Gest, diffe di nuovo: Mio Signore, voi ficte la fca-

(6) Denseuble, or dille oc. Quelle è l'anica toits, che in test la Leggende s'ence in crapo Ourseners, à quelt come dessain foncisme alterno; et su mont de petit, probabilisette Terratio ; e divuo di Margheria. Decredoi por que, che u mont de petit, preparation petit de la margheria petit de la margheria petit del petit de la margheria petit de la margheria petit de la margheria petit de la margheria petit del petit de la margheria petit de la constitución de la

Ra-

feala omnium dilectorum, qui afcendunt ad to. Et Dominus ad eam: Eeo fui ob hoc in lieno crucis confixus, ut de supplicio suo genus egrederetur humanum: Ego sanuas paradifi aperui . & confregi portas carceris infernalis, ut ad gloriam pojjent afcendere, qui detinebantur in limbo. Et hits dictis, cum sterum et di eret, quod in defertum rediret, sam altiffime flere cepit, cum effet in extaft, & aftantes nequaquam agnofieres aut jentiret, quod ederant prouscauit ad fletum . Dicebetque: Do. mine mi, non me remictates adhuc in dejertum mundi. Et quia de jua pre um inflantia mi-nime prefumebat, comuertit fe ad omnum agmina beatorum, dicens : O beati qui eftis in ista giorsa, rogate sponfum meum, quod non licentiet me adhuc . Hie autem qui poft fetum confolationem tr.fundit, & folus eft merentium confelator, facie iocunda uerfus cam, maxima 13 maudita dona promifit. Que quoniam pro-pier ipfius humilitatem, muliam prestabant securitatem , ait : Damine , quamus hec & alia donaria promittatis, nullam tamen confidentiam michi de hiis confertis; fet me femper in timore relinquitis. Ab hac autem revelatione tam intima, quafi ebria de auta fummi Regis egre diens, affilenti michi confessori fuo promija per ordinem rejerauit; donis exceptis; que promiferat bonorum amnium premiator, que pandere recufauis .

5. 16. In fefto beati Martini confefforis, Suluatore nostro in altaris Sacramento devote vecepto, tanta fubito fuit repleta dulcedine, quod omnis compago torporis, omnesque anime uires in illa fuauitate defi ere nidebantur . Tunc ille qui in suo secit aduentu celos mellisuor, loculus est gloriande dicens: Quid a me petis Margarita martir mea? At Margarita uirtutum adeo decorata urrtutibus & decoribus, oblita senitentie priftine in qua corpus Spiritui feruire coegerat; obina laborum, lacrimarum, seiumorum, uigiliarum, dolorum, timorum, abarumque utrlutum, ad quas ultra extimatianem, cornerfationemque humanam, afcenderat, mil in je uirtutis effe afficmens, eterni Patris Filio Jiefe respondit duens: Domine mi, cur me diett.s martirem, eum nil afperum, nilque uirtuofum, pro tua fim paffa dilectione? lile uero qui fola in fantti: Jua dona coronat, dixit: Martirium tuum timor eft, quem habes

la di tutte le anime dilette, che ascendono a voi. E il Signore a lei: Io per quefto fui conficto nel legno della Croce, affinche ufcille dat fuo fupplizio il genere umano: lo aperfi le porte del Paradito, ed infranfi le porte del carcere injernate, affinche potellero labre al Cielo quelli che erano trattenuti nel Limbo. E dette quefte cofe, dicendole nuovamente che ritornasse al deserto, essendo esta in estati, e non conolcendo ne l'entendo gli attauti . cominciò a piangere così dirottamente, che le persone che si trovavan presenti provocò al pianto. E diceva: Mio Signore, non mi rimandate ancora nel deferto del mondo. E perche non prefumeva dell'iftanza di fue preghiere, voltoffi alle schiere di tutti quanti i Beati, dicendo : O beatl che flete in cotesta gloria, pregate il mio sposo, che non mi licenzi ancora. Quegli poi che dopo il pianto infonde la coniolazione, ed è il folo confolator degli afflitti, a lei rivolto con gioconda faccia, le promite grandiffiml ed frauditi doni, I quali, perchè, attefa la di lei umiltà, non le davano frcurtà alcuna, diffe: Signore, quantunque questi ed altri doni mi promettiate, niuna confidenza mi conferite rapporto ad effi ; ma fempre mi lasciate in timore Da quefta rivelazione cotanto intima ufcendo cos me ebria dalla regia del fommo Re, palesò per ordine a me fuo Contesfore affittente le divine promeffe, eccettuati i doni; the promeffi le avea l'universal premiatore, I quali ricuso di manifestare .

S. 16. Nella Fefta di S. Martino Confeffore, ricevuto divotamente il Salvator nostro nel Sigramento dell'Altaie, fu lublto ripiena di dolcezza al grinde, cho tutte le giunture del corpo, e tutte le forze dell'agima, fembravaño venir meno in quella foavità. Allora quegli che nella fua venuta refe melliffui i eieli, parlò a quelt' anima eletta dicendo: Che cola da me dimandi, Margherita mia martire? Ma Margherita tanto di agni virtò decorata; dismentica della priftina penitenzi, ende avea costretto il suo corpo a servire allo spirito; dimensica delle tatiche, delle lacrime, de digiuni, delle vigilie, de dolo-ri, de timori, e delle virth, alle quali oltre ogni estimazione, e confuctudine umana, alcela già era; attermando che in lei nulla era di virtuolo, rispote al Figlio dell' eterno Padre Gesti, dicendo: Mio Signore, perche, mi chiamate martire, nulla avendo io per amor vostro patito di aspro, e nulla di virtuolo operato? Quegli poi che ne luoi Santi, foli cotoni i luoi doni, le diffe: Il tuo martirio è il tamore che frai

at non me perdas, & ne me tutim creatorem offendas. Set dico tibt, quod tu es nova lux, quam huic mundo donaui, illuminata per me . Ad auod verbum humilis Margarita respondens ait: Fiat mifericordia tua, Domine, fuper me, ne fim tenebra in hor mundo, fet tua illuminatione, qui illuminatio mea et, lucere me fac. Et Dominus ad eam: Nonne, filta, cunfis mundt delectationibus te amore meo priualli? Nonne mei amore nominis optas cuncta ferre Supplicia? Nonne propter me universos pauperes in tuo corde recludis? Cumque Domino re-Sponderet, quod licet hec omnia libenter ageret pro fui honore nominis. & omnia ferre: liben-ter genera tormentorum; nil effe certitudinaliter affirmauit hec omnia, respectu minoris inclinationis diuine, quam circu cam fecerat in hat uita.

S. 17. Die martis ante Chrifti Afcenfionem, dum inconsolabiliter fleret, quia timebat ne of. fendiffet omnium conditorem, proster ingreffum cuiufdam domine, que in cella eius ob magnam deuotionem intrauerat; in fignum pietatis paterne, locatus eft Dominus. Margarite dicens: Filia, tu rogusti me pro fatute humani generis; fet dico tibi, qued tantum creuit malitia, feditas, & iniquitas hominum, quod cos per-miltam inter feipfos destrui & consumi. Et dum confessor tuus interrogat te de aliquo; fi responderis ei, ego non dicam, redarguat te de tam celeri, & leus negatione, feu occulatione eo. rum, que feire wult de ftatu tun; fet te ad dicendum non cogat; cum effe debeas unsculum cenaum non togat; cum ege acordi tislculum ueritatis (9). Quam fit acceptabile çoram ma-iestate eterni Des suos descolar agnoscee, E hostii suggestioni non assentire, ex hiis que se, quatur, Lector attende: Tu fi va, inquis Do-minus, destis quad amonam femilies. minus, dixisti qued nunquam spreuisti te secundum tuorum defedaum quantitatem, & quantum debes non doles, nec fuper uitia ploras: Et quamuis dixeris veritatem de tempore iam elaplo; in hoc tamen tempore, ita tibi uidetur

di non mi perdere, e di non offender me tuo creatore. Ma dico a te, che tu fei una nuova luce, ch' io diedi a questo mondo, illuminata da me. Alle quali parole l'umile Margherita rifpondendo diffe: Si faccia, o Signore, la voftra mifericordia fopra di me, affinche io non fia tenebra in quello mondo; ma voi che fiete la fteffa mia illuminazione, fatemi colla vostra illuminazione rilplendere . E il Signore a lei : Non ti privafti, o figlia, per amor mio di tutte quaqte le dilegrazioni del mondo. Non defideri per amor del mio nome di patire tutti fupplizi? Non rinchiudi nel tuo cure tuiti i poveri per min amore? E rifpondendo effe al Signore affermo con affeveranza che febbene per onor del suo nome facesse vol'entieri tutte quelte cofe, e volentieri foff-iffe tutti i generi de' tormenti, tutte quelte cole nondimeno erano un nulla rifpetto alla minore inclinazione, che avuta egli avea verso di lei in questa vita.

S. 17. Il martedi avanti l'Afcentione di Crifto, piangendo Margherita inconfolabilmente, perché temeva di non aver offeso l'universal Creatore, a cagion dell'ingreffo d'una certa Signora, che per gran divozione era entrata nella fua Cella, in fegno di pietà paterna le parlò il Signore, dicendo: Figlia, tu mi pregafti per la falute del genere umano; ma dico a te, che tanto è crefciuta la malizia, la fedita, ela iniquità degli nomini, che io permetterò che fi diftraggano, e fi contumin tra roga di qualche cofa; fe to gli risponderai: non voglio diria; ei ti riprenda di cost pronta e leggiera negativa, o fia occuitazione di queile cole, che egli vuol laper dello stato tuo: non però ti costringa a dirle; perchè tu dei esser vaso di venta (9). Quanto poi accetto fia avanti la m reità deil' eterno Dio il conoscere i propri difetti, e non confentire alla fuggeftion dei nemico; dalle cofe che feguono il Leggitor lo rilevi. Tu, o figlia, delle il Segnore, dicetti che non mai difprezzafti te stella fecondo la qualità de'tuoi diferti, e che non ti

aucd

(g) em deser eff sufenius univair. Dopo aver detto Crito a Marghettis, che quado il Comenoe la interinga di qualche colo, ch' el drieffer, fiper citer al il eli flato, ella non infonda si financimente, e legermenter Non togio divio; e in crio, che così rifondefe, debu à Construente princedari, figurque fublico, che coto in onditate una dei il Confessor co-Afrigeria e aine ciu, che ella di neu moltifici ripugniusa, potendo cgli figipare, che an il moltanti di comi di controli della controli di controli

. duo-

S. 18. In fefto beatorum Petri & Pauli, post comunionem Corporis Christi, inter alia que mane illa a Christo habuis, hoc filendum non eft . Miferat enim Christi famula pro Sacerdote quodam, qui folo nomine Angelus uocabatur, us redargueres eun de nouis iniuris; quas inferre Domino conabatur. Egreffoque il-lo post correctionem de ceita, uchementer Margarita timere cepit, ne in facta correctione, fummum Sa erdotem Filium Dei uiui, tanquam prefumptuoja nimium offendiffet . Unde cum la crimis interrogauit Sapientiam infinitam, que fola revelauerat defectus correcti hominis, fi de dicta correctione, in qua ipfius descripseras in tentionem, mores, & uitam, firmiter inhibendo ne de cetero Sororis approximaret ad cellam, difplicuffet ammium Saluatori ? Cuius dubitations respondens ue itas incarnata ait: Quam uis non offenderis me in arguendo, offendifti me post fictam correctionem in quodain uane glorie Jumo , dum turs retulijli fotiabus que feseras, & prim propofuerat mil referre (10).

duoli, në plangi fopra I tuol vizi quanto dovrati. Or benche tu abbi detta la verità rapporto al tempo paffato; tuttavia fe fi confileri il tempo prefente; è una tua apprenfione di eiler piena di difetti, come colta boeca su esprimi, e deplori. E questo ti dico in segno di tua correzione. E Margherita rispoie: Signor mio Gesti Cri-Ro, molto avea bilogno l'anima mia di quella correzione. Con tuttocià se potrò tornate alla Croee, e continuare divotamente le vostre lodi, pronta mi offerisca a tollerare tutte le pene, e intrepida afpetterò le fallaci e fuddole tentazioni; purchè voi, o Signore, fiste con me. Cui ri-spose il Signore: Sempre, o figlia, io sara teco: Perocche io mi itiro date, quanto all'atto del parlare; e son teco per gra-zia, e per presenza: E colui che colle sue tentazioni già ti refe deforme, colle fteffe fue tentazioni oceasionalmente ti farà bella. Laonde ti benedico per parte det Padre, di Me, e dello Spirito Santo, e aneor della beatissima Maria Vergine Ma-

dre mia. §. 18. Nella fefta de' SS. Apoftofi Pietro e Paolo, dopo la comunione del Corpo di Crifto, tralle altre cofe che ricevette in quella mattina da Crifto stesso, non è da passarsi fotto filenzio quelta che or fegue. Avea la ferva di Crifto mandato a chiamare un cetto Sacerdote, che di nome foltanto fi chiamava Angielo; affin di rimproverario delle nuove ingiurie, che esso s' industriava di fare al Signore. Uscito quello dopo la correzione dalla Cella, comineiò Margherita a temer fortemente di non aver nella correzione come profuntuofa, offeso troppo il sommo Sacerdote Figliuolo di Dio vivo. Onde con lacrime interrogò la Sapienza infinita, ehe le avea rivelati i difetti della periona corretta, fe per la detta correzione, in eui avea descritta della stessa persona la intenzione, i costumi, e la vita, fermamente inibendogli di non più accostarsi in avvenire alla Cella di lei, aveile officio il comun Salvatore. Al dubbio della quale rispondendo la Sapienza incarnata le diffe: Benche tu pon mi abbia offeso nel riprendere, mi offendefti nondimeno dopo fatta la correzione, per un cerio fumo di vanagioria, allorebe riferisti alle tue compagne quello che avevi fatto, dopo che avevi avanti fatto propolito di nulla riferire. (10), Il

Quo

(10) propesures nil referre. Vedeni qui, che le fregolatenze del Sacerdote aspramente corrette da Margherita, erano notorie, e pubbliche: altrimenti non solamente arrebbe ella peccito di

Que audite, coram Domino conquerente incipiens trepidare confessa eft non felum . Ge fic egiffe, uerum etiam quod eum cum nimia uerbi auctoritate correxerat. Cuius Dominus timorem contemperans, dixit ei: Quia te meam feci puenatricem, non offendifti in tam imperatorio modo loquendi: Et fi facerem te meam preliatricem? Et Margarita respondit: Sis mecum , Domine mi , & ego ad omnia fum parata, ad que agenda, uel narranda, me uolueris destinare. Et hoc a tua misericordia po-flulo, ut in me filit tui reperiant uitam, & ueritatem. Et Dominus ad eam: Licet magnum fit donum qued postulas, quia petitio tua susta est, exaudio eam. Et Margarita respondit: Domine mi, quomodo tibi placere possent orationes mee, cum fim talis, quod meipsam fubflinere non poffum? Maxime cum hesterna die, ita me in ueftra correctione timor inuafit, quod miferim pro confessore meo, in cuius me manibus commififti. Et quia me pro tui honore nominis confolatur femper in omnibus quibus potest; tantum te, Domine mi, rogo pro eius anima, quantum pro mea. Et Dominus ad eam: Timor te, filia, conferuauit in gratia ; & confessoris tui recommendationem accepto: Nam ei dabo coprofum munus gratie, pro labore quem pro tua tolerquit falute.

\$.10. Quidam Frater in fello head Amen uitans Margariam quai geroadus pelificare uite readus. A pentientam quam perester, a casti foper unus unifrique francisco de la fello frater. A cast foper unus unifrique francisco de la heada de la fello frateria de la heada de la fello frateria de la fello del la fello de la fe

che udito, în prefenza del Signore, che di lei fi lagnava, cominciando a paventare, confeisò non folamente di aver ciò fatto, ma anche di aver corretto colui con parole di troppa autorità. Il cui timore contemperando il Signore le diffe: Avendoti io fatta mia pugnatrice, nel modo imperatorio di parlare non mi offendesti: E che direfti, s'io ti faceffi mia guerriera? E Mirgherita rispose: Siate meco, o mio Signore, ed lo son preparata per tutte quelle cose, a fare, o harrar le quali vi piacerà di destinarmi. E questo dimando alla voftra mifericordia, che i voftri figli ritrovino in me la vita, e la verità. E il Signore a lei: Benche fia un gran dono quel che tu chiedi, perchè la tua dimanda è giusta, la esaudisco. E Margherita replico: Mio Signore, come potrebbero a voi piacere le mie orazioni, ellendo lo tale che peppur pollo fostener me stella? Masfimamente che ieri, talmente nella voltra correzione mi penetrò il timore, che mandai a chiamare il mio Confessore, nelle cui mani mi commettefte: E perchè egli per onore del voftro nome, fempre mi confola in tutto quello che può, canto vi pregoo mio Signore, per l'anima di lui, quan-to per la mia. E il Signore a lei: Il iimore, o figlia, ti conservò in grazia; ed io accetto la raccomandazione del tuo Confessore: poiche darò a lui copioso dono di grazia, per la fatica che tollero per la tua

S. 19. Nella festa di S. Antonio, un certo Frate vifitando Margherita, perche non fapeva i gradi della priftina di lei vita, e la penitenza che avea fatta, cominciò a dubitare fopra i nuovi e stupendi di lei fervori, e perciò intorno a questi suoi fervo-ri la lasciò in sospetto. Il giorno segueute poi, ricevuta che ella ebbe all'Altare la Saplenza incarnata creatrice di tutte le cofe, questa certificandola fopra i dubbj, ne quali era stata, le diffe: Figlia, non ti curar di cercare maestri nuovi, i quali non fanno quali e quante cofe ho io operate in te. Nulladimeno io ti fcufo quel Frate, perchè sa dalla facra Scrittura le ingannevoli aftuzie dell' antico avverfario, colle quali fuole ingannare il genere umano. E se ti ammiri del dono di nuova murazione, confidera che merita ammirazion maggiore, l'averti io pianta, e l'effermi la-

D67-

poco di vangloria, riferendo alle Compagne la correzione a lui fatta; ma avrebbe altresl peccaso di grasp mincanza di Catità, e ancor d'ingiudizia; del che per altro il Signore non la condanna.

S. 20. In Vinculis Santi Petri, post co-munionem desote susceptam, audiuit Christum dictutem sibt: Journdare, situa Ferusalem, quia uenti ad te Imperator Jerusalem, G in te saciet sedem per gratiam. Es dico sibi, quod ego tecundor in operibus meis que age in te, Het alia nice in excession mentis afcendens, corpore Christi devote recepto, ait: Do mine Thefu, postulo, in omnibus operibus que agam feruire sibi fine defectu & offenfione: Cum hoc namque dono nullam tribulationem reeufo. Quo dicto, in quamdam nouam fecu ita-tem subito ueniens dixit: Domine mi bone Thefu, hanc petitionem de iure michi debetit, & potessis convidere, cum rationabilis su, & iii-stitut tua mulli subrahit creature quod iustum est. Et Dominus ad eam: Non uideux tibi quod postules altum donum? Et Margarita refrondet: M rius tamen donum fe ifti, quam istat fit. Et Dominus ad eam: Tu dixisti. As M irgarita, fuum finem toto corde difiderani; tum propter hoc feculum, in que funt certamina, deferendum; tum propter conditorem omnium Gliefam Christum absque medio contemplantun; postulauit abbremari dies funt. Cui Dominis respondens ait: Quid facerent iste oue: tue (12)? Es Margarita respondit: Domine qui cunts regis, tia reget eus gratia tua, quod erust contente poft finem mium. Et iterum dixit ei Dominus: Sine timore amolo di as, quid tu es fina, & electa mea; & ego fun tuss ele-Bus Dominus Jhefus Christus, qui de Muria Mutre Virgine carnem fumph. Es dicas Frabri Corado (13), quod tantum continuabitur in ee noutas , quam recepit , quantum placebit

sciato per la tua falute inchiodare nel legno della Croce. lo dico in oltre, o figlia, che in quel giorno, in cui tu avesti col nemico un proliilo contratto (11), fi ebbe da' demonj neli' inferno una nuova triftez. za in riguardo a te.

6. 20. Nella festa di S. Pictro in vincoli, dopo aver ricevuta divotamente la Comunione, udl Crifto che le diceva: Gioifel, o figlia di Gerufalemme, perchè l'Imperator di Gerufalemme è venuto a te, e in te farà per grazia la fua fede: E ti dico che io gioifco nelle opera mie che faccio in te: Un altra volta, follevandoli Margherita in estali di mente dono che ricevuto avea divotamente il Corpo di Criftoni diffe: Signor mio Gest, domando che in tatte le opere che farò, mi concediate di fervire a voi fenza difetto, ed offefa; mentre ottenuto che abbia quello dono, non riculo veruna tribolazione. Il che detto tolto concependo una nuova ficurtà di mente, foggiunfe: Mio buon Signore Gesti. questa grazia ch' io vi domando, voi dovete per giustizia, e potete accordarmela; mentre esta è ragionevole, e la vostra giu-(tizia con nega a veruna creatura quello ch' è giutto. E il Signore a lei: Non ti fembra di chiedere un alto e fublime do-no? E Margherita rispose: Voi faceste dono anche maggior di questo. Ed il Signore: Ta diceiti il vero. M. Margherita defilerando di tutto cuore il fuo fine; si per lafciar quelto mondo, in cui fon tanti combittim mit; st per contemplar fenza mezz) il creatore di tutti G:sh Crifto; chiefe, che fi abbreviatfero i giorni fuol. Cui rifoondendo Il Signore diffe: Che farebbeto coteste tue pecorelle (12)? E Marghe. rita replicò: Signore che reggete tutte le cofe, cost reggerà effe la voltra grazia, che faraono contente dono il mio fine. E di nuovo a lei diffe il Signore: Di qui avanti dirai fenza timore, che tu fei la mis figlia, e la mia eletta; ed lo fono il tuo eletto Signor Gest Crifto, che da Maria Madre Vergine prefi carne. E dirai a Fra Corrado (13), che tanto in lui continuerà la novità di fpirito che ricevette, quanto 00

(11) cum hoft queffienem fecifi prelinam. Il prolisso contrato tra Margherita, e il Demonio, che come dice qui Crifto, avea messo in cotternazione l'inferno, è certamente quello riferito

fopra ne' \$5, 9, 50. di quello fiesso C.p. (12) i file seer see, Le peccercie di Margherita qui nominate, erano fenz' altro le fue Compagne, che periendo lei di astrober trovate abbandonate.

(73) er dicas Fratri Gerado. Il Fe. Curtado, che qui si nomina, è quel stato Religioso, di cul fu fetta menzione nel 6. x4. del Cap. IX. Rileggasi la nota 26. sopra il medestino. Quanto ivi fu desto, e quanto qui dices sapparto al prefato Raligioso, pare, che occorrelle in diversi tempi, ed anni .

pia-

proutventie mee. Ipfe autem nifi occurrat et articulus infirmitatii, semel in hebdomada ce-lebret Missam beatissime Virginis Matris mee; sui Pater meus donauit, ut omnis qui a me uero Deo & homine wult confolationem recipere, ab ipfa postulet confidenter: Inclinatus namque, atque preuentus piis maternis precibut, orantibus postulata concedo. Et fetat, quod quicunque habet caritatem, & pacem in operatiomibus, quas agit amore mei, erit was mee gratie contentiuum: Et donata illi Frairi ben Bione ex parte beatiffime Trinitatit, & Matris Dei; dixit Margarite (querenti ac dubisanti de modo, quem tenebat loquendi cum uifitantibus fe) quod ei diuinitus erat conceffum, u! quicumque ad cellam ipfins accederet mortali fedatus peccato, ftatim ab ea cognitus infrueretur, qualiter converteretur abique delade Deo altissima loqueretur. Et ais ei: Filia tu es ouis tam ad ouile reducta, cui abfluit Fratrem Johannem (14), qui uerbo & exem-plo erat ueritas & wita: Et ego sum tibi ubrumque, & folus uita, en quo uiues, quia mishi omnia utuunt. Tu etiam iam nofti a me quad ille, quem expuli de monte glorie paradifi, de inferno multos fatellites aftutiffrmos, contra eetum fidelium destinauit (13): contra quos Fratres Minores tanquam apostolos meos appofui, & fpetialiter Fratrem, de cuius absentia lammtaris (16) cuius predicatio animabus est fructuosa: Et tibi mando, quod semper Fra-trum Minorum utaris constiti, & suichi Dea fludeas fideliter obedire. Quibus dicas ex parperum; quia paupertalem artiffmam feruare debes; & iaco nil occulte, nel publice pro tuis mecefficatibus facias referuari. Tu enim se exuis piacerà alla mia provvidenza. Egli poi, fuori del caso d'infermità, celebri una volta la fettimana la Melfa della beatiffima Vergine Madre mia; cui concedette il mio Padre, che chiunque vuol ricever confolazione da me vero Dio ed uomo, a lei conconfidenza la chieda: poiche piegato e prevenuto dalle pie materne fuppliche, concedo ai postulanti ciò che domandano. El fappia, che chiunque ha carità e pace nelle opere che fa per amor mio, farà un vafo che in se racchiude la mia grazia: E data a quel Frate la benedizione per parte della fantifima Trinità , e della Madre di Dios diffe a Margherita (che cercava e dubitava del modo che teneva circa il parlare con quei che la vilitavano) che a lei era Itato da Dio conceduto, che chiunque & accostasse alla sua Cella macchiato di peccato mortale, fubito conofciuto da lei; toffe da effa iltruito, come dovesse fenza indugio convertirsi al Signore; e che per correzione del popolo ella parlaffe altiflimamente di Dio. Ed a lei diffe in oltre Figlia, tu fei una pecorella già ricondotta at ovile; cui ho tolto Fra Giovanni (14). che colla parola e coll'efempio ti era verità e vita: ed io fono a te l'uno e l'altro: e folo fon la vita, in cui tu vivi, perchè tutte per me vivon le cofe. Tu anche fusti iffruita da me, che colui che io scacciai dal monte della gloria del Paradifo, ha fpedito dall'inferno gran numero di aftutiffimi mafnadieri contra il comun de' fedeli (15): contro de'quali infernali ministri ho io contrapposto come miei Apostoli i Frati Minori; e specialmente il Frate, dell'affenza del quale te ti iamenti (16); la cui predicazione è fruttuofa alle anime: E a te comando, che fempre tu faccia ulo de configli de Frati Minori; e che procuri di ubbidir fedelmente a me tao Dio. A' quali dirai da parce mia, che non ti coltringano rapporto alle limoline de poveri; poiche tu dei offervare poverta ftrettiflima; e perciò niente farai riferbare occultamente o palefemente per le tue necesiità. Poiche tu ti spogli per amor mio,

ht 4) cos abhul Frarem Jehousem. Ecco qui nominato come già defonto Fr. Giovanni da Cafiglione: e da crò, che di esso dice il Signore, vedesa qual folle il mento, e la dottrina di lus, specialmente nella discisione dello figinto di Magheritia.

ha dubbio esser Fr. Giunia, allor attente da Cortona, e dimorante in hiena,

<sup>(15)</sup> definieur. L'cipulo dil Monte della gioria, che qui si nomina , è chiato non altri esere, che Lucritro; e lo ituolo numerolo di maligni forriti da lui fpedui contro la Chiefa di Criflo, etter quel medisimo, di cui fu paritto ne 55. 19 20. e 23, del precedente Cap IX.
[16) de nume adjunta lamantaria. Il Frate, che tra gli altri dice il Signore aver pono con lipecialità per far atgine a' misifri di Lucritro, e della cui assona laqua-rasa Mangherita, pano II.

smoot vai, qui hom different com vitora co more tutica hos. Noulet pair, G operallis me. To trimon conver mei, E quod tou meefficial mention according to the properties of the control of

6. 21. Quintadecima die menfis Tulii, resepto cum reuerentia Dei Filio, Margarita audiuit eum intellectualiter her loquentem : Filia, su er fubtractrix luminis, ignis, & ardoris Spiritus Sancti: Et hoc accidit tibi quotienf. cunque citius porrigis mentem tuam ad hedificationem proximi respectu tui, quam respectu honorit mei Set sciar, quod non esset aliqua est tam magna, quam ad lonorem meum pura mente reservet, in qua eco subtralierem civi gratiam meam. Post hec iusti Margarite Saluator nofter, ut ei cor fuum tribueret, & tem. bus expenderes in meditatione conversationis epfius; inchoans ab Incarnationis misterio, difourrendo per fingulos labores, & penas, quis pro falute humani generis pati dignatus eft. Et quia tune temporis fotia eius ipfam deferuerat in infirmitate corporis fortiter laborantem; ille qui nunquam deserit serum suot, att: Ne simeas; ficus enim ego conditor omnium, aues induo, & cetera nutrio, que mouentur in aquis, serra, & gere, ita te induam, atque pafcam. Tu folum me postulas; set ego attentius postu-lo te, quam tu me. Tu autem commutas me pro cogitatione minima, & in eadem cogitasione, pro qua commutas me, non commuto te,

che son per dire allorché giudicherò i vivi, ed i morti: Fui nado, e mi ricoprifte. Tu digiuni per amor mio, e ciò che fottrai alle tue neceffità, lo converti allegra-mente in alimento de poveri; cui dirò: ebbi fame; e mi desti da mangiare. Tu abbandoni te fteffa per amor mio; ed io ti raccolgo nel grembo della mia dilezione. Udite queste cose; presa da inestimabil timore per la rimembranza delle fue colpe, non poteva in verun modo indura a credere, che Dio in una guifa tanto ammirabile verso di lei si piegasse. Quegli pol, cui piacciono i cuori degli umit, a-vendo a lei compaffione, che piangeva ed orava, fpedi un Angiolo dal Cielo che le dicesse: Non temere, sposa di Dio; ma confida nel Signor noftro Gesti Crifto, che fi è degnato di parlar teco, ne inganna veruno; e adempi colle opere i comandamenti di lui. Perocchè il tuo avversario. che femina dappertutto discordie, non mai ti conforterebbe alle paci; ma è la vera Pace Crifto, che t'iftrut di procurar le concordie. Ed io che teco parlo di quelle cofe, fono il di lui Angiolo deftinato alla tua custodia.

6. 21. Nel di quindici di Luglio, ricevuto con riverenza il Figlipol di Dio, Margherita lo udi mentalmente a lei parlare cosl: Figlia, tu fei fottrattrice del lume, del fuoco, e dell'ardore dello Spirito Sinto: E ciò avviene, qualunque volta tu porgi la tua mente all'edificazione del proffimo, piuttotto per riguardo tuo, che per riguardo dell'onor mo. Ma fappi che non farebbevi alcuna cofasi grande, che tu con mente pura riferiffi al mio onore, in cul ti fottracffi la mia grazia. Dopo quefte cofe, comando il Salvator nottro a Margherita, che a lui confegnalle il fuo cuore: ed impiegaffe il tempo nella meditazione della vita e conversazione di lui tra gli uomini; cominciando dal miftero dell'Incarnazione, e scorrendo per ciascuna delle fatiche e pene che per la falute dell'uman genere fi degnò di patire. E perchè allora la di lei compagna l'avea lasciata, mentre era gravemente oppressa da infermità corporale; quegli che non mai abbandona i fervi fuoi, le diffe : Non temere; perche siccome io creator di tutti, vesto gli uccelli, e nudrifco le altre cole che fi muovon nell'acque, nella terra, e nell'aria; così te pure non manchero di vestire, e pascere. Tu chiedi solamente me; ma io con più attenzione chiedo te, di quel che tu chieda me. Tu poi communi me per un minimo penfiero; e nel penfiero medefimo; per cui tu commuti me, io non com

## CAPUT XI.

De mira Dei & Angelorum familiaritate, & promitiis ei factis, & eius obltu gloriofo.

A d tantam circa Dei famulam Mar-garitam familiaritatem cendefcenderat Dei Filius Dominus Thefus Chriftus , quod quicquid eras paffura a creatura inuificili, nel humana, fine infirmitate, nel aliter, & quicquid erat consolationis & gratie receptura, pre-uits illustrationibus infallibiliter reuelabat. Ex euius tam familiari colloquio, fic ui flamme superni amoris accendebatur, quad ineffabilem am, quam intus fentiebat de Deo dukedinem filentie palligre non ualens, alta uoce cum lacrimis exprimebat, dicens: l'am ineffabilis eft, Domine, tue allocutionis Juanitas, quod omnia fub te pofita animam meam replere non poffent: & idea uehementer admiror, quod anime hominum , quas ad redemptionem creufti, te fobun non amplectantur & diligant; & quomodo poffunt amare, sel intuert aliquam rem creasam. Et quia fibi uidebatur, quod anima que facta iam erat ut hortus delitiojus, effet tanarcem fpei confolator merentium, reducent, art: Kolt timere, filia, nec trifteris, fi tua defi-acria differuntur. Nam cum me in mentali quiete, de pietate mea non diffidens expectas, plus mereris dum me fic exclufa defideras, &

## CAPO XI.

Dell'ammirabile sua familiarità con Dio, e cogli Angsoli, delle promesse a lei satte: e del selli-e di lei passaggio da questa vita.

4

80

pe

De:

ge

BE:

HOUSE NEW !

S. I. Il Figliuolo di Dio, Crifto Gesti Si-gnor nostro era condesceso a tanta familiarità verso la Serva di Dio Margherita, che tuttociò che era ella per foffrire da creatura invitibile, oppur umana, o per ragione d'infermità, o altrimenti; come pur tuttoció che era per ricevere di confolazione e di grazia, per via di previe illustrazioni ad essa intallibilmente lo rivelava. Dal cui colloquio tanto familiare, talmente in virth della fiamma del fuperno amore ella reitava accesa, che non potendo celare quella ineffabil dolcezza, che nell'interno fentia di Dio, ad alta voce la esprimea con lacrime, così dicendo: E' tanto incffabile, o Signore, la fosvirà di voftra allocuzione, che tutte le cofe, che fon fotto di voi, riempier non potreb-bero l'anima mia: Ond'e che grandemente mi ammiro, che le anime degli uomini che voi creatte per ricomprarie, voi folo non abbraccino, ed amino; e come amar pollano, o anche mirar soltanto qualche cofa creata. E perche a lei tembrava, che l'anima fua formata già a guifa di deliziofo giardino, altro non folle che un campo pieno di sterpi ed incolto; il pietolo confolator degli afflitti, riconduceadola alla speranza le diffe: Non temere, o figlia, ne ti contrifta, fe i tuoi defideri fi differifcono: Mentie fempre che nella quiete mentale, non diffidando di mia pieta, tu mi afpetti; defiderandomi da me così efciula, più ti fai merito; e dipoi più amplamente ti confole; o, di quel che io fate amplius poftea considador, quam se statim rel, se subito tu ottenessi ciò che doea que postulas inuentres . mandi.

S. 2. Sabbato prime Dominice in Quadra-gefima, post corporis Thefu Christi deuotam fusceptionem, mira dulcedo, que mentem eius repleueras, statim dispensatione superna, sublasa eft . Set Margarita ad miferorum prefidium cor fine mora convertens, ait: Domina mea, kous filius anime mee sponfus deservit me, fine quo uiuere non uales, nec quiefeo. Cui fpeculium deposcenti aftitit; & kariffinum fuum Filium largiri dignata eft fuis curiaitter precibus. Ille autem, cuius oculi fidem respiciunt, cum mira dulcedine se sitienti comunicans ait: Credis tu, quod ego fim uerus Dei Filius Thefus Christus? Et Margarita respondit: Vere, Domine, fateor qued tu es Filius Dei uiui, quem semper expello. & totis precordiis concupisco. Et Dominus ad eam: Et ego Virginis Marie fecundum carnem Filius, qui fum tetum, be-nedico tibi, cum illo eterno Patre, cuius fum Unigenitus. Tene uite conuerfationifque legem, quam tibi dedi , & nunquam eam obliuifcaris. Et fi quando tibi mee radius claritatis abscon-ditur, & mee suauitatis dukedinem gustare non uales, ut esuris, idcirco tecum sic agitur, ut penitus cernas, qualis tu es ex te, abfque fum ma infinitaque letitia. Cum uero me tibi large comunico, tunc infallibiliter experiris, quam magna & luminofa per me Christum efficerit. Set confide in me, quia quantumcunque uidear tibi fubtrahi, tecum ero, te minime deferent . Quis enim de me tam eftuantem fitim donauit tibi, nift ego etermus fons, Angelos & beatos reficiens, qui fum in anima tua? Si enim me non haberes, me nequaquam fitires; in qua qui-dem fiti tuum meritum crefcit, & gratia. Unde in pena tilius fitis, quam pateris, ficut uoerferata es hactenus, nunquano uocifereris (1)

Tanta Margarita parum priut fuit fuauitate

§. 2. Nel Sabato della prima Domenica di Quarefima, dopo il divoto ricevimento del Corpo di Gesù Crifto, l'ammirabil dolcezzache avearipiena la mente di Margherita, fubito per superna dispensazione le fu foteratta, Ma Margherita rivolgendo fenza indugio il fuo cuore al rifugio de' miferi, diffe: Ma Signora, il voltro Figlio foolo dell' anima mia, fenza cui non pollo vivere, ne aver ripolo, mi ha lafcheta. Cui lo specchio della pietà, mentre ella orava con lacrime, e dimandava il Figlio di Dio, fecesi tosto presente; e degnossi di conceder benignamente alle pregniere di lei il suo carissimo Figlio. Quegli poi, gli occhi del quale risguardan la sede, comunicandofi con ammirabil dolcezza a chi ardentemente il bramava, diffe: Credl tu che io fia il vero Figliuol di Dio Gesta Crifto? E Margherita rispose: Confesso veramente, o Signore, che voi fiete il Fi-gliuolo di Dio vivo, che io fempre afpetto, e defidero con tutto il cuore. E il Si-gnore a lei: Ed io Figlio di Maria Vergine fecondo la carne, il quale fon teco, ti benedico, con quell'eterno Padre, di cui iono Unigenito. Tieni la regola di vita, e di coltume, che io ti diedi, e non mai te la dimentica. E fe talvolta ti fi nafconde il raggio di mia chiarczza, e gustare non puoi, siccome brami, la dolcezza di mia foavità, intanto così teco fi pratica, affinchè tu percepifca a fondo, qual tu fei per te stessa, senza la somma ed infinita letizia. Allorche poi mi ti comunico largamente, allora infallibilmente (periment), quanto per mezzo di me Crifto, grande fel refa e luminofa. Ma confida in me, perchè quantunque lo fembri fottrarmi a te, farò teco, non lasciandoti mal. Perocche chi diede a te una fete di me si ardente, fe non io eterno fonte, che gli Angioli ed i Beati rittoro, e fon nell'anlma tua? mentre fe tu non mi aveffi, neppur avresti sete di me: nella qual lete cer-tamente cresce il tuo merito ed insieme la grazia. Onde nella pena di quella fete, che tu patilci, non mal ti lagneral, come lagnata ti fei finora (1). Poco prima era stata ripiena Margherita di una si grande foa-

Dei

(1) sunquam huifernis. Dopo aver detto Crifio a Mirgherita, che l'aidente fete, e desiderio; che avez di lui, facera la lei crefere il merito, e la grazia; foggiugne per confeguente, che anon più dunque a il sanesti, come avez fatto in avanti, mentre per avvirare in hel fempre più un tal denderno, a lei fottreva la fua divina, e confointe prefensa: E quello è ciò, che ngarica qui fasta suprimasa va haffanta, nanquam avesferris.

Dei repleta, quod ignitus titlo super pedem cadens contemplantis, licet pedem adureres, sim doloris minime senseris, neque pedi adusto mobestiom intuiti.

5. 3. Teria Dominia in Quadragifica. Chrift copts dant rezigions, 2 junti of it. buffetac Chrift forwarbus, het diestit: Ditti of it. buffetac Chrift forwarbus, het diestit: Ditti of it. ans. pilot 7 di quad urbom humiliter Margarila rifpondeni at: Diminis mi, cum sanci Peter Aglioti in refoundee, Ts. feit vist. Es feita quod in het te mirit affinishat quade constant diffetably quin fixa cum an guffitt of ponti until vesqu'fut ts. ita cum until trabulationable in aer equires, 6 insensus. Es firitualem armit continuar tetritum, fut tit dies, fixed Paulo, fuffici tit di grante met.

foavith di Dio, che cadendole fopra un piede mentre contemplava un tizzone infuocato, benché bruciaffe il piede, non ne fenti dolore, ne ai piede bruciato, re-

cò molecilia veruna.

§ 3. Nella serza Domenica di Quarcia.

"§ 3. Nella serza Domenica di Quarcia.

molti etcevendo divocurnence l'Ogro di con
molti etcevendo divocurnence l'Ogro di colo

molti di Crifio flefio, a lei dicente colo: Mi smi

tu, o figlia? Alla quai interrogazione ri
pondendo Marpherita, diffe; Mo Simo
tro, Voi fapete che vi amo. Ed lo, diffi

il Signore, ti benedico. E fappi, che in

quello ti ho refa finile a me (onde no

dei effer contenta percili ficcore cono varia

te tribolazioni tu crechera me, e mi tro
veral. Ma perche tu vuoi fempe godere

di mia conolazione, e continuar la let
zia laterna della mente; perché do a te

come a Paolo, ti bafta la grazia mia.

§. 4. Nell'ottava di S. Giovanni Evangelifia, trovai la Serva di Crifto in un dolore mischiato di gaudio; mentre avendo ricevuta nella fcorfa notte una ecceffiva confoiazione per la prefenza del fuo Spofo, era non poco afflicca, perchè non appariva l'ultimo giorno di fua vita da jei bramato. Perocche deliderando d'eller fopravveltita (2), chiedeva lo fcioglimento dell'anima fun dal corpo, affin di effer con Crillo. Ma Gesti ordinatore e disponitore di tutte le cose, a questa petizione niente affatto rispondendo, rispose all'ammirazione ed al penfiero, che più volte avuto avea fopra la di lui Natività, diceado: Tu ti ammiri, o figlia, che neila mia Natività non ti dispenso sollievi d'interna gioja. Ma ti rammenta, che tu dei con-formarti a me ruo Signore, che prendendo nel mio nascimento la povertà, e le vostre penalità senza il peccato, io letizia di tutti gli Angioli cominciai a vagire traile angustie di un presepio, affine di libe-rar da suoi gemiti il genere umano. Perche adunque quel giorno fu a me princi-pio di morte, e la tua vita è talmente ordinata, che per quanto ti è possibile, tu imiti le veftigia di mia convertazione; non il ammirare, fe a te in tal giorno fi fottrae la conlucta giocondità della men-

---

b) espless (astronglist: In électudo, che Margherita desiderava di croser sopravedites, espisas s'apprauditis ulus l'eleptatione di S. Polo a. Cor. 5. v. a. 6. 5.; e volts dire, ch'illa desiderava di posacerei l'abstilone cerdelle, di vie diere vefins delle nonto giornota della immortalità alla qual veditura da l'Apodio il nome di sopravelta, perchè non si concede, se non a chi al punto di immortanti si immortalità e di mancine sia revotto già ventito d'immortanta y ciù statich.

An activity of the are the second

te,

mentis iscunditas. Tunc in excessu posita mentis, rogauit Attissimum, ut eam ad perfectam folitudinem reducere dignaretur: Et non affenfit eidem. Hiis tam dignatiuis alloquits aliquantulum terminatis , parum post missus est ei Angelus ad suam custodiam deputatus , qui ad auserendam de corde ipsius dubitationem, salu-sauit cum reuerentia Matrem Dei: Aue Maria dicens per totum. Ex qua fatutamene tam denote Regine celi exhibita, effecta fecurior, a dicto Angelo quefiuit cum lacrimit, quando fui uidere poterie, ueste carnis exuta, saciem creatoris, & collocabitur ab eius misericordia in sublimi gloria beatorum? Cui Angelus refondens ait: Noutris te Margarita in huius uite exilio non longo temporis spatio permansu-ram. Et quia magna de sua selicitate promi-seras ei Angelus, de quibus humilis Des samula dubitabat, ad Altissmum rediens quem amabat , audiuit eum dicentem fibre Filia, quando compleueris penitentiam oris tui (3), uocabo te, & que promisit bibi Angelus meus in te persiciam. Et Margarita respondit: Domine, uas maxime puritatis requirerent (4) tam fublimia dona, que donafti, & es en poflerum tam liberatiter absque meis meritis do-naturus: & quia uns tale non sum, compellor penitus a mea miferia tam miris gratiarum renuntiare muneribus. Et Dominus ad cam: Non fiuns hee tibs propter to folum, fet propter multos etiam percatores ad finum mee mefericordie reuocandos. Et quia tu fideliter laudes reddidifti amore mei omnibus paradifi erdinibus fingillatim, ego concedam eis, ut carum quilibet de fuis tibi comunicent wirtutibus, quibus ad inuicera diftinguentur. Tu miraris quod die

te. Allors pofta in eftaff mentale, prego l'Altissimo, che si degnasse ridutia a una perfetta solitudine: Ma non su esaudita. Terminati per un tantino questi degnativi colloqui, poco dopo su a lei inviato l'Angiolo deputato alia fua cuftodia: il quale per torre al cuor di lei ogni dubbio, fautò con riverenza la Madre di Dio; dicendo l' Ave Maria tueta intiera. Dalla qual Salurazione efibita cotanto divotamente alla Regina del Cielo, refa Margherita più ficura, ricercò da detto Angiolo con acrime, quando avrebbe potuto, fpogliata della veste di sua carne, veder la fac-cia del Creatore; e farcibe stata dalla divina mifericordia collocata nella gioria fublime de'Beati? Cui l' Angiolo rispondendo diffe: Ti fia noto, o Margherita, che tu non fei per rimanere nell'efilio di questa vita per lungo spazio di tempo. E perche l'Angiolo le avea promesse gran cole circa la fua felicità, delle quali l'umil Serva di Dio dubitava; ritornando all' Altiffimo che amava, lo udi dire a fe: Figlia, quando avrai compiuta la penitenza della tua bocca (3), ti chiamero, e in te adempierò quelle cofe che il mio Angiolo ti promise. E Margherita rispose: Signore, i doni tanto fublimi che mi difpenfafte, e che fiete per dilpeniarmi liberalmente e fenza miei meriti in avvenire, richlederebbero un vaso di fomma purità (4): E perchè io non fono un tal vafo, veggoral caninamente costretta dalla mia miferia a rinunziare"a doni sì stupendi di grazia. E il Signore a lei; Non fi fanno a te queste cose iolamente per te, ma ancora per molti peccatori che debbon effer richiamati al feno di mia mifericordia . E perchè ta fedeimente rendelli lode per a-mor mio a tutti gli ordini del Paradifo diftintamente; io concedo ad effi, che clafeuno di loro comunichi a te delle proprie virtà, onde tra lor si distinguono. Te ti ammiri, che nel giorno di Domenica

(2) positionation serie na. Acressão detro l'Anglolo a Marghetita, cha ne la seu instruçato, che non farabbe inimala in quertio erretire etulo per lungo tempo e bonando di series ella maggior sicurezza, e di inper più percafamente il termine di las vita; le rilponde il Signore, che allore chanceria is fa, quondo seri compitate in penienza della inta bocca; rele a dine chanceria is fa, quodo serie compitate in penienza della inta bocca; rele a dine che allore chanceria is fa, quodo serie consistente il consistente il maggio di penienza della compo, e specialmente la gola, la lingua, e la bibba: e di cui il Signore se compitate al compo, e specialmente la gola, la lingua, e la

Do.

(4) ser neuen purtats reprierrers. Nells note ap, fopts il Cap. V. fo postevuo, che per none di usé print, come qui, in fesfo metriforto, r'intrade cos 8. Paulo la prefiosa a forciularent l'anoma dell'omoto rel in tal fesfo dicto qui Migherita, che l'infériti doni a tel concederi a, et concederi a, et concederi a, et di concederi a, et concederi a, et disporte, arethère richierito na viva, ole una printa di insman purita, quale ella per altro considera di non casere; a percu cinciera di daver rimunatare a tati doni.

Desantre meint tih figuren kettie lærge dem commetten, quem in det tille, que print cerporit mei lum dignatus influtuere Sacramen. Stat encell die die ferret a mortaus, et religiteitus apparens ar giberight, reflixel leit. Anna Sie mede phritakelter team ogs. slyria eumdem diem, dum tum deutsiene dinium nepplaartet allogarum, mofir et Agreum fuum; quem com feight iseats gli et die einz: Angele phalartet allogarum moffrem, qui depenu ricnius, rega Deutsium moffrem, qui depenu rictia herediëta a Douiston moffren, qui creasuit et ha herediëta a Douiston moffren, qui creasuit et ha herediëta a Douiston moffren, qui creasuit et quam de ternom, benediët ait coust plittiach q quam de te habus, Mangeriti, quia tu es fripanta in libre settem uit (5). Et die to bis, quad fummus Dust, qui den de num largitus effifactivit it.

§ 5. Die fabbait polt kalendar Augusti. in feren meistinster erreit Christi, espei uns betatiffma Mugdalma dipluter, diseure Cur-sebedat, nei dimediam recelffit a crue, treabedat, neid meistim recelfit a crue, treabant demant fr. in fart afpellu terribitet, mitak appausiffent, of una fe meist certom Platamilitabu, G. Tadest oppolitetut, son recelfiformes Christi datan ennete receiver, audust Cerffum dierstem fielt: Filia, tu miraris, qual entre consecutive mitagele per in bis, G. Pater mari, a quo me Unicentium faum patis, multom te aust, quamma tu toutam me ditigit; delerse pojut et te firuif ainemu uite tit, multom te aust, quamma tu toutam me ditigit; delerse pojut et te firuif ainemu uite Fritter Altmere remanebut tit (1), 13 d' mulfertirer Altmere remanebut tit (1), 13 d' mul-

quando ti comunichi, io ti concedo maggior fegno di letizia, che in quel giorno nel quale mi degnai d'istituire la prima volta il Sagramento del mio Corpo. Sappi che in quel giorno rifuscitai da morte, ed apparendo risuscitato e giorioso, resi agli Apostoli, e Discepoli l'allegrezza che lore promeffa avea. Così ancor adello fpiritualmente mi diporto con te. Dentro il medefimo giorno, mentre con divozione chiedeva nuovamente il divino colloquio, fpedi il Signore a lei il fuo Angiolo; quando fentì il quale parlò a lui così dicendo: Angiolo mio, pregate il Signor nostro, che fi degni di nuovo parlar con me. El'Angiolo disse a lei: Figlia benedetta dal Signor nottro, che creò il cielo e la terra, fia benedetta ogni follecitudine, che io ebbi per te, o Margherita; perche tu fei fcritta nel libro della vita eterna (5). E dico a te, che il fommo Dio il quale ti difpenso quelto dono; parlera a te cofe grandi, come defideri, quando a lui piacerà.

§. 5. Il primo Sabato d'Agosto, nella facta meditazione della Croce di Cristo, cominciò a disputare colla beatissina Maddalena, dicendo: Perchè, o beara, vi discottafte almen per poco dalla Croce, nel tempo della Passion del Signore? O beara, fe allora tutti i demonj di aspetto terribili come fono mi fossero apparti, e insieme con Pilato, co foldati, e co Giudei mi fi fostero opposti, discostata non mi farei dalla Croce. La quale, mentre così dal dolore oppressa, divotamente medicava la Paffion di Crifto, udl lo stesso Crifto che le diceva: Figlia, tu ti ammiri, che le interne tentazioni ti fiano mirigate, ed ora foffri foltanto tribolazioni efteriori. Perche il mio Padre, al quale tu chiedi me suo Unigenico, molto ti ama, poiche tu tanto ami me; perciò ei pose in te la rappresen-tazione della mia vita (6). Conciosiachè verrà un tempo, in cui per te rimarranno pochi Frati Minori (7), e molti del popo-

..

[5] in libro cierna nite. Qui conferma l'Angiolo a Margherita ciò, che dal Signore erale flato già assertto nel 5, 41, del Cap V., cuoè di esser lei fertuta nel Libro de predefinanti alla tioria, Vedasi la nota 4,9 fopta il mordesimo Cap.

(6) le fignificationem une mes L'avet l'elerno Padre posta la Margherita la rappresentazione, o significazione della Vata di Cristo, vuol dire, che avea in lei ricopiato lo stesso Cristo. Vedasi

in nota 6 fopra il Cap X. precedente.

(5) remesteur risi ce Queillo abbabbonsmento de Frait Minori, qui presunation de Cifido Maugheiric, as per faccederic dopon il de in prangio alla tera realie, ad il Capitolo Fronteliel di Sens dell'Anno 1838. Airefechè, blire la morte di ricto fegura di Fr. Ranalso Cardoc, farebbero il meri morti un breve Fr. Dishi del Colle, e Fr. Giornami de Carligione, e poco dopo dorce estr: rimano de Conton Fr Giona, come a' propri jusqu'i si duttori e predati quafta quattro prinagii Tria fico Pedri di giorne, gi altin acora; che rimanerano, si predati quafta quattro prinagii Tria fico Pedri di giorne, gi altin acora; che rimanerano, si predati quafta quattro prinagii Tria.

N de populo te murmiratione fua percuient: Set tribulatione: tue etamum duradoust tibi, quantum placott michi cuncha mijeriorditer elipenjanti. Omnet enim jenjus tui crucifică elipenjanti. Omnet enim jenjus tui crucifică pore dimitietur tibi anno el timor meut, cum uera tu cordit humilitate, ut mulla te poffit Pana locarea e me.

S. 6. Quia Domini famula, ad inflar luminis delectantis, ab hiis qui prope, longeque morabantur, deuote requirebatur; ut contemplationi diu ne liberius posset intendere, secre-tiorem cellam petiit, & intrauit (8). De cu-ius ingressa, quedam Christo deuota domina, que ipfius corporalis indigentie curam fideliter gesserat, non modicum delens, contra eam de leutente animi murmurauit. Que autem de ipsa detractorie dicebat, solo diuino Spiritu reuelante didicit; & ut concitatum animum dulcoraret. ipfius domine obedientie fe commifit. Cuius humilitatem Chriftus acceptans, ait: Filia, de indignatione illius persone non loquaris cum aliqua; fet permicte fieri patienter, que azuntur in te: Nam tempus adueniet, in quo non fine penitentia cordis fui, tuos penitebit murmiratores. At Margarita de tam sublimi promiffione admirans, respondit dicens: Quopromissions amonday, reportant active xumodo pollent het fiert, pro tam ingrata, tamque uitifiusa creatura, que te, Dominus, nimis offendis, parumque feruiuit? Et Dominus ad eam. Ego sum tuus Dominus Jhejus Christus, quem die noctuque defideras, qui non conceda n hosti antiquo, quod sub nomine meo se posit decipere dicens: evo fun Christus, Veruntamen de Angelo non do tibi fecuritatem plenam. quod non possit de ipso dicere: Ego sum Ange-

12

17

lo ti perquoteranno colla lore mormorazione. Mà le tue tribolizzioni ti dureranno tanto quanto piacerà a me, che tutte difonogo con micricordia le cofe. Perocelle tutti tutoi lenfi faranno crocififi al di fuora con eftena tribolizzione. Ed in quel tempo farà a te lafciato l'amore, ed il dimor mio, con una vera umittà del tuo cuore, onde uon polla veruna pena feparatti da me.

rarti da me. S. 6. Perchè la ferva del Signore, a guifa di un lume che arreca diletto, era divotamente ricercata da quei che dimoravano sì ne' vicini che ne' lontani l'aefi : affin: di potere più liberamente applicarsi alla divina contemplazione, andò a rinchiuderil in una Cella più fegreta (8). Del qual ingreffo una certa Signora all'si divota, che avea fedelmente avuta cura di Maraherita nelle corporali indigenze, non poco dolendoli, mormorò contro di ella tacciandola di leggerezza d'animo. Aporefe Margherita per divina rivelazione ciò che quella detrattoriamente di lei diceva; e per raddoleire l'animo concit-to di ella S gnora, fi fottomife all'ubbidienza di lei. La cui umiltà accettando Crifto le diffe: Figlia, dello sdegno di quella persona non ne parlar con alcuno; ma lascia con pazienzache fian fatte quelle cofe che fi fanno rapporto a te: Poiche verra tempo, in cui non senza pentimento del loro cuore i tunti mormoratori fi ravvedranno. Ma Marghe. rica ammirandofi di promessa tanto sublime, ritoofe dicendo: Come potranno farfia tali cofe per una tanto ingrata e viliffimacreatura, che troppo offese voi, mio Si-gnore, e vi servi si poco? E il Signore a lei: lo fono il tuo Signor Gest Crifto, che tu defideri giorno e notte; il quale non farò mai per concedere all'antico avversario, che iotto il nome mio posta ingannarti, dicendo: lo fon Critto. Rapporto per altro all' Angiolo non ti afficuro pienamente, ch'ei non possa dir di se stesso: Io fon l'Angiolo tuo (9).

S. 7.

\$ 7.

tesi I dubil, e le mormorazioni fuscitatesi contro di lei, pochi si frecher filati di frequentatel es visite i tentopio che ha megiori dilutant del a tetta di eli Cella dil Coneratto del frati, era per esti un altro riegno perche una andasser il spesso a visitaria. Così piace al Si-Roroe di provace è suni Santo.

(§). fescrisorio cellan pietti, cr intraili. Ciedo, che qui si faccia una ripotizione del passeggio citto da Marphetria illa terza fiu Cella presso le Roces a nell'anno 1883. La pi Signora polo, che di tal prifaggio, e più firetta reclusione di Mirghetti si office, e ne mormoto, credecii, che fosse quella flesta, che (fors'anche di insurvatione di sicum Frati procurò di riconduria ad una delle priffine Cellez come si ha ne §5, 9, de Cap. II, e 7 dei Can. VII Alber, come qui si dice, frebebe fasta affopni Margherita per unitilà a condefenadere, e fortoposti, fe il Signore, con e dicesi nel cietto § 7, del Cap. VII, non le lo accesse vierto.

cioè.

6. 7. Feria fexta fecunde Dominice post E. pyphaniam, recepte Dei Filio reuerenter, cum magna mentis letitia locuta est, dicens: O gau-dium messabile anime mee! O letitia inexti-mabilis quam desidero! Hoc dicto, statim ad fuum Angelum se convertens, ait: Rogo te per illam cuffodiam, quam geris de me, de eterni mandato Regis, quod aliquod fignum michi o-flendas, fi in gratia eius fum. Dubitabat namque non modicum, ne feruores indicibiles, quos habebas in fui memoria conditoris, in quibus tunicas fibi fepius lacerabat , fubftituti effent loco familiaritatis diuine locutionis. Set ille qui ignis confumens eft, a quo funt omnes feruores fancti , locutus eft ei di ens: Tu es foror mea . tu filia, tu lux in tenebris pofita, que moctem mutabis in diem: Tu candela posita in manibus percaterum, que ad me duces non folum wirpines, fet nuptas, & niduas. Scias, quod ad mitigandam Patris feueritatem, amore humani generis, plagarum cicatrices ei demonstro. Dicas Fratri Johanni (10), quod predicet; quia ab hora passonis mee usque modo, non indiguis mundus sam importuna predicatione, ut nunc : & die : Beati mundo corde : Et certus fit, quod ipfe uidebit me facie ad factem in fuperiori curia beatorum. Es tibi dico, quod diligis me ad confolationem tuam; nam quetibet anima ordinata, perfecte me diligens non quereret aliquam confolationem in terrio, quia referugtur et in celi beatitudine. Set tu es fisut puer, qui stare semper appetit ad ubera matris sue, qui statim plorat, suspirat, et cla-mat, si uel nodi um separetur. Et non recordaris tu. quod ego creator tuus, a die qua de Virgine natus jum , ufque ad emifeonem fuiritus in pationio, nefina quid effet confolatio, una die in mundo? Quare tibi mando, quod fepe uemias ad unimus tateris, & fugas inde, ac fentias quis extuit pro falute humani gene-

S. 7. Il venerdi della seconda Domenioa dopo l' Epifania, ricevuto con riverenza il Figlio di Dio, parlò Margnerita con gran letizia di mente, dicendo: O gaudio ineffabile dell'anima mia! O lecizia ineftimabile che io defidero! Ciò detto, tofto rivolgendoft al fuo Angiolo diffe: Vi prego per quella cultodia, che per comandamento del Re eterno voi avete di me, che mi mostriate con qualche segne, se sono in grazia di tui. Effendoche dubitava non poo, che i fervori indicibili, che avea nella ricordanza del fuo creacore, ne quali fovente fi lacerava le velti, non follero fubentrati in luogo della familiarica della divina allocuzione. Ma quegli che è fuoco confumativo, da cui tutti ne vengono i fervori fanti, parlò a lei dicendo: Tu fel la mia forella, su la mia figlia, su la luce posta traile tenebre, che cangerai la notte in giorno; tu la candela posta in mano de' peccatori, la quale a me condurrai non folamente le vergini, me anche le conjugate, e le vedove. Sappi che per mitigare la feverità del mio Padre, io per amote dell'uman genere, gli mostro le cica-trici delle mie piaghe. Dirai a Fra Giovanni (10), che predichi; perchè dall'ora di mia passione sino al presente, non ebbe bifogno il mondo di si preffante predicazione, come lo ha presentemente, e digli : Beati i mondi di cnore; e sia certo ch'ei mi wedra faccia a faccia nella Corte fuperna de Bati. E dico a te, che tu ami me per la tua confolazione; mentre qualunque a-nima, che perfettamente mi amaffe, non cercherebbe veruna confolazione in terra, perche questa le si riferba nella celeste beatitudine. Ma tu fei a guifa di un fanciullo, che appetifce di star sempre alle mammelle di fua madre, il quale fubito piange, fotpira, e grida, fe per alcun poco ne vien feparato. E non ti ricordi, che io tuo creatore, dal giorno che nacqui da Maria Vergine, fino a quando foirai fopra it patibolo, non feppi che cola folle confolazione, neppur per un foi giorno, nel mondo? Lapade ti comando di venire speffo alla piaga del coftato, e indi fucchiare, e fentire che cofa ne ufct per la falute

doè che non avrebbe uni permerso, che il Demonio potesse inganuaria con dirie, is fon Crifo; un non coil l'assicura, che non potesse il unligno tentar di feduria con dire; so fine il non daggiore.

<sup>(10)</sup> Dues i reari Ji-hanni. Rilevasi da quefto passo, che quanto si racconta in quefto 5, occorfe avanti in morte di Fr. Giovanni da Caftiginore, una per aitro quando quefta si avviennesa; ciel nell'anno 180, ed insieme rilevasi qual forse la santtit di quetto ricegiofo, facendolo Crifto associurare per Margherita, che lo avverbe vedoro faccia: a faccia nella Corre fuperna.

rit. Ourque muliffe a Domino que fune dite; a relipodate el diene: Domine mi, imor quem hisbo de ton lubracières its me crurat, imor quem hisbo de ton lubracières its me crurat, imor quem perioditations qualitation qualitation de la compartication de la compart

S. 8. In octana beate Virginit, quando ad cellam Christi corpus fenfit deferri, facta prius confestione devota, tanta confolationis interne fuit lubito repleta letitia, quod fe, omni timore fublato, a rifu gratiam oftendente ciuinam fe continers non potuit; in hospitioque fui cordis Chrifto fuf epto, audquit eum dicentem fibi : Cum fis nimis debilis & infirma , fac reelinari fuper ceruicali per fotiam caput tuum. Quo facto, dixit ei, quod erat plantula eiur, am ipfe plantauerat in wiridarso mundi ficro. Nec mireris ( fubiunxit ) quia dixi, quod te plantaui in miridario amoris, idest in Ordine beati patris tui Francifri, quia illud eft in me wiride : ficcum autem & fterite, mundum dico. A Patre mee tibi conceditur nouum denum; ut Bu plantula mea ramo; nonos germines, & expandas, ut expandantur inter fideles meos. Ex quibus ramis uolo quod fluant aque mifericordie, ad ficcas mundi plantulas humidandas. Hec autem nous gratia fuit cum una corona donata tibi, in festo uirginis mee Clare. Auditis tanti muneris werbis, flatim illuminata per gratiam anima , feipfam widit admirabili diadell'uman genere. E avendo Margherita udite dal Signore le predette cole, gli rispose dicendo: Mio Signore, il timore che ho della fottrazione di voi, mi crucia, m'inquieta, e mi atterrifce; perche non posto ricever confolazione veruna fe non fento, e non gusto voi. E il Signore a lei: Come già diffi a Paolo, così dico a se, che ti balta la grazia mia. È quantunque ru creda, che io mi fla allontanato da te, io tuttavia per grazia ti fono apprello. E fapni, che il demonio illufore, il quale volentieri t'ingannerebbe, non potrebbe parlare dentro l'anima tua, come vi parlo io vero Figlio dell'eterno Dio, da Maria Vergine umanato. E datale la confueta benedizione, recitò tutta intiera la falutazione della beata Vergine, e le diffe: Perciò ho rifpofto agli interni penfamenti del tuo cuore, i quali il nemico Ingannator delle anime non può sapere, se non per via di cenni, e congetture efteriori (11).

S. 8. Nell'Ottava della beata Vergine, allorché fentt portarfi alla fua Cella il Corpo di Crifto, fatta prima la divota confessione, su subito ripiena di letizia si grande d'interna confolazione, che fcoffo ogni timore, non potè contenersi da un certo rifo, che traspirar faceva al di fuori la divina grazia, che in lei trovavafi. Indi nell' ospizio del suo cuore ricevuto Cristo, lo udi dire a se: Essendo su troppo debole ed inferma, fa che per mezzo della Compagna fla adagiato il tuo capo fopra il guanciale. Il che fatto, diffe a lei, che ella era la fua pianticella, che egli avea piantata nel giardino fecco del mondo. Nè ti stupire, foggiunse, per averei detto altra volta, che ti piantai nel giardin dell' amore, cioè nell'Ordine del besto tuo Padre Francesco, perchè quello in me è verde; secco poi e sterile io dico il mondo. Dal mio Padre ti fi concede un nuovo dono; cioè che su mia pianticella germogil e fpanda nuovi rami, affinche questi fi fpandano tra' miei fedeli: da' quali rami voglio che scaturiscano e scorrano acque di misericordia, per rinfrescare le secche piante del mondo. Quefta nuova grazia poi fu a te donata con una corona nella festa del-la mia vergine Chiara. Udite parole di tanto pregio, subito l'anima di Margherita illuminata dalla grazia, vide fe stella Pp x

(11) de resieflures estariores: Vedesi la quefto pauso confermata mirabilmente la Dottrina entrolica, che Dio folo, o chi è de lui in lipeccia modo singirato, e niami altra crettora sucor angelica è capace di penetrare gli sirral pensieri, se non qualche volta per congetture, quande sian quelli la qualche modo efferanti.

demate coronatam, ueste indutam cantida, intexta ex omni parte auro puri fimo. Et ais Margarita ad Dominum : Tu es Christus Filins Dei uiui Dominus meus & Deus meus, qui in hunc mundum pro noftra falute uenifti. Et Dominus ad earn: Ego dico tibi, quod tu et electa mea, filia, fponja, & Margarita rubieunda & alba in me, fancta & alta per me: Nec inuenitur in mundo cor fcieni perfecte meditari, uel credere, quam magna es in me. Tu dicis, quod de amore meo fatiari non potes: Et ego dico tibi , quod ego te amare non definam; nec finem impone amori tue, dicenst talem ac tantim gratiam tibi feci, & amplieres gratias non expectes: Nec dicam tibi: dilexi te ufque nunc, teque deinceps amare quiefeam . Tu dicis cum magna pena, quod isum eft infrigidatum cor in amando me Deum tuum: quod ita tibs widetur, quia infirmum corput, more folito in actionibus uirtuefis nen poteft e-, xercitari, nec affuetas orationes continuaie, ac laudes. Quod quamuis tibi quafi mortuum uiseatur, amen dico tibi, quod in me uiuit. & Jemper feruidum eft in me. Nonne tibi uidetur feruidum, cum omma michi donas? Que etfi parua fint, inquis, uideat omnisciens Deus, qued libentius pretiofiora fuis pauperibus elar-girer. Et uerum dicis; nam libentius pro me dares aureum castrum, quam id quod das. Et Margarita respondit: Domine mi, non dicaris oppidum cureum; quia fi totus munaus effet fub mee ueluntatis imperio non feruarem aliquid, mifi quantum tempus me cogeret meditari modum omnia expendendi secundum tue beneplasitum ugluntatis. Et Dominus ad eam: Tu silia mea fis pauper amme mei, & non dubites de promiss. Illi qui me uiderunt, neinime eognoue-Et dicas baiulo tue, quod hec omnia colligat diligenter (12), quia tempus uentet, in quo legenda & audienda funt cum magna mentis io. cunditate. In Ordine namque beati Francisci dietti mei, quem mecum haben, plus arair, quam ab aliquo flatu qui fit in mundo; & ipfe

coronata di un ammi rabile diadema, e riveftica di una cantida vefte, inteffica oer ogni parce d'oro purifino. E diff. Margherita al Signore: Voi fiete Crifto Fi-gliuolo di Dio vivo, Signor mio, e Dio mio, che in questo mondo veniste per la nostra falute. E il Signore a lei: lo dico a te, che tu fei la mia eletta, figlia, foofa, e Margherita rubiconda e candida in me, fanta ed alta per me; ne fi trova nel mondo mente alcuna, che fappia perfettamente penfare o credere quanto in me tu sei grande. Tu dici, che non puoi saziarti del mio amore: ed io dico a te, che io non lascerò di amarci; ne impongo termine alcuno all'amor mio verso di te, dicendo: tale e tanta grazia ti feci: nè gravie più copiose ti aspetta: E neppur dirò: ti ho amati finora, e da qui avanti defiiterò dall'amarti. Tu dici con gran pena. che il tuo cuore si è raffredutto nell'amar me tuo Dio; il che a te così fembra, perchè l'infermo tuo corpo non può efercitarfi in virtuole azioni, ne continuare le confuere orazioni e lodi: Ma quantunque ti fembri quafi morto, accertatamente ti dico, che esso vive in me, ed è sempre fervido in me. E non ti par fervido, ogni qualvolta a me tu doni ozni cofa: e dici che sebbene son cose piccole, vede Iddio che tutto fa, che cofe più preziofe, fe tu le aveffi, darefti più volentieri a' fuoi poveri? Ed in ciò dici il vero; perche più volentieri tu daresti per me un castello rispose: Mio Signore, non dite un castello d'oro; perché se anche tutto il mondo folle focto l'impero della mia volontà. non rijerberei cofa alcuna, fe non per quanto tempo mi folle necellario a meditare il modo di tutto spendere secondo il bene- . placito del voltro volere. E il Signore a lei: Tu, o mia figlia, fii povera per amor mio; e non dubitare delle promelle. Que lit che mi videro, non mi conobbero; mi tu non mi vedesti, e mi hal conosciuto. E dirai al ruo Ministro spirituale, che raccolga queste cose con diligenza (12), perche tempo verrà, in cui debbon leggerfi ed ascoltarsi con gran giocondità di mente. Poiche nell' Ordine del beato Francesco diletto mio, che ho con me, ion più amato, che da qualunque altro ftato che fia nel mondo; ed effi Frati fono da me più



Pea-

(12) selliges diligenter. Ecco qui commesso pet ordine di Gesh Crifto mederimo al P. Fr Giunta di raccorre le cofe, che a Marghetiti accaderano, o a lei fpettanti; onde potessero pol qualle leggerit con edificazione i come farebbo, ce infatti avvenuto. Fratres a me artius dilipuntur. Unde tu, filia, nunquam ad eos habeas duritiam. Et Margarita respondit: Domine, multum admiror. quod omnes anime non current anhelanter post te. Et Dominus ad eam: Filia, non currentibus post me, parum dono de me. Et Marga-rita respondit: Ita, Domine, dulis & suais es in qualibet re , qued etiam in facrimis iniuriarum tuarum, quas ferui tvi fe:tffe fe recolunt, non deberent imponere finem, ut uel fic post te possent currere. Et quia fine te, Domine, nunquam aliquis uenit ad te; uere fateor tibi, quod foli misericordie tue as ribenta est salutis nostre uocatio. Cuius ueroa deuxte prolata mediator Dei & hominum grata intimitate fufcipiens , Margarite respandit dicens : Quis te, filia, uenire fecit ad penitentiam? Quis tibi fletus mearum offensarum donavit? Quis tibi tantas uires prestitit ievunandi? Quis te tanta honestate ornaut? Quis te de uirtute in uirtutem deduxit? Et uirtulum ei dountarum pradibus descriptis per ordinem; Domino Marparita respondit dicens : Vos hec omnia , omnum orizo uirtutum magne 3hefu, michi gratis donaftis. Et Dominus ad eam: Die michi ergo de tantorum donorum ingratitudine culpam tuam to gued non tibi appropriafti qued turm eft, nec mi hi fonti bonorum emnium quicquid a me receperas. Ad que uerba diuine correctio nis, quafi percuffa gladio ex utraque parte a suto, respondit dicens: Ego, Domine Thesu Chrifte, confiteer werum effe quod diritis; & uellre maieftati cum dolore dico humiliter cut pain meam. Quo:nodo ergo effe purus poterit amor meus, tu'n fin peccatrix tam maximi? Pater autem pietatis immense, a tam dolo:ofo timere relevans Margaritam, ait: O filia, non recordaris Magdaiene? Quo uerbo audito, magis quam prius timeus respondit: Domine The-fu Christe, amor Magdalene suit purus is ser-uidus; Set meus non. Et Dominus ad eam: Filia mea, tuus amor rectus est inter omnes a-mores, qui sub celo sunt hodie circa me. De Margarita Senense (13) tibi dico, quod plus ean diligo, quam aliquam mulierem Cortone manentem: In tantum enim michi placet conftrettumente amati. Onde tu, o figlia, non mai fii dura con essi. E Margherita rispofe: Signore, molto mi ammiro, che non tutte le anime corrano anfiofamente dietro di voi. E il Signore a lei: Figlia, a quet che non corrono dietro di me, poco io dono di me. E Margherita replicà: Cost, o Signore, fiete dolce e foave in ogni cofa, che anche nelle lacrime fonra le ingiurie. che i vostri servi si rammentano di avervi fatte, non dovrebbere effi por fine, affinche così almeno potesser correre dietro a voi: E perchè senza vol, o Signore, non mai alcun viene a voi; veramente confesso, che alla sola misericordia vostra ascriver deefi la vocazione della nostra saluce. Le cui parole divotamente espresse con grato cuore accettando il mediatore tra Dio e gli uomini, rispose a Margherita, dicendo: Chi ti fece, o figlia, venire a penitenza? Chi ti concedette i gemiti foora le mie offese? Chi ti fornt di tanto forze per digiunare? Chi ti adornò di tanta oneftà? Chi ti conduffe da virtà in virth? E descritti per ordine i gradi delle virtà a lei donate, rispose Margherita al Signore dicendo: Voi, o gran Gesti origine delle virth tutte, mi donaste gratuitamente tutte queste cofe. E il Signore B lei: Dimmi adunque tua colpa della ingratitudine a tanti doni; poichè non appropriatti a te stessa quello che è tuo, ne a me fonte di tutti i beni tuttociò che da me ricevuto avevi. Alle quali parole di correzione divina, come ferita da una fpada da due parti tagliente, rilpofe dicendo: lo, Signor mio Gesti Crifto, confesto effer vero quel che voi dite; ed alla Macftà voftra dico con dolore ed umilmente mia coloa. Come adunque potrà il mio amore effer puro, effendo io peccatrice si maffima? Il Padre poi di pietà immenfa, follevan lo Margherita da un timore si dolorolo: le dille: O figlia, non il ricordi di Middalena? II che udito, tem ndo più che prima rifipole: Signor mio Gesù Crifto, l'amor di Maddaleus fu puro e fervido; ma il mio non è cost. E il Signore a lei: Figlia mia, l'amor tuo è retto tra tutti gli amori che oggi fon fotto il cielo verlo di me. Intorno a Mirgherita Senese (t3) ti dico, che l'amo più di qualunque altra donna dimorante in Cortona: Poiché tanto mi piace la convertione, e

str-

(13) de Margarita Sanas/o. Le Margherita Senele, che qui si nomina, è quell'Alunna di Margherita, di cui su fatta memsione nel 5, 3, del Cap. IX.

uerfie & conversatio eius, quod faciam ei gratiam copiosam aonorum meorum.

S. 9. Dominica ferunda de Aduentu. dixit Dominus Margarite: Tu es tila, que bellum magnum facies contra hostem meum. Et dico tibi, quod populus meus me non agnoscens ablibus est mei, nec curat de me. Et quamuis me reputet ita uilem . & tam grautter me offendat, non conqueror coram Patre meo de ipfo, ficut tibi, nec ei offenfas meas propono, ut pumiatur & pereat: fet meipfum ut advocatum coram eo prefento, & corum fententiam reuo. care delector. Set dico tibi, quod amaras affliguerras, pericula, fames, & pestilentias, an-tequam uenias finis feculi. (11) Tantum namque increuerunt fetores witiorum mentis & corporis, quod non funt ulterius tolerandi. Maior namque est malitia christianorum in adinuen-tionibus criminum, quam in mentibus fuerit Judeorum mee tempore paffionis . Quare wolo , suod predicatores uerbi mei, mundo & fibi funditus moriantur, ut in me uera uita uivere femper poffint. Hiis dictis, eam more folito benedixit. Tunc Dei famula Margarita Chri-Re respondens ait: Quid agam, Domine mi, us in nobis perfeueranter einere poffim? in tan. tum propter neftre fuanitatis guftum effecta sum audax, quod nec magnitudinem ueftram cum debito tremore confidero, neque utlitatem meam attendo. Es Dominus ad cam: Teneas, filia, mentem puram. Oratio etiam, quam fe.ifti, ut fubielta effes omnibus creaturis, quia mulsam placuit michi, tuteo, ut ex nunt non tan. tum michi, fet omnibus, in quantum ad meum honorem fpectat, te jubicias, & pre omnibus amore mei te reputes uiliorem; exemplo mei, qui omnibus me subieci, & uolui despettissimus reputari. Hec namque sam humilis inclinatio exaltabit te inter beatas, que funt in celis. Sis etiam per innocentiam alba, & rubicunda per amorem; quia tu es tertia lux in Ordine di. lecti mei Francisci concessa. Nam in Ordine Fratrum Minorum ipfe eft prima lux: In Or-

conversazione di lei, che le farò copiose grazie de mici doni. 6, o. La Domenica seconda dell'Avven-

to: diffe il Signore a Margherita: Tu fel quella, ehe farai una gran guerra contra il mio aemico. E dien a te, ehe il mio popolo non conoscendomi, si è dimenticato di me, e di me non si eura. E quaucunque mi reputi cost vile, e al gravemente mi offenda, non mi guerelo di ello prello il mio Padre, come fo con te; nè gli espongo le mie offese perchè sia punito e perisea; ma avanti di lui presen-to me stello come avvocato, e mi compiacelo di rivocare la lor fentenza. Ma dico a te, che i peceatori riceveranno delle amare afflizioni . Perocchè fosterranno guerre, pericoli, fami, e pestilenze, prima che venga la fine del secolo (14). Poiche i fetori de' vizj, sì dell'anima che del corpo, crebbero tanto, che non fon più da tollerarli. Maggior effendo la malizia de' Criftiani nell'inventar delitti, di quel che fu nelle menti de' Giudei in tempo di mia Paffione, Laonde voglio che i Predicatori di mia parola mojano totalmente al mondo ed a fe fteff, affinche viver poffano in me vera vita Dette queste cofe, la bene. diffe fecondo il folito. Allora la ferva di Dio Margherita a Crifto rispondendo disfe: Che farò, o mio Signore, per poter con perseveranza vivere in voi? Pel guito della voftra foavirà mi fon refa tanto ardita, che nè confidero col dovuto tremore la grandezza voltra, ne bado alla mia viltà. E il Signore a lei: Tieni, o figlia, la mente pura. Anche l'orazione che tu facefti, per effer foggetta a tutte le creature, perchè molto mi piacque, eomando che da quest'ora tu ti foggetti non folamente a me, ma anche a tutti gli altri, per quanto fpetta l'onor mio; e che per mio amore tu reputi te stella di tutti gli altri più vile; ad imitazione di me, che a tutti mi foggettai, e volli effere reputato viliffimo. Questo si umile abbassamento ti efaltera tralle Beate che fon pel eielo. Sii anche eandida per l'innocenza, e rubiconda per amore: effendo tu la terza Luce conceduta all'Ordine del mio diletto Francesco. Poichè nell' Ordine de Frati Minori, egli è la prima Luce: Nell' Or-

<sup>[24]</sup> autquam amiat fair faculi. Vedossi qui predette da Crifto in pena de' peccati, che commettressi dagli uomini, molte cilimità, che avrebbero sifiitto il genere unano prinu che terminante fi accolo XIII., e dovano perciò avverniti dataro il termine di dici sani, a poco pila. Le dilgratie suvenote appunoti o que tempi, ad accenante fupra selle note 23: e 4, pópa il C.p. M.; fono un teftimonio sassi chiato dell'arrettamento di quella preliatura.

dine Montalium, beata Clara Recunda: Et tu im Ordine Penitentium tertia (15). Hoc tam gleriofo confunato colloquio, param poli affitit si Angelus eius divens: lilie Angelus feraphyci ordinis, qui defenatia at te, dimifit tibi dileditonis incendium, eff altioris cognitionis de Dee plenderem (16).

6. 10. In Epyphania Domini , cum deuote recepiffet A'tiffinum, ille Jhefus qui in anirecepties Informas, the project of the most fankts of termirel, locutive fi diemi:

Efne were, filia mea, nune fperituali iowndistate sepleta Et Margarita refpositic. Bene feit, Domine, quod ubs tu et, wera G prefella lettila esf. Et Dominus ad com: To fi-tia delecta, fotia, G foror mea, postula quod ust. Et Margarita respondit: Domine mi, nil aliud a te postulo, nift ut semper amem te, & feruiam fine culpa masestati tue: Es Dominus Margarite respondens ait: Es eso tibi hoc donum con eda, ut quandeu uixeris me ames, & laudes, om singue francis wite tuse Margarita eutem respondit: Hodie Domine Inesu Criste, aurum, incensum, & mirram ab illis sapien-tibus regibus receptiti. Et Dominus ad cam: Non uidetur inquit, magnum tibi, quod ille qui erat pater omnium Deux, se semme seit simm, pro totius salute humani generis? Non uidetur magnum tibi, quod inussibilit Deux, jackut uisbilit si; E impassibilit passu sikhilit si; E impassibilit passu sikhilit si; E impassibilit passu sikhilit sik; E impassibilit passu sikhilit sik; E impassibilit passu sikhilit moria deni deficient, Christo regi respondit disens : Non ualeo, Domine mi, respondere uobis de hoc; eo quod nunquam comprehendi sandum de inclinatione pietatit tue, ut monc. Et Dominus ad eam: Filia, pollouam pro pecca-teribus tante acerbitais mortem substituti, de-berenne me ulterius crucificere, e in meo cor-pore substituti e producti de la companya de de designatura de des bertitet aucustus de la coneft, quantum ad eas pertinet, quam in me renouant precatores, quam fuerit pena indaice

P. XI. 303
dine delle Monache, la beata Chiara, è
is feconda: E tu neil'Ordine de'Penitenti la

is feconda: E to nell'Ordine de Peniteuri la terza (15) Terminato questo colloquio tanto glorioso; poca dono si prefento il suo Angiolo, e le diffe: Quest'Angiolo dell'Ordine de Serasini, che e te difese; ti issoio della dilezione, e le sipere di issoio della dilezione, e le differe di issoio di issoi

dore di una più alta cognizione di Dio (16).
§ 10. Nell'Epifania del Signore, avendo Margherita ricevoto divotamente l' Altiffimo, quel Gesti che ft trasfonde nelle apime fante parlò a lei dicendo: Sei tu veramente, o mia figlia, ripiena prefentemente di gioja spitituale? E Margherita rispose: Ben fapete, o Signore, che dove fiete voi, ivi e la vera e perfetta allegrezza. E il Si-gnore a iel: Tu figlia eletta, compagna, e forella mia, dimanda quello che vuoi. E Margherita replico: Mio Signore, null' altro a voi dimando, fe non di amarvi fempre, e di fervir fenza colpa alla vostra maestà. Ed il Signore a Margherita rispondendo diffe: Ed io ti concedo questo dono, che finche viverai tu mi ami, e mi iodi, e che a me renda omaggio la vita tua. Margherita poi replico: Oggi, mio Signor Gesti Crifto, voi riceveste da quel saggi Re oro, incenso, e mirra: E il Signore a lei: Non ti fembra una gran cofa, che quegli che era Dio padre di tutti, figlio fi facelle di una femmina, per la falute di tutto il genere umano? Non ti fembra una gran cofa, che l'invisibile Iddio si sia fatto visibile, e l'impassibile abbia patito? Margherita poi alla rimembranza di si gran dono, venendo quili a mancare, rispofe a Cristo Re dicendo: Non posto, o mio Signore, fopra di questo rispondervi perche noo mai comprefi tanto della inclinazione di voltra pietà, quenco or ne comprendo. E il Signore a lei: Figlia. danpoiche pe peccatori fostenni morte cotanto acerba, dovrebbon eglino crocifiggermi di bel nuovo, e rinnovate nel mio Corpo le piaghe. Poiche è pena più dura questa che . quanto è dal canto ioro , in me rinnovano i peccatori, di quel che fu la pena che mi recaron nella Passione i Giudei.

paf.

(s) it is le sefite positivation testis. Ecro qui colliulia, e dichimate Marghetin dallo fittus or Citilo per primo Luminare dei Tera Uriline di 8. Franceiro, questroque abbit detto Tera: Ordine decorata la Religion Franceiro, e, e in un la Chiefe Camolia: di un nomeno prodigione di Spati si dell'uno, che dell'altris risso, pr. ta, quant nos fono amon di 75 di sai si di tra i Santi, o Beats, che godono nell'Ordine di S. Pranceiro il cultor della Messa, e del divino Usino in loro onore.

(16) de Des filendernes. Il Sersines qui nominato a Margherita del fee Amplolo Cuftode (il que le si difecto le area infranto l'incendio della dissione, e lo fisiendore di una più alte co-gnitione di Dio) è quello, di cui fa periato nel 5- 35- del Cap. IX. Richiamani qui alte più a datto d.

muzied av Google

paffionis. Et ideo Pater de iniuria mea commotus, paratus eft duram ferre fententiam con-1: a humanum genus . At ego inforum redemotor mitis, & follicitus aduocatus, eos adhuc non deferens, intime rogo pro eis Patrem. Tu ausem , filia , que confueuifti michi rationabiliter respondere, responde ad hec. Et Margarita refpondit: Domine, nescio respondere. Set de uno uehementer admiror, quod nunc tam plene fa tiata . famelicam me inuenio Et Dominus ad sam: Ita facte funt confolationes mee, quod nec Angeli, neque fantti eas comprehendere poffunt, nec de ipfis plenarie loqui fciunt . In illa etiam tante iocunditatis hora, cepit ei Chriftus de uenturo ftatu eius tam excelfa promictere, quod humilis Margarita, de meritis suis disfi-dens, ait: Domine, cum non inueniam in me bonum, etiam habitis donis privari debeo. Et Dominus ad eam: Filia mea, plora, quia plantus tuus uertetur in gaudium, ficut dixi Apoftolis meis. Plora, quia ego ploraui: Labora, quia laboraui & fatigatus fum: Sis humilis, quia me humiliaui: Dilige me, quia dilexi te: Parce omnibus te ledentibus, quia in cruce peperci crucifixoribus: Sis pauper, quia ab ini-tio mee natiuitatis de Virgine, ufque ad obisum pauper extiti: Substine murmuratores, quia de me fuit unrie murmuratum. Ad hec omnia reverens Margarita respondit dicens: Domine. & Apollolis hee donalles, ut uita tua representa getur in eis maximum donum effet. Et Dominus ad eam: Filia, tu usnies per uiam tribulatio-num ad me. Et Margarita respondit: Largiabur michi m fericordia tua, Domine, ut te in penis promiffis non offendam; & ecce gaudens ad omnes me offero, & ad eas letanter curro. Cui Dominus: Et e20 dico tibi , quad nunquam mortaliter me offendes . Univerfalis omnium Dominus, apud quem non est acceptio persona. rum, iterum dixit ei: Filia, dilecti mei plorare non debent super penis suis; set super popu-lis meis ad instar mei. Ipsi etiam amici mei tres debent habere fletus. Primum quippe pro fuis offensis: Secundum pro acerbissima passione, quam pro eis fuftinui: Tertium uero fuper peccatoribus, qui offendendo me pereunt. Nunquam enim poft redemptionem humani generis, E perciò il Patre mio commosto dall'ingiuria che mi fi fa, è pronto a pronunziare una fentenza contra il genere umano. Ma jo mansueto Redentor loro, ed Avvocato follecito, non per anche abbandonandoli, prego intimamente il mio Padre per loro. Tu poi, o figlia, che folti folita rispondermi ragionevolmente, rispondi a quelte cose. E Margherita irispose: Signore, non fo rispondere: ma di una cosa mi ammiro, che ora effendo io si pienamente l'aziata, mi trovo famelica, E il Signore a lei: Cost fon fatte le mie confolazioni, che ne gli Angioli, ne i Santi poffon comprenderie, ne di effe fanno pienamente parlare. In quell'ora altresi di tanta giocondità, cominciò Cristo a promet-tere a Mirgherita del venturo di lei stato cofe st eccelfe, the l'umile Margherita diffidando de fuoi meriti, diffe: Signore. non ritrovando in me bene alcuno, anche de' doni a me già conceduti debbo effer privata. E il Signore a lei : Pianzi. o mia figlia, perchè il tuo pianto cangeraffi in gaudio, come già diffi a' miei Apostoli. Piangi, perche io pianfi: Travaglia, perche io travagliai, e fui defatigato: fii tu umile, perchè io mi umiliai: Ama me perchè io ho amato te: Perdona a tutti quei che ti offendono, perchè io confitto in Croce perdonai a' miei crocifillori: fii povera, perche jo fin dal principio della mia nascita da Maria Vergine, fino alla morte fui povero: Sopporta i mormoratori, perchè di me in varie guile fu mormorato. A tutte queste cose rispose la rispettosa Mirgherita dicendo: Signore, fe avelte conceduto queste cose agli Apostoli, cioè che la voltra vita folle in elli rapprelentata, farebbe flato questo un dono mailimo. E il Signore at lei: Figlia, tu per la via del-le tribolazioni verrai a me. E Margherita replicò: Conceda a me, o Signore, la voftra milericordia, che nelle promelle pene io non vi offenda; ed ecco che a tutte mi offro con allegrezza, e ad esse corro con gioja. Cui il Signore: Ed io dico a te, che non mai mi offenderai mortalmente. Dipoi il Signore universale di tutti, presio il quale non è accettazion di perfone, a lei diffe di nuovo: Figlia, i miei diletti non debbon piangere fopra le loso pene; ma fopra i miei popoli, a lomigianza di me. Anche gli fteffi miei amici aver debbono tre forte di pianto: Il primo pian-to per le loro offese: Il secondo per l'acerbissima mia passione, che per essi so-stenni: Il terzo poi sopra de peccatori, i quali offendendomi perilcono; mentre dopo la redenzione dell'uman genere, non mai ita hes flets mundus indignit, flets mode. Super isso autom flets, Marzystan hamiliter siper isso autom flets, was superian hamiliter sicum cante dessertations are superial superial supertum, sam pro mets offensis, tam pro tuit tormentis, tam eram pro filis preditis, extree nom sales, ficus soldom. Set tue caritati supplice, famme fleter, qual precatorious, pro dam largiaris, cum omni cusparum remissore, me percanti in precatis.

§ 11. In Infib bath Prife uiginits, Comp Domini onfire Ybela Wrift Inmula Margarita reuternier eccepti. In gian revestione desta locitus di el idenei? La el fila mea, et letta men, quem fei intern. El freulam commissione en interna uitare non feigini. Founda ure Christian, que fe despicibat in ambirs, Dominore en interna uitare non folgini. Founda actività production alle Youndon polific lust feiri, que fei interne in termina de ema l'hait, que fe fei ilice en in termina de ema l'hait, que fe fei ilice en in termina de ema l'hait, que fe fei ilice en in termina de ema l'hait, que fe fei ilice en in termina de ema l'hait, que fe fei ilice en in termina de ema l'hait, que fe fei ilice en in termina mente entre litte, quat hofiti contra te mingran, mine terribites, quat hofiti contra te mingran, curat titt auferre France Minore, (11) El monoglatai, (17) infirmant, qual figi franc curat tith auferre France Minore, (11)

§. 12. Dominica poli Palca reluvrellimit Domini mbrit, dum Margastia finct amarç, quin non uidebatur, quod Domino mbrito Jhe. Ju Chrifto polici ed ustum ferireir, flatim mivigatur eli ille dolor, quamio quedam de fotabut cias de Dos bequi dalviere cepti. Quatucia el pos bequi dalviere cepti. Quaturii repofulami mencimo de armon. Tancilli un estratis manglier, qui dixti, Querie, d'un uncriati manglier, qui dixti, Querie, d'un uncriati famule fue tiplam petenti respondir, dicenzi Quatu uti fila mang? Ne timena quatu ebbe bifogno il mondo di quello pianto, come lo ha prefentaciante. Sonra corello pianto pol. Margherita accufando un'illiente fe fiella, diller Signore, a bibate pietà di me, perche con tano defidierio corro ava, sefercitaria nel pianto, fi par le mio offete, fia pe' voltri tornenti, fii pre la predita de' voltri figli. Ma lippico, o fomo l'atte, la carità voltra, che a' peccari, pei quali vi degnalte di bimente matori, pei quali vi degnalte di piamete mala total remillione di loro colpe, affinche ha perifeno no l'or peccati.

S. 11. Nella festa della Vergine Santa Prisca, riceverce la serva di Cristo Margherita con fomma riverenza il Corno del Signor noftro Gesu Crifto, Nel qual divoto ricevimento, egli parlò a lei dicendo: Tu fei la mia figlia, e la mia eletta, che io feci luce, e specchio Javanti agli occhi tenebrosi: A quegli, dico, i quali m: ve-ra luce veder non possono. Ma la serva di Crifto, che molto disprezzava se ficila in tutte le cofe, rispondendo al Signore diffe: Come potrei effer fatta luce to che fui tenebra d'ogni ofcurità più ofcura? E il Signore a lei: Figlia, io ti feel luce nelle tenebre per l'esempio, ti feci mano sollevatrice de caduti, fiducia de disperati, via degil finarriti, e vita de morienti. E fappi, che i falti, l'allegrezza, le minacce terribili, che oftentò il nemico inforgendo contro di te (17); denotano, chi el procura di torre a te i Frati Minori (48). e più altre perione, che ti fervono per a. mor mio

mod 10. La Domeniea depo Pefqui di Refortezione del Signor nofton, montre Margherita piangeva amaramente, perche pareale di non poter fevire a i Signor nofton Gesh Crifto giulta il fuo deliderio; queldolor un immediamente minigato; allordolor un immediamente minigato; allorsidor un immediamente minigato; allorparite infiammata, chiefe di nuovo con quel fervore, la venuta del Salvator noftro. Alfora quel marelto di verità che diffe, Alfora quel marelto di verità che diffe, chiedeva riflondendo diffe: Che vuoi, figlia mia 2 Non tenere, perche lo un crea-

Qq tot

(17) course se inforçade magéneire. I falis, l'allegreure, e le minacce del Dimonio contro Marpherita, che qui se rammentano, fon quelle ricitette pis fopts nel 5, o, del Cap VII. [18] suprese Pariere Minares. Di qui apparifice, che nel fufficiamento de chabbi, e delle morgenorazionio contro Magchette, per faire perdere l'assistenza de l'arta Manori, e da latte persone a lei besuffette (come fopts ne 55, 4, e 6, di questo Cap, XI., e nelle nate p. c 8, fopts il medicino j abbert gran papie il Dimonio colle maligor fair fuggeldoni,

ego

eno creator tiens tecum fum. Unde quod de Altari premeditata es, fis adimplere folicita, & in illa parte Altarit nemo flet, nifi tir cum o rare wolveris; in alia uero parte comede, & race (19). Et quia timebat, ne uita eius di fpliceret coram oculis creatoris; quia ratione infirmitatit , ebfequia folita perfoluere non poterat; in fignum feruritatis muntaut eam Dei Filius de benedictione paterna. Et cum ipfa benedictionem postularet a Domino, ait: Et 620, ingat Dominus, benedico te in omnibus operibus tuis . Humilis autem Margarita, cun-Sta opera girtuefa que fecerat, coram Deo reputans quafi nichtl; respondens Domino, dixit: Qualia funt, Domine, opera mea't Et Dominus ad enm: Filia, tuus cibus, & petus, fo-monus, & uigilia, filentium, & loquela, totaque uita tua munc (quia continuum desideoffendas ) eft gratio. Et idenco te more foisto be edico: El amore tui, que lux noua es, cellam, in qua propter me lates, benedico. Et dico tibi, quod tu es rofa pofita inter flores; tu pura , polita propter callitatem quam diligis , inter uirgines (20); pojt cutus obstum multi percutient pectora jua (21).

Toloru

\$ 13. Die unverte poli follom depellerum Ferri de Pauli, madiçum unter in taudisut. Salasteris, forțit dans inmediate Americă, qui manie primiteria in taudisut anium purificani in tim di urcuna. Distrimiteria in cere de highitur unii, qui non polurumi tro-que cii; Name, Margarita, fortunu fitargui en cere de highitur unii, qui non polurumi tro-que difficie centralization. To molycum ferrimiteria terrimi apparent estimatumi, de molycum ferrimiteria estimatumi, de molycum ferrimiteria estimatumi, de molycum future followith in terrimi future estimatumi, de molycum future futuri production de molycum futuri fut

tore fon teen. Onde fii follecitt di adem. piere ciò che hai premeditato circa l'Altare; ed in quella parte dell' Altare niuno vi stia, se non tu, allorchè vorrai orare: nell'altra parte poi, mangia, e giaci(to). E perche temeva, che la fua vita non difoiacesse avanti gli occhi del creatore, attefoche per cagion dell'infermità non potea praticare gli offequi foliti; in fenno di ficurezza, invisolla il Figliuol di Dio a ricever la paterna benedizione: La qual benedizione eila pur dimandando, le diffe it Signore: Ed to ti benedico in tutte l'opere tue. L'umile Margherita poi, riputando quali nulla davanti a Dio tutte l'opere virtuole che fatte avea, rifpondendo al Signore diffe: Quali fono, o Signore, l'opere mie? E il Signore a lei: Figlia, il tuo cibo, e la tua bevanda, il fonno, e la veglia, il filenzio, e la loquela, e tutta la tua vita prefente ( attefo il continuo defiderio che hai di fervirmi, e il timore di non offendermi) è per te orazione. E perciò ti benedico fecondo il folito, e pet amor di te, che sei nuova Luce, benedico la Cella, in cui per amor mio vivi nascotta. E dico a te, che tu sei rosa collocata tra' fiori; tu fei pura collocata per la caffità che ami tralle Vergini (20); dopo la cui morte molti per pentimento fi batteranno il petto (21).

S. 19. Il Venevil dopo la Fella de Santa Applitudi Petro e Paròs, infervorsato di la mente di Margherita nelle Indi del Salvanore, fenil himmelatamente dei Angioli, ance, fenil himmelatamente dei Angioli, al di el Fecero una purifina ed ampia via di lei Fecero una purifina ed ampia via di dilezio al esta dello, o Margherita, noi facenno fitage nell'aria de' tuol nemiej: percha eno potento eli facilera i deduca dell'attimi del angioli di antica dell'attimi more portiamo con noi dal conforta dell'Attimino na faggendo elli faventati, ecetetro a noi. Noi attrei toll'erat non polimon di ferore della fagerbia, che feco polimoni facile dell'attimi dell'

.

19) semoto, or jace. L'altare de cofreuirei nella C.ººla di Marghetita; presso del quale, feccodo l'Ilfrazione di Crifto, donce fase orazione, con fervisi dell' altra pare della flanza per cibaria; e dormire; è quello, di cui fettu aome di Oraziono si fe mensione ne' 55 p del Cap. Vil., e 18. del Cap Vil., e nelle note 7 fopra il princo, e 21, lopra Tatto de' desti Ca-

(a) inter sirgines. Dal dirá qui da Criflo poña Margherita tralle rergial pel fou amore alla cafitta, vince a confirmari mir-bimene quanto da me fu detto nella nota 19 sopra il Cap IV.
(a) prantent pribre "sa. Quei, che dopo la morte di Margherita fatebboasi battuto il petto, errano i di lier falleggationi, e montoniatori contro la fica condoita.

210-

cuius medie unus Angelorum apparuit in cruce confixus . ad inftar Domini & Saluatoris . Oue cum cerneret, & quid hoc effet interrogaret, unus eorum respondit dicens: Si tu haberes unum filium, qui effet ita plagatus in corpore, ficut pro falute humani generis, extitit condifor nofter Dominus Thefus Chriftus; nonne cotidie uulnera eius curares, fecundum tuarum uirium possibilitatem? Set tu plagas Domini noftri Thefu Chrifti nec fcruptaris, neque meditaris, nec lauas, nec ungis, ut debes. Tunc Domini famula petiit, corum fibi nomina recitari. Cui unus corum respondit dicens: Nos fumus de supremo seraphyco ordine Angelorum, in que locaberis : Nec de nomimbus nostris que. ras, quia pauca exprimuntur in terris nomina Angelorum (22). Et Margarita dixit: Recommendetis me Domino doftro uestris precibus, & gloriofe Virgini Matri eiut, ut in corum gratsa perfeuerem. Cuius uocibus affenfum pre-bentes, dixerunt, quod remaneret cum benedi-Stione eterni Dei. Tanta in illa hora lettita funt replete sotie assistentes, quod io unditatem mentis nullatenus potuerunt ad inuicem occultare. Breuique temporis Spatio interiello, ecce Angelus Domini aftitit, dicens: Recipe creatorem tuum hodie, quia conferet tibi nouam gratiam. Et Christus adveniens in domum suam, quam propter humilitatem, & puritatem diligebat, dixit: Filia, ifto mane pofut te in una Jublimitate coram Patre meo, & anima tua eft continue posita per gratiam coram diuina omni-patentia. Et Margarita respondit: Domine mi quomodo siet hoc, cum anima non ascendat ad te in feruore amoris? Et Dominus ad eam: Desideria tua ueniunt, & opera que continue fideliter agis in filiis meis, & curialitas tua

largishma, quam plantaui in corde tuo. Set

illa bona, que in le operor, non funt agnita.

Nam fi in aliis creaturis mundi hodie plura

gioli confirm in croce, a guifa del Signo-re e Salvata nostro. La quale ciò mirando, e interrogando che coia foste, risposo uno di ioro dicendo: Se tu aveili un figlio unico, il quale fosse così piagato nel corpo, come per la falute dell'uman genere lo fu il creator nostro Signor Gesti Crifto, non curerefti ogni giorno le di lui piaghe, per quanto alle tue forze fosse possi-bile? Ma tu non esamini, no medici, no lavi, ne ungi, come devi, le plaghe del Signor nostro Gesti Cristo: Allora la Serva del Signore chiefe che le fossero detti i loro nomi. Cui uno di elli rispose dicendo: Noi fiamo del supremo Ordine de' Serafini, nel quale tu farai collocata: ne voler cercare de nostri nomi, perchè piachi fono i nomi degli Angioli, che fi esprimono in terra. (22) E Margherita diffe: Raccomandatemi colle voltre preghiere al Signor nostro, ed alla gloriofa Vergine di lui Madre; affinche io perseveri nella lor grazia. Alle vori della quale acconfentendo, differo, che rimanelle colla benedizione dell'eterno Dio. Di allegrezza si grande furon ripiene in quell'ora le Compagne affiltenti, che non poterono in verun modo occultar l'una all'altra la giocondità della mente. E dopo breve fpazio di tempo, ecco che presentoffi un Angiolo del Signore, e diffe a Margherita: Ri: cevi oggi il tuo creatore, perchè ti conferirà nuova grazia. E Crifto venendo in fua cafa, che per l'umiltà e purità amava, diffe: Figlia, in questa mutina ti ho pofta in una fublimità avanti al mio Padre; e l'anima tua è posta continuamente per razia avanti la divina onnipotenza. E Margherita rispose: Mio Signore, come ciò potrà effere, non ascendendo l'anima mia a voi in fervor di amore? E il Signore a lei: Vengono a me i tuoi defideri, e le opere che eferciti del continuo, e fedelmente circa i miei figli, e la tua generofissima benignità che piantai nel tuo cuore. Ma quel beni che in te opero non fon conosciuti. Mentre se in altre creature del mondo non fi facessero in oggi altre co-Oq 2

D٥٠

(a.) semine Jestierem. Come Intgra. S. Grippin Hom. 14. in Erang, ante med., non vi ha biogan ontila Citti Sperias per diftingert la periona di su Anzioto da quella di su sitro, che abbia chicam di effi il proprio nome, come si sua sassgarato quaggià tra gil nommi, per di legguer l'ano dall'altro: E folimente han trutto alessi pochi Angioul person di noi il to prappi, infestivi nomi (come di Michele, di Gabrelle, di Refielle) da sicuni singoiuri missitte per la compania de la compania del del conferenza missima del conferenza con la compania del conferenza missima del conferenza con la compania del conferenza con la compania del conferenza con la compania del con propria della conferenza con la compania del conferenza con la conferenza con la compania del conferenza con la conferenza con la conferenza con la compania del conferenza con la confe

non forms, ex hec exemple, mate debrem, and ne frequent current. Occasion de poistratism. In control mangar tible collatir valler, deletius fly persistent de monte formation for formation. Exdepting formation for formation

S. 14. Cumque Rex el magnificus eius caritatem proposiciffet, Margarita respondens ait : Domine mi, quilibet fidelis amicus tuus habet earstatem; & ideo, non eft marum fi haberen eco, que adeo fum obligata tue dilectioni. Et Dominus ad eam: amici mei quamplurimi habent caritatem woluntatis, fet to woluntarit, & operit; & talis eft amor meus. Filia, recordare, quod tu uocas diferetionem matrem mirtutum, & uerum dicit; fet tu es increduta, quam incredulutatem excufat humilitas cordis tui, cui uidetur imposibile, quod tam immenfa maiestas inclinetur tam infime militati. Set tu dicis, quod ego Chriftus fum Dominus vuus; & ego dico tibi, quod tu es filia mea, quam bella tangunt, scut sumus in principio sangit oculum. & post paululum non fentitur. Et Margarita respondit : Domine Deus meus, da michi licentiam, ut quotiefcunque cogitawere quicquan tue contrarium maieflati, ut arrepte gladio, fine peccato, cor tara inmia cogitans waleam penetrare . Et plus tibi dico , Domine mi, quod potius eligo ustiit defecata wina ad infernum michi, quam, fi poffibile effet , fine plenaria pingatione defectium, in tui (moerni recni gloria coronari .

fe di più, da queflo clempio folo dovrebor le geni correr ferventemente a me, e convertifi a ponienza. Potchè ne' doni a te conferiti non vi è difetto alcuno per di considera di conferiti non vi è difetto alcuno per di conferiti non per di conferiti di fitto donato ha in fe l'orditate orazione, l'umilità, la carità, e la chiarezza della fapienza, per impertar tutte le colo di cui ha bidiogno una anima. El nerche l'anima tra ha influía la grazia in al grate orazione, l'umilità mane il tono compo disto un tau opero tanto per il tuoi meriti, ma per l'immenfi e cuitt che ho verfo di re.

S. 14. Avendo Il Re magnifico propolta a Margherita la di lui carica, ella rifpondendo diffe: Mio Signore, ogni fedele amico vostro ha la carna, e perciò non sa-rebbe maraviglia se l'avessi io, che tanto fun obbligata al voltro amore. E il Signore a lei . Moltifimi de'miei amici banno la carità di volontà; ma tu di volontà, e di opera; e tale è l'amor mio. Figlia, ricordati, che tu chiami la diferezione madre delle virtà, e dici il vero; Ma tu fei incredula; la quale incredulnà viene feufata dall'umiltà del tuo cuore, cui fembra impossibile, che una maestà cotanto immenfa fi abbaffi e pieghi a così infima viltà. Ma tu dici, che io Crifto fono il tuo Signore: ed to dico a te che tu fei la mia figlia, la quale toccano le battaglie, como il fumo nel principio tocca l'occhio, e dopo un tantino non fi fente. E Margherita rispose: Signore e Dio mio, datemi licenza, che ogniqualvolta penferò qualche cofa che fia contraria alla voftra Maeftà, poffa fenza peccato, afferrato un coltello penetrarmi il cuore, che penia cole si vane. E vi dico di più, mio Signore, che piuttofto eleggo purgata da' vizi effer mandata viva all'inferno; che, fe folle polit. bile, fenza una piena purga de difetti, elfer coronata nella gioria del voltro fuperno regno

5. 1.1 Glowell fra l'ottava della Pentre effet, ricevuto con riverenza il Figlio di Dio, lo udi dire a ler Tu mi presulti per una pase, e quetta fi rais, e dipoli Ta fei rofa candida per iniocenza, e riationado per amore: E tuttorio che chiderai al Fabre mio in mio nome, tu l'asticondi per amore: E tuttorio che chiderai al Fabre mio in mio nome, tu l'aste di periori di periori di periori di periori. Perocche quando la tua mente fi prefenta avastuo amori fi ralegra: Merarre la divina di Padre, tutto l'Ordine de Gerafini per tuo amori fi ralegra: Merarre la divina collocata in una Sede del lepo Optine.

5. 16. Die fabbati post fecundam Domini-Dam Pentecoftes , recepto Dei Filio , fubito & fupra fe per excessum eleuata, audiult eum dicentem fibi: Ego sum panis uiuus qui de celo descendi; & qui manducat me, uiuit propter me in eternum. Ego fum Agnus Dei, qui tollo peccata mundi; Et dico tibi, quod pulcra res est, ut anima delectetur esse in deserto. Cui uerbo M. rgarita respondens ait: Domine mi. quare non ponitis me in eo? Es Dominus ad eam: Si effer ibi, ualeret unum de uerbis Buit . plufquam ualeant modo muita; fet tarecipies in omnibus rebus, in quibus afflictus (ui, martirium, folis percustionibus, plagisque exceptis. Iliis expletis fermonibus, cepti illa pau-latim, quam fenserat, letitia subtrahi. Nec mirum; Nam aduerfarius nofter uemt. & faltans pedibus, & maribus plaudens, more iffrionis coreizantis. & raptoris capta preda cum uictoria redeuntis de bello (23). Que cum suo diceret confessori Ser Badie: Hoftem noftrum uideo cum magna letitia falsantem; & ille refponderet eidem, quod contra eum faret intrevida; quia ficut ulcerat ipfum in preffinis bellis, adhuc datura erat maius uulnus, quam aliqua que in hoc tempore moretur fub colo; audita est statim uox de celo dicens: Surgat Dei pugil contra hostem se parantem ad pugnam. Statimque apparuit quidam Angelus Domini, dicens: Quid tu cum anima ifla, quam Dominus noster locabit in ordine Seraphym's Et mendax spiritus respondens ait: Tu non dicis ucrum; nec de istius anima sub diuina cust » din posita, usque ad eius finem desperare mtendo. Et Anzelus Domini bonus Margarite divit: Filia Therufalem noli timere , neque dubitgre: nom tantum poterit contra te, quantum ille qui habes urforts pedem fuper guttur fuum, B est in terra prostratus; qui quamuis cone-tur se tueri, B surgere amore uincenti, subwiftore tamen wiftes iacet. & captus, Ego-enin anime tue cuftot, que est nobile oppidum Dei, tecum sum. Antiquus autem hostis, propter het emnia nor recelens, fet auducius bel-

S. t6. Il fabato dopo la feconda Domenica della Pentecofte, ricevuto che cibbe il Figliuol di Dio, fubico elevata per estafi fopra di fe, lo udi che le diceva: lo fono il Pane vivo che discesi dal Cielo: e.chi mangia me, vive per me in eterno. In fon l'Agnello di Dio, che tolgo i peccati del mondo: E ti dico, che è una bella cofa. che un'anima fi diletti d'effere nel deferto. Al che Margherita rispondendo diffe: Mio Signore, perchè non mi ponete in esso? E il Signore a lei: Se tu sossi ivi, più varrebbe una fola delle tue parole, di quel che vagliano adello molte: Ma in tutte qualle cole, nelle quali fui afflitto, tu riceverai un martirio, eccettuate le foie battiture, e le piaghe. Finiti quelli fermoni appoco appoco cominciò a dileguardi quell'allegrezza che avea fentita . Nè è maraviglia. Poiche venne il nostro avversario, faltando co piedi, e facendo plaufo colle mani, a guifa d'un iftrione che balla, e di un rapitore che prefa la preda ritorna con vittoria dalla battaglia (23). La quale dicendo al fuo confessore Ser Badia: Veggo il postro nemico, che con grande allegrezza falta; ed egli rifpondendo a lei, che stelle contro di ello intrepida; perche ficcome lo avea vinto ne' priffint conflitti, era per dargli appora maggior fezita di qualunque altra anima, che dimoralle in quel tempo fotto il cielo; udiffi totto una voce dal cielo la qual diceva: Sorga il Guerriera di Dio contra il nemico che fi dilpone alla pugna. E subito apparve un Angiolo del Signore, che diffe: Che hai tu che fare con cotett' Anima che il Signor nostro collocherà nell'ordine de Serafini? E il bugiardo spirito rispondendo disse: Tu non diel il vero; ne dell'anima di coffei, benche posta sorto la divina costudia, in-tendo lo disperare sino al suo sine . E l' Angiolo buono del Signore diffe a Margherita: Figlia di Gerufalemme non temere ne dubitare : perche tanto potra contro di te, quanto quello che ha il piede del vincitore fopra il collo, ed è proftefo per tur-ra; il quale benche fi sforzi di ditenderfi e di rizzarfi per la brama di vincere, giace tuttavia vinto e l'aperato fotto del vincitore. Perocche io cuilode dell'anima toa, che è un pobile castello di Dio, sono conre. L'antico avverfario poi per tutte quefle cofe non ritirandoff, ma anzi con pite

<sup>(23)</sup> redeuntis de bello. Qui rinnuova fi Demonio, per atterrir Margherita l'artificio di saltare, e ballare, come per allegrezza della victoria fopra di lei riportata attifizio sunile a quello già riferito nel f. q. del Cap. VIL

la mouens, contendere cepit centra filiam fummi Regis; innominatas, nouajque contumelias ingerens ille, qui contumeita dignus est, uoca: uit Domini sponsam, bestiam setulentam, di-cens: Quid inc agit hec putrida bestia & doldia (24), que nouam legem contra legem mun. di , quam dimifit peccatoribus dominus meus (25), inuenit; in qua ratione ae lege plus lucramur hodie, quam in antecedentibus gentibus? Set tu cum lege tua nova, plus uninerafti domi-num meum anime tue hostem, quam aliqua creatura, que hodie niunt fub celo. Et dicis, uod habes Dei fapientiam, quam ego habeo ficut & tu. Angelus autem Domini cuftos eius, respondit ei dicens: Non eft ita; quia hec habet Dei fapientiam , & tu ferpentis antiqui malitiam. Ad que verba magis indignatus ait:

di audacia avvalorando la pugna, cominciò a contendere contro la Figlia del fommo Re; e proferendo contro di lei inaudite e nuove contumelie, egli che d'ogni contumelia è degno, chiamo la sposa del Signore bestla puzzolente, dicendo: Che cola fa qui quelta bestia de letamajo, ed ingannatrice (24), la quale ha inventata una nuova legge contro la legge del mondo, che il mio padrone (25) prescrisse a' peccatori; fecondo la qual legge e ragione, noi guadagniamo più in oggi, che ne' tempi delle pallate generazioni? Ma tu colla tua legge nuova plù ferifel il mio padrone nemico dell'anima tua, che qualunque altra creatura che oggl viva. E dici che hai la fapienza di Dio, quafi che io non l'aveffi al par di te. L'Angiolo poi del Signore di lei custode, gli rispose dicendo: Non è così; perchè questa ha veramente la sapienza di Dio; e tu hai la malizia dell' antico Serpence. Alle quali parole, diffe

Ec-

(24) patrida befiia, er dellia. Per beltia parrida s'intende propriamente il cadavere dell'animale. già morto, e pursoiente; e per una certa rassomiglianza appellasi con tri nome anche una bellia viva inguidalescata, o piena di piaghe marce: Si l'una, che l'altra cosa esprimesi da noi Italiani col nome di caregna, o di beffia da letamajo; e così da me il è reso nella traduzione anel purfida bellia.

Il vocabolo dellia poi usato in letino dagli Scrittori dell'età bassa, vale, secondo Du-Cange, l'iffesso, che in noftre lingue, deglie o delere, che è l'aftratto di delense, o degliefe : c siccome de' vocaboli afiratti ce ne serviamo per esprimere il grado superlativo de' respettivi concreti (come, a cegion d'esempio, per dir, che uno è sommamente huono, lo diciamo la flessa bonià; e come più sotto in questo flesso 5, per dire il Demonio all'Angiolo, con cui altercava, che esso, e gli altri Angioli buoni erano superbissimi, dice, che sono la flessa superbis); cost per dire, che mo è sommamente, ed eccessivamente deglisse, si direbbe, ch' è l'istessa deglis, o, come noi stalizza siam solizi dire, ch' egli è un vero casarre: cose, che non affatto impropriamente dir si potenno di Margherita, per le moltiplici infermità, dalle quali aggravato era, e molefiato il di lei cotpo: e questo forse volle il Demonio gettarle in faccia per insulto chiamandola dellia. Considerato peraltro tutto il contesto di questo 5, propenderei a credere, che il vocabolo dollia in quefto luogo dovesse interpettarsi diversamente da quel che Du-Cange l'interpreta, e che invece di prenderlo per l'iftesto, che delere, o dellia, doverse prendersi per l'iftesto, che deleja, o ingannatrice. Perocche si osservi, che il Demonio qui introdotto a parlare, s'introduce mere iffemnie corrigantie; ed use in farti contro Margherita improperi mescolari con frizzo buffoneseo, e satirico: e nelle parole, che suiseguono dopo il quid hic agie hie purida bellia, or dellia, la rimprovera di avere inven-tata una nuova legge, ma legge falsa, benchè da lei creduta vera. Laonde è verisimile, che quella voce della si fosse useta pet tacclare Margherita d'inganno, cioè che fosse ingannara ella fless, e che pretendesse d'ingunnare anche gli altri : ed usando il Demonio quella voce, probabilmente ebbe in veduta la voce latina: deleja, che egli florpiò a bella pofia, come fa Arlecchino buffoneggiando in commedia, e intento la florpio per menere anche in ridicolo, nel tempo ficiso, che la ingluriava temerarirmente, le ficisa Margherita. Stando per-tanto in questo supposto, ho tradotto, ed ho creduto di tradutte a proposito: Che soja ja qui quefia beflia da letamajo, e ingannatrice ec.

(a5" Dominus meus. Quando in quelto luogo il Demonio, che alterca coll' Angiolo Cuftode di Margherita , nomina il suo Padrone: dominut mest , vuole intender Lucifero , o , come dice Il Vangelo Lue. 17 v. 15., Beelzebnb principe de Domonji dove acorgesi aempre più ciò, che avvertimmo nella nota 11. sopra il Cap. VII, cioè, che anche uel regno delle tenebre. e dell'orrore, vi ar quaiche superiurità, e qualche subordinazione tra quegli spiriti tenebrosi,

e maligni.



Ecte pulcrum was, in que Deus posuit fapien. tiam Juam . cum qua dominum meun fortiter uninerat, ficut dixi. Set fi Dominus tuus me permideret, te totaliter Jubito exoffarem . Et cepit fe , hiis dictis , fallaceter commendare , dicens : Ego fum de domicelles eius (26). & de maioribus curie fue. Et Margarit's fabridens ait: Suntne tam formofi domicelli & dominus? Et hostis ait: Non possis tu euadere, quin uenias ad uidendum. Cuftor autem dium caftelli respondit accent: Nunquam continget, quod ipfa fetia tua fir . Et hoftis ait: Adhue de ipfa non delpero. Et Angelus Dei dixit. Sicut tu desperas, quod nunquem post lapsum tuum, in celum potes ad nos redire, ita nunquam in penis tuis animam iftam tanges; quamuis tibi a Deo permissum fit, quod et inseras coronetur, & corona eius fit Spetiofior. Idoo que tibs pre ipro, quod non contendas ulterius merum, cum inter unt & nos nuita de cetero poffit effe com ordia. Set ad infernum redient, hoc ferculum domino tue deferas, dicens, quod fi contra cam miserit ennes satellites injerna-tes, omnipotentia & sapientia divina proteget eam. Ad que uerba hostis scandes.ens in surium, respondit divens: Quomodo pestit hanc uexilliseram Dominus contra nos? Angelus san. Bus dixit: Nos habemus multos, qui contra nos bellum retinent, & mictoriam, quam conwa ues factet Margarita, nefeitis adhuc. Tu dixifti te magnum damicellum curie injernalis; fet ego habes potestatem dominandi ab illo eterno ueroque Deo, sub cuius imperio cuncta suu posita. Cui respondit Sathan, dicens. Qua nos a summit ceridinus gaudiis paradis, di sus quod fumus ualde superbi. & tamen in hoc eut-deater oftenditur, quod uos estis ipsa superbia. Que superbia fuit dicere, quod es notens? Et Angelus ad eum: Miferrimet Non est impu-

più sdegnato che mai: Ecco il bel vaso. in cui ripole Dio la fua fapienza, con cui ferilce fortemente il mio padrone, come già diffi: ma fe il tuo Signore mel permettelle, in un iftante is ftritolerei tutte l'offa. E dette queste cole, cominciò fallace-mente a gloriarfi dicendo: lo fon uno de' primari uffiziali del mio padrone (26), e uno de maggiori della fua corte. E Margherita forrideado diffe: E' egli cost bello il padrone, come i fuoi uffiziali? E il nemico diffe: Non posta tu scampare di ve-nirlo a vedere. Il Cuttode poi del divino Castello rispose dicendo: Non avverrà mai che quelta fia tua compagna. E il nemico realico: Per anche non dispero di lei. E l'Angelo di Dio foggiunfe: Siccome tu difperi dopo la tua caduta di poter mal più tornere in cielo tra noi; così non mai toccherai quest'anima nelle tue pene; quantunque ti fi permettada Dio di recarle molte pene in questa vita, affinche nell'altra più gloriofamente sia coronata, e la corona di lei fia più splendente, l'erciò ti comando di non contendere ulteriormente meco; non potendo tra noi, e voi effere. in eterno concordia alcuna: Ma ritornando tu all'inferno, porta al tuo padrone questo rinfresco con dirgli, che se anche mandaffe contro di lei tutti gli fgherri dell' inferno, l'onnipotenza, e la fapienza divina la proteggerà. Alle quali parole, il nemico feagliandofi in furia rispose dicendo: Come coftitul il Signore questa Gonfaloniera contro di noi? E l'Angiolo fanto diffe: Noi abbiamo molti, che contra voi tengon la guerra; e la vittoria che fopra di voi riporterà Margherita, non la fapete ancora. Tu ti ipaccisiti per un grande della corte infernale: ma io ho la potettà di dominare da queil'eserno e vero Dio, fotto l'imperio del quale fono tutte le cofe. Cui rifpole Satanallo dicendo: Perche poi cademmo da fommi gaudi del paradifo, voi dite che fiamo molto funcrbi; enpute in cotefto tuo parlare evidentemente si scorge, che voi altri siete la stessa fuperbia. E che superbia non fu il dire che su fei potente? E l'Angiolo a lui: Infeliciffimo che fei! non mi fi dee imputare a superbia, se magnificai l'eterno Dio

(n') si desirilli sins. La vocc devisellus fa ne'tengli bassi press thivolts per dennettre quel, che in oggi si dice Papis di serve; e tivolta sactar per aggière qualche Pennenggio cospicuo, avente nella Corre, o Ministero di un quiche Sorraso un polto de più rigga. radevolir ci di quefto secondo ingisticoro piere, che debos prendiru in quelto longo protetta dal Davolo. Und'è che si è atimato di dover tradure, seo di primori Gialett; mes di meggiori dilla corre ce. Landum superbie , fi Dominatorem omnium Deum magnificaut. Qui olim fuifti mecum in ciuitate Domini ufrtutum angelus, & nunc in befliam fetidam er conuerfus, die mihi que differentia eft inter cadere , & afcendere ? Nos nam. que cref. imus cotidie in Inpientin & gratia Det: bos uero in malitia, culps, & pena: Et in hoc in malitia crescitis, quia tili qui habent plus inter uor, comunicant cam minus haben-tibus, Et ad Margaritam Dei Angelus fe convertent . ait : Filia , recepiine mode tuus adwerfarius maenum ichum? Ecce, ait, wexildum in tua manu repono, in quo funt due cruces . avarum una eft aiba , allera rubea , que fignificant aquam, & fanguinem lateris Domini nostri, ut cum ipso desendar te, Equincas omnia bella hostis tui. Tune Dei samula confefforem fuum Ser Badiam enuitauit, ut eam iuuaret ad fubtilifimam confessionem faciendam: quia intendebat fubtilius, & frequentius confileri . Ex quo uerbo temptator furibundior conera ipfam effectus, ait: Maias grates habeat ille, qui tibi donquit conscientiam tam subtilem . Et quia Dei famule uifum eft , quod adnerfario non responderat quantum debuerat, ex aduerlo cenit timere unide. Cuius timorem Angelus eius sedare uolens, ait: Noh timere, fi-lia, quia Dominus noster iuste, ut pro te loquerer contra ipfum, & ipfe coram te michi refponfa daret, que in tuum commodum permendifti .

§ 17. Sabhata polt fellem benti Amonita cera in administration (cecffina effection goadina cara in administration) exception affection goadina in administration (cecffina affection goadina indigentia indigentia discussiva binning transpiro manifati, ut un dispersi illuminare, un augum errent, ireliares, as corrument, correjectore, un deficiam, Charillare, il una auditata, espensiti dei finam recipiendi guadina Thelian Civillare, un un un consideration (cera in administration) del consideration (cera in administration del consideration in a consideration financia in administration f

Signore e dominatore di tutte le cose. To che una voita fusti Angiolo con me nella Città del Signore delle virtà, ed ora fei cangiato in una fetida bestia, dimmi, che differenza vi ha tra il cadere, e il falire? Perocche noi cresciamo giornalmente nella sapienza e grazia di Dio; e voi crescete nella malizia, nella colpa, e nella pena: Ed in questo crefcete nella malizia, perchè quelli tra voi che più ne hanno, la comunicano a quegli che ne hanno meno. E rivolgendoti l'Angiolo a Margherita, diffe: Figlia, non ricevette ora il tuo nemico un gran colpo? Ecco, foggiunfe, che io ripongo lo stendardo in tua mano; nel quale fono due croci, una bianca, e l'altra rolls, che fignifican l'acqua ed il fangue del costato del Signor nostro; affinchè con esso tu ti difenda, e vinca tutte le guerre del tuo pemico. Allora la ferva di Dio Margherita invitò e pregè il suo Confessore Ser Badia, che l'ajutaile a fare una minutifima confessione, perchè intendeva di più minutamente e frequentemente confellarfi. Per la qual cofa il tentatore fatto contro di lei più furibondo diffe: Vada in malora quegli, che ti diede una cofcienza così fottile. E perchè parve alla ferva di Dio di non aver ribattuto l'avversario quan-40 doves, cominció per l'altra parte a remer grandemente. Il timor della quale fedar volendo il di lei Angiolo, le diffe: Non temere, o figlia, perchè il Signor nostro mi comando, che io parlaffi per te contro di lui, ed esso in tua presenza mi delle le risposte, le quali, come appreadesti, surono in tuo vantaggio.

5. 17. Il fabato dopo la fefta di S. Antonio, ricevato che ebbe il nostro Salvatore, subito l'anima di Margherita ascen-dendo in gaudio di estatica ammirazione, adorò ringraziando umilmente il Signore di fua infinita misericordia, e dicendo: Signore, supplico la muesti vostra, che vi degniace d'illuminarmi, affinche non mai cada in errore; di foftenermi affinchè non precipiti; di correggermi affinche non vi offenda; e di condurmi a voi mia guida, affinche nella via non venga meno. Il che detto, il godimento del Signore fempre più fi accrebbe, coll'avidità di ricevere il di seguente il suo gaudio Gesti Cristo. Per ricevere il quale degnamente, supplicò dicendo. Prego voi Altiffimo, che oggi ml dicefte, the in me vivete per mezzo della voltra grazia, che così vi degniate di dispormi alle grazia vostra, che sno alla mia morte, col voftro beneplacito vi ilceva ogni giorno. Mentre ficte corì foawe nell'anima mia, e tanto crebbe in me cunque uolueris, me recipias amni die .

か被出版

'n

21

·q

12

gg)

il

推清的北京河南南南部 各班班的公司等的明明的公司以下的公司的司法的

§. 19. In fefto Purificationis Virginis gloriofe, recepto cum reuerentia corpore Saluatoris, locutus eft es Angeius Domini, dicens: Recordare, Margarita, quid Dominut noster in rubo fecit. Dico enim tibi, quod tu es ficut domus, ubi magnus appraisur ignis, & applicatur, qui ardet quoufque tota confumitur. Ita & tu poneris in tribulatione continua ufque ad fivem tuum . Nam fi habes pacem, pre timore conscientie winis in guerra, & de timere affligeris. Set ficut aurum in formare purgatur, ita & tu, Margarita, in tribulatione purgaberis. Et quia folum erat diuinis intenta folasiis , & meditationibus facris , ut divinas confolationes guftaret, dixit ei Angelus: Deminus nofter diligenter expectat cor ujque ad amoris petitionem; & cum amor ardenter ipfum petie. rit, in animam wenire non differt. Amor nam. que inclinat eum ad accendum in anima fubito. oue aguntur in amangibus tenide per magna temporum interualla. Gradus autem hutus amoris funt tres, quibus ipfum creatorem trahit ad fe filelis & feruens anima. Primus est do-ter de sui creatoris offensa. Secundus est compaffer fui: Cum enim anima omni diuini fola-810 fe extimat defireutam. nil eam nifi Deut confolari poteft. Tune Altisfimut Deus nofter more paterno ad miferscordiam fleflitur; & mifericordie fue finum, anime fic merenti compasiens, non potest ulterius continere. Set priusquam Pater omnium in animam ueniat quam redemit, amer ifte purgat ennes cerdis illufiola brama conceputa dell'ammirabile foavità voltra, che fenza voi non posso esistere neppure un momento folo, fe non conmia dolorofiffina pena.

§. 18. La domenica terza dopo la Pentecoste, ricevato che ebbe riverentemen-te il Figliuolo di Dio, lo udi dire a se: Io fono il Pane vivo, che difceti dal cielo, il quale vivo in te, e tu vivi in me; ne da qui avanti morirai per colpa (27); perche ti trovo fenza colpe mortali, e in un continuo defiderio di fervirmi, e di non mai offendermi. Perloche ti dico. che ogniqualvolta vorrai, mi riceva ogni giorno.

S. 19. Nells felta della Purificazione della gloriofa Vergine, ricevuto che ebbe con riverenza il Corpo del Salvatore, parlò a Margherita l'Anguolo del Signore, dicen-do: Ricordati, o Margherita, ciò che il Signor nostro fece nel Roveto. Perocchè dico e te, che tu fei come una cafa, cui fl appone, e fi applicall fuoco, il quale arde finche fia tutta confumata; Cosl ta pure farai posta in tribolazzone continua sino al tuo fine. Perocche fe hal pace, pel timore della cofcienza tu vivi in guerra, e del timore ti affliggi. Ma ficcome l'ore fi purga nella fornace; così pur tu, o Margherita, farai purgata nella tribulazione. E perche folo era intenta a' divini follevamenti, ed alle facre meditazioni, affin di gnstare le consolazioni divine, le disse l'Angiolo: Il Signor nostro aspetta con attenzione il cuore fino alla petizion dell'amore ; e quando l'amore ardentemente lo chiede, egli non tarda a venir nell'ani-ma. Conciofiachè l'amore lo loclina a fubito operar nell'anima quelle cofe, le quali, in quei che aman con tiepidezza, fi operano per lunghi intervalli di tempo. I gradi di quest'amore son tre, co'quali un Anima fedele e fervente a le trae to fleffo Creatore. Il primo è il dolor dell'offesa del fuo Creator medefimo. Il fecondo è la compassion di se stella: perocchè quando l'anima fi stima dettituta d'ogni divino follievo, nulla può consolarla, se non Iddio. Allor l'attiffimo Dio nostro, a guisa di un padre fi piega alla mifericordia, e compatendo all'anima così angustiata, non può ulteriormente a lei tener chiulo il feno di fua clemenza. Ma prima che il Padre univerfale di tutti venga nell'anima da lui redenta, quelt'amore purga tutte le illu-

(27) nec de setere merieris per culpam Ecco per la quinta volta assicurata Marghesita da Ceifio, che ella non caderà mai più in co-pa moitale.

nes. Margarita uero audiens nomen illufincis, Angelo respondens, ait: Estne, Angele Dei, her illufio, quam Fratres dirunt, per hoftes nostros in sompnis fieri (28)? Et Angelus ad eam dixit: Non folum tha thefio eft; fet antme in fublimi Itatu polite gratiarum, omnis cogitatio, que in Dominum Deum nostrum eternum non dirigit , illufio dicitur . Tertius gradus amoris eft desiderium, quod mentem inflammat ad instar ignis. In quo gradu anima se flabiliens, undique in rebus omnibus inuefligare non ceffat, quomodo fuum waleat invenire dilectum Sponfum Dominum noftrum Thefum Christum . Et quia in horum descriptione , Margarita timere ac dolere non potuit (tanta mase illo erat dul edimis repleta letitia) mirabiliter cepit timere. Contra timorem cuius Ange-lus remedium offerens ait: Isud gaudium in te gionitur, Margarita, propter caflitatis, reue-& propter denotionem quam habes ad iftud altiffimum Sacramentum. Et dico tibi, quod in comunione tam reverenter a Fratribus tibi Minotibus data, lumen largioris gratie in te crefeeret, propter reuerentiam fingularem, ac de. uotionem, quam habent ad Dominum, qui delectatur in manibus amicorum fuorum.

6. 20. Multis autem pretermissis, que colligi minime potuerunt; tum ratione humilitatis Mangarite solerter celanis archana Dei; tum ratione Confession absentis per septeminium (29), qui superiora collegit; ad altimum, Fanule fioni del cuote. Margherita poi, udende il nome d'illusione, rispondendo all'Angiolo diff: E' forfe, o Angiol di Dio, questa illusione, quella che dicono i Frati farfi da' noîtri nemici in tempo del fonno (28)? E l'Angiolo disse a lei: Non folamente quella è illuffone; ma per un anima posta in sublime stato di grazia, ogni penfiero che effa non dirige all'eterno Signore Dio noftco, illufione fi appella. Il serzo grado dell'amore è un defiderio che infiamma la mente a gulla di fuoco. Nel qual grado ftabilendos l'anima, non cessa d'investigar da per tutto ed in tutte le cofe, come possa trovate il diletto suo Spolo Gesà Critto noltro Signore. E perche nella descrizione di quelle cose, non pote Matgherita temere , o doletfi (tanto era ripiena in quella mattina di letizia e dolcezza) cominciò stupendamente a te-mere. Contra il timor della quale, l'Angiolo apprettando l'opportuno rimedio, le diffe: Cotesto gaudio in te fi genera, o Margherita, per l'ufo continuo della cathich, del'a tiverenza, e della vetità; come pur per la divozione che hai a quest' altissimo Sagramento. E dico a te, che nella Comunione a te amininistrata con tanta riverenza da' Frati Minori, il lume di una grazia più abbondante in te crescerebbe ; atteis la riverenza e divozion fingo-Jare, che effi hanno verso il Signote, i quale fi diletta di effer nelle mani de' fuol

amici.

5. 20. E qui tralafciate molte cofe, che
non potecon raccorii; si per ragione deli' umiltà di Margherita, che con fottile avvedutezza celava i divini arcani, si per
ragione del Confeliore per fette anni (20)
affente, il quale le cofe fopta deferite
raccoffe; venghiam per ultimo al compi-

men.

 $D_{ij}$ 

(sp) or forestion. Ecco qui la ethiomosiuma, che rende dise Fr. Gionna, d'assire flato, clob; assecret da Certoso per sette anni ; quil sette una tissono appanio gli ultima, e i poli prezioni della vita di biragherna; e perco di non aver portato laccorre qual di pui circa la via di let, che avribbe pottoto teccorre a fone dato presente; quantoque non mosseta si quolto iempo di notar molte cose il Saccioto Ser Bidti, conce si ha ne 25. 33, del Cap. Vil., e rh. dei Cep [X. Er. state per into renditiona o Cortona Fr. Gionta, prina che di contenta di signo del 3, e del Cap. V., con qualle recondo la pronetta, che se contenta di Signone di 3, e del Cap. V., con qualle

Del cum fletu postulantis de hoc munto recedere, & Saluator mifericordie fons defiderium eius implere festinans; non folum illum mierasionis annum, menfem, & quem longe prius prenuntiauerat diem (30), uerum etiam feligem ac letitia plenam infinuat horam. aurore uidelicet foli nicinam; in qua tranfire cum gaudio debebat ad Christum, eum ammarum non modica leta turma ei donanda, & de penis purnatorsi liberanda. Cepit ivitur in membris corporeis in tantum deflitui, quod decem & feptem dichus mil de cibis guftauit humanis, & radicall penitus deficiente humore, Anno Domini M. CC. LXXXXVII., in Festo Cathedre besti Petri Apoftols VIII. kal. Martii, cum iubelo, unitoque angelico migranit ad celos. Tune omnes aftantes tam miro funt odore replei, quod in mentali fatietate dulcedmis veraciter comouerunt, Margaritam fuiffe uas fanctitatis, & \*gratie celestium carifmatum contentiuum. Et in eadem nimirum hora, quedam excellens anima, contemplationi diuine fulpensa in Cinisate Caffelli, uidit fpiritum feliciffimum Margarite cum letitia ineffabili in celum affumi, cum murna multitudine animarum de purgatorio eductarum; quam ex illa die uocault Mag-dalenam Christi fecundam (q1). Audiens au-zem populus de Cortona transitum gloriosum; ad laudem & gloriam summi Regis, generali congregato Consilio, ad Ecclesiam sancti Bastdi deuotiffime concurrentes (32), balfamo con-

mento del desiderio della Serva di Dio. che con pianto chiedeva di ufcire da quetto mondo: il qual defi lerio affrettando fi di adempire il Salvatore fonte d'ogni mifericordia, non folamente le avea prenunziato l'anno, ed il mole, e anche molto prima il giorno (30) dei fuo palfaggio, ma in oltre le notifica l'ora felice e di allegrez. 24 ripiena, cioè proffima all'aurora, in cui doves con gaudio paffire a Crifto con non piccol feguito di Anime da donarfi a lei, come eftratte pe di lei meriti e suffragi dalle pene del Purgatorio, Cominciò dunque ad effer tanto destituta di forze nelle membra del corpo, che per giorni diciassette nulla gusto di tutte le cose u:nane, e inancando totalmente il radicale umore, l'Anno del Signore M. CC. LXXXXVII. nella Festa della Cattedra di S. Pietro Anostolo il di 22. Febbrajo, con giubbilo, e con volto angelico passo al Cielo. Ai-lora tutti gli altanti si fentiron ripieni di si maravigliofo odore, che nella mentale fazietà di dolcezza veramente conobbeto. che Margherita era stata un vaso di fantith, e contenente in fe stello celetti doni di grazia. Ed in quell' ora medefi na un Anima eccellente elevata in estatica contemplazione di Dio in Città di Castello, vide lo spirito felicissimo di Margherita effer con letizia Ineffabile affunto in Cielo, con una gran moltitudine di Anime estratte dal Purgatorio; e fin da quel giorno la nominò la feconda Maddalena di Crifto (31). Udendo poi il Popolo di Cortona il gloriofo Transito; a lode e gloria del fommo Re, adunato il General Configlio, divotifimamente concorrendo alla Chiefa di S. Basilio (32), imbalsamato il

(ps) less primerementiaeres diem. La prenaultatione dell'Anno, Mete, giorne, ed ors, de id-ores Mergherte paute de quelo iercriter etilo ils Gloris beste, che dicci qui a lei fatts molto aranit ilesse press, non decil qui latendere fatts molti anni prima; avendosi da notiti passi della Leggenda, che il Siguore più votte da le richiefici riccio empre di manife-firité, quando acrebie il di lei doe avvenuto e sembra, the folimente circi de tanti avanti del di propositione della propositione della propositione della di quello Copt. Nivolice amento, che la sua morte non eri molto homani come esti 5, e di quello Copt.

(3) Mefelinem Chrift Jonathem. Il titolo di seconda Medalaten di Crifto, dato la prima volta a Margherita da quall' faina assta, che nell'ora Reuss del pussaggio di Margherita ila gloria, ne ebbe dal Signore in rivelazione in Città di Cabello (Città distance di Corona circ venti miglia della parte era Levante, e Settentione fin a Margherita confermate siclemanente dal Sommo Pontefre Benederio XIII, secli fiolia, con cui notifica a tutta il Monde della confermata della confermata della confermata di Sommo Pontefre Benederio XIII, secli fiolia, con cui notifica a tutta il Monde della confermata della confermata della confermata del secondo della confermata del

(32) dissistatione concurrator. Discadeal qui, che il Popolo di Cortona, col Magifiato, e copioso numero di Pernone Ecclestifiche, udito il gioritori transito di Margherita, economero alla Chiesa di S. Basilio, ed ivi tramsianono solonnemente il di el sacro Corpo ec. vedesi chiaro, che la Santa morì nella sua terra Cella sotto la Rocca, consigna a detta Chiesa di S. Basilio, da Lei fatta riediderre sette anal prima e che nella fiesta Cliesta, e non altrore fia il di el-

- Designation Country

ditum corpus, 19 purpureo uestimento indutum sacro Corpo, e ricoperto con veste di por-in noue sepulchro, cum luminaribus, & Clericorum, ac Religioforum cetu felempniter tumularunt . In quo fecundum promiffa Dei, quant multis miratulis corufcautt. Ideo reftat duo. decimum (33) feribendum Capitulum , per decem divifum capitula, de fignis, que Deus o-mnipotens, ad ipfius honorem, per propinqua, remotaque loca peregit, & agere non definit.

ro, e de' Religiofi, folennemente lo feppellirono in un nuovo fepolero. Nel quale, secondo le divine promesse, rispien-dette per molti miracoli. Laonde resta da scriversi il duodecimo (33) Capitolo distin-to in dieci Ciassi, de'iegni che i Onnipotente Iddio, ad onore di ella, ne vicini, e rimoti luoghi operò, ne cella di operare.

### CAPUT XII.

#### De Miraculis in elus Vita. & post migrationem ipfius factis.

# CAPO XII.

De' Miracoli da Dio operati per li di La. meriti. tanto in vita, che dopo morte.

Ut corda ferrea in Dominum nostrum Thefum Christum, noui magnetis untutibus dirizantur; Miraculorum ordinem a Deo fa-Storum, faciendorumque meritis beate Margarite, his breuiter infinuare disposui; dans materiam posteris, ut fingula que sequentur inferant fuis locis (1). Primum igitur Capitulum est: De liberatione

eccorum per beatam Margaritam a Domino impetrata. Secundum: De liberatione fatuorum, & mu-

Tertium: De liberatione fractorum, & lapi-

doforum . Ouartum: De liberatione captinorum. Quintum: De liberatione contractorum, & clau-

Sextum: De liberatione a demonibus opprefforum .

Septimum: De suscitatione mortuorum. Odauum: De liberatione naufragant:um, & eadentium .

Affinchè i cuori anche ferrei, per le virth di una nuova calamita fiano diretti e tirati al Signor nottro Gash Crifto; difpoli di accennare qui brevemente l'ordine de Miracoli da Dio operati, e da operarfi pe meriti della Beata Margherita; dando motivo e norma a'Posteri d'inferire a propri luoghi, quelli altrest che feguiranno in appreffo (1).

La prima Classe pertanto di tali miracoli farà della rifanazione de' Ciechi, dal Signore impetrata pe' meriti di Margherita. La feconda della rifanazione de Fatti e de' Mutoli -

La terza della rifanazione de' Pazienti frattura di visceri, o male di pietra. La quarta della liberazione degl' Incarce-

rati . La guinta della rifanazione de Pazienti contrazione di nervi, e degli zoppi,

La scita della liberazione de' vessati da' Demonj. La fettima della rifuscitazione de Morti. La ottava della liberazione de Naufragan-

ti, e Cadenti. La

Corpo sepolto . Le più minute circoftanze di quifta tumulazione , ci riserbiamo a riferirle n.'s la noftre Dissertazione III. Della Chiefa de Frait Minori ec.

\$33) duedecrmum. Ne' tre antichi Codiel esifterei in Cortono, dove qui ei dice : reflet duedecimum er leggesti primitisamente scritto: reflet underimum ec. essendoche, come fu osservato nella nota (6) sopra il Proemio della Leggenda, gli undici Capitoli, precedenti l'u'timo de Mreceit ce furono da principio diftributi in dues, e non in nedici; e per consequente quella de Mircoli non era if duedetime, ma l'audetime. Rileggiti, se piace, la detta Nott.
(1) inferent propriis locis. Da quest'auvertenza si rileva, che il Compilatore, distribuite in dioci.

le classi de Miracoli, notò in clascuna quelli sino allora operati, lasciando in bianco da poter potare a suo tempo quei che sarebbonsi operati in appresso.

CAP. XIL

Nomm: De famitate reddita desperatis a me. La nona della fanità refa a'disperati da'Meditis in articulo mortis. dici in articolo di morte. Decimum: De remedio quarumdam infirmitatum . & tribulationum .

La decima del rimedio apprestato in alcune infermità, e tribolazioni.

De liberatione cecorum per beatam Margaritam a Domino impetrata.

In Corciano igitur Perufine Dyncefis, fuit quidam nomine . . . . continua jebie uexatus, in quo fic furor excreuit, quod oculum ad genam detects usque ad digiti quantitatem. Qui uouit corde, cum cereis de em beate Margarite uoutium usstare, quorum quitibet ualeret ui-ginti soidos, (2) si eum suis precibus liberaret. Emisso quidem uoto, nulla desiderium mora im-pedit, sel statim recesses sobsque ma-turalibus medicinis, oculus in suum subro decentiffime locum reuerfus eft. Et fic de lefto furrexit iocundus, qued fe celeriter induit, & fibi pullum ipfe parauit, atque comedit, qui prius nil gustare ualebat. Quo sacto, cum fra-tre suo Cortonam pergens, ad sancte Marga-rite tunulum cereos obtulit; & miraculum as honorem Dei, & fancte, una cum germano, iu amento firmauit .

Della visanazione de Ciechi dal Signore impetrata pe meriti di Margherita.

1. In Corciano pertanto Luogo della Diocesi di Perugia, fuvvi un cert'u omo vellato da febbre continua, in cui talmente fi accrebbe il febbril furore, che gli fece calare uno degli occhi verso la guancia per lo spazio di un dito. Il quale ac-corgendosi che i medici disperavano di sua guarigione, e non potendo parlare, fece voto col cuore di vilitare il fepolero della Beata Margherita, coll'offerta di dieci Ceri, ciascun de quali fosse del valore di venti soldi (2), se colle sue preghiere gli ortenesse la fanità. Fatto il voto, non s'interpofe al fuo defiderio tempo di mezzo, ma fubito lafciollo la febbre, e fenza naturali medicamenti l'occhio restituissi di fubito perfettamente al fuo luogo. E così allegro alzandofi dal letto, prontamente fi veftl; e laddove non poteva per l'avanti gustare alcun cibo, si preparo da per se fteffo un pollo, e lo mangio. Il che fatto, venne a Cortona insieme con suo fratello; offerse al sepolero della Santa i Ceri promeffi; e ad onore di Dio, e della Santa. contellò infieme col fuo fratello, con giuramento il miracolo.

2. In

2. Nel-

(1) miginti folidar. Per venti soldi di Moneta, non debbono certamente intendersi soldi dell'odierno valore, ma soldi del valore che aveano in quel tempo (cioè tra il fine del XIII., e il principto del XIV secolo) quelle monete, che soldi si chiamavano. Parlandesi pol di soldi, o di monete, che aveau corso in quel tempo nel Costonese, ed anche in qualche parte almeno del Perugino; quantunque sin quest al fine del recolo XIII, avesse cotto per lo più in queste patti la Monera Pisana (come to che scrivo no avuto occasione, e comodo di rilevare da molti istrumenti di Contratti apettanti al Monafiero di S. Maria nelle Piagge di Cortona, o sia delle Contesse, ultimamente soppressol; contuttociò, avendo sin da quel tempo comin-isto ad acquifter gran credito la Zecca di Fitenze, la Moneta fiorentina fu quella, che ebbe anche in quelle parti il maggior corso. Supponendosi pertanto, che in quello laugo, in cui si fa menatune de soldi , s' intendan soldi di Moneta fierentina allora corrente; ecco in breve (secondo la tiduzioac, the fa del valore delle Monete della Zecca di Parenze in que' tempi, al valore delle Moacte florentine odierne, il Sig Conte Carli - Rubbi nella sua Opera delle Zecche d'Italia) qual era il valor de' foldi qui mentovari. Il foldo adunque (preso sciolto, ò ipicciolo l che si coniò nella Zecca di Firenze dal 2296. al 1325, corrispondeva nel valore 2 sol. 6. 8 -Moneta florentina presente; e la Lira composta di venti de'suddetri foldi (presa in peata) corrispondeva nel valore a Lir 6. 14. 3 1 della Moneta florentina ochema: o, che è quasi l'ificsso, il soldo di allora valeva circa un mezzo Paolo, e la Lira circa dieci Paoli odierni, poco più. Siechè flando a queflo esleolo, colui, che fece voto di offerire al Sepoleto della B. Marghetita dieci Ceri del valore di venti foldi l'uno, par, che volusse intendere dieci Cerl del valore di dieci Paoli l'uno, e un pochin più.

21

2. In portibus de Pierlo (3), quidam informulus natus esf, fire neigligo evalorum. El formulus natus esf, fire neigligo evalorum. El decim, sel migniti. Ai vidi finditi mater ad rereccision bente Margarite per uscum returrit, fattin fipetiofis esulis adenniur; ficul parentes avust fuo iuramento, Certonam posta umientes, conjessi funt.

3. Donna Altaiulia uxer olim Guidarelli Finetti de Ciuitate Cafletti, consista eti, & fuo turamento firmauut, ita fe usium proprium amissife, quod in clarissima lure rem altiquam em uideute. Que per uotum fe beate Margarite recommendans, suis meritis gloriosis siluminata est.

A. Guilo da Plano Carsini Perufine Dyucisti, de Ecicla diete V<sup>ili</sup>, oratione Jaña, egreciens, (ab holte antiquo, su creditur) insupisilier repune peruglui in impercitio dextro dextram fia perdeit oxulum, iquad per tres menfer, mi cum ijo suidere points. Cai dam mailum fondroum, suel meticorum remedum fiabumiret, feciu sutum bente Mangariet, cum circa gub cere (a) iumalum suficiare. Quo emife, il redullo.

5. In difficitu Contone in Filla de Creto, puella nata est, que in medio unius ociuma habati folom carnen. Hanc beate Margariti foror Crefic recommendars, tipfus meriti pulcrisem oculum aitero meruti impetrare. Quod miraculum parente etia Meurifinas & Durantes etia Meurifinas & Durantes etia Meurifinas & sureistando confessi funt.

6. Donna Fina uxor Riccucii de Antria prope Corcianum, iurauit ad fancia Dei euangelia,

2. Nelle parti di Vai di Pierle (3), naeque un finciullino fenza neppur velligio di occhi, e così flette, non fenza grande affitione de Genitori, per 10 pazio di quindici o venti giorni. Ma effendo la pierifa Madre ricorfa con voto al foccordo della B. Margherita, fubito videfi il fanciullino fornico di bellifalmi occhi, flecome i divoti Genitori, dipoi venendo a Cortoga, con giuramento lo contestarono.

3. Donna Ataguula moglie dei fu Guidarello Finesti di Città di Cafello, confesso ed attello Finesti di Città di Cafello, confesso ed attello con giuramento, che talmene aveva ella perduta la vilta, che anche nel più chiaro giorno nulla affatto vedva: Onde raccomandanosi con voto gla B. Margherita, pe' meriti gioriosi di fel sicuperò perfettamente la luce.

4. Guldone di Pian del Carpine della Diocedi di Peruggia sufendo un giorno, do po aver fatto il fuo bene, dalla Chiefa di detto Villaggio, fu fore quanto fi crede dal demonio percedio tutt' a un trato in monte perdette il deltro occido, che per tre meli nulla affatto con ello pote vedere. Al quale non giovando alcau rimedio del Santi, o de Medicia, fece voto alla Margheria di Villare il fuo fepolero, con fu lo di propieto del singia del controlo del contro

5. Nel differeto di Cortona nella Villa di Corretto ascoqui una bambina, che nel di Corretto ascoqui una bambina, che nel di Corretto ascoqui una bambina, che nel care di compania di controla di controla controla controla di controla controla di controla controla di con

liotta di lei genitori.
6. Donna Fina moglie di Riccuccio d'Antria presso Corciano, giurò sopra i fanti

(3) In partibus de Pitr's. Pierlo, o Valdi Pierle è una piccola Valle chiufa da' Mooti piuttofio, alti, ma strai dertosi tra Cortona, e la Fratta di Perugia; in oggi spetiante per metà allo è Seato Pountio, e per l'aitra metà al Granducto du Toscona.

iks, corporative to the forburns, und dans of it is partin, its correlating into appella do borban, and anno mon flett metalier instead without and an one flett metalier instead without the control of the control of

Van,eli, toceata corporalmente la l'erituura, che trovaniol elli nel parto, fu opprelli da dobri coèl atroci, che fretro, fu opprelli da dobri coèl atroci, che fuere de degli occhi. Li quale ricorrendo riverentemente alla B. Margherita, con voto di vificre a piedi ciabil di di le fipoliro, o vificre a piedi ciabil di di le fipoliro, o fuito cocchi la luce, le fa fubito refittuita na luce chiarifima. E ciò giurò ancora Riccuccio di lei merito, indieme con doncio di lei merito, indieme con donficio del consoli di del consoli del cocio di controli. Le di di serio di funto l'acceptati di Corrono (7). Ser Felice (6), Giovanni Fidanza, Giufeppe Ri. futori. L'electo Corrono (1, e noti atri ratorio, che rogò lo Strumento. E quetti giuramenti furo futi nel Chiafto del Convento di S. Francelco di Corrona, I Anrio di X. XVIII di Masgirò.

#### II.

### De liberatione Fatorum, & Mutorum.

### Della rifanazione de' Fatui, e de' Mutoli.

 Quedam inuenis mulier de Villis Affifi, sam etudentia signa saturiatis gerebat, quod ommia induventa, que dabantue eidem, propris manibus lacerabat. Cernentes autem consanguanie, quod mulio remedio mediorum poterat adtuuri, duxetunt eam cum magno labore Cor7. Una certa Giovane de contront d'Affisi dava fegni così evidenti di fatuità, che lacerava colle proprie mani tutte le velli che le fi davano. Vedendo i prenti, che per quanti rimedi applicaliero i Medici non potea rifanarii, la condultero con gran fatica a Corrona; e collocando.

(p) Frant Janet, a Berepauli de Gerena. Do quello pelio, aci qualci II. P. Fr. Giunt complistore di questi l'accessit. a qui trilmonio al depulto publico di un Mirecolo di S. Mirecolo

ne IV. De Carfauri ec.

Je Felice, che qui si nomina senz' altro aggianto è quell' filesto, che più forto a raum. 33, 37, e 39 e nominato come Retture della Chaesa di S. Bistito, Litta gia ne no retture della Chaesa di S. Bistito, Litta gia nemo re mano per la companio di come della Chaesa di S. Bistito, Litta gia nemo Retture del Cardon d

beranda Google

sonam: quam fub beate Margarite tumulo (7) collocantes, post brewen morulam receperant cam cum gratiarum actionibus plenissime libe-

ratim.

8. In Castro Citerne Castellane Dyocsfir, quidam puer quinquemni, monine.... a natinatute muita existirent a suffatu, qui a paretibus per untum beate Margirite chaute econtibus per untum beate Margirite chaute econmine prist sum mocaute hustens; proper quod 
fium untum, cum magna reutrentia per ecetant.

o. In Infula maiori Perufini Lacus, nepos

Jacobelli (8) de Ordine penitentium, graut morbo laborans ades habebat inflatum guttur, qued pre de'eris anguftia , extra es linguam tenebat extensam, & comedere, bitere, uel dor-mire nulla ratione ualebat. Videns autem di-Eus auus puerum in faucibus mortis posicum, desulit eum Cortonam, ut Magister Galienus ouraret eumdem. Qui de Urfaria (9) uidens per duo milliaria Ecclefiam fancti Bafilit, in qua eft beate Margarite corpus balfamo candisum, cum magna fide converfus ad puerum dinit ei: Promitto, fili, fancte Margarite fo-pulcrum cingere (10), fi te fuis meritis liberabit: Et facto uoto cum inuocatione deuna, flatim puerum in hospitio ponent, potum ei tribuit. & in nomine Sancte our forbila deglutiuit , & lingua tunc in fuum locum regreffa eft. Quid plura? Magiftro Galieno tumidum gutur Cortone oftenditur, qui fequenti die dixit, Je remedium apponere puero opportunum. Seroque, facto tempore quiescendi, puerum auus in lecto locauit ad dormiendum. Excitatus itaque dictus Jacopellus , credens puerum fuffocatum , pro nimietate doloris altiffima unce defiebat la fotto il fepolero (7) della B. Margherica, dopo brevifiimo fpazio di tempo, la riceverono con rendimenti di grazie pienifimamente libera dalla fua infermità.

nniminence disea de la companie de l

o. Nell'Ifola maggiore del Lago di Perugia, un Nipote di Jacopello (8) del Terz' Ordine de Penitenti, oppreffe da una grave infermità, avea talmente enfiata le gola, che per l'angustia del dolore, tenes la lingua stesa fuor della bocca, nè potea in verun modo mangiare, bere, e dormire. Vedendo il di lui Nonno fopra citato posto il fanciullo tralle zanne della morte. lo conduste a Cortona, per ivi sarlo cura-re da Maestro Galieno. Giunto che su all' Offaja (9), vedendo di li in distanza di due miglia la Chiefa di S. Bafilio, dove imbal-famato ripofa il Corpo della B. Margherita, rivolto al fanciullo con gran fede gli disse: Figlio, se santa Margherita per li suoi meriti ti risanera, prometto di cingere (10) il fuo sepolero: E fatto il voto con divota invocazione, ponendo fubito il fanciallo nell'Otteria gli diede da bere, e nel nome della Santa potè inghiottire le ova sbattute in bevanda, e allora ritorno al fuo luogo la lingua. Che più? Si fa vedere in Cortona a Maestro Galieno la gola enfiata del fanciullo, il quale dille, che nel giorno feguente avrebbegli appreftato il rimedio opportuno. La fera, venuta l'ora del ripofo, il Nonno pofe a dormire in letto il fanciullo, Svegliatofi poi Jacopello fuddetto, credendo che il fanciullo fof-

(3) fui beste Margarite tamule. Del dini in quefto luogo, che colloctrono quella Gior ne fatate fotto il tamulu delli betta Margherite fui beste Margarite tamule celliareste, neveti minifellamente, che il Coipo delli Scata non fa turnulata in una Tomba fotteranea, mai no ca Sepolero folleraro da terra, fotto del quale potenti comodamente collocire una periona inconno a giatere. Quello pure faia nacine meglio diliardicato nella perita nontre Districtione Illi-

Della Chiefa ec.

(8) Appar Jarspeili. Dicendesi, che Jacopello abitante dell'Ifola del Lago di Perugia era dell'Ordine de Pentienti; apparice di qui, che non folamente in Cortona; ma ancor nelle viciosa-

se, il Ters' Ordine di S. Franceico in quel tempo fioriva.

(6) de Diverse, Come controltemente dices in ongli Orije invece di offizio con bifogna dice, che sente in qui tempi controltemente il diceste, or entirese Divinesi in secce di offizio, più landosi di quel Lurgo diffiante de Cortona poco più di due miglia della parte di mezcolli quale di quale della parte di mezcolli ca quello dispositione della considerazione della considerazione di mentione di offizio quello lurgo le loro odia, diedete condicettance, che il lugo medicino si demonisale del offizio.

(10) Sepuichrum eingere, vedati più fopra la nota (4) .

siium quem penitus putabat defunitum. Ad euius situm puer experzesatus aun letante risponiti, dienen: Ezo sun fannus el liber, quia me ayarendo hac in nocte sancha Margorita fanauis. Interna autem eum absque pristini sem tumeris, cunciis astantus, in laudes sanche provanjenen; ossentis el datuntus, in laudes sanche provanjenen; ossentis el datuntum eine deutet producens, uotum suum absque dilatione persecion.

111.

はは

;i'

### De liberatione Fractorum, & Lapidoforum.

11. Hugo de Valle Dame diffridus Catone, filium habetin novine Silartorum, que per duadecim fare annos inormiter fraêtus fuit; unit infimul cum utore, ducere puerum ad fepultrum fandte Margarite, de fifam cinçere (11) cum filo argenti, ji fuit eum prezibus liberaret. Quarum uotum Christus in homera fue Sander ereipiems; tad die tilla men flumpitoms basice Virgenia, puer fannamit, and maltam fraêture figuum in ee remanti;

fe rimatto foffogato, per l'ecceffivo dolore piangeva ad ata voce come affolizamente morto, quel che era anco; vivo. Al pianto del quite ricioffo dal fonno il fanciullo, con allegrezza rifjofe al nonno dicendo: lo fon fano e ilbero, perché apparendomi in quelta notte Santa Margherita mi ha fanto. Sorgendolo lenza alcun fegno del priftino tumore, lo moftrò a tutti gli affanti, prorompendo in lodi della Santa; e conducendolo divoxamente al Sepolero di lei, adempie il fuo vote e al Sepolero di lei, adempie il fuo vote

fenza dilazione .

10. Perche il tumore e malor della liagua è sovente vicino alla mutolezza; perciò pensai di connettere a riferiti qui so-pra il seguente miracolo; cioè. Benciven-ne di Jacopo Bisolchi di Cortona soprannomato Befardino, avendo una natta nella lingua, quella crebbe tanto, che la mattina feguente bifognava per mano del Chirurgo farla tagliare. Ma provando orrore il prefato infermo di farli tagliare una parte di carne si delicata e fensibile, chiese umilmente e con lacrime alla beata Margherita, come a pietosa madre, alla qua-le vivente era stato singo armente divoto, che si degnasse colle sue preghiere di liberarlo misericordiosamente senza dolori. Ne vi corfe tempo di mezzo: mentre in na istante svegliatosi dal sonno, trovossi pienamente rifanato; e lodando il Signore. mostrossi la mattina al Chirurgo senza lefione alcuna; il quale infieme con lui benediste con allegrezza e divozione somma Iddio nella fua Santa.

III.

### Della rifanazione de' Pazienti frattura di visceri, e mali di pietra.

11. Ugone di val di Dama nel difletto di Cortona, a vendo un figilio nomato di Cartona, a vendo un figilio nomato di cartona, a quale est pattodici di sile soffersa una enome frattura di vifereri; fece voto infieme colla moglie di condurre il figilo al Sepolero di Sanza Margherita, e quello cingere (11) con filo d'argento, fe colle fun preci lo liberaffe. Il voto de quali in onor della fua Santa scectando Critto, in quel giorno medefimo folenne per l'Affunzione di Maria Vergine, talmente il giovanetto rimafe fano, che in un nor retto feguo alcuno della precedente frattura.

12. Qui-

8 8

12. UR

12. Ou'dam Bucius nomine de Coriona, u. na um jus maire issauit cum aini teffibus fide dignis, qui ex parte dextera enominer uidevant cum fraclium & difficatum; quod facto usto de Sante tumulo rum singulo (12) uifitando, uiderunt prefatum languidum eius uirtue plenarie liberatum.

10. Mapin de Pilla Antie Punfine Dychife, qui poppier logica quam painte um udebat, uirium mottem in drut dioerdus fida monteo petilodustar. Pilenique multi medicarum fibi vemedio fabrunti, usuit beate Margatte de Cotono, Eclifam cingre cum cancia (19). O'em tumilum perionite unituat, fi eura a tumite variatium herract. O lande digum, predicandanque murathum di perionite de la proposition de la principa de qua fiful airgite rendit. Es fici com qua fiful airgite rendit. Es must lisaitus 13 desce completa.

- 14. Puer de Costona Marcurius nomine, esante utilia montra quirque & menfiun treum, aremule utilian insterabilitet patieni, a matre, sertia die Decembris in hora usipertina, beate Margante recommendatus, flanton funt longuinem utuum, & remaniti perfectifinen theratus, Mater uero circa theenatum graftifinan, parsum duxti ad tumulum, candetum offerens, femodum longuitumem puers theretas.
- 15. Sacerdos quidam in Vaiano Clufine Dyoseftis, dolore lapidis quaft deticiens quam ctto, beate Mirgarite patrocinium innocauti; lapidem grofium emifit, & abjque omni pena remanfit.
- 16. Prior cuiussam Eccleste, cam esset enormiter disspatus, enussamo, statum abique morbs sui signo se reperat; il consessa est, se beate Margarite meritis plenissime liberatum.
- 17. Donne Soperehia de Ciuitate Caftelli, it intramento firmanit, quod filius esus Baldwiss eras tam mojerabiliter fractus, ut Branulum penderet ufque ad genu. Que recommen-

12. Uo certo di Cortona per nome Buccio, inficme con fua Madre, ed altri molti teltimonj degni di fede, che dalla parte defira lo avean veduto enormemente
fratto e dilipato di viferei; conteflo con giuramento, che fatto voto di vifitare, e cingrer (12) il Sepolero di S. Margherite era egli rimalto per virth di lei perfettamente fanato.

13. Magio del Villeggio d'Autria della Diocefi di Peruga non potendo per cagione di pietre nella veficia figravari delcorine, il apterava di dover quanto prima morii tragili fipifimi, E vedendo che
ma morii tragili fipifimi, E vedendo che
ma morii tragili fipifimi, E vedendo che
non rimodio diverre inon fi posca con alno rimodio diverre inon fi posca con alta Margherita di Cartona, di cingrer con
candela (12) la di el Chiche, e vifigura
perfonalmente il fuo Sepolero, fe algirandi fipirimi lo liberafile. O miracolo degno di lode, e di elfre promulgato Sabio fatto il voto, getti fuori con gran
vandol libero pe' merti della Sarta, con
did e divotamente adempie al fuo voto.

14. Un fanciallo di Cortons per nome Marcuccio dell'età di anni cinque e medi tre, che pativa intollerabil male di renella; raccomandato dalla Mader il di tre Dicembre a ora di Vefpro alla beata Margherita, fubto gettò funda fangue vivo, e rimafe fanato pericuffimamente. La Madropo gratifima verio la Liberattico dell'appropriatione della controlo di co

15. Un Sacerdote in Vajano Dloceff di Chiufi, per dolore di pietra quafi mancando a momenti, invocò il Patrocinio della beata Margherita: il che fatto, gettò fuora una grolla pietra, e reftò fenza pena alcuna.

16. Il Priore d'una certa Chiefa, effendo enormemente diffipato e fratto di vifecri; fatto voto, fi trovò lubito fenza alcun fegno del fuo male; e confessò d'effere flato liberato perfettifimamente pe' meriti della beata Margherita.

17. Donna Soperchia di Città di Caftello affermò con fuo gurramento, che il di lei figlio Balduccio era fratto di vifceri si miferabilmente, che calavano i vifceri di ficioli fino al ginocchio: La quaie raccomandandolo alla beata Marcherita di Cormandandolo alla beata Marcherita di Cor-

dans

inuenit eum plenarie, suis preribus liberatum. 18. Infantulus quidam quinque annorum e-normiter dissipatus in populo sancti Johannis do Cortona, bis eft Sance meritis liberatus.

IV.

### De liberatione Captiuorum.

19. Quidam captiuus erat Perufie condempnabus ad decollandum; qui facto uoto, libere fugit, & perfequentes eum capi nequiuerunt .

20. Triginta captiul erant in Ciuitate Ca-Relli, qui suspendio, nel capitis obtrumatione penitus perire timebant . Qui fe reuerenter bease Margarite de Cortona, per uotum recom-mendantes, a compedibus & carcere liberati, per fugam mortis periculum euaferunt.

21. Quidam fotius Nerii Berardini in Mon-1e policiano captus, compeditus, & carceratus, fequenti mane credens omnino suspendi, uel decollari, omni humano diffi us auxilio, beate Margarite illa nocte recommendatus per untum, meritis eius liber euafit; & ad fepulcrum re-uerenter accedens, in testimonium miraculi compedes obtulit.

12. Quidam miraculofe, fancte Margarite patrocinio, de carcere liberatus, ad tumulum uenit; & Ecclefiam totam cum candela cerea cinxit (14).

30

io.

; á

京都は日本 にからはなる とはなったのな

 $\nu$ .

### De liberatione Contractorum, & Claudorum.

23. In Montanis de Cortona, mulier quedam annis feptem contracta fteterat, & muilo remedio medicorum potuit liberari. Que facto ucto de fancte Margarite tumulo uisitando, statim ad fuorum ufum fenfuum reparata, deuo. Biffime cinxit fepulcrum (15) eius, & perce-

\ ptam

dans eum beate Margarite de Cortona, flatim tona, subito per le preci di lei lo trovo pienamente rilanato.

18, Nel Popolo di S. Giovanni di Cortona, un fanciullino di cinque anni enormemente fratto e sciolto di visceri, su per due volte liberato pe' meriti della Santa.

### Della liberazione degl' Incarcerati.

10. Un certo Incarcerato era stato condannato in Perugia ad effer decapitato: il quale fatto voto a S. Margherita, fcappo liberamente; e quei che lo infeguivano non

poteron prenderio.

20. Erano in Città di Castello trenta In. carcerati, che si aspettavano assolutamente di dover perire, o con effere impiccati, o con effer loro tagliato il capo: I quali raccomandandosi riverentemente con voto alla beata Margherita di Costona, furono liberati da' ceppi, e fcantarono colla

fuga il pericolo della morte. 11. Un Compagno di Nerio Berardini in Montepulciano, catturato, imprigionato, e messo in ceppi; credendo onninamente di dover la seguente mattina essere impiccato o decapitato, e diffidando di qualunque foccorfo umano, raccomandoffi alla beata Margherita; e pe'meriti di lei ne uscl libero: e portandosi riverentemente al di lei fepolero, in teltimonio del miracolo offerse i legami, co'quali era stato inceppato.

22. Un cert'uomo miracolofamente liberato dalla carcere pel patrocinio di San-ta Margherita; venne al di lei fepolero, e cinfe con candela di cera tutta la Chiefa. (14)

v.

### Della rifanazione de pazienti contrazione di nervi, e zoppi.

23. Nelle montagne di Cortona, una donna era stata per sette anni attratta di nervi, e con ninn rimedio de' Medici potè mai liberarsi da quella infermità. La quale fatto voto di visitare il Sepolero di Santa Margherita, subito fu a lei restituito l'uso spedito delle membra, Onde grata alla sua liberatrice, cinse (15) divotif-fimamente il di lei sepolero: E avendo S . 2 con.

(14) eum candela cinnit . Vedasi la Nota 4. (15) devetifimi einnit ere. Vedasi la Nota 4. lum factum iuramento firmauit .

24. Mulier quedam Letitia nomine, de Vil-la fancte Agate Perufine Dyocesis annis quatuor clauda remansit. Que se uidens omnibus humanis remediis deslitutam, beate Margarite de Cortona, fi liberaret eam, promifit per uotum utfitare fepulerum. Faltaque promiffione. corpus totum ab omni langore plene reperit liberatum .

25. Donna Benassai de Villa Puzzeli Clusii Perufini, manum dextram habens retortam, & dextrum fimiliter latus fic obliquatum, quod nullo modo poterat fe mouere, dum nouit, fanitate percepta, beate Margarite de Coupna mifitare fepulcrum; Jubito dupler illa obliquitas penitus eft ablata, & fenfu en omnium ob. latis deloribut, incolumis, cum laude confessio mis iocunde, predicte Sancte tumulum uifitauit.

26. Ghibertus Venuti de Cignano, per quinque menses dolorem yliacum fepe tulit, cum langore sam intolerabili tibie, quod confracta eft. Et quia nil fanitatis eidem aliquid tribuebat impensum remedium, notum faciens fante Margarite, de ipfius deuota uifitatione fepulcri, flatim fe liberatum inuenit. Qui Deo, & impetranti gratiam non ingratus, hec onnia coram pluribus , fic effe fuo iuramento firmauit .

stam gratiam coram muhis confessa, miracu- confessata in presenza di molti la grazia el-

cevuta, confermò con giuramento il miracolo. 24. Una Donna per nome Letizia del Villaggio di S. Agata nella Diocefi di Pe-

rugia per quattro anni continui rimafe zonpa. La quale vedendofi destituta di qualunque rimedio umano, promife con voto alla beata Margherita di Cortona, fe la rifanasse, di visitare il di lei sepolero: B fatta la promella, trovò tutto il fuo corpo perfettamente fanato da ogni infermità. 25. Donna Benaffai della Villa di Poz-

zuolo nel Chiufo Perugino, avendo storta la deftra mano, e ftorto fimilmente il deftro fianco, di guifa che non potea moversi in verun modo; facendo voto, se a. velle ricevuta la fanità, di vifitare il fepolero della beata Margherita di Cortona. fubito quella doppia ftortura totalmente sparl, e dileguato ogni dolore in tutte le membra, fana e falva con lodi di ringraziamento, e con gioja visitò il Sepolero

della predetta Santa.

26 Ghiberto Venuti di Cignano, foffri per cinque meli un dolore quali continuo nelle gambe, con pena si intollerabile nello ftinco, che perfino fi fgretolò. E perche qualunque rimedio applicatogli da'Medici niente conseriag'i per risanare, facendo voto a S. Margherita di vifitare divotamente il fuo Sepoleto, tolto fi trovò rifanato. Il quale non ingrato a Dio, e a quella che la grazia impetrata gli avea, confermò con giuramento in presenza di molti, che così era avvenuto.

VI.

De liberatione Demoniacorum.

27. In Burgo S. Sepulcit, quedam innenis domina, iam fue tradita uito, a demone fic objeffa fuit molenter, quod nunc fremebal ut equut, nunt mugiebat ut bos, nune rugiebat ut teo, mine ftridebat ut portus, nune etiam latrabat ut canis . Hanc alligatam ab hofte . wix fex uiri fortiffimi ducentes Cortonam , potuerunt in Oratorium introducere ad Sororem. (16) VI.

Della liberazione de veffati da Demonj.

27. In Borgo S. Sepolero una giovane Signora già maritata, fu offeffi dal demonio con tal violenza, che or fremeva come un cavalio, or mugghiava come un bue, or ruggiva come un lcone, ora firideva come un perco: ed or anche abbajava come un cane. Allacciata costei dal nemico, appena sel uomini robustissimi, conducendola a Cortona, poterono introdurla pell'Oratorio, ov'era Suor Margherita. (16) Ed era così enormemente vel-

Es

(16) in traterium jureducere ad Sererem. Quefto è uno de' Miracoli operati da Dio pe' metiti di Margherita ancor vivente, Per l'Optorio, in cui introduffero l'indemoniata, pare, che nott porte intendersi attio che l'Orstorio, o Chicsa di S. Basilio, dopo che Marghettis l'area fatto rifisurare nel 1490. E per le Celle, in cui si pore la Santa a far orazione per coler, dopo che l'ebbe fetta collocere su'la predella dell'Altare, pare che altro non debba intendersi , che la ras terra Cella contigua a detta Chirra.

£0'0 ..

110

Bt its suschalar enominist, qued as obliques, as in memo parten, et alique pil cillian, et finfram leustas respeciebas im petitus, cum inqui univiento sum fortitur, quad the confração montas credelatur. Jujus tendem beste benevit es in cilla Souda Margentus por esa, flatim dessista étamos, injum uscando recejis. Que there de tabulas ilha, cum periarum adicivitate demos, injum uscando projecto, por esta parten esta dessista dessista, com periarum adicivitate demos, esta flatim periarum richaritate demos, esta flatim periarum richaritate com que de la come periarum richaritate com que de la come periarum richaritate.

25. Nicola Martini, el Doma Jamannella. zero ciut de Velle Zoelte contaut Pevyli, iuramento firmatumi, quad filia siferna Claiuramento firmatumi, quad filia siferna Clabetta detome firmatumi, perindicular fibetta detome firmatumi, perindicular fipirul firmatumi, perindicular filia situatione susta apagritis tamulum de Cuirna, flatim reveffi demo, Ef puella dilumintar remofili. Hung parectet deudi, ad figularum euu cum omit remon con sustanti perindicular situatione sustanti maninture filia (volfi).

29. Vannes Pecci Magohtti de Penna, Soorem habent Gualdradam nomine, one quafi ad mortem per democra uexabatur. Peuti um cilicio beate Margarite tumulum ufitare, fi eum fais pretibus liberarei. Que flatin expreffo noto. ad opprimente demoue fuit plenifine liberata.

90. Quedam nomine Druda de l'illa Miciani differitur Montifosiciani, per quatuo dellamente E ultra, immiferitorditer a trudeliffimente de deste l'Angarite fepalerum duxiubi coam multis, a uexante demon dimifia f. E cum gratarum alticunibus librata re-

31. Miraculum Pueri de Burgo require in Legenda Cap. IV. S. 6. (17)

32. Quidom de Corciano Perufine Dyscefis, duxit uxorem fuam demoniacam ad Sepulcrum 3. Margarite de Cortona; quam poft paululum fecum reduxit a uexattone uexantis demonis liberatam. fas, che florecndo la bocca e il capo pre ogni parre, e perifi dictro al collo, quando erale rialgato lo ripiegava ful petto con impeto violento e unto fonce, che cost abattua credeafi morta. Per ordine finalmente della besta Suora, ia polero falla cella Margherita per lei, e fibbito vinto il demonio; firapazzandola ia lacifo. La quale rela libera, alzandofi con rendimento di grazie da quella ravola, allegra, e l'avena condotta, torinoffene alla fia. Patria perfettamente fanata—

18. Niccolao Martini, e Donas Giovanella fun moglie di Valdi Zoche del Contado di Perugia, affernazion con giurzante del Perugia, affernazion con giurzante del Perugia, affernazione con giurzante del Perugia del Perugia del Perugia versa del Perugia del P

29. Vanne Pecci Magalotti di Penna, avendo una Sorella per nome Gualdarda, la quale dal demonio era vellara quafi amorte. Fece voto di vifinare col citicio il Sepolero della heata Margherita, è colle fue preti la liberafie. La quale fubito efprefio Il voto, refiò liberata perfettiffimmente dal demonio poprefiore dal demonio poprefiore.

sal demotho oppreliore30. Una donna per nome Drude della
Villa d'Alciano ne differeto di MontepulVilla d'Alciano ne differeto di Montepulmente velfata dal crudellismo demonio. Il
di lei marito nomano Marzo la conduffe
al Sepolero della B. Margherita; dove in
prefenza di molti fu dal demonio velfatore laficiata: e con rendimento di grazie,

liberata tornoficne al fuo paefe,
31. Il Miracolo del giovanetto indemonisto del Borgo S. Sepoleto veggafi nella
Leggenda Cap. 1V. §. 6. (17)

23. Un cett' uomo di Co'ciano della Dioceli di Perugia, conduffe la fita moglie indemoniata al Sepolero di S. Maggherira di Cortona, la quale dopo fizzito breviffinoriconduffe feco, dalla vefizzion del demotio perfettamente libera.

33- Nel

(17) Cap. 18. S. G. Quefio è un afino bifracolo fatto dalla Santa mentre ancor vivea la terra.

33. In

33. In Chrifti nomine Amen, Anno Domini a Natiutale eiufdem M. CCC. X. Indictione octava tempore Domini Clementis Pape V. die 19. Menfis Mait . Allum in Clauftro Ecelefie Santti Francisci de Cortona . Prejentibus Fratre Juncta Beuegnatis de Ordine Minorum, (18) Presbitero Felice Reflore Ecclefie Sancti Bafilii, (19) Domino Tuldo domini Caccia, & Domino Mino Cammici Plebis de Cortona, & pluribus alits Teflibur. In Villa Cafalis diffrictus Cortonenfis, quidam puer nomine Naldus filius olim Bonanni, dum effet in pascuis, sucientibus fibi bobus, tracundia concitatus, hoftem antiquam in fuum adiuterium inuocauit. Ad quod verbum flatim arripuit eum nduerfarius . Ef abduxit . Cum autem bouet domum rediffent, & non more folito cum paftore, Nutius corum dominus miratus eft; & affum. Dis fecum quibufdam fotiis fris, perferuntasus fuit filuas fequenti nocte, nec inuenit eum Poftea rediens fequenti die Dominica, quafs circa horam nonam, inuenit eum in filus iacentem; & erigens eum ac reducent , reperit in uia foueam aque, in quam hoftis ipfum precipitauit Naldum, capite deorfum uerfo, ut fufforaret . Que extracto per iffum Nutium, di-Aus Nutius interrogauit demonem, quando recederet. Qui respondit: Hodie in Ecclesia San-Be Morgarite . Et dum Nutius wellet fignum promiffionis, aedit ei finistram Naldi. Et Nusius dixit ei: Cur michi mentiris? Et demon respondit: Quando uerum locutus sum? Et dedit ei manum dextram dicens: Quando extero ad sepulcrum eius, Naldus iste carbonem spues. Et cum duxifiet eum Cortonam, tucto tumulo, coram Nutio supradicto, & domina Mehore, matre upfius undemibus & prejentibus, per os emifit carbonem, & meritis Sande fuit a Deo plenarie liberatus. Et iurantes Nutius, & di-Ba Mater eine, predicta uera effe, rogauerunt Fredericum Notarium, ut de predictis ad perennem memoriam conficeret instrumentum.

33, Nel Nome di Crifto . Amen. L'Anno dalla Natività del Signore M. CCC. X. Indizione VIII. a tempo di nostro Signo-re Clemente Papa V. il di XI. di Maggio. fatto il presente Atto nel Chiostro della Chiefa di S. Francesco di Cortona: presenti F:a Giunta Bevegnsti dell'Ordine de' Minori (18), il Sacerdote Felice Rettore della Chiefa di S. Bafilio (19), il Signor Tuldo del Signor Caccia, e il Signor Mi-no Canonici della Pieve di Cortona, e molti altri Testimoni. Nelia Villa di Cafale del distretto di Cortona, un certo giova-netto per nome Naldo del fu Bonanni, esfendo a pascolare I buoi , e questi scappan. dogli, concluto dall'iracondia, invocò in fuo ajuto l'antico avverfario. Alla quale invocazione, fubito l'avverfario to prefe. e portollo via. Esfendo poi li buoi torna-ti a casa, ma contra il folito senza il paftore, Nuzio padron di eili fe ne ammiro, e prefi feco alcuni fuoi compagni, cercò per le felve la seguente notte il pastore, ne lo trovo. Ritornando a cercarlo la mattina feguente, che era la Domenica, circa l'ora di nona lo trovò nella felva s giacere: e rizzandolo e riconducendolo a cafa, trovò per iftrada una fosfa d'acqua, nella quale il nemico precipitò l'iftello Naldo col capo all'ingiu, per foffogarlo, il quale cavatone fuora dall'iftello Nuzio, quefti interrogò il demonio, quando farebbeli ritirato? Il quale rifpofe: Oggi nella Chie-fa di Santa Margherita. E volendo Nuzio un fegno della promeffa, gli diede la fi-niftra mano di Naldo. E Nuzio gli diffe: Perchè mi mentisci tu? E il demonio rifpose: Quando mai ho detto il vero? E gli diede la mano destra dicendo: Quando al sepolero di Margherita farò utcito, cotesto Naldo sputerà un carbone. Avendolo indi condotto a Cortona, toccato ch'ebbe il fepolero in prefenza di Nuzio fuddetto, e di donna Meliore madre di lui, vedendo effi co' propri occhi, mandò fuora per bocca un carbone; e per li meriti della Santa fu da Dio pienamente liberato. E giurando Nuzio, e la detta di lei madre, esser vere le predette cose, pregarono Fe-derigo Notajo, che formasse di esse a perpetua memoria autentico Iltrumento.

VII.

VII.

34. Anno Domini M. CCC. II. In Vigilia beati Johannis Baptifte, Rodulfucius Aretinus fic eft infirmatus ad mortem, quod oculi erus tanauam defuncto claudebantur. Uxor autem eius domina Margarita de Ciustate Castelli, fiduciam habens in Christi famula Margarita de Cortona, in hunc modum oraust, divens : O beata Margarita, rogo te, ut postules uirum. meum a Domino, quatenus eum tuis precibus michi reddat, ficut ipfum Lazarum quatridua-num reddidit Magdalene; nam mortuus eft, & tanquam mortuum ipfum reputo , & repeto. Quod fi feceris, uoueo tibi hoc iurare miraru lum, uenire ad monumentum tuum, & induere unam de habitantibus prope Oratorium tuum magis egentem : Et dum fleret cum fimul aftansibus, examime corput flatim apertis oculis di-xit uxori flenti: Noli flere, nec aliquam folticitudinem de me habeas, quia michi duo San-Eli modo apparuerunt, dicentes, quod cras mane debes terminari; & flatim ceffauit loqui. Mane uero sequenti, iuxta promissum sudare cepit, & fuit plenissime liberatus. Qui de collato, benefitio non ingratus, una cum uxore. Sancte uifitans monumentum, promiffa deuote

compleuit ..

35. Anno Domini M. CCC. IIII. Domina Mucia filia domini Suppolini de Monte Sanfte Marie Caftellane Dyscefis, iuramento firmauit, quod filius eius quinquennis nomine Suppolinus de alta cadens feneftra domus in filicem, ita confregit es capitis quod cerebrum egreffum eft, & tres digiti midi poterant in feiffura. Itaque uita prinatus puer, ab ho:a nona ufque ad mediam noftem compositus fletit. Tunc deuctiffima eius Mater , fpe roborata di . uina orauit, dicens: O beata Margarita de Cortona, fi suscitaueris filium meum, quem ti-bi cum fiducia recommendo, uoueo, & tibi promicto, ipsum ad tuum deserre tumulum, & cingere Altare tuum (20). Mira res, & ueve miraculum! Subito namque respirat puer ocu-

為由我有物的各種心理即也仍然稱為可以的品种

26

34. L'Anno del Signore M. CCC: II. nel-la vigilia di S. Gio. Battlita Rodulfuccio d' Arezzo infermoffi talmente a morte, che già come a defonto fe gli chiudevano gli occhi. La moglie di lui Donna Margherita di Città di Castello, avendo gran fiducla nella Serva di Cristo Margherita di Cortona, pregò in questo modo dicendo: O beata Margherita, vi prego di domandare al Signore il mio marito, affinche per le vostre preci ei me lo renda, come già refe a Maddalena Lazzaro quatriduano;. poichè egli è morto, e come morto lo reputo, e lo ridomando. Il che fe farere, vi prometto con voto, di atteftar con giuramento quelto miracolo, di venire al voftro fepolero, e di tivestire una delle più bisognose, che abitano appresso il vostro Oratorio: E mentre infieme cogli aftanti piangeva, l'esanime corpo aperti tosto gli occhi, diffe alla moglie piangente: Non piangete, nè vi prendete di me alcuna follecitudine, perchè adello mi fono apparfi due Santi con dirmi, che domani debbo terminare: e fubito celsò di parlare La mattina feguente poi, fecondo la promeffa cominciò a fudare, e reftò pieniffimamente rifanato. Il quale non ingrato del conferitogli benefizio, infieme colla moglie visitando il sepolero della Santa, adempie

divotamente le promelle fatte.

35. L' Anno del Signore M. CCC. IIII.
La Signora Muccia figlia del Signor Suppolino del Monte S. Maria della Diocefidi Caftello, affermò con giuramento, che un di lei figlio di cinque anni per nome Suppolino, cadendo da un alta finestra della cafa fopre una pietra, talmente s' infrante il cranio, che ne uscl il cervello. e poteano metterfi tre dita nella feiffura. Privato pertanto il fanciullo di vita, flette dall'ora di Nona fino alla mezza notte difpolto il fuo cadavere per la fepoltura. Allora la divociffima di lui madre, confortata da fiducia in Dio, pregò dicendo: Obeata Margherita di Cortona, se voi renderete la vita al mjo figlio, che con fiducia vi raccomando, fo voto, e vi prometto di portarlo al voltro sepolero, e cingere il vostro Altare (20). Cosa mirabile, e

des aperit, & imegre ab emni fractura fanatus, tottendus maternis occurrit amplexibus. O felix Ef reverens widua, que tam insperatum folatium meruifli ! Ideoque puerum ad fepulcrum Sante, cum gratiarum attionibus deferens , caput cunftis aftantibus, fine cicatrice aliqua, deuntissime consitendo miraculum, osten-debat. Hoc autem suis examinatum coram domino Neapoleone (21) Apoftolics Sedis Legase . in dicte Caftro.

no. Pia Mater finum aperieus caritatis femper afflictis, quamdam de Cortena dominam in fua cella uiuens recepit (21) que in lectulo ad inftar Sunamitis, infantulum mortuum mesta reliquerat . Factaque oratione , postquam diu cum flente fleuerat, dixit: Vade fecura, quia Dominus in hat hora toum filium suscitauit: Nam Dominus noller modo cancellit, ut stiuum Duerulum debens reperire. Confortata Mater exorsationibus impetrantis, que propter uiri metum nimis amantis filium, ad remotava patriam fugere disponehat, domum reditt, & infantulum, quem frigidum & absque alitu in lecto locauegno, maternis letitiis colletantem. Qua ex re falta est ex deuota deuotior, & laudauit Deum in Sancta fua.

veramente miracolo! Sobito respira il fanciulio, apre gli occhi, e fanato interamente da ogni frattura, corre giulivo ad ab-bracciar la madre. O felice e riverente vedova che meritatti ricevere confolazione al inaspettata / Perciò portando ella con rendimento di grazie il fanciullo al fepolero della Santa, mostrava a tutti gli astanti il capo di ello fenza cicatrice veruna, divotiffimamente confessando il miracolo. Questo poi fu esaminato nel prefato Castello del Monte S. Maria, avanti il Signor Cardinale Napoleone (21) Legato della Sede Apoltolica.

36. La pietofa madre Margherita ancor wivente in terra, aprendo femore agli afflitti il feno di fua carità, ricevè in fua Cella (22) una certa Signora di Cortona, che a guifa della Sunamite avea mesta lafciato in tetto un fuo figliuolino morto. E facta l' orazione, dopo aver piamente pianto colla piangente genitrice, le diffe: Andate ficura, perche il Signore in queft ora ha rifuscitato il vostro figlio: Avendo ora il Signor nostro conceduto, che dobbiate ritrovare il bambino vivo. La madre, che per timor del marito, che amava eccellivamente il figlio, avea deftinato di fuggirlene alla remota fua Patria, confortata dall'efortazioni di chi aveale impetrata la grazia, riternoffene a cafa; ed il bambino che avea lafcisto in letto, freddo e fenza respiro, lo ritrovò caldo, e senza alcun segno di male, ed insieme colla madre brillante di allegrezza. Per la qual cofa di devota che era fi fece ancor più divota, e refe lodi a Dio nella fua Santa.

37. Anno Domini M. CCC. IIII. uigefimo prime die Aprilis. Domina Nuta uxer Accur-

37. L'Anno del Signore M. CCC. IIII. il di XXI. d'Aprile. La Signora Nuta moglie

(at] ceram Demino Respoleene. Il Cardinale Nespoleone, di cui qui, e più sotto al num. 38. di quefto flesso Cap. XII, si fa menzione, fu figlio di Rinaldo della nobilisarna Famiglia Orsi-Bi, e conseguentemente dell'Agnazione di Niccolò III., che fu figlio di Matrio Rosso Orisni. Da questo Papa sa decorato Napoleone di molti privilegi, e di vari benesti; ecciesiastici. Fece i suoi studi nell'Università di Parigi: e da Papa Niccolo IV sa creato Discono Cardimale della Diaconia di S Adriano. Siccome era Uomo di chiarissima indole, e prudenza (come lo dice il Ferretti Scrittor Vicentino, Script. Rer. Ital. T. 9. pag. 1106 ), fu sempre, dopo la sus promozione al Cardinalato, implegato lo gravissimi affatt, e importanti cure della Sede Apostoliche. Tra queste ebbe principalmente due Apostoliche Legazioni in Italia. La rima da Bonifacio VIII. sopra la Marca Anconitana, e il Ducato di Spelcio, e nel Contado Perogino; che duto dal 28 Maggio 1300 sino al 28. Maggio 1306.; o piuttolto 1302., co-me trovasi regifirato per tellimonio di Monsignore, dipoi Cardinal Garampi, Discri. XII. sopre la B. Chiara di Rimini) se' Libri delle Obbligszioni Camerali, esiftenti nell'archivio segieto Apofiolico Vaticano. La seconda di Clemente V. senza limitazione, che durò dal di 8. Marzo 2306, sino a circa l'Ottobre del 1308. Nel tempo di quefta seconda Legazione trovosti in Cortona specialmente nel mese di Settembre 1306., e nel mese di Giugno 1308., ed in quelle occasioni assiste al Processi di S. Marghenta, e concedette varie Indu'genze alla Chicas di S. Basilio, ove riposava il di Lei sacro Corpo (23) wiwers recepis. Queño è il terzo de Miracoli fatti de Margherita ancor vivente .

fucii de Lucignano uenit cum magna deuctione Cortonam, deferens fuum filium trium menfium nomine Angelum and tumulum beate Margarite; & iurauit una cum Johanne germano fuo, quod alter germanus in domum reditt, ignorans infantulum iacere in lecto fun: Qui accipiens arma fua celeriter, que repofuerat inter culcitram & fisconem (23), euertit Super os pueri culcitram, & puluinar, cum aliis tegumentis, & fuum nesciens nepotulum suffocauit. Et quia fugendi hora, uagitum infantis lacte indigentis mater non audiebat, ad lactandum furrexit, & infantulum sub pannorum ponderibus defun-Aum inuenit. Nec mora: dissoluit fasciam, & eum fine fensu reperient , & omnia figna in eo mortis agnoscens, faciem lacerat, tundit pecto-ra, clamat ad Sanctam inconfolabiliter plorans; & in hunc modum orauit, dicens: Santa Murgarita de Cortona, uoueo ad fepulirum tuum filium meum deferre, & fuper Altare ponere tuum, fi tua interuentione refurget. Vix fidelis domina uerba compleuerat, & fubito puer oculos aperit, efficitur calidus, colorem mutauit, & auide cepit fugere mammas: Grataque de fibi concesso munere Mater. Lucignanum de Villa fancti Felicis non rediens, Cortonam cum presato Johanne perrexit, & ustum saum de-uote persiciens, coram Ser Badia (24), & Ser Constantio , Sororibus Amata , Margarita , Meliore, & domina Refana Ghiherti, miraculum istum confessa est , & una cum fratre suo predicto, iuramento firmauit.

出,以前 出

1

9 2

glie di Acorfuccio di Lucignano venne con gran divozione a Cottora, feco portando un suo figliuolino di tre mesi nometo Augiolo al Sepolero della beata Margherita: e giurò infieme con Giovanni tuo fratello, che un altro suo fratello, essendo ritornato di fuora, e non fapendo cae il bambino giacelle nel fuo letto, andò frettolofamente a prender le fue arm:, che avea riposte trassa coltrice ed il succone (23), e per prenderle rovesciò la costrice e il capezzale colle altre coperte foora la bocca del bambino, e così foffogò il fuo nipotino fenza faperlo. E perche venuta l'era . nella qua'e il bambino foleva prendere il latte, la madre non lo fentiva piangere, fi alzò per andare ad allattarlo, e trovò il figitolino morto fotto il pefo de' panni. Non perdette tempo. Scioglie la fafcia; e trovandolo fenza fenfo, ed in lui ravvifando tutti i fegai di morte, fi lacera il volto, si percuote il petto, piangendo inconfolibilmente invoca la Sinta, ed in tal guifa orò dicendo: Santa Margherica di Cortona, fo voto di portare il mio figlio al vostro fenolero, e porlo fopra l'Attare, fe, per la voltra intercessione riforgerà. Apnena la fedel Signora avea terminate quefte parole, che lubito il fanciullo apre gli occhi, divien caldo, muta colore, e cemincia a succhiare con avidità le mammelle: E grata la madre del benefizio a lei conceduto, fenza neppur ritornare della Villa di S. Felice a Lucignano, col prefa. to Giovanni fi portò a Cortona; e adem. piendo divoramente il fuo voto, in prefenza di Ser Badia (24), e di Ser Coltanzo. delle Suore Amata, Margherita, e Melio-re, e della Signora Rofana Ghiberti, infieme col predetto fuo fratello, confesso, e firmò con giuramento il riferito mira-

38. Puer quitam nomine Bartolucius de Cortona, cum effet annivem quivojus, vixeta motonemens, qui per annivem qui interiorie contente qui per a la contente mule interiorie de dentes, Efrotecisum niolecter intertus, in semilios membris conficalis el taliter, quod oculos extra caput extre compulit dolor. Qui éum nargon labore a plaribis eualfus homes Constant de la companya de la companya de la companya de la constanta de la co

bus,

(a)] inter cultiram, & fienem. Qui è manifefto, che per firenem s'intende il Saccone del Lecto; onde refia sempre più comprovata l'interpretazione, che di tal vocabolo fu data nella Nota 11. del Cap. II.

(24) coram Ser Badia. Questa è l'ultima volta, che si nomina nella Leggenda il Sacerdote Ser Badia.

but, fic dimembratus & mortuus ad omnium frectaculum ponitur; & interim folum de fepulsura defuncti corpufculi tractabatur. Set Maser fide piena in domum reuertens beatam innocat Margaritam, eique deuote promisit, cum argenti filo sepulcrum cingere (25), fi suis precibus filium reducit ad uitam. Obuiat statim fidei pietas & caritas pie Matris , que fine mora flenti fubueniens, ita coram omnibus incolumem filium reddidit, ac fi nullam fenfuum lefionem unquam fuiffet perpeffus. Hoc autem miraculum fuit stiligenter examinatum a Domino Neapoleone (26) Legato, & appro-

39. Quidam puerulus de Cortona nomine Cormefius, de alto folario in filicem , premiffo capite ruens, or capitis fuit ita confessium, quod oculi violenter descenderunt ad genas. Qui cum a cunciis eum tangentibus vere desuncius iudiearetur, omnes fui de fola fepultura curabant. Mater uero de fancte Margarite uirtute conficens: ait: Credo infallibiliter , quod fancta Mar. garita reddet michi filium meum . Factoque uoto, flatim furrexit puer, cum membris omnibus folidatis, & oculis in preftinum ftatum reduffis, ac fi nunquam ex alte ruiffet.

40. In Terzerio (27) fancti Marchi de Corma, quidam puer etatis annorum duorum, de sumore gutturis defunctus eft; cuius mater ahium filium genuit, qui in etate predicta, fimili morbo graugtut. & a Macifiro Benencafa, & aliis Medicis relictus eft pro mortuo. Tune Mater recurrens ad fancte Margarite fubfidium , statith , facto uoto de ipsiat cingenao fepultro (28), fubito putredo de infantuli guiture fluxit, & sta liberatus redditur mabri , ob Sancte merita , ac fi nunquam fuiffet paffus.

41. Anno Domini M. CCC. IIII. Domina Margarita Christophori Prioris, uxor nobilis Viri Nini domini Acerbi de Perufio, una cum moglie del nobil uomo Nino del Sig. Acer-

fmembrato e morto fu esposto allo spettacolo di tutti ; e frattanto unicamente fi trattava di dar fepolrura a quel lacero corpicciuolo. Ma la madre piena di fede ritotnando a casa invoca Margherita, e divotamente le promette di ciagere (25) il fuo Sepolero con filo d'argento, se colle sue pteci richiamava alla vita il figlio. Accorre tosto alla fede la pietà e carità della. pietofa madre, la quale fenza indugio fovvenendo all'afflitta piangente le restitul in prefenza di tutti il figlio così fano, come fe mai non avelle fofferta lefione alcuna ne' fenfi. Questo miracolo fu poi esaminato diligentemente, ed approvato dal Sig-Cardinale Napoleone (26) Legato Apolto-

39. Un fanciultino di Cortona per nome Cortonese, cadendo da un alto terrazzo col capo innanzi in una pierra, s'infrante talmente il cranio, che gli occhi violentemente calarono fino alle guance. Il quale effendo da tutti quei che lo toccavano giudicato veramente morto, tutti i fuoi di cafa penfavano unicamente a feppellirlo. Ma la Madre confidando nella virtù di S. Margherita, diffe: Credo- infallibilmente che Santa Margherita mi renderà il mio figlio. E fatto voto, subito risuscitò il fanciullo, colle membra tutte raffodate, e gli occhi rimeffi nello flato priftino, come fe mai non fosse da alto caduto.

40. Nel Terziere (27) dl S. Marco di Cortona, un certo fanciullo dell'età di anni due morl per un tumore di gola: la cul madre generò un altro figlio, il quale nella stella erà fu aggravato da limile malattia, e da Maestro Benincasa ed altri Medici fu lasciato per morto. Allora la madre ricorrendo all'ajuto di Santa Marghe. rica, subito che fatto ebbe il voto di cingere il di lei sepolero (28), scaruri dalla gola del fanciullo della marcia; e così rilanato pe'meriti della Santa, fu restituito alla madre, come fe non avelle mai fofferto alcun male.

41. L'anno del Signore M.CCC.IIII. La Signora Margherica di Cristofano Priore

(as) fepulerum cingere . Vedasi sopra la Nota 4

(26) a Demine Niapeleone. Circa il Cardinale Neapoleone, rileggasi la Nota 21.

\$28) de ipfine cingrade ere. Vedast la Note 4-

<sup>(27)</sup> In Tre cerie. Dividessi allora (come ancora in qualche modo divides, la Città di Cortona in tre Teraieri, o terze porzioni di Città, cisscuna delle qualt avea annessa la sua porzione di Subustio fueri delle Mura, e denominavasi ciascua Terziere dalla Parrocchia principale, sete in ceso si conteneva; cuo il Territere di S. Maria; il Fernere di S. Vincenzo; e il Ter-sere di S. Marco. Nel diffretto di quell'ultimo Territere abitave la Madre col Fanciallo, che, some qui si recconta, fu risanato pe' menti di Marghenta da un tumor nella gola.

nis de Cornia, sue deuote iuramente firmauit, quod dues temperibus erdinatis filios peperit, querum quilibet post ortum suum breut tempore uivens, firidis labits mortuus eft. Tandem peperit tertium, qui fimili modo defunctus eft. Ad cuius exitum nobilis Mater uninerata mensaliter beatam Margaritam inuocat de Cortona, at infantem mortuum fuis precibus uiuum reddere dignaretur. Que fi hoc a Domino impe-braret, eius cingere (29) uouit tumulum, fesum puerum deferende. Nes mora. Subito emim defunctus infantulus es cum oculis aperit, ubera lambit , liberaliter fuxit, & abfque residius uncolumis devote eius matri redditus est. Que de tanto munere grata, filium de Perufio detulit, & reverenter beate Margarite sumulo presentauit .

42. In Montanis de Cortona, quidam iunenis infirmitate grauatus, tandem omnibus de Villa credentibus, certifimis fignis defunctus eft . Quem dum mater fleret fuper letto compoett. Quem aum mater jiete lager itele conpo-tium, & pararetur interim fepultura, per uo-tum beate Margarite fuffragium postulans, fi-tio wita redditur; & cum gratiarum actioni-bus, ad iphus Sancte tumulum perrexerunt

44. Religiofa & nobilit Domina, domina Deuichn de Ciuitate Castelli, filium plorans in lecto iacentem mortuum, recurrit ad beste Margarite de Cortona Suffragium, ut pia Mater confolaretur afflictam; uouens fe illum ad ipfius sumulum cum oblatione, fi refurgeret , producturam . Et ille citius fuscitate, uetum fuam ilariter completelt.

45. Johanninus de Megiana prope Corcianum Perufine Dyocefis, infantulum fuum, quem uxor in domo reliquerat, propter malam siri uitam redeundo all fuor, iratas violenter de brachits fue matris accepit; & guttur infantis trium annorum tam crudeliter ftrinxit. ut per nares, oculos, & es eius fanguis effine. bo di Perugia, infieme col fuo marico affermò con giuramento, che pe' meriti di Santa Margherita invocata per voto, il Signore rifufcito un lor figliuolo morto.

42. Una Signora, nuora del Signor Guldone della Cornia, divotamente affeime con fuo giuramento, che in due diversi tempi partori due figli, ciascun de quali poco dopo il suo nascimento, mori colle labbra strettamente serrate. Parcori il cerzo, e questo pur mort nell'iftesto modo. Allo spirar del quale, la nobil genttrice ferica nell'animo, invoca la beata Margherita di Cortona, perchè fi degni colle sue preghiere di restituirle vivo il pargoletto defonto: facendo voto, fe le impetralle dal Signore tal grazia, di ciagere (29) il di lei lepolero, feco porcando il fauciullo. Non corfe tempo di mezzo. Perocchè il defento fanciullo fubico apre cogli occhi la bocca, fucchia dalla mammella liberamente il latte, e fenza più ricadere ia infermità fu l'ano e l'alvo restituito alla divota madre. La quale grata per si gran benefizio, portò da l'erugia il figlio, e riverentemente prefentollo al fepolero della beata Margherica.

43. Nelle Montagne di Cortona un cer-to Giovane aggravato da infermicà, final-mente, con fegni certiffimi a giudizio di tutti quelli del Villaggio, morì. La madre del quale piangendolo accomodato fopra del letto, mentre frattanto fi preparava la fepoleura, domandò con voto foccorfo alla beata Margherita; ed in quel cempo fu reflicuita la vita al figlio: e si portarono con rendimento di grazie al fepoleto di effa Santa.

44. La religiofa e nobil donna Signora Devitta di Città di Castello, piangendo un suo figlio che giaceva in letto già morto, ricorfe al foccorfo della beata Margherica di Cortona, affinche la pietofa madre confolalle l'afflicta; facendo voto, fe rifuscicalle, di condurlo con offerta al di lel fepolero. E quello tofto rifufcitato, adempiè con allegrezza il fuo voto,

47. Giovannino di Migiana vicino a Corciano nella Diocesi di Perugia, arrabbiato, e con violenza strappò dalle braccia di fua madre un figliuolino, che la di lui moglie avea tafciaro in cafa, ritornandofene effa a fuoi parenti, per la mala vita del marito; e strinse sì crudelmente la gola del fanciullino di tre anni, che pel nafo, per gli occhi, e per la bocca fecegli

ret. Net ferus pater tam impia crudelitate contentus eft, fet filium protecit in terram, & oum gembus corpufulum eius opprimens, pro mortuo penitus dereliquit, & ex metu Perufine queie inde fe abfentauit . Mater autem iniquiffimi hominis precibati, mortem filii fi fuiffet captus, at nepotis deplorans; infantalum in obfeuro loco domus, tribus diebus, fine alitu, motu. & omni cibo celquit; & ne fciretur ab aliquo uicinorum, de fepultura pueri nil tra-Stabat. Set ne immorer multit, tertia die ue. nit ad cor afflicte memoria uirtutum beate Margarite de Cortona; cui pollicetur per ustum uifitandi fepulcrum, & illuc deunte pedibus difealceatis, & cum cilicio puerum adducendi; flatim puer oculos aperit , uitam , motumque recepit. & cibum ac potum fumpfit.

detto fceleratifimo uomo, deplorando colla moste del pipotino, anche quella del figlio, fe foste preso dalla Giustizia, nafcofe per tre giorni in un luogo ofcuto della cafa il fanciullino, fenz'alito, fenza moto, e fenza alcun cibo; e affinche non fi rifapelle da alcuno de' vicini, pulla trattava circa la fepoltura del fanciallo. Ma per non trattenermi in altri racconti, il terzo giorno venne la mente all'afflitta donna la memoria delle virtà della beata Margherita di Cortona; cui promette per voto di vifitare il di lei fepolero, e la devota. mente a piedi fcalzi e col cilizio condurre il fanciullo: e fubito il fanciullo apre gli occhi, riceve vita e moto, e prende cibo e bevanda.

uscire il sangue. Nè contento il fiero padre di al empia crudeltà, gettò il figlio in

terra, e colle ginocchia opprimendo il di lui corpicciolo, lasciollo affatto per mor-

to: e per timore della Curia di Perugia,

fi affento dal paefe. La madre poi del pre-

### VIII.

## De liberatione Naufragantium,

VIII.

Della liberazione de' Naufraganti e Cadenti 4

- 46. Naute, cum quibus erant plures Cortenensei, in tempessate maris naufregari timentes, imue ata beata Margurita de Costona, subito mare sedatum est, B liberati nil de suit mercibus amutuenes, Deum in sua Sancta unaminiter laudaueruns.
- 47. In perifine Locu, uento acidiffine fines, dum omne et e hijula jusc centrent juher-fient proximos pifcators, inuecaterus cun la cerimis becam, Margarttan de Cortona, ut est a nectit periculo futt preribus liberaret. Tont fibito uenti intefatui, el data contra milierum fipen tranquititate, in fluctuantitus un sistem membalen in jua Sanda conjefi funt.
- 48. Flumen quaddam in maritima, birumali-Ma finiti frigiribus, rapicha user intratarum Certaneshum, ex. Apulia in Thiriam reuntintes, tante inpetu quad mulla poterat pertranfire, fulnes urro de inunumo fulficia desperatur, munes tenvolcites grapitescrumi, a unarumi Battu trifina in fipulerumi, E fulbiu tem letumu affeitur finami, quad omnes fortes ad aridam orazinerumi.
- 49. In mari Anconitano, cum multitudo Pegegrinorum ( de uistoria sperantium Tantaro-

- 46. I Nocchieri, co quali erano molti Cortoncii, temendo di annegarii in una gran tempetta di mare, invocata la beata Margherita di Cortona, fubito il mare ra Rò fedano; e liberati i Naviganti, fenza verun perdita delle lor merci, lodarono concordemente iddio nella fua Santa.
- ay. Nel Lago di Perugia, fuirando gagliandifimo vento, mentre cutti gil ablumti dell'Ifola vedeano i lor pefeatori proffimi ad annegarti, invocaron con lacrime la beata Margherita di Cortona, percibi colle fue preti il liberalfe da quel pericolo di morte. Allora i venti comincian fabito a diveuir più miti, e ranquillate le fluttuanti onde, confellatono Iddio ammirabite nella fua Santa.
- AS United South sells Marenme, dileguando al fin dell'inversion i glueci e le nevi, portava via le pecore de Merenti Cortoneff, che dalla Puglia tornavano in Tofcana, con si grand impeto, che aluna potea palfare. I Pattori poi diferendo del loccorio umano, tetti concordemente singuistra del control con mano, con si grandi me divenne di petro del control con del propositiono del

49. Nel Mare di Ancona navigando grasa moltitudine di Pellegrini (che speravane

105

63

POTO COM

1013

15.20

della vittoria de' Tartari (30)) verlo Gerufalemme, fi gonfia il mare, e li trattenne tralle onde tempestose tanti giorni, che già era talmente mancato loro il pane e acqua, che temevano di perire, non folamente di naufragio, ma anche di fame e fete. Avendo effi implorato fupplichevolmente il patrocinio di tutti gli Ordini de' Santi, fenza ottener foccorlo: diffe loro Bartolo Mantellaro di Laviano (3t), che invocassero la beata Margherita di Cortona, fapendo che avea feco delle reliquie di lei. E' maravigliofissimo ciò che segue. Appena ebbe egli terminate queste parole, che subito si acquietano i venti, si sgonfia il mare; e pervennero tanto felicemente al luogo ove approdar volcano, che tutti i marinari affermavano, che da più di venticinque anni a quella parte non mai avean folcato tanto fpazio di mare tanto velocemente, ne con tanta tranquillità. Allora tutti d'accordo lodaron Crifto nella Santa, pe' meriti della quale confeguiron tal benefizio.

30. Quidam Vir de Aretio Aretinus nomine, ad foondam cuiufdam puteit, in quo agei ef alta, incause fe appodiani cecidii. Qui dum eaderet, inuocans fantam Marzaritam de Cortava, Jubmerfus non est. Fumbus autem per anticas fursim eueltus, cum esset susta o puto. Un cert'uomo d'Arezzo per nome Aretino, appoggindoli incautamente alla fiponda di un pozzo, nel quale era l'acqua affai ata, vi cadde dentro. Il quale mentre cadera invocando S. Margherita di Cortona, non reflò fommerfo. Tirato poi fu diagli amici coa delle funi; quando fu vicino

ei 3.

(30) de nieleria fperansium Tartarerum. Avendo Amboga gran Cam de' Tattari mandato fin dell." Anno 1274. al Concilio II. di Lione i suoi Ambasciatori con Lettere dirette al Papa Grego" rio X , per faie un Alleanza co' Criffiani contra i Saraceni; e di nuovo mandati altri Amba" sciarori neil' ta76, al Papa Giovanni XXI., I quali passati in Francia promisero al Re Filippo Crocesignato il succorso di lor Nazione, se avesse voluto passare in Soria contra i Saraceni medesimit Dopo la presa di Acri, e sconfitta di tutri i Criftiani Latini, che dimoravano in Sons, fatta dal Soldano di Egitto nel taut. (come fa riferito nelle Note 28 . e 41. sopra il Cap. 1X.), il Papa Niccolo IV , sentita quella perdita, e meditando di ordinare una nuova Crociata, per nuovamente ricuperare Terra Santa; non solamente ne serisse a' Priocipi Crifilani come nella Nota 50. sopra lo flesso Cap. IX.), ma penso altreti di profittare della buons disposizione de Taitari; unde scrivendo ad Argon Cam de Taitari Successor di Ambaga, ed inviandogli due Frati Minori , oltre l'esaltatio per esser favorevole a Criftiani , esortollo con efficacia a marciar prontamente contra i Sasaceni, per facultare a Contiani il riacquisto di Terra Santa. Ma refto incagliato l'affare per la morte di esso Niccolo IV. avvenute il di 4. ej Aprile den'Anno 1292 Centulució continuando fempre I Tarreri a moftrar attaccamento al Criftianezimo, e propensione a favorire i Criftiani coi foccorfo di loro armi contra i Saraceni; e prometiendo moiti Principi Cuttiani Europel di fate il viaggio di Oriente per ricuperar l'erra Santa: Nel Concijo di Vienna terminato il di 6, di Maggio dell' Anno 1352, fu ordinara una Grocista, e pissiggio generale verlo Gerufalemme, al quile s'impegnarono con giuramento i RC di Francia, d'Inghilterra, c di Navarra; come riporta Fleury Lio. 91. num. 9. a'l' anno 1312. Ed a questo pissaggio s' indirizzavano i Croccangonti Cottoness, de quali in quefin luogo si parla ; sperando, como qui si dice , della vittoria de' Tartari contra ! Saraceni : de unttaria f erantes Largarerum

(31) seribini Mastelaine de Lanima. Quello Battolo Martellato di Lavinno, che avea feco delle reliquie della B Martellorita. è quell'iffesso, che prio fotto è loum «a dette intello germono di casa Betta. Diccui poi nell'uno, e nell'atro luogo Mastellare, vale a dute del Terr. Ortine de Pennettui di S. Finnecico; dadoni in que tempi a "Cenariji il noue di Mastellari.

CAP. XII.

201, fracto fune, iterum cecidit; Set ad inuocationem Sancte ul mali passum, insum cum laudibus tibere Sancte meritis extraxerum.

alla boca del pozzo, firappatafi la fune, cadde di nuovo; ma invocando la Santa, fenza che avelle fofferto male alcuno, per meriti di essa Santa selicemente lo estrassero, lodando iddio.

### TX.

De Sanitate reddita desperatis a Medicis in

'IX.

Della fanità refa a' disperati da' Medici
in articolo di morte.

Hajus Chffin Miracula, cum aliquo pracecentis Claffis, & primum Claffis fragmenta ble exferbi non potenteurors; deficient bus no Codice authorpropho dusbus incepris paguis (abferillis jum aque dependiris, quo continebattor. Qui de cutula neque deferibi pruserunt ejalmodi Miracula in Proceftic Cononizzationis B. Marquistic confedo fab Urbano VIII.; uti apparet in duobbus authoricis Exemplaribus ejaldem Proceffius, authoricis Exemplaribus ejaldem Proceffius, Epifeopoli Cancellaris, alterum apad pobllem Equitam Persum Tommali.

I Miracil et quefla Calfe, con qualtum della Calfe per cente, e il ormo della Calfe per cente, e il ormo della Calfe per cente.

te, non fi fono patali trafirirore; anutando mi controlla calfe currinte i controlla calfe calfe controlla calfe calf

### x.

## De remedio quarumdam infirmitatum,

51. Filtat domin Margante Saaci de Bulgeellis in dom Gamia Saueri's plateits, aromatium pulneren credon; chere; cirrapicom plus que de la citata de certoren las Ingelis totte matauts, quad Medici adsudicabost tom; aut mori celeriere, aut su propriorom facia contentam. Sel pie moter al evacións diaitotte mataut, quad Medici adsudicabost tom; de mori contentam for a contentam plus per commenda. Nes modo. Statim quiejas por plusei laberatu, qui print la tercada pluson plustus. Per la contenta de contenta de decabrona. Regis ominion feculierum feruito deputatus.

12. Quedam Domina de Ciultate Castelli, su presixi doloribus sui partus edicients, dum ab-omedius caris tanquam mortus plangeretur, recommendata beate Margarite cum siducia reuerenti, stam peperit, 3 sinitis adoribus liberata, laudami Deum in Sanita sua-

53. Dominus Ugucio Plebanus Ecclefie fanei Sauini Caftellane Dyocefis, in uerbo ueribatis firmauit, quod Vannes domine Benuenute fue parolhie, tantam gutturi inflammationem

### X.

### Del rimedio apprestato in alcune Infermità, e l'ribolazioni.

51. Il figlio della Signora Margherita di Sallo de Bulgarelli, trovandofi in cafa del Signor Saverio Gindice, credendo da prendere della polvere aromatica, prese del veleno preparato per ammazzare i topi; il quale colla fua frigidezza gli fconvolfe calmente gli pmori vitali ed il cervello, che Medici giudicavano che o presto sarebbe morto, o farebbell refo demente perpetuo. Ma la pietofa madre avendo ricorfo al rimedio divino, giacche l'umano noa baftava, piena di fede raccomanda l'unico figlio alla beata Margherita. Ne vi fu tempo di mezzo. Subito fi acquieta il figlio perfettamente rifanato, il quale per l'avanti laceravati per la finania i panni indollo : e presentemante è nell'Ordine de' Frati Predicatori dedicato al fervizio del Re di tutti i fecoli.

Re di tutti i iccui a 22. Una certa Signora di Città di Caficilo, ne prolifi dolori del fuo parcovenendo a mancare, mentre da tutti i cari plangeafi come morta, raccomandata con riverente fiducia alla beata Margherita, fubito partori, e finiti i dolori, e liberata, lodo iddio nella fui Santa.

53. Il Signor Uguccio Piovano della Chiefa di S Savino nella Diocefi di Caffello, affermò in parola di verich, che Vanac della Signora Benvenuta di fua l'arrocchia fu aggravato da al grande infiammazione incurrit, quod ab omnibus tanquam mortuum putabatur. Voto autem fakte per matrem, de fepulcro beate Margarite eum reuerensia uisi tando, statim fuis plemisime liberatus.

54. In Provincia Sclauonie, Civitate Raguha . tanta pestilentia infantium erat, quod tremore corporis, ac nature defectu, omnes vicif fim fere moriebantur. Tunc quidam precipuus pauperum benefactor, uir nobilis nomine Mishael, in platea reperit Bartholum Mantellasam de Lauiano fancte Margarite germa-num (22), cum fotio, remiges postulantem, qui transferrent eos cum aliis Crucefignatis (33) ad Terram Sanctam . Hic welut hofpitalis & pius redarguit ambos, quod elemofinam non po-Rulabant ab ipfo, adiciens, quod in hebdoma-43 faltem diebus tribus, pro amore Christi in. fua domo cibaria fumerent, quoufque mare ingrederentur. Ad inflantiam igitur inuitantis in menfa eius fedentes, dictus Bartholus magnalia. Dei cepit dicere, que fiebant in Sancta. Qui ad devotionem eius a cenfus, interrogut eum fi habeat fecum de rebus ipfiur? Et audito quod fic, ipfum comeftione fumpta, ad Monasterium, in quo filius eius duorum annorum un inus morti iacebat, duxit. Qui tactus cum Sancte capillis , subito liberatus eft ; & cum magna parentum letitia reportatus ad domnin, in San-Ra fua Margarita Deum reuerenter laudando.

55. Qu'alem de Ciultate Arteinas, Saellisti, preparatis, ai distrification quendas inimium juam, cum time effe armatus, pifen incum juam, cum time effe armatus, pifen que quittere, que de sombus meticus utilizantisme um juit tonquem motaus devicilas. Receinsta autem dist, mes subribus ne renedam est partie autem distribus autem des fanctions Margaritim de Cartinas, promis Para ja distribus au Demis observatur, ministo mensiter indulere. El hijis translation conscier indulere, el hijis translation conscier indulere, el hijis translation distribusion interfacil Saistie nam-

di gola, che da tutti fi riputava-come morto. Ma fattofi voto dalla madre di vifitare con riverenza il fepolero della beata Margherita, reflò fubito rifanato perfettiffunamente.

54. Nella Città di Ragufa Provincia di Schiavonia, fu una specie di pestilenza ne' ragazzi si strepitora, che per tremore di corpo e debolezza di natura, quali tutti un dopo l'altro morivano. Allora un certo nobil uomo per nomo Michele, infigne benefattore de poveri , trovo in Piazza Bartolo Mantellato di Laviano fratello germano (32) di Santa Margherita, che infieme con un compagno cercava un Navigllo, che li trasportasse con altri Crocefignati (33) in Terra Santa . Questo Signore come ofpitale e pio, riconvenne amendue, perche a lui non chiedevan limofina; aggiugnendo, che almeno tre giorni la lettimana, fintanso che non s imbarcalfero, prendessero per amor di Cristo il vitto in casa sua Adinstanza pertanto dell' invitante, fedendo alla di lui menfa, cominciò il prefato Bartolo a raccontare le maraviglie che Dio operava nella Santa, Acceso il Gentilnomo alla divozione verso di lei, interroga Bartolo, se avesse seco alcuna cofa di effa. E udito che sì, dopo la commettione lo conduste al Monastero, in cui giaceva un suo figlio di due anni vicino a morte. Il quale toccato co' capellidella Santa, inftantaneamente reftò fanato: e con gran letizia de' genitori riportato a cafa . lodarono giverentemente Iddio nella fus Santa Margherita.

35. Un cet' uomo della Città d'Arezzo, avendo prepared gli figheri per far ammazzare un fuo nemico, ed elfiendo unchi o munico per lo fiello effucio, nel mandio amuno per lo fiello effucio, nel mandio effucio effuc

men -

que

(32) Saulle Margarire germanum. Ecco qui, come si disse nella Nota precedente, asseriro Birtolo di Laviano fiatello girmino di Margherira.

(33) sem alia Ста-гранії. 1 Croccisgati, che con Battolo di Lavino cercuvano in Regural' limbatro per l'eria fanta, son quegli ficati, che come fa siferito fopta al. num. 49«, avesa corto pericolo di naufregare nel Mare di Ancona.
(34) «зав надере се. Vedau la Nota 4. mulum adimpleuit .

que Ipinam eiecit, & illefus penitus remanent. uctum, integraliter indulgendo, & cingendo tu-

56. Quidam Licteratus in desperatione pofitus, funem posuerat super lignum, & scamnum supposuerat pro scabello: Et ipsa (Murgarita) orans uidit hoc in Spiritu, & fe it fe deuote fetiari , & currens in puncto mortis inuenit , & liberauit eum. Et hor habut ego Scrip'or ab illo homine, & fotiabus Sancte, quas fesum duxit ? & meritis eius rece fit temptatio. &? remanfit ille in gratiofo ftatu, & finiuit post annes multos in gratia (35).

57. Anno Domini M. CCC. X. de menfe Mari, quidam uir nomine Symonellus Angelutii de Perufio, de Parochia fancti Sauini de Porta buorgna, conflitutus ante prefentiam Fra. tris Juncte quondam Beuegnatis (36) de Ortin Junte quonna Beufenati (1) ac 07-tine Fratrum Minorum, & Ser Feitits (37) Rectoris Etclefie fancii Bafiii de Cortona, & Domini Oidoris Legum Doctoris, frome & corposaliter taclo Libra, iurauit ad fancia Dei Eugnselia; aucd dum de mense Maii M. CCC. X. in ciuitate Perufit pateretur grauiffimam infirmitatem fubtus mentum, ubi antraces (38) apparuerunt, & inflatut effet poftea modo miramaxime per famojum uirum Magiftrum Tebaldum medicum de Aretio, & desperantem de liberatione ipfius, qui reliquerat eum pro mer-tuo; di endo quod adhiberes fibi aliud remedium quodeunque nellet, cum corum magifterium defireret in eo. Tunc ipfe Symonellus, humiliter & deuote iundis manibus, rogaust beatam Margaritant de Cortoni, quod intercederet ad Dominum noftrum Thefum Christum pro co, ut inberaret eum de presida infirmitate tam mortais & periculofa; & promifit , ft liberaretur, omni anno, uel in jefto etus, ue!

menticanza giammai! Poiche subito gett à fuora la foina, e rimanendo affatto illefo. adempie intigramente il voto, perdonando al nemico, e cingendo il fepolero.

56. Un certo Letterato posto in disperazione, aveva attaccata la fune a un trave, e mello fotto uno fgabello per impiecarfi. Orando Margherita ancor vivente. vide ciò in ifpirito, e fi fece divotamen. te accompagnare; e correndo lo trovò ia punto di morte, e lo liberò. E ciò ho rifaputo in che scrivo queste cofe, da quell' istello uomo, e dalle compagne che la Santa conduste seco : e pe' meriti di lei parrissi da quell'uomo la tentazione: e rimafe egli allora, e terminò la vita depo molti anni, in iftato di grazia (35).

57. L' Anno del Signore M. CCC. X. del mele di Maggio, un cert'uomo per nome Simonello Angiolucci da Perugia della Par-rocchia di S Savino in Porta Baorgna, coffituito alla prefenza di Fra Giunta del fu Bevegnate (36) dell'Ordine de' Frati Minori, e di Scr Felice (37) Rettore della Chiefa di S. Bafilio di Cortona, e del Signor Oddone Dottor di Legge, spotancamente e corporalmente toccato il Libro. giurò fopra i fanti Vangeli; che mentre nei mele di Maggio M. CCC. X. nella Città di Perugia, foffriva egli un gravissimo malore fotto il mento, dove apparvero delle cavernette (38), e dipoi s'inflammò in modo maravigliofo; ne potè eller curato da molti Medici, e specialmente dal celebre uomo Maeitro Tebaido Medico Aretino, che disperando di sua liberazione, lo avea lasciato per morto, dicendo che ufaffe qual rimedio voleva, giacchè la perizia medica non arrivava a guarirlo. Esto Simonello allora, umilmente, e divotamente con mani giunte pregò la bezsa Margherita di Cortona, che intercedeffe per lui presso nostro Signor Gash Criito, affinche lo rifanaffe dalla predetta infermità il mortale, e pericolola: e pro-mife, fe ne reftalle liberato, di vificire ogni anno, o nella festa di lei, o in altro

: fe-

(34) peff anner melter le gratie. Quello è il querto de Miracoli fatti da Marcherita ancor vi-

wente. 436 Frairis Juntle gundam Leuignorie. Ecco qui efpresso onche più chioramente, che negli altri luoghi di topra, che il P. Fr. Giunta cia non Beveguate, O Bevagueje, ma figlio del fu Beestrate de Cottunia

(37) & Sir Potters. Circa Ser Felice vedasi fopra la Nota 6.

138 antrace. Quello encubolo aneraces, che nella traduzione si à refo caveraces, credo, che reglia apprificare una di quelle piaghe, che per più bocche gettano marcia; le queli perchè tissonig are a une ferante di vefe; avente diversi buchi, o piccole caverne, da l'refesseri di Chirurg'a oppelicest Ve,paj.

femel, eius Ecclefiam uifitare Cortone. Et hiis dictii, dictus Symonellus immediate refumpfit uires; & tumor receffit, a cholor, & liberatus est: Et predicta iurauis, ut fupra.

58. Nepti maziliri Galient Cirneziei, pusilarire curvene pedamun, inspigi, in Julian tam fortier, quad culpit icu remoții în pedacă în opterur, quai tigrom latetați în sulmere. Quad cerenii usor profuii medici reșaul badiam Margariam de Cirnea, sui efisturile constituti in sul proportie sul periori ratum efi, să apomere morbo pacili finime basii. Qua apomere morbo pacili finime basii. Qua apomere morbo pacili finime tengran fedii profiluit. É ma per so piagre tentită di Common il-

59, Quedom Domina de Cestona, quam mo utile Ser Peire, 2009, Rethe Eschielt Santit Ba-fili, non Johan et, set & Frant Junke, (20) Allin Eschielt, 2009, Al

63. Quedam mulier nomine Donna Bruna film fabrin nomine Cenne, curva cultu f. feet and fabrin nomine Cenne, curva cultu f. feet and fabrin fabrin mendal learne botal Maryartie, dicent, quod eitu trumlum utifatest, fi liberatest quod presifica interpola mora, interest peritura plemarie liberatum: Et falta negli-grittura flessarie liberatum; etimenti puerum genitura fabrin fabrin

giorno la fua Chiefa in Cortona. E uette quefte cofe, il prefato Simonello riprefo immediatamente le forze, foarl il tumore infleme ed il dolore, e refto fano e libero: e giurò le predette cofe come fopra. 58. La nipote di Maeftro Galieno Ceru-

58. La nipote di Maefro Galieno Centico, cortealo puerlimente per la cità, inciampo si fortemente in un fufo, che a punta di ello trimite na pincie. La la punta di ello trimite na pincie. La conservata di conservata di connon potea tiferrafi la cleatrice, perche il tegno era natorilo dentro la piaga. Il che vedendo la moglie del prefato Medico, prego la besta Marapheria di Cordico, prego la besta Marapheria di Corciello di percondica del proposito di faituare. Cui fiu totto infiniato, che meterife fialla piaga della fincialla dello ferco di bove. Il che efeggito, il legno del fato ufici per la parte fian del piede, e non per l'apertura della piaga; e dal Sificial di piaga del piaga del piaga del proposito di piaga del piaga del proposito del piaga del piaga del piaga del proposito del piaga del piaga del proposito del piaga del proposito del proposito del piaga del piaga del piaga del pi

39. Una certa Signora di Cortona conginta a Ser Ecite (29) Rettore (ella Chie-fa di S. Ballio, esconoli non folomente fa di S. Ballio, esconoli non folomente un malore coi la ggilardo peatero il di lei ombilico, che quotidinamente, anzi contamamente nel caturiva come da una fontana un umor corrotto. Alla quale unila al foccorfo della beata Margebraita, a lei raccomandoffi divotamente. Il che fatto, il fullio del corrotto umore comincio fai-bito a cellure; e poco dopo pe menti di totto della condita di condita

60. Uoa donna per nome Bruna, avendo un figlio nomato Cenne, le cui gambe etaa piene di fitiole, e che con niun rimedio poteo rifianti lo raccomandò alla besta Margherita, dicendo, che vifiterebbe il di le fepotero, fe lo rifiantific; e dopo brevifimo i pazio trovò il figlio perfettamente rifianto: Ma fatta negligente

circa l'adempimento del voto, ritrovò il V v ra-

(30) quam menis for Felies. Clica Ser Felice cl riportismo alla Nota 6.

(a) or Festar Jamele Quethe E I dulma volta, te cuella Leggenda si nomica Fe. Glunta Compilitore di cui Secone en il Miracoli regitanti in quello Capirolo, pare che non ve a ni in rise Fr. Giunta Marcoli regitanti in quello Capirolo, pare che non ve a ni in rise Fr. Giunta Marcoli Paparendo di un Contanto, che fila la un Proteccilo originale di Ser Financelo di Tomascino Nob. Corton. a cart. 108 (11 qui Proteccilo originale di Ser Financelo di Tomascino Nob. Corton. a cart. 108 (11 qui Proteccilo originale Capirolo per la Fr. Comata come possene knore vivetta, crissalo con la cui finance di Capirolo demo Controlo, al Rev. Fr. Giunta come possene knore vivetta, crissalo con contrata della c

mor-

morbo pristino laborantem . Que renouato uoto

iterum liberatum inuenit. Hoc autem adhuc neglexit pluribus annis implere uctum, & puer anno quolibet recidiuum patiebatur. Set Anno Donning M. CCC. XI. ad cor fideliter rediens resterauit uotam, cum firmo propofito puerum adducendi: Qui ftatim fuit a priftino morbo perfecte curatus: Et uenerunt Cortonam, & miraculum funt cum magna deuotione confessi soram Ser Felice Bc. (41)

61. Quidam Baldachinus nomine de Cortona dum effet Pifis cum nobili Viro Domino U. gucio de Cafali (42) Capitaneo Pifanorum, fic intumust crus eius, & tibia, quod affirmahant medici , cum tumor uer/us corpus excrefceret, ipfum penitus moriturum, maxime fi iple dillum crus & tibiam fricare auderet, cum ille morbus per nil aliud ad mortem deduceret Baldachinum predictum. quam fi frica. tione aliqua tangeretur. Imualescente autem egritudine, prefaius iunenis mori timens, uouit ymaginem ceream ad fande Margarite tumubum deftenare , fr eum fuis orationibus liberaret Liloque fero fotium fium Ranaldum Christophosi, ut eum custodiret, secum in camera tonuit. Qui Dominus Baldachinus in sompno accipient inteamen, fricare cepit crus, & tibiam sorpiter plena manu . Set expergifiens a fomimmemor prolebite fricationit, fotium fuum cum simore cepit wocare wiriliter, ut lumen penitus apportando, ei fuccurrere non differret; cum per illam fricationem crederet illum morbum niquale rinnovando il voto, nnovamente lo ritrovò libero : ma negligentando ancor per più anni di adempiese quelto voto. il ragazzo ricadeva ogni anno nel fuo male. Finalmente l' Anno del Signore MCCC, XI. fedelmente rientrando in fe fteffa, reiterò il voto, con fermo proposito di feco condurre al Sepolero anche il figlio; il quale fubito fu liberato perfettamente dalla preferitta infermità: e venuti a Cortona confessarono con gran divozione il miracolo in prefenza di Ser Felice &c. (41). 61. Un certo per nome Baidacchino di Cortona, elleado in Pifa coi nobil uomo Signor Uguccio de' Cafali (42) Capitano de Pifani, fe gir enfic tutta una gamba collo Iticco; e crescendo il tumore verso il corpo, allerivano i Medici, che ello farebbe allo utamente morto, maffimamente fe egli avelle ofato di grattare la detta gamba e flinco; mentre quel male non avrebbe data la morte al predetto Baldacchino he non fosse stuzzicato con qualche grattatura. Crescendo poi la malattia; il prefato Giovane temendo di morire, fece voto di mandare al l'epolero di Santa Margherita un Immagine di Cera, se colle sue orazioni lo liberaile: e in quella fera tenne feco in camera il fuo compagno Ranaldo di Cristofano, perchè lo custodisse. Il qual Signor Baldacchino, prendendo mentre dormiva il lenzuolo, cominciò a grattar fortemente e con piena mano la gamba, e lo stinco. Ma svegliandosi dal sonno, trovò che veramente erafi malamente grattato: e ricordandoli del divieto di gratsarli fattogli da' Medici, cominciò con timore a chiamar forte il compagno, perche portando prontamente il lume, non differiffe a recargli foccorfo; credendo che per quella grattatura fi fosse il male molustime

(41) errem Ser Felier ec. Circa Ser Felice rimettiamo di nuovo alla Nota 6. (42) cum assili Pire Ujucie de Cafale il nobil Uomo Uguece de Cafait, che qui si dice Capitanes Pifanerum, cioè, che efercitava attualmente presao i Pifani l'Ufizio di Capitan del Popolo (giufte la forma di Governo, che avesno in que mmpi le Città d'Italia, come nella noftra Dif-Sertazione VII. ec.) era Uguecio Milito Imperiale figlio di Guglicimino del q. Uguecio Cafati il Grande, che nel 1261. avea liberato Cottona dall'invasione Aretina, ed era flato eftremamente ben affetto a S. Margherita. Baldaschiao poi, che qui dicesi trovarsi in Pifa con detto Sig-Uguccio Cafaii, era della Nobil Famigira de Baldaschiao originari di Perugia; i quali come amicissivoi della famiglia Cafali, furono da quelli invitati a trasferirsi a Cortona; e nel 1376. ad uno di ers', cioè a Francejes Baldacchiai fu data la lipofa Giovanna figlia di Bartolommeo Cafali II-Signore di Cortona; ed inoltre ebbero i Baldacchini da Signori Cafali la inveftitura delle Sinorie di Caftil Giraldi, Medena, e Neveli, già spertanti con altre ad essi Signori Cafali Que-Ra famiglia Baldacchini eftinta ultimamente nei Nobil Uomo Anton-Filippo Bildaechini, ne passata l'eredità con titolo, e diritto di Majorascato nel mobile Sig. Canonico Laparelli Bul-dacchini Nepote en nuere dello stesso Signore Anton-Filippo Baldacchini or mentovato.

thins augmentasse. At aniss wovem sabis idea Rameldis exargents, accepts luminious, adiplum accepter on standais: let insurent crus & tiblam staliter issur, inventi issur, an a tumoribus, quama a dobrirate plansifinestiberatum. Mane autem salve, de tecto conjurgens si idea re indust. Quapoper de person unuere gratus, ad sepukrum Santle promissam granginem destinants.

aumentato. Alla voce del quale fubico alzando il Ranaldo, ed accedi i lumi, non tardo di andare a lui; ma: mirando accuratamente la gamba e lo Rinco di elfo, lo trovò al di tamba; che di dolori perfectifimamente liberato. Patcofi poi geno, sizando di di letto liberamente il vefil: E grato del ricevuto benefizio, mando al Sepolero della Santa la praemifi. Immagiaco

Finis Legende.

Fine della Leggman.

Tellimonium authenticitatis Codicia, ex quo premiffa Legenda ad litteram exferipta eft; a Fr. Juncta de Bevegnatis ejuldem Legendæ Compilatore propria manu, ut videtur, & caractere exaratum, eidemque Legendæ in codem Codice præfixum (1).

H Anc Legendam compilauit Fr. Juntta, de mandato Fr. Johnnis de Castillione Inquifitors heretice pravitatis, qui erat confessor beate Margarite & pater (2). Et hanc treit Fr. Tarlatus, Fr. Paulus de Soci, Fr. Johannet dictus, Fr. Philippus Custos, & Fr. Ranaldus aretinus Cuftos de Caftillione, Fr. Ubaldus de Colle (3) confeffor eius . Irm ift Ministri, Fr. Ranerins Senenfis, & remifit eam fibi; Fr. Bartholomeus eam reddidit; Fr. Thomas eam reddidit; Fr. Antonius, & eam reddidit Ser Badte; Fr. Ubertinus de Janua, & cam predicauit (4). Item Venerabilis Do. minus Neapoleo apoftolice Sedit Legatus & Cardinalis retinuit eam pluribus menfibus in Curia apoftolica , & in recejou precepit cum reddidit enm, quod custodiretur semper stefa, & accomodaretur omnibus uolentibus eam scribere aut facere feribi ; & non obstante aliquo precepto preterito uel futuro de infa predicarefur (5). Item niderunt eam Abbates, Epifcopi, & electi Priores & Judices de Cortona (6).

El hecomia per obellentiam precepi michi Fr. Jande preidra Legatar in Clauffro palatii Domini Hagatti de Cafalis, coran Fre. Ubertuno de Jawas, Fr. Rangiato de Cotinas. Coffode arctino, Fr. Manfatto de Cotinas. Gr. Berundo de Prategio. Anno Domini M. CCC. VIII. India. VI. die XV. Februatii (7).

Pates 12 confilierii fuerunt Fr. Splames ce Callilione perdedus, Fr. Ronaldus, E Fr. Philippu Collodus, Fr. Ubulut et Colle Gardinous, Fr. Ubulut et Colle Gertlious, Fr. Holbermdus de Pille, F. Talatau Leder, Fr. Andeus de Colle Fr. Talatau Leder, Fr. Andeus Leder, Fr. Lader E Demograt, Fr. Collodus, Fr. Collodus, E P. Bengrat, Fr. Collodus, Fr. Collodus, Martin Lader, Collodus, Fr. Collodus, E P. Bengrat, Fr. Collodus, Collodus, Branch (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2008) (2 Aitessate dell' autenticità del Codice, dal quale fu copiata alla lettera la premessa Leggenda; scritto, per quanto fer dibuta di propiata mano e carattere da Fr. Giunta Bevegnati compilatore della Leggenda medessa, les solo in principio dello sesso collegenda e al esse solo in principio dello sesso collegenda con consensa del propiato dello sesso con con con consensa del propiato dello sesso con consensa del propiato del presista del propiato del propiato del propiato del propiato del pr

Uesta Leggenda la compilò Fr Giunta, per comandamento di Fr. Giovanni di Castiglioue Inquisitore contro l'eretica pravisà, il quale era confeffore e padre (2) della beara Margherita. E questa (Leggenda) la vide Fra Tarlato, Fr. Paolo di Soci, Fr. Giovanni fuddetto, Fr. Filippo Custode, e Fr. Ranaldo di Ca-Itiglione Cuttode aretino, Fr. Ubaldo di Colle (3) di lei confessore. Parimente gli appresso Ministri provinciali, cioè Fr. Ranieri di Siena, e la rimife ad esso Fr. Giunta, Fr. Bartolomeo, e la reftitul; Fr. Tommafo, e la refticul; Fr. Antonio, e reftituilla a Ser Badia; Fr. Ubertino da Genova, e la predicò (4). Parimente il vene-rabile Monfignor Napoleone Legato della Sede Apoltolica e Cardinale la ritenne per più mefi nella Curia Apostolica; e nell'atto di fua partenza, allorchè la reflitul, comandò che fempre fi custodisti illela, e si comodasse a tutti quei che avessero voluso (criverla, o farla (crivere; e che di effa fi predicaffe, non oftante qualunque precetto pallato o futuro in contrario (5): Parimente la videro vari Abati, l'escovi, ed eletti Priori, e Giudici di Cortona (6).

E tutte le predette cofe comandolle pet ubbidienza am e Fr. Giunta il predetto Legato, nel Cartile del Palazzo del Signor Uguecio de Cafali, in prefenza di Fr. Ubertino da Genova, di Fr. Ronieri di Volterra Cufloda arctino, di Fr. Manfuetto di Cortona, e di Fr. Benvenuto di Prasiego. L'Ano M. CCC. VIII. I oldiz, VI. il di XV.

Febbasio (7).
Padri « Configlieri (della bean MargheriPadri « Configlieri (della bean MargheriPadri » (Configlieri (della bean Margheridetto, F. Ranaldo, e Fr. Filippo Cultodetto, F. Ranaldo, e Fr. Filippo Cultodi Fr. Usalvi do Colle Garadiano, Fr.
Jidebrandino di Poggibosati, e Fr. Giovanin, Dan lidebrando di Volterra, Fr. Tarni, Dan lidebrando di Volterra, Fr. TarFr. Filippo (Fr. Pattra di Prasis, e molti
altri grandi e finati Prasi; a'quali ella con
altri grandi e finati Prasi; a'quali ella con
afficiele la litturiligito (8).

### ANNOTAZIONI SOPRA LA PREMESSA AUTENTICA.

(1) prefixum . La Scrittura, che noi qui riportiamo in fine della Leggenda, trovasì nel Codice originale, da eni la Leggenda è fiata letteralmente ricopiata, e tradutta, prefissa alla Leggen-da medesima quasi in principio del Codice, in una colunoa di pigna, ch'era rimafta in bianeo, dopo nos specie d'Indice delle cofe più rimarcabili, che nella Leggenda cantengonsi, ferita to dallo flesso Amanuenfe, da eui la Leggenda fu feritta; ed il quel Indice, come meho accurato, ci siamo dispensati dal riportate.

Quella Scrittura , cui not diamo il nome di Autentica , o di Teffimenianza dell'autenticità del Cedice ec. non ha veramente i caratteri di una formale Autentica; ma pintofto di un' Annetazione, o Pofiila ivi collocata per supplire alenne notizie, che nella Leggenda mancano, e per mettere in veduta colla maggior semplicità gli esimi, e giudizi, che sopra la Leggenda erano flati fatti, e pronunziati a tutto il di 15. Febbrajo dell'anno 1308. Contuttociò crediamo, che quello scritto possa meritamente chiamarsi Antentica del Cedice; e che la semplicità, con cui fa esarato, anziche diminuirne, ne accresca il pregio; non lasciando luogo a dubitare della sincerità dell'Autore di esso. Dove anche è da notassi, che esarata currenti calamo quelta Poficila, el furono in appresso aggiunte alcune, come forespetitio, che noi abbiamo di-flinte con carattere diverso; e quelte forespetitio si vedono aggiunte dalla flessa mano, e collo flesso carattere, da eni, e con cui fa esarata la Pofisita sorale

L'autore, e Insieme lo Serivente di questa specie di Autentiea, sembra non potersi dibita-re, che non tosse lo stesso Fr. Giunta Compilature della Leggenda, dopo che il Codice pissato sotto varj, e moltiplici esami, fu a lui solennemente reflituito dal Cardinale Napoleone Legato Apostolico, come qui vedesi espressamente, e diffintamente natato; er in recessa pracepit cum cam reditidit ere. ... er bat emnia per ebedientiam precesis mili Fratri Junite ere

Potrebbe forae sospettare alcuno, che Pr Giunta avesse preso una specie di ricordo di gusne to qui si riferisce, in carta volante a parte, la quale pot da altra mano sià fiata trascritta nel Codice; ma l'aggiunta di quelle Seprapoficile senibra, che persuada il contrario; mentre un altro Amanuense, o Copintore della carra volante, volendula riportar nel Codice l'avrebbe ri-portara con più pultezza, senza far vedere quelle, per così dire, appiericature di aggiunta, onde chi scrisse nel Codice, pare, che esser dovesse non un Copiatore di una Peffila, o ricordo lasciato in Carta volunte da Fr. Giunta, ma l'illetso Fr. Giunta Autore di essa, il quele, come la acrisse currenti calamo, lasciò indictro alcune poche cose, che poi colle jerrape. flide pensò di supplire Stando in quella supposizione, e persuisione, dave nelle Note sopra vari passi della Leggenda è occorso far menaione di quella Pallita, che noi chiamiamo dasentera, non abbiamo estato punto di dirla assolutamente scritta di propria mano dal P. Fr. Giunta, e l'iftesso crediamo di poter qui nonvamente ratificare.

(2) er Pater. Ecco qui atteffato in primo lungo, non solamente chi fu il Compilatore della Leggenda, cioè Fr. Giunta, ma inolire de chi egli ne ebbe la commissione, ed il comando, cioè da Fr. Giovanni da Caftiglione Inquistore contra l'eretica pravità, e insieme Confessore, e Padre spirituale della B Marghenta. In varie Note sopra la premessa Leggenda si è osservato. che Fr. Giunta fu di Margherita il Confessore ordinario; benche egli qui per umità non si nomini punto tra i Confessoti di lei, mentre come tali ne nomina altri, e principalmente nomina in quello rango Fr Giovanni da Calliglione; appellandolo di Margherita Confessor, e Padre, perchè ne era il principale Direttore, e dai consigli di lui nel dingerla su sempre dipendente, finche quegli visse, e erò per ordine di Gesu Lrifto medesimo, l'illesso Fr. Giuata; come pure è flato esservato in più d'una delle prefite Note fopra la Leggenda.

(3) Fr. Ubaidus de Ceile Confesser eine. Nommandosi qui tra i Revisori della Leggenda sei Religiosi del Convento di Contone, dec notersi, che non tutti quelli poteronn efaminaria già completa dopo la morte della B. Marghenta; ma convien dire, che l'efaminissero di mano in mano, meutre Fr Giunta la preparava, regifirando le gifta della Santa: essendochè almeno tre di essi, cioè Fr. Ranaldo Cufiode, Fr Govanni inquisitore, e Fr. Ubaldo Guirdiano, morirono, il primo nove, c il secondo e terzo, etrea otto anni avanti la moste di lei; come a

propri luoghi della Leggenda è fi-to notito.

(4) er cam predicana, Oftre i fei Kelniss fuddetti del Convento di Cortuna, che videro, ed elaminatono la Leggenda, qui si aggiungono altri cinque Religiosi col titolo di Ministri Provinciall. Di quelli i primi quattro l'econdo il P Anionio da l'erriaca nel fuo Lipro intitolato; Theateam htrufes- Minertticum ) futono Miniftri fuccessivamente un dopo l'altro de la

Particular di Tofana; cicò Pr. L'assori da Lucca insigne Praffictore; a Scriitere di mobile Sermoni quatteriloni, ce d'Emporere, che dopo cutter fun Franciale dell'Assora, i Provinciale di Totana, non il sa precisimente in qual tespo, un finire cici di Totana, non il sa precisimente in qual tespo, un forire cica il 1700. Pr. Tomagard da S. Omero, Umon garve, e dotto, che uscedato nell'Provincialis del Tosana a Pr. Astonio da Lucca, mori Provinciale nel 2209 Pr. Bartelesso, che succedato nel Provinciale no Fr. Tomano, fin nel 1707. Al Bondirico VIII dellanzo al Verlovado di Previncia, an Fr. Tomano, fin nel 1707. Al Bondirico VIII dellanzo al Verlovado di Previncia, at ti, o dopo i predetti tre. Si agginge Pr. Merina di Genora, il quale non fin air Provinciale di Tofana, rim mondimodiri qui tra i Ministri, ciò forfe fin la, perché fin in qualche

tempo Minino della Provincia di Genora, di cui era alunno pondico, che qui al nomina cone appratore. Circa il Cardinile Vivolone Legato Apfilolico, che qui al nomina cone appratore. « Commendatore della Leggenda, rimettiamo alla nofira Annotas. as. fopra

il Cap XII.

(6) de Cersona. I diversi Abbati, e Vefcovl, che videro, ed efaminatono la Leggenda furon
probabilmente a di deputati dal prefato Cardonal Legato Napoleonet e gli eletti Priorit, a
Giudici di Cortona, è verisimile, che vi fosseto deputati dal Comune della Città coll' approparione del fundetto Legato.

(j) da 37. řídroziř. Omertií qui con quanta folennità fa ilit Carlinii Legno Napôleone do po approsta, e commendata in Legneda, refinitione il Codeca 87 Guiras Camplione de era: Noinadori, che gli fa di quo Carlinie riconfegua: nel Cortic de rivisto lei Nobble Ta'i quant refinitional somisando pre prime nº L'Ulermo da Georas fogaramento; al vede, che queflo Religiolo trovavasi nel 1984. dimonnet in Cornos. Nonanadoni noi per feeded nº Reisrai di Volenza Guidade Articles, apparitie, che queflo rei in quai tenpo. Codedo nº Reisrai di Volenza Guidade Articles, apparitie, che queflo rei in quai tenpo. Codedo nº Reisrai di Volenza Guidade Articles, apparitie, che queflo rei in quai tenpo.

Sile appealed: Tra i molti qui mentovati come l'Adri, e Consiglieri della B Marcherita, i primi quattro, cioè Fr. Ranaldo, Fr. Giovanti, e i Fr. Filippo fuccessivamente un dopo l'atro
Calbodi Arctini, e Fr. Ubaldo Gaurdiano funcono feaza dubbio e principati, come puo silva-via
agrecimente dai refertiri luoghi della Leggenda, in cui fon nominati, e dalle nelle Annotesituati fora i medicinii Lacorit.

### ERRATA

CORRIGE

### Pag. lin.

25. 24. decentibus 31. 1. radiens 34. 20. Es ut uere: 47. 22. Ad quod suerbum 68. projumebat oftendere 17. Nam dicatis 71. 37-19. in quantum uires 72. 88. 21. tantum gratiam. 23. ad me confessorem fum 90. 91. 26. que de Chrifti fuaustate 34. regum poftulat 92. 08. 8. uel fictonem 99. 102. 38. Ubi absconder? 103. 28. Et. Domina dixit. 5. zecedem 1. fatiares 117. 159. 13. 121. 41. mordere off ender. Que es respondis Qui divina 176. 13. 176. 34. ille qui id animas 182. 32. in substractione 190. 18. quandiu uixeri quandiu uixeriis 207-2. auf .... fuerat 239-2. confeffor tuas crederunt iniquitates de Notaris 262. ó, cognoscenter 263. 33: 269. 30. fua destuebant uitia. 279. 12. quid fibi... possit. opponere 286. 31. seu occulatione

dicentibus rediens . Et ut nere Ad qued uerbum prefumebat oftendere: Non: dicatis. in: quantum: uires. tantam gratiam. ad me confessorem fuum quam de Christo fuautatet regnum poflulat & oblimita uel fictionem Ubi abscondar ? Et Oomine dixis. recedam fotiares. morderi offender. Qui ei respondis Que divina ille qui in anima s in fubtractione quandiu wixeris aufi ... fuerant confeffor tuus creuerunt iniquitates. de Notariis cognoscentur fua deflebant uitia quod tibi... poffit opponere



## SECONDA PARTE DELLA LEGGENDA

# DI S. MARGHERITA DI CORTONA

CHE CONTIENE

IL SOMMARIO DI ESSA LEGGENDA

DODICI DISSERTAZIONI RELATIVE ALLA MEDESIMA

E IL REGISTRO DE DOCUMENTI AD ESSA SPETTANTI.

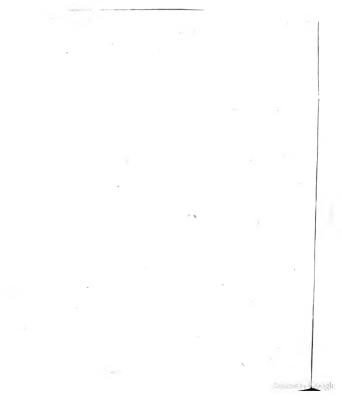

## INTRODUZIONE

### ALLA SECONDA PARTE DELLA LEGGENDA.

Opo esfersi data nella prima Parte di quest' Opera l'antica Leggenda di S. Margherita, riportandola per disteso, ed alla lettera, quale si ha nel Codice ori-ginale fatto già scrivere dal P. Fr. Giunta Bevegnati Compilatore di essa Leggenda: Ed ciferfi dicontro all'antico Tefto latino appofta la recente Traduzione letterale in Italiano dello stesso Testo: E di più collocate in sondo di pagina le opportune Annotazioni per dilucidazione di moltiffimi Paffi meno chiari, che nel Testo medesimo s'incontrano; si è giudicato a proposito di aggiugnere alla prima fuddetta, questa seconda Parte, la quale in altre tre parti resterà suddività.

La prima di quelle conterrà il Sommario, o Compendio della Leggenda riporta-

ta per diftefo, come fopra nella prima Parte dell' Opera. La feconda conterrà dodici Differtazioni, fopra cerci Punti più rimarcabili, che

nella Leggenda si toccano, e che si giud cò di non potere a sufficienza dilucidare colle Annotazioni poste a propri Luoghi i affinche tali Annotazioni non riusciffero faltidiofe per la eccessiva prolifità; e affine di pon dare sparfamente, e in diversi Luoghi quelle notizie, che spesso concernono il medesimo Oggetto; ma piuttosto darle unite come sotto un sol punto di salta, con più sodissazione de Leggitori.

La terza finalmente conterrà il Registro de Documenti, che la Leggenda, le Annotazioni, e le Differtazioni concernono, e che in esse arovansi citati: Onde possa cialcuno meglio sodisfarsi, ed accertarsi della nostra ingenuità nelle citazioni, che se

E perciò, che riguarda primieramente il Sommario della Leggenda: Al margine di cisicun § si è polto ii Millefino, come che vogits indigitarfi, ellere avvenuto in quell'anno ciò che nel §, si racconta. Ma, a riferva di sicuni Dati certi, dedotti parte dalla combinazione delle cose, che nella Leggenda contengonsi; e parte dalla Storia eftera, con cui la Leggenda ha relazione, si è piuttosto andato congetturando, che aitro. Dove si avverte, che quando il Millessimo si pone assolutamente, vuol dinotarsi . che quanto il fi racconta, succedette certamente, o affai verifimilmente in quell'anno; quando poi fi aggiugne al Millesimo, la cifra dell'eccetera, si vuol dinotare, che il facto ivi raccontato, pare, che succedesse circa quell'anno, poco prima, o pueo dopo ; o non prima di quell'anno, e ne'fulleguenti. Per chi poi volesse sar uso di quelta nostra apposizione di Millesimo per distribui-

re la storia della Vita di S. Margherita, più che possibil sia, secondo l'ordine cronologico; giovera qui notare inoltre, che in quattro Stati diversi, pare che posta distribuirfi la Vita di detta Santa.

1. Nello Stato di Peccatrice nel Secolo, che fu di anni 9., cioè, dall'anno 16. di fua

età fino all'anno 25. 2. Nello Stato di ravveduta, ed Incipiente, fino alla recezione di Lei all'Abito del Terz' Ordine di S. Franceico, che fu di anni 3.; cioè dalla fua ett di anni 25. fino

all'anno di fua ctà 28.

3. Nelio Stato di Terziaria, e Proficiente nell' efercizio delle virtà specialmente esteriori, che fu di circa anni 13., cioè dall' anno di tua età 28. fino all' anno 41. 4. Nello Stato di Reclufa, e di Perfetta, che fu di circa anni 9.; cioè dall' Anno di

fua età 41. fino all'anno 50., in cui mort. Del primo Stato fe ne parla affai fuccintemente nel §. 2. del Cap. I., e nel §. 17. del Cap. II.

Del secondo Stato se ne parla ne' Ss. 1. 2. 3. del Cap. I. Ne \$5. 1. 2. 3. 4. 5. 14. 15. del Cap. II.; e Ne \$5. 1. 2. del Cap. IV. Del reizo Stato fe ne parla ne \$\$. 6. 7. 8. 16. 17. 18. del Cap. II. Ne \$\$. 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. del Cap. III. Ne \$\$ 2. 3. 4. del Cap. IV. Ne 38 2. 3. 4. det Cap. 17. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. del Cap. V. Ne 35. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. del Cap. VI. Ne 35. 1. 2. 3. 4. 5. 6. del Cap. VII. Ne 35. 1. 2. 3. 4. 5. 6. del Cap. VII. Ne 35. 1. 2. 3. 4. 5. del Cap. VIII., e Ne 35. 5. 7. 28. del Cap. IX. Del quarto finalmente se ne parla Ne 88. 9. 10. 11. 12. 13. del Cap. II. Ne 88. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12 Ne \$\displaystyle 12. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. del Cip, IV, Ne \$\displaystyle 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 

OF STREET, ST.

## SOMMARIO

### DELLA LEGGENDA

### S. MARGHERITA DI CORTONA.

### CAPO I.

### Della conversazione di Margherita nell' Abito di Secolare.

8. 1. Margherita dopo replicate iftanze ottiene da Frati Minori l'Abito del Terz' Or- 2275. dine: e protesta davanti a Gesti Crocifisso di non volere altro che Lui.

 Gesà Crifto in una al ocuzione le siduce a memoria le grazie fingolari a lel di. 1272. fpeniate dal principio di fua conversione; le ilpirazioni, e gl'impulfi, che avea da. 1263. ti alla sua mente pel corso di nove Atni, ne quali viste in pecesto; e l'ospitalità ec. fattale trovare in Cortona presso e due nobili, e pie Signore Marinaria, e Raneria.

6. 3. Ragioni avuteß da Frail Minori di differire a Margherita la concessione dell' A. 1275. bito di Penitenza; e motivi, per cui dipoi s'induffero ad accordatlelo.

### CAPO II.

### Deila perfetta fua Converfione a Dia.

6. 1. Margherita ricevuto l'Abito del Terz' Ordine, fi elegge una cella folitaria; fi rays: da al fervizio delle nobili parturienti, e quivi da grandi elempi di edificazione.
§. 2. Lafcia il fervizio delle parturienti; e fi appiglia alla fondazione dello Spedale 1275.

della Mifericordia in Cortona, nella cari di una dumi per nomo: Diabella. 5, 3, 3i elercita affluamente, e con fervore nelle Opere di Pietà, mafimamente di rarsorizzione, e di pentenza; di mniliazione in quelluar la limofina; e di carità ver. fo i poveri, che preferifce al proprio figlio.

5. 4. Aumenta i rigori dell'interna, ed efterna fua penitenza; e fempre più fi diftac- 1175. ca dalle creature per unirff a Dio.

S. 5. Intentiffima Margherita allo divina parola, ed alla penitenza, riceve ordioe da 1275-Crifto di non andar più a qui ftuar per Cortona; e di totalmente fottoporfi alla direzione, e cuftodia de Frati Minori.

§. 6. Bramando Margherita di effer chiamata da Crifto col nome di Figlia, vi fi di- 12;6. spone per ordine di Lui, con nuova confessione generale, e dopo la comunione fi fense da Lus chiamata, come poi fempre in appreffo con quel dolce nome: A tal nuova appellazione, per eccesso di gaudio, resta per più ore in prefenza di molti, alienata da fenti, e rapita in Dio. L'Angiolo suo custode, che da parte di Dio le fa molte promesse, la invita a crescer sempre nel divino amore; e per disporla ad effer degna abuszion del Signore, cominciando dal fondamento dell'umil-

tà, adorna la rende di tutte le virtà. §. 7. Cristo ingiugne a Margherita di disporsi col filenzio esattissimo di due giorni al. 1276. la comunione: offerva ella coffantemente il precetto, con non rispondere al Maestro di suo figliolo, che le reca nuova di esso, e le dimanda la mercede. Suo distacco nel sentire la voce sparsa dal demonio, che il suo figlio si fosse affogato

S. 8. Margherita chiede a Crifto, che le conceda di rinchiudersi; ma per allora non 1176. le viene accordato: le prescrive il Signore il tenore di vita, che dee offervare per piacergli, confiltente maffimamente nella lontananza dal commercio co fecolari, e le fa grandi promesse. Il demonio comincia, come poi sempre seguito, a tentaria la

CAP. II.

varie guise, e il Signore la conforta, promettendole affistenza; e standole salutari avvisi.

\$9. Cest Crifto ordina a Margherita di abbandonare la cella fino allora tenuta, e 1251, andare a prenderen un'altra fotto la fommità della Rocca: dice, che i Frati pretio non dubitino di perdere il di lei corpo dopo la morte; mentre dovunque muoja, farà infallibilmente trasferita preflo di «loro, come da lui cofittuiti fuoi sultidi si nivita, che dopo morte: le ordina di dire a'-Frati, che la vifitino per amor fuo; e non penfino ad impedire la fua dimora ja quell' quitima cella da lui dettinatale.

S. 10. Il Signore eforta Margherita a diffaccare totalmente il penfiero dalle cofe ter-raes, e folamente occupario nelle celefti; dicendole effer più ficura la via delle teatzationi iu, foltudine, che non è il converfare co fecolari: il demonio i l'affate con gagliarda tentazione di diffidenza; ella ricorre al Signore, il quale la conforta; e l'afficura o che in on permetterà, che filla retti ingannata.

 II. În ricompenia degli offequi preftati da Mirgierita a Santi, le promette il Sinore la comunicazione delle loro virth, e dotti approva l'ordine da lei tenuto in kali offequij, efortandola a così profeguire: e le promette alfilhenza, e lume per fem-

pre meglio fervire a lui.

§. 12. Eforta il Signore Margherita a non celare, ma anzi a comunicare al fuo con-1188. fellore, e a Frati. Minori direttori del fuo fipirito le cofe, che a lei fara per rivelare, e ad affeneri all'opposto dal colloquio colle altre perfone, eccettuata Ja fua compagna adificente nell'infermità.

§ 9. 1. Angiolo del Signore promette a Magnherita, che riceverà dal Signore mede 1188. importe maggiori lumi, Innocenza di vita, cui Margherita etta giunta, e fue milità fingolare. E' centata dal Demonio di vangloria; a ne clude l'infidie con propalare ad alta voce la fue malla vita paffata.

5. 14. Medita Margherita di andare a Montepulciano per fare ivi umile, e confusibi. 2274le comparfa; e così riparare ai peccati già commessi, ed agli scandali già da lei dati co in quella città; ma ne viene dal confest re distosta, ed impedita.

§ 75. Per convertire in deformit la venuffa del fun volto, flata già occafione di tan. 4714 et confere di Dio, e [caudali del profinon, penefa Margherita di Egliaff con un foro in lafo, ed il labbro di fopra; e lo avrebbe efeguito, fe nou le folic flato allobiamente inibito dal confefiore.

16. L'Angiolo cuttode di Margherita le riduce a memoria i principali benefizi dal 1178.
 Signore contribuitile: la eforta ad unirfi fempre più a Dio, e a disporfi con fortez

za alle tribolazioni,

§. 17. Penís Margheita di aftenersi în appresso dall'andar più ad alsistee al Battesi no de fanciuli. Il Signore la conferma in tal proposito, ingiugnendole di non un cofeire dalla dius cella che per andare alla Chiefa de Frati Minori, dove se assegna il luogo presso del Pulpito. Dopo di che le fa il Signore notare tre segni di grazia da 1271. lei avui nel secolo.

S. 18. Margherita prega il P. S. Francesco di ottenerle dal Signore la plenaria remis 1218.

fione de suoi peccati: ed il Signore pe'meriti del Santo, con oracolo di viva voce ec.

internamente parlandole, pienariamente l'affolye da tutri li suoi difetti.

### CAPO III.

### Della fua aufterità di vita, e del fuo amore per la povertà.

 I. Il Signore propone a Maraberita di macerare afpramente il fuocorpo, fe brama 1318, renderfi fimile a Maddalena. Ella lo fa nella più efatta maniera; e giorice nel far. lo: confiderando il fuo corpo come il maggiore, e peggiore ara i nemici del fuo

§. 2. Condefcende alle ilfanze di alcune pie Signore, mangiando in tenuiffima porzio. 1278 ne di alcuni fichi cotti da effe apprefittile: pinne avanti al Signore per terma di acvere in cò mancato: è confolata, e confortata da lul, il quale inoltre le preferive le regole, che tener dee per vivere l'eparata dal mondo; e le promette in folitudine confolizioni, e vifice fossifilme.

3. Margherica per amor della povertà disprezza tutte le cose terrene; e si priva per 12.5. fossilevo dei miserabili delle cose ancora se più necessarie al mantenimento della pro- pria vita.

S. 4.

C A P. III.

S. 4. Aborrifce, e ricufa tutte le vivande, che più le erano placiute nel fecolo; anzi 1178. fi condanna a non gustare altro cibo, che folo pane, ed erbe crode, o al più poche ec. mandorle, o nocciuole.

. 5. Il demonio suggerisce a Margherita di rallentare le sue austerità, come eccessi. 1178. ve. ed a lei (vantaggiole. Ella ribatte vigorofamente la tentazione, e fi fortifica nel

proposito di vita austera insegnatale da Cristo.

6. 6. Gusta Margherita, ad istanza di una Signora, un po' di cavolo cotro; e senten- 1278. doff aggravato il debole flomaco, teme di avere in ciò offeso il Signore, e incon- ecfolabilmente ne piange: il Signore la confola, e l'eforta ad offervare il tenore intra-preso per amor suo di rigoroia assinenza: il quale el la offervo sempre in appresso, anche ne' fuoi più estremi languori; non mai fazia di affliggere il suo corpo, che chiamava traditore occulto ..

5. 7. Configliata dal Confessore a dare al suo corpo destituto di forze qualche ristoro 1178. di cibi, ricufa di farlo; proteftando di non voler mai aver pace col fuo corpo, ne ec. mai fgravario dalla foma addoffatagli in pena delle paffate fregolatezze. Offerifce al Signore la fua brama di fempte più patire per lui: ed il Signore le intima di dire al fuo Confessore, che fenza mortificare la gola, non possono i Cristiani giugnere alla perfezione; anzi neppur superare la ribellione della carne ..

5. 8. Per amor della povertà rigetta da se qualunque forta di utensili anche più neces- 1378,

fati; e va di giorao in giorao fempre più aumentando il rigore della fua aftinenza, ecfinehe riducefi al quotidiano digiuno in pane, ed acqua.

### CAPO IV.

### Della di lei profenda umiltà e disprezzo di se steffa ..

5. 1. Margherita fin dal principio di sua conversione, pubblica per umiltà ad alta vo- 1272, ce i suoi peccati, si reputa indegna di ottenere da Dio misericordia;, si avvilisce al di fotto di tutti, anche de più viziofi mondani; fi rade i capelli, e fascia il fuo capo con viliffimi cenci..

5. 2. Si porta Margherita a Laviano fua Patria, e in tempo della Messa parrocchiale, 1272. genuficifa, e con fune al collo chiede pubblicamente perdono de fuoi passati scandali. Ad una donna, che non cellava di mormorare della di lei umiltà e carità ver: 1277. so i poveri, corrisponde con benefizi; e induce così colei all'amor della carità. Ri- ec corrono a lei perfone da lontani: paeli per effer rifanati da i lor languori; del che 1188. ella fi affligge, e maggiormente fi umilia.

\$. 3. Degnata Margherita da Crifto de' suoi familiari colloqui, teme per umiltà, che 1277: fiano illufioni diaboliche: l'afficura il Signore effer dello, che a lei parla: le pro- ecmette fempre maggiore abbondanza di grazia: l'eforta ad amario, e lodario; e l'af-

ficura in ciò di corrispondenza.

11 m

蓝点

000 K

TIVE

per mi 200

\$. 4. Orando Margherita pe' Cortonell, le rivela il Signore la pace, che presto si fa- 1277. rebbe fatta tra effi, e Guglielmino Vescovo: di Arezzo. Le rivela altresi i diferti di varie persone sue divote, perchè le riprenda, e l'esorti a confessarse. Non osan-do ella per umiltà di fario, viene obbligata dal Confessor a manisestare a lui ciò, che dal Signore per la falute dell'anime era a lei rivelato, onde potesse, senza nominarla, interrogare in confessione i penitenti sopra quelle specie di colpe ; ed ella: a condizione di non effer nominata, s'induce a farlo.

5. 5. Non potendo foffrire il demonio tanta umiltà in Margherita, la tenta di vana 1288: gloria; ed ella con recirare ad alta voce; e piangendo le passate sue colpe, vince, ed abbatte la tentazione, ed il tentatore insieme.

5. 6. Condotto da S. Sepolcro a Cortona un indemoniato per effer liberato ne meriti 1288. di Margherita , il demonio nel viaggio lo lafcia libero. E' prefernato a Margherita ec. con ringraziamento il già liberato. Ella fi turba, e piange amaramente perche a meriti fuoi fi attribuice quella liberazione; protestandofi la più vile, la più nefanda, e la più abominevole creatura, che viva fopra la terra.

5. 7. L'umile Margherita è degnata dal Signore de più dolci colloqui: le mostra la 1188. fua beatiffina Madre: l'afficura dell'emore del Padre fuo, della ftella Madre San- ectiffima, e di tutta la Corte celefte; e le fa promella di fempre nuovi, e maggiori! doni ..

CAP. IV.

S. 8. Gesù Crifto onora Margherita co'titoli di fua figlia, di fua sposa, e di fua ma. 1288. dre; e le dice non effervi altra femina fotto il cielo da lui più amata di lei. Le predice atrocissimi patimenti; i quali diffidando ella per la sna umiltà di poter soffrire, sopra ciò e da lui confortata. Raccomanda ella al Signore l'Ordine di S. Fran. cesco; il quale dal Signore medesimo è denominato Giardino del suo amore; e di tale appellazione ne affegna a lei la ragione: e le promette gran ricompensa per quel che avranno faticato per lei.

S. o. Margherita fi appella tenebra, e il Signore le risponde, che farà luce del mondo. Lo prega di benedire tutti quelli, che vivono nel Giardino dell'amore; e fpecialmente que Padri, che faticarono per la fua falute; nella qual fupplica refta graziofamente efaudita. Chiede di effere affatto fepolta al mondo, e dispensata dal pa-

lefare i fegreti a lei rivelati; ma in ciò non piace al Signore di efaudirla.

5. 10. 11 Signore rivela a Margherita, che moltiffimi peccatori per mezzo di lel tor- 1288. neranno a lui, lo conosceranno, lo ameranno, e lo serviranno fedelmente. Margherita in ciò udire maggiormente fi umilia, chiamandofi fozzura la più laida, e tenebra la più ofcura; Ed il Signore le dice, che farà luce in molte Provincie del mondo. Teme ella di offendere il Signore per la sete ardente di spesso comunicarsi; ed Egli l'afficura, che molto in tal frequenza a lui piace; e si esibisce di esaudirla nelle suppliche che da lei saranno a lui presentate.

S. 11. Margherita prega il Signote pe' Cortonefi, ed è da lui esaudita per l'affetto, 1281. ch'effi avean per lei. Le promette di far grazie speciali anche a tutti gli altri che sa- ec. ranno a lei benalfetti; ed all'opposto di affligget gravemente quelli, che osaffet di affliggerla. Si turba qui Margherita, e supplica il Signore a scaricar sopra di lei la

vendetta a' fuoi perlecutori dovuta, purche ad effi perdoni ed ufi mifericordia. S. 12 Margherita quanto più favorita dal Signore; tanto più fi umina. Egli per fem. 1288. pre più profondarla nell'umiltà, le mette in vifta i fuoi paffati difetti; ma vedendola a tal rapprefentanza eccessivamente abbattuta, dolcemente la conforta. Fa il Signore fublimi elogi al P. S. Francesco, dichiarando di averlo fatto in alcuni privilegi fimile a fe; e lo mostra con molti Santi a Margherita. Le predice nuove, e maggiori grazie, quali chiede effa, che fianle dispensate in luogo il più nascosto. onde il mondo non se ne accorga, e concepisca stima di lei.

5. 13. Il Signore moltra a Margherita una Sede destinata per lei nel Coro de' Sera- 4188. fini: le dà il ticnlo di sua electa, e l'afficura di averla confermata in grazia, e fatta tete de percatori per condurli a penitenza: ella si prosonda viennaggiormente nell'umiltà, e attribuifce a fe ciò, che in tutti i generi vi ha di più abietto, e

specialmente tutti i vizj, eccettuata l'Erefia.

5. 14. Richiella Margherica con fede da pia Vedova di un poco di pane da lei tocca. 1158. cato, per darlo a mangiare al proprio figlio, affin di liberarlo dal peccato di adulterio, in cui (candalofamente vives; ricula effa per umità di concedere di quel pane, ma vinta dall'importunità della vedova; finalmente le lo accorda; è dato a mangiare al giovane diffoluto, fubito opera la di lui convertione, inducendolo, mercè la divina grazia, e per i meriti di Margherita, ad una pronta; fincera, e dolorofa penitenza.

 15. Crifto promette a Margherita di collocarla tra i Serafini infieme colle Vergini 1288. ardenti di carità. Il che non potendo ella creder possibile, attefo l'esser macchiata di tanti peccati; il Signore le dice, che le pene, che foffrirà unite alla contrizione, la purgheratino perfettamente da ogni macchia; e conforme la renderanno alla purità verginale. Ella interroga il Signore, te tralle vergini abbia collocata Maddalena. E il Signore le risponde, che dopo la Vergine Madre, e la Martire Caterina. Maddalena tien tralle vergini il primo luogo.

S. 16. Comanda Crifto a Margherita di ubbidir prontamente al fuo Confessore, spe- 1280. cialmente nell'andare alla fanta Comunione; promettendole di dare ad effo lumi speciali rapporto alla condotta, e direzione di lei. Le tinnova l'ordine di ricorrere a Lui nelle afflizioni, e tentazioni, che dovranno durarle fino alla morte; afficurandola di sua protezione per non cedere in esse. Essa lo interroga quando farà il fuo fine, ma non ottiene adeguata rifposta.

\$. 17. Garcagiando Margherita nell'abbaffare se steffa, e il Signore nell'esaltarla, le 1189. dicuopre i fegreti de cuori di molte perione; ond'esta svelando loro l'interno di lor

cofcienza, gl'induce alla penitenza, ed all'emenda di loro vita.

S. 18. Il Signore afficura l'umiliffima Margherita di averla dalla pianta de' piedi fino 1285. alla cima del capo rivestita di grazia, e adornata di virtu: le predice nuovi, e più fieri assatti de suoi nemici, e l'assicura di sua protezione per poter loro resistere.

\$. 19. Mentre Margherita chiede al Signore, che la discacci da se, e da lei si ritiri 1289. come troppo vile, ed indegna, il Signore le sa un sermone sopra la purità, per bea custodir la quale contra il nemico, la esorta a prevalersi delle cinque mistiche pietro delle sue piaghe: Le dice, che per hen conseguire la netizia, e amor di lui, com' ella defiderava, fi studi di conservar l'umità, attribuendo a se stessa le sole opere proprie, e a Dio folo le opere di lui; e le raccomanda la carità verfo il proffimo, feaza eccezione di alcuno.

6, 20. Comanda il Signore a Margherita di riferire a lui i beni tutti da esso in lei o- 1139. perati: le dice, che non manca di dare a lei la grazia, e mostrarle la via del bene operare, e che a lei tocca a porre le opere, corrispondendo alla grazia : e le sa conoscere, esser maggior segno di umiltà porcarsi colla mente a lul meditando le cose celesti, che non è il chiedere, ch'ei misericordiosamente condescenda a far all'

anima fua compagnia in terra.

19

1:3

:¢

á ník

:1

r

81 10 2-

anima lua compagna in terra,
2. 11. Il Signore incoraggiice Margherita a lodarlo, amarlo, e fervirlo, afficurandola
in tuttoció di corrifpondenza. Rifpondendo effa, che non era degna la fua purità di
tanta mifericordia; il Signore le replica, che s'e ion on fi plegatie utando condificendenza, la purità di tutti gli Angioli, e Santi inficme farebbe un nulla al confronto
della chiarifima purità di lui. Elempio rimarcabile, che adduce il Signore di fua
condecendenza, nell'efferti lafeiato toccare da 'peccatori, e nel tratteneril a mangiare (ecoloro. La riflostica che dà Margherita ad un Prate è una nuova conviacente riprova di fua profonda umiltà.

### CAPO V.

Della Meditazione sopra la Croce di Cristo, e sua perfetta pazienza nelle tribolazioni.

 1. Meditando Margherita Gesà paziente, esso la invita a patir molte sorte di gra- 1278. vi penalità, che dice averle preparate per purgaria, promettendole persitro il conforto di fiu prefenza: ella a tutto fi offerifce pronta; e le fono dal Signore Ivelati molti fegretti; uno rra quali molto confolate per l'Ordine de Minori.

5. a. A proporzion de dolori, che Margherita foffre, abbendano in lei le confolazio-

ni divine. Le predice il Signore gravi tentazioni del nemico infidiofo; efortandola eca non temerlo, perchè da lui sara affistita. Il demonio le presenta una sorte tenta-zione di gola, che a lei sa superare la dolcezza inessabile, di cui l'avea ricolmata il Signore.

5. 3. Chiedendo Margherita al Signore, che le facesse provare parte de'dolori sofferti 2278. dalla Vergine Madre presso la Croce; il Signore la degna di val grazia nella Chiesa ec. de Frata Minori dove Margherita assorta in Dio, vede metatlamente tutta la ferie della Passone del Redentore, che esti esprime colla voce ordinatamente, e con indicibile spasimo, che mostra anche all'esterno in presenza di una gran moltitudine di persone concorse, dando di se, senz'accorgersene, un pietossismo spettacolo dall'ora

di Terza, all'ora di Velpro.

\$.4. All'ora di Velpro Margherita refitutia ai fenfi comincia a ringraziare il Signore 1378.

dell'infigne benefizio a fe dipenfaco in farla partecipe de fuoi dolori: Ma accorgen. 

coi del popolo fi turba: Nella qual turbazione è coafolata dal Signore, che le dice averla fatta specchio de peccato i, perche per mezzo di lei conoscano quanto sia Egli inclinato ad usar misericordia, e si salvino.

💲 5. Tornandofene la fera del venerdì alla fua cella, a guifa di Maddalena chiede 1178. anziosamente da tutti quelli, che incontra, se avessero notizia del suo Signore, che ec. avea mentalmente veduto in Croce, e che credeva a fe rapito. E nella fete fmasiante di ritrovarlo persevera senza prender cibo, ne sonno sino alla mattina della feguente Domenica.

§. 6. Mentre la Domenica seguente il P. Fr. Giunta suo confessore predicava in pul. 1278. pito al popolo, Margherita, come fuora di se lo interroga ad alta voce, se sa, do ce. ve ritrovisi il suo Maestro? Movesi a tal servida dimanda tutta l'adunanza al pianto: e risposto a lei dal Confesiore, che il Signore presto sarebbesi a lei mostrato,

to: e rupono a ici da, comenta, fi acquieta. 5. 7.

\$. 7. La fiella Domenica terminate le Messe, e Margherita titornandosene alla cella, 1278. feguita a far ricerca, e domandare del fuo Signore crocififo; continuando in ció ecfenza cibo, e fenza ripolo, fino alla mattina del lunedi: in cui il Signore comparendo a lei gloriofo la confola, e la ricolma di gioja.

S. 8. In una conferenza col P. Giunta esprime Margherita mirabilmente la sua dispo- 1278. fizione a tollerare tutti i tormenti in vilta della gioria del paradifo. Non fa finir di ec. piagnere la negligenza, che in se ravvisa nell'amare, e lodare l'Altissimo. Il Signore la conforta pelle infermità, e le illustra la mente contro le tentazioni: facendole in un provare dolcezza sì grande, che confortata da essa si dice prontissima ad incontrare tutti i supplizi più atroci.

§. 9. Margherita conosce per rivelazione, e notifica al P. Giunta suo confessore, 1288. qualmente i Frati adunati a Siena in Capitolo Provinciale, dubitando d'illusione in lei, determinan di limitare ad ello fuo confessore le visite da farsele: il che conferma dipol il nuovo Cultode venuto a Cortona, intimando al P. Giunta, a nome del Capitolo, lo ftesso ordine. Il demonio prende quindi motivo di gravemente tentar-

la di diffidenza; ma ricorrendo essa umilmente al Signore, vien da Lui mirabilmente conjortato, e raddolcito l'abbattuto, ed amareggiato fuo fpirito. E' atrocemente 1188. ingiurlata con contumelie da certa femina garrula, e rabbiofa, che Margherita col- ec. le maniere più dolci, e più obbliganti fi fludia di addotcire; godendo nel tempo stesso di esser maltrattata per amore del tuo Signor Gesà Cristo.

5. 10. Olire il contemplar Margherita quotidianamente, e specialmente ne giorni di rapt.
venerdi la passion del Signore; una volta il Venerdi santo spinta da violento dolore ec. fortifce dalla cella, e fcorrendo, e mettendo firida per le firade della città, come .

fuori di fe, piange amaramente il fuo Signore paziente.

6. 11. Margherita fi lagna amorofamente coi Signore, perchè tra' fuoi patimenti non 1118. la confola colle fue dolci vifite; ed il Signoro la conforta, e l'acquieta, rendendole «. di ciò la ragione. Al fentir nominare dal confessore la città superna, Margherita è rapita in estati; nella quale se le mostra la Madre di Dio supplicante per lei il divito suo Figlio, e si dileguano i suoi antecedenti timori.

§. 12. Gesh Critto ordina a Margherita di applicarsi sempre più alla meditazione della 1280. Croce; alla confessione esattissima de suoi difetti al Confessore; ed a parlare pubbli. ec. camente, e senza umani rispetti della serie tutta di sua facra Passione; promettendole sempre nuove, e maggiori grazie, sì per la propria, che per l'altrui falute.

5. 13. Margherita fi applica fecondo l'ordine ricevuto da Crifto alla meditazione fem- 1180.

pre più fervida della Pallione di lui; e da effo le vien preferitto in dettaglio come ec. dee predicare pubblicamente, e per ordine tutti i milteri di fua incarnazione, vita,

paffione, e morte fopra la Croce. 6. 14. li Signore fi lamenta con Margherita d'effer continuamente ricrocifisso dagli uo- 128a. mini e le cipone in dettaglio quali fiano i nuovi fuoi crocifisori: come pure i be- cc. nefizi da lui fatti, e che va facendo al genere umano: e la ingratitudine, che ne riporta. La invita di ritognare alla Croce, su cui nella passata vita lo avea tante volte conficto: e le affegna le cautele, che aver debbono i Frati Minori nell'am-

mettere le persone all'Abito del Terz'Ordine

6. 15. Il Signore dice a Margherita di averla chiamata a penitenza, come Matteo, e 1255. Maddalena: le predice, che per feguitar lui farà elposta a vilipendi, e mormorazio- ecni; ma che nen ne faccia conto, allicurandola, che da lui è amata fopra ogni altra femins, che fiz nel mondo: le dice, che gli itelli fuoi Direttori dubiteranno di lei; e ne li previene; e che tali dubbiezze faranno nella mente di molti fino alla fua morte; che l'ha posta qual luce tralle tenebre; e vuol che sia confermatrice della fede, come il B. Francesco. E' multrattata dalla compagna, per averla dolcemente riprefa fopra difetti rivelatile da Crifto. L'afficura il Signore, ch' ella gli piace in tutto; e la denomina suo tabernacolo, e cella della sua Madre fantiffima

§ 16. Gesh Crifto interroga Margherita fopra la fede nel miftero della SS. Trinità, 1185. e le foggiugne per trarla di timore, che intanto la interroga fopra di ciò pel di- ecletto, che prova nel trattare amichevolmente con quei, che ama: le dice, che fi diletta degli amori puri; e le nota i contralegni del puro amore, che fono in lei.

5. 17. Godendo Margherita dolcezza di Paradilo per la familiarità accordatale dal fuo 1188. Signore; è da effo di nuovo interrogata fopra la fede nel miftero della SS. Trini. tà: e rifoondendo effa, che ficcome ella crede quell'augusto miltero; così piacelle a lui di darle piena ficurezza delle promelle fattele; il Signore le replica, che tal

piena ficurezza non l'avrà mai in questa vita, ma folamente in Patria, come non mai in quelta vica, ma folamente in Patria l'ebbero gli altri Santi.

5. 18. Dice il Signore a Margherita, che ella vorrebbe eller figlia di latte per le con-folazioni; ma che farà figlia di fiele nelle pene, tralle quali la vuol pargare per ren-cetat fittile a fe. Ella di buono grado accetta ti fiele prima gultato per lei dal Signo-re in Croce, Egli le manifetta l'odio grande di Lucitero contro di lei; e le promette, che farà ben difefa dalle infidie di quello.

5. 19. Margherita per molti giorni precedenti la Quarefima è lafciata dal Signore in 1189; grande afflizione, la quale poi vien compensata da una fomma consolazione, e dol- ec.

cezza non mai per l'avanti sperimentata. S. 20. Il Signore fi lamenta con Margherita de' peccatori, e della loro ingratitudine; 1289. e propunzia ad essi l'eterna dannazione, che coi loro peccati vanno proparandos, ece sella quale andranno finalmente a precipitare.

\$. 21. Margherita compassionando la disgrazia de peccatori, chiede al Signore mise- 1189. ricordia per effi. Ei le rilponde, che dal canto fuo non manca, e per fe ftesto, e per ec. il ministero degli Angioli di chiamarii a penitenza, pronto a lor restituire la grazia fua: e le Intima di dire a Frati Minori, che per la conversione de peccatori predichin

con fervore la fua parola. S. 22. Margherita è introdotta dal Signore avanti al foglio della divina fua Madre, per- 1289. che con più confidenza a lei fi raccomandi, e agli altri Santi, com ella realmente co. fa, ed è ricevuta da Maria fantifima fotto la fua protezione, infleme col fuo figlio. Crifto le rammenta le pene, che ancor dovrà foffrire, e le quali le ferviranno per aumento di grazia, e di virtà: Le rivela, che la foa madre defonta, per cui avea

pregato, è stata liberata dal purgatorio, e introdotta alla gloria del paradifo. 5. 23. L'Angielo custode di Margherita la visita per confortarla, e richiestone da lei, 1289. le dà i contrassegni per ravvilare, e discernere quali fiano i veri eletti di Dio, e le ec.

specifica le vireu, di cui principalmente debhono essi andare adorni.

15

12

mrl

1: 5

50

6/19

18. 5 120

120 10

100 5

120

its d 100

174

S. 24. Il Signore parlando familiarmente con Margherita de fuol dolori, le reca fom 1229. ma confolazione; ma le predice nel tempo stesso, che com'egli lo fu, così ella farà ec. foggetta a disprezzi, ed alle mormorazioni del mondo.

\$. 25. 11 Signore afficura Margherita effere stato di suo piacimento, ch'ella si fosse 1288. trasferita alla cella presso la Rocca: le predice nuove, e gravi tribolazioni sino alla morte; promettendole nel tempo fleffo la fua affiftenza, onde non mai permetterà, che l'offenda; e le rivela lo flato di una persona confessata, ma non finceramente

6, 26. Ricevuta Margherita divotiffimamente la fanta comunione, fu con doleczza inc- 1288. splicabile rapita in estasi; in cui chiedendo al Signore di servire a lui perfettissimamente, e in un di effere di edificazione a' fedeli, le risponde, che quantunque dopo il passaggio alla cella presso la Rocca, abbia provata tranquillità di corpo, e di a mente, si prepari inappresso a gracul tribolazioni d'infermità, e di tentazioni dia-

\$. 27. Il Signore conforta Margherita nelle fue pene: fi lamenta con ello lei de' pec- 1188. catori, che tutto di gli rinnovano per parte loro la morte: ie dice, che se a lei cre- ec, scono le pene, si abbrevia anche il tempo del suo fine; e che i Santi attendon con ginja il suo selice passaggio. Le ordina di avvisare un Sacerdote, che faccia la confession geografe, e ritorai alla sua grazia, la quale è pronto dal canto suo di con-

\$. 28. Predice Crifto a Margherita, che a fomiglianza di lui, non farà effa conofciu- 1188. ta in quelta vita dal mondo, che la sprezzera qual tenebra, e mormorerà di lei; ec. ma fara conofciuta dopo la fua morte: le foggiugne, che per mezzo di varie pene dovea effer purgata, in foffrir le quali fi purga da' difetti, e merita doni di

5. 29 Gesù Crifto inculca a Margherita la feparazione dalle persone del secolo; le 1288. dice, che gl'interni combattimenti le faranno la luogo di martirio; che molto fof- ecfrirà, ma che farà da lui difefa, perchè non mai mortalmente l'offenda; foggiugnendo per altro, che di tal difefa non avrà mai ficurezza piena, fe-uon in patria; e ciò per maggior suo spiritale vantaggio. L'afficura, che i Santi tutti pregan per lel: e l'eforta a non fasciare di pregar per se stella, e a ritornare alla croce. Avendo ella chiesto di presto morire, le risponde il Signore, che dovrà vivere quanto a lui piacetà.

CAP. V.

6. 30. Pregando Margherita con lagrime per un suo Padre spirituale affitto; il Signo- 1289. re fa dire per lei ad ello, che fi confoli confidando in lui, afficurandolo, che il fo- ec. flerrà perchè non cada.

5. 31. Gesti intima a Margherita di andare alla croce e di meditare attentamente le 1280: fue plaghe; promettendole, che prima di morire entrerà in effe: ella da li avanti ec.

medisando la croce prova dolori indicibili.

5. 32. Il Signore' a petizione di Margherita benedice I Frati Minori, e quelli specialmente, che hanno cura di lei; facendoli per esse escreta, che si preparino alle trico,
bolazioni, come veri imitatori di lul. Chiedendo ella di nuovo una piena siducia, e di presto morire; le replica il Signore, che la piena fiducia non l'avrà sinchè vi-ve, e che morrà quando farà in di lul piacere. L'assicura bensi, che non resterà delufa quanto alle promeffe fattele; e le promette, che farà corrispolta in tutto quel-

lo, che sa per lui. 6. 33. Gesti riprende Margherita di profuntuofa, perchè desiderante di posseder la glo. 1189. ria in quelta vita; e l'eforta a prepararfi a puove tribolazioni; dicendole, che fara eccon lei fenza lafciarfi da lei conofcere, per così tenerla in timore, ed aumentarle

la grazia: e benedice graziofamente il di lei confessore .

5. 34. Il Signore rivela a Margherita, che gran moltitudine di persone fi danna, per- rase. che abufa di fue chiamate, e mifericordie: le replica di prepararli a patire, e così ec.

rendersi sempre più simile a lui.

5. 35. E' invitata Margherita per parte di Crifto dall' Angelo S. Michele per darle 1400. fortezza nelle tribolazioni, e lume nelle rivelazioni. Temendo ella di offender Dio ec. nel comunicarfi alle creature; il Signore le dice, effer di suo piacimento, che confoli gli afflitti, purchè per altro fi regoli colla diferezione.

4. 36. Il Signore predice a Margherita nuove tribolazioni, le quali a lei meriteranno raco. grazia, e gloria: dice, che qualche volta l'offendera venialmente; ma che non tema, perch'egli è suo protettore nelle tribolazioni: le notifica, che sarà afflitta specialmente dal demonio per avergli tolto dalle mani il facerdote fopra memorato, in-

ducendolo a penirenza; ma che però non lo abbandoni, anzi feguiti ad ajutario. 
§, 37. L' Angiolo eforta Margherita, che fi prepari a gravifime tribolazioni. Ella ri. 1290, 
torre al Signore perchè la fortifichi, onde non l'abbia da offendere: ed ei le fpie- ec. ga come debbano i fuoi amici aver in abortimento ogni peccato, che alla lor men-

te fi prefenti .

5. 28. Gesti Cristo prennuzia a Margherita, che la di lei carità sarà impugnata da' 2100. mormoratori, ma poi coronata in cielo: e dice, di volerla fimile a fe ne patimenti ec. per poi feco coronaria nella gioria; e che avendo ella oltrepallati i primi gradi, per cui fi viene alla grazia, vuole elevarla a più alto ftato della cognizione di lui.

Bellissima spiegazione, che il Signore a lei sa del Cioria in excelsi &c.

3. 39. Il Signore promette a Margherita di collocarla in Patria presso le Vergini. 1190. Le predice, che le sue tribolazioni saranno così dubbiose, che crederà di ester ca-duta dal primicro stato, antichè faltita a grado più alto. La chiama figlia di pre-fetta fede, afficuradola di aver ricevuta grazia massima nel di della Pentecoste, senza esseriene accorta; e che il suo consessore si studierà di ajutaria nelle sue tribo-

lazioni, e son potrà.

5. 40. Gesti Crifto appella Margherita luce nata tralle tenebre. Le predice che il fuo 11981 confessore fi troverà alla sua morte; che il suo figlio, il quale peraltro fi salverà, fara per lei uno de'fuoi martirj: che fara fchernita; e che ricevera pene corrispon-

denti alle paffate fue colpe.

5. 41. Il Signore afficura Margherita, che circa le cofe prenunziatele, non reftera tagiingannata, perché feritta nel'libro dell'eterna vita: le promette nuovi lumi per van- ectaggio de proffimi; e le dice che fia forte nelle tribolazioni, nelle quali dovrà feguirlo fino alla morte.

5. 42. Gesh Crifto interroga Margherita fopra la fede verso di lui, che si compiace mais fencir da lei comprovato col defiderio di effer effa partecipo de dolori del fuo Si- ec. gnore, fino a morir tra gil fpafimi per di lui amore; fopra di che paffa tra Gest,

e Margherira un proliffo infieme, e teneriffimo colloquio.

5. 43 Margherita chiede con gran fervore al Signore di femore fervirlo, e non mit tagte offenderlo; e fermamente protesta coa S. Paolo, che niuna cofa fara valevole a feparatla da Gesà Crifto.



- 4.4. Gesh Crifto appella Margherita figilis benedetra; e benedite tutte le pene per 13-11-eilis da fe iofièrre: fi lagna di aver nel mondo pochi figilioli buoni la confronto de combit cuttivi; protesti di aver fatta grazia (pecale a un Ecclefishtico da lei raccomandato, affincibe più fi accenda nel divino umore; e lo fi avvilare, che compenfi coll'estrezza nel bene operate, it amilità che ebbe nel pecare vivendo nel fe.
- \$.45. Gesh con dolel lamentl eceita Margherita ad unirfi coll'amore viemaggiormen. 1291 te a lui: le rinnova le promefie di affilterla, e proteggerla nelle tribolazioni: la cchiama lace di nuova converfazione, data al mondo perché la immiti, e fi salvi.
- eniama ince di miova converazionie, data si mondo perche la siminti, e il sativi.

  8, 46. Critto faccadori vedere da Margheira elevano in Croce, il ignan forcemento del percenti i di gianti forcemento del percenti del percenti

### CAPO VI

35 10

B 5

12

6.7

72. S

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

1 fo 2

(ct):

-1012

181. 5

16

52.7.7

jet.

1 21/15

### Della prolifia fua orazione, e contemplazione estatica.

- §. r. Margherita fi. offerifice con gran fervore a: fervire al Signore, e a flare unita a 1371, lui folo, chiedendogli, che in ella ordini il fuo amore. Il Signore le replica, che ce, fe ciò brama ottenere offervi i divial comandamenti, rineghi fe fleffi, e porti-la fua croce dietro di-lui.
- §, a. Geià predice a Margherita pene gravifime, a fenza interne confolazioni; affi: 137; curandola prealtro-che fish con leit e le foggiupe, che fi conforti, e rallegin, sc. perchè l'angultia non farì continua: e che le concederà grazie si grandi, ch'ella non farb afferite al fuo Confessore.
- 5. 3. Piangendo Margherita l'alfenza del divino fuo Spofo, el la canfola con dirie, 1177, che fe olferverà il fuo Vangelo, rimunziando a tuttociò, che è fotto il ciclo, ed ec anche al proprio figlio, ed a fa faffa, non mai la lafertà, e la chiamerà fius forella, Margherita a il dolce colloquio elprime ad alta voce, che ne Maria, ne glii Angloli, aci li Besti, quantuaque fazi di Dio, possiono mai rimaserne fenza fete. E infruita dal Stogora di mocrare in fuo foccordo i fuperari pirtie, e pregniti a randor aggiungendo a ciafrona di elfe qo. Pater, 24e y. C fisria, che afcendono in tutti al numero di 120. Il giorno.
- 4. Avendo-un gioino-espresso Margherita, fenza poterto occultare, in presenza di 1737: modit il ratote siu omo vero Dio, per timor di mon offender bin ciò, ciònsie con esignime a Cristo, che presso la teville dal mondo: il quale se rispose, che si esponante di propositi di consultata di consu
- § 5. Criflo avverte Margherita, che non portà godere di fue dolicezze fenza intera 1177, milfione in quefta vita: La eforta a meditare ordinatamente i miferi di fua Incarazione, Vita, e l'affione; d'onde ne proversi la congiunzione infeparabile tra effa e loi fue Crestore in ciolo, e di na terra.
- a loi fuo Creatore in ciclo, ed in terra.

  §. 6. Il deficielo continuo di Margherita er di udir la parolà dellà divina Scrittura 1127,
  di proporte la quale pregava ilhantemante il fuo Confeliore. La fua divozione poi ec,
  plu tenera, ed inentie er ape lo mone finatifina di Gesti. Lateropast dal Confefone fopra la fua corazione, gli racconati il modo, con cui fi pepparava ad orare,
  e l'ordine, che treneva nei meditrae i milite della Incarnatione, yitta, Paffione, e
  morte del Redensore: nel che possiono specchiaria massimamente, e prender norma
  le anime divote.
- 3.7. Gesh Crifto mothra a Margherita in eftaß uns fipendidiffinas, ed ampia fede nel 127, Cileto, nel 19010 pile minute della quale, oned tu efpullo Lucifror, vode fedence et il P. S. Francefco; preflo cul quale doven federe i di lui Frast, che con pura fode lo imitavano. Le mothra altresi prefio il divir Tropo il Sede della Mottre fantiffima, lo fiplendor della quale non vale Margherita a comprendere perchè ancor viattice.

CAP. VI.

8.8 Ceth Crifto intima a Margherita, che si applich la lodare, ed onorate, e saccialorare, e caccialorare, et onorate agia in la fara faitlima Moder, come quella che de gniffima di ogni lode. La efforta inoltre a lodare, onorate, amare, e servir iui so, in prometedole corrispondergaz e le ingiungue di dire al suco conficiore, che si applichi volentieri ad ascolare le conscissione del popular del propositione del propositione

S. 9. L'Angiolo lifruifce Margherita del come dee contenersi nell'oratorio per lei pre. 1288, parato; si nel farvi orazione, che nell'affistervi alla Messa permettendole da parte

di Dio di comunicarsi ogni mattina; ed afficurandola, che ricevera dal Signore sem-

pre nouve, e maggiori grazie.

3. 10. Elevata Margherite in celtafi nella notte precedente la fefta di S. Maria Mad. 1488.

dalena, vede quella Santa fiplendidamente vedita e coronata di preziofilime gem. 62.

me, e gli Angoli beat che la circondano; e nel tempo medefimo cole dirid Crifta, che Maddidena è la ina figlia diletta, e che meriviffi quella al piendida vedie

cole Maddidena è la ina figlia diletta, e che meriviffi quella al piendida vedie

cole madria, e quella al precidia corona colle vistorie riportete nelle (in tem
raziofi.

Margherita vode in edati le febiere de beati, e Crifto fedente in trono. Anela 18i di lui amplefit; ma le viene riponto, che prima des ricevere mote asveritat. Chie, etde ella al Signore la pronta confunzione del fuo corpo; forra di che riceve in rifofola per mezzo dell'Anglio, che l'affilteve, che ciò ottertà prima di paffare al.
la gloria. Grab fe le mofita qual vezofiffino Pargoletto nel reviepio, ed allattato
al fen della madre, e così cangig la nglibbilo la triftezza di Margherita.

§. 12. Le particelle di tempo, che a Margherita fopravanzavano alla recita divertifi. 117, ma delle Ore canonicle, e che non rellavano occupate dall'effat quali continuo, ce le impiegava ella in recitare dieci Patemoffer a ciafcono de principali uniferi della 127, paffino del Signore, che facevano il numero non minore di Patemoffer 160. ec.

\$. 13. Si prefisse auche una votta di recitare più centinaja di Paternoster per il bene 1277. fizi a lei dispensati dal Signore, pe diversi Ordini della S. Chiesa, pe suoi benefat ec

tori ec., in numero tra tutti non minore di 1500.

§. 14. Préfe houtre il coftume di rectare tante centinaja di Patamofler, per ciafruno 1371, de militri, e per ciafruno de 'principali benefigi da Dio diffenniati alle fue creatore; co i quali abbiamo rivelati, e regultrati nelle divine feritture: il numero de quali Patrofler no afeendeva a meno di 1200.

§. 15. Margherita ricercata dal Confessiore intorno alla continua distribuzione di sue preghiere, glicia espone: nel che banno un bel modello le anime di pietà: è a lei convelato dal Signore, che il di lei figlio secondo la carne sarà Frate minore, e il

un facerdote, e predicatore della divina parola.

\$. 26. Temendo Margherica, che la fua mileria, e tepidezza non muova a fdegno il fazza. Sigore, e lo finduca a foctarele i promeffi doni). Gesù Crifto i Afficura io nome eccidela SS, Trinità, e di Maria Vergine, che i promeffi doni non le fazza mon fottrat.

ti, ma le faranno attenuti.

§. 12. Avendo Margherita per eccello di amore verlo Getà Crocifillo, proferita in 127. prefenza di Fr. Ubalad Guardiano una propolizane, che il Padre dispiporo in 127. prefenza di Fr. Ubalad Guardiano una propolizane, che il Padre dispiporo Padre mendo in ella d'inguano; il Signore la conforta, e giuttifica il di lei parlare: la chimma fun gligli, qiu forella, e fun compagne, gilicurandola, avrefe l'ectrom Padre conceduta grazit tele, che ella mai non perderi: e moltrandoli a lei crocifillo, le dori che di padre della pare de fun di prefenza quelli, che chiestono d'entrar sell'Orduse e i ei predice la pace da fudi tra il Vefovo d'Arezzo, e i Cortonella.
18. Margherita polta in elafa di mente, lava i piedi di Crifto, e gli afetigage e 137.

4.18. Margherita potta in edati di mente, lava i piedi di Crifto, e gli afciuga; e n'il prega i Altifimo a moftrarie la besta fui faccia, ma riceve per rifipofia, che non especia bette de la compania del compan

S. 20. Margherita in una notte è più volte visitata da un Serafino, che la riempie di rass.

ferafico ardore, e di fomma allegrezza,

ec.

§. 21. Margherita (uppika millimente il Signore, che non permetta, ch'ella refti in. 1383. gannata dill'antico lerpence, e chiede milericordia, e pietà, perinsià di non fervi cc. re, ma offender continuamente la Maestà divina. Il Signore la conforta ne f'uni timori: benedice il fangue, che sparie nel redimeria: e le protesta, ch'està è da lui più amta di qualunque altra donna vivene cotto il ciclo.

§. 22. Nell'imminenza delle fette natalizie, il Angiolo del Signore, benedice la cella 1888, di Margherita; e le fa da prise di Do tali, e souse promette, chi ella non fa poi estiferire al fuo confediore. Temendo ella, che il Signore non voleffe parlar più feco, l'Angiolo la confola con diret, che il Signore patierà con felo tei in un modo più alto, di quel che abbia mai fatto per l'addietro. L'Angiolo dà a Margherira un'ammitabile iffrazione del come debba celebrarifi la folennità del Natale da veri.

amanti di Dio.

8. 23. Avendo detto Geià Crifto a Margherita, che si sarebbe sottratto a lei, ella lo 1289, supplica umilicante a non stato: ma ii Signore allegandole l'esempio della sia Ma-cc-dre fantisma, che per tatti anni timasi nel mondo segaza vederio personalmente, supplicatione della supplicatione

§. 24. Gesh Crifto dice a Margherita, ch'ei prova concinazione delle pene di lei, 1139, perché quefic ha congiungono a lui, e il so recéere in grazia; aggingencito, che co ancor egli nella fua umanità fui in grandi tribolazioni. L'eforta ad appigitatif alla fagg del mondo, che tanto aven ediclierati: e le ordina di dire al fuo Confediore, che con autorità, e artios di cuore praichi li Vangelo, e corregga i vizi, che abbondan net mondo; e inoltre addita i lei fo lato di grazia, in cui l'aven nofta.

: 15

1 5

日 大田 中 中 小田

2 12

)(1 )(1

13

ii Signore, S. 25, Deliderando Margherita, che in lei più che negli altri comparifiero i fegni del ri 89, divino amore, quantunque tutti biranalife, fanti, ii Signore la riprende come mance. Il grande i forpettuto inciclandole di antecorre a le con umilità tutti gli altri.

§. 26. Asendo Margheira fiello erecato quanco il Signore l'anadire il Signore la con. 126, olca dicendole, ch'ella è la figlia d'Dio, l'eletta d'Dio, a l'ethianata di Dio, ec. che egli cultodifec con lipecial dilignaza. Le ordina di dire ad un certo. Mazzio, che fi guardi dil mormorare degli anieti di Dio, e chivil e lo cocafioni di momorare degli anieti di Dio, e chivil e occasioni di momorare non monorazioni e inoltre fi difonga a ricevere le tribolazioni, nelle quali darà a ini coniosi doni.

§. 27. Sentendoß Margheita ripiena di fervore, e foavità inespicabile, per li molti rapo, premj a lei promesfit, e mostrati; il Signore le dice, che tal grazia non folamente ecle fi concede per let, ma anche per attri, che per ora non ne lon degni. Le addita i caratteri della retta onazione, che fono un cuore purgato da ogni macchia di difetti, un cuore unite, e un cuor leparato da ogni difecto terteno.

§. 28. Il S gnore promette a Margherita nuove, e maggiori engaisioni di lui, ed an 1190-cor delle lottigliczze del numico infernale. La interroga fopra l'amore, che ha ver-cc fo di lui, e le ne moltra pienamente appagato. Le commette di dire al fuo Confeliore, che metta oppa flutio nell'adempiere i propri doveri, onde fi merita il helpome di figlio di Diare e la miegna, che nelle fue orazioni non dimandi al Signo.

re, che venga a lei; ma benò che a lei conceda di andare a lui. 5-20, Sol'evata Markertza in cifati di mente, vede i rumanità di Crifto, e la Vergi. ne Mad e con [plendudifimo ammatto, e ad effi affiltene un bellifimo Angiolo, ec. che ie fu ruveato eller l'Arcangiolo S. Michele. Intendre dal Signore, che que

tunque deboliffims di forze, non morrà così presto; dovendo esser la di lei vita di canti anni, quanti ne ha ordinati la divina Saplenza, e volontà. Dubitando ella di spesso comunicars, le concede il Signore, che possa comunicarsi ogni giorno.

### CAPO VII.

## Della fua purità di coscienza, a della frequente Consessione, e Comunione.

W. 1. Margherita ne'primi tempi di fua conversione, oltre il consessarii fagramental. 1376 mente ogni giorno, scopriva alle compagne i repentini pensieri da quali era infultata. Avanti la festa di Natale poi fa una volta per otto giorni continui la reite-rata consession generale, e si dispone con gran servore a ricevere nel giorno di S. Giovanni la comunione del corpo del Signore; dopo la quale cade in estatico de-liquio; e le sono comunicate dal Signore singolarissime grazie.

5. 2. Sentendofi Margherita tirata dalla brama di spello comunicarsi, e in un ritiratane sana. dal riflello di fua viltà; il Signore le dice, che non tema, ne fi ammiri di quell'in. et. terno contrafto; mentre ogni anima bramofa di accoftarti a si gran Sagramento do.

vrebb'effer cost pura, che fosse simile alla mondezza del Soie.

S. 3. Il Signore rivela a Margherita di averla atricchita di vittà non per lei folamente, 1215. ma perche col fuo efempio ritornaffero i peccatori al feno della divina mifericor. ecdia; e le predice la gran divozione, che avrebbero avuta i popoli verso di lei.

6. 4. Ingiugne il Signore a Margherita di confessarsi ogni giorno dal P. Fr. Giunta; 1271. al quale per l'affiftenza a lei preftata dice aver preparate grazie speciali. Aftenen ec. dofi ella per umiltà dalla comunione frequente, le comanda il Signore di riceverlo spello; escendo il di lei cuore già porgato da viaj; e l'esorta » manifestare a Frati Minori la sua vita, per evitare gl'inganni delle tentazioni.

6. 5. Avendo Margherica interrogato il Signore, fe l'anima fua era purgata da' vizi. 1177. le risponde, che niente in lei rimaneva di grave, onde potessero offendersi gli oc. c. chi della sua Maestà. Prova nella comunione dolcezza ineffabile; ma temendo in-sieme di aver ricevuto il corpo di Cristo con qualche difetto, il Signore l'afficura con dirle, che le bafta come a S. Paolo la grazia lua, e le predice, che dovea tra i timori condurre, e finir la vita.

6. Temendo il Confessore di Margherita di qualche inganno circa il modo da lei te- 1277. nuto nell'invocare il Signore, ne l'avverte. Ella spiega la sas intenzione, e il Si- ec-

gnore la conforta dicendole, che il modo da lei tenuto a lui piace.

5.7. Margherita chiede al Signore di poter in tutto e col corpo, e coll'anima fer-vire, e piacere a lui, pronta a foffrier tutte le pene aoche infernali, piuttofio che offenderio. Il Signore la eforta a ricaverio più spello del folito: e le dice, che fe dopo le confolazioni, e qualche ripofo, è talvolta più afflitta, e tentata; ciò le permette per far prova della fua fede. Le ordina di ritornare alla cella affegnatale da

Fr. Giovanni, fenza far conto degli umani rispetti, e delle mormorazioni.

8. Bramando Margherita di non gustare nel giorno di venerdi, che triltezza in me- ra st. moria della passione, e morte del Signore, non voleva in quel giorno comunicarsi: ece il Signore le dice, che anzi in quel giorno dee correre a lui più velocemente; essendo il venerdi quel giorno, in cui egli più fi congiunse per amore al genere

S. p. E' affalita Margherita in cella dal tentatore infernale con invitarla a cantar feco rastcanzone ofceniffime; al che non potendo indurla la ricuopre di nefandi improperj; eced ella coll'orazione, e col pianto da fe respinge, e discaccia generosamente il nemico.

6. 10. Il Signore fi lamenta grandemente con Margherita della irriverenza di molti fa- 1188. cerdoti, che indegnamente lo trattano nel fagrificarlo. Del che Margherita fravea- ectata rapporto a se nel riceverlo sagramentato, il Signore la conforta con dirie, che

l'avea già purgata da' fuol difetti.

1. Stupefatta Margherita, come il Signore nella cena fi umiliaffe a lavare i piedi 1186. a Giuda, ed ora ranto fi umili nel douare se stesso; le risponde il Signore, che tra ec. quei, che lo ricevono nel Sagramento molti fono fimili a Giuda; ma che in quanto a lei, che si era spogliata per amor suo di tutto, l'avrebbe rivestita di doni di gra-gia: le promette cole grandissime, che ella per umittà svelar non volle neppur al duo confeffore.

CAP. VII.

\$ 12. Margherita ricolma di dolcezza, e di fervore nella comunione, invita fe ficila 1289. a comunicarfi anche nel di feguente; e il Signore accettando i di lei voti, le dice accettando i effer contento, che si comunichi ogni giorno, e che maggior dono le avea fatto morendo per lei in croce, che non le fa nel darsi a lei nel Sagramento: al che Margherita mostrandosi gratissima, merita, che il Signore l'appelli co nomi più dolci, e di divina affabilità, e degnazione ripieni.

5. 13. Sembra a Margherita dopo la comunione di provar le dolcezze stesse del Para- 1280. dilo; e interrogata da Cristo, se sentivasi sazia, rispose, che credeva di non poter effer fazia anche godendo di lui nel Cielo, mercè l'accrefcimento fempre nuovo del defiderio. Quindi Crifto nuovamente la ftimola a riceverlo ogni giorno, giacche trovava in lei luogo di odore, e di quiete. Dilpiacendo poi a lei, che i doni dispen-satile si palesassero agli astanti; il Signore le dice, che così vuole, avendola fatta

.

10

p

3

1. 2

3.0

京 対 出 古 古 古

1: 13 1: 13 1: 13

1

40

14.6 chit.

10

fpecchio de peccatori. S. 14. Godendo Margherica dopo la comunione di una fomma allegrezza: le dice Cri- 1184. sto dopo averla benedetta, che sottraendosi a lei la puniva insieme, e purgava delle sue office; e che dovendosi a lei comunicare maggiori segreti, dovca prima di-sporvisi con affizioni non piccole. Le esfora di stare a consigli del suo confessore, al quale la raccomanda, come prima l'avea raccomandata a fr. Giovanni desono.

5. 15. Il Signore rivela a Margherita, che pochi fono nel mondo, ne quali egli viva 1184. per grazia, e molti quelli, che ricevendolo indegnamente, di nuovo lo crocifiggono. Le ingiugne di avvifare il fuo confessore, che non dispensi il divino suo corpo, che a persone religiose, o che essendo secolari non disprezzino le vanità, o almeno fisno disposte a lasciarle, e ad offervare i divini precessi. Le dice, che fi prepari alle tribolazioni, ed agli avvillmenti, che di lei faran fatti, i quali le faran no in luogo di martirio. Inoltre, che dica a Fr. Giunta, che ufi compostezza nella

Meffa, si conforti nelle avversità, e procuri di vincer se stesso. 5. 16. Il Salvatore bambino dice a Margherica, clic chicda ciò che vuole; ed ella 1289. chiede unicamente di non mai offenderlo. La qual risposta tanto piacque al Signo-

re, che ne la ricompensò co'più dolci, e confolanti elogi.

6. 17. Margherita replica con gran contrizione, e fervore la fua confession generale 1280 per otto giorni; dopo la quale, ricevuta la comunione è rapita in estafi, e ricolmata d'ineffabile giocondità, e inoltre afficurata dal Signore, che la di lei follecitudioe in purgarfi dalle colpe, la fa degna di nuove grazie. Vede in ifpirito Gesti bambino bellitimo nelle mani lordiffime di un faccidote celebrante: e chiedendo per esso milericordia, il Signore le risponde, che si disponga quel sacerdote con dolorofa penicenza ad ottener milericordia, che corl l'otterra: loggiugnendole di dire al fuo confessore, che molti sono i sacerdoti, che con mani si lorde lo trattano.

S. 18. Afferendo Margherita al Signore, che fatta un di la comunione trovavafi ve- 1289. ramente contenta, e confolata; il Signore le replicò, che dunque vi si accostasse più spesso, mentre egli trovava in lei il luogo della quicte, e del dolce amore. E le soggiunte, che per ben disporti alla comunione, fludialle di tener l'anima pura,

e dolce; e che avvertiffe il fuo direttore a far l'iffesso.

\$. 19. Avendo Mergherita interrogato il Signore, come avrebbe potuto spello ricever. 1200. lo allorche si farcobe trovata immersa in un mar di pene; le comanda il Signore, che allora lo riceva anche più spesso del solito, considando nella sua misericordia. Interrogata dell' Angiolo, se volea domandar qualche cola, lo prega ad impetrarie dal

Signore di non mai offenderlo .

\$. 20. Margherita confortata dal Confessore ne'suoi timori, riceve il Corpo di Criflo: il quale dopo la comunione l'appella col nome di fua madre, perche fatta da lui specchio, e modre de peccatori, la dice fatta bellissima nel cielo, e santa in terra; ornata di vircu; ed arricchita di lui tesoro infinito: la nomina giglio del campo, perchè farà di tanto odore, che lo fentiranno quelli che or non fentono lui; e perchè egli porterà, e farà spargere l'odor di lei per ogni dove. Finalmente la esor-ta a pregare pel suo Consessore, cui è molto tenuta.

\$. 21. Dicendo Margherita a Cristo, che grandi cran le cose a lei mostrate, e pro- 1290. melle, ma che non le ne dava la ficurezza; Cristo le risponde, che la bramata si-curezza ne ella, ne i suoi directori l'avrebbero avuta giammai facche ella vivea. Chiedendo poi almeno la ficurezza di non offenderlo; il Signore l'assicura che sinche vivera non l'offendera mortalmente: e ficcome temeva di offenderlo nelle fue afflizioni, e tentazioni, le risponde, che ella fi purgava nelle pene de' fuoi timori.

\$1.22. Il Signore intima a Margherita, che per ottenere la porità, che bramava fi 1290. confessasse minutamente de suoi disetti, ne quali alla giornata cadeva, e de quali potea ricordarfi: e la riprende perche non ubbidiva al fuo confesiore circa il frequentare la comunione; dicendole, che il suo timore la questa parte non era fondato

5. 23. Sentendofi Margherita in ispirito chiamare col nome di Rella, in cui volea di. 1200. fcendere il Sol di giuftizia a cofficuir la fua fede; protefta per umiltà di non voler manifestare tal cosa a Frati, e neppure al suo Confestore. Sopra di che il Signore la riprende, come mancante di carità verso i di lui figliuoli: E le erdina di dire a Fra. ti Minori, ehe net predicare non facciano fermoni aerei, ma bensi prefi dal Vangelo, e dall'Epiftole di S. Paolo; e che fonta tutto portino nel cuore, e predichina

la fua morte, per companger cost, ed allettare alla penitenza i peccatori-6. 24. Avendo Margherita per ordine del Signore fatta avanti di lui la confessione di rass. tutte le sue offese dall'ora del Battesimo sino a quel momento, Cristo le concede di tutte la plenaria affoluzione; e supplicato da lel, le conferma la promessa, che ella non mal l'offendetà mortalmente. L'afficura, che nelle fue necessità farà, che non le manchi copia di confessore; e le ordina, che a qualunque confessore le sarà as-

fegnato, apra ella totalmente la vita fua.

S. 25. Margherita per confervare la purità di cofcienza, fchivava fecondo l'ordine ri-1188. cevuto da Cristo i finiltri giudizi contro del profimo. Bramando poi, affin di meglio schivarli, di fuggir dalle creatute, e lagnandosi dolcemente col Signore, perchè i Frati non la confolavano con metterla in folitudine, il Signore le dice, che ella era stata data al mondo quale stella per illuminare i ciechi, e qual nuovo stendardo, fotto cui torose doveano a lui penitenti: e l'afficura, che fino al fine di fua vita crefcerà nel divino amore.

 26. La mattina immediatamente feguente all'ingreffo di Margherita nella Celle del 1286, monte, ricevendo la comunione dal Patoco di S. Giorgio, le fu data da queflo per. labaglio un oftia non confecrata. Non fentendo ella dopo la Comunione le folite dolcezze, e perciò piangendo, e temendo di sua indisposizione, il Signore le rivelò lo sbaglio accaduto; ed il Paroco con roffore lo contello, affegnandone la cagione. Avendo pol Margherita per questo sbagno conceputo grande spavento, e avendo perciò ribrezzo a comunicarfi, il Signore pella feguente Comunione la rafficuta, pro-

testandole di averlo essa in realtà ricevuto.

5. 27. Avendo Margherita interrogato il Signore, se la sua vita a lui piaceva; le ri- 1188. sponde, ch'ella l'offende venialmente, perche nelle cose udite, e vedute sofftiva per timore delle diftrazioni; ma che nel refto gli piaceva in tutto. Protefta ella al Signore il fuo diffacco dalle cofe terrene; ed ei ve la conferma, efortandola, che lasciato ogni altro pensiero, mediti unicamente i misteri, e le virtà della sua nascita, vira, passione e morte.

\$. 28. Dubitando Margherita di ricever la comunione dal Parroco di S. Giorgio, per- 118. chè da lui amministrata con minor riverenza, il Signore la conforta dicendole, che accerra la riverenza del di lei cuore; e che febben non gli piace la minor riverenza di quel Sacerdote, gli piace tuttavia l'orazione ordinata per quel gran Sagramento; foggiugnendo, ch'ei si concede più volentieri, e conferisce maggiori gra-

zie amministrato da facerdoti buoni, che da malvagi.

6. 29. Margherita riceve dal Signore dolci riprentioni, nelle quali prova ella foavità 1188. ineffabile. Tralle altre cofe le dice di rimarcabile il Signore, che è più ficura la via del- co le tentazioni, che non è il converiare co'fecolari, e le adduce la ragione. Ella racmanda due fuoi Padri spirituali; e il Signore le ingiugne di dire a loro, che fian mondi di cuore, e lo vedranno faccia a faccia nella Gloria.

5. 30. Il Signore eomanda a Margherita di cuftodir fe ftella con tutta la purità, co. tiss me coffituira da lui fun tabernacolo, e fuo istromento: la benedice, e le promette di effer seco colla fua grazia fino alla morte; e le ingiagne di dir al fuo Confeffore le alte cofe a lei rivelate, in quel modo che sapra riserirle; promettendole ch'egli stesso lo istruirà, perchè le eapisca.

§. 31. Trovandofi Mergherita in gran tribolazione, e perciò dubitando di ricevere il 1196 Corpo di Crifto; dopo averlo ciò non oftante ricevuto, spinta dal gran fervore, Crifto le dice, che non temesse di riceverso spesso, perchè colla sua grazia sarebbe stato con lei. Dopo di che le soggiugne, che l'offendea venialmente nel troppo

lagnarii, e pianger se sessa nelle tribolazioni, ma che contuttociò, premessa la solita consessione, lo ricevesse spesso.

1179

à.

o iz

di.

34

おかまではか

1/2

442

b:cd

世中

(13)

京都市 計画はおは

からは

EIN EIN

THE COUNTY OF THE PROPERTY OF

\$. 32. Crifto rivela a Margherita, che in molti, che lo ricevono egli muore, perche 1196non pone in effi la lua grazia. Quindi Margherita interroga il Signore, com'egli conceda i fuoi doni a chi non vive in continua purità; ed ei le riiponde, che neppur Maddalena ville in purità tale, che fenza reflare un momento penfalle continuamente a lui, benche vivelle continuamente in delictrio di piacereti.

§. 93. Temendo Margherita di prefunzione di le, perché in ferupr di filirio avea he nedetto il tivo cappellano Badia; il Signore le dice, che coi le avea egli flefilo iniziato, e con ciò avea conceduto a lui grazia foociale. Lo fa per cella avvifare, che non fla tanto facile a promettere; e che pe 'uoi palfati trafcorfi chieda mifericordia. Le dice, che detto facerdore farà in gran difficienza di lei, fleche neppur crederà le colo; che di lei freivrerà ni affenza del fuo confesfore; concuttorio che noa derà le cofe, che di lei freivrerà ni affenza del fuo confesfore; concuttorio che noa

dia. Le dice, the detto facerdore fart in gran diffidenza di lei, ficche neppur crederà le cofe, che di el ferivet in affenza del fuo confessore; consucució che non diffidi perché fart con lui. Finalmente le ingiugne di rinchiaderfi in cella; fischè non possa effer veduta che da fuol coafessor; e da chi l'affiste nelle fue infermità. §, 34. Si Jamenta Cristo, con Margheritta, dicendo, che non trora corrispondenza alla rappr.

fua misericordia, cui su sempre pieghevole; e che la moltitudine de peccati impedisce l'aununziamento della divina parola.

§. 35. Margherita fente dopo la comunione una ineffabile giocondità, e Crifto che a lei 1891. parla, dicendo, effer effo il Creatore, il lume, la fortezza, la gloria dell'amora iua. Ella fi umilia, e chiede al Signore, che fi degni dl' renderla candida per puri. tà, e rubiconda per amora.

§ 36. Anmirandoff Margherita dopo la comunone, come un Signore di grandezza 1291immenla, ed li purità ammirable fi abbdialle alla fua miferia; il Signore la riprende come incredula, dopo che le avea data la caparra più bella, che dar fi podia una penitente, e la perfezione, onde piacere a lui in tutto e le dice, che la rimira per grazia in modo, più fipeciale di quel che rimitir l'altre creatre.

§. 37. Il Signore dice a Margherita, che il di lei Angiolo avea ricevuta grande alle- 1291- grezza nella confeffione efactifima de fuoi difecti da lei fatta in quella matcina; eche il lume a lei per grazia conceduto per acquiltàr la notizia della verità, più gli piace, che lo Itudio di motti retterati, affactati a raziocionare.

## CAPO VIII.

Della materna, e dolce sua pietà verso di tutti, e del suo instancabile zelo per l'acquisto della falute dell'Anime.

\$.1. Margherita II priva per amor di Critto, e de finoi poveri di una tonaca flatale ulstimamente alfegnata per fuo sofo, e la trafinette in limofina ad un pover uomo carico di famiglia inficime, e di miferie; rimanendo intanto ella poco meno che nuda in ; tempo di rigidiffino inverno.

8. Pregardo Margherita il Signore, affinche non andaffe avanti con ifpargimento 1278, di molto fangue la guerra già incimata tra i Francefi, e i Forlivefi; il Signore cfaudifice de di el preghiere; onde concordate le parti, quella guerra reffò fedata.

§.3. Alargherita penetrando per fuperno lume i fegretì de 'cuori altrui, redarguifee 133,8 di menzogna una donna, che feco mendacemente parlava, e la induce a confellar eccon erubelcenza la fua fallacia. Scopre inoltre al fuo confellore i peccati occulti di molte perfone, che per ignoranza, o vergogna non gni aveano confelfati i onde potetà cgii con caute interrogazioni indute a confelfatiene, come realmente riufcigli di far più volte con profito fiprituale di quei penitenti.

§. 4. Dubitando Margherita di aver fatto male, per aver variato il modo di pregare 139-pel profilmo infegnatole da fua madre nel fecolo; il Signore la dice, che nazil comodo da fua madre infegnatole era il men buono, e che variandolo avea fatto bene. Le rivela, che l'anima di fuo, padre, per cui avea lifantemente, pregato, era

affeita dal Purgatorio. E le ingiagne di dare alcuni avvertimenti al fuo confellore.

5. Le anime di due, chi erano fitti uccifi, e trovavanti in Purgatorio comparificono a Margherita, e la pregano di fuffrigio. Pregando ella per loro, e per altre a. 1289.

nime, il Signore le commette di dire a Frati Minori, che abbiano memoria delle estaluno purgano; il numero delle quali e indicipile, e poco fono da loro cari situate.

5. 6. Pregando Margherita per un religiolo polto in anguitia d'anteno; il Signore le 1119, ordina di dir per mezzo del fuo confellore al Preltzo di quello, che gli uli mife. estricordia, che cost fi ravvedrà del fuoi falli, e ne farà penitenza. Avendo poi pregato per una compagna per nome Glita, il Signore le rivela, che la porrà nella gloria nell'ordine del Cherobio.

5. 7. Il Signore ciorta Margherita ad eftirpare dalle persone viziose i vizi, ed a se. 1189, minare, e piantare nelle lor menti le virth; promettendole d'infonder la grazia nel ce persole di sua bocca, e di compartirle i lumi, onde possi predicar coste vere,

§. 8. Mentre il Confessore di Margherita dimorava in Siena, il Signore inglunge a 119 p. lei di scrivergii in nome fuo, dettandole egli flesso la lettera, che è piena di eci vina unzione, e in cui lo consorta a faicare allegramente per lui, e per la falute delle anime; istremendola noche del modo, che dete nere.

§º o. Gesì Crifto filmola fortemente Margherita a procurare la conversione delle ani-tipo, me: e le ordina di dire a Frati Minori, che facciano lo stello; e che in ciò fare che chion, e tengano costantemente, e ad ogni costo la verità; e lo stello pur faccia il suo Confessore in Stena, dove la divina Papola verita malamente trattera da Pre-

dicatori di quella città.

§. 10. Il Signore ordina a Margherita di fare ferivere dal fuo Confessore, fecondo 182, ch'ei diffiaramente le fuggerira; i procutat di una dama moltor a lei benasifetta, e ectriputata di gran virtò; affinche essa principale confessore procure del procure

5. 13. Profiegue il Signore a fvelare a Margherita in minuro dettaglio altri difetti napdelli prefata dama sifinche pur di quelti fi confelli. Conchiudendo, che aon inda etc. gii ad efaminer la fias vita, e ad accularia con detellazione a piedi dello Rello confellore, e promettendo d'infonder lume di grazia alla mente di lel. E tuttocio à riguardo di Margherita, che per quella fui divota avea frevenemente pre-

§. 12. Pregando Margherita per la pace de Cortonefi, le ordina il Signore di filmolar cupò fortemente ri fiao Confesfore a procurate tall paci. Procurandole egli, il demonolo ec. lo velfa in varie guife: ma Margherita per lui pregando, il Signore per di lei mezzo gli manda la benedizione, e l'affortora, che fara con lui.

5. 19. Ordina il Signore a Margherita di prediera ia pace a Cortonefi, e di dire al 12% nuo Confefice, che pubblicamente la predicti, volendo egli, che i Cortonefi on confeficio, che indicato, e che dipolti gli odi, facciano pare ad imitazione di lui. Scufando i Margherita per unitità, e per timore, di tatei incombaza, il Signore il edice, che fi concerto così, avendo le gli facte voce del defero, e romba fonore di perdere, per fare acquito celle anime, che redonte con luo fingue non volta predere.

5. 11. Predice il Signore a Margherita, che il fuo Confellore nel tal dererminato giorao conchiufa avrebbe una pace: è le dice inoltre, che lo ha deltinato per conchruderne un'altra, per la quale le avrebbe fignificato, come, e quando dovea ella man-

darlo a chiamar da Siena; come in fatti fegul.

§. 35. Il Sippore fa dire di Margherra al figo Confessor, che il demonio è tiritto roporto di lui, el mingentio a simportire, porche non gli ricite di fix i passona de che non terme, perche orterra ajuto tale, che la concluideria e che per anche non terme, perche orterra ajuto tale, che la concluideria e che per anche non i allontana di Cortona, finche fino a biblia procurata la pase di una tal famiglia; foggiungnendo benal, che lo stello suo concentrato per cei una tal famiglia; i mibblizzoi daggi inerati.

5. 16. Un crrris Pri Filippo avendo del dubbio fopra Pinternogare, o no, i Peniten. 115. ti in confifience, prego Margherita, per mezzo del di el Confessor, di impactare est gli dal Signare la folozione di tal dubbio. Ed il Signare per let gli fi rifiondere, che quanto crede verifimimente, che i penitenti ne abbian bioggoo, gli microggii francamente; effendovene necestità. E folggiugne, she molto a lui piacciono i Frati Minori per quello zelo cariattivo, che efercitavano co ponelto.

5. 17. Margheitte facendo quante infidie tende il demonio a fervi di Dio, procura di 125, premunire contro di quelle il fuo figlio uterino fatto già religiofo: icrivendogli una elettera piena di unzione, e di fand avviil; che veramente può diffi in quello ge-

Besc an capo- d'opera-

§. 18. Gesh Crifto dichiara a Margherita, che alte anime dilette (ue, riferba i fami: 1880-liari fuoi colloqui altrove; e che ln questa vita debbono i suoi amici esse estittet a ecfomiglianza di lui; se non altro, per le molte offete, che a lui si sanov. Dice, che

molto è erefeiuto, e va fempre aumentandoli tra i criftinai il vizio della fimonla: dal che ne averret, che la fise Chiefa fira percolli da gran tribolazioni, e molto perciò faranno afflitti i Frati Minori. Soggiugne, che ha pochi foldati, che combattan per luir: e che avendo a ciò eletto il di lei Confeliore, dee quelli protessi e di condutre a buon termine le coffe, che cogofee di iso piacere. È finalmente le:

da aleuni avvil per regolamento (prituale di altro Religioto.

5, 19, Il Signore dice a Marghetti al averla polta sel deferto di quefto mondo, co- 1189,
me rofa tralle finire, afficiche quefte col fuo efempio il convertano in piante fruttiere, eche meterat in lei riuncia frialatavi delle anime, che languifcono fi poli
perti del mondo. Raccomandando poi ella i Cornosed fuol benefattori; il Nignore l'afficura, che dara loro ampilitima ricomponela per l'afferto, che hanno avuto verso

di lei; e palla a fare fublimi elogi del di lei amore. §. 20. Proposto da Fra Ranaldo a Margherita uno leabrofo problema, che la metteva 1416. la angustie di spirito per una, e per l'altra parte: prudentemente si afficne dal de-

terminard; e laícla isolata la quefilone proposta.

2.1. lateroga Margheria con lagrime il Signore (opra le remissione de suoi pecca. 1276,

11: del Signore ne l'afficura, e nuovamente l'affiote in nome della Santissima

17 rinità: imponendole nel tempo fiello di fernisare la sua cocienza, e confessifa si

unti i desder), con cui già l'office; i quali, sischiarata la sua mente da luce super
10: tatti un ni stante le si rendon pales.

\$ 22. Il Signore loda la prudenza di Margherita nel ricufare di rifpondere alla que. 1216. floine propositale, come lopra, da Fra Ranaldo, Ohindi fissilà a fare eccellenti elogi all'Ordine de Fratt Minori; maffimamente pel zelo, che hanno della falore dell' assime; e pel fervente ioro amor verío Dio; e da per mezzo di Margherita a' Superiori di detto Ordine faliatari savis, per confervare la purità.

5, 23. Effendo comparfe a Margherita per divina difpenfazione le anime di tre defou- 1289, ti, e preganta de fuoi fuffragi; fupplica ella ferventmente il Signore per la loro espiliberazione dal purgatorio, o perche almeno fianno fa qualche grado dinniunite le le-

5, 24. Pregando Margherita per due fuoi Padri fpirituall, uno ancor vivo, e l'altro 1289, 24. Pregando Margherita per due fuoi fervo defonto è nelle gioria; e le ordina di dare alcuni avvilà al luo fervo ancer vivone; e fpecialmente, obne nel predica re abbia in mira mafimamente l'editipazione de vizi, ed abbia fempre nella fua booca; e ne feio difforti la verità.

§, a). Gesà Critto afficura Margherita, che tutte le cofe, che ella in nome, e per 1338. la gloria di lui prometterà, faranno adempiute; e che ella rifanerà le anime de fuoi ec. divoti. Onde prometta equalmente a' perfetti, e agl'imperfetti, purché vogliano fervire alla fua Macilà, amarlo, e lodarlo; e in eie faranno perfeveranti; ii che per altro non in tucti fuccedent.

§. 26. Il Signore per cectar Margherita a maggiormente amarlo, le fa una dolcerit atrapendine d'elitrif lei rallenzam en le prilino fevrore de funo delecti, Per la qual it. Respectione entrata ella in tumore di aver in fe qualche cofia, che offredelle gli occidi della distina Maella i il Signore la coniola, diendolca, che no ha is is el aclas peccato mortale; ma che le cofe mondane a lei riportate dalle perione, che a loi ricorrevano, imperiano li interna fia quiete, e dittraevani a fau mente dalli condicato in terra di la contra della considera del

#### CAPO IX.

## Delle Rivelazioni sopra lo Stato suo, e degli altri, tanto vivi, quanto desonti:

T. Pregando Margherira per un fanciullo coltinuito in articolo di morte; il Signo. 1850.
 T. Pregando Margherira per un fanciullo coltinuito in articolo di morte; il Signo. 1850.
 C. Orando Margherira per impetra: ad un baon religiolo il dono di commicarii. 1860.
 G. Di Baltanero el Eli, del procuri di tenera più in freno ia segui gianzo o, il Salvasero gil it diuce per lei, che procuri di tenera più in freno ia compilia di controlo di commendo di commendo

CAP. IX.

fua lingua anche nel parlare per zelo, e poi si comunichi anche ogni giorno, se

\$. 3. Reccomandando Margherita al Signore una fua allieva, il Signore l'accetta; av- 1288. vertendala per altro che fi purghi meglio con una confession più perfetta, e le prefcrive varie pratiche virtuole, che dee efercitare per giugnere alla perfezione. Impone inoltre a Margherita di dire ad un pio Religioso, che Marta fantissima gli ha preparata nel Cielo una fede gloriofa.

\$- 4. Il-Signore rivela a Margherita lo stato attuale di molte persone; il quale per 1188. examinevoli, e ginfti rifleffi non volle ella palefare neppure al fuo confellore,

\$. 5. Il Signore fa dare per mezzo di Margherita de falutari avvertimenti ad un gio- 1285. vanesto, che era per paffare al fervizio di Dio in religione: Il qual giovanesto fom- ec,

bra, che fosse verssimilmente il figlio uterino di essa Margherita. \$. 6. Il Signore per merzo di Margherita sa dire a Fra Benigno, il quale dublitava 2288. di celebrare frequentemente, che celebri pure; ma che prima di celebrare, con ec. fessando i suoi difetti, metta in quiete il suo spirito. Commenda la di lui carità verso i poveri. e gli fa dare altri avvisi circa i penitenti, che si confassano, obbli. gatl alla restituzione.

5. 7. Effendofi I Frati Minori della custodia d'Arezzo molto attristati per la morte di 4198. Fra Ranaldo Joro custode, il Signore dice a Margherita orante per lui, che aven. dolo egli chiamato al regno non debbono i Fratl attriftarfi perche l'abbia tolto dal mondo. Margherita prega Il Signore a rivelarle il giorno della sun morte, ma ile vien aegata la grazia. Si lagna, che il Signore abbia permello, che i Frati dibici-no di lei, e perciò, fi altengano dal vistaria; ed ei le dice, che stata, che i frata fiano in cie più folleciti, e la trattino più dolcemente.

S. S. Prega Margherita per un nomo eccessivamente disordinato; ed il Signore, per na 88. amor di lei, da effa gli fa dire, che fi confessi, e deponga l'orgoglio; altrimenti ec.

cadera in dimenticanza di fua falute: il che valle a convertirlo in altro nomo da quel che era.

- 5. 9. Scuopre Margherita al fuo confellore, che un giovane da lui confell stell avea 1182. taciuto per vergogna alcuni pecceti, e fi era comunicato indegnamente; della qual cecola prudentemente dal confessore avvisato il giovane, confessa ciò esser vera; e fasta una confessione più sincera, si distriga pe meriti di Margherita da facci del demonio.
- 5. 10. Margherita per divina rivelazione scuopre ad una donna due peccati mortali, 1188. di cui non fi era confessata, ne volca confessata; e colle fue orazioni la induce a ec. confellariene.
- 6. 11. Pregando Margherita per un Frate, che bramava di effere feravato dall'uffizio 1288. di fuperiore; il Signore le risponde, che gli piace perciò quel Frate; ma che il ram ec. menti, che il religioso dee ubbidire a'suoi Prelati; a guisa di ello Crulto, che per I'ubbidienza volle morire.
- \$ 12. Ad un altro Frate, per cui Margherita pregava, fe per mezzo di lei dare il Si- 1188. gnore diversi avvisi; massimamente circa la celebrazione della Messa, e la predi-
- \$. 13. Pregando Margherita per Fra Giovanni da Castiglione già sinquistore contra 128e. l'eretica pravità, le manifelta minutamente il di lui ftato; e per lei gli fa dare gli opportuni avvid, perche fi renda sempre più grato a fua divina Maesta. Parimente orando ella pel suo confessore, il Signore chiamando lui col dolce nome di figlio, per lei lo istruisce del modo, che tener dee nel predicare, specialmegee nella cictà, in cui allora trovavali, bilognofa più d'ogni altra d'effere scolla, e ciprefa.
- \$.14 Margherita prega per le persone mondane, delle quell il Signore erafi lagnato con 1220. iei; ed in risposta a tal preghiera, il Signore dice, che filmoli i suoi divoti al pianto, alla penitenza, e all'orazione; afficurandola, che tuttociò, che in di lui nome dimanderà per quelli, che han fede in lei, farà lor conceduto: e le dà alcuni avvilli pel facerdore Badia fuo cappellano.
- \$. 15. Pregando Margherita per l'anima di un pattore defonto, le rifponde il Signo- rase. re, the per amor di lei, prefto lo libererà dalle pene. Le dice poi, the per alcune altre anime ancor non preghi, perchè vuole la fua giustizia, che ancor vi fian
- 5. 16. Il Signore afferifee a Mergherita, che contra ciò, che spacciato avea un reli. 1189. giolo impostore, avrebbe ella finita la fua vita in Cortona. E le dice, che il paro. ec.

to di S. Marco per l'affiftenza a lei prestata avea ricevuto il premio, con non averpermesso la divina bonta, ch'ei cadesse nell'obbrobrio, di qui era degno...

\$. 17. A un dotto vessato da tentazioni, e caduto in pusillanimirà, il quale a Mar- 1289, gierita ricorre, il Signore sa sapere per mezzo di lei, la cagione di sec miferie, ec. affinche si ravveda, e si renda cauto.

affinche si ravveda, e si renda cauto. S. 18 Il Signore per mezzo di Margherira sa avvisare il sacerdote Ser Badia, che ri- rape.

first allo fixeo, esi l'avea chimito la divina mifericordia; si confonda, e si dolga della vita passa, aliati si suo corone nel mediare la passione; e mediti con atenzione i divini tegreti, che scriverà, registrando le gesta di Marghorisa. S. 19. 18 (spore rivela a Margheria una gran tribolazione, che fartà, nella Chiesta susa, 19. 18 (spore rivela a Margheria una gran tribolazione, che fartà, nella Chiesta su-

§. 19. Il Signore rivela a Margherita una gran tribolazione, che farà nella Chiefa fu-ra88, feitata dal fecondo demonio dopo Lucífero: nella qual tribolazione faran comprefe, anche in modo speciale le persone religiose, e nominatamente: li Frati Minori. Rt-

velazione, che include circoltanze rimarcabili.

5. 20. Seguita la stessa rivelazione, esprimente altre circostanze di tribolazioni non 1288, meno rimarcabili delle prime.

§. 21. Il Signore ordina di dire Margherita al fuo confessore ciò, che le avea rive. 1288, lato rapporto alle virtà, che aven den un vero Erate Minore; il che non avea ella ecper uralità voluto riferire.

§. 22. Pregando Marghetita pe Frati Minori; il Signore li fa per lei avvifare, che 1288. entino in lui per amore, che egli entertà in effi-per grazia; preferivendo il mo- ec. do, che tener debbono per ciò efeguire, e così renderii forti nella tribolazione;

in tutto conformi a lui

§. 29. Rivela il Signore a Margherita, che quello finitio maligno, di cui fopra le 1188. avra partato, e già ultico dall'inferno con groffo efercito di chemoji; e che calle fina fingolare ficaltrezza fi, e fata fempre più di gran mali rra gli uominii, fuperando in ciù bi oftello antierito. Pa avvertire i Farti Minori, che finap oreparati contro di effo, perché contro di loro metterà in ordine molte affizioni; e che procurino colle loro prediche, e confeffinai di purgara le anjime d'a gregatori.

§. 24. Il Signore dà a Margherita delle iffruzioni per un buon religiofo per nome ra88. Corrado, che a lel erafi raccomandato, specialmente circa il modo da tenersi da eta lui nel celebrar la Mcsia, Orando poi detto religioso per Margherita, la vede la

ispirito tutta ardente del divino amore.

§. 25. Mofta il Signore a Margherita molti combattenti contra l'Ordine de Frati 1182; Minori; predicendole, che fi riterbavo detti Frati per poi collocarli io altilimim flato; e che i loro, perfectuori, medianti le ammonizioni, gli-efempje, e i documenti degli flefil Frati, alla fine fi larebbero convertici.

§. 26. Il Signore condiceaucado alle brame di Maigherita, ha-con effin-lungo, e 1189; eoniolante celloquio. Le ingiugne di avuifare i Frati Minori, che fi, approfilma il tempo di loro tribolazione, nella: quale per aitro farà con effi, e li fofterai. Come pure le ordina di dare in luo nome alcuni avuifa a Fra Giunta, con promettero al medefino per le fue fante oppere appiiffino guiderdone nel ciclo.

3. 27. Non effendost una notte il figlio di Margherita, perche oppresso dal sonno, al- 128c.

zato al Mattutino, e percollo dal Guardiano con una piecola bacchetta per live cegliarlo, avendo mello uno firido, e laceratali per dolore del fallo i la faccia: Marghett. i ifrutiane per divina rivettazione, lo fa. dal Superiore mandare a fe, e fausgli
con lacerine una materna correzione, lo rimanda al convento.

8, 28, Orando Margherias per un bigou Religiofo, che ardentemente bramava di foci. 1385,
28, Orando Margherias per un bigou Religiofo, che ardentemente tramava di foci.

o comunicati; ma per la fua umità non ardiva di farlo, fe prima da Margherita ecnon follene allicurato; il Signore commenda la condotta di lui; e dandogli per mezzo di Maygherita alcuni avvili, gli predice, che verrà tempo ; in cui potrà comuni-

carfi ogni giorno.

§. 29. il Signore impone a Murgherita di dare alcuni avvifi al fuo Confeffore, per cui tago, pregava. L'afficura di effer el totalmente, fantificata. Le tivela la liberazione di due anime dal Purgatorio; e per lei fa dire ad alcuni altri, che ban la caparra del...

la gloria superna, purché non la perdano per toro colpa.

§. 30. Pregaido M-richerita per Gija fun compagna già defonta; l'Angido le rive. 1991. la, che itara in Purgatorio per ua mele, foffrendovi per altro leggieri pene : e foggigiogne, che meriterebbe di loftrine il di lei confessore Pra Giunta, per non averla ripresa della indistretezza, con cui gratava il fuo corpo. CAP. IX.

\$. 31. Crifto rivela a Margherita, che la quel giorno della Purificazione di Maria, tage. avea liberata l'anima di Gilia dal Purgatorio, e collocatala, fecondo la fua promeffa. nell'Ordine de Cherubini. Accerta Margherita, effer deffo che parla nell'anima fua . Le dice, che fi congratuli con Fra Giuata della fua divota Gitia . E finalmente le dice, che l'Anticrifto non è ancor nato.

\$.32. Avendo Margherita pregato per tre defonti, Crifto le rifponde, che non eran 1195. dannati, come da molti fi guidicava; ma eran per altro in Purgatorio in attociffime, pene, da dover rimanervi fino al di del giudica, fe per le preci di lel la durazio. ne non fosse stata ridotta a foli venticinque anni. D'ce, che i loro credi dovrebbero in lor suffragio, e per risarcire i lor salsi acquisti contribuire a una nuova sabbrica nel-la Chiesa di S. Francesco: sopra la qual fabbrica sa dare per Margherita alcuni avvisi a' Frati. Dice per fine, che il mondo pe' gran peccati, che commetteva, era tass. per effere afflitto in breve da gran tribolazione; come in fatti avveroffi.

5. 33. Profeguendo il Signore a perlare del Purgatorio, spiega a Margherita la diffin. 1295.
210ne, e diversità delle pene, che laggià si soffrono; e per qual forta di peccatori spe- ec.

cialmente fiano destinate le più atroci.

\$. 34. Il Signore riveta a Margherita la liberazione dal Purgatorio dell'anima del cor. 1291. forte di donna Marinaria: e promette di ufar mifericordia al Conte di lei figlio, fe farà la confession generale, Fa dare per Margherita alcuni avvisi falutari a quella pia Signora, che ella fino alla morte fedelmente offervò. Fa inoltre delle dolci efortazioni a Margherita medefima. E dichiara punibile, ed infusifitente una fcomunica pronunziata in quel tempo contra l'indulgenza di S. Maria degli Angioli.

S. 35. Un Angiolo in forma di Serafino comparifee fopra la cella di Mirgherita, ed raos.

infieme con ella la benedice, Margherita invita le compagne a lodare il Signore; es e resta tralle lor braccia per lungo tempo, come difanimata, e per amore assorta in Dio. In quell'estasi di mente il Signore le dichiara quali esser debbano i suoi veri

fervi; e fortemente fi lagna feco de peccatori.

5. 36. Rivela il Salvatore a Margherita la morte di Fra Ubaldo da Colle, e l'ingref- 2298. fo di lui ne gaudi del Paradifo, Un defonto dimanda a Margherita i di lei full ragi. spiegandole la cagione delle pene, che soffre in Purgatorio. Il Signore promette a Margherita confolazioni, e tribolazioni infieme; efortandola a tolerare pazientemen. te i fuoi mormoratori; e proponendole se stesso per esempio di pazienza.

S. 37. Margherita ottiene colle fue orazioni ad un glovane moribondo, e indurato di 4288. cuore la grazia di confessarsi, e di chiedere umilmente il fantissimo Viatico.

5. 38. Gesà Crifto ha con Margherita un proliffo, e dolce colloquio, in cui l'eforta 1288. tralle altre cofe a rendere omaggi di lode a S. Giuseppe, e alla sua Madre puristi. ec.

ma: e la riempie di lumi infleme, e di celefti confolazioni.

S. 39. Il Signore predice a Margherita, che le fatiche di lei, benche grandi, non fa- 1248. ran conosciute se non dopo la sua morte; ma che allora faran gran frutto, ed ella riportoragne gloria indicibile: e le dà alcuni avviñ pel fuo confestore, parte in riguardo a lei, e parte in riguardo agli obbligati a reflituzione.

5. 40. Crifto fi lagna fortemente con Margherita de peccatori, e specialmente di al- 1288. cune classi di essi esponendo a lei in minuto, e pratico dettaglio le loro enormità. Fa dare per Margherita falutari avvisi ad un nobile, e dotto Fiorentino, che a

lei avea esposte le proprie inquietudini.

§. 41. Continua Crifto a far vedere a Margherita lo stato infelice dei peccatori, ed 1258. in modo speciale degli avari: e le ingiugne di dar per parte sua un avviso succinto, ma fugofo a Sacerdoti.

5. 42. Il Signore appella Margherita figlia di Gerufalemme, e la rallegra con dirie, 1288. che i Frati del suo Ordine, che sono in cielo, gioiscono del di lei vicino arrivo lasat. Le dice, che farà nella vita eterna specchio a tutti li peccatori: e che nel giorno del giudizio gloiranno delle di lei fatiche, e pene tutti quelli, che stimolati dal fuo efempio avran fatto penitenza,

6. 43. Gest Crifto intima a Margherita di dare de feri avvisi al Vescovo d'Arezzo, 1180. perche fi ravveda de' fuoi gravifimi eccessi; che qui espone in dettaglio.

44. Profiegue il Signore a far dare per mezzo di Margherita degli avvisi al Vesco. 1289. vo di Arezzo, dicendogli, che non differifca a correggere la fua vita, cd a far pa-

ce cogli nomini, e con Dio.

5. 45. Dopo gli avvili intima Gesh Crifto per mezzo di Margherita al Vescovo di A. 1289. rezzo terribili mittaccie, fe presto non fi ravvede, e non procura d'impetrare il per-

dons de' suoi missatti: per impetrare il quale gli fa dire, che non differisca di confermare, per amore di esti Cristo, il Titolo della Chiesa di S. Bissilo di Cortona.

\$ 45. Gesh Crilto invita Margheria a pinnegere le mote offere, clea a lui fi fianno 1450da precessor; e le ingiugan dei dire a Fra Giurna fuo confefiore, che in satte quel le miterie, ch'ei fente ia cenfefione, e legge ne' libri; il mondo universimence f'offende. Le dice inciter di avvifire il Strectore Balla, che non mit fi Ottraggi dai fervisito di lei; e dopo deici, e finitevoli avvifi, si del filo, per mezzo di Martilla, te first fluodifo.

§. 47. Non potendo Margherita trovarfi in Chiefa da afcoltarvi la Meffa, e bramando 1971. sectentilimamente di potervi affiftere, è trasferita l'anima fua in un bell'illimo tempio, dove vede celebranti la Meffa i due grandi Apoltali S. Pietro, e S. Giovanni Evangelilitza dal primo de quali è a lei mottrato nell'elevazione dell'Offia il divin Salvatore in forma gloriofa. Le fono in zal congiuntura riveltati fubblimi arcasal; e coa

ciò dilucidati molti fuoi dubbi.

4.8. Recommendendo Margherita al Signore l'Ordine de Minori; il Signore le rive-tapia, che in quell'Ordine oon erson fatsi mai tanta fianti, quanti ve n'ezno sollora; ma neppur per l'aftra parte tanti deboli, ed imperfecti; la debolezza de' quali per aitro venia folientata dalle virte de perfecti, e de giufit. Le indima di dire a' Firati, che non cellino di predicer con fervore la divina parola al mondo; e che inolite gradirebbe, che predicalero la Crociata pel rificato di Terra fasca. Fredice lobrati del rivera del produce del compo de l'empo de

 49. Condanna il Signore la fentenza di fcomunica pronunziata da un prelato in oc- 1295. cassone dell' Indulgonza di S. Maria degli Angioli, ed indirettamente contro la det-

ta Indulgenza.

o Rivela il Signore a Margherita, che l'anima di Suor Adriana morta poco dopo «295il suo ritorno da S. Maria degli Angioli, fa virtà dell'Indulgenza ivi confeguita, era passata, fenza toccar purgatorio alla gloria del paradio.

5, 5. Pregudo Margharita per un fuo diviono; il Signore lo fa per mezzo fua avvi103, fare, che ono fi era interramence oenfaño de fuoi poecati; e nominando le foccie ecde peccati da eflo non accufati, lo fi efortare a confifiarfene, e ad emendarfi,
premunziandogli, che poco prin gli reflava di vitaz e gli fa dire, ohe procuri di
mettere uno de fuot figitoli nell'Orline de Minori.

5, 28. Recita il Signore a Margherita diverte foccie di ministati, di cui un altro era

1495.

 52. Recita il Signore a Margherita diverfe ipecie di misfatti, di cui un altro era "105reo, quantunque circofpetto per l'onore del amondo; e gli prenunzia fevero gaffigo "C. primuale, a temporale ancora."

### CAPO X

Del timore indicibile circa tutte le fue operazioni, e della brama del fuo fine.

5. A fluefatte Margherita 4 meritard le confolazioni a forza di pone, e non aven. 1193: dono provate nella vigilia di S. Giovanni, teme perciò di accoftarii alla comunione sella felta di isi. Ma il Signore le ordina di accoffavidi, avendole per quel di preparate dolcezze fitzordinarie meritatele dalle pene de fuoi itelli timori.

S. a. Provando Margherita i un tempo fiello fomma dolcezza di Dio, e un eccessi. 1194.

S. a. Provando Margherita in un tempo flello fomma dolcezza di Dio, e un eccessi vo timore, viene percio quasi a maocare traile braccia di sue compagne. Chiede lume al Signore per non essere ingannata dal tentatore infernale. L. allale questi con doppia tentazione, che ella wirilmente ribatte; ed e confolata do Critto, che l'efor.

ta a non dar fede al tentatore bugiardo.

§. 2. Il Signore afficura Margherita, che i fuoi cimori le fono utiliffimi, fpecialmente 1994-per vincere le ecutazioni le ordina di mandra e chiomare Fra Giunta, perche da Siena venga a Corrona a compor le paci: e di dire a Frati Minori, che coraggiofamente predicisino le paci, contra il nemico feminatere di difcordi e.

S. 4. Il fentatore fuggerifice a Margherita di riaunziare alla grazia divina, come troppo difficile a ottenerfi, e confervaria: Ella refille virilmente alle fuggefinia di quello; e lo coftrigne tutto arrabbiato alla fuga. Leggendole il fao confessore concontratore.

Desputhy Googli

26

folaria alcune parole della divina Scrittura, ella per la dolcezza è afforta in Dio, e

persevera in estasi per più ore.

5. 5. Ricoranza dall'effaff a fendi vien forprefa da timore, che nella fiperimentata dollaro, cezza non vi foffe inferito qualche inganno; ma Gest Crifto l'afficura non effere flato in effa inganno alcuno; e l'eforta a confortrafi fiducialmente in lui fuo Spofo. Prega ella il fluo confessore, a leggerle di nuovo qualche cofa del fuo Signore; ma appena cominciata la lettura è nuovamente afforta in Dio, continuando nell'effafi da dopo vespor fino a tutta la notte.

§. 6. La féguente mattina racconta Margherite al fuo confessore la dolce quiete pro. 1294. vata in quella notte, e le fosvissime allocuzioni avutcoi con lei da Cristo; chiamandola in elle sua foresta disetta, sua fossa, possa, con teste nacolo e de fortandola alla in-

defessa sollecitudine del suo amore.

 7. Eforta inoltre il Signore Margherita a vivere in un timore continuo, perchè (1 1194. trova peranche in guerra in mezzo a'nemici; ed a morire totalmente al mondo, le grazie riconoficendo a lei conferire.

8. 8. Racconta parimente Margherita al fuo Confessore i diversi gradi, ne quali si tro- 1194, vava ella in atto di godere della divina soavità; e come aveale protestato il Signo-

re, affai più piacere a lui l'innocente di lei semplicità, che tutta la sapienza del

§.9. Il demonio afiale Margherita con triplicate affaito; ma ella coraggiofamente il 1816 intiatte. Il Salvatore la conforta; predicendole, che nelle tentazioni fpelfo farà frica ta fino all'orlo del precipialo; ma che nen tema, perchè egli non permetterà, che vi cada. Le protetta di non mai negare la fiua mifericordia a peccatori, che vogliono profittame: e le ordina di rammentare a Frati Minori, che predichi roditantemente la vertità; nè defittano dal predicata, a perchè non ne vedano il frutto; o perchè le lor prediche fiano fiprezzate; o perchò fia mormorato di effi, dovendo tal mormorazione effer loro in luogo di marticio.

§. 10. Apparifice il demonio a Margherita in forma di ferpente terribilifilmo, come 1396-già ne l'avea minacciata per avvelenaria. Ella coll'orazione, e ricorfo a Dio l'obbliga alla fuga: ritornando per altro ello più volte ad infettarla di nuovo fotto quell'orrenda figura; e per recarle figurento anche maggiore, le fa vedere le pene dell'inferno: dalla qual veduta concepifee ella fipavento fommo, mi niferem maggior.

motivo di profitto.

§. 11. Temendo Margherita, che fotto il precelto delle rivelazioni, che ricevea da 1259-Dio, fi miciondicii qualche inganno del tentatore, interroga Critto, fe veramene egli folle, che ile parlava. Critto ne l'afficura con ficurezza la più accertata; confortandola a non temere; e piomettenodie, che non mai permetterà, che ceda alle tentazioni, o decada dalla fua grazia: ed in questa occasione le mostra distintamente le offete, che a Dio faceanti da mosti peccatori affenti.

§. 12. Il Signore chiamando Margherita col nome di fua figlia eletta, le protefta di 1289 compatire nel modo a lui pofibile le di lei affizioni. Le dice, che i Cortonefi, attefi i lor precavi, provocan la divina vendetta; ma che per amor di lei avrebbe

con elli ufata mifericordia.

§. 13. Il demonio qual rozzo, e nefando fipiko prefantandofi a Margherita, mettele 1857 in veduta i prà fiporeni, e nefandi vizi; e nel tempo medefino i le l'eftierano davanni le paffate lue colpe; d'onde concepifce ella orror si grande, che per eccello di triflezza cade tramortica. Accorre il benigno Signore a confolarla: e ordinando le di nuovamente confolare a lui i paffati noi faili (i quali difinatamente a lei di mente affoluta.

§. 11. Il Signore predice a Margherita, che i fuoi timori anderanno crefeendo, ed 11831 ella non avrà ciu di rado le confuete confolazioni, e doltezze: come pure che le larebbe durata fino alla morte una penofa infermita, che foffria nella bocca, e fiumpre più le farebbe facta afflittiva. Le ordina di cire a Frati come debbano contenerin nel fara provvedere ne itemporati bilogni; ed al fuo Confediore; come debba

regolarsi nella direzione del suo spirito.

5. 15. Posta Margherita in dolce effasi avanti Maria Santiffuna, le fi presentano rutt' 130-a un tratto i funi pafaii didetti, la qual rapprelentanza prega ella li Segoner, che este le riferbi nel deferto del mondo. Il Segoner le intima, che ristorni dunque al deferto: alla qual intimazione piange ella amaramente; e prega tutti il Beati ad limolora-

rc

CAP. X.

re dal fuo sposo, che non la licenzi al presto. Il Signore a lei rivolto con giocoada faccia, le promette grandillimi, ed inauditi doni.

5. 16. Il Signore appella Margherita fui martire: del che ammirandofi ella, come tage quella, che nulla avea patico, nè operato per lui; le rifponde il Signore, che il cec. martirio il et confitteva nel timore, che ella avea di non offenderlo, e perderlo.

- 5. 17. Il Signore per confoist Mantherita ne fuoi timori, le rivela alcuni fegreti; e 1196. le ordina che quanda di Ido Confeliore la interroga fopra la fatto del fuo fiprito, ella non fia ritrolà a rippodergli recondo la verità: e per maggior conforto le dice, che quantiquate folle vero, e he ella non aven pinto come dovesa fuoi peccati quanco con a pusibno; era per altro ma dia apprendiono il credere di effer piesa di difetti
- quanto al prefente.

  9. 18. Avendo Il Signore rivelati a Margherita i difetti di un certo Sucerdote perchè lo 1296.

  12. Correggelle; ed ella avendolo corretto, cominciò a tenere di avere dificio il Signore per aver utatt troppa imperiolità nel correggerio. Il Signore i fafficara di non avero lo in ciò offeto, dappoichè l'avea fatta fua pugnatrice: ma che benal l'avea dificio per un certo fumo di vanagioria nel raccontace alle compagne la correzione fatta.
- per in certo tumo di vanigoria nei racconcare anie compagne in correspondi e correspondi e conservato de grad della vita principale delle posizione dalla sapsi.

  1. 10-10 rene non officerazione della vita principale delle posizione dalla sapsi della posizione dalla sapsi della posizione della superiori della superior
- §. 20. Margherita chiede con grande iftanza al Signore di potere a lal fervire fenza aspóditetto, e che venga abbreviato il fine de' fuoi gioni. Il Signore le commette di dare-alcual fialtevoli avvila à Fra Corrado, e di procurare, che chiunque al accolta alla fua cella macchiato di grave colos, fubito da lei conocicito fia anche ittruito, come debba fenza londgio convertifi al Signore.
- § st. Chiede il Signore a Margherita, che gli confegni il fuo cuore, e s'inpieghi 1195, nel meditare i militri della fua vita, e converfizione era gli nomini e banedicadola l'afficura, che Maria Vergine con tutti i Beati pregano, che fi abbrevino i di lei giorii, onde goda con effi un ella gloria, alla quale l'attendono.

### CAPO XI.

Dell'ammirabile fua familiarità von Dio, e cogli Angioli; delle promesse a lei fatte: e del felice di lei passaggio da quessa vita.

- §. 1. Erafi refo Gesh Crifto si familiare alla (ua Margherita, che cuttociò, che av-1994, veni le doveed al profipero, o di penofo, a lei preveniuvamente lo rivelava. Dalle ec. familiari allocuzioni del quale, refiando ella fempre pila accefa dalla fiammi del fupero amore, ad alta vocce e con lacrime era folita efiprimene la ineffibile dol.
- 6. a. Sentendo Margherita fottratta a fe la doleczas della prefenza del fun Signore, 1294ricorre a Maris factilima, i quale le conocche benignamente il fuo entifino di coche ha con Margherita un Gaviffino colloquio; e le dice, che anche quando mofira fottrafi à lei, riman fempre (cen; ec io con maegior fun ornico, e acquillo di maggior grazia. Ripiena della divina foavità, un trazone infuocato le brucia un piede fenza che ella fe ne accorpa.
- §. 9. Il Signore interroga Margherita fe lo ama; e rifiondendo ella, come S. Pietro, rapache al, la benedice; diemodole, che ficcome el cercò lei con varie pene, coal ella cercherà lui con varie tribolazioni, e lo troverà; e che intanto baftar le dee, come a S. Paolo la razzia fun.
- 5. 4. Il Signore readendo ragione a Marpherita, perchè nella di lul natività non le 1205, concedeva follicie di interna gioja, le dice, che cio fia per renderla conforme a loi, si etiu nafeimento tralle angulie era fixto per ello un principio di morte. L'Angioloi fopravenendo le fa pato, ono dover ella rimanere nell'ellib di quello mondo
  per lungo tempos; e le fa da parte di Dio grandi prometle, le quali in appretità le
  giugne il Signore, che fia demopiratano sti in prometie non loo per lei, ma anche
  per molti peccasori, che dovran tornare al fenò di fua milericordia. L'afficura del
  favore de l'oui Santi: e le reade ragione perche nella comunicia della Domeneica le

D

CAP. XI.

concede fegao maggiore di letizia. L'Angiolo ritornando a parlare, benedice la follectudine da fe avuta nel cultodiria; eficado ella feritta nel libro della vica. 5., Meditando Margherita con gran fervore la Croce, il Signore le rivela, che dal 1288.

fuo eterno Padre, che l'amava, era flata posta in lei la rappresenzazione della vita di lui; onde sarebbe stata per sossirire molte vessazioni esteriori; di guisa che i sensi

tutti di lei farebbero fiati crocififfi al di fuori con efterna tribolazione.

6. 6. Margherita per applicarsi più liberamente alla divina contemplazione, si ritira in 1288.

§. 6. Margherita per applicaria più inforamente alla divina contempizzione, ii rittra iu una cella più fegreta; ma di ciò fdegnata una divota dama fia benefittire, ella per raddolcirne l'animo, fi fottomette all'ubbildenza di effa. Della quale umilità di Margherita II compiace grandemente il Signore, il quale i rivela, che non mai fas ap remefio al demonio di poterla ingiannare, coa dire, lo foa Crifto; beaché forfe portà tentare d'isgannaria, con dire, io fono il tuo asglolo.

5. 7. Avendo Margherita pregato II fao Angiolo di moltrafie con qualche feggo, fe 1850 cila era in grazia di Dio, in officio Signore degonofi pariare a lej chiamanchi gia forella, fra figita, ince tralle tesobre, o candela de' peccatori. Si lagna con cilo lei de peccati ration moltiplicati mel inmodus E te commette di fore a Fra Giovanni con consistenti della contra del proportio della contra della contra della contra di medica di contra di medicino di parte sua, che lo vectar la medicino del prace sua, che lo vectar faccia a faccia acida corre del Beati. Eforta el frefia ad uma ri uji con amor perfecto; e quando refu. fersa, confolia-

zioni, a raismentarfi, che a lei, come a S. Piolo, deve beffar la fua grazia, S. 8. Il Signere in un colloquio declisimo ras eslice, e Atargetria, traile altre cofe le rabe effect, cil chia è fua piunicella, la quale cil vuole, che funnta tus funo, faetle, li modo. La chiana fua cletta, figlia lapolo, e muzghreita rabiconale, e candida in ulu, fanta, ed alta per lai, la quale niun pub penfare quanto fia grande in lui e ficcome non pub clia fararti, dell'amordi. La como con pub como con contra della como con contra della contra dell'amordi, and contra della contra contra della contra contra della contra c

§. p. 18 Signore rivel a Marghertta, effer let quella, che fast guerra contro il nemi-1189, coi ilui, Si lagna feco de precatori, e predice, che riceverano in gattigo aci di sili zioni prima che pulli il fecolo. La eforta all'unità, afficurandola, che il di el abballimento la fclirat turille Beate nel cielo. La dice terza ince nell'Ordina di S. Francelco; uncarre ello Santo è il prima luce nell'Ordine de Frati Minori; al Beata Chiara la feconda tuce nell'Ordine delle Monache, de ella Marghertia la

terza luce nell' Ordine de' Penitenti.

§, 10. Il Signore dopo avere appellata Margherita figlia cletta, compagna, e forella 1390, dia, is diec, och cirida ciò, och vuole e lo mon airro chiedendo ella, the dia robo fempre, e fetvirio fenas colpa; il Signore protella di concederte una tal grazia. Si lagna audvanneta con (fole del peccator); e le fa vedere quanto grande fia la fuu mifericordiu verfo di loro. Le fajega tre foste di pianto, che aver debbono i fuoli amici il primo per le offece de elli la li farer si li recondo per l'escerbilizza dia para mici; il primo per le offece de elli la li farer si li recondo per l'escerbilizza dia para l'escerbilizza dia para l'escerbilizza dia para l'escerbilizza del propositione del proposit

Gone; il terro pe' peccasori, che offendendolo perificono.

5. 11. Il Signore dice a Margherita di averta fatta luce, ce fpecchio agli occhi tene-lapobrofi: Del che ammitandoli ella , le foggiugne, che la fece luce per l'efempio, e
mano follevaririce d'ecastuli, fiducia de d'idperati, via deggi amariti, e vita de mo-

rient

§. 12. Il Signore cforta Margherita a procurar follectimente eib che avea premeditato ripactica l'exacione di usa latera focale fus cella. Benedite cutte le opere di lei; alfatteadola, che fono opere viruofe avanti di lui il di lei cibo, e bevanda, il fonno, e il aveglia, il florazio, e la loquela, e tatsta il fonmus la fau vist presente. Soggia-pro-fol efferioro ella morsa fluce benecice per anore di lti a flut ecida, e che ciliano per controlle per anore di lti a flut ecida, e che ciliano del controlle per anore di lti a flut estato del pere del vergioni.

§. 13. Due Angioll, che dichiarano a Margherita effer effi dell'Ordine de'Serafini, sta 1190quali dovrà ella effer collocata, dificendendo velocemente dal cielo, purgano i acre da consici di Margherita, de'quali fanno sconfitta. La costrano a ricevere in quel

gior.

CAP. XI.

giorno il Creatore, da cui recata le farebbe nuova grazia. Venendo il Signore in lei le rivela, the l'anima fua fix continuamente avanti l'onnipotenza divina; e che fe in altre creature del mondo non fi dalle altro esempio fimile a quel di lei, dovreb-

ber correr tutte le genti ferventemente a Dio, e convertiff a penitenza.

1. 1 Signore dichiara a Maggherita, che molti hanno la carità della volontà, ma 1190, ch'ella ha la carità della volontà, e delle opere, fimile a quella carità, che ha egli stello. Ella elegge, se fosse possibile di andar piuttosto senza difetti viva all'inferno

che con qualche difetto effer coronata nel Ciclo.

program process a nargurerra, ene in tuttorito che ella chiederà in fino non-19,6 ma il Padre frat éciudita; e tutti quelli, che a i ci ricorrenno, avranon prazia nargurerra, con constituta del constit \$. 15. Il Signore protesta a Margherita, che in tuttociò che ella chiedera in suo no- 2106.

6. 17. Ricevuto Margherita divotamente il Salvatore, dopo averlo ringraziato, lo sup- 1146. plica d'illuminarla, di affifterla, e correggerla, affinche non l'offenda, e fempre lo fegua, fenza mai venir meno; ricevendolo la fe ogni giorno fino alla morte.

 18. Il Signore afficura Margherita, ch'egil vive in lei, ed ella vive in lui; e che 1296 da indi innanzi ella non morrà per colpa; trovandola fenza colpe mortali, ed in un continuo defiderio di amarlo, e fervirio; e che perciò fino alla morte lo riceva pu-

re ogni giorno.

5. 19 L'Angiolo annunzia a Margherita, che viverà la tribolazione fino al fuo fine; 1297. e le spiega tre gradi di amore, con cui un anima fedele, e fervente trae a se stef-

fa il Creatore medefimo.

\$. 20. Margherica nell'anno, mefe, giotno, ed ora già prenunziatile dal Signore con 1197. giubilo, e volto angelico paffa dalla terra al Cielo, accompaganta da gran quantità dil anime liberate pe fuoi meriti, e fuffragi dalle pene del Porgatoriote e il di lei facro Corpo imballamato, e coperto di porpora è seppellito con solennissima pompa in un nuovo fepolero nella Chiefa di S. Bafilio preffo la Roca di Cortona.

Il Capitale XII., ed ultimo, the fegue non ha bifogno di Sommario, .

# DISSERTAZIONI

## SOPRA LA LEGGENDA

## DI S. MARGHERITA DI CORTONA

Per una più ampla dilucidazione di alcune cose più rimarcabili. che in esta Leggenda si contengono, o si accennano.

## AVVERTIMENTO.

iverti titoli dar fuole alle fue Differtazioni, chi le dispone, e produce al pubblico relativamente al foggetto, che prefe egli a trattare, o allo fcopo, ch'ei si prefiffe; ora, cioè, intitolandole !floriche, or Critiche, or Erudite ec. lo non darò alle mie veruno di tali, o fomigianti titoli; ma per riguardo al foggetche mi propoli, le dipellero lemplicemente difficate, e per riguardo allo (copo, o nine, che mi propoli, le dipellero lemplicemente discitatorie, come unicamente discitatorie, come unicamente discitatorie, come unicamente discitatorie, come unicamente discitatorie, che profit al disultarare. Londote non avia a chi fi ammiri, o fi idegni, fe in esse mon troverà quella raffinatezza di critica, ne quella wastità di erudizione, che tanto ama, ed ambisce, e di cui tanto si pregia, e sa pompa il nostro brillante secolo.

## SERIE DELLE DISSERTAZIONI.

- . I. Della Patria, de Genitori, e di altri Congiunti fecondo la carne di DISSERT.
- S. Margherita. DISSERT. II. Delle diverse Abitazioni tenutcsi in Cortona da S. Margherita, dalla fua conversione sino alla morte: e della forma, e qualità de suoi
- DISSERT. III. Delia Chiefa de Prati Minori in Cortons, in cui S. Margherita ricevette i Abito del Tere Ordine i Belle da lei più d'ogni altra fu
  cevette i Abito del Tere Ordine i Belle a de lei più d'ogni altra fu
  cevette i Abito del Tere Ordine i Belle a belle i belle a mote. frequentata. E della Chiefa di S. Basilio, presso la quale ella morì,
- e dove su seppetita.

  IV. De Consessor, e Directori spirituali di S. Margherita; e di altre DISSERT. Persone familiari della Santa.
- V. Dello stato dell' Ordine de Frati Minori, vivente S. Margherita. VI. Dello stato del Terz' Ordine di S. Francesco, specialmente in Cor-DISSERT.
- DISSERT. VI. Dello fato del Terz'Ordine di S. Franceico, specialmente in Cortona, a'tempi di S. Margherita.

  DISSERT. VII. Dello fato dei Cortonell, et delle vestenze tra effi, ed i Vefcovi

  DISSERT. VIII. De' luogli di Terra Santa, di cui fi fa menzione in più luoghi defanti luoghi: e della Crocista ifituita per la ricuperazione di efi
  fanti luoghi: e della conceffione de' medelioni a Fratt Minori.

  DISSERT. IX. Della meditazione ordinata, che S. Margherita faceva fopra i Mi
  feri della Effine del Redentore: ove della littuzione del pio
- efercizio della Via Crucis.

DISSERT. I.

DISSERT. X. Della fondazione dello Spedale di S. Maria della Misericordia in Cortona; in cui ebbe principalmente parte S. Margherita

DISSERT. XI. Delle tribolazioni della Chiefa, e specialmente de Frati Minori, predette da S. Margherita.

DISSERT. XII. Del culto refo da Fedeli, e dalla Chiefa a S. Margherita dopo la:

faa morte: o fis continuzione della Leggenda di lei, dalla fua
morte fino a dopo la fua Canonizazione, e de s'empi prefenti.

## DISSERTAZIONE I.

Della Patria, de' Genitori, e di altri Congiunti secondo la carne di S. Margherita.

ci facea la Patria, e Patentela di S. Margherita fono al fearfi i monumenti, che ne abbiamo, che pochiffimo ci fonominifivano da dire in quefta Differtazione: di guifa tale, che se non fosse per non lasciare totalmente in tutto ciò, che premetter si fuole come per prima base de suoi racconti da chiunque imprende a dat al Pubblico la vita, e le gesta di qualette Santo, o altro ragguardevole Personaggio; ci faremmo quassi pottuti dispensare dall'ilitiurine parola. Onde faran contenti i leggitori di que poco, che in questa patre ci e stato lectro di ritrovare, e produtre.

Gib, che costa primieramente per rapporto: alla Partia di S. Margherita, sl e, che questa si Laviano: del che simo accertati da due passi della Leggenday, Cap. F. §. 22 ove si ha: Retordare, quod ad patrem tsum, LAPIANUM sulde confusir redisti; e Cap. V. §. 2. LAPIANUM, sul orta fuerat, & mutita si transfusir. Il qual Paele trovasi ficusto in Lostana circa dieci miglia distante da Cortona, quasi-al' inezzo giorno di questa. Città, popra un piccolo colle prefib la Laguna detta volgarmente la Cligina. Nella fommità di questo colle sembra, che in antico fosie costrutto un cattelletto, o priccola Roca; e prefentemente evvi la Chiefa parocchiale (annessita in oggi alla Pie-ve di Pozzuolo). Iotto l'invocazione, o titolo de SS. Vito, e Modelto Martirit: ed in pochissima distanza da questa Chiefa si unifite anche al prefente un antica Cafetta, che dicci per transfone effere stata già i abitazione de Pierrend di Margherto. Ede di altresi la contigua campagna, consistente in un distretto di non molta effensione e infe l'istesso, poco-più era Laviano a tempi di S. Margherita.

Era in que tempi Laviano foggetto nello fiprirola el Vescovo di Chiufi antichi fi-

Era in que tempi Laviano loggetto nello fpirituale al Veicovo di Chiufi antichilima città veferovile, dilattate da Laviano-circa-fette migliare vi rimafe foggetto fino alia erezione del Veferovado in Città della Pleve, fatta dal Pana Clemente VIII. nell'Anno 1601; quando per formare quella nuova Diocefi, fu fimembaro Laviano con molti altri luoghi idalia Diocefi di Chiufi, e lotopolito a Città della Pieve; come lo pure prefentemente. Ed la fatti come diocefana fu con ispecial modo confiderata la nofira Santa dal Vefeovo di Chiufi. Pietto; il quale nell'anno fiello, che Margherita pafò da quella via alla gloria (effendofi cominciata in Cortona la colituzione della nuova Chiefa in di lei onore) emano una Bolla (riportata da noi più fotto nell'regiftro de Documenti nev.V.1.), in cui dando a Margherita il tuto di Beztiffana, efforta i fuoi Diocefani a concorrere co lor fulfidi alla fabbrita di detta Clina, concedendo loro delle Indulgenze, per maggiormente eccitati a porgravi la lor mano adju-

une della Città di Perugia, da cui Laviano è diffante circa trenta miglia; il quali Comune avea fopra Laviano pientifinodomino, ed erane affoltor padroue; come co-fla evidentemente dai monumenti, che fi confervano: nella Cancelleria Decembriale di Perugia; dove nel libro fegnato Di riportafi, qual mente l'anno 1232: fotto i di 33. Marzo, e 7. Giugno, Tancredi di Omodeo di Rolciano Sindico e Procuratore del Comune di Perugia; diquia locò, e dicide a coltivare moltifilme Babulante, o pezzi di Terratico nelle pertuncaze di Laviano, a diverfi: Coloni del pacle medefino: e tutto civa nome del prefato Comune di Berugia; promettendo a' conduttori coa autorità forra

1191

na la manutenzione, e difesa contra qualunque persona, che avesse ofato di molestar-li ec. 4 come più distesamente potrà leggersi nel Documento più sotto riportato al nº.1. Circa poi il 1400. (come riferifee il Cripolti nella fua Storia di Perugia lib. 3, pag. 307.) fu dalla fiella Città di Perugia dato Liviano in feudo a Birtolomeo degli Oddi functino Contana della Perugia Miligie: e fotto il dominio de Sunoci Conti degli premo Capitano delle Perugine Milizie: e fotto il dominio de' Signori Conti degli Oddi fu fempre di poi, ed è anche al prefente Lavano. E qui non dee tacersi la singolar divozione de prefati Eccellentissimi Signori Canti, e in un del popolo di Laviano, verso di S. Margherita: intervenendo da tempo immemorabile sino al presente ogni anno quel popolo in una fefta della Santa proceffionalmente, e con grande edificazione a Cortona, a vifitarne il facro Deposito: e con tare occasione mandano i Signori Conti degli Oddi un grosso cero di libbre 12, circa, in regalo, ed offerta all' Altare, dove lo stesso sacro Deposito si conserva, e si venera. Questo è quanto si è

potuto rinvenire circa la Patria di S. Margherita.

Venendo ora alla di lei parentela. Dalla Leggenda altro non fappiamo del genitore di Margherita, se non che dopo la infausta morte del giovane, che l'avea ra-pita, e tenuta presso di se per nove anni continui, ritornò ella ad esso su genitore piena di confusione: e che questi, ad istigazione della seconda sua moglie, marrigna di Margherita, la discacciò inumanamente dalla casa paterna: Ad paterna taum Lauinnum unide confusa redisti; E: tua suggerente nouerca, de paterne te pater expulit domo: Cap. I. S. 2.; ed inokre, che pregando Margherita pel fuo Genitore defonto, le rivelò il Signore, che era egli già ftato liberato dal purgatorio: De patre tuo, pro que me tom instanter rogasti, dice tibi, quod de purgatorio elustus est: Cap. VIII. S. 4. Ma come fi chiamasse per nome quest'uomo padre di Margherita, non vi ha monumento certo, che ce lo additi. Solamente congetturando, crederei, che potesse dirsi con qualche probabilità effere flato un cerco Tancredi di Bartolommeo già di Acquaviva, e allora di Laviano: Tantredus Bartholomei de Aquaviva, nunc de Laviano; il quale per due volte è memorato tra i coloni di Laviano, ai quali furon locate come fopra si dif-fe, dal sindico del comune di Perugia diverse Bubukarie, o pezzi di Terratico nelle pertipenze di Laviano pell'1252. Conciofiache abbiamo nella Leggenda Cap. XII. n. 49., e 54., che Margherita ebbe un fratello germano nominato Bartolo, o Bartolomtneo di Laviano: Dixit eti Barthelus Mantellatus de Lauiano, quod inuo arent beatam Margharitam de Cortona: così al n. 49. suddesto: Vir mbilis nomine Michael in platea reperit Bartholum Mansellatum de Lauieno fancte Margarite germanum: così el n 51. Or ef-fendo stato sempre folito presso tutte le nazioni, e in tutte le famiglie, sì nobili, che plebce, di rifare, come fuol dirfi, il nome degli antenati. o degli avi, vi ha qualche probabilità, che l'avo di quello Bartolo, o Bartolommeo di Laviano fratello di Margherita, fi chiamaffe ancor egli Bartolo, o Bartolommeo, e foffe il padre di Tancredi. da cui nacque quest'altro Bartolo fratello di Margherita, e Margherita medefina. Dove è da notarfi, che in tuno il prolifio catalogo de Coloni, che prefere in affitte dal comune di Perugia nel fuddette anno 1252, diverfe Bubulcarie nel diffrette di Lavisuo, non vi ha verun altro fuorche Tancredi, che dicali figlio di un qualche Bartolommeo; il che pare, che avvalori apcor più la noftra congettura: la quale per altro fe a taluno non finiffe di fodisfare, non intendiamo di obbligario a fotoriversi.

Rapporto alla madre di Margherita rilevafi dal Cap. VIII. della Leggenda S. 4. che fu una donna di pietà, e premurofa di ben educare, in ciò, che ipecialmente riguarda il divin culto, e la maniera di far orazione, la cenera figlia Margherita, dicendofi nel tefte citato luogo, che esta Margherita centi timere, quia morem fue matris fregerat in orando Be, e probabilmente la perdita da lei fattaff nella fua fiefca età di al buona genitrice fu per cifolei, almeno in gran parte, la cagione de fuoi giovanili trascorsi. Nel Cap. V. poi §. 22. leggiamo, che avendo Milgherita pregato per l'anima di fua madre, ebbe rivelazione da Crifto, che dopo dieci anni di purgatorio era ella passata alla gloria de beati: Et letare de matre tua, pro qua rogasti me, quia licet in purgatorio per decem annos moram contraxerit, nune est in gloria Paradis. Quello è

quanto dir poffiamo de genitori di Margherita.

Or venendo al di tei fratello Bartolo fopra memorato, nulla di più può aggiugnerfi, fe non che fu ancor egli, come la fanta fur forella Margherita, profesiore del Terz'Ordine di S. Francesco: tanto volendo fignificare quel titolo di Mantellato, che ne'due luoghi fopracitati della Leggenda a lui fi da; mentre in que'tempi, specialmen-te in Cortona, Mantellati fi appellarono i Terziari; come costa da molti istromenti autentici conferenti nell'Archivio della Ven. Unione de'luoghi di Cortona, e come

phi diffusmente et riferbiamo a dire nella Differtazione VI., che firà dello Saludo Terre O. dire et. Vivez poi querio Bastool erica il 1521 s. (eri a tronbilliente fontavillico degli anni anche dopos comparendo egli ne' que citati luoghi della Leggenia Per uno de Croccifignati Cortonedi, clie fi portavano in Oriente per la ricuperaziona Per uno de Croccifignati Cortonedi, clie fi portavano in Oriente per la ricuperaziona della finedica della discussione a tal effecto ordinazio nel Concilio generali e della discussione di controlo della discussione di concilio generali della concilio della discussione di concilio della discussione della discussione della controlo di concilio della concilio di concilio di

Tra i contangunei di Margheria han creduto alcuni, che debbi computati Suor Adriana; della cui prezola monte fi fa mentione nella Leggenda, Can. IX. § 50., dove fi riferifer, che pregando Margherita per l'anima di tel con grande affluenza gonta in S. rita degli aquidi prefio Affli extra partie i de quella via alla genta punta in S. rita degli aquidi prefio Affli extra paffici ad quella via alla genta entre la conservazione della prefio affli extra paffici ad quella via alla genta entre la conservazione della prefio affli extra degli aquidi prefio Affli extra paffici ad quella via alla genta entre la conservazione della della prefinazione della conservazione della della

Si la inoltre, che della parentela di Margherita vi fu la di lei matrigna, a istigazione de la quale fu ella discacciata dal padre dalla cala paterna, come sopra fu acceurato: ma di quella donna gulla di più lappiamo.

Poterbbe anche comparati tra i conquisti di Margherità per fangua quell'infelies giovane, che dono averta lectora, et ell'r. con le vidiuo per nove anni in peccito, tu alsa fine, per divino gudazio, mileramente uccifo. Mi sulla di lui dir polita su di più di quel, che dicem ny nell'Annostatione d. Sonar il Cap. L. della Longonias noa aitro lappadofi, fe non che erri di Marculatenno; e di una cufi facoltofi, e rigiunti con considerati di più di più di discontine di più di pi

Solo retta da dirfi del Figlio di Margherita uterino; che ella ebbe, cioè, pel conforzio illegittimo di quel milero giovane telte memorato. Il qual figlio, come fi offervo nell'Aunoraz, o, fopre il Cap. I, della Leggenda era probabilmente in ett di circa lette anni quando Margherita fi converti, e leco lo conduff: a Cartona: dove preffo di le lo tenne per lo Gazio di circa anni quattro, finche mando lo alle feuole la Ar 220 in eta di circa anni undici. Cominciafi a far menzione di questo figlio di Marguerita nel Cap. II. della Leggenda, dove diceft al S. t. che ella procurava di alimentare fe fteffa, ed il figlio col lavoro delle fue mani; de fuarum labore manuam fe, E filium decreuerat alerer Nel S. 3., che per amore del suo diletto fpoto Gesh, efelu-le ella da fuoi affetti l'unico fuo figlio, a lui preferendo l'eterno amore; e quanto era intenta al follevamento de povere il di Crifto, altreitanto moftravafi trafcurata per ciò, che riguardava il tratcamento di te it illa, e del figlio: Pro amore diletti fui foonfi Jess, auteum filium expulit... eternum ades fizo uterim presonelut amorem i ut nil et coque-re utilet, ne tempu impediretur orandi... E um in Sandorum schempnis paupere impilaret at epulu, nec skis, nec nilo adiguid referuadat Nel S. 4. che artilio al luo fizilo di non mai nominare in prefenza fua alcun contanguineo del fuo genitore a fao mandanti filia. ut nunquam uel mimmum consanguineum sui patris coram ea presumeret nominare. E finalin inte nel 3. 7. che tanto era ella ipogliata de materne affezioni, come le mi non avella parcorito alcun figlie; onde non punto retto commoffa all'infaufto rum re ficcofi ipirgere in Cortona dal demonio, che il di lei fizilo fi fosse anuegato la Arezzo. Sie erat exista mateinis offictibus... uelut fi nunquam filium peperifiet: quod fatis euidenter oftenditur cum ab holle infidiante narratan ell., quod filius eius ab ea in extrema paupertate reichu:... fe in quendum puteum aretinum, ore nimietate trifitite fufforarat. Di quello fteffo figlio rivelo una volta a Margherita il Signore, che farebbe ello Rato uno dei di lei martiri; non perché fosse esti di cattiva indole, o perché da lei men bene educato; sua come pare che debba intenderfi, per la continua follecitudine, che avrebbe ella avuta della di lui falute, e infieme pel timore, che non cadelle in peccato, e fi perdeffe: onde per mitigarle la pena le foggiugne il Signore, che lo flesso suo figlio si sarebbe salvato: unum de martiriit tuis erit filius tuut, qui faluabitur; cost nel Cap. V. della Leg. genda S. 40. E nel Cap. VI. § 15. abbiano, che Critto rivelo inoltre a lei, che il fuo figlio larebbe flato Frate minore, e di più Steredote, e Predicatore della divina paron, ome ella lo raccomò al fuo Confeilore, dicendo: Filii uni ma pofisma fina. prefentiam, nifi in quantum fcio, qued ingoferum Ordinen ueftrum ingredietur, ficut micht

DISSERT. I.

Dominus premifit, & revelauit, & quod non folum adhuc Frater fiet, uerum etiam Sacerdos. lui uerbi predicator. Quelta promeila di Critto, relativamente all'ingresso del figlio di Margherita nell'Ordine de Minori, leggefi infatti avverata nel Cap. IX. al \$. 5.; dovendofi intendere pel figlio di Margherita (come offervoffi nell' Annot, 6, fopra lo ftesso (apo) quegli, che ivi dal Signore appellasi figlio suo, come quegli, che con tanto fervore di defiderio andava al fuo Creatore, e cui perciò deffinava egli, e conceduta avrebbe grazia speciale. Loquere etiam huic filio meo quod in hac mutatione, quam facere uult, non timeat paupertatem, temptationem, murmurationem, & tribulationem, quia fecum ero ... Quem filium uoio propter defiderium, & affectum ueniendi ad me ... Et te redarguo, quia fuilli nimis in reduta de tam excellenti dono isti collato. Si ego recipio peccatores, & expecto percatores homines seculares ad misericordiam , & revertentibus puro corde gratias largior copiosas; quanto magis credere debes, quod huic silio cum tanto seruore desiderii ad suum creatorem ueniemi gratium faciam spetialem? Cost ivi i! Signore a Margherica. Molto ancor più chiaramente troviamo ciò espresso nel Cap. VIII. \$. 17., ove riportasi una Lettera efortatoria piena di fanta unzione, feritta da Margherita allo tleffo fuo figlio già Religiofo. E nel Cap. IX. § 27., ove raccontafi, che per una debolezza da lui commella puerilmente contro del Superiore, mentre era una notte oppreffo dal fonno, fu da lei, che in ilpirito lo avea veduto, la mattina all'ai per tempo mandato a chiamare, per fargli, come gli fece, una feria infieme, e materna correzione, rimandandolo cost corretto al Convento. Del di lui Sacerdozio, ed uffizio di Predicatore; come pure del fine di fua vita in iffato di grazia, e di falute, nulla abbiamo nella Leggenda; ma non vi ha luogo da dubitare, che non rimanelle efattamente adempiuta, anche rapporto a tutto questo, la divina promesta. Inforgerebbe qui la curiosità di fapere del figlio di Margherita il nome. Qualche Scrittore della vita di lei fi è avviisto, che effo si chiamalle Badia; sembrandogli per avventura, che ciò rilevisi dal §. 44. del Cap. V. della Leggenda, ove Crifto parlando a Margherita, cost ai esprirne: & dico tibi, quod aliquando in conspectu istius filis tui Badie &c. M2 come fi avvertì nell'Annotaz. 5t. fopra lo ftello Capo, ivi vien denotato, non il figlio uterino di Margherita: ma bensi il faccidote Ser Badia di lei cappellano, e confessore supplimentario, di cui diraffi nella Differtazione IV. Sicche il nome proprio del figlio uterino di Margherita ci refta fempre ignoto; non venendoci da questo, ne da altro luogo della Leggenda, e nemmeno da verun altro documento additato.

Eco quanto el fu permello di ritrovare, e di riferire intorno alla patria, e genitri, ed agli altri congiunti, fecnodo la carea, di S. Margherita. Ove confola it inflettere, cine tanto il genitore, e la genitrice di Margherita, quanto il di lei fratello B rolo, e la forella Advissa (Epopra nacor quella fu forella german di lel), e finalmente il di lei figlio, beben di ofcuro lignaggio, futon tutti peraltro, chi per innocenza, e chi per penitenza, almie elettre in el che confilte la vera nobittà de finti, e de figlioni di Dio: giufta il detto di S. Ambrogio (lib. de Noe, & Area capd. ctras med.) Pamilie homanu, finenter generio mobilizatura giuntamu vivo l'adingiatura

gratia fplendore virtutum .

### DISSERTAZIONE II.

Delle diverse Abitazioni tenutesi in Cortona da S. Margherita, dalla sua conversione fino alla mortez e della sorma, e qualità de suoi Vestimenti.

Comicinado dalla prima patre, che ci cifibite il titolo della prefente Differtazio ne c, che e, vite a tire delle bottamini tenure fin Cortona da S. Margherita zi o menti in primo lungo ciò, che anche accennoffi nell'Annotaz, 1, fapra il Capt. Il della Leggenda delle baiszaioni di S. Margherita in Cortona, tempre trovanti ciprific quefic coi nome di cella. Queflo voci-botta divasa e di di ancora i colle in tella con e perco lorgi e perco lorgi e con controli di controli

Lasciate da parte le varie accezioni del vocabolo cella presso i Latini, che possono vedersi nel Calepino di sette lingue del Facciolati; perciò che ha rapporto alla noftra Leggenda, fotto il nome di cella, ne tempi specialmente, in cui la Leggenda su fcritta, intendevasi una piccola, ed umile casetta, situata più che sosse possibile in luogo folicario, e rimoto dai tumulti fecolarefehi; in cui fi ritirava al abitare una fola periona dell'uno, o dell'altro festo, o anche ritirate dal mondo abitavano insieme del medelimo fello nib perione, addette ad una vita religio a, e penitente, si nell'abto, che nel vitro, alle pratiche di pietà, e carità crittiana; alla frequenza delle Chiefe, de fagramenti ec, Onde cella era l'iffedio the facro ritira, o romitario: ed in quei tena. pi trovavanfi anche talvolta appellate fomiglianti celle col nome di carceri: e le per-fone, che in elle dimoravano, dicevanfi per lo più cellani, o cellane, e talvolta ancora incarcerati, o incarcerate. Di rali celle, o facre carceri, si per una fola persona, si per più persone insieme, esistenti nel XIII., e XIV. secolo, ranto nella Città, e distrerro di Rimini, che altrove, ne fomminiltra un ampia, ed erudita notizia Monfignore, indi Cardinale Garampi, nella Differtazione I, anneffa alla Vita della B. Chiara di Rimini, nella nota al num. IX. di derra disfertazione: ed in oggi tuttavia se ne vedono destinate, non per donne, ma per uomini, che menan vita eremitica, e solitaria, in diverse parti, e specialmente nel Monre-Luco presso la Città di Spoleto; e sopra il monte di S. Orefte, detto anticamente Soracte. Dalla predetta nota di Monfig. Garam. 31 alla fua prelodata differtazione, rilevafi altrest, che dei cellani, o ceitane di quei tempi non era in tutti, e da per tutto, e fempre uguale il rigore; ma giulta il maggiore, o minor fervore, offervava ciafcuno, o ciafcuna in dette celle quella firettezza, e rigore, che più credeva convenirsi al proprio spirito, o che dalla divina Ispirazione eragli fuggeriro. Quelli, o quelle, che offervavano il maggior rigore, circa il non fortire dalle lor celle, o il non ammettere in esse estrance persone, dicevansi impropriamente in arcerati, o in arcerate, ovvero reclusi, o recluse; come tra gli altri fu detta per tal ragione la B. Verdiana da Caftel fioreutino. Quelli poi, o quelle, che tanta firertezza non offervavano, col femplice, e puro nome di cellani, o cellane erano denominati.

Or venendo alle abitazioni, o calle di S. Margherita in Cortona, tre diverfe no serogno accennate nei § 9, ode Cao. Il della Leggenda, ove Crito a Margherita così paria: Filia mea tam dia te n hac cela comment permit, qualifye me completusi solutation quare mois, quel fine interior maveres, me tin volte, qui fin he univerpo ne faça della commenta permit, qualifye me completusi solutation in primo luogo una celta, nella quale aven Margherita dimorato per un tempo affiti not-condo luogo un altra celta olta antica per lei inclinitas e da lei abitata in amin pila adcenda completusi della celta della cel

tarfi ad abitare, e trattenerfi in appr-ffo.

La prima, e più antica calla di Margherita non eletta da lei, ma da altrai delli natale (i che fembra, che importino quelle priore: que pro ta faña qi) null'attro di cendofone nella Leggenda, par verifimite, che fulle quivelle flanza, o ricertacolo a lei difignato dentro la ioro cali dalle due nobili mitrone Mannaria, e Raperia, che dopa glio da Laviano a Cortona, ed entrata in C'ttà per la Porta detta Berarda, in oggi chiusa, furnono le prime al incentratis, e da coccipietta, come quelle, che abitavano probabilimente non mairo in difianza dalla prefata Porta Berarda; come lo abbiano nel 3. e. de Co. 1. ove Crito ram nenta a Margherita quelle, che abitavano probabilimente non mairo in difianza dalla prefata Porta Berarda; come lo abbiano el 3. e. de Co. 1. ove Crito ram nenta a Margherita quelle, che abitavano profiba it discilioni fab nobiliona domarama, faliciata, faitaes Margaeria, Rameria per indiater in primoripo celle auti- in quella fua prima sella pare, che dimoratile Margherita par lo fazzio di circa tre unii, sino a tanto cioe, che non ebbe impetra cola Prata Minori Tabito del Tertz Ordine, qual vivi applicandia dilduarmene, e con graditare con con unimiliame, che illantifime fuppiche più volte avea dimanatto; per l'interiore color contrac nella fua prifina estata giuli che confortata fempre dalla grazza divisa, degna fi rele "effere finalmente autousta trale figlie de l'erako Patriarca; come con unimiliame, ed illantifime fuppiche più volte avea dimanatori, e ritefrica esta 2. 3. Cap. 1. della Leggenda. Once podo difii in cetto modo, che fude

questa sua prima cella, il luogo del suo Noviziato, compiato che ebbe il quale, passo alla seconda cella, come or dirassi.

Ottenuto che ebbe Margherita da Frati Minori l'abito del terz' Ordine, e mutata come si ha nel principio del Cap. Il. della Leggenda; per la infusione dello Spirito Santo in un atra femina; altora fu, che per viepita allontanarfi dal conforzio delle per-fone del fecolo, ed unirfi al fuo Dio, e per aver liberta maggiore di affliggere il fuo corpo, e di attendere all'orazione, ed all'acquitto delle virtà; l'afcista la prima cella, fe n'eleffe un'altra affai angusta, e povera, separata, e rimota dal popolare tumulto, contigua per altro ancor questa, o poco discosta dall' Abitazione delle due nobili Dame fue benefattrici; affin di potere ivi più fegretamente e infiem più ficuramente far fua dimora: A turbarum ftrepitu femotam elegit cellulam ... prope tamen nobilium dominarum hofpitia, ut secretus as securius moraretur. Cap. II. S. 1. Quella seconda abitazione, o Cella di S. Margherina in Cortona, era sicuata in faccia a porta Berarda, hel luogo, ov'è prefentemente il Monastero di S. Girolamo, detto delle Poverelle, così appunto denominato dal titolo di poverella, che dar foleva il Signore alla difetta fua ferva Margherita. Il che conferma ciò, che fopra dicemmo probabile, cioè, che anche l'Abitazione di Marinaria, e Raneria fosse non molto dettante da porta Berarda. Tal Cella di Margherita in oggi più non fi vede; ma fappiamo per tradizione antica, che era in una parte del prefente Cortile del prefato Monastero, nello spazio o fito, che resta tra due pozzi, dove fovente andar folcvano le Monache ad orare per divozione, e per la fragranza ftraordinaria, che ivi fentivano: come fi ha dalle depofizioni giuridiche di quattro Religiofe di detto Monaftero, cioè di Suor Dionifia Guidi di anni 57., di Suor Smeralda Ercolani di anui 70., di Suor Gabriella Salti di anni 69., e di Suor Eugenia Ercolani di anni 80., fatte dalle medefinie in congiuntura del giuridico Procello iflituito per la Canonizzazione di S. Margherita l'anno 1637., e registrato nella copia autentica, che di detto processo efiste presso il nobile Sig. Cavalicre Piero Tommassi di Cortona alle pag. 414. 415. 421. 423

In diflanta poi dal fiel, ou est la gredette cells, circo braccia 30. bib Marghetria anchi un aiten flanza, dovi elli ricevesa i posere le uf fommitifletava, ner quance
poteva, col lavoro delle fue mani, e coli affilenza, ed ajuto de fioti benefattori, ello
acceffirio alle loro indigenza, privando fovente fe tiello del proprio foftentamento
ed anche l'arfamente fomminificatione ai figlio, per disentirio a powerelli di Crifico
ed anche l'arfamente fomminificatione ai figlio, per disentirio a powerelli di Crifico
ed anche l'arfamente forminificatione ai figlio, per describatione in conservatione dell'arta della della

internette per mezza di die grate, cie del ingelatorio corrifonation i nedest titusza. Menret dimon Margherita in quella feronda ciula, porte benal, fecondo l'allo di que tempi, appellarli cciuna, ma non per atro reclufa, non offervando ella quivi quel magglor rigore, circa lo far rivitata, e folicaria in cella, she (come fopa si nontaro) affervanno i relufa, e le reclufa. Del che fiamo accertati nella Leggenda Cap. II. 8, 25, ve ved lecla fisperiale ciula di marcine alla chia come fora si nontaro affervanno i relufa, e le reclufa. Del che fiamo accertati nella Leggenda Cap. II. 8, 25, ve ved lecla fisperiale ciula di marcine alla chia come verbala, porcusali cogni mattina affai di honn era alla chieñ de l'estit Minori, dive entrette di la come del come del per anche i proposita in variatem sumbeta l'el. Anzi, come si ha el § 8. del medestino Cap. III, a vendo cili chiel una volta al Signore di non pi lin avvenire utlei dalla cella come vera reclufa, non le si accordanci e piutcollo e su inguinto di seguivere a portari alla chies e del come del come del come del come della come del come della com

itiva ella da ella per portufi alla chiefà di S. Franceico; ma anche per andare a finear affilienza alle nobili figore di Cortona dopo il loro parco, e durante il lor puerpero; come pur per portaffi alla Pieve ad affiliere in qualità di matrina al battefimo del fanciulli, fintaroche per divina ipirizazione (come fi ha ne '88, 2-pe 17, dello flefic Capo) non fi dimelfe, prima dall'una, e poi anche dall'altra di tall'incomenza; epiciandofi per altro fempre, e con fomma follecitudine alla terza incombenza, che con gran fervorre intraprefe, di fondare, e itabilire in Cortona lo fieda el di. S. Maria della Milicircoriai; come nel tettle citato §2. ad el Cap. II. fi efferifice, Il tempo poi, o la durazione della dimora di S. Margapieria in quella feconda ella; il quale ella fi elefa, come foppe, fubtico, o poco dopo che ebbe indoffato

Il tempo poi, o la durazione della dimora di S. Margherita in quelta feconda cella; la quala el alfi el efale; come fopra, fubito, o poco dopo che ebbe indoffato l'abito del Terz Ordine, e vi rimafe finche il Signore non le ordino di lafciarla, e di portafi alla terza efalta iotto la Rocca; fupponeadofi, fecondo il noftro calcolo fillato nell'Annotaza. 1. fopra il Cap. I. della Leggenda, che ella fi veftife Terziaria nell'anno 1275; e per le congetture, e combinazioni di cofe annotaze nella Leggenda a refpettivi luoghi, che ella pillaffe alla cella fotto la Rocca il di primo maggio dell'anno 1283, no fegue, che il tempo, o la durazione di lua dimora, e permanenza nella feconda cella, folfe di circa anni trelici. La qual dimora di un tempo affici notabile, qual è quello di anni 137, para anche, che venga accennata da Critio el paffo fopra riportato dal §, 9, del Cap. II. della Leggenda, con quelle parole: Tamdiu tei nha cella commorata parafi feri, parafi fer.

Es terza cella di Mergheritt, di cui ora pallitmo a parlare, quella sì, che fu cella per lei di vera recluione, cel ella ville in ella nove anni, cioè dal 1288. fino al 1297, in cui mort, da vera rerluja. Ciò, che fi ha elprefio in vari luoghi della Legignada, e particolarmente nel 8 12: del Cap. Ili, ove Cristo parlando a Mirgheit dopo averle intimuto di oriffire a guelta cella fotto la Rocca, così le dice: Ne uera-ris diere caudium Pratti p'hanni, el Confessio into, quar et RECLUSI, ut B' igh dubitent, uel neglicant te RECLUSI et B' igh dun in CELLA RECLUSA furrir, non lequarti nifi Confessio i Co

In quelta terza cella di Mirgherita fituara in cima a Cortona preffo, e fotto la Rocca; benche ful principio fosse a lei portata la sacrolanta Eucaristia per comunicarfi, or dalla Chiefa di S. Giorgio, nel cui distretto era esta cella ficuata (come si ha nel S. 26. del Cap. VII. della Leggentia), ed or dalla Chiefa di S. Marco, nel cui diffretto avea la Santa dimorato, ftando nella cella feconda ( come nel S. 16. del Cap. 1X.); fembrando tuttavia, che ciò fosse cota troppo incomoda, e insieme poco decente, attela la diffanza da dette Chiefe alla cella, fu determinato di erigere, e fa eretto in fatti un Oritorio, o sia Altare dentro la cella medesima, ove si potesse ce-lebrar la Messa, ed ivi amministrare alla Serva di Dio la comunione del sacratissimo di lui Corpo. Della qual cofa fiano accertati nel §. 9. del Cap. VI., ove l'Angiolo del Signore da a Margheria le opportune litruzioni del come trattenerti ad orare in detto Oratorio per di lei comodo coltrutto, nell'alcoltarvi la Messa, e comunicarsi: Venit Angelus eius ad eam, & dixit ei: cam poteris stire in Ora'orto tibi facto genusse-xa... & sis ibi mente utua, firma, & follicita cirva Dei Verbum, dum Missa dicetur tibi.... & fi uit tunc Dei Filium Dominum noftrum & creatorem recipe e omni die, habes a Deo noftro plenam reciviente li entiam. El in fatti nel S: 18. del Cap. VIII. attella il di lei-Confestore Fr. Gunta di aver egli una muttina ivi celebrato, ed a lei amministrato il divin Sagramento del corpo di Crifto: vifitans Chrifti fanulum Mirgaritam, celebraui in Oratorio, & dedi ei Christi corporis sacramentum: Ed inoltre, che l'Oratorio, o Altare: eretto per Margneritt folle dentro la stella cella, i cui essa annua a cormiva, si ha especial cui minimamente nel §, 12. del Cap. XI., ove porlundo di quello Akare da erigersi così la situisce Cristo: Quad de Altari premediatates, fis adimplere solicita; & in illa parte Altaris nemo flet, nifi tu cum orare volueris; in atia vero parte comede,

Ma in qual fito precisimente (fart qui ricercato) era prefio, e fotto la Rocca la tetza cella di S. Margheritz Niuno ha mai dubitato, che non folie fituata ita cellà in qualche parte del luogo, ove fubito dopo la di lei morte fu edificata; e fuffitien al prefience in Cortona la Chiefa dedicara fotto il di lei nume, e in di lei nonce; e in di lei norce e in cui ripofa il fuo facro corpo. Ma del fito precifo; in cui era detta cella (attefe motte, e varie mutazioni di edifizi, e fabbriche fattefi in diverti tempi in quel luogo) erafene da gran tempo obliato ugni veltigio, e perdutane ogni memoria; di guila che anche i pib cruditi eirca le antichità cortonale. Canteflavano ingenumente

DISSERT. II.

di efferne affatto al bujo: quando nel ricercarfi, e farfi raccolta da me, che ferivo, nell'appo 1781., delle antiche memorie di quel Santuario, credetti aver rinvenuto per via di un iltrumento dell'anno 1332. (riportato nel Registro de' documenti al nº. XVI.) che la prefata cella fosse stata in quel sito, ov è presentemente l'atrio della lagrestia della Chiesa di S. Margherita. Conciossache nel sodato ill-umento leggesi così: Cum hoe fit, quad in Eetlefia S. Baftiti (& S. Margarite) pofita in fummitate Costone, & cor-tomen, Dieseft QUEDAM CAPPELLA, QUASI IN MENIO DICTE ECCLEME EX PARTE MONTIS, IN LOCO UBI OLIM B. MARGARITA-CONTRANT RESIDENTIAM, & plurimum laudabiliter constituta, & ordinata fuit jam etiam diu, in aua quidem cappella Saluateris noftre Jefu Chrifte figura lignea opere relevate confiftt, propter quod . & B. Saluatoris capiella nominari dienatur; quod duo fint cappellani , qui quotidie diums Officis celebrars teneantur in eadem cappella pro Sanctuc to, of eius anima, cum certis redditibus eifdem affignatis, & catis, ut in teffamento upfius Santu in, per me Riccardum Notarium infraf riptum feriato plenius continetur, idem Sant ie tus uoien adimolere Ba. Or che la cella di S. Margherita fosse nel fito, in cui è oresentemente il divilato atrio della fagreftia, dalle parole ora riportate del prefato litrum nto fe nora, che fi rilevi ad evidenza: mentre detto atrio rella versmente quali in mizzo alla Chiefa dalla parte del monte, su cui è piantata la Rocca : quafi in medio Ecci-fic ex parte montis; e li vedono ancora in due angoli di detto atrio dalla parte della l'agreftia ( cne era l'antica Chiefa di S. Bafilto ) due antichi capitelli, fu cui pofava la crociera della volta della cappella detta del Salvatore; B. Saluatoris cappella; come pure la porta (fista già rimurata, ed or nuovamente aperta) per cui dalla Chiefa fi entra in detta cappella; la qual porta pur corrisponde, come la cappella medelima, quafi in medio ecclefie. Onde se quell' antica cappella (divenuta dipoi atrio della sagressia) era nel luogo stesso, in cui la B. Margarita avea già abitato: in loro, ubi o im B. Margarita contraxitrefidention; non fi può dubitare, che tal cappella, o atrio non fia il precifo luogo, la cui fu già fituata la cella di S. Margherita, ridotta dopo la di lei morte, per divozione, e in venerazione di lei, a Orstorio, o Cappella; come pur in qui che modo lo era flata (e fopra offervoffi) anche nel tempo, che vi abitava ella fleffa.

Quella (coperta cite il fito preciò della cella di S. M. righerita, fitzome nivere bifinatemente chiara a me; con comparve anche agli airi, cui la conunicia: Onde per nuovamente refittuti il memoria, che fe n'ea perduta, coll'annezna del Magittan della Città di Cottonia, e coll'approximazione airest del Viciovo, i Fratt Misori Offervanti cuttodi del Sanganto di S. Margherita, prendevoto la mete dei furrita della parte della parte della parte della finatica porta, vir dibalbirgose col fuo Al-

tare un piccolo oratorio con sopra la porta la seguente iscrizione.

HIC EST IPSISSIMVS LOCYS
B. MARCAMITA VIXIT ET HABITAVIT
AC TANANO MICCETOR

PRIMITYS HEIC IN HONOREM SS, SALVATORIS
NOVAR MARCAMITA VIXIT ET HONOREM SS, SALVATORIS
POSTIFA DEFORMATIVA
POSTIFA DEFORMATIVA
PRISTINO DECORI

Dettofi quanto fembra abbritanza delle Abitezioni, o celle di S. Margheria in Cortoni; pe filando a patire delle di lei Verimenta, da ella inte dopo i di su converione, e mallimament dopo di effere flata ammella al terz' Ordine di Peziterza. Cele e l'altra parte della prefente Differtizzano e conviene, per partara con fondamento, aver ricorfo alla Leggenda, e parte alle antiche pitture che fi Apano di lei. Nella leggenda rovani fin moratra le feuvent i. li Cibirio interiore Cap. VIII, 5, t. induta simurata faper CLI/CIO. II, la Tomora offeriore, Can, IV, S. 2, lum mifii TU. RICAM: e quette da Tuccione, Cap. VIII, S. 1. De TACULINO induta simirati-

III. II Chegols, O. Cerda, C.p., IV. S. 2. Ad column coron popula CINCULO, pra Surgua Rigare C. Cip., II. S. G. Arceful fine usule, Of comm CORDA tiera cultum: IV. II Velo del Capo. Cap., III. S. 2. CAPITIS TUI VELUVIA de pressite falleme, semai princiare alcheime, V. Cirti pamos per copieri et apo, decto: Arguna Cappis; C.p., IV. S. 2. s., sin Tuniciana, O' della Capitis. V. IV. Nelle anucche pitture pod reclefi nolvire una formerile; o Admandida della Capitis. V. IV. Nelle anucche pitture pod reclefi nolvire una formerile; o Admandida della Capitis. VII. Nelle anucche pitture pod reclefi nolvire una formerile; o Admandida della Capitis. VII. Nelle anucche pitture pod reclefi nolvire una formerile; o Admandida della Capitis.

E primieramente perciò, che rigarada il Clificia: quello proprimente parlando è una veife fatta di panno tellizo di peli di animali, e foccimiente di quelli, che fono di pelame più lungo, ed irituo, quali i capri, e le capre di Clicia, dove lo forta di panno fu da pincipio inventata, e di dove prefe il nome di Clicia, o di panno di Clicia: Quelto portato fulli carne, attefè la fus ripidezza è atti tormetato altro, che colo nome di tilirio fuole anche intenderdi qualunque panno afpro, e grolfolano, telliuto di lana ordinaria più pozza, e più grofiamente fiista, per la fornigitanza, che ha cei veri cilici o dei facti ficti di cellici propriamente detto, oppur di clicio li, e la briani intendere, che folie cili al cilicio propriamente detto, oppur di clicio li e ia briani intendere, che folie cili al cilicio propriamente detto, oppur di clicio li, e ia briani intendere, che folie cili al cilicio propriamente detto, oppur di clicio li, e ia briani intendere, che folie cili al cilicio propriamente detto, oppur di clicio li, e ia briani intendere, che folie cilia di cilicio propriamente detto, oppur di clicio li, e ia briani intendere, che folie cilia di cilicio al coli anciano di differe totaliente, e il concentrate il fuo-copo, ciò potrebbe agevolmente farci determinare pel cilicio cella prima-forta; ana non vedendo tiralle relique, che delle vefeti ufate dalla Santa, fono fitte difipenfate, e fi difipenfano, che alcuna ve ne fia di panno si afpro, qual e il vero cilicio i in colicio di propria di colicio di

### Di vil Cilicio mi parean coperti

Ed infatti se vero, e propriamente detto cilicio sossi stato l'usato da S. Margherita, embra incredibile, che qualche reliquia non dovelle confervariene; come di vero cilicio se ne confervano da me vedute in Cortona, della venerabile Suor Veronica Laparelli.

In quanto alla Tonaca efferiore ufata da S. Margherita, e che dopo il cilicio interiore vien de confiderarfi, non vi ha dubbio, che non doveste ester questa di panno groffolano, e vile; si per l'avvilimento di se stessa, che tanto ambiva la Santa; al per ciler lei arruolata al Terz' Ordine di S. Francesco, a' Protessori del quale; al nomini, che donne, prescrive la lor Regola (riportata tra i Documenti nella Bolla di Niccolò IV. focto il no. 111.), che ai vettano de humili panno in pretio, & colore; cost nel Cap. III. di ella Regola, de qualitate Indumentarum: E che infatti di panno vile, e grossoliolano insieme andasse esta vestita, ne fanno testimonianza le reliquie, che si ve-dono da pertutto aparse ex Tunica S. Margarite de Cortona. Per quello poi, che riguarda il colore di effa tonaca; per quanto rilevasi da una pittura in tavola fatta (ubito, o poco dopo la morte della Santa, e che confervati nel Monaftero di S. Girolamo di Cortona detto delle Poverelle; e da un' altra pitrura parimente in tavola, cioè in una tavola, che fervia di chiudenda all' antico deposito, o urna della Santa .. dipinta, per quanto credest circa l'anno 1330, e che ancora contervasi nel Convento di S. Margherita in Cortona; come pure da molte altre antiche pitture, che finoa' tempi di Urbano VIII:, quando fu fatto il primo Procello per la Canonizazione di S. Margherita, vedevanfi nelle muraglie al di dentro della Chiefa di effa Santa in: Cortona, e che delineate in carta furono annesse in fine dello stesso Processo, di cuiefifte un esemplare autentico nella Cancelleria Vescovile di Cortona, ed un altro simile presso il Cavallere Piero Tommasi di Cortona: per quanto, dico, rilevasi da tut-te quello pitture antiche, il color della sonaca di S. Margherita era in fondo cenerino, o grigio, ma tutto grateliato con lifte di colore alguanto più feuro, altre delle and, o grigo, in a tutto garente con the ut corre argains pri tears, ange unit qual pit there it irate per lo lungo, ed a'tre pit larghe tirate per traverfo, intrect ciandod infieme l'une colle altre a guifa di grate. E quelto è cito, che vuol fignificarfi nella Leggenda Cap. VIII. §, 1., ove diccli, che Margherita era veftita di una: touaca di facciono, de facciono indiata fanciula: ellendoche (come notammo cogli feccademici della cruica nella noftra Augot: 1, fopra il fuddetto Cap. VIII. ) tattolino non-

fords fords o lai-

VI.)
reta
(La

17.1

14,25

3 D.

1.8%

10 3-5 ri-

3 10

13:13

(2.0

:10°c)

191,10

1010 10

0.3

tet Mr

2 16

Start

100 4

vuo, dir propriamente una certa qualità di panno; ma il colore screziato, o misto di più colori, i quali interfecandoli infieme, rendono la pezza del panno gratellata, o come fatta a leachi, o tache quadrangolari: onde potrebbe convenire il nome di taccolino egualmente ad un drappo di feta, e ad un panno di lana il più grossolono, com era quello, di cui veltivali Matgherita, e che ordinariamente chiamavali taccolino in quei tempi; e lo accennano ancora i lodati Accademici della crufea. Potrebbe una tal foggia di vestimento sembrar bizzarra, e curiosa, le non si sapesse, che tale era universalmente l'uso, ed il gusto, e per così dire, la moda de'tempi, in cui la nostra Santa vivea: come lo nota molto a proposito Monfig. Garampi nella Differtazione II. annessa alla vita della Beata Chiara di Rimini, dove fotro il num. VIII, riferisce le pitture, che rappresentan la sua Beata vestita di panno nel fondo bianco, ma tutto in simil suifa gratellato con lince introcciate inflome, e quefte in qualche pittura di color

giallo, e in qualche altra di color cenerino più ofcuro.

Tralle vetti di Margherita dee computatti in terzo luogo il Cingolo, o la cintura. di cui, come fopra fu accennato, fi la menzione nei Cap. IV. §. 2. della Leggenda: Ad collum coram populo cingulo pro torque legato. Siccome poi il nome di cingolo è nome generico, contenente lotto di le diverte [pecie di cingoli, o cinture, altri de' quali cioe, fon di corame; aitti di feta, o di lana, teffuti a foggia di naltri, o di fafee; ed a tri fina mente di corda, o tune, fatta di canape, o di altra materia totta: di quale di quelle specie tosse il cingoto utato da Margherita, lo dichiara, e decide apertamente ciò, che si ha nel Cap. II. S. 6., e si ripese nel Cap. VII. S. s. della Leggenda, ove dicesi: Accessit sine uero, & cum corda circa collum: vale a dire, che il cingolo da lei ulato era di corda, o fune, e fune fenza dubbo farta di canapa, come la più vile, e rozza, e che sempre si è usata, e si usa, in segno di maggiore umileta, e penicenza, da Prati Manori, dalle Monache clarisse, e da professori del Terz' Ord ne di S. Francesco: en gueta che tal forta di cingolo fa in cetto modo il caratterifico de feguaci del ferafico Patriarca, chiamati perceo Coratglieri (come dice Benvenuto ne comenti fopra Dante prefio il Muratori Antiq. med. zvi Tom. I. per. 1109 ) a chorda, quam cinctam portant. Otre di che, che di corda, o fune canapiret fosse il cingolo di S Margherica, si ricva dall'esserice ella potuta servire come di capefiro al collo; in atto di supplicare, e di chieder perdono; al qual uto non farebbe stata a proposito atra fotta di cingolo. E veramente come cinta di corda, e fune di capane ce la fan ravvilare tutte quante le pitture, che di lei fi banno, così antiche, come moderne.

Ne viene inoltre da computarfi in quarto luogo tralle vesti di S. Margherita il Welo del capo. Quelto velo, secondo la incimazione fattale da Crillo nel Cap. 111. § 2. fopra citato, esser dovette anchi esso vile, ed abietto, compollo, cioè, di piu pezzi di panno lineo cuciti inficme, e lebbene di color bianco, perattro lenza bianchezza fludiofamente cercata, la quele anzi dovea effer negletta; di guila che avelle piuttosto del ributtante che altro per chi lo mirava: tanto sembrando, che veglia esprimersi con quelle parole: Capitis tui VELUM de petiolis faitum omni princtur albedine: aggiunto mailimamente quel che immediatamente fegue: Et fi timet, ne plierum merum Fratrum Minorum accedentium ad to flomaci, panni fo dem abbarreaut &c. 11 che ancine avvertimmo nell'Annotaz. 4. topra lo thesto Cap. 111. della Loggenda. Cica poi la grandezza, e forma di quello velo; nella pittura in tavo a efiltente in Cortona nel monaftero delle Poverelle fopra riferita; il velo del capo della fanta e fimile in tutto al velo bianco, che ufano univertalmente le monache, clie copre, cioè, il capo, e ti Rende come a fvolazzo fin fapra le fpalle, reffrando coperto il collo dalla parte davanti, col foggolo timile pure a que lo delle M-nache. Nella pittura poi fatta nella chiudenda di legno dell'antico deposito, o una della Santa lopramemorata, la fotma del velo è alquanto diverfa, oppure vedefi lo ft ffo velo alquanto diverfamente difpofto: comparifee, cioè, un tazzoletto grande, e quad o piegato, e raddoppiato per mezzo, colla piegatura nel diametro, che lo rende così raddoppiato della figura di un triangolo, e pofto così ful capo tutto lo cuapre cola parte ancora pofteriore del collo, e code per davanti colle punte laterali, che fon nella piegatura fopra del petto; fenza però effere quelte due punte annodate, e unite infieme fotto il mento, ma lafciate fciolte, e calcanti. Finalmente nelle pitture, che cuftevano nelle muragio interiori della chiefa di S. Margherita, e che lotto Urbano VIII. furono delineate in carta, e riportate nel processo di canon:zazione, come pur sopra su detto; vedesi il velo disposto dove in un modo, e dove in un altro; cioè in alcune pitture come

sel quadro delle Poverelle, e in alcune altre come nella chiudenda, ma colle punte anteriori, o annodate infieme, o foprapofte una all'altra; come di ordinario fi offer-va nelle pitture moderne di S. Margherita. Trovandomi io nel fettembre del 1782. in qualità di confessore straordinario al monastero detto delle Contesse presso, e fuor di Cortona (ultimamente foppresso) mi su satta vedere dalla madre Donna Autora Orfelli un'altra forta di velamento da capo, afferito pure di S. Margherita, a lei la sciato come reliquia da altra religiosa di sua agnazione già desonta, e la quale da altra religiola più antica lo avea parimente come reliquia ereditato ec. E' questo parimente di panno lineo bianco, fatto a forma di cuffia, con due cordicelle fottili da poterfi legare, e fermare con elle fotto il mento. Quando quelta cuffia tia veramento di S. Margherita, come la prefata religiofa mi afferi tenersi per tradizione; io credo, che di effa le ne ferviffe la Santa folamente in cafa, maffimamente quando era inferma, ma non l'abbia mai usata da sana, massimamente quando usciva, o andava suori di casa. Nell'uso di qualunque forta dei sin qual riferti velamenti di capo, osservo Mar-gherita esatamente ciò, che nella Regola del Terz'Ordine di S. Francesco (consessione). mata da Niccolò IV. colla fua Bolla riportata, come fopra tra i Documenti al n. III.) e bambage di qualunque fiasi colore (il quale per altro dovea effere per le terziarie, fecondo la regola, nero, o bianco: celeris albi, vel migri): detto anche tal panno, Piacentino, perchè forse si lavorava in Piacenza. E benché possa usatti tal forta di panno anche per tonaca, o altra parte di veste donnesca; per le l'erziarie nondimeno era deftinato, e prescritto dalla regola per coprire il capo, ponendofi ta esia le altre vesti loro come affatto distinte dal guarnello: Sorores clamyde induantur, & tunica de humili panno factis; e dipoi, come sopra, habeant guarnellum &c. Per paludellum poi, che significa: parvum pallium: viene intefo un velo grande, che oltre il capo fi ftende a coprire le spalle ancora, come il velo delle Monache, o anche come quello, che piegato con certa aggiustatezza sopra del capo, si stende poi cascante sin dietro alle spalle, che usano anche in oggi le donne del contado di Perupia, e di Afisia. L'anto il guarmello, che il paludello pare, che nella Rego'a a'intendano quafi per la stessa cofa, chiamata con divers nom; se non che forse il guarnello era un panno più picco o, o meno amplo, ed effer potes di co'or bianco, o nero; e il paludello un panto più grande, o più amplo, e quelto fempre di cutor bianco. Or quando S. Margherita utava una o put augus e questo tempre ai contro nanco. Or quanto 3. Matghtith alliva dia fipcied a cunha o com velo piregro ai dupis coprise II fallo gene pub diric che può dire, che utifici il polatidis; ci nell'uno, e nell'altro calo di antiormalfe al prefette to della Regiola del Text Ordine da let profettia. Si fa menzione in quitoto luop ontale Leggenda al Cap. IV, §. 2., come fopta nocifi, tralle verif di S. Marghetta, anche di un ecro panno chiamo popina capitir.

Secondo gli scrittori latini (come può vedersi nel Calepino del Facciolati) la voce peplum, o peplus fignifica una specie di sopravvette dunnesca, usata ne tempi attichi, non dalle donne di qualunque condizione, o rango, ma lottanto dalle marrone nobili; ed era fimile a quella, che ufano anche in oggi le donne di civil condizione, specialmente nell'inverno, e chiamati in Italia con moderno vocabolo il mantiglione. Non è Credibile, che tale folle il peplam ufato da S. Margherita, poichè primieramente, sup-potto, che anche a l'uoi temps si usasse cal sorta di topravette dalle martone nobili, è affatto incredibile, che l'umità di Margherita volelle mettersi nel loro rango: Ed indtre l'usaco della Santa non si dice assoluzamente peplum, ma peplum capitis, fatto cioè, per coprire principalmente il capo; laddove il peplum delle matrone antiche, ficcome il mantiglione obierno fervis, e ferve, non per copine il capo, ma le fpalle, ed il dorso sino alle ginocchia, o circa. Onde crederei piuttosto, che il peplum capitàs fosse una pezza di panno bianco da coprire il cano, e le spalle fino alla metà della schiena, rivoltata nelle sue estremità, e sostenuta colle braccia avanti al petro: qual'è appunto quella pezza, che ufano anche in oggi le donne di contado, e specialmente di montagna nelle parti della Tofcana, e dell'Umbria; e chiamano generalmente (come noi abbiam refo nella traduzione quel passo della Leggenda) la mantellina; e ne' contorni di Perugia, di Cortona, di Orvieto ec. il taccoino, perche quantunque in oggi non Sano tali pezze gratellate, e tereziate di più co'ori, com'età l'antico tacceline fopra

memorato, ma fiano per lo più di color tutto roffo, ritengono tuttavia l'antico pome, di quando eran cioè, e fi ufavano di panno taccalino. Alla qual pezza di panno nel taglio, e nel modo di ufarla, è anche fimile quella pezza di rafo nero, che ufano le donne artifte in Firenze, e chiamano il drappe: come pur quella pezza di caranca, che usano comunemente le doppe in Genova, e altrove, e chiamano, non fa-

prei per qual cagione, il mefero. Finalmente tralle vesti usate da S. Margherita vi è il mantello, o (clamyde) prefcritto dalla Regola alle luore del Terz' Ordine: Sorores clamyde induantur, & tunica de humili panno (non prorfus albo vel nigro) factis. Questo mantello di S. Margherita, come vedesi nelle antiche pitture sopra memorate, differisce dalla tonaca in questo, che la tonaca, come fu detto, è di panno tacceino fereziato, o gratellato, col fondo cioè di color cenerino chiaro, e colle lifte di colore algunto più feuro: il mantello poi è tutto di color pigio feuro finine a quel delle lifte della tonaca, e fenza gratellamento di alcunz forto. Si flende poi queflo dalle fpalle fino alle piante: ne può citarfi, credo to, alcuna pittura antica della Santa, in cui venga ella rapprefentata con mantello più corto. Onde non fo su qual fondamento, abbiano, il celebre Pietro da Cottona prima di tutti, e dopo di effo i pittori, e feuttori moderni, voluto rapprefentarei S. Margherita col mantello, che in lunghezza non oltrepafla le ginocchia, o poco più giù delle ginocchia discende.

### DISSERTAZIONE III.

Della Chiefa de Frati Minori in Cortona, in cui S. Margherita ricevette l' Abite del Terz' Ordine , e che da lei più d'ogni altra fu frequentata . E della Chiefa di S. Bafilio, preffo la quale ella mort, e deve fu feppellita.

L primo flabilimento de Frati Minori a Cortona non fu dentro la Città, ma due miglia fuori di essa in un luogo assai solitario, detto S. Angiolo alle Celle in villa Guglieimefca: dove il Serafico Patriarca Francesco, venuto a Cortona nell'anno 1221. ed offertogli quel luogo, vi fabbico, lavorandovi ancor colle fue mani, un piccolo, e povero convento per li fuoi Frati, con una Chiefa dedicata a Do in onore dell' Arcangiolo S. Michele: dove inappresso ricevette alla sua Religione diversi giovani Cottone fi, tra quali il B. Guido, ed il B. Vito, che ivi fantamente viffero, e moriton da fanti; il primo fingolarmente onorato in tutto l'Ordine Francescano, e in tutta la diocesi di Cortona qual fanto, col culto pubblico della Messa, ed ufizio divino in fuo onore il 12. Giugno: E dove dimoratono i Frati Minori, finche coltrutto per lero attro convento dentro Cortona, con Chiefa a Dio confecrata fotto il titolo di S. Francetco, quivi si trasfectirono circa 30. anni dopo che erano stati stabiliti alle Celle: latciando allora questo luogo, che in progresso di tempo passato sotto la giurissizione del Vescovo Diocetano, su nell'anno 1537, dal Vescovo di Cortona Leomardo Buopasede restituito alla Religione di S. Francesco, con collocarvi I PP. Cappuccini, che ivi fino al prefente fervono al Signore.

La Chiefa di S. Francesco eretta pe' Frati Minori in Cortona, e alla quale, come testé su accennato, essi Frati passurono, lasciando il luogo delle Celle, circa la metà del Secolo XIII.; è quella, di cui ora imprendiamo a parlare: incominciando dall'origine, che fu come fegue,

Il rinomato Fra Elia, detto volgarmente da Cortona (a) uno de' primi discepoli di S. Francesco, e di lui Vicario Generale, e dopo la morte del Santo Patriarca di

<sup>(</sup>a) Che Fr. Elia Generale dell' Ordine de' Minori sia stato volgarmente appellato da Cortona A LEF R. Ells Conference cent tortions of entition in states programment appetition of Common on Solimentes per aver east demand longo tempos in questa Cutta, e qu'nt retrainti i soul greats, ma sache per aver quandi tenta i is sua origine, mosit Scuttori de lemp più reccusi, o meso antesi, tagos dell'Ordine Francescano, che fisoni di esso, lo hanno i rancamente asterito, e apoccusto come così tacopratiballe. Mi is Vita di esso Pr. Ella data ultimamente mi lucci di R. Inteno Rifo Simor Osservane, e Viter-Bibliotectum del Serconsisso Dest di v.

rate.

15276

cate

, di

loi fuccellore nell'affin di Minifro Gemente dell'Osline del Minori dono varie si cende privato dell'uddo di Generale, distributione al Papo, e da la Regola, noli in corte di Federico III, imperatore, che di lui, come di uomo fublime di tolento, fi fervi in varie occasioni. In questo mentre venne cegli a Cortona; ove ellendo, e vivvendo in abrio fecolarefro, e in una cali di fius pertinenza (la quale da lui fetilo; come credeli, fata per fe conferva in fostenza l'anteca firutura) fu ad effo dalla comunitati di Cartona il di 22. Gennoj dell' hono MCCLV, conceltura il luogo denominato; Balenton Regine com terrono, qui affirira informa prima in terra necessaria della compania della compania

E qui giova riferire, qualmente portatoli Fra Elia per ordine dell'Imperator Federigo in qualità di fico Legato all'Imperator de Greec Giovanni Vastuzzo, o, come altri ferrono, Ducas, retidente in Nicea nella Bitolia, ottenne in rale occasione da quello Imperatore una reliquia infigne della SS. Coco di N. S. G. C. co. un bell' conato in fignegata d'oro, e con autentica grees (colpita nello flefio Reliquirri dalla

Parma, flimpara in Parma dil Carmignani l' anno 1783 , amentisce ad evidenza quella, qual pno ditsi comunemente invalsa persuasione; moftrando l'Autore coi mantimenti più certi, ed inconcussi, che si hanno del 13 Secolo, in cui visse Fr. Elia, scritti da persone a lui contemporance, e per esatteras, e fede miggiori d'ogni eccesione, che Pr bila fu onginaria non di Cortone, ma di Assisit aggingnendo anche in conferma ciò, che scrissero, parlanda di Fr. Elia gi' iflorici Francescani del Secolo suss-guente 14 , tra quali Fr. Bartolomeo da Pisa nella sua Copera delle conformità scritta circa l'anno 1200, conde si vien: a rilevare, che ne primi due Secoli nell' O dine Francescano fo sempre riputato, e tenuto Fr. Elia di origine non Cortonese, ma Assisano Potrebbe corroborarsi inoltre, quando ne avesse bisogno, l' asserio del P. Affo colla teftimonianza di altro Scrittor Francescano accreditaristimo del Secolo 25 , qu'i fu il P. Fr Giscomo Oddi Perugino morto ne'l' Anao 148 ... nella sus egregia Opera, che porta per titolo: la "rancejchina, e la specchie de Minori, e di aut conservasi l'Au-tografo in pergamena seri to a penna, e da me veduto nella Libreria de Minori Osservanti del Monte di Perugia; nolla qual Opera pag: 205 to leggesi di Fr. Elia come segne: El secondo gnale dopo sco franc'o fo fre helya d'Assese, et podemo dire terzo gable nell ordre-El quale tenne l'offitio del gnaiato piu tpi. Quello fee helya fo de si singulare scietta, ch' Ytalya rade sene trou uno che g'in paregiosse. Osto fece li Uisleatori de l'Ordene. li quali uintanano le prouvue co molta direttura, tato le capi quato li mebri. Ad geto fre he ya uig nendo anch" aco france i catne fo reuclato aparendoli uno neftito de bisco, ch' sco france, denes per tmene de doy anj moulre, et cosi fo Quisto guale era dalto core, et moles gounsre lordene più per mundana saplentia ch per spo, de la quale cosa fo piu uolte repso da aco franc.º la usto too fre Guglielmo d'anghlia layco essendo sepolto nella chiesia de sco franc.º d'Assess facea molti miraculi. Osto atedendo fre helva, et mosso dal zelo de sco franc.º ando al suo sepolero, cioe da fre Gualielmo. Et c grade confideria et fede gli comado, che no polesse coli suoy miraculi offuscare la gloria de sco franc.º El quale como vere obidiete da quella hora i poy no fece più miracuij. In quello tellimonio di Fr Giacomo Oddi vedesi confermato mirabilmente quinto di Fr Elia asserisce il P. Affo, non sulo per riguardo alla di lui origine, come anche per rignardo a di lui coltumi, rivente massimamente il Serafico Patriarca Francesco; a tempo del quale rappresentati il governo di Fr. Elia in qualità di Vicario Generale assat ledevole, quantunque non così inappuntabile, che non meritasse d'essere dal S l'adre più voite ripreso. L cost sembra, che non sofamente ne primi due, ma anche nel terzo secojo Minoritico, si tenesse di Fr. Elia, quante il P. Alfo ultimamente ne ha scritte,

Bencio Arciprete di Cortona. Dimando egli altresi in questi estremi di sua vita di ef-fer sepolto nel Coro della presaca Chiesa di S. Francesco da lui facca edificare; e quivi secondo il suo desiderio, su in realtà seppellito, e sino al di d'oggi le sue osta, per quanto dicefi, ripofano.

Ecco qual fu l'origine, e fondazione del Convento, e della Chiefa de Frati Mi-nori in Cortona. La qual Chiefa non fu per allora solennemente confecrata, ma lo fu nor; in Contoure : Le quat Criteta non tu per aitora sotennemente confectata, ma lo fa anni 129. dopo la fua fondazione; effendo fiata confectata nell'anno MCCLXXIV. da tre Vefcovi, come legged in una lapide di marmo pofta nella parce efteriore acento alla Porta principale della Chiefa medefima in lingua Italiana, cosa fraordinaria

specialmente in quel tempo.

MCCLXXIIII . A . D . IIII . Aprili . Ad . istancia . de . Principe . e . Signore . Francescho . Vicario . de . lo . Imperadore . e . Cortona . el . Reverendo . Padre , e . Signiore . Mes' . Lodovicho . Veschovo . D . Pozzolo . Cofacro . questa . Chiefa . col . cimiterio . i . honore . d . S . Francesco . Antonio . et . Lodovico . Assisteci . col . det . Padre . e . i . Padri . e . Signori . Mes' . Buccio . Vescovo . de Castelo . et . Mes' .

Tebaldo , Vescovo , de . Comacchio .

Ora venendo a descrivere la struttura di questa Chiesa, e ciò particolarmente, che se esta ha relazione a S. Margherita, e a la nostra Leggenda: osfervasi primieramente in essa un Tempio notabilmente vasto e magnisso: la cui lunghezza dalla posta prin-cipale sino al coro è di br. 74., e la larghezza di br. 26, a misura siorencina; o ssa lunghezza di palm. 185., e la larghezza di palm. 65. a misura romana. L'altezza poi del Templo (ch'è di una fola navata) è proporzionata alla vatità del medefimo; coperto a cetto con groffe, è elle travi, e cavalloni, a proporzion della mole, che debbono fottenere. il Coro, che ne fegue dopo lo sfondato della Chiefa, è (comprefo il pilastro dell'arco) di lunghezza br. 12. e di larghezza br. 10 - o sia di lun-

ghezza pal. 30. e di larghezza pal. 26. 2. Due cappelle poi, che fono collaterali allo stello coro, sono ciascuna di lunghezza (compreso il pilastro dell'arco) br. 8., • pal. 20., e di larghezza br. 6.  $\frac{2}{3}$ , o pal. 16.  $\frac{3}{3}$ . E tanto il coro, che le due capelle, sì acili arco, che nella volta, fono di firuttura lombardica, o come altri dicone Gotica.

Avanti al coro evvi l'Altar maggiore, con amplo, e decorolo presbiterio: e a tergo dell'altare un fontuolo profecto da ogni parte ifolato, con colonne rilevate, e col
rimanente della macchina di marnii di più colori: in mezzo al qual profecto effice un
decendifimo Tahernacolo, in cui confervali ferrata con chiavi l' infigne Reliquia fopra
semonata della SS. Croce.

Il primo Altare laterale dello sfondato della Chiefa, ficuato a parte deftra dell'altar maggiore, e del presbiterio, e in diltanza dalla cappella collaterale al coro da det-ta parte br. 24, o pal. 60. è l'Alcare, in cui era l'immagine del SS. Crociálio; avant alla guale orando S. Margherita, più volte degnossi parlarle il Signore: come si ha specialmente, ed espressamente nel Cap. I. della Leggenda, ove al §. 1. si legge, che dum semel devota in craticus coram Ymagine Christi, que nunc est in altari dictorum Fratrum

(Minorum) divertur filit; quid ui pauperula? Ur, ed al §, a, che ître abit uire, imwarte, suduiu Dominum retinenten, U ad situ graime memorium recutaturi fur graidum untationi (Ur. E' ben vero che l'immagine del SS. Crocifilio, che in oggi fi venera a quefo altere, non è più quella, avanta i cui orave S. Margherita; effectio quella fitar dipoi trafportata alla Chies di effi Santa, in cui ripofi si ficre di lei Corpo; e collocata in un altere fato coltriure di pietra ferena dal nobi Umo Piero di Mateo Strozzi Commiliario in Cottona per l'Altezza Resie del Sereniffimo Gran-Duca di Cofata l'anno 1002, coili Egournet i ferizione i cui fato to la mendi det juncefimo altare.

Petrus Strozza Matthæi Filius Anno Domini MDCII. Cortonæ Præturam gerens hanc Aram Salvatoi Cruciñxo dicavit, & Imaginem istam quæ pluries B. Margheriæ locuta fuit hic suo, & communi zelo translulit.

Al qual Altare, che era in fondo alla Chiefa di S. Margherita, a finifira di chi esar dalla porta princiolea, flette detta figra immagine fino a dopo i suno 1730-i quando datafi alla ficifa Chiefa in parte una nuova forma con erigerri due gran Cappelle a due lati del presbiterio, le utali formano la crocita di ella Chiefa, fra ferita is facra immagine fundierta all'altare della nuova cappella, che refia per ricia fino di considera di altare della nuova cappella, che refia per ricia fi vertera della considerata di altare della nuova cappella, che refia per ricia fi vertera decentemente confortata, alla parte dell'epitolis, ove fino al prefene

te in Visiters accurations conservation sells Chief all S. Francefco, che or deferivision, on admit overfice to ports by color and the vision of the color of the color
vision, on a color overfice to ports by color of the color of the color
vision, on a color of the color
vision of the color of the color
vision of the color of the color of the color of the color of the color
vision of the color of the color of the color of the color of the color
vision of the color of the color
vision of the color of the c

Niloi ftello sionato di quelta Chiefa di S. Francefco, comprefo l'altrue fogra memorato del S. Crociffio, fono prefentemente nove belli; e mediofi Altrai di pietra ferena, con quadri in parte almeno di eccellente pennello: de quali altari quatto fon da una parte, e cinque dall'attra, com'ipionedno di aquinto dalla parte opponente dell'altrain dell'intra dell'altrain dell'altrain

Exono Defeits coal faccitamente la fluttura della Chiefa di S. Francefo in Cortona, viece da dirid dell'amedio Orastra, o 63 fisula de Religiofa, in cui il adunavono a capitolo per le religiofe conferenze: del qual oratorie più volte nella moltra Leggenda rovali fatta menzione. Prefio la cappella collaterale al coro dalla parte dell'ra vedel man porta per la quele fi entra in una fannza unita insmediatamente alla Chiefa; e sa per la quele fi entra in una fannza unita insmediatamente alla Chiefa; e sa, ha per una terra porta la riugicita nel cluttro del Convento. Amenduar quelle flanze fono in volta reale di firattura Lombardica finile a quella del Coro, e delle de furificire (Cappelle al Coro, e delle priferite Cappelle al Coro collaterali. La prima ha di lugghezza ba 15. 1. o

pal 39. 1; e di larghezza br. 9. o pal. 22. 1. La fecoada poi ha di lunghezza por

br. 15. 4, o pal. 39. 6. e di laighezza br. 12., o pal. 30.

Servono in o.ga amendue queste stanze per fagrestia. Ma a tempo di S. Margherita strua per fagresti infoamente la prima: e la secondo ser Ostatorio con altare dedicato in onore della B. Vergine: nel qual oratorio S. Margherita era solita trattenensi, per siste più reccota, e meno espolata alla visita del popolo; quivi ricevette dal Slegore lublim silime comunicazioni, e segnalatissime grazie.

Di questo Oratorio, o scuola de Fratzi; e del rattenimento insteme, che in esso

far folca la nostra Santa, si fa menzione in più luoghi della Leggenda; ne' quali le

cole naturall, the quiet le avecanero. Coll abbiano nel Cap. II. § 7., the flands ella oratre cell oratrio de Frest Minori et. quivi venne a trovari ii l'irectiore de fuo figilolo ec. Vix mandatun in Ontorio Fratria Minorio monti (Chriftus) explorato. E Estipliam Mingrier fui nait, el Quantumi mirgulia, senas de filia for trattii UF. Nello fleflo Cap. II. § 8, che mentre flava nell'oratorio de Frati, l'interiore Maeltro 4 in firal circa ii modo di vivere, che tener dovere i modario manque Fratrian, Magifier fui circa ii modo di vivere, che tener dovere i modario manque Fratrian, Magifier

Interior hanc normam uivendi dederat dicens: nolo filia &c.

Nel Cap. V. § 4., the avendo ells mas voits contemplats in chail, ed effortill vivamente anche nell'efferto in feire turts della patition ed Crifto; ruveglististi poi dell'effait, e vedute nell'efferto in feire turts della patition ed Crifto; ruveglististi poi dell'effait, e vedute nell'eratorie, in cristorie, in cristorie indit matintatione en affait della publicità. Vet quata un'il reservoire, in Orstonie indit matintatione production. El moi in citala. Nel Cap. VII. § 1., the ufetto il possito dutivatator del Esta, ivi con copo nudro, e fune al collo ex-preficia suanti l'attate attib. E-trept. et corno del Stanon: 16 Oratorie predittiva materia et al. experimentale controlle della controlle control

Che poi l'actoria, del quale fi nata ne' qui riportati luoghi fiella Legencia, rifati retamente la fecondi sinaza del dicierna fazziella, pare, che non polla dubitatiene; avendo ella tutta la forma di oratorio, ed effendovi ancora, come in antico una face di altare, che ferve come per banco da paramenti; e di più effendovi lafe fino a quefii ultimi tempi, varie fepolture; fegno che quella fanaza era fitta per l'avanti un oratorio, o piece di Chiefe; come fu offereza nell' annota. 20. fora si Cap. Jl. Ne potendofi finalmente afferante attro luogo contiguo alla Chiefa di S. Franceico, in ci più verificimilmente posfi ripopori effere fitta quell'autico oratoria, o fondat de'

Frati. All'oratorio testè descritto dee aggiugnersene un altro costrutto a tempo di S. Margherita; e della cui coffruzione fi parla nel Cap. IX. della Leggenda §. 32., ove il Signore configlia Margherita di efortare gli Eredi di alcuni di fresco defonti, affirche effi facesfero in suffragio di questi un grande anniversario; contribuendo a tal efficte alla fabbrica di un nuovo oratorio, che attualmente facevafi a S. Francesco: Magnam anniversarium ad confiruttionem loci beati Francisci, ut larrime, que fundantur in dicti loce penas mitigarent eorum, heredet ipforum deherent facere &c. Come gia fu offcevato nell' annotaz. 40. fopra il predetto Cap. IX. Per quanto dal contelto rilevafi, quelto oracorio, che coftruivafi allora, cra fotto la Chiefa di S. Francesco, in sito talciato vacuo, ma informe da Fra Elia; allorche fece edificare la Chiefa. Vedefene ancora la porta d'ingreffo rimurata, dalla parte di fnora della facciata anteriore di effa Chiefa di S. Francesco a destra della porta principale, el a finistra di chi entra. Quivi su eretta in appresso una pia Confraternita detta de' Laudesi in S. Francesco; impressa dopo l'anno 1537., allorche inflituita in quell'anno l'Unione de lunghi pri di Cortona, forono ad effi incorporati i beni tutti de' lunghi pii particolari di detta Città, amministrati da' Laici. Dopo la qual foppressione, su l'oratorio, muratane la porta, di-firibuito in più sepoleri, colle lapide, ed aperture sepolerali nella superior Chiesa (che ultimamente pur fono flate ferrate): ne quali sepoleri chi è disceso, avanti che a ferraffero, attetta avervi vedute varie nicchiette con immigini, e haffi-rilevi di Santi; fegno, che comorova viemaggiormente effervi finto per l'avanti un oracorio. Ri-

leggdi, se pisce, per magelor fuldisfraime l'annotazione predetta.

Per pri prome meglio fur cocchio quame fin qui abbitm deferitor, e così dare un idea sence più chirar della Chiefa di S. Franceleo in Cortona, e fuoi anocefi, itano el diquell'opper diarram dell'activate un abrazza chila Pinnta di elfa Chiefa e. di cata on tichimando alla rificilione, perchiornet del Cortoneli, quanto fia questo lacon richimando alla rificilione, perchiornet del Cortoneli, quanto fia questo lacon lo concentratione, e fautificato dal colloqui, e date divine comunicazioni di Gent. Crio-flo Reference neltro colla detta gran Santa. Il qual duezo, dalla fua fondazione fian al prefettate è franțimori e, catalicia cota la direzione, ve calcolai de Frati Minori e, coi

Gestr Crifto commendata avea la diletta fua ferva Margherita; rimanendo fino al di

d'oggi al fervizio di questo Santuario i Minori Conventuali.

Passando ora dalla Chiesa di S. Francesco a quella di S. Bassio ssiuata in cima a Cortona vicino alla Rocca nel luogo detto Mirzano, e come fu soccato nella Differ-Cottons vicino alts Rocca nel luggo detto Marziano, e come lu loccito feila Diler-tarione precedence, immendamente contigua alla terra cella di S. Marghetria; van-turione precedence del contigua del contigua del contigua del contigua del di S. Erancefron a sanch di quella della Chiefa di S. Angioto alte Colle Conciona de Common anno del quella della Chiefa di S. Angioto alte Colle Conciona te (come fin nel l'Appendice al Tomo IV. degli Annali Cimadolofa dell'anno 1316.) fu quella Chiefa di S. Edifio nella Monagne di Cortona, in uno fipazio di terreno, che ello Pietro Priore avea comprato deterro Cortona dal Velcovo di Arrzo Giologiano, dal qual Velcovo Girolpono lo detta Chiefa di S. Brillio i sarche pai confecrata: Stephanus Abbas S. Justi de Vulterris (così nel citato lungo degli An-nali Camaldolefi) jurejurando pridie Raiendas Septembris attestatus est.... Dominum Orlandum. Cuffodem furffe Ecclefie S: Bafilis de Cortona, qui locus S: Bafilis fubeft Monaflerio de fice... Price Petrus de ficee emerat ob Enfloope Hieronymo decem libris terram intra cer-tos fives, who cominteur locus, ubi est modo dicha Ecclefia S: Bafilis ; quad Instrumentum dimit fuiffe feriptum per Boverium Judicem .... Hieronymus conferavit Ecclefiam S. Bafilii . Ot avendo il Vescovo Girolamo, che vende al Priore del Monastero de Fieri il sito per costruire la Chiesa di S. Basilio, e che costrutta la consecrò, retta la Chiesa Aretine dell'anno 1144., fino all'anno 1169., fuccedendogli in quelt'anno Etiotto (come fi ha nella ferie de Victori Aretini, riportata in fine del libro intitolato: Monamenti, e notizie isseriche rispuratani la Chiefa primitiva Victorile di Arezzo in Tosano. stampato in Lucca 1755, ne fegue manifestamente, che la Chiefa di S. Basilio di Cortona su fondata, e consecrata indubitantemente prima dell'anno 1169; che vale a dire 53, anni almeno avanti quella di S. Angiolo alle Celle; e anni almeno 77, avan-

ti quella di S. Francesco di Cortona ..

19

,II

neli

· fi gto

130

0.7

Site 81.

9; 10

1620

ofte:

CB

ie-

Nella invalione tattaff furtivamente dagli Aretini in Cortona l'Anno 1258., riferita dal Villani Lib. VI. Cap. LXVIII. e da altri Storici. sì a lui contemporanel. che posteriori, tra i molii edifizi lagri, e profani, che rimasero in tal scrpresa devaffati in Cortona, uno de fotteposti a tale infortunio su la Chicsa di S. Bassio: onde dovette S. Margherita procurarne circa il 1200, la riedificazione. Conciofiache paffata la Santa per ordine del Signore nell'Anno 1288, a dimorare nella terza Cella fotto la Rocca, contigua, come fi è detto, immediatamente alla detta devastuta Chiesa di S. Bassino, e la qual cella par verissimile, che conceduta le fosse da Monaci del modi S. Battini; e la qual cella par verifimile, che conceduta le tolle da Manaei del monafero de l'irle, o di S. Egidino, che come della Chiefa; così dell'annefia caferia (rano i padron), comicò ella quasi fusito a mediane di far riedificar quella Chiefa; con de, come fi ha nel Cap. IX. della . Leguendà S. 4.5; fece al pero ottenerie la facoltà, e di approvazione, replicate, e premurole itlanza al Vefcovo di Arezzo Gugifici mano; e ciò per ordine ancora di Gesti Critinu medefino, che nel di I. Giugno dell'anno; e ciò per ordine ancora di Gesti Critinu medefino, che nel di I. Giugno dell' anno 1289., cost a lei intimo: Die tterum, filia, Epifopo Aretino... quod ad Juarum umpetrandum uemiam deliflorum, Ectelfie S. Bafitii uocabulum confirmare, met amore nom differat, qui fum Chiffus filius Det unoi: E più fotto vello Relfo S. Die etam Prebites. quad the confultius ageret fi deservet culpas suar, quam huius sunct uocabulum impedire; quad iuxta mandatum meum, volo quad impetret. E ab illo procuret, qui multum me offendit Se. Ma effendo il Vetcovo Guglielmino pochi giorni dopo, cioè; nel di 11. di Giugno dello stesso Anno 1289., morto in battaglia nella rotta recatagli da Fiorenti-ni a Campaldino presso Poppi in Toscana, raccontata dal Muratori negli Annali d'Italia all' Anno 1289; non potè Margherita ottener da esso la facoltà bramata: perlochè fu costretta porgerne nuove sitanze al di lui successore nel Vescovedo di Arezzo Ildebrandino; dal quale ottenne tal facoltà in forma amplitima, per mezzo di una Bolla da lui spedita in Civitella sotto di 27. Agolto 1290 , riportata nel Registro de Documenti fotto il num. IV. accordando a lei, oltre la riedificazione della Chiela, che principalmente chiedeva, che al titolo di S. Bafilo folle unito anche quello di S. Egidio confessore, dimandato probabilmente dalla Santa per gratificazione a Monaci del monaftero di S. Egidio, che aveano a lei conceduto quel luogo; come pure il titolo di S. Caterina V., e M., di cui la Santa, come cofta da più luoghi della Leggenda, era eltremamente divota: e di più di poter fare instituire in detta Chiesa un Rettore perpetuo, il quale vi celebraffe i divini ufizi ec-

Ot-

Ottouts che chbe Margherita dal Velcovo Ildebrandino la facoltà di riedificare la Chiefa di S. Bafilio, non meffe tempo di rezzo, pas fublitamente pofe mana all'opera, o piuttofito procurò, che fi deffe l'ulcimo compimento (come più fotto fari opera più cominciata, e condotta a buon porto: e dentro il mefe di Settembre dell'Anno fteffo 1290. procurò, che ne fosfe mittutio primo Rettore il facero det Settembre dell'Anno fteffo 1290. procurò, che ne fosfe mittutio primo Rettore il facero ancia figurate Differtazione). Ed in quelta steffa Chiefa, passa cal associato della Leggenda de la compania della della figurate dell'anno della figurate dell'anno della figurate dell'anno della figurate della compania della controlla della leggenda della controlla della figurate della della

"Nel medefimo anno poi, in cui morl S. Margherita, diede principio la città di Cottona alla confruzione nell'iffelo luogo di una nuova, e pità ampia Chiefa contigua non folo, ma connella colla prima pità antica, fatta già, come fopra, riedifica dalla Santa; dedicata ancor quefta, come coftwente colla prima una fola Chiefa fotto il litolo di S. Bafilio; benche dipoi fiafi denominata, e fi denomini la Chiefa dot. Margherita. Del che rende teftimoniana! 'antica lapude di marmo affifia analia mura-

glia anteriore al di fuora di questa teconda Chiefa, nella quale il legge:

AÑO. DÑI. M. CC. LXXXXVII. "EM-PORE. DÑI. FRANCISCI. PRIORIS, CONSVLVM. COMVNIS. CORTONE. INCEPTA. FVIT. FEC. ECCLESIA.

Sebbene a quefte due Chiefe (o diciam piutoflo a quefte duplice Chiefe di S. Bafilio di Cortona, detta più comunenne di S. Margherita ) fiano flate fatte in diversi tempi varie accessioni di fabbriche, e variatane su parte la pristina struttura; ioni contenterò di deferiverà quali farono nella lor prima sondazione; credendo di più foddistare a miei leggitori, con metter loro in veduta ciò, che su, e più non si vede, che quel che è presentente, e può vedersi da stutti. Amendue, quotte Chiefe surono, e in parte ancor sono di struttura Lombardica; con due archi divisiori per ciascue. La prima più antica sa di lunghezza br. 26. o pal. 65, e di larghezza br. 8. o pal. 4. o Sicche riquadrando le misure, la prima ba di arca, o ambito tr. 2 assi, e pal. 1200. La seconda poi la di area, o ambito della prima. Alla seconda dei aggiugnessi inoltre il Caro (anch'esso al principio di struttura Lombardica) avene di struttura Lombardica) avene di struttura Lombardica) avene di la gracera di responsa con con controlo di struttura Lombardica) avene di la gracera di responsa con con controlo di struttura Lombardica) avene di lunghezza (compreso il ricaro della principio di struttura Lombardica) avene di lunghezza (compreso il piastro) br. 13, o pal.

23. $\frac{\pi}{2}$ ; e di larghezza br. 11., o pal. 27 $\frac{\pi}{2}$ : E riquadrando, ha di area, o ambito br.  $\square$  143., o pal.  $\square$  863. $\frac{\pi}{2}$ .

Questa Chiesa non su solonnemente consecrata, se non che anni 330. dopo la sua solonazione, dal Vescovo di Cortona Lodovico Serristori; che, come apparisce dalla lapide di marmo, che si sopra la porta laterale odierna at di dentro di elli Chiesa, se conserò il di 13. di Luglio dell'Anno 1636.; leggendosi in detta lapide sa seguente lissianese.

# D.O.M

LYDOVICVS SERISTORIVS EFS. CORTONEN.

HANC ECCLESIAM S. MARGARITÆ
IN HONOREM DEI EIVSDEMQ. S.

TERTIO IDVS QVINTILIS M. IDCXXXVI.

CONSECRAVIT

IN CVIVS ANNIVERS.

FRIS GREGORII DE CORT. PRECIEVS

P. A DOMINICA SEPTEMBRIS CELEBRANDO

XL. DIES DE VERA INDVLŒENTIA

EAM VISITANTIEVS CONCESSIT.

Rieria col la fondazione, e deferitta la firattara delle Chiefe di S. Buffio, e di S. Margherita, fi darà, per meglio napprefenarte, in fine di ognelia focondi parte, come di quella di S. FisancErio, col luy di quelle, dedilogata la pinata. Agrigmendo qui folamente, circa il nuovo fepolero, in citi di sunulato nella Chiefa di S. Biffio, il corpo di S. Margherita; che quello fepolero non fiu ma tomba fotternare, mi uno favero (che anche può veelerà nella parte nicerite, quadi din neula folia fociale, silicavo (che anche può veelerà nella parte nicerite, quadi din neula folia fociale, silicavo combe, dove collocavano i corpi de S.S. Martiri. Il che anche comprovad ad evidenza da cio, che esbasimo nel Copi, XII, ed utilimo della Leggenda, dove el autora, fi riferice, che condotta a Cortona un inferma, perchè pei merti di S. Margherita folia di quello compiente di S. Margherita foffe thato una tomba; fatto il quale con fi avvebbe potato collocar linera, ma foliamente fopra. Ma pullamo intatto a ciò, che tetta ancor da diril per compiento della Differzatione; code del governo, e curbolia di quello Santuario, prefente.

de partire policies

ı fet dallı

iefa :

priet Marcan ottenutafi, come fopra fu detto, da S. Margherita la facoltà del Veficovo Ildebrandino, per for riedificare la Chilei di S. Bafilio, e infineme la facoltà del Veficovo Ildebrandino, per for riedificare la Chiena di S. Bafilio, e infineme la facoltà per farri infittuire un Rettore perpetuo che la ufiziaffe; ficcome era ella flata follectar, che dal Comune di Cortona di facella fa fejea della riedificazione di detta Chiena, e di di Cortona fi facella di figlia della Comune di Cortona di facella di common della Comune della Stata di di controla della Stata di Cortona della Stata, Cappellano, e Confesiore di lei, e infieme registratore del di lei gale anell'afferza della P. Fr. Giunta, il che tutto costa dall' literazione al controla della Stata della Stata della Stata della Stata della Cortona della Cortona della Stata della Cortona d

Dove e da notaril, che tra la conceilione, e facoltà accordata dal Vescovo Ildebrandino a S. Margherita di far ricdificare la Chiefa di S. Baltlio, e la elezione fatta di Ser Badia in Rettore della medefima, non effendo corfi di mezzo che foli o giorni quanti ne corrono tra il 27, di Agolto, ed ll 6, di Settembre; ed effendone Itato fubite il Sacerdote Ser Badia (come coffa dall'Istrumento foprallodato) investito, e mello nel corporal policilio, colla confegna delle porte della Chiefa, e panni dell'Altare di ella ec. tradendo fisi infilia dice Excisie G panno altarit siusfam; rilevati chiaramente, che la materiale riedificazione di detti Chiefa era già itata procurata, ed efeguita avanti, e probabilmente a tempo del Vescovo Guglielmino l'anno antecedente, dal quale (come fopra fu riferito) ne chiefe Margherita per ordine di Crifto la conferma del Titolo: e che per confeguente la concessione del Vescovo Ildebrandino non fu. che la conferma del fatto, o ratiabizione, in quanto al materiale, e vera conceffione foltanto rapporto a ciò, che rimanea da farst in quanto al formale, cioè in quanto al ribenedire, e dichiarar facro il luogo, approvarne il titolo, e la ill'ituzione del Rettore ec. No altro forse che questo avea Margherita inteso di dimandare anche l'anno antecedente al Vescovo Guglielmino; come pare, che fignifichi il passo della Leggenda sopra riportato: Dic ei, quod S. Basilii uocabulum confumare non differat, co-me pure è da notarsi, che dicendosi nell'enunziato lstrumento di elezione, e conferma del primo Rettore della Chiefa di S. Builtio, che la detta Chiefa: "dificata effe dignofcitur expensis Comunis Cortone, & in terreno ipsius Comunis; pare, che si rilevi da ciò e non oscuramente, che i Monaci del Monastero de' Fieri, che, come sopra su riferito, aveano già edificata la detta Chiefa di S. Bafilio in quel fito, o terreno, che a tal effetto avean comprato dal Vescovo di Arezzo Girolamo, trattandosi ora di riedificare, ad infinuazione di Margherita, questa dipoi devastata Chiesa; ne trovandosi essi Monaci in grado di fabirne la fpela, cedettere di buon grado al Comune di Cortona, che fi trovava disposto a somministrarla, il padronato della Chiesa infieme e del terreno, in cui effa Chiefa era fituata. Onde potè dirfi, come fi dice infatti, nello steffo Istrumento, il Comune di Cortona relativamente a questa Chiefa, verus patronus.

11 Sacerdore Ser Badia Venuari electo, come copra, in primo Rettore della Chiefa (S. Baffilo III di S. Settimber dell'anno 1200, reffe quettà Chiefa fino all'anno 1305, almeno, comparendo effo in qualità di Rettore di S. Baffilo, teftimonio con attri alla deposizione giuridiea di miracolo di S. Magherita, fatta fotto il di 21. Aprile dell'

anno 1304; come fi ha nella leggenda Cap. XII. n. 37.

Ad ello Ser Badia pol facceèrese immédiatamente Fra Felite fijilo Bravensui é etc. man, il quale companife la prima volta come Bectore della Cheil di S. Bhilio in una fupplica précentum di bageritaro di Corona, facto il di 17, Aprile del mano 1906 de la Cheil de Corona del Corona de

A Fir Felice trovali fuccedum nel 1943, in qualità di Rettore di S. Ballio il Seredote Ser Edglio: Elleadote da altro Documento coniervato nel prefato Artholiso, abblismo, che fotto di 17, Gennajo 1943, Dema Nicolaria su. Ridar Refi de Cersos, anche il composito dell'Altre Callesto, anche ello Pree Emillice Rettore, e flui fuccetto i elegatione on Sacredone per Cappeliano dell'Altre calletate in S. Ballio, nel quale era calibrate il Cerpo etiale B. Margiori avalla figlia Chefa et. (valea et die per cappeliano dell'Altre Colleta di Namagiori avalla figlia Chefa et. (valea et die per cappeliano dell'Altre Colleta di S. Ballio, in cui et dell'Altra maggiore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio, in cui et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio et altra transgatore, dove dalla minore, e più anciez Chiefa di S. Ballio et altra della della chiefa della chiefa

A Ser Fos

A Ser Ednice, per altro Documento pur confervato nel fuddetto Archivio dell' anno 1340, comparifice fuoceduto nel Rettorato di S. Ballilo un cerro Pries Zacologa avendoli in tal documento o contratto (lipulato fotto di S. Gennajo del fuddetto anbo 1349, qualmente certa Duman Papa simi Cari Magfifri de Certana feçe dopazione inter vivos al Prete Jacopo Rettore della Chiefa di S. Bafilio accettante per detta Chiefa di un Laterino, o fia uliveto ec.

Al Scendor Ser Jacopo 6 ha da un Protocollo autografo di Ser Rainaldo Totis. Not. Corton, effictute prefio il Sir. Avocato Lodovico Culettini, effer fucciota and Rettorato di S. Bafilio Ser Niceala Guiduccii, il quale nell'anno 1962, riaunziò detto Rettorato, per effere fato eletto Propolio della Cascarina di Cortona.

detto Rettorsto, per ellire flato eletto Propollo della Catedrale di Concosa. A quefto Ser Piloria poi, come fila dallo fiello Proscollo, per un Atto de 7, Marto 1959, fu iofitiusio nel Rettorsto di S. Báfilo Ser Giufasa Gili di Cortosa el più votte detto Archivio dell'Unione ec. contenente un Atto de 10 Agofto 1969, per cal Frater Orfinna filato Oddi de Francia Manaellasta tertii Ordini Regule S. Francifet, chiede, ed ottiene la permifione di fondare un Altare nella Chiefa di S. Báfilia e S. Margherita ec.

Queffi fone i fei Rectori, de quali fi ha notizia, che han retta, e governata la Chiefa di S. Bafflio, dell'anno 1290, in cui fu riedificata, fino all'anno 1395, in cui pentò il Vicario Imperiale, e Signore di Cortona, unitamente al Vefcovo, e general Configlio della Città, di mettere al governo di detta Chiefa una Comunità religiofia.

qual fia quella de Monaci Ulivetani; come or fi dirà.

I prefati Retori poi ono i Improbable, che tutti follero del Terz Ordiae di S. Franccio: e pariandoli del primo, cioè di Ser Badus, fembra cio verdimultimo, attaci le motor etatizoni, che (come fi ha dalla Leggeda) e bole egli con S. Margierita vivene, appellata di Gesti Critto dello tello Terz Ordine prima fuer. Il fecunto del proposita del consensa del consensa

rono ad ufiziare, e l'ervire la Chiefa di S. Balilo vari attri Terziari, a Saccredut, che Licit, Tra I. Laici è aominato focchilimente Mariae alia Brunarei ammello al revizio di detta Chiefa in qualità di Camorio dal Rettoro Ser Biolia il di s. Marzo dell'annie di detta Chiefa in qualità di Camorio dal Rettoro Ser Biolia il di s. Marzo dell'annie alia chiefa di conferenza come il di Gora, anche quefto litrumento nell'archivio dell'Unione ce. Tra i Saccredoi poi vi fu nominatamente il fogra memorato in Par Office d'otti de l'Austria Mancellato Francece; il quale acquilò vari beni alla Chiefa di S. Brifilo, e la provvide di molti ficri arredi, tra i quali di un Calice d'ar gento indorato lavorato fil gullo di qui etempi, e di un Millia feritto elegantemente in membrana; che fino al prefente rificton orbita figerellia, e ilberta rifpettivamente in membrana; che fino al prefente rificton orbita figerellia, e ilberta rifpettivamente di quedto Saccreduce Terziario futti alla Chiefa di S. Brifilo, confervasta puen el prefato Archivito dell'Unione ce, le autentiene memorie. Quefti Terziari poi addetti al fervizio della prefata Chiefa e non tutti, i no parte almonò, pare, che coabitaffero, e convivellero inferme col Rettoro prefilo ia Chiefa medefina; rilevando di colo dalla Bolis Giodio Viccovo d'Accrezo del to Mingio 150. (Iportata tra i Docume ai modo prefato avelle fufficio per la coftruzion delle abitazion necellaria sgl' infervica i la Chiefa di S. Brifilo, no cui ripolora il Corpo della B. Margherita.

Dopo che per lo ſpario, e corso di anni 95, era flata governata, ed nôziata la Chiefa di S. Ballio, e S. Margherita da incttori, e Terziari fecolari di S. Fancefeo, i il Vicario Imperiale, e Signore di Cortona. Ugueclo Urbano Casili, e con esio il velco, e general Consiglio della Città, penfarono di filiarna la cura ad un Ordine Claufrale, e prifeciero quello de Monaci Ulivetani, Quelli per via di Iolena littunento con superiori della considera di S. Maria in Acotte pengangia Monaci della città in Acotte pengangia del Monaci Claudia della considera della considera di Cortona, e inferenta in Acotte della Margio 135 con Centrolo Tordine città in Figuela maudanno quattro Monaci deputati a prendere il positifo di detta Chiefa in Cortona, e inferen a tabilityi i, fecondo il lori filituro il Priore, il quale (come si ha da due sifrumenti di donazione di beni fista alla Chiefa di S. Bassilio ecc. uno de 9. Marzo, l'altro de 17. Applie 1987.) fu il Pader Fra Batsibasso sina Cechi de Senir. Ma cinque anni dopo, nei di corè, a si. Miggio 1350,, tre Monaci autorizzati dal ferre inteto di C. Maggio dell'anno fuddetto, comparii avanti del Vicerio Imperiale, e Signore di Cortona, del Vafcovo, e di fei Canonici della Cuttedrale, secre della colle al Sa. Essilio, e s. Margheria ia foreme rionunzi. Odde pensir convenera

Down by Google

of cits ve- fire acids and acids aci

icita
conta
foria
Caprgidtanot
teltra
ii cra
cotpo
dell'
cons

1 384

alter compenio pel fervizio della medefinia Chiefa. Di utti i qui fopra allegui liftumenti confervilo del publica cella Chiefa del Salitatio dell'Unione cella Chiefa dell'Ambre del Chiefa del Salitatio, e. S. Margherita Frut Minori; clò, dell'ante al fervinio della Chiefa di Salitatio, e. S. Margherita Frut Minori; clò, dell'ante al confereio di elli Frut Minori, e. da lla lor dicessone racconsanda dell'ante per l'estation dell'altre per l'estation dell'ante per l'estation dell'ante per l'estation dell'altre p

### DISSERTAZIONE IV.

De Confessori, e Direttori spirituali di S. Margherita, e di altre Persone

T Ralle persone, di cul qui a intraprende a sar parola, merita senza contrasto il primo luogo Fra Giunta Consellore ordinario di S. Margherita, e Compilatore della presente di lei Leggenda, che intendiamo illustrare: onde da lui inconsiciare del-

la prefente noftra Differtazione.

Il P. Francesco Marchese della Congregazione dell'Oratorio di Roma nell'Introduzione alla Vita di S. Margherita da lui composta, e stampata la Roma uel 1674., afferifce con sutta franchezza, e come cofa indubitata, che il nostro Fra Giusta su de Bevagna, Terra cospicua dell'Umbria nella Valle Spoletana; a ciò indotto (suppongo io) dal di lui Cognome di Bevennte. Ma lo sbaglio di questo Autore su di ciò (sia detto con di lui buona pace, e coi dovuto rifpetto) fembra coal groffolano, che appena meriti d'effer compatito. Mentre fe aveffe egli foltanto riflettuto, che Bevagna son dicest in latino Bevegna, ma Mevania, questo soto bastar potes a trarlo di ertore; anzi neppure vi farebbe caduto, fe avendo egli tralle mani la noftra Leggenda (come moftrano in fatti, che l'avea i molti passi da esto estratti, ed inferiti nella vita da lui composta) aveste altrest offervato, come agevolmente poteva, che nel Capult. de Miraculis fotto i nn. 6. 33., e 57. per ben tre volte Fra Giunta è detto non Bevegnate; ma bens Bevegnatis, quondan Bevegnatis, Bevegnatis de Costona; le qual esprellioni denotano appetamente, che era Fr. Giunta non Bevagnes, ma figlio di uno chiamato Bevegnate, e quelti non di Bevarna, ma di Cortona. (Si condoni per altro quelto sbaglio come di una cosa detta non di propolito, ma per incidenza foltanto dal P. Marchefe.) E per viepiù confermare, effere flato Fr. Giunta veramente oriundo di Cortona, torna qui in acconcio offervare, che in un Istrumento rogato il di 13-Agofto dell'anno 1258., tra i Cortonesi da una parte, e il Sindico, o Procuratore Agotto dei anno 1923a, eta i Contone da una parte, e i antiteto, un recursore del Comune di Perugia dall'altra (il qual fitrumento confervati originale neila Canselleria Decemuria) della Città di Perugia, e leggefi fitampato nella rifonta Apologetica per Cottona al libro dell'antico Dominio ce, pag. 272., e feg. 1 rezi motti Ceramenti fottofetitti a detto Istrumento, vi si trova: Junga Bengnata, il quale non vi è ripunnanza veruna, anzi vi è tutta la verifimigliarza, che folle il nofito Fr. G unta prima che folle entato nell'Ordine de Minorl. Di più in un atro iltrumento di al-leazza tra i Cottonefi, e i Perugini, togato nel 1230, (e che effratto dal Registro vecobo del Comme di Cortona, legged pure l'ampato nella fulletta Ribolia apoligetica ce, par, 247, e (eg.). In a l'ethimoj per la parte di Granes vi è Brenganie Fronprima; il qual Brenganie pare, che altri eller non polla, che il Padre di Grunta nofro. Dicendoli poi detto Brenganie figlio 7 amma l'floni, può effere, che quel episto.
Pifani voglia denotare, che Gioranti padre di Brenganie folic Pifani, o oriento da Pifa,
Pifani voglia denotare, che Gioranti padre di Brenganie folic Pifani, o oriento da Pifa,
Pifanie fon folic, come pure il di lui padre, veramente Gerneste, E quando di voleffe andare indiero sal midagare l'origine più rimota di lua frangia, patrebbe forie
etti frangila orienta da Pifa, no musi però da Brengan. A tutto cib, in comprova,
che Fr. Gianta folic veramente origitario Cornovie, poù aggiugneri un airvo lifrance,
tatto in un Protocollo riegiuni dei (Elo Ser Franceico, efficture perio il Sig. Avvocato Ludovico Colcilia); pel qual litramento il deputa un Sindaco dalle Monacho,
etto etti deputatione, vi la legget Serur degida di Breggetta d'Crossa,
pare per giulla ilizzione, che ciferi dovellero fetelle dei oldiro Pr. Giutta, che coneffe, sgii pur il cognomiava, e percò egil com elle, e, in noa parola tutta la
ul agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili ganzione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili agnazione folic proprimente, e debbr riquardi, ferza contralo, Certanyi. Ed in
etti ili aguatione folic proprimente.

La Patria per altro e la nascita del nostro Fr. Giunta, di cui fin qui si è parla-to, son cose affatto indifferenti per rilevare il merito di lui personale, e le di lui prerogative; e queste meritan principalmente di essere avute in considerazione, e da noi qui esposte. Chiunque seorrerà la nostra Leggenda, non dovrà penar molto a ravvifarle eecellentl, e tanto più eccellenti, quanto egli, nel registrarle, procurò sempre per umiltà, di nasconderle al possibile, non esprimendo per lo pili il proprio nome, allorche riferir dovette alcuna cofa, che ridondar potelle in sua gioria, e conciliargi qualche filma; ma con espressioni vaghe, e generiche procurando sempre occultarii: subbene non pote occultarii talmente, che dalle cose anaeste, e connelle non si rilevi effer lui deffe, che fotto quelle appellazioni generiche vien fignifierto. Fu egli pri-mieramente un Religiofo, quanto umile, altretranto dotto nella feienza specialmento de Sauti, Secab da Gash defito medefi no merito d'effer profecto, e definaso per Confessore, e guida so rituale della diletta sua Serva Margherita; a lei ordinando, che più, che ad altri a lui aprisse frequentemente la sua coscienza; mentre a lui aveala fpecialmente raccomandata; che fi rammentatie di fpeile pregat per lui, effendogli grandemente senuta; che lo pregaffe, in suo nome di vistaria e consolaria nelle suo spirituali angustie; e di raccorre, e registrire eon diligenza le grazie a lei conceduec, per edificazione di chi poi le avrebbe lette; afficurantola in fine, per fuo conforto, che farebbeli egli trovato al di lei pall'aggio da quelta vita mortale, come avveroffi. Fu egli altresi dotato di un fervido, ed intatigabile zelo per la giotia divina, e per la faute de proffim; affiduo maifempre in afcolrare le Saramentali Confessioni e nel predieare la divina parola, conformemente alle pure mallime del Vangelo; nel riprendete i vizi fenza umani riguardi, e in un con fottometterfi pazientemente alle veffazioni, e a' disprezzi delle persone di mondo, e de peccarri offinati; e sopra torto applicato nel compor le discordie, e procurar le part, maili asmente tra i Cortonefi, fecondo la intimazione fattagliene fare per mezzo di Margherita da Crifto; con fargli intendere, ehe a til oggetto aveagli conceduta grazia speciale; ehe la vita di lui effer dovea vita di Apostolo per la costanza e vita di Profeta per la verità; e che di nulla temesse, perché sarebbe stato sempre con lui. Fu eg l in tomma in tutta la sua condotta un vero Servo, e un vero Amico di Dio: Sicehe replicatamente di lui affermò il Signore alla diletta sua Margherita, aver esso la capatra dell'eterna gioria, che fatto lo avrebbe grande nella celeste Gerusalemme, e gran Sacerdote nella gioria del Re-gno suo. Da tutto ciò comparisce quanto sosse questo missima Religioso accetto, e caro al fuo Dio: Ma tra tutti gli altri luoghi della Leggenda, quello che ce ne da più lampante riprova, è quell'ammirabile, e dolciffima lettera, che il Signore la fuo propuo nome a lui fece lerivete, mentre tinvavasi in Siena, net mezzo di Margherita, e che si ha registrata nel 9, 8 del Cap, VIII. Quivi nel caluto presiminare alla lettera incomincia il Signore a gusta di un padre che ferive al prediletto suo signio, benedicendolo: Pater Deus filio fuo benedictionem; e infieme raccomandandogli gli altri feoi figli col fuo Sangue redenti, e quelli specialmente, che traviando dal buon sentiere, eranfi allontanati da lui: & recommendationem internam fuorum filiorum, quos tanto redemit pretio, & florum precipue qui recesserunt de uia mea. Quindi principiando la lettera, eforta lui stesso a crescer sempre nella sua grazia; assicurandolo di volerlo onorare non meno in terra che in clelo tra i fuoi amici: onde non gli rincrefca (foggiugne) di faticare qual figlio per lui fuo padre; ricordevole dei travagli da lui fuo padre lofferti, e del premio infinito, che gli tenea preparato, se avesse con allegrezza faticato per fui. Paffa a commendare il divoto di lui fervore, onde predicava il fuo nome in faccia ad un popolo duro: lo invita a spesso meditar la sua croce e la sua passione; e loda la illibata fua castità, il cui odore si propagava agli amici. Torna a protestar di nuovo, che a lui parla come un padre al fuo figlio; fuggerendogli le regole, che offervar dovea di affabilità, di dolcezza, e di carità verso coloro, a' quali era per pre-dicare; con animarli a confidare il perdono dalla divina clemenza. Finalmente, appellandolo ancor per la terza volta col dolce nome di figlio, lo eforta ad effer grave ne' suoi costumi, e in tutta la sua condotta; afficurandolo che sempre farà con lui. Chiude per fine la Lettere lasciandolo benedetto in nome della SS. Trinità e della B. Vergine Madre sua = . Lascio io qui a rissessi de Leggitori il rilevare da quanto fin qui si è detto, di qual carattere, e di qual perfeziene avanti a Dio fosse il Religiolo Fr. Giunta: e per meglio rilevarlo, e meglio infirme accertarfi di quanto ia compendio si è riferito di lui, rimetto principalmente a leguenti luoghi della Leggenda; cioè al Cap. V. §. 40., al Cap. VI §. 19. 24., al Cap. VII. § 4. 24. 15. 20., al Cap VIII. § 4. 8. 9. 12. 13. 14. 24., al Cap IX. § 3. 8. Margherita Fr. Giun-Ma ite una vita così lodevole e fanta quanto foppaville a S. Margherita Fr. Giun-

ta? e quanto fu l'intiero corfo di fua vita mortale? Alcuni ferittori probabilmente dal vedere, che il tegistro de' miracoli di S. Margherita contenuti nel Cap. XII. ed ult. della Leggenda non oltrepalla l'anno 1212., si sono avvisati, che circa quest anno cesfaffe pur di vivere esso Fr. Giunta compilatore della Leggenda medesima, e che per elo non fopraviveffe alla Santa che anni 15. o circa. Sembra che tal congettura refti roversciata, e smentita nel protocollo soprallodato di Ser Francesco di Tomuscino Not, Corton., nel quale a carte 108. trovasi un Contratto rogato in di 20. Aprile 1318. in Capitulo loci Fratrum Minorum de Cortona, in cui fi enuncia il Testamento già fatto da Talamuccio qm domini Muffey de Cort., e che egli aveva ordinato venderfi un certo terreno fuo, e diffriburne il prozzo in caufe pie ec. cum confilio tamen religiosi viri fratris Junte quondam Bevegnatis de Cortena ordinis fratrum Minorum fi tunc temporis adesset in terra Cortone personaliter, alias cum confilio Guardiani difti lo i de Cortona Gr. Dol qual contratto pare che si rilevi, che in detto anno 1318. Fr. Giunta fosse ancor vivente, e forse sopravvivesse anche qualche anno di più Ma siccome si enunzia in detto Contratto un Testamento già fatto avanti, potrebbe anch' esfere, che fosse stato quel Testamento prima del 1312.; e che così suffista e regga la congettura, che nell'anne 1712. passasse Fr. Giunta da questo terrestre esitio alla patria beata. Comunque siasi; supponendofi, come sopra su notato, che egli sottoscrivesse nel 1258., essendo ancor secolare, all'istrumento rogato tra i Cortonesi esuli presso Casteglion del Lago, ed il Sindico del comune di Perugia ec. e che sosse essonali netà di circa anni 18., ne segue che se mort nel 1312., il corso di sua vita sosse almeno di anni 72., e se mort dopo l'anno 1318., che arrivasse all'età di circa anni 80.

suppi anno 1310., che arrivane an eta ui circa anni soo.

Dopo Fra Giunta Confellore ordinario di S. Miraherita, dee annoverarfi tra i Padri fiprituali di lei Fr. Giovanni da Caftiglione: il qu'ile come fi ha nel Cap. IX. della Leggenda § 13., efercito per più anni l'uffizio d'inquistror contro l'eretica pravità, nel che è ivi lodato dal Signore per aver fervito in quell'uffizio fedelmente a luire i ndi, come leggefi nel Cap. X. § 1.1. fo Cultoda de Prati Miroti nella Cultodia Arterina, fucceduto in questo impiego a Fr. Ranaldo pur di Castiglione l'anno 1288.,

some offervoffi nella noftra Annataz, 7, fopra il Cap. V.
E qui prima di paffir più futre convien notare, che dicendosi tanto Fr. Giovanni, che Fr. Ranaldo de Callillione, ed effendovi vicino a Cortona due Terre, che porsiao quelto nome, cioe Callillione in continuo (detra nache ne' tempi antichi Callillion
distrime) e Calligione del Lago, rice del Lago Trafimeno (detto anche in antico Calligion Chiinfon) potrebbe dubitriff di qual di queffi Calligioni foffero i due mentovi
Religiofi. Quantunque non si abbiano monumenti chiari per decider queffo;
errederet di non issanassimi, te dicelli che ambi furnono di Callillioni Freestaios, mentre

Galtiglion del Lago, o Chiudao, uoa di G. che fi mai apparento alla Provincia Minoritica di Tofcao, e motto meso alla Cultolia Arcinia; ed ali opposito Caltigino Fiorentino, o Arcino è certifimo, che fempre è apparentore, come anche oggi apparento dell'arcino del composito dell'arcino del composito dell'arcino del Lago, mai benal fondi della Cultolia Arcinia par che probabilimente dai differio dell'argino del Lago, ma benal Caltiglion Erocentino: dil passibilimente dai differio percentino: dill'apparentano dell'arcino del Lago, ma benal Caltiglion Erocentino: dill'apparentano dell'arcino del Lago, ma benal di que' cempi, anche da alicaa Provincia e Cultolia di alimenzano talvoita i Ministria. Di lago dell'arcino dell'arcino dell'arcino dell'arcino dell'arcino di que' cempi, anche da alicaa Provincia e Cultolia di alimenzano talvoita i Ministria.

Fatta questa breve digrettione; per quello che specialmente concerne Fr. Giovanni, rilevali da più luoghi della Leggenda, che febbene Fra Giunta fu il Confessore ordinario di S. Margherita, Fr. Giovanni per altro ne fu il principal Direttore, da cul nel diriger la Santa, dipendeva per ordine di Gean Crifto medefimo, anche lo stello Fr. Giunta. Onde alloruhe paffar dovette Margherita per comandamento di Cristo alla terza Cella, volle Critto fiello, che ella in ciò dipendeffe da Fr. Giovanni non meno che da Fr. Giunta: Ideo dica Fratri Johanni, & Confessio itus, quad non innediant moran turni ne a (calla) & C. Cap. II. § o. Reuterte sine dilativa ca illam cellan, ad quam te Fratri Johannes redute insseria di C. Cap. VII. § 7. E che generalmente nella direzion di Margherita dovelle Fra Giunta andar sempre di concerto con Fr. Giovanni, e consultario ne' dubbi che occorrevano, lo attefta esfo Fr. Giunta espressamente nel Cap. X. S. 11. Propter quod (dice egli) me rogavis (Margherita) us de tan-torum notitia fibi data cum Fratre Johanne tunc Culfude conferrem; quia hos haberat in man-datis a Domino, us narquam a confilio ejus recederes: E nel Cap. V. S. 15. si ha, che Critto avea ordinato a Margherita, di dire a Fr. Giunta, che fignificalle a Fr. Giovanni, che amendue nel guidare il di lei spirito, giunti sarebbero al tal segno di spesso dubitare di lei : Et dicar bajulo tuo & Confessori, quod fignificet Fratri Johanni, ut oret pro te instanter, quia tot erunt pene tue, & ita suspitione plene, quod ambo dubitabunt sepo de te. Ed in tal guisa sempre andar dovette di concerto Fr. Giunta con Fr. Giovanni come fuo principale nella guida di Margherita, fintanto che questi viste; e folamente dopo la morte di Fr. Giovanni diventò Fr. Giora direttor principale della Santa; come a lei espresse Cristo nel Cap. VII. §. 14., ove le dice, che la raccomanda al fuo Confessore, come in avanti raccomandata l'avea a Fr. Giovanni desonto: Et te recommende eidem (Confessori tuo) sieut olim recommendaueram te Fratri Johanni defundo. Portoto poi Fr. Giovanni nella direzione della Santa da direttore veramente illuminato; ficche dopo la di lui morte, a lei di effo diffe il Signore, Cap. X. 6.20. che per lei come per gli altri, era egli flato colla parola, e coll'elempia verità, e vita: Filia ... eui abstuli Fratrem Johannem, qui verbo, & exemplo erat veritas & vita. Rilevall inoltre da altri luoghi della Leggenda, che Fr. Giovanni fu un Religiofo veramente Santo; come dal Cap. VI. S. 19., ove ft riferifce, che pregando Margherita per ello, e per Fr Giunta, che tanto avean faticato per la di lei falute, le riponde il Signoe per pr Grunta. Les casara et al matata per la cit et alute, le ripante i significari, cum habent arma terrat girrie. E nel Cap. XI. § 7, ordra il Signore alla Santa dilicurar Pr. Giovanni, chi el lo avrebbe veducio faccia a faccia nella faperta curia de besti: Dirat Fraiti Johanni quod predice... G' certu fiq quod tife un'elchi me facri ad faccia nella Capara. Ra cata in superior Curia bestimum, B canto in verich aver chio conciguito dopo la fua morte, rivelollo il Signore a Margherita con dire, Cap. VIII. §. 21 Seruus meus ( lohannes ) defunctus, est in opiata gloria: unde dic etiam seruo meo uiuenti (Fratti Juncte ) &c ... Finalmente quelto Fr. Giovanni fu quegli, che ellendo Inquisitore, comando a Fra Giunta di registrar le getta, e compilar la Leggenda di S. Margherita: come Fr. Giunta stello lo attella nell'Autentica del Codice originale, da noi riportata in fine della Leggenda medefima: dove ripete, che effo Fr. Giovanni era ftato della Beata Margherita Confessore, e Paure: qui erat Confessor beate Margarite & Parer. Come poi fu. offervato nell'Annotaz, 14. sopra il Cap. VII. morì egli circa l'anno 1289., che vale a dire circa anni otto avanti la Santa.

Ora paffando a Fr. R'naido anch' effo di Caftiglione (cicè, come fopra di Ca, liglion Fiorentino) e Cultode de Fratt Minort della Cuttodia Aretina; dello fu (come il la nel § 1., del Can, i., en el § 5., del Can, i. del Can, i.l. della Leggenda) avanti a cui come attuul Cultode vetil S. Margherita i' Abito del Terz Ordine di Penitenza, e fece offerta di tutta fe fletti in vita e dopo la marte all'Ordina de Minort del P. S.

Francesco. Questi pure su uno de Padri ipirituali della Santa, per esplorare lo spirito della quale, le propose un giorno nell'Oratorio, o Scuola del Capitolo de Frati Miactia quale, le propose un giorno nell'Orazoro, o scuoia dei tepitolo de Frat Mi-nori un ardun problema; tome vica riferito nel Cap. VIII. \$ 20. Mort egil da San-to come da Santo era viffuto, circa il principio dell'anno 1288., giulta ciò che fu notato nell'Annotaz. 8.) fopra il Cap. IX.; fuccedendogli nel Cultodiato Aretino, come fopra, Fr Giovanni. Che poi folle Fr. Ranaldo un uomo fatto, lo attefta il gran rammarico, che provarono i Frati della fua perdita, per effere flato fempre uomo di gran pietà verso Dio, e moko profittevole all'Ordine, ed al Popolo; e dall'effer passato, come a Margherita rivelollo il Signore, dall'estito di questa terra al regno de Ciell: Fratres Minores de Aretma Custodia (cost nel Cap. IX. §, 7.) propter obitum Fratris Ranaldi Custodis corum nimis dotuerant; tum quia homo erat Deo deuotus; tum quia populo, & Ordini multum proficuus. E poco dopo: Et fi animam eiui, inquit Dominus (Margharite) stustaut ad Regnum, non debent (Fratres) defiderare, quod ulterius

detineretur in mundo .

Fra i Padri spirituali di S. Margherita ne viene in quarto luogo Fr. Ubaldo di Colle: di Colle cioè, com'io credo, di Val d'Elfa in Tolcana, in oggi Città Vescovile con Vescovo suffraganeo del Metropolitano fiorentino. Quelti fu Guar liano a tempo di S. Margherita del Convento de Frati Minori di Cortone; e come fi ha nell' Autentica del Codice originale logra citata, confellore altresi di effi Santa: Frater Ubaldus de Colle Confessor eius: E datle mani di lui come Guardiano ricevette Margherita, in prefenza di Fr. Ranaldo Cuftode, l'abito del terz' Ordine. E' degna d'effer notata la di lui delicatezza di sprito, e il suo prudenziste timore, encomisso anche da Cristo, circa lo spirito di Margherita, per una risposta da esta data in fervor di mente, allorché con viermente ardore a lui parlava della pallion del Redentor noltro; con-ne ricconatal nel §. 17, del Cap. VI., che merita d'ellur riletto e ponderato. Fu divotiffimo della bezilfima Vergine, e iniliancibie cel pronoverne le glorie: onde fi meritò, che dalla Itella gran Regina del Cleio follogli lafía preparrara una fede gloriofa; ad occupar la quale paíso immediatamente dopo la fua preziofa morte accaduta, come quella di Fr. Giovanni, circa l'anno 1289. Fratri Ubaldo dicas (così Cri-Ro a Margherita nel § 3. del Csp. IX.) quod Mater mea Regina Celi perauti ei, pre-per reuerentam, E labores cum magna-leitita gleriojam fedem in gloria Regni mei. E ael § 36. dello Rello Csp. Margartie constit E jient Saulator fectus est di testi Frater Ubaldus de Colle defunctus eft, & intrauit gaudia Paradifi .

"A custron fuddeti des inspiration in control topo tra I Padri Sprituali di Mergherita, Fr. Pilippo, anchi di Come in his nella più volte allegata Autorides.) Margherita, Fr. Pilippo, anchi di Come in his nella più volte allegata Marvindes.) Caflode della Caflodia Arctina dopo la morte di Fr. Giovanni di Chilgilone. Di que to Religido pratti di Cilap, VIII, 5, 10, e a ed Cap, IX, 5, e della Leggerda. Nel terrogar dovedie i penitenti i oppure attenerit dall'interrogarii, fembrandorii aver ragioni per una parte, e peri s'aira, fece per mezzo di Fr. Giovanno perga Mergherita. che dal Signore gl'imperralle la foluzione di un tal dubbio: il che fattosi dalla San-ta, a lei rispose il Signore, che dicesse a Fr. Filippo da parte sua, che ascoltasse sicuramente le confessioni, e interrogasse liberamente quel che si confessionamente tralle grazie gratia date, che agli uomini suoi Ministri distribusiconsi, a lui avea specialmente conceduta quella di ascotata le confessioni, e d'interrogare i Pentient; attefa la purità, e mondezza del di lul cuore infirme, e del di lui corpo. Nel fecondo luogo poi si narra, che avendosi Margherita fatta una nuova discepola, per nome anch'essa Margherita, oriunda da Siena, il Signore le intimò di procurare che questa pianta novella, si confessalle dal Confessore ordinario della Santa, ed in certe altre cofe efferne dipendeffe dal configlio di Fr. Filippo; probabilmente perche effendo egli altora Custode attuale, dovea effere considerato superiore e direttore non meno delle Terziarie, che de Frati. Di quelto Fr. Filippo non fappiamo la patria, nè il tempo della fua morte.

Ne viene in festo luogo tra i Padri Spirituali di S. Margherita Fr. Benigno. Sacerdote dotato di una svisceratissima carità verso i poverelli di Crilto: raccontandosi di lui nel & 6, del Cap. IX. della Leggeuda, che era così intento nel provvedere alle neceffită de poveri, che non folo lor procurava il fovvenimento che poteva dalle persone facoltofe; ma fottraeva anche a le stesso il necessario per dario loro; e colla lecnaa del Superiore contraeva per esti ancor de debiti; ed pitre il provvedere a lor bifogni temporali del corpo, molto più fi occupava nel provvedere alle loro folirita ali

secessia dell'anima, e andando a cercar per le case i poveri deboll ed Infermi, a unesti più volunteri che a riccio del fectori sommissitava il Sazamento della pentera si: Onde si merito che is sia misericordio solle attamente commendata dallo stello attamente della metta che il sia misericordio solle attamente commendata dallo stello il more; misto o estimato della obligata di sia ciù fino allora tenatori il misto di si ini ciù fino allora tenatori il misto di si ini ciù fino allora tenatori il misto di antimato attama, quam statuli sini ciù fino allora tenatori il misto antimato attama quam statuli que statuli que suma. Bottame della mallem misto peri attro da quanto abhanno di misto di controlo di perito fino di perito fino di perito di perito di controlo di perito di peri

Finalmente nell'Autentica del Codice originale ec. fopra replicasmente citata, a menzione nominatamente di atri fei Religio di che furzono in diverti cento lipadi e configileri di S. Margherita; cioè Fr. Tantato (probabilmente de Tartati Signori di Pictramati) e Fr. Ramiri di Volterra, amendete Lectri di Teologia; Pr. Idatarantina Pictramati e Pr. Ramiri di Volterra, amendete Lectri di Teologia; Pr. Idatarantina abbitumo nella Leggenda di particolare; ma nella prefata Autença dicondi tutti megati di Pictrama di Pictr

fata, affinche la inftruiffero.

Oire i fin qui memorati Religiofi, che tutti furon dell'Ordine de Minori, meritamente fi annovera tra i confessori, e padri spirituali di S. Margherita il Sacerdote

fecolare Ser Badia Venturi, e di Ventura da Cottona, che fu il primo Rettore della Chiefa di S. Bafilio, come fu detto nella Differtazion precedente.

Per quanto rilevafi dal S. 33. del Cap VII. e dai SS. 18, 46. del Cap. IX. della Leggenda, era stata la vita di questo Sacerdote negli anni tuoi più giovanili alquanto men regolata; ma ridottofi poi, tocco dalla grazla divina, imploratagli specialmente dalle orazioni di Margherita, ad una vita più regolata e facerdotale; il Signore lo fa avvertire per mezzo della Santa, che memore de pallati fuoi trafcotti, ne chieda genuflesto avanti a'piedi di lui misericordia, e schivi in appresso le occasioni inducenti alla colpa: che reciti frequentemente l'Orazione Domenicale, e rifletta pofatamente a quale stato richiamollo la misericordia del Resentore: che si confonda e si dolga, e Rudj di dilatare il fuo cuore nella rimembranza della di lui paffione: che fia l'empre più diligente nel rendere al fuo Dio i luoi fervigi; e fi applichi più del folto a cono-kerlo: e finalmente gli fa annunziare in fuo nome la benedizione del purità, dell' umiltà, della manfuetudine, della tiberalità, e della carità; afficurandolo, che tal beumita, della miniutazione acria increanie, e cona certica anticaranologo, cie cai oc-nedizione in iui fari ademiniute, fe fludieritali per parte fue di confeguiria. Nel § 33, del Cap. VII. è appellato Ser Baida Cappellane di Margherita, perchè Rettore deia Chiefa di S. Billio da lei fatar riedificare. Nel § 36, dello fleffo Cap., Crifto parlan-do alla Sinta, lo chiama Figlio mio, e tuo; e nel §, 14, del Cap. IX. Sacerdote tuo. Fu egli dal Signore medefimo destinato all'intigne onore di servire alla diletta sua Serva" Margherita di confessore, e padre spirituale, ed insieme di registrare le di lei ammirabili gesta, e le grazie segnalatissime di cul su favorita, negli ultimi sette anni di suavita preziofa; ne' quali flette affente da Cortoua il di lei ordinario Confestore F. Giunta: Nell'esercizio del qual ministero corroborollo il Signore cogli opportuni lumi, ed avvill, in parte fomministratigli, e in parte factone afficurare, per mezzo della ftelfa Santa: Et diro tibi (cost Crifto a Margherita relativamente a Ser Bacia nel S. 33. del Cap. VII. ) Quod fepiffime in tantam debilitatem diffidentie circa te deueniet, ut non credat en que feribet de te; nes alia que per confessorem tuum scripta sunt ipjum paterunt rabo. rare; quia timebit fe dereliftum: fet non diffidat, quia fecum ero E net S. 46. del Cap. IX. Dicas Sacerdoti Bade qued nec propter timorem, seu uerecundiam, aut tribulationem aliquam feparetur a ministerio tuo : & ego infundem ei lumen cognitionis. Ed infomma nel & t 4. del Cap. IX. Die etiam ifti Sacerdoti tuo Badie , quod fi documenta & precepta mea fe utus fuerit, munus gratie largiturus fum ei. Alle grazie del Signore, al per rapporto alla propria fantificazione, che per rapporto alla direzione ed alliftenza di Margherita, corri-ipofe efattamente il Sacerdore Badia: e viste dopo la fua conversione, e terminò la carriera mortale da piislimo e fanto Sacerdote.

Dal

DISSERT. IV.

Dai Confessori e direttori spirituali di S. Margherita passando ora alle persone del secolo, che a lei furono più famigliari, ottengono tra queste il primo luogo le due nobili Matrone Marinaria, e Raineria. Trovanti queste due Signore nominate infieme nel Cap. I. S. 2. della Leggenda, ove Crifto così parla a Margherita Recordare quod de statu pristino te diuellens , sub nobilium dominasum sotietate , scilicet Marinarie & Ranerie, spetialiter in jeinispia sellasaut. E di nuovo, benche non espressi i loro nomi, vedonsi memorate nel Cip, I. § 1, over raccotatsi di Margherita, oche Reropia a Fautriau Minoritat Printenite hobita. Go. a larborrom firepita termana elegti cilialiam homestati manattira, pro-pe tanno NOBILIUM DOMINARUM hopitia ut fectritui & fectriti manattar; volca-dosi qui incontatabilimente intendere per nombili Signore quelle felle; che eni primo arrivo di Margherita a Cortona dopo la fua convertione furono le prime ad accoglier-la, e come offervossi nella Dissertazione II.) a lei diedero ospizio per tre anni nella propria lor cafa: il quale Ofpizio volle Margherita mutare in altra più quieta cella, affin di vivervi più ritirata dal mondo, dopo che su fatta Terziaria, ma insieme per pit ficurezza ed onefta volle non molto alloctanarfi ( come pur fu detto nella prefa-18 ()iffertaz. II.) dall'abitazione delle fue prime nobili olpiti e benefattrici. Di Marinaria poi separatamente da Raineria, se ne sa menzione nel \$. 34, del Cap. IX. o ve Cristo intima a Margherita di dise n Marinaria, che il di lei consorte desonto era stato pe'meriti di S. Bartolomeo, e di S. Francesco liberato dal purgatorio; ed inoltre che il Signore era disposto di concedere al Conte di lei Figlio misericordia e consolvatione, purche faceste una consessione generale ec. Die MARINARIE, quod sotius eius per Apostolum meum Bartholomeum, & Beatum Franciscum de Purgatorio eductui est: Et dic ei, quod mifericardiam & confolationem jaçere Comiti filio eius paratus fum, fi confitebitur generaliter &c.

Gives qui indigare, di qual nobile Famiglia Cortonefe foffero le due menosvate Signore; e fi a lor difendença ancor confervil in Cortona; 7 Dai Protocollo di Ser Fancefto di Tomafcino (allegazo anche più fopra dove pateindi di Fr. Giona, e Fancefto di Tomafcino (allegazo anche più fopra dove pateindi di Fr. Giona, e Carlo di Cortona della Maria (allegazo anche più forma di Cortona della Maria (allegazo anche con control di Cortona poco più di un miglio, di cui i Mafera erano pastonio, con centi 2, che Marianata folfa chocera di Rausariate e g. che la tor difendenza, con centi 2, che Maria anche con control di Cortona poco più di un miglio, di cui i Mafera erano pastonio, control di co

tocollo; che è come acgue:



#### NOTA-

Quella Raineria moglie di Talamoceio, è probabile, auzi molto verifimile, che folle la Nobilis Domina Raneria di cui fi parla (come fopra fu riporetto) nel Cap. L. §. 2. della Leggenda di S. Margherita.

(1) Continua a vivere nell' anno 1318 Prot-

(2.3.4.) Vivono tutti in derto anno 1313.

(2.3.4.) Vivono tutti in derto anno 1313. Prot. medeljimo a cart. ibid. & 107. (5) Fu figlio Jobii Bone Prot. fud. a cart. 4. da effo la nobile Famiglia Boui di Cortona.

Il qual Albero posto fott' occhio, sembra che possa discorrersi così : Supposto, com'è possibile, anzi molto verisimile, che Raineria moglie di Talanuccio di Maffeo della Mofeaja fia la nobilis demina Raneria, di cui fi parla nella Leggenda di S. Margherita; pare che poffa ragionevolmente congetturarfi, che l'altra Signora nominata nella Leg-genda infleme con Raineria, che Marinaria, 10f6 moglie di Muffeo de Mufearis; e perciò Madre di Talamuccio, e suocera di Raineria; e che quel figlio di Marinaria, appellato nel Cap. IX. S. 94. della Leggenda col nome di Conte: Et die et ( Marina-riae) quod misericordiam, & consolationem facere COMITI filio eius paratus sum &c. sia l'ifteff: Talamuccio marito di Raineria, appellato col titolo di Conte, perchè de' Conte della Mof. aia. Non effendo poi pervenuta fino a nostri tempi la descendenza di Talamuccio e Raineria per la linea masculina di Mosca loro figlio; ma solamente per la linea femminina di Andreuccia pur loro figlia, maritata a Martino del que Mio Ubertine Polis Bone; cioè nella famiglia ancor suffistente de Signori Boni di Cortona; pare che posta direi con ragione che le due nobili Macrone Marinaria e Raneria, fostero della cala Moscari, o de Conti della Moscaja; la discendenza delle quali unicamente si confervi in oggi nella Casa Boni.

Che le due or mentovate nobili Matrone fossero amendue adorne di cristiane virth, la pietà fingolare con cui accolfero, benchè non conosciuta, e trattenero presso di se per lungo tempo la penitente Margherita, pare che ne convinca a bastanza, Ma di Marinaria specialmente abbiamo anche di più nel sopra allegato 9. 34. del Cap. IX. della Leggenda, che afflitta ella dal Signore con varie tribolazioni, le tollerò con fomma rallegnazione, e lodandone Iddio fino alla morte; come per mazzo di Margherita ne fu dal Signore stello fatta efortare: Et ipfa Marinaria (cost Cristo a Margherita) regratietur michi, & laudet me, necnon & confortetur in me, quia magnum gratie do-num fuit, quod permifi eam tribulari temporaliter: Unde uolo quod frangatur aliqua tribulasione; set cor suum det michi totum, & in omni angustia me laudare non cesset. Que omnia (conchiude il Compilatore) fideüter benedicta Domina observauit usque ad exitum ute suc. Dopo Mirinaria e Rainaria, ne viene tra le persone famigliari e benasfette a S.

Margherita la terza nobii Matrona Diabella; la quale, avendo intraprefo la Santa a fondar le Spedale di S. Maria della Mifericordia in Cortona, le cedette per tal effet-to la propria Abrazione; come fi ha regisfrato nel Cap. II. S. della Leggenda. Quest'atto di così generosi carist, verfo i profimi più miserabili, mostra a sufficienza. il cuor magnanimo e veramente cristiano di questa pia Dama; e ben volentieri mi tracterrei a dar quilche contezza, almeno congetturando (come ho fatto delle altre due) della di lei profapia; ma non mi è stato possibile trovare alcun monumento, onde poterlo eleguire :

Presentali in oltre tra i famigliari e divoti di S. Murgherita, quel pio e liberale Signore, al quale (come abbiamo nel teste citato luogo della Leggenda) ebbe la San-ta specialmente ricorso, affine di ottener sussitio per la suddetta sondazione dello Spedale in Cortona; dicendofi ivi, che ad defiderata citius largienda (cioè per venire a capo più prontamente del suo finto progetto) largum Dominum cepit precibus inuitare. Questo Signore (giust) ciò che da noi su notato nell'Annotaz. 3, sopra il suddetto Cap. II.) sembra verisimile che sosse il nobile e generoso Cavalire Uguccio Casali; il quale fu amiciffino di S. Mirgherita, e da lei appellato ordinariamente il Cavalie-re Santo. Delle cui prerogative personali, e della cui nobilissima agnazione non pos-

fiam dispensarci dal toccar qualche cosa almen di passaggio.

Ebbe Uzuccio per Padre Rinaldo, e per Avo Ildebrandino Cafali, o da Cafale luo-go nelle montagne di Cortona, d'onde discendeva la lor famiglia e del qual luogo, o Castello esti cran Signori. Nel 1258. allorchè gli Aretini invasero proditoriamente Cortona, e ne difcacciarono gli Abitanti, constringedoli ad andar raminghi e rifugiarsi in campagna presso Cassiglion Chiusino (oggi detto del Lago) in quel tempo di atte-nenza del Comune di Perugia; all'Istrumento, che sotto di 8. Agosto di detto anno fu fatto tra i Cortonesi e i Perugini, per ivi potersi i Cortonesi fermare, e godervi le terre adjacenti ec. dopo la foscrizione di rutti i Capi di famiglia Cortonesi in num. 424., vedefi tra i testimoni al rogito dell'Atto Domino Uguccio Capitaneo, che è appunto il nostro Uguccio Casali allora Capitano del Popolo nella sua Patria di Cortona. In quello stato poi di oppressione de suoi Patriotti, andò egli alla Corte di Manfredi Re di Napoli; dal quale avendo dimandato ajuto i Senesi, per sostenere la guerra che aveano co Fiorentini; il Re mando loro Meller Uguccio Cafali, con altri Cittadini Cortonefi, che trovavanfi alla fua Corte: ed. Uguccio alla tefta di fettecento fanti Cortonel, rifugiatif a Siena în temno deila îor difgratia, venuto all'attaceo co l'Encatuia, ideo foro una totale fonnîta nel luogo detto Managerio come dicell volgarmente Mantiferiol. Dopo la qual vittoria riportata pei Senell (opra i Florentin), de eller percio le entrali Cortonel grandemente la grazia de Senell, di vivolle Mell, Uzgardia al apportar riparo alle diferences della dia ristra in almonte propuedente della dia ristra in almonte propuedente della dia ristra in almonte propuedente della dia ristra in almonte della dia ristra dia considerata dia considera dia considera dia considera dia considera dia considera dia considera dia dia dia dia considera dia considera dia considera dia considera dia considera dia considera dia dia dia dia considera d

Quanto poi alla di lui agnazione. Diferfo Ugurtie (come fopra) da Rinaldo di Ildebrandine Cafali, ebbe egli un Figlio per nome Guglisimine, il quale fu creato Vicario e configliere Imperiale dall'Imperatore Arrigo VII. venuto perfonalmente in Cor-

tala tona nel mefe di Settembre dell'anno 1312.

Da Gugitistimio figlio di Uguccio nacque Rosieri; eletto dal general Configlio della città di Cortona con folome e pubblico Atto de 26. Novembre 132x., in general Signore della città di Cortona e fuo diffretto; ed eletto in guifa che paffar dovesfie ne' di lui difendenti la ftella Signoria e dignità.

1351. Da Ranieri nacque Bariolomeo, fucceduto al padre nella signoria di Cortona l'anno 1331., nella qual Signoria fu confermato dall'imperator Carlo IV. trovandofi in 1355. Siena l'anno 1335. coll'aggiunta del titolo e prerogativa di Vicario Imperiale, tane

per lui che pe luoi discendenti.

Da Bartolomes nacque Francesco Prisco, che succedette al padre nella Signoria di Cor-

201a, e nel Vicariato Imperiale l'anno 1364.

Da Francesco Prisco nacque Niccold Giovanni, succeduto al padre nelle medusime di-

2315 guid I anno 1972.

184. De Nitteris Governe nacque Aloigi Battiffa, il quale lafeinto dal puère în cta papillare nel 1984, gil fuccedette nelle prefate dignită, fotto la tutela del fuo pro nio
Ugattis. Urbana nătro fățino del fig Barndanne, ed în faciette del fuo zio Pravefo attro
Rico nato pofiumo del fu Francefe Prefio. Socto la tutela del primo flette Aloigi Bat.

1850. no il al înno 1400. ni cui Uguttis Urbane mori : ei notextă del feodod domi-

1400. no fino all'anno 1407, in cui Francijo poliume fu uccifor cominciando allora Alugi 1409. Battifa a dominar da fe foto; a domino fino all'anno 1409, in cui fottomefia Corcona da Latinko Re di Nipoja i luo dominio fin mandato priglostere Alugi Battifa Cajar colla moglice e faniglia nel caffel nuovo di Napoli; terminando così la Signoria de Cafair in Cottons.

Qui poi per maggiore e più diffinta chiarezza ponghiamo fotto gli occhi delinesso l'Albero della Refla nobil Famiglia Cafati, che è come fegue:

DE





# NOTE.

(1) Hebrandino da Cafala è ricordato in Carta del 1217, nel Reg, vecchio del Comune di Cortona a Carte 161. come pute in aitra Carta del 221, anel med Reg, a carte 127. (2) Uguecio Cafali Liberator di Cortona è quello di cui apecialmente si paria in quefia Difici-

(3) Di Guglielmino Cafall trovasi il sigillo in Cortona presso il Sig. Avvocato Lodovico Col-

tellini, in cui si iegge: 4- S. GVILIELMINI, DNI, VGVCII. D. CSLI, cioè de Cafaliq

Mobilis Fir dans Guillians que Dai Ugneii de Certena fa un Atto in di 13. Aptile 1376.

lettere: S. VGVCII. DNI. GVILLINI MILITIS IPER CORTONEsis. Quelto sigillo si

descrive acl Fiorlieg Noctium Corythan, a cart 190.

(c) Ranieri Cafali I Signore di Cortona mort nel 1351. a di 23. di Germajo.

(6) Aprese mogite di l'acopo Cafali compunes l'ettrice ad 1353 act Protoc di Rinaldo di Tono. Il squelo l'Atlanento i canazia, che la sobi Donna Again mogite del sobil Unmo Jacos Cafai elegge di esert aspoita pretso la tobol Donna Dierza, o Diazza mella Chica di S. Martegoria e la festir cere di microrali i des toni di la Laborate, e deginilariare che inscri un Legio o di Aligerazza sun figlia: che lacci princete un Legio o Marteria figlia naturale di Controlla del Controlla de l'accidenta del Controlla describa del Controlla del

(8) Fr. Ranieri Caralie Cavalier di Rodi figlio di Barnolommeo Casti II. Signore di Cortona, fece ater nel 176- un Aquedotto per condurre della montagna di S. Egidio la seque la Cortona, e quavi fece collutira nel luogo detto la "rigiaje", e dor'è al presente il Monasfro di S. Chiara, no mulmo, una gualitera, e un grand'orto; tanta cra l'abbondanat delle acque fatteri renir per cannier i quali ediffaj pol intarere insulli per la perdisa della acque christatte.

per une frana di monti

to Ludovico fi, to di Jiropo Cafali Vercoro di Poarnolo, imieme con altri due Vercori, consagi hi Chiesa di S'innecso di Corona, il di A Aprile dell'Anno 1374., coma si ha di una Lapide che è nella fecciata di dettre Chicas; riportata da noi mella Dissertas. 184., ove della Chica di Marteria Corona.

(co. Francisco Princo Carial III. Sipore di Cortosa morì mai 1718. a di 17 Agolto. Preno di Sig. Arvento: Ludorico Colettimi i comerci a in instriliero di marina soprappoli di di na pietri. Ardele e Lorna di Camabo il ballo di na Utono babaro, con uno berretta Ducide in capo, est estendo di si saldere i Possettore Colettoro in su quadreno di leggio ni è per agginara, vi si involvi incultato ni e sersa Erregilii II pecci ballo write, che con vedeti originale mente, qui delitro. Interno so docciono in carittre detto die graine e resista in segueramente, qui delitro. Interno so docciono in carittre detto die graine e resista in seguera-

re Ischione. PRANCISCYS DE CASALIBYS. VIC. INFUIS. ET DNYS CORTONAR, Q. H. O. F. A. N. MCCLUSZYII Qu'elle insight pomone preparie; gell her spas firi fireir. Dill'Anno pretivo 1771 è facile à niverte, che quel Pracecco fe il primo fra i Casali di tal none; a sercico gionegration in Currias d'il Anno 1733. Positi Bulho poi ripprecetta scota obiano l'efficie dell'ilitato Dianth, che tenne, secondo le Crondicipare, un bosso ci colorolo giorone. Egli delle mansa crari un Chorno, con latino picco delle l'Altre sudictio, che cel collèctic. Sull'ilitation magni d'action signo i resource; conse calit Nota re-sector es celle dell'anno L'Altres magnic d'action Signo Francisco; conse calit Nota re-sector es celle dell'action dell'action dell'action dell'action angle d'action Signo Francisco; conse calit Nota re-sector es celle dell'action dell'action dell'action dell'action dell'action angle d'action Signo Francisco; conse calit Nota re-sector es celle dell'action dell'actio

(12) Chiedinia moglie di Francezo Primo Cafai III. Signore di Corrosa. In sinto quadrino presso il nopratedo ils parvecto Coltelliai, cade l'airo pieco libilo mulichee, che spots aelli precedente. Natu, primette di marmo, e apprapolto a piero Arietta. è surge obtale erri la inguente simurire e Quelf Anno 176, fe devalliono ad l'airo in Corrosa, ed una chiere, che con le poppiolo. Nella pare poleritore di 12 Contron di mosè il procedo Balto machelire, che con le poppiolo. Nella pare poleritore di 12 Coltenno d'uno si lipido della colte della coltenna de

.. COR-

Dal prefato Bufto abbiamo perciò il Ritratto dell'iflessa Chiedelina. Onefta Signora (della tobile Famiglia Farani di Camerine | fu moglie di Francesco i. dei Cajali . Ella superfitte al Marito che cessò di vivere nell'an 1378, rimase incenta di lui Imitando la piera del consorte, aggiunse divotamente, quel Ciborio; e vi pose colla di lei cffigie, anco quella Inscritinos. Lo flaro di gravidanza, in cui fu lasciata dal Marito, importa che Chiadelina, o in quell'sano o nel succellivo aggo, venido a partorire. Nell'Epigrafe perciò si legge: CVM FILIO; taccomandando in somma, la Madre al Sacre Corpe de Crife Die la cuffedia di fo fiefa e dalla arenera Prole Riconoscesi in quella un altro "rancejee detto il Peffame, o il fecende che fu ancor esso Principe e Vicario imperiale di Corresa.
(12 Di Giovanna figlia di Battolomenco, e sorella di Francesco Prisco, maritata nel 8376, a

Francesco Baldacchini se ne fa menzione dal Gamurr Tom. Il. e nel Quadriregio del Pressi Tom. 11. pig 184.

(13) Niccolò-Giovanni IV. Signore di Cortona mori nel 1484. a di 17. Giugno. E lesciando in età pupillare il suo figlio Alnigio-Battifta, lo reccomendo e pose sotto la tutela di un nobile Ufiziele di une Casa di Reggio, detto firio Grifoni

(14' Uguccio-Urbano Calali, secondogenito di Bartolomeo, Fratello di Francesco Prisco, Zio di Niccoiò Giovanni, e Prozio di Aloigi Battiffa, recandosi a onta che Niccoiò-Giovanni aveffe la-stri truttre di auto figlio, llario Grifoni, in preferenza di lui, fece uccidere lo flesso Ilario e di attonee egli fiello la tuttela del Pronipote Aloigi Battiffa, e finterno che viffe non solamente feen men esperato a tutta del l'enospote Rologi Battilit e distrito cue s'elle 600 dollacette fed.

Elatot d'Allotto d'Al l'anospote, an aperto dispositemente la ligorat di Colonna Reché es

del Carrier Constant United del Carrier C

bill della Rocha di Pies, nel 4387, a di 15. di Dicembre, per roguo di Scr Uguccio di Lando di Papo, fa il suo Tellamento, in eni dispone diversi Legati pit e lascia erade universale il Magnifico Sig Ugaccio Casali figlio del già Sig. Bartolommeo Casali General Signore di Cortona, cioè Uenccio Urbano Casali suo cugino, che attuilmente era egli, come sopra, Gemeral Signore V. di Cortona. Quefte nebilio Domina Allegriana fecesi in appresso religiosa, sotto il nome di suer Maria, e fu fondatrice del monaftero delle Brigidiane detto del Paradi-

6 presso Firenze.
(16) Morto nell' An. 1400. Uguccio Urbana, cominciò a far figura nella Signoria di Cortona, come VI. Signore di casa, Francesco figlio Peffame di Francesco Prisco, insieme con Aloigi-Battifta euo nipote, e figlio di Niccolò Giovanni Ma nell' An 1407 a di st. Gennijo a ore 19 fu dello flesso sno nipote Alogi. Bittilla ammazatio in pliazo. e gettatone il calvere in piaza S Andrea delle finefire. Questo fatto lo racconta anche S. Antoniou nella Somma Histor. part. Ill. 198 44 4.

(17) Madonna Antonia Salimbeni sposata a Francesco Poffamo a di 44 Luglio 1306 , ucciso che fu il marito, come appra, si rimerito a Sforza Attendolo da Catignola. Ciò riferisce anche il Giorio in Pita Sfortia Magni Cap. Au-

(18, Il figlio poi di Francesco PoRumo, Sortelemmes, dopo la morte del padre ti ritirò a Imo-la; e dalla linea di lui discende la nobil Pamiglia de Casali di Bologna. La qual nobile Famiglis giuflifica indubitatamente la sua provenienza dalla Famiglia aignorile de Gafali di Cortasa: e la giultificazione, in forma legittima, fu sache publicati colle fiampe. Della Pamiglia Cafali Bolognese, la quale riunisce ancora i Cognomi di sentrusglio Palesto, vive in queli. anno 1793., fra gli altri qua Eccelienta il Signor Senatore, e Marchese Gregorio Fuispo Maria. histiffuno Perionaggio, e beamerito della Repubblica Letteratia, per la sua eggeta dettina, e secia erudirime Egil fieso fa Lacumone o Principe dell' Academia Etrusca negli An-ni 157. e 1788. cessada Ato occiameta a vita socc, non per un Anno 1010, come è so-

lito, ma per an Bienaio. (1998) de confermato en este de confermato in este (1998) Alogi. Battilla, ammazzato che ebbe il suo zio Francesco, fu eletto e confermato in caso (1998). Alogi. Battilla, ammazzato che ebbe il suo zio Francesco, fu eletto e confermato in caso (1998). Biorno al. Gennajo 1407. dal Geoeral Consiglio, in VII General Signore di Cortona, e si-Buoreggio sino al di 4. Giugno 4409 , in cui presa Cortona da Ladicias Re di Napoli, fn detto Alorge Battifts fatto atreftere, e condutto a Napole; dove flette in prigione finche visse il Re. Dicesi, che dopo la morte di Ladislao fusse scarcerato, e che andasse a Fostaja, dove mer) di suo maie.

69

(20) Un figlio che rimofe di Alongi-Battiffa si stabili a Udino nel Printi. E nota Pranosico Fazguessi, che nell'anno 1570, in cui ficirea varie memorie di Cortana, che vivera in essa Odino no Barono Coffia dicendente dal detto Alongi Battista, e che avera figlio.

(21) Nuccio di Geri di Guidaccio di Nuccio di Ugueno Carali milite Imperille si trova in Cortona forto di 15. Maggio 1433, e vende na pezzo di Terra polto in Villa di Terontola; Per rogino di Ser Ugaccio di Lando di 1700, 1700, 1701 c. c.tr. 140. c. c.tr. 140. c.

## Fin que della Famiglia Catali .

Alle perfane che colla loro catitativa munificenza affifterono a S. Margherita, e nelle di let personali Indigenze, e nel condurre a buon termine i suoi caritativi progetti a benefizio de proffini, debbono ore aggiungerer le più fide di lei Compegne, e vere imitatrici delle di let viriu. Spices tra quefte in modo particolare Douna Gelia o Bgidia; la quale da primi aunt della venura di Margherita a Cottona fu sua compagna individua, ed a lei sonamamente affetiona-ta sino alla morte, che precedette di circa due anni quella della Santa: ond ebbe la consolazione di trovarsi presente, e di affifteria nelle di let ammirabili effazi, di cni tanto in Chiefa che in cella fu ella degnata dal celefie divino Spolo Gesti Crifto, come si ha specialmente sel \$ 6. del Cap II , e nel \$. 4. del Cap. K. della Leggenda . Dandoss a quella Gilia dal Compilatore ne citrti due Inoghi il titolo di Signora, Domina Gilio: rilevasi da ciò, che folle ella di profesia illustre ( non gert-ndon allota i titoli con tanta profusione e prodigalità , con quanta gettensi a'tempi noftri ; febbene non abbiam monumenti che ci additino di qual famiglia ella fosse. Della vita poi che meno fempre sbarazzana dalle cure mondane, e tutta intenta alla cultura dello fpirito, pare che ellevisi in oltre, che elle vivelle fempre celibe, ed in ifiato d'illibita verginità Che foffe ella perietta imitatice di Margherita nelle virtà, e angolarmente, nell'aufterità della penirenza, lo attefto Geste Crifto Reffo a Margherita, dicendole al 5. 14. del Cap. X.: Stiat qued Gitta tua fetia, ex afperitate penitente, anam ad inflar eni factro the luit furs dire abbreutaut, tue utta uefligta immitaat.

Quanto finalmente fashime tode in Institut ein quella pillfina framina, lo manifillan quel lossi, nei quali rivado li suprome ini fan ferra Marghantia orante per ella, che turele le opere fine tittude, i l'aveché podi in Paradito aell'ordine del Cherabais. In attant pagali per diligigama prappir momera tamme, de para ma marine, passame sa girar paraditi in ardina Cherabyna; Cip. VIII 5 de Loi na tolte di vervetta resimente coloccus dopo il di tip pillaggo di la comparatione del propositione del propositione

Total divore Comp gen ed instructied is Mergheritz pob mooveauth in Secondo lango Marshama da listar; in quile accestrate dalla Santa tra le face compagne, e discipole, e recommendando al Signore; quell'accestrate da in recommendando come legaria nel 5, 3 del Cap. K. cost in cipiente. Linka, strayera; (Samph) am fin aas assens, no que gratui dese dese per la compagne de la compa

În terzo luogo meritemente si annovera tralle Compagne più fitle di nostra Sinta disella Sunt.
Adriane creduta da alcuni forella germana della Santa medesima, di cui fu puilato nella Differan. I.

Finalmente tra i famiginar é divoti di nolta-Sants der comparis qui starcia, di cui à i menzione nel § 6. del Cap II, dover si dice effere than perfectiv roi donna Gifia ce ni effait immirbible, alla quite fiu devata Marghenta nel Oristono di S. Financino; 6 à 30 del 70 Vi., over a la famiativo del fiulteriore avivoli firmoghi ari al Sygnore per moizzo-di Marghenta medentata, di Chivar le monantantata, e le occisioni di mornature, e di pressato di mornature, e di pressato di mornature per di pressato di mornature per di pressato di mornature di mornature di mornature di proprio di mornature di proprio di mornature di proprio di di mornature di mor

or word Google

#### DISSERTAZIONE V.

Dello State dell' Ordine de' Frati Minori, vivente S. Margherita.

Noontrandofi nella nostra Leggenda moltiffimi passi, ne quali è magnificato con som-me lodi l'Ordine de Minori; e ciò anche in preferenza di qualunque altro Stato, Collegio, o Ordine religioso che sosse allora nel mondo: potrebbe forse a chi legge fembrar ciò, anzichè verità, una vana oftentazione, ed infleme Impoftura del Com-pilator Francescano, e nel tempo medelimo crear dell'invidia e della gelosia in tanti altri religiosi Instituti, che in quel tempo fiorivano nella Chiefa. Per lo che ho creduto di non potermi dispensare dal dilucidare, e in un giultifi are l'espressioni di lode in tali passi usate, ed applicate all'Ordine Scrafico: tanto più, che quelle lodi medefime si riferiscono sempre come provenienti dalla bocca di Cristo eterna verità. Ma prima di tutto giudico di doverle qui riportare una dopo l'altra fecondo l'ordine che tengono nella Leggenda; onde riolca poi più facile il dare ad esse quel giusto fenso, che vaglia a dileguare ogni sospetto d'Impostura, ed a scansare ogni motivo d'invidia. Eccone adunque il Catalogo, efibente lo state dell' Ordine de Mineri in quel tempo, in cui furono preferite.

1º. Scias (fic Margherita Fratri Juncta ) a Chrifto me feire indubitanter, nec hefiter. quod Spiritus Sancius magit in Fratribus tui Ordinis habitat, quam inter aliquos qui sub Ce-, lo morentur. Cap. V. S. t.

2º. Fratres Minores (ait Chriftus) pre ceteris, qui funt fub celo me imitantur. Cap. V.

3º. Cuius (nempe S. Francisci) Religio magna est; & propter maximum Ordinis eius cor,

3. " vous (acmpc 3. etanciel) Reigis moyes 91; T proper meximum Unemi etui est, mendre etu parula, que final en es jusuloutur Cap. VI. § 71.
4°. Filis mea (inquir Chellus Margharlez) meiver fine apud me (Fratres Minores) manifoles dielle, quem alqui etundo. Cap. VI. § 19.
5°. Die terum aldu Fratribu Minorius; quod 1/fi have a me reits finali Eunogelii in malei adiritate quam menu.

Cap. VII. 5. 23.

60. Ex hot enim tam pio fludio, tamque feruenti animarum zelo, plus diligo Fratres Minores, quam aliquem Ordinem huius mundi. Cap. VIII. S. 16.

7º. Cur, Domine, Fratrum Minorum Crdinem wocas amoris uiridarium? Nunquid non aliud est tem singuiere viridarium caritatir si respondit Christius dicens: Non est tanti amoris aliquod in Orbe Collegium, quan Ordo presidus. Cap. VIII. §, 22

8º. Et stiant (Frattes Minores) quod ampliorem gratiam ets dedi, quam aliquibus Religie-fit, qui fint in mundo. Cap. IX. S. 19.

90. Die etiam Fratribus Minoribus... quod parent fe ad tribulationes ... fet ego cum eis ero: nec remanebit in munde Religio tam dilecta, net aliquit Ordo tantum feruiet michi. Cap. IX. S. 26. someten in manifest control and an article and the control of the

13. Hit et site Visa, e ital, qui m'in pre omnour portre, qua e rentre amores jom nimes lorinarium, & abificantis; & maiss letture refresta animarum, quan aliqua Religio huius murdi. Cho. 1X. § 4.
3.7. In Ordine boasi Francisi idică mei, quen mecum habro, plat amor, quam ab aliqua Religio maisse proportio de la comparti del la comparti de la comparti del la comparti de la comparti de la comparti del la

of qui epitogation quanto it riportato dirai. Leggenta au necessari. Esprincia Crifito in somma negli addotti passi: Che lo Spirito Santo più abita ne Frata Minori, che
in altre persone del mondo (1). Che più dell'altre persone del mondo, sono, e faranno esti da siu manzi (4, 9). Che ad esti si conceduto più grazie, che aggii altri eligiosi che sono in terra (8, 11.); Che ad essi, ha partecipata maggior virth ed essica. eia nel predicare la sua parola, che a tutti gli altri che predicano nella Chiesa (5): Che i Frati Minori lo imitano più di tutti gli altri che trovanti fotto il cielo (2);

Consum by Clongle

Che nell'ordine loro più che in qualunque altro regna il divino amore (7. 13.): Che effi sopra gli altri sono amati da lui, pel servente zelo che hanno della salute delle anime (6): Che più di tutti gli altri gli piace l'Ordine de Frati Minori, perchè pià. di qualunque altra religione fanno acquisto di anime (12): Dalle quali espressioni ri-levasi agevolmente che l'Ordine de' Minori fosse allora eccellente per santità: infigne per dottrina: rifplendente per zelo della falute de profimi: e che in tuttocio ftar poteffe giaftamente a competenza, paragonalo con qualunque altro facro Ceto, che fosse allora nella Chiefa di Dio. Come ciò sia vero, e come senza offesa di alcuno si giustis-

chi, questo è che a me incombe qui dichlarare. Primieramente è da osservare, che quando, parlandosi di una persona, o di una ceto di persone, o di altra cosa, che si vuol encomiare, si adopera il comparativo del più, non fempre fi prerende con ciò di escludere o deprimere altre persone, . ceti, o cole di quel medelimo genere; ma fi vaole spesse volte intendere, che il com-parativo abbia il fignificato di superlativo assoluto, senza pregiudizio di altre persone, o cose fornite di ugual merito, o di uguali prerogative. Così la santa Chiesa nell' uffizio de' Confessori Pontesici, attribuendo a cisseun di esti ciò che nell' Ecclessatice Cap. 44. v. 20. sta pronunziato di Abramo: Non est inventus similis illi, qui conservavis tegem excels: Non ha questi avu o alcun simile che lo abbia uguagliato nell'offervanza della divina legge: non vuol ella certamente fignificare quando ciò canta p. e. di S. Agostino, che egli solo più di qualunque altro de santi Pontesici, ha custodita la tegge dell'Altissimo, e che gli altri per conseguente l'han custodita meno di lui, mentre cantando un altra volta l'istesso di un altro Pontesse p. e. di S. Gio. Griso-flomo, verrebbe a contradirs, asserendo che vi è stato questi, che ha custodita la divina legge anche più di S. Agostino: Ma con quella espressione o appropriazione non altro intende se non che significare assolutamente, e non comparativamente, che ciascuno de santi Pontefici su esattissimo e vigilantissimo nell'osservare e custodir la divina legge, ed affatto inappuntabile nella cultodia ed offervanza di effa. Onde quando nella nostra Leggenda introducesi Cristo a dir dell'Ordine de Frati Minori: Plus diligo Fratres Minores, quam aliquem Ordinem huius mundi: Sciant Fratres Minores qued amplionem gratiam eis dedis, quam aliquabus Religiofis, qui fint in mundo: Fratres Minores pre ceterts qui funt fub celo me initiantir: In Ordine beati Francifci plus mono, quam ab aliquo statu qui st in mundo &c. 8 può intendere come se dir voleste: Frates Misores vehenenter diligo: Fratres Misores sciant quod ex ellensissme gratis dona eis contuit; Misores accuratissme me imitantor: Fratres Ordinis S. Francisci intensissme me amant: Ed. in fatti nella stessa Leggenda ne abbiamo anche qualche comprova. Essendoche più volte il Signore si espresse con S. Margherita di amar lei più di qualunque altra donwoite il signore i elipteite coii s. Margiaerita al amari el pui il quaunque attra don-na, che allora fi trovalle in cetta, o fotto del clelo, e per confeguente anche in Car-sona: Tu es fila maa, diletà men, El foror men, quam pre empisus feminis que holais funt in terra dilipo: Così nel Cap. V. §. 1. F. nel Cap. V. §. 2. I. He es tila Cratura, quam bodie piu diligo, quam dilipatur aligna multer, que inuentatur fub celo: Eppure par-lando coila telfis Santa nel Cap. XI. §. 8. a lei dice l'illello, rapporto alla di lei compagna e discepola Margherita da Siena; esprimendosi, che più amava questa seconda Margherita che qualunque altra donna, che in Cortona dimoraffe in quel tempo: De Margarita Senense tibt dice , quot plus eam diligo , quam aliquam mulierem Cortone manentem: Or se questi comparativi non s'intendono in senso di superlativi assoluti, ognun vede, che qui tra i due primi passi, ed il terzo vi sarebbe contradizione manifesta. Non altrimenti adunque che come superlativi assoluti debbono essi essere intess. E ciò par che b sti a tor di mezzo ogni motivo d'invidia o di gelossa, che nascer potesse contro l'Ordine de Minori, per le di sopra riportate espressioni ad esse grandemente onorevoli.

Vendicate l'espressioni che s'incontrano nella Leggenda usate da Cristo in commendazione dell'Ordine de'Minorl, da quella taccia che taluno potrebbe dar loro di suscitare invidia o gelosia negli estranei contro lo stesso Ordine; resta ora da giustisituicitare inviuia o gelotia negli ettranei contro lo iteilo Urdine; retta ora da guiltini care il Compilatore di ella Leggenda da qualonque tacci di vana oltentazione o d'impoltura nel riferire gli elogi fatti da Critto parlance com Margherita allo Iteilo Seratico Iltituto. Dove è da notaril che nel Cap. VI. §. 17. della Leggenda, o fia nel pallo riportato nel qui fopra addotto extologo al num. 3., Critto protetta che la Resiligione di S. Franceico è una gran Religione (quan i non lo follo pertatto) propher mazimum eius cor, per regione del cum di lei, che è mafimo eius cor, per regione del cum di lei, che è mafimo fia vetavancia mafimo de care le Seratico Pottareo Franceico, il quale di vetavancia mafimo de care le cele-

lente nella imitazione di Gesà Cristo; avendo egli egregiamente imitato, ed indotti i fuoi Figliuoli ad imitare questo divino efemplare e Maestro, principalmente nelle due più cospicue virtà da lui esercitate tra gli nomini; quali surono una prosonda unilla giugnente quasi all'annichilazione di se stello, giusta il detto di S. Paolo Philipa 2. v. 7. Semenplum exmanisti formam fevi acapiem; ed una porerda aluffima, portata perfino at grado fuo fupremo, qual è quello della mendicità, come lo cipre file to tiendo Crifto dicendo: Fulper foveas habens, fevi descrita talt midos; Fulus auten homistica file bette dicendo: Eulper foveas habens, fevi successivation maffions ed eccellente nell'imitare, e fate imitar da fuoi Figliuoli Gesh Crifto, principalmente nelle due allegate vir-th, Unilld, e Proestà; e perciò dalla bocca di Crifto meritaffe a fe stesso il titolo di maffine, cd alla fus Religione quello di grande; piaccia di udirlo qui riferito ed espreffo al vivo colle parole del maggior Poeta Dante, nel suo Paradife Canto XI., dove parlando di S. Francesco così canto:

Non era ancor molto lontan dall'orto (a) Che cominciò a far fentir la terra Della fua gran virth alcun conforto Che per tal Donna, (b) giovinecto in guerra

Del Padre corfe (c), a cui come alla morte La porta del piacer nessun disserra (d)

E dinanzi alla fua spiritual corte (e) E coram patre gli fi fece unito (f) Pofcia di di in di l'amà più forte. Questa privata del primo marito (g) Millecento anni e più difpi sta e feura Fin a collui fi ftette jenza invito (h) Ne valle effer cottante ne feroce (i)

Sicchè dove Maria rimafe giufo Ella con Crifto falfe in tu la Croce. Mr perch' io non proceda troppo chiufo (k)

Francesco e poverta per questi amanta Prendi oramio nel mio parlar diffulo. La lor concordia, e lor lieti fembianti, Amore, e maraviglia, e dolci sguardi Faceano effer cagion de pentier santi. Tanto che'l venerabile Bernardo (1)

Si scalzò prima, e dricto a tanta pace Corfe, e correndo gli parve effer tardo. O ignota ricchezza o ben ferace (m) calzasi Egidio, fcaizafi Silveftro (n) Drieto allo Spofo si la Spofa piace (0)

Indi fen va quel padre e quel maestro Colla fua donna, e colla fua famiglia (p) Che già legava l'umile capeftro. Nè gli gravò viltà di cuor le ciglia (q) Per effer Fi'di Pietro Bernardone (r Nè per parer dispetto a maraviglia (s) Ma regalmente (t) fua dura intenzione

Innocenzio (u) aperfe, e da lui ebbe Primo figillo a fua Religione - (x)

( più fotto foggiugne il Poeta )

Nel crudo faffo tral Tevero & Arno (7) Di Crifto prefe l'ultimo figillo (z) Che le sue membra du'anni portarno. (a) Non era Francelco loatan dalla nafeitz. Deschè di fresca età.

(b) Cloe per la povertà che voleva a fe fpafare.

(el Ebbe contrafto col genitore. de Cioè alla povertà, come alla morte, niuno

da volentiett accello. (e) Cicè dinanzi al suo Superiore e padre spiritusle il Vetcovo di Affisi

(f) Sposò la povertà facendone professione. (e) Cioè di Gesà Cufto fuo primo Spolo.

(b) Sino a Francesco niuno cercò di lei. (i) Non valle alla povertà per trovar credito l'aver feguito con contanta il fuo primo Spoto

sin sulla Croce. (A) Per ufcir di merafora e di allegoria.

(I) Bernardo Quintavalle primo compagno di S. Franceico

(m' Il gran bene e la gran ricchezza che è la povertà non si conosce da mondani . ( Due altri Compagni di S. Francesco :

(e) A' veri feguaci di Francesco, assai piace la povertà.

(p) Accompagnato dalla povertà e da faoi difcepoh . (e) Non si vergognò di fuz umiltà, e bissezza.

(r) Per esser di non gran lignaggio. effendo & glio di Pietro Bernardone langolo. (s) Ne per effer assat mal vellito. (r) Con animo regio e invitto. (a) a) Papa Innoceazo III

(x) Ottenne da lui la prima approvazione del fuo auficre liftitute.

(e) Cine fut Monte Alverna. (2) Cioè ricevette le facre Stimmate. Quando e colui, ch'a tanto ben fortillo Piacque di trario fufo alla mercede (44) Che meritò nel fuo farfi pufilo (bb)

A' Frati fui, ficcome a justo erede, Raccomando la donna fua più cara (re) E comando che l'ammaffir con fede (dd) E dal fuo grembo (ee) l'anima preclara

Muover fi volle tornando al auo regno Et al fuo corpe non volle altra bara (#) (aa) Piscque a Dio di trario al premio de' beati. (66) Cioè le merità colla fas umità.

(er) La fua prediletta povertà. (se) dal grembo della povertà.

(f) Siccome era vissato in grembo alla povertà, non altro che la poverta volle per bara in mone.

Non vi sia perattro chi s'immagini, che pe' foti sublimi meriti del seratico Petriarea, e de'fuoi primi fervidi figliuoli, meritaffe l'Ordine de'Minori gli elogi fopra riferiti, e ad ello attribuiti da Crifto: o che col terminere la mortal carriera il Padre S. Fracesco, ed i suoi primi compagni, e Discepoli restalle altreal estima nel suo Ordine la Smitia: di guisa che a cempi di S. Margherita non abbondaffe ancora lo stefto Ordine di molti Santi; anzi (come atteffollo lo fteffo Crifto a Margherita nel Cap. IX. S. 48. della Leggenda, o fia nel paffo riportato fopra al Catalogo degli elogi al Buin 10.) De conteneva in maggior numero di quel che ne avelle contenuti in quaiunque aitro precedente tempo: non oftante che tra i Santi vi fi trovassero ancora molti imperfetti, i quali dalle orazioni, e dagli efempi de primi erano sostenuti: In Oraine Beati Fran if i .... nunquam fuerunt tot fantli homines, quot hodie, neque tot debiles; fet fortes & justi qui funt in co., suis orationibus & exemplis substentant & souent debiles & infirmos: E quello è che ci reft's da porre in charo, con rappresentare lo flate dell' Ordine de' Minori, qual era precilemente a' tempi di S. Margherita.

Per to the efrequire, opportunishima cofa fara l'offervare in primo luogo, qual

fosse il carattere de supremi Moderatori, o Superiori generali, che ebbe i Ordine ta quel tempo, effendoche per ordinario fogliono al capo corrifondere ancor le membra. Or dali'anno 1247, in cui nacque al mondo S. Margherita fino all'anno 1287. almeno, in cui Margherita era în età di anni 40., fu governato l'Ordine de Minori da cinque Generali, tutti per fantità di vita, per dottrina, e per zelo infigni Il primo de quali fu il besto Giovann Burali da Parma, che da S. Luigi Re di Francia era stato deltinato a reggere in Parigi la cattedra del defonto Aeffandro de Ales: eletto Generale nel 1247,, governo l'Ordine con fommo ed infatigabile zelo per anni otto; dopo i quali fi dimeste dast uffizio, e ville fantiffimamenre fino all'anno 1289. Il secondo su S. Bonaventura Fidanza da Bagnarea Dottor Serafico, la cui fantita e celeste fapienza è notiffima, e celeberrima in tutta la Chiefa: eletto generale de' Minori nel 1256, governò l'Ordine per anni 18, con tutto il fervore del fuo ferafico foirito: e con faviffini, e prudentiffimi regolamenti ottenne che a fao tempo viveffejo i Franceicani comunemente fecondo la purità della loro Regola, dalla quale non punto di-feordava la comune lor vita. Il terzo fu il P. Girolano Tineo d' Afoli, religiofo eccellente per dottrina e per zelo: eletto generale nel 1271, governò l'Ordine per anni cinque con fomma favi: zzi, zelando la parità dell'Iftituto; e circa il fine del fuo governo, inalzato per li fuoi meriti da Niccolò III. al Cardinalato, nell'anno 1288, fu creato fommo Pontefice, allumendo il nome di Niccolo IV. Il quarto Generale fu il P. Bonagrazia da S. Giovanni in Perficheto : eletto Generale nel 1279., governo l'Ordine fapientiffinamente; ed ottenura da Niccolò III. la celebre decretale Exit qui femusat, in cui fi dichiara la Regola Francescana, giusta la sua purista, la sece pubbli-

paftorale ed a voce inculcò a tutti i Frati con grande zelo l'offervanza della Regoa, e della dichiarazione fopra di effa recentemente emanata da Niccolò ill., e che fopra tutto fi rammentaffero dell'altiffima povertà da lor professata. Or quando dell' Ordine de Minori in quell'epoca, altro non fi sapesse, che quanto fuccintiffinamente qui fi e riferito del carattere e del governo di quei, che pel corlo di 40, anni pref dettero come capi supremi allo stello Ordine; credo che ognuno da quello folo comprenderà agevolmente, quanto florido per fantità, per dottri-

care in tutto l'Ordine, inculcandone l'esatta offervanza, dopo di che correndo l'anno fello del fuo generalato, paísò da quelta vita con odore di fantità nel 1284. Il quinto Generale fu il P. Artotto da Prato in Tofiana: il quale eletto Generale nel 1285., nel fuo breve generalato di foli undici meli, dopo i quali mort, con lettera as, e per zele, efer dovelfe silona lo flato della ferafaz Religione; als punto diffueulert ad sumeretre per verifitimo, e tiente offortto o elagrario ció che nel luogo
forpra addotto della-nofira Leggenda riportafi come pronunziato dalla bocca di Crificio
fo d'ante seal Francifici. ... manguam fuertus tas gande la sensira, gant badar. Es de la fatti,
gil altra Conventi dell' Ordine Minoritico, rileveremo, che lo flato dell' Ordine ral
maggior iggio forido. Mentre: come abbiano veduo nella Differzatione prendete, non vi furono in quel foit Convento meno di dodici Religiofi Sacerdoci, i quali
conventi dell' Ordine della come della come della considerazione con conformati della come della come della come della considerazione conconsiderazione con controli. Si potrebbe qui riportare ancora un non breve
ci di fei d'effi, de quali la Leggenda fommolifica in particolare la notiria di varie loro
infigni doti, può d'ili che folicito veramene, per perfetamente Santi. Rileggafi la detta
Differzazione e refersafica convinto. Si potrebbe qui riportare ancora un non breve
celebi pre dottrina, per zelo, per facita di vita;, che in quelle poca Soriono; un
per non effenderci tropo prolifamente, rimettiamo i bramodi di accertarine, ai faiin medigini della Religion Franceiana; e nomantarenne ai Mirrirologio Franceia.

no del P. Arturo da Munster della edizion più copiosa fattasi di esso nell'anno 1653.

R' ben vero, che siccome d' uopo è confessare, che a tempi di S. Margherita l'Ordine de Minori abbondusse di Religiosi perfecti, e santi: In Ordine beati Francisci ... nunquam surrunt tot santi lomines, quot lindie; Cost non pub dissimulars, che specialmente negli ultimi anni della vita della Santa, vi folle anche nello flesso Ordine una potabile quantità di Religiofi deboli ed imperfetti, onde refti avverata anche la feconda parte del lopra allegato oracolo di Crifto: neque tes debiles: Conciofiache nel 1287effendo ftato eletto Generale dell' Ordine il P. Misteo d' Acquasparta; il quale nell'anno feguente fu dal Papa Niccolò IV. decorato della Porpora Cardinalizia, fenza che si dimettesse dal Generalato dell'Ordioe, ne avvenne da ciò, che imbarazzato egli in tante e si disperate cose, alle quali forse non sapeva accudire, lasciò che a' introducesfero nell'Ordine, e specialmente in alcune Provincie, diversi abusi contro la purità della Regola. Si opposero a' nascepti abusi molti Religiosi zelanti; ma tra questi speeialmente in progretto, ve ne furono degl'indifereti, che pretefero di ftringer la Re-gola anche più del dovere; e F. Ubertino da Cafale, uomo veramente dutto e di free. chiata religiosità, assunte a sostenere, forse per qualche imprgno, in loro etusi. Lan-de suscitates nell'Ordine due fazioni, una tendette alla lassezza, l'altra all'eccessivo rigore, su pol d'uopo che il Pontesice Clemente V. nel Concilio generale di Vienna l'anno 1312, emantale per compotte la nota Decretale Exiri de Paradijo; nella quale, increndo alla precedente fopra citata Decretale di Niccolò III. Exitt qui faminat, e dilucidando viemaggiormente la Regola di S. Francesco, riprovò nel tempa flesso i veri abufi povellamente introdotti, e fostenuti dalla prima fazione, ed infleme ripresse le troppo rigide interperrazioni sopra la Regola dall'altra fazione adottate, e voluce. Queste due opposte fazioni pare nell'Ordine de Minori negl'ultimi anni di S. Margherna pate che foilero appunto quelle, che lasciata la regia via di mezzo, per cui caraminavano i Religiofi santi, e perfetti, cofficuirone quella moltitudine di Religiofi imperfetti e deboli, che deviando, chi a defira, e chi a finifira dal disitto fentiero. cober bilogno di effer fostenuir e retti dalle orazioni e dagli esempi de giusti, e de forti; come appunto conchiude il nostro testo: In ordine heati Francisci ..... munquam fuerum tos fankli komines, quos hodie, neque tos debiles; ses fortes & justi, qui suns in so, suis orationibus & exemplis substemant & souene debiles & insirmos.

Quanto qui abbiamo effocto in espresse presso a poco nel Canto XII. della fua terza Cantica del Paradis i Pocta Dante, che ferivendo contemporaneamente al Compilatore della nostra Leggenda, così ei dipinfe in flato dell'Ordine France/como in quell'espoca;

(1)

La fus Famiglia che fi moste dritta (a)
Co piedi alle fue orme è tanto votta (b)

Che quel dinanzi a quel diricto gitta (c)
Ben dico chi cercaffi feglio a foglio
Nostro volume (d) ancor troverà carta

Do leggerebbe: io ion quel ch'io mi logllo

(a) La famiglia di S. Francesco che da principio cammino retramente. (b) ha così deviato dal prissimo sentiero

(e) the quisi si è rivoltata all'indictro
(d) thi per altro hen chaminera la regola, e

l'ifireio de' minori (s) vi troverà chi polla dite: io fe il mio devere, e l'offereo.

"Ma non fia da Cafal, ne d'Acquafoarta (f) Laonde vegnon tali alla scrittura (g)

(f) Ma non feconde i placiti di Ubertino de Caffale, o di Mattee d' Acquesparta . (g) quando vengon coftoro ad interpetrar la Re-

(b) de quali uno l'allarga, e l'altro indiferetamente la ftringe.

Che uno la fugge, l'altro la coarta (h).

Tanto par che basti aver detto dello stato dell' Ordine de' Frati Minori a tempe di S. Margherita, per dilucidare, e insieme giustificare gli elogi fatti allo stesso Ordi. ne da Cristo parlante colla stessa Santa, e registrati dal Compilatore nella nostra Leggenda.

# DISSERTAZIONE VI.

Dello state del Terz' Ordine di S. Francesco, specialmente in Cortona, a' tempi di S. Margherita .

opo avere il Serafico Patriarca Francesco istituito l'Ordine de' Frati Minori, loro prescritta la Regola veramente evangelica, che offervar doveano; ed ottenutane nell'anno 1210. l'approvazione dal Sommo Pontefice Innocenzo III., nelle mani del quale, infleme co' fuoi primi compagni ne fece la folenne Professione: dopo avere inoltre nel 1212. iffituito il secondo Ordine detto delle Suore povere, e coltituitane S. Chiara per prima Abbadessa: le quali due istituzioni, dell'Ordine de' Frati Minori, e delle Suore povere, o chriffe, fitapparono ben tofto dal monde gran quantità di persone dell'uno, e dall'altro scillo, che andarono a conferenti, nell'uno, e nell'altro Ordine riffectivamente, a Dio: dopo, dico, tuttotò ardendo quell'unomento pieno di Dio, e del divino suo Spirito, di desiderio della gloria del suo Signore, e di zelo per la falute delle anime col fangne di Gesti Crifto redente; non contente di predicare egli, ed i saoi fervidi figlioli la divina parola, e la salutar penitenza tra i popoli fedeli; ne di avere inviati alcuni de'suoi Frati ad annunziare il Vangelo tra gl'infedeli dell'Occidente, dove cinque di est conseguirono la corona del martirio; ne di esfersi portato esse pure, collo stesso fervore e colla stesso transa tragsi infedeli dell'Oriente, e per sino nala presenza del Soldono di Egistro, ritornato possica per divina disposizione in Italia, non mai cessò di esercitare il fuo zelo veramente ferafico, nel procurare colla perola e coll'escenpio la salute eterna de'profiimi: di guisa che commossi universalmente i popoli; videsi quasi universale, non solamente nelle persone libere, ma anche in molte delle unite col vincolo matrimoniale, la brama di abbandonar rifolutamente il mondo, contuttociò che possedevano in esso, e a Dio dedicarsi ne'socri Chiostri. Laorde non volendo il S. Uomo, nè discipgliare i matrimoni ben uniti, ne foopolare i pacfi; comincio a configliare i fuoi commoffi Auditoria prima in vari luoghi dell' Umbria indi in Tofcana, e specialmence in Firenze, e ne' paest vicini, di contentarsi di servire al Signore nelle proprie lor case, lor promettendo, come mantenne ed elegul, di compor per essi una Regola, con cui avrebbepo potuto avanzarsi nella virtà, e viver nel secolo come Religiosi, senza dover prasicarne tutte le sufterità. E quelta fu la istituzione del terzo di lui Ordine, da esso fatta nell'anno 1221., detto perciò Terz Ordine, perchè polteriore al primo de Fra-ti Minori, ed al fecondo delle Suore clariffe: il quale pure fu dal Sonto appellato Ordine de Frate, e delle Suore della Penitenza, viventi fotto una Regola da lui compos tta, contenente prescrizioni le più fante, e infieme le più discrete per adattarfi alle: persone di stato secolaresco: come ora vedremo.

In quella Regola pertanto preserve il Santo Patriarca: 1º. Che da Frati Minori-, a quali il appartiene la direzion del Terz Ordine, avanti di ricevere in esso alcuna periona, fia effa efaminata diligentemente intorno alla Fede Cattolica, ed alla ubbis dienza dovuta alla Chiela; e non fi ammetta, fe non dopo che avera fatta una fincera professione di tutte le verità ortodosse e se dopo che alcuno fara stato ammesso, si icoprira affer erecico, o sospetto di eresia, debba subito denunziarsi. Come pure che fi prenda infermazione, fe la persona postulante sia notata d'infamia, e sia di-

buoni coftumi: che fi avverta chi brama di entrar nell'Ordine, a far prima la reflituzione, fe mai riteneffe toba altrui: e che non fi ammettano donne maritate fenza il confenfo de lor mariti. 2º. Che la professione delle persone del Terz'Ordine altro non fia che una promeffe di offervare tutti i comandamenti di Dio; e di adempire le penitenze, che dai Religiofo vifitatore faranno ingiunte per le trafgremoni della Regola abbracciata: Avvertendo, che quelta Regola non obbliga ad alcun peccato per e inosservanze di essa (purche non siano insieme contro la Legge di Dio, o della Chiefa); ma folamente che se ne accetti la penicenza ingiunta. 3º, Che l'abito sa conforme alla modestia ed umitra cristiana e religiosa; giusta per altro la condizione delle persone, e costumanze de luoghi, a giudizio del Superiore; il quale agrefe le circuftanze, polla dispensare fu quelto arcicolo. 4º. Che recitino quotidianamente il divino Uffizio; o in luogo di esso un certo numero di Pater noster per ciascuna ora canonica ec. e fl accoftino à fagramenti della Confessione e Comunione pri volte l'anno. 5°. Che facciano in diverfi tempi e giorni dell'anno certe affinenze e digiuni; ma con diferezione rapporto agli ammalati, agli operaj, a viandanti, ed alle donne incinte. 6º. Che schivino i giuramenti illegittimi, gli spettacoli, e i profani ridotti: che fuggino, quanto è podibile, le liti, e confervino la fraterna concordia: Che abbiano cura degl'infermi, e di seppellice i morti, e pregare per elli 7º. Finalmente, che quelli, e quelle, che ne fono capacia facciano per sempo il lor tettamento; affine di non averci a pensare vicino a morte; e d'impedire le diffensioni degli eredi, morendo ab inteffato. Questa è presto a poco la lumma della Regola del Terz'Ordine dal P. S. Francesco composta. Il fine poi che nell'istituire il Terz'Ordine et fi prefile, su di ravvivare il fervor de fedelli e di animar le persone di qualungue sta-to, condizione, e sesso, ed offervare con sedeltà ed asattamente i divini precetti; a vivere da weri Criftiani, e Cattolici; e ad unire la pratica delle virtà criftiane e retiglofe con i giusti doveri della vita civile.

Quefa littlis Regols, approvate prima a viva vocc de Outrio III. « Gregorio IX., ñi poi conferentas in licitrio da Niccolò IV. I anno test, con fina Bolla cua comincia: Supra montam e che da noi il riporta per effendo nel registro de Documenta, anum. III. E qui plova nontree, che il Terro Ordice fistiuto da S. Francatore, che il cue de Compania de Colona, a tonca de Romania Ponenfei, anotzisto forto quedo ticto dalla Chella. Sopra la Regola poi di quefto Terro Ordice ferelare, fonodi fondate politriorimente coll'approvatione de Romania Ponenfei, anche delle congregationi Cualifrati, si di utomini comuni di donne; con aggiagnore a' precetti di effa Regola i foliti ere voti fottoni comuni cui di consideratore della congregationi della consideratore della congregationi della consideratore d

latist, la Ifoggna, in Francia, ed strove.

Iltutto cou le onduto dal Serafico Patriera il fuo Terz' Ordine, propagoffi que. 
flo rapidamente per le puer del Crillanedfmo; e fu avidamente abbrac, into daise per 
none d'ogni etch, d'ogni efch, e d'ogni efan, oanche più iltutte, e de emmente, da 
Vefcovi; da Cardinali, da Principi, e Principedle, da Imperatori, Imperatorici, Reju, 
e Regine: E cominció fin d'iltora, e mai ha ceffico di probarre quel fratta de 
prova di che Prio Conento di oul riporave il Castogo foltano de Stast; e Beazi dell' 
uno, e dell'atro felto che in effo Terz' Ordine han faviro di fluo nitemono fino al 
prefente, de qual la Chiefa na gli approvat oli pubblico callo; è fono i fegueprefente, de qual la Chiefa na gli approvat oli pubblico callo; è fono i fegue-

Nel Secolo XIII, nel quale il Terz' Ordine ebbe principio, e' avanti la conver-

flone di S. Margherita fioriroso in effo.

1. Il B. Lucheflo de Poggibonfi in Trofcana; il primo che indoffaffe le divise del Terz Ordine per mano dell'ifst flo P. S. Francesco l'anno 1221.

a. La B. Werdinn da Caftel forentino sergine seclufa, la quale febbene addetta allo Ordine VisionAmphorino., vi e tradizione, che fenendo liftuo di Terz Ordine di S. Francefo, voieffe effere aggregata ancor a quedio; cui fu aggregata probabilmente dallo fieflo Serafeco Parierica en pinfiggio che fece da Caftel forentico, andanda da Frienze a Poggibonfi, l'anno 1221.
3. S. Eli.

DISSERT. VE 2. S. Elifabetta Principella Reale di Ungheria e Duchella di Turingia vedeva, morta

4. La B. Umiliana de' Cerchi vedova Fiorentina, morta l'anno 1246.

s. S. Rofa di Viterbo vergine, morta l'anno 1254. 6. S. Luigi IX. Re di Francia, morto l'anno 1270.

a

Nello ftello fecolo contemporaneamente a S. Margherita floriron o a

La stella gran penitente S. Margherita, morta l'anno 1297. S. Ivone facerdote francese, morto l'anno 1302.

9. La B. Chiara da Monte Falco vergine, prima terziaria Francescana nel secolo, indi monaca, e badella Agoltiniana, morta nell'anno 1306.

to. La B. Angiola da Foligno vedova, morta l'anno 1309.

Nel fecolo fuffeguente XIV. fiorizono: 11. S. Elzeario di Provenze, conte d'Ariano nel regno di Napoli, e castissimo sposo della B. Delfina, morto l'anno 1323.

12. S. Rocco di Monspelier avvocato de'fuoi divoti contro la pefte, morto l'an-

13. S. Elifabetta regina di Portogallo vedova, morta l'anno 1336-14. S. Corrado Piacentino, morto l'anno 1351.

15. La B. Micheline Metelle da Pefaro vedova, morta l'anno 1356. 16. La B. Delfina vergine spola di S. E zeario, morta l'anno 1359.

17. La B. Lucia da Salerno vergine, morta nell'anno 1400. Net fecolo XV, fior1:

18. La B. Elifabetta Bona vergine, morta l'auno 1400.

Nel fecolo XVI. florisono:

19. La B. Ludovica A bertoni vedova Romana, morta l'appo 1533.

20. La B. Angiola M ricia vergine Breleiana, iftitutrice delle Orioline, morta l'as-

no 1540. Su fine del medefimo fecolo furon mattirizzati per la fede nel Giappone: 21. Il B. Michele martire.

22. Il B. Gabriel'o martire .

23. Il B. Giovacchino martire.

24. Il B. Pierro martire. 25. Il B. Paolo martire.

8

he

sai ana.

e je. cate

01 18

gut-

prt.

, a

1 VII+

o. la

dell

30 M

juca-

ret-

del

i S.

ente

nde

96. Il B. Paolo attro martire ..

27. It B. Giovanni merrire.
28. Il B. Tommafo martire.
29. Il B. Tommafo altre martire.

30. Il B. Mattie mertire.

32. 1 B. Antonio martire .. 33. Il B. Bonaventura murtire .. 34. I' B. Ludovico martire ..

35. H B. Leone matter. Nel S colo XVII. fort:

26. La B. Giacinta Marescotti vergine Romana, moren l'anno 1640.

Se otre i fanti e beati del Terz Ordine di S. Francesco, a quali la Chiefa ha decretato il pubblico cuato, e de quali fi e qui dato il Catalogo, fi voleficro riferire i terziari, e le terziarie Francescane, che con odore, e same di fantite han terminata la lor vita mortale, ed i cui nomi leggonfe in gran parte registrati ne fitti della ferefica Religione, farcibe un andare quafi in immenio; tanto e flato fempre quest Or-dine rispiendente per fantità nella Chiefa di Dio. Eppure questo è quell' Ordine, contro del quale, non men che contro gli Ordini Regolari, fi fino festenati in queffi ultimi nottri tempi i precurfori dell' Antierifto; i quali, emplando cio che fecondo S. Paolo, 2. Theffal. 2. v. 4. fara a juo rempo quell'uomo di peccato e figlio di perdizione, fi icagliano furiofamente, e superbamente fupra omne quod dicitur Deur, ent ued calitur, contro, e fopra tuttoció che ha relazione a Dio, o degno è di religioia venerazione.

Ma qual era lo ftato del Terz' Ordine di S. Francesco a' tempi di S. Margherita in Cortona; che è cio che ci fiamo specialmente prefissi di porre in chiaro colla pre-fente Diflertazione? Essendo che istituito appena il Terz Ordine sec come sopre aceennoffi, per ogni parte del Criftianefino prodigiofi, progrefii: di griffa che, (come anche ne feriffe, venti anni dopo che il Trzi Ordine era flato iffunito, all' Imperatore Federigo II. violento perfectuore, come della Chiefa, così de Terziari, Pietro delle Vigne Cancelliere e favorito di quello Principe, Epifa, ibi. 1, spil. 37, appena fi trovava periona, si dell'un che dell'altro (eflo, che ad eflo Terz Ordine non fofie arroltat: par che da quefto folo pofia inferirifa, che in Cornac città Tofenar, e configante coll' Umbria, dove il Terz' Ordine, come fu detto, ebbe principio, molto copiolo e forido inferen effer dovefle effo Terz Ordine allorache Margherita fi coa-

verti, ed a Cortona per divino impulso portolli.

Ed in fatti, che quando portolli Margherita la prima volta a Cortona, fioriffe ivi e con gran riputazione il Terz Ordine, rilevan a sufficienza dalle richieste premuro-fissime, che per estervi ascritta, ella sin dal principio cominciò a sarge a Frati Minori, cum magna precum instantia, come leggen nel S. 1. del Cap. I. della Leggenda: e molto più dalla somma circospezione, che ebbero i Frati nel consolarla, differendole per tre anni la concessione della grazia bramata, assine di prima assicurarsi del di lei buono spirito; tum quia (come si ha nel \$, 3, dello stesso Cap. I.) dubitabant de constantia mentis eius; tum quia nimis formosa, nimisque iuuenis iddebatur; e solamente dopo averla bene sperimentuia, induerunt eam Fratres. E che anche sino da primi anni della conversione di Margherita, e sua aggregazione al Terz Ordine, sosse questo in Cortona tanto numeroso, che potesse additarsi qual norma pubblica di cristiana vita, rilevasi dalle parole dei demonio riferite nel Cap. III. della Leggenda S. 5.; il quale volendo indurre la serva di Dio a rallentare il suo servore, e micigare le sue austerità, le infinua, che per salvarsi, le sarebbe bastato il praticar ciò che praticavan comunemente gli altri Frati e le altre Suore della Peniterza: Utilius nemque (così il miligno) fujile subi, fi regulam generalem turum FRATRUM DE PENITENTIA cum tifam comuniter conferuafies; & illam miferioration, quam expectam... cam eis pari ter recepisses: satis namque tibi, o Margarita, sufficiebat, ut invenireris in numero salvandorum 6't. E' poi affai credibile, che anche più che mai si aumentasse il Terz Ordine in Cortona, dopo che vi su ammessa S. Margherita; la quale coll'ammirabile sua penitenza, e vita fantifima rendendo il medefimo Ordine, massimamente in quella cittat, sempre più rispettabile e decoroso, non potè a meno di non invogliar moltissimi ad aggregarvis. E certamente, parlandos delle persone a lei più famigliari e divoce, e particolarmente delle sue compagne, par che nos vi sa luogo di poter neppur dubitame. Tanto più poi dovette accrescersi i numero de Terzuri e delle Terzurie in Cortona, quando per trarre a quel santo istituto le persone divote agli esempi rispen-dentissimi della nostra Santa, si aggiunse, e si pubblicò la solenne conferma della Re. gola del Terz'Ordine, fattafi con Bolla universale del Papa Niccolo IV., come sopra fu detto l'anno 1289.; in tempo appunto in cui più spiccava in Cortona la fantità di Margherica.

Nulla per aktor fa veder meglio il gran credito e la gran riputazione, che godeva in que tempi in Cortona il Terz Ordine di S. Francetto, quanto la folenne pubblicazione di una Bolla concernente effo Terz Ordine, emanata dal Cardinale Fr. Matteo d'Acquafparta Legato apofolio in ToCeana, fastafi in Cortona i anno 1200, e da noi riportata ad literam e per diffefo tra i Documenti al num. VII. in quelta Bolla del perfato Cardinal Legato data in Siena III. Idua Aprilis Pentinatus SSE Patris Dai Benifacti PP. VIII. An. IV., e diretta Diffeli in Xu universis fratirius te premista or sprevius Ordinis Fratirum de penientia in sprevius Tuffei; il fatutific in 2º luogo, che niun fratello o forella del Terz Ordine possi unici da cello, se non per passare a que esculue, secondo la Regola, dal Terz Ordine, non possi no più portarne la divisio esculta e per persone del Terz Cordine godono del privilegio camonico, di cui godono inherite è i religiosi Chassirali, contra i violenti percussifica del farsi in quasche Chiefa per assistento della Regola, una volta il mete alla Congregazione da farsi in quasche Chiefa per assistenti va la Messa folenne, ed afcoltatvi la divina para. Is; lor concedendo per rogin volta che increverance, guinavanta giorni d'Indugenza il preferito d'Indugenza del recevente, guinta il preferito della Regola, una volta il messa alla Congregazione da farsi in quasche Chiefa per assistenti va la concerveranno quararna giorni d'Indugenza la juo concedendo per rogin volta che increveranno quararna giorni d'Indugenza la si per concedendo per rogin volta che increveranno quararna giorni d'Indugenza.

Or questa Bolli, come vedest al citato num tra i Documenti) su esemplata com ogni formalità in Cottona sotto il 10. Luglio dell'anno 1298, in Palatia Comunis Corte. Me, coram Din Pace de Marabusinisi Patrifiate Comunis pressisti pro Tribunali Jedune Se, se tale esemplazione su fatta da tre Notari, cioè da Franciso figliolo qua Thomasiciai Mon. de Corrina, che trasciriste dall'originale, esse, e sece sequite eteta Bolia; e dell'anno 1200 de secondo con considerationale.

Simon figliolo Pennti diu Destrupart de Cortona; e al Paolo Rigiolo Orienta fa. 20.
Gaffit de Cantant, ancara (fil Nustra), e conocreciat al cienplare la copit dell'Originale, e loctolocitti alla medefina. Dalla quale efempiazione non folamente abbiano
una conferma, che in que t'empi efficilerio in gran numero i frestli; e le foreite della Pentienza; o fia i l'eratri e le Terziarie di S. Francelto in Cortona; mu una forte
vertingiginara, che nell' anno 1928, deis fai l'immediato dopo la morte di S. Mergheevritingiginara, che nell' anno 1928, deis fai l'immediato dopo la morte di S. Mergheevritingiginara, che nell' anno 1928, deis fai l'immediato dopo la morte di S. Mergheevritingiginara, che nell' altri fiello, affiti conditerabile e copinica: Arquane
tandodi ciò della foliceitudia e premura che fi cebo di far efempiare quella Balla
Cardinal Legato Fr. Matteo con cana folennità, cioè nel pubblico Palizzo e davanti
al Pocetta fedente por Tribunali, e medianiti tre Nostri, come di e detto.

Qui rella or da offervare, come in Cortona e fue vicinanze almeno. I Terziari di S. Francelo, otte il nome di Frasi dell' Ordine della Pietierna, ebbero à tempi di S. Marghetta, e nel leccio luffeguente quello altreal di Mantelatti e con quello no-la rela di Mantelatti e con quello no-la rela contra di Alla della Leggenda a nun apo. e fa, troviano Barthisio MANTELLA III el la Leggenda a nun apo. e fa, troviano Barthisio MANTELLA III S. Tenta del Partico della finanzia della relaciona della finanzia della finanz

telli da esse ulati, appellaronsi le Suore Mantellate.

Ma quali erano e di qual forma (farà qui dimandato) i Montelli che ufavano i Frati dei Terz Ordine fecolare di S. Francelco? Nella Regola del Terz Ordine quale ce la efibirce la Bolla di Niccolò IV. fopracitata, al Cap. III. di effi Regola che e: De forma Habitut, & qualitate indumenterum; Si preserive, che i Terziari Chiamydes de humili panno habeant; e parimente le Terziarie chlamyde de humili panno induantur: che tali Clamidi, o tal forta di vefte, o piuttofto fopravefte, pollano effer foderate di pelli, ma di pelli ordinarie foltanto, quali fono quelle d'agnello; pelles duntazat agunas tam Fratres habeant, quam forores. Ed in quanto alla forma di tali fopravelti; che effer debbano abfque follatartis, cioè (com'lo l'intendo) fenza Celtre. o Bavero. Stando al genuino e proprio fignificato della voce latina Chlamys, tanto lecondo il Calepino, che fecondo il Vocabulario della Crufca, vuol dire Mantello corto, o una mantelletta, che cuopre folamente il petto, e le spalle, e si tien per divisa di dignità, ustata in antico dai militari, ed in oggi comunemente da Prelati ecclessifici. Ma io credo che in questo luogo della Bolla di Niccolò IV. sia prefa la voce Chiamys per l'iftello che Pallium, che propriamente fignifica Mantello lungo fino a terra, o quali; come in fatti fi vede dalle antiche pitture di S. Margherita riferite da noi neila Differt. Il., che era il mantello ufato da effa, certamente non difforme dal preteristo della Regola canto da lei venerata. Si aggiugne poi nello stesso Cap. III. della Regola, che sa libero a'Terziari di avere i lor Mantelli detti ivi Chiamydes, fiissat, vel integras, affibulatas tamen, vel patulas ut congruit honeftati; vale a dire (come a me fembra) spaccati davanti, come quei che nfano i Frati Minori dell'offervanza; oppure cucici anche d'avanti intorno al collo ed al petto, come quelli de PP. T'crefitiii; ed ellendo ipaccati, fiano tuttavia affibbiati, cioè uniti specialmente in cima con ganghero o altra fimile legatura; oppur anche poffano lafciarfi aperti, purche oneftamente, come i ferrajoli, che ufano i fecolari; falvo però fempre, come fupra, che fiano fenza Collare, o Bavero. Ecco quali effer doveano regularmente i mantelli de' Terziari, che lor davano il nome di mantellati. Oltre il nome dato a Terziari di Fratl mantellati è da ollervarsi, che davasi ad essi altresì quello di Frati dell' Ordine de'

Così Fra Felix olim Benvenut da Cortona, fecondo Rettore della Chiefa di S. Biflo in Cortona (come notodi nella Dilleritza: Ill.), nella tellimoniale di fiua ordinaziohe in facerdote fatta dal Veicovo di Arezzo Ildebrandino il di 1. Marzo 1298, in Bibicas, il appella Friatr Eclis de Cortona Ordini Comiziantinion. Quelto nome poi di

Continenti trovati dato a' Professori del Terz' Ordine, si dell'uno che dell'altro sesso, Communia trovasi usad a Protesiori dei Arra Virone, si cen quo che cell attro lesto, da diverti formi Pontefici, cominciando da Gregorio IX. Sino ae Eugelio IV. El-fendoche così gli appella, dopo Gregorio IX., Ionocenzo IV. nella Bolla, che comincia, Cum Rost, diretta Pesificai d'Configio Perufino; e con pue appellati furono da Bonifacio VIII. nella lettera, che comincia, Devationi vofter, feritta Univerfii Fratribus & fororibus Ordinis Continentium, de Panitentia S. Francifei vulgariter nuncupatis, per Alemanniam constitutis. Continentes, seu de Panitentia, parimente nominolli Clemente V. nel suo diploma riportato Cap. 3. Cum ex ee, de fent. excom. in Clem. E similmente Giovanoi XXII. in una Colticuzione, che comincia Si ea qua; ed in un altra, cho principia, Dusum fe test recordationis. Come pure tal fisse adopera Bugenio IV. in una lettera, che comincia, Saera Religionis, dicendo in ella: Sorores domus S. Hieronymi Florenini, Teriti Ordinis S. Francisci, Combinentes, fue de Passitentia munupata; ed la un altra, che principia, Palloralis Officii, dicendo: Minifira Generalest forsum Teriti Ordi nis S. Francisci, de Continentia, seu de Ponitentia nuncu atarum &c. Un tal nome di Continenti, che propriamente fignifica Perfone, che profejfano ed offervano il celibato, sem-bra che non potesse competere, ne si attribuisse indifferentemente a tutti i Professori del Terz'Ordine; non venendo ad essi il celibate dalla lor Regola in verun modo preferitto; ed essendo altrest certo, che da mottiffimi di essi il cesibato ne si professava. ne fi offervava. Per lo che in congetturo, che il nome di Continenti folamente fi delle a quel Terziari ed a quelle Terziarie, che o con voto folenne (come avea fatto a tempo di Gregorio IX. S Elifabetta principella d'Ungheria) o con voto femplice fl obbligavano alla offervanza del celibato, quantunque non preferitto dalla lor Regola; e viveano in oltre collegialmente, o quali collegialmente, addetti, o addette al ferva-zio di qualche Luogo pio, Spedale, o Chiefis che fi folfie: quali reano quel Terzuari, che fervivano in Cottona alsa Chiefa di S. Baffin, de quali già fi diffe nella fopracitata Differtaz. III.; come pur quei che fervivano allo spedale di S. Maria e S. Antonio di Portole nelle montagne di Cortona, di cui era Governatore circa la metà del secolo XIV. il più sopra memorato Frat. Angiolo que, Ranerii olim Binelli de Cortona &c. Quando voglia fupporfi, che tali Terziari, continenti fi obbligallero al celibato con voto Tolenne, queft Tuppolizione favorirebbe il fentimento di quegli Scrittori, i qualt prello l'Autore de Sacott Strafict, in fine del primo fecolo, ell'erlicono, che fotto Nic-colo IV. gli vi erano del Terziary Clauftrali; e che tanto Niccolò IV., che Clemente V. permifere loro il far voti folenni, ed approvarono anche quelli che fatti avevano pel paffato.

# DISSERTAZIONE VII.

Dello flato de' Cortonesi: E delle vertenze tra essi ed i Vescovi Aretini, a' tempi di S. Margherita.

Prima di esporre lo stato de Cortonosi nel secolo XIII., in eui visse S. Margherita, dupo è per procedere con chiarezza, premettere le notizie che si hanno della fondazione di Cortona, e delle varie sue vicende, dalla fondazione medesima sino a quest conca, di cui si vuoi parlare.

L' Autore della Risposta apologetica al Libro dell'antico (preceso) dominio de' l'escovi d' Arezzo Jopra Cortona, flamosta in Livo ne l'anno 1763., nella prefazione a chi legge pag. 10., afferifice, effere stato già da lui dimostrato, in una sua Dissertazione letta nell' Accademia Etrufca di Cortona, che l'antichità di questa città è incomparabile; facendola montare a più di 31. fecoli, computando da tempi prefeoti; e confeguentemente a circa 5, fecoli avanti la venuta di Crifto; e circa fecoli 7, e mezzo avanti la fon-dazione di Roma: Che cilia ha la gioria di effere flata una delle primipati citta Erripia. Prima feria, e poi Colonia de Romani: Sotto l'Imperio de quali (come aggiugne IU. Spiell) fu fingnolarmente finoritat; nel quali florido flato tempre mantenneli fino alla caduta dello ficifo romano Imperio in Occidente; effinto nell'Imperatore Augustolo l'an-no dell'Era criftiana 476.

Estiato in Occidente l'Imperio di Roma, si stabili in Italia il regno de' Goti; che cominciato nel 476., duro circa 76. anni, cioè fino all'anno in circa 552. In cui de-



bellati e fconfitti totalmente i Goti da Narfete Generale dell'Imperator Giustiniano riuniffi i' Italia tutta all' Imperio romano d'Oriente. Ma quelta riunione non fu che di 16. anni in circa: effendochè anni 16. dopo la totale effinzione del regno de Goti, cioè nel 368., subentrò a quello in Italia il regno de Longobardi, che durò per auni 205., cioè fino all'anno 774., in cui ne furono difturbati da Carlo Magno, colla prigionia del Re Defiderio, l'ultimo de loro Re.

Sotto questi due Regni (attefa la barbarie di que' tempi) niuna memoria conservasi dello llato di Cortona, ne di verun altra Città d'Italia, comprese tutte egualmeate nella stella infelice force. Solamente sappiamo in generale, che tanto i Goti, quanto i Longobardi, nella conquifta dell'Italia, ad imitazion de Romani, se ne diviser le Terre, e riduffero all uomini originari in fervità. Effi reflarono i foli liberi, i foli nobili, e potenti: e per non trovarfi efpofti alla volubilità de popoli, riferrati che fi foffero dentro le Città murate, fi eleffero per loro abitazione puttofto la campagna aperca. Quivi cominciarono a fortificarsi con fabbricare piccoli Castelli e Torri, dalle quali occorrendo fi ioccorreffero a vicenda, e da questi Castelli in Campagna, furono i Nobili chiamati Castellani, e Conti Rurali; ed ancor Domicelli, quasi piccoli Dominanti, o

piccoli Principi.

j

10 1

ंतर्व

15 cen.

rtie

10.

1.031

1'28\*

che

de-

Carlo Magno, acquistato l'Impero d'Occidente ed il Regno d'Italia l'anno 800. formò quivi un nuovo regolamento di governo a norma de'fuoi predeceffori Romani. Onde permife, che le Città fi governaffero colle proprie leggi, e magistrati, sotto l'autorità legislativa de' Ministri Regi o Imperiali; e ordinò che da quelle fosse pagaco il Tributo al regio erario. Otre i Vicari regi in ciascuna Città, che si chiamavano Comit (Comite) e dessi di diffretto della Città chiamavas Comtado (Comitado ;) vi era no i Governatori della Provincia o Ducato, che fi chiamavano Duchi, o anche Marchefi (Marchiones) dalla voce tedesca Marca, che fignifica Confine, onde i Marchefi, erano quali Custodi de' Confini della Provincia o Ducato: Le mogli poi di quelti Du-chi o Marchesi chiamavansi Contesse (Comitissa), Oltre i Ministri regi tanto di Provincia, detti Duchi, o Marchefi; e i Ministri regi delle Città appellati Conti; eravi in ciascuna Città il Migistrato municipale, che dicevasi Comune, o Comunità: il qual Ma-gistrato era rivestito di potestà legislativa; ed al-capo di esso surono quelli che dicevansi Scabini, che esser doveano persone nobili, e probe. Le cause del Migistrato de' Scabini, passavano per appello al Conte; poi al Marchese, o Duca, indi al Conte del sa-

Scarm, pausvano e apperio a more, pin a mariner, o Dan e de la faftici feppure pri-re Palazzo quelle de Laici, e all'Arciappelmo quelle degli Ecel-fiaftici feppure pri-ma non eran giudicate da Mefi regi firaordinarj, de quail era grandiffima l'autorità. Quella forma poi di governo fiabilità per la Italia da Carlo Magoo non folamen-te duro fotto l'Impero de Carolingoli da lui dificendenti cfiinto in Lodovico II l'anno 911., ma anche lotto l'Impero degli Ottoni cominciaro in Emrico o Arrigo I. nel 919. e cellato in Ottone III. nel 1002. Ne fi alterò che lotto l'Impero degli Emriti o Arri-ghi, cominciato in Corrado II. detto il Salito de Duchi di Vormazia dilcendenti dall' antichissima famiglia degli Enrici de Guibeling, l'anno 1024., e terminato in Enrice, o

Arries V. l'anno 1125, ec. come più fotto fi noterà.

La Tofesna fu ridotta a Ducato, o Marca circa il principio del IX. fecolo: e vi fu affegnato il Duca, o Marchefe per governaria. Lucca ne fu cofficuita per Cirtà capitale, o refulenza de Marchefe; che fubito cominciarono ad effere fuccefilivi, e come ereditari. Sotto questo Ducato poi furon comprese, oltre Lucca tutte le Città di Toicana Lombardica, come Pifa, Firenze, Arezzo, Cortona ec.

Il Marchefato di Tofcana fu dato la prima volta a' Bonifazi, o Adalberti, che lo

tennero fino al 931. Dono gli Adalberti, ebbero il Marchefato di Tofcana gli Ugli, difeendenti da Ugo de Conti di Provenza Re d'Italia; e lo tennero fino all'anno 1026,

Deposti gli Ughi, su dato il Marchesato di Toscana a Bonifazio, Padre della celebre Contessa Matilde; il quale defonto nel 1052, governò la Toscana sino al 1076, la di lui vedova Contella Beatrice colis figlia Matilde, e morta in detto anno Beatrice, go-

vernò indi a poi la Tofcana Matilde fola, fino all'anno 1115., in cui morì.

Circa la metà del fecolo XI., cominciarono le Città d'Italia, e così pur di Tofcana ad alpirare a metterii in libertà; di gulfa che non più voleano riconoscere i Mar-cheft, se non prima accettati da loro. Un tal prurito di libertà si accrebbe massimamente in occasione delle famole vertenze e discordie tra il Papa S. Gregorio VII. eletto in fommo Pontefice nel 1075., e l'Imperatore Arrigo IV, già affunto all'Impero nel 1056., dichigrandofi varie Cutà per la Chiefa, ed altre per l'Impero: e l'Imperatore

DISSERT. VII.

Refio lafeiò che fi metteffero in liberrà, studiandoli di procacciarli con tal condifceadenza, o diffimulazione, la loro adefione ed il lor favore.

Quindi poi sembra che avessero la prima origine le due sanguinose fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini, che per più di tre secoli affillero di poi e vestarono atrocemen-te l'Italia, favorendo quelli il Papa, e quelli l'Imperatore; ed inferendo gli uni contro degli altri, Conciofiache la Contessa Matilde al capo delle Città del suo Ducato Tofcano, che eranfi dichiarate a favor del Papa; e con ella Roberto Guifeardo Normanno difponente della Sicilia, furon contro l'Imperco il più forte propugnicolo della Chefa: E ficcome alla Conteña, e da Roberto unifi contro l'Imperatore il Duca Guerfo di Baviera discendente dall' antichissima famiglia de' Guelfi d' Adort, antica emola dell' altra pur antichiffima famigiia degli Enrici de' Guibeline, da cui discendevano. come fopra fu detto, i Duchi di Vormazia, de quali era lo itello Imperatore Arrigo IV.; così da ello Duca Guelfo cominciarono gli aderenti al Papa ed alla Chiefa a denominarii Guelfi; e dallo Retfo Imperatore Arrigo de Guibeling a denominarii Ghibellini gli aderenti all'Impero: E tali denominizioni durarono fin tanto che per divina mifericordia non fi estinscro in Italia le due opposte ed infelte fazioni. Tal è l'etimologia che de' nomi di Guelfi, e Ghibellini ci da Maimbourg De la Decadence de l'Empire preffo il

Mellefi, come fopra, in una specie di libertà le Città d'Italia, cominciarono a governarfi a guifa di tante Repubbliche, prendendo il modello dagli antichi Romania cioè di avere un Re o Imperatore, che tatto proteggelle colla fur autorità e grandez-2a; e due o più Confoli, che fossero Capi del Popolo, ed amministrassero con potestà definita , le cole de la giuftizia , della guerra , e della pace . Formatono altresl un Configlio generale nacicolato di nobili e di plubei; al qual Contiglio spettava l'eleggere i Confoli; rifolvere le cofe più importanti, come il far guerra, o pace, inviare ainbalcerie ec. Si eleggeva parimente dal Configlio generale, un Configlio depolitario del fegreto, ristretto a pochi dal general Configlio prefeetti; e questo Configlio fegreto ayea in mano il Governo politico. Gl'Imperatori poi, o Re, come i Duchi o Marcheff delle Provincie (che durarono fino a circa il 1200.) lafciavan correre; prendendo del danaro dalle fleffe Città fatte Repubbliche; contenti di ritenere l'alto dominio Impe-

riale.

Siccome poi i Confoli fi abufavar talvolta del fapremo ufizio, o contro l'Imperio, o contro i Cittadmi medefimi, le Cuta per porre freno all'autorità degli fterli Confoli crearono de Potefid o Pretori forestieri, i quali per lo pile se prendevano dalle Citrà amiche, ex feciis urbibis; ed apprello di loro era la fomma delle cofe. Quefti cominciarono in Cortuna nel 1202. Le Potesterie delle Città erano una specie di Principato; onde i Principi Iteffi non le recufavano. Non folevano durare più di un anno ed a Cortona ed altrove foli fei mefi 1 Potefts tenevan treno principefco: conducevan feco quando andavano in rale Uffizio (che diceafi andare in fignoria) de' Giudici per le caufe, e de Miuri o Cavalieri per la lor Corte. Giuravano nel prender l'uffizio di offervar lo fintuto del Pacie: e nell'eleggerli fi fceglievano dalla fazione, cui per lo più aderiva la Città, Guelfa, o Ghibelima. Regolavano effi le cofe civili e militari; ma alla fine del loro uffizio eran senuti a findicato del Pubblico.

In feguito di tempo parve eccedente anche l'autorità del Poteffà: onde a quello fu aggiunto il Capitumo del Popolo, il quale disponeva del militare. Questo grado di Capitano l'occupo molte volte come in Cortona, il Priore de Confett, che era anch'esto,

son femore, ma per lo più torettiero.

Essendo poi llate occupate lotto il Regno de'Goti, e de'Longobardi. (come di fopra (n offervato ) le campagne o territori delle Città d'Italia da I Caffellani. o Conti Rurali ; di guifa che i Popolari delle steffe Città ridotte a un miferabile diffretto. vennero a mancare non folamento di gente e di forza, ma anche del necoffario per follegiarfi; nacquero da ciò dopo l'Impero di Cario magno, tra i Citradini, e i Ca-Rellani predetti continni ed atroci diffidi: onde fu duono ritolvere di difeacciare da i territori delle Città i Castellani medefini che gli occupavano; oppure d'invitatli a venire anth'effi a dimorare in Città e a goder quivi de'comodi e vantaggi delle fo-ietà urbase, cederdo inatato, o vendendo a constituoni guite ca orientena, se la rispettive le lo Caffella, e tenta territoriali, Nel che mafinamente indittetro le Cattà d'Italia, dacché fotto gli Arrighi III e IV. si ebbero asserita la librata, spoglinado I Cattellani per amore, o per forara delle nor Caffella, e costa ampliando il tento rio della Cirtà. Ed in fatti circa il fine del fecolo XII., e moito più nel principio del XII. urbane; cedendo inianto, o vendendo a condizioni giufte ed onorifiche, alle Comuni-

XIII. riebbero le Citth tutte d'Italia il lor contado, o diffretto in loro bella: e non foio le Castella, ma anche i terreni, furono competati da i Comuni, e dati ai Cittadini con certi rispettivi peli. Essendo poi molti de Domicelli Rurali passiti a dimorare nelle Città, come vi eran da Cittadini stati invitati; vennero così le Città medesime a riempirsi di famiglie nobili, e a rendersi in tal guisa non solamente più forti, ma iofieme ancor più cospicue e rispettabili.

Ed ecco esposto in succinto, secondo le Storie, e particolarmente secondo gli Annali Italici del celebte Mutatori, quali multiplici vicende sperimentatono da Carlo Migno fino at 1200., qual forms di governo aveanti flabilito; e in quale flato etank collituite, circa il principio del fecolo XIII., generalmente le circà d'Italia. E cost fattaci fitada a parlar dello flato di Cortona e del Cortonefi pello flato fecolo XIII., si cui nacque, ville, e mott S. Marghenta: Ciò che appunto è lo scopo della presente

Diffettazione

Cortona adunque uniformandofi a tutte l'altre città d'Italia; fin dal principio del XIII. fecolo, erati (come fopra fu toccato) meffa in liberta; ed avea, come tutte l'akre, adottato il Governo Repubblicano. Aveasi formato il Genetal Consiglio, composto di nobiltà infieme, e si plebe da tutta la comunità: eletti da questo General Configlio avea tre Confoli per capi del popolo, uno de quali col titolo di Prior de Confoli: Eleggeva, e prendeva da aleta città amica il Potestà, che come capo supremo governatie la Repubblica, il qual mutavafi ogni fei meli: Avea Il Capitan del popolo, che era per lo più l'iftesso Prior de Cooloil, che regolava il militare: ed il Configlio fegreto, che sopraintendeva al Governo civile: avea un distretto o contado affai confiderabile, e più eftefo di quei che fia eftefa la Diocefi del fuo Vescovo, dopo che vi è stato istituito: come pure abbondava di popolazione; ed avea nel suo seno un numeto non indifferente di famiglie nobili, tanto originarie della stessa città, quanto avventizie o castellane venute ad aggregaçu, ed a coltituite con ess uno sesso Comune. In somma come in antico eta flata una delle principali città Etrusche; cos) in questo secolo XIII. potea meritamente annoverarfi tralle più ragguardevoli città d'Italia. Siccome poi avea comuni colle altre città d'Italia le prerogative; cost comune avea altrest la difgrazia di que' tempi, qual era d'effete feilla nelle due malnate fazioni de'Guelfi, e de'Ghibellini.

E qui, affinche non fembri efagerato l'aver desto, che Cortona conteneva in quel tempo un numero non indifferente di famiglie nobili; non sia discaro di fentirne ti-portato il Catalogo, almen delle principali.

Le famiglie percanto nobili originarie (pronunziandone i nomi colla definenza all' pio prefente, e aportandole per excline di alfabeto) erano: 1. Amadei, g. Amadori pei Quintani, 3. Arczzali, 4. Arnolfini, 5. Aviofi, 6. Benamati, 7. Bevegnati, 8. Berpei Quintani, 3. Arzzali, 4. Arnolfini, 5. Avioli, 6. Berannati, J. Beveggani, 8. Berannati, J. Boylarelli, 10. Bonaveri șt. Booccini; 12. Boni; 14. Bonieri, 14. Borie, 16. Borieri, 16. Borieri, 16. Borieri, 17. Cennedoglii; 18. Certani; 10. Coppii; 0. Cottoneli, 21. Diotegaurili, 22. Feiri; 24. Fofei; 24. Ghili, 25. Guglelmi; 27. Guidi; 26. Laparelli, 28. Maglaotti; 20. Mannoli; 21. Melti; 24. Margin; 23. Mondi; 24. Margin; 24. Margin; 24. Margin; 24. Margin; 24. Margin; 24. Margin; 25. Margin; 26. Margin; 27. Margi

Le Famiglie poi nobili avventizie o callellane erano: 1. Alticri, Conti de' Poggioni; 2. Angellieri, o Alticozzi, venuti da Siena, 3. Baldacchini, venuti da Perugoal; A. Bondeculer, O. Guit (ozzi, venue) de Solvas, 32. Bondeculini, venue) d'Arrai, goal; A. Bondeculini, venue d'Arrai, goal; A. Bondeculini, venue d'Arrai, con de Solvas, d'Arrai, c'en de Solvas, d'Arrai, d'Arra Conti di Castel di Pierle, 12. Priori, Conti del Cerretto, 13. Serducci o Castelli, Conti di Danciano, 14. Suppoli, poi Baldelli, venuti da Gubbio, 15. Vennti, Conti Contro il Danciario, 3. Support, por istociati, vente da Guodo, 3.3. ventat, Contro di Pecina, 1.5. Marchefi di Percila, 1.7. Marchefi di Valiana. Sicche nel fecolo XIII. conteneva Cortona oltre fedanta Famiglie uobili, tra originario, e di avventiale; il qual numero non dec cettamente tiputarfi indifferente. Siccome noi portrobbe forfe taluno non finir di apacitarfi, che Cottona folle in quel tempo una delle città più ric. guardevoli d'Italia; non avendo essa ancor Vescovo; ed essendo nominata in multi-Ittumenti di quel tempo, ed anche più volte nella noltra Loggenda, non col nome

di Città, ma con quello di Terra: quelto punto pure non fi vuol qui lasciare di porre

E primieramente, il non aver avuto Cortona il Vescovo prima del 1325., non fa che anche avanti non fosse città, e città ragguardevole. Conciosiache quante altre città nobiliffime infleme ed antichiffime, non hanno avuto il Vescovo che assai tardi? E quante ancor ve ne fono, che neppur prefentemente lo hanno! Di Mantova afferifce l'Ughelli, che non ebbe Vefcovo fino all'804,, e più tardi di Mantova lo ebbero Ferrara, e Viterbo. Vi fono poi anche al prefente Madrid capitale della Spagna, e refidenza del Re cattolico; Verfailles refidenza ordinaria del Re ctiftianiffimo; Varfa-via capitale della Pologia, Monaco capitale della Baviera; tutte mancanti di Vescovo. E con tutto questo chi mai ha negato, o nega a tali città la prerogativa di città fommamente illuftri, e rifpettabili? Laonde farebbe una vera debolezza, il voler contraflare per tal ragione le stesse prerogative a Cortona, auche in que'tempi che priva era di Vescovo.

Che fe in molti Istrumenti del tempo in cui parliamo, trovali Cortona chiamata Terra; possono pur prodursene degl'altri, anche di quel tempo più antichi, ne'quali 1 per 3, poundu pui primerio eggi airi, anne el que tempo pui anteni, ne quali cortona è chianta Città. Così i un l'Iltramento ell'atto dall' Archivlo di S. Lucilla e Flora di Arezzo del 1086, il Veckovo di Arezzo Coltantino appella Contona e 108, 112, a Cortona e nominata estata in un Contratto del 1067, nel quale i fistelli Firri alle nano di contra el tona. Parimente nell'Archivio de'Signori Marchefi di Petrella, in altro documento del 1236, si ha in Critate Certona. E finalmente nella Collezion diplomatica del Monaftero di Fatneta, hassi una Bolla di Gregorio JX. del 1238., in cui questo Papa senza aver prima creata tale Cortona con darle il Vescovo, non ebbe ripugnanza di chiamarla città: Corroboramus omnia bona, que prafatum monafterium habet in civitate Cortona. Che poi Cortona fia stata in que' tempi più frequentemente appellata Terra, questo non altro conclude, se non che parlavasi secondo l'uso di que tempi medesimi, ne quali (come osservammo nell'Annotaz. 9. sopra il Cap. II. della nostra Leggenda) usavasi il vocabolo terra per denotar generalmente ruttociò che noi diciamo pacfe, o anche per denotate qualunque luogo popolato, avente moltitudine di case unite, e cinte di mura; del che anche adducemmo gli esempi, ehe possono trancarasi. Ed in sati anche l'altre città, come Firenze, Siena ec davano a se stelle, senza etema di dero gare alla propria dignità, il nome di Terra; come particolarmente apparifce in un contratto tra Siena, e Cortona del 1124, confervato nell'Archivio dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena, in cui parlandofi di Siena e Cortona, fi dice de utraque Terra; Poteftates utriufque Terra &c.

Non offante però io flato rispettabile, in cui trovavasi Cortona nel XIII. secolo, videli foccombere circa la metà di effo ad una delle più tragiche e dolotofe vicende, originata appunto dalle fazioni, che nel fuo feno raechiudeva de' Guelfi, e de' Ghibellini. Conciofische anelando una fazione di opprimer l'altra, avvenne nell'anno 1258. che i Guelfi Cortonefi chiamarono i Guelfi d'Arezzo: e concertarono che la notte precedente ai primo di, di Febbrajo di detto anno 1858. fossero segretamente sotto Cortona; e la mattina tre ore avanti giorno fosse loro aperta una porta della Città, per iscacciaine i Ghibellini. Così fu fatto; e gli Aretini sotto la condotta di Stelde Giacoppi de Roffe Fiorentino loro Poteftà, entrarono in Cortona fenza verun oftacolo, e fe ne imposscillatono: Anno Domini 1258. Ind. prima, in kalendis Februarii, Guelfi exittii de Cortona cum auxilio partis Guelfe de Aritio cenerunt Cortonam. Cost leggefi registrato nel

Registro verchis del Comune di Cortona pag. 174. t. Accortisi alla mattina i Ghibellini della sorpresa, impugnaziono l'armi per disendeffi contro de lor nemiei; ma non potendo reprimerli; questi, sebben chiamati per atterrare le sole case de Ghibellini contrassenate, si accinsero a diroccare quelle di ambe le parti; e fenza perdonarla ne al profano, ne al facro, defolarono e devaftarono la città tutta. Prefa coal fraudolentemente la città di Cortona, mandarono gli Aretiis citts tutts. Frea con fraumentement is citt of Cittons, manastron gil arecti ni un bando, che ognono de Cortonefi dovelte (leftre dalla medellima con quanto po-tea feco portare, fintanto che duraffe ad ardere fopra la porta della città una fixera la, che era il figno (come dice il Villani fil. L., 7, pg. a., 4, 9.) folito darli a fol-dati di quel tempo il armarif, e partifi. Efosili in tal guifa i Cortonefi, tanto Ghi-bellini, che Gueffi dalla loro città, colla roba foltanto che feco trafportar portenoo, raminghi e dolenti fi riduffero a Castiglion Chiufino (oggi detto del Lago); dove per

grazia de' Perugini, furon non folamente ben accolti dentro, e fuori della Terra, come lor piacque, quantunque fossero in numero eccedente; ma di più futon concedute loro delle terre da coltivare per proprio foltentamento; efentandogli da egui dazio per due anni; paffari i quali, doveffero pagar mille lise annue di contribuzione: fu lero ingiunto che eleggeffero a loro arbitrio un Potestà Perugino; come fecero, eleggendo Meffer Oddo di Oddo cittadino dell'una, e dell'altra Città; come apparifee dall' I. firumento fottoferitto da 424, famiglie Cortonefi, che confervafi nella Cancelleria Decemvirale della città di Perugia, al piccolo libro A, delle fommissioni. In questa infelice costituzione esult dalla lor Parria, benche in faccia alla medesima, e avendola sempre in vilta, timafero i Cortonefi per tre anni, due mefi, e venticinque giorni, cioè fino al di #5. Aprile dell'anno 1261.

:0

e

3-3-

rì, 100

ja. Cln

Jo.

z.

10

18

afi

di

nu

610

1 117

di S

2110535

icte's,

ccen oc.

Ginde 11/2-30 715

10 CH-

11, 00

20 Gets

lo, e fe

min it

raco oci

e difer-

niti per

ediam.

10:000

ii Arrii-

1010 70

a facco

ifi a folto Ghi-

\*ctoup.

ove put gt:

In quello frattempo il celebre Uguccio Cafali cittadin cortonefe, e già Capitan del Popolo nella fua Patria (come fu offervato nella noftra Differtaz. IV.) effendosi fegnalato col suo Reggimento composto di Cortonesi nella vittoria riportata pe' Senesi contro i Fiorentini a Montespertoli; ed avendo i Cortonesi esuli a Castiglion Chiusino mandati i loro Oratori a congratularfi co Senefi pel valore da effi dimofrato in quella battaglia; quelli (come autella Orlando Malavolti Lib. 2, par. 2, pg. 23.) officiron o ad Uguero Cafais ajuto di gente e dapari, per ricuperare e rifabbricar la fua Patra; ciò che da lui fu literamente accettatto. Quiadi portato l'Uguero prefio de fuol Patriorti, col configlio di lui propofero i Ghibellini Cortoneli ai loro Guelli, o che effi rialzaffer Cortona, nel qual cafo avrebbero tutti infleme giurato parce Guelfa, oppur che i Guesti giuraffer parte Ghibellina, e in quello caso incombelle il carico a Ghi-bellini di rifar la Città. Accettarono i Guesti l'offerra, e si adoperatono per trovar foccorfo dai Guelfi di altre Città; ma le circoftanze svantaggiose, in cul si trovavano i Gue fi in quel tempo, non permitero à Guelfi elleri di preftare à quei di Cortona il di-mandato foccorfo. Laonde furon questi coltretti ad appigliarsi alla seconda parte del

progetto fatto dai Ghibellinl Riunite le due fazioni Cortonefi in una, e giurando tutti partito Ghibellino; coll' ajuto de Senefi, e de Perugini, e fotto la fcorta di Uguccio Cafali, a' 25. di Aprile del t261. ritornarono nella loro antica fede rientrando tutti per quella Porta medefima, per la quale nel 1258, crano entrati a tradunento gli Aretini, che su allora chiamata Porta Ghibellina, chiamita per l'avanti Porta Bacherelli. E ficcome in quel giorno ricorreva la Festa di S. Marco Evangelista, su perciò preso allora questo Santo per Protettore principale della Città. Ritenendo gli Aretini per anche la Rocca, fi disposero alla difefa; onde convenne al Cortonefi intraprenderne formalmenre l'affedio, che durò per un mele e 18. giorni; ma alla fine il di 18. Giugno, in cui ricorreva la fta de SS. Marco, e Marcelliano, furon forzati gli Aretini a renderla ... Anno MCCLXI. die B. Marci Evangelista Magnificus Miles D. Uguccius de Cafalibus readificavit Cortonam; Be coftrametutus eft ad Arcem, & cam obtinuit die BB. Marci & Marcelliani = Cost riferifice Giovanni Rondinelli a pag. 11. aver letto upa tale Iferizione, che efifteva nel muro della Chiefa di S Marco di Cortona. E Tizio da Castiglione nel suo Manuscrit-to della Roria Sonele, così riferifice il stoto e Pel trieminima Cortonnibus, qui omnes exules extra com manebant, auxilio Senensium, E Perusinosum, e rice possibilio unulti, vi recuperata fuit ab Uguccio de Cafalibus Cortonenfium du e, anno 1261, die beatorum Marci & Marielliani martirum. Dopo di che per opera de' Senesi fu fatto rifare il muro della Città, che gli Aretini aveano atterrato, e che dalla porta Montinina dilcende all' angolo sopra le fonti di Porta Colonia, e chiamasi perciò ancora il muro de Senesi di Arustura differente dall'altro più antico. Finalmente futono alfoluti, e rimelli in buon giorno i Guelfi fuorufciti di Cortona, che avean tradita la Patria. Ed in tal guifa venne riltabilita Cortona nel primiero suo stato, benche allai difastrata dal sostenuto infortunio: e clò undici anni circa avanti che venisse a dimorarvi S. Margherita.

Non è per altro, che i semi dell'antica discordia, sopiti bensì, ma non iotalmente estinti negli animi de' Cortonesi, non tornassero a risvegliarsi e a ripullulare, ed a produrre di nuovo degli amari frutti tra quei cittadini, anche in tempo che tra effi vivea la nostra Santa. Come ne rendon testimonianza vari passi della Leggenda, ne quali il Signore le ingiugne di dire al suo Coufessere, che cogii altri suoi Frati procuri tra i Cortonesi la pace; e che comanda e vuole che esti la facciano, e depongino gli odj. Dicas, filia, Confessori tuo, quod omnium Cortorensium paces interiores prius procuset, postea uero exteriores; Cip. VIII. §. 12. Dic ergo Consessori tuo, quod publice pacem predicet in Cortona; & ex parte men omiss inuitet ad unanumen concordiam Cortonienfer; Cap. VIII. \$, 13. Cortonensibue iubeo, qued inter se de omnibus odits penitus pacem sa-ciont, or si sente mich obedire contemplerius, essuado surverus iudicis mei super eos; biol. Filia, si Cortonensies cum altis pacem cupiume, inter se pacem acinut. Cap. VIII. \$, 15. Non possimo però approvare ciò che nella sua Italia satra nel preambolo sopra il Vescovado di Cortona, dice l'Ughelli; cioè che i Cortonesi non molto dopo che scoffo ebbero il giogo degli Arctini, sperimentarono una più dura tirannia da quello stello Uguccio Casaii, di cui si erano serviti di duce per ricuperare la libertà: e che solamente uccifo questo, porerono nnovamente aspirare alla libertà sotto il governo de Con-foli: finche nel 1312, l'Imperatore Arrigo VII, trattenutosi per tre giorni in Cortona, toll's macrie fiel 1312; i simperatore arrigo vis, reaccouren per use groun in Soutones, dichiarolla libera anche con giuramento. Nen multo poff quana Corsonelle Arcitiorum jugum exvasserum anno 1261. Uquictoni Casatis Civis Costanezsis, que dues us funta ad liberatum, divisorem sensere tyramidem; quambrem eo exciso, iterum sub Constatu liberatui liberat tres dies fuiffet commoratus, eam fore liberam etiam cum juramento firmavit. Cost l'Ughelli Ma io non fo d'onde mai abbia egli potuto ricavare, che Uguccio Cafali fi facelle elranno della fua Patria, dono averla liberata dal giogo Aretino; e che per metterfi I Cortoneli in iftaro di libertà , dovellero disfarii di lui con ucciderlo . Mentre le memorie tutte di Corrona, non folamente nulla dicon di ciò; ma anzi attestano per l'oppolto, che Uguccio Cafali diportolli fempre verso la Patria da onoratifimo Cittadino, ed impegnatifimo pel di lei bene; e dalla Patria in contraccambio su egli sempre rispectato ed aniato qual figlio affeziona iffimo, e sommamente benemento della medefima: tanto è lungi che egli ne divenisse tiranno, e fosse come rirango da suoi patriotti uccifo. Che fe a petizione de Cortoneli l'Imperatore Arrigo VII. con atro folenne del 1312. dichiarò Cortona Città libera, ed incamerata all'Imperio, cioè non ad altri foggetta, che all'Imperatore, ciò fu, non per fottrarre Cortona dalla tirannia de' Ca-fall; ma per dichiarare infuffiftenti le prerentioni che fin dal 1238. avean comiociato metter fuora, ne mai finian di riprodurre i Vefcovi di Arezzo, del dominio loro rem-porale fopra Coriona: d'onde ne nacquere, corrente il fecolo XIII. le molelle verten-ze tra i Cortonefi, e i Vefcovi Aretiri; come ora diremo:

Pare che il primo de' Vescovi Aretini, che cominciò a metter fuora pretensioni di dominio temperale de Vescovi d'Arezzo sopra Cortone, sosse il Vescovo Martino nel 1234-nel ricorso che sece a Gregorio IX. contro i Cortonesi come contradittori a' dirilii, consuctudini, ed oneri a lui dovuti in Cortona; non esprimendo diftintamenre. se di diritti, confuctudini, ed onori spirituali, oppur temporali intendeva parlare; ma consondendo gli uni cogli altri, probabilmente con eavillofo equivoco, onde ne ottenne dal Papa un Breve comminatorio contro i Cortonefi, qualora aveffero perfiftito nel mancare a'ioro doveri verso del Vescovo. Quegli poi che chiaramente ed espressamente messe fuora le pretensioni di Dominio temporale sopra Cortona, su il Vescovo Mar ellino successor di Marrino in una parlata che nel 1238. sece al Potesta, e al Capitano del Popolo di Cortona; avvertendoli, che fi guardaffero bene di non prestar verun giuramento di fedeltà ed omaggio a Legati Imperiali; mentre teneva egli (fenza però efibirlo) Diploma, o Privilegio Imperiale fopra Cortona; e perciò apparteneva non ad effi, ma iui, il prestar giuramento di fedeltà per Cortona all'Imperatore (Reg. vec. del Com. di Cort, pag. 116.) Ne dell'uno però, ne dell'altro di questi due Vescovi, rapporto a tale lor pretentione, fecero gran conto i Corconeli, e facilmente, o fenza gran pena fi fehermirono dai loro arcentati: ma le maggiori vell'azioni l'ebbero dal Vescovo Guglielmino fueceduto a Marcellino nel 1249, e che governo la Chiefa Aretina fino al 1289, e perciò ne tempi in cui vivea S. Margherita, dando occasione al Compilatore della Leggenda di detta Santa di far più volte commemorazione di lui, ed a

noi di parlarne con ispecialità in questa Differrazione .

Guglielmo, o Guglielmino della nobil famiglia degli Ubertini di Chitignano, o come altri vogliono dell'antica famiglia de Pazzi di Valdarno, vivente ancora il fuo predecessore Marcellino, era stato dall'Imperarore Federigo II. destinato in suo luo-go, con ordinare che Marcellino sosse deposto: and e che sebben Guglielmino r.on su veramente eletto Vescovo d'Arezzo, se non dopo la morte di Marcellino nel 1249,, fu nondimeno la elezione di lui, come contraria a Cinoni, e farra da un Imperarote nemica della Chicía, riputata da principio una intrufione; e finchè visse Innocen-zo IV. non potè ottenere di esser camonicamente confectato, e riconosciuro per vero-e legitimo Vescovo di Arezzo; avendo ciò soltanto otrenuto sotto Alcilandro IV. nel 1256.; e questo non fenza dispendiosi maneggi da lui fatti nella Corte di Roma, per

trovare chi ivi avvocalle efficacemente la fua caufa per fargli fortir l'intento: al che fembra aliudere quel passo della nostra Leggenda Cap. IX, 6, 43., ove tra gli altri avviß, che per mezzo di S. Margherita gli fa intimare il Signore verso il termine della di lui vita, uno è, che deferat expensas, quas elapsis temporibus se it in ROMANA CU-RIA; & confilia confanguintorum, quibus tantum credidit. In quanto alle Fazioni di quel tempo, colta dalle fue gelta più che ad evidenza, che su semore di animo Chibellino, ma la certe circoftanze, nelle quali credette potergli giovare il fingerfi Guelfo, lo fece francamente, e giurò ancora di effer tale, inganando quelli della fazione, anche con lor discapito e gravissimo danno; come quando nel 1285, inganno per tal modo i Gue'fi di Siena ec.; al che allude fenza dubbio l'altro paffo della nostra Leggenda Gir. IX. §. 44.; ove Crifto lo fa avvilare per Mirgherita, che recordatur perita quod a SENENSIBUS recepts, proper quod multe anime prierunt. L'Indole di quello Pre-lato generalmente parlando in allai fitavagante, e la di ulu condotta affatto indegna di un Vescovo. Per accertarsi di che bassa, leggere i §§. 43, 44. e 45 del Cap. IX. fopra citato della nostra Leggenda; dove Cristo per mezzo della nostra Santa gli mette în veduta i di lui eccelli, efortandolo a penitenza; e nominatamente rimproverandogli di tente gente fitopanista per futo capricci co beni della Cuileia, che fon de poveri; di flare in lega colle fazioni che feindevano la Tofeana; in vece di disortatif, come avrebbe dovuto, da padre commune e pacifico; di fominatare figurire che fi flacevano da fuol congiunti: di tenere in guerra i Castelli del suo Vescovado, con ranto eccidio di criftrani, e perdita di anime: di efferfi tanto intrigato nelle guerre, perchè fempre vissuco in diffrazia di Dio: di aver tentato di ampliare i diritti del suo Vescovado contro la volocrà divina: di aver permello nella sua Curia de' guadagni ille citi, illecitamente dando, o ricevendo: in fomma di effer viffato in tutto difordinatamente, fenza aver mai offirvata veruna di quelle regole, che chiunque è Vefcovo è in debito di offervare. Dopo di che gi fa loggiagnere, che fi emendi, e faccia penitenza; ne rigetti i replicati inviti della divina milericordia, fotto pena di non poterla poi trovare quando l'avrenbe bramata. Ed in fatti avendo egli fatto il fordo a questi svvis; pochi giorni dopo che erangli stati dati, combattendo egli alla testa de' Ghibellini da varie parti adunati contro de' Guelfi per lo niu Fiorentini, refto ucc fo miferamente in guerra preilo Poppi nel piano d'eto Campaldino, il il il Gugao fefta di S. Barnaba dell'anno 1289.; reftando altresi disfatto in quelta azione rutto il di lui efercito: e l' Elmo e la Souda di lui portati da Fiorentini a Firenze furono appefi qual trofco di onore nella Chiefa di S. Giovanni; dove flettero fino a tempo del Granduca Cofimo III., che li fece rimovere, per toglier quella ignominia del carattere Episcopale.

Grytenino alle vertenze ria effo Veftovo Guglicimio, ed I Cornonfi: eletto Guglicimio in Veftovo d'Areza, nel 1249, benche na conferezto fe non dopo fei anni, come fopra; ed effendo l'anno irguente morro! Imperatore Federijo II. (dono in morre de quale vecò I Imperio per anni 25.) egit alora fingezioli Geglio, e con la morre del quale vecò I Imperio per anni 25.) egit alora fingezioli Geglio, e cenzo IV., le inflanze del fuo prei eccifore Mirtino, prodotte già, come fu detto, fotto Gregorio IX., per effere fofenauo egli, e la Chefa Aretina e l'uni Diritti fa pia Gaisma; ed a lorza non di prove, o ragoni, ma di declamazioni, e di regglir, ad conta dell'eccestioni fater podure dal Cornordi per mezzo del toro Procuratore, gli and dell'eccestioni fater podure dal Cornordi per mezzo del toro Procuratore, vio vorevole; in cui per altro (come già nel Breve di Gregorio IX. ottenuto dal Vefco. vo Martino) nulla dichiavava fierfellamene civa il Diritti fampada preteò. Unode non contesto Guglielmino di tal Decreto, nell'anno 137,, quando esti fato gli contenta Vefcovo d'Arezzo, dell'un novamente il fuo frocuratore al Papa Artinalo IV. de compromittendo in lair, o in fuor longetto mai i fuo frocuratore al Papa Artinalo IV. de compromittendo in lair, o in fuor longetto mai i fuor forcuratore al Papa Artinalo IV. de compromittendo de lair, o in fuor forcuratore al papa Artinalo IV. de compromittendo de lair, o in fuor forcuratore de pertendino i. Ma fine un Decreto più decitivo, che favorilla pertenune le de pretenino i. Ma

non fi fa che gli riufciffe ottenerlo .

Contrettoció non mancò egit nelle occasioni che si prefentanon di astristif forza cortona si ambito simpara Daminis come massimamente fece l'anno feguente 1938, in occasione della prefa Iraudolenta e proditoria, che di Cortona fecero i Guesti Arreiti, come fonya fu inferito. Concolische appena ebbe fentici digiletimino la prefadi Cortona, che sibirio vi si prote presenta di apratone; e procurbo di indurer gil Arcent occupatori a siedaciere sua silitarosto, nel quaste prometreva sono la quatta parte di

Cortona, in compenfizione de debiti, che colla comunità di Arezzo avea egli già contratti a nome del fuo Vefcovado: e perchè il primo litrumeno diffeo non piacque agli Aretini, parendo lor poca la quarta parte di Cortona, che il Vefcovo loro oferiva, ne fu difeto un fecondo; e non piacendo ueppur queflo, ne fu difeto un terzo; tutti tre nello flesfo giorno 6. Febbrajo 1278.; ed è la cofa più curiola e redicola del mondo il contenuto di tali litrumenti, pretendeno qui il Vefcovo di disporte di quel che non era, ne mai era flato fuo, le non che nell'intenzione; e chiamando fuoi ribelli i Cortone fi altora effui dalla partia e fuggialchi a Cattgliono Chiusino, perchè Protipe di proprio del pretendo de

Dopo poi tre anni, accongendofi Guglielmino, che Cortona non eta per reggere in mano degli Arctini, invito a un Congresso nel longo detto la Badia al Pino presso concer trastigua a Calligini nel cl. Lapo, co'quali come Sindei Procuratori ed Atrori legitimamente eletti dal general Consiglio di Cortona flipu'ò fotto di 20. Aprile 1261, un Contratto di transfazione; efibendosi egiti di dar mune ed ajuto al Cortono, per ti-stabilisti nella lor patria, ed esigendo dal Comune di Cortona d'esser iconocicuto finalmente fenza contrasso colo e la Chiefa Arctina, per signo tramprate loro, e della loro città. Quei Sindaci e Procuratori del Comune di Cortona accordarono e promifero al Vescova di riconoscerlo per tale; apponendo per altro nel Contratto varie e diverse condizioni da officivarsi da una patre, e dall'altra rispettivamente e per la parte de' Cortonessi una fu, che dopo due mesi dacche essi farebbero ritorato i da bitar la lor patria, e l'avrebbero ritatta, dovessiero caracteria e l'avrebbero ritatta, dovessiero para la lor patria, e l'avrebbero ritatta, dovessiero di da dare ajuto veruno a' cortonessi da rita e lor patria, e l'avrebbero ritatta, dovessiero di guiarmento di patria, per la quale fi erano già determinati; così il Comune di Cortona, ne'due mesi dopo, mai ratico di transitato di Transita di così di Cortonessi del cerano già determinati; così il Comune di Cortona, ne'due mesi del vesovo e mai ratico di Transizzone flupistato tra i loro Studaci e di Vesovo e fempre

d'Arezzo per lor Signar temporale.

Quindi le rotture tra i Cortonefi e il Vescovo Guglielmino, furono più frequenti e più atroci di prima. Egli per ridurre i Cortonesi alla suggezione, sul miava censione contro di loro, ed dis per non losgettarsi, appellavano contro i censure di lui; fint nto che S. Margherio cole sue orazioni non ottenne dal Signore, che nel mese di Luglio dell'anno 1277. si facesi et ni Vescovo e i Cortonesi i pare, con affolive e esto i Cortonesi dalle censure lanciate contro di loro; e questi con tinunziare alle appellazioni contro di quelle. Quantunque negl' Iltrumenti di tale affainzane, e respetivamente rimania, non si specificano i motivi, per cui le censure crano state lanciate, dalla nostra Leggenta nondimeno fi nieva a ballaziaz, che funo i lanciate appunto per veder di Suntate il Vescovo, che i Cortonesi, si alloggettassi con lanciate appunto per veder di Suntate il Vescovo, che i Cortonesi, si alloggettassi con lanciate appunto per veder di Suntate il Vescovo, che i Cortonesi, si alloggettassi cello alla nostra Santa, Cap. VI. §. 17.; con quelle parole: Tibi dico, quad pur Arctini Epsicon; com cortonessi parti e si tile qui minotar bia: Tere bellum, PROPTER APPETITUM DOMINI, 3 coossi si minutara in rationivus facili pro en, quantum e proderunt, sisse alma simula di Millossi del Vescovo dalle censure, e rispettivamente di rimania de Critonessi poi di affolazione del Vescovo dalle censure, e rispettivamente di munata de Contonesi alle appellazioni, come sopre giacche sono brive i sportinonoli qui per diseso, come fine si giacche, sono brive i sportinonoli qui per diseso, come fine si contenti poi di monte di contenti poi di affonzione del Vescovo dalle censure, e rispettivamente di munazia de Contonesi alle

ricularono i Cortonesi, siccome in avanti, così dipoi, di riconoscere il Vescovo

hanon regilitare nel Regilito vecchio del Comme di Cortona a pag. 146.

Primo Ilfumento: In uromire Domini Amen. Cum nos Guillelmus Dei Gratia Epifeopus Aretinus in POTESTATEM, Defenfores, Priorem Confulum, Recores Artium, Confiliarios, & omneo Officiales Conunnis Cortones, cum Burgus & Subburgits,
& undique per unius spatium milliarii, se etiam in Tebaldun quondam Respaidi Guitenit Torducti, & in Datum Notar. Domine Guiande, ex extiti audis feriptis manu Domini Uguecious Notar., vel cujufcunque alterius Not. monitionibus premifis ce
emmunicationum, & interdicorum fententias duximus promulgandas p PACI & fu ut
inforum paterna follicitudine intendentes; quas monitiones omnino & fententias huc
wique per nos vel noftro mandato profulars in predictos fue quaetumque forma, revo-

camus & relaxamus &c.

83

Faßs fait dicht resocutio & relaxatio per dichum Dominom Epifcopam, Cortone in Pedato d. Dom. Epifcop), refeetibulus Domano Philippe Epifcopo Veruijans, Dom. Ranters Vultureno, Dom. Cavalcamet Archiprebhero Cortone, D. Rodshivano Patellate Cortone, & D. Britonera Julice madleficirum Comunis Certone, & Ugarcioru Notatio, & D. Certoneje, & Savire Judicibus de Cortona, & Gentile de Fighine tellibus, de alia plurious vecatus & rogasta fola sano Domini milifelino decentrelino ferruagefi. A calia plurious vecatus & rogasta fola sano Domini milifelino decentrelino ferruagefi. A calia plurious vecatus & rogasta fola sano Domini milifelino describentos provincios. A relaxatione couldat feriptum manu Bennett Nosarii, & mel Federici Notarii infla-feipic. &c.

Sessoio Ilfrumentes: In Nomine Domini Amea. Cum Venerabilis D. Pater Guillelmus Dei Gratia Arcinus Epifopoju revocavetit, & relaziveti onnes monitiones & fententias excommunicationum, & interdéderum datas per eum vel per eius mandatum in Potellatem, Di-finolores, Priorem Confluen, Conilea Societatum, Redocrea Artium, & omneo Officus'es Comunis Cortone, cum hugis & fabrungis, & unique per unius faptum militaris, poot pater aman Prederici Noturii, & patentis

Herro Honicciolus Nottrius, filius olim maștilul Taffionis, Syndicus & Procarator D. Rossphiei D. Ozimali de Cattenria In Granta Patefirtu Cartese, Prioris Confuium, & artium, Defendaum populi, & Redvram artium dell Comunis, ad infraferțias fipecialiter contitutus. prout prate man une l'Iritaria Notarii, resoutiavit appelitoribus interpoditu pro parte dell Connuis, ab infra monitonibus recompiaris primalium. Epiricopum, voi ciym mandarum cuntra cas, vel a lopu m cotumilium.

Fach fuit revocatio Cortone in Petito dici D. Epifcopi per dictum Syndicum, prefentibus dich Euflapo, coram D. Crvalcante Archorestreto Pechia Certore, Donn. Barolomes Judic q. Binajande, D. Cortones Petito, & D. Uga tomos Nacaro tellibus vocatis, & rogatis, lub anno Domini 1277. Ind. V. die vigefimi tertia Julii.

Ego Fridericus Imperiali auftoritate Notarius, Judex ordinarius predicte renunciationi interfui, & ut supra legitur mandato D. Syndici scripsi, & publicavi &c.

Dopo questa pace tra il Vescovo Guglielmso ed i Cortones, non si hanno menorie, che faccian testimonanza di ulternori rotture tra di loro; sorte perche il Vescovo disperava di più poterla spuntare co Cortones; o perchè applicato da altre imprese, poco pensava a Cortona.

Següta is morte di Gagilelmino la battaglia l'anno 1280 gii faccadette ne Verenvado Aretino Hebrandine de Conti Guidi di Romena: il quale non obbe coi Cortonelli, sil ponto dei dominio temorità i porto Cortona alcun contrafto; portudoli gii proportio dei proportio dei

Réferiarone pertante allora i Cortonell dalle inquietationi che pel corfo di 80 anani altimon provata evano a motivo di tali pretentioni de Vefecovi Articila; e firma polli in perfette celma, alforché nel 1937, piacque a Dio, e dal Papa Govanni XXII, di liberare ricalmente Cortona da qualunque luberione, sono filo traspirate, ma anche prio fiuo Vefecove; come fempre da quel tempo in poi lo ha avuto, e fig, ita fin a prefente ad averto, la Bolla di Giovanni XXIII, certivia del Vefecovado in Cost. as

fi riporta da noi tra i Documenti al N. XIV.

a qui è da notare che nell'anon medefino i are, in cui a' Cortonell fu concetta ne d'elfre governal nello Spéritanie dal proprio Véctovo, casgiuriono elli in pare che il lor governo patinis, eleggendo con atto folcane, e a pleni vodi del Configlio generale, in Signer Generale del Configlio Cortona Rameri di Guglithnian Cafais, culla dichiara-dione, del configlio del control and control del control d

### DISSERTAZIONE VIII.

De' Luoghi di Terra Santa, di cui fi fa menzione in più luoghi della Leggenda: Delle Crociate inflituite per la risuperazione di esti Santi Luoghi: e della convestione de' madefinia à Frati Missori.

De paffi fi hanno nella noftra Leggenda affii rimarcabili cinca la Terra Sonta, 1, quai non ci permettano di diffeniarde di farne parola, il che bentiano eleguia ne nella preiente Diffettizione. Il primo nullo s'incontra nel § 15, del Cup. VI over concentio cano Muriciwa il di Combellori del no mondio riore, dice unite attre entre del combello respectiva del combe

Intraprendendo persanto a pulsa della Terra Sonta, prima di tutto convien efipre, che cola eff. fia, o che cosa pre dia s'intenda. Il P. Fr. Marianon Morone Minor Ollevrante già Cultode di eff. Terra Santa, e Guardano del Secto Monte di Silo. In nella fiu Terra Santa tallafazza, 'appreffia in Piacenza nel 1638. al Cap. 1. del Lib. I.

cost la deferive

"Terra Santa è quell'ultima parte del Regno di Soria e dell'Afia maggiore, che dell'Affar confina coll'Egitto & Affrica: dal Settentrione con l'Antelbano, e Fenicia: dall'Oriente con l'Arabia Fetrea, Mosb, & Amalech: e dall'Occidente col "Mare Mediterranco; flefa fotto il gradi del noftro Tropico 31, 32, e 33, con un terzo, come notano Abramo Ortelio nella Tavola della Falefina, e Caprado Met-

, catore nel suo Athlas maggiore, & altri Cosmografi.

Virg divifs in due pari pincipali. Transfordanza cioè, e Circair danes; quella sabraccia la plasaru del Regno delli Amorei, il Regno di Bifni, con il monti di Ga'sad; e quella contine la Giudea, con la Samaria, le due Gaillee, e l'Ilamea. Corre di lumparza quelle Pacte (co. migla, e di largheza circa 70, conforme ferive S. Girclamo nella lettera 61, a Dardano cata. 125, pell medium, e l'inforteminal duttrie, e Settentionale fono Berfabee, e il Foute Dan, notati par pet pel pilmo de Regn c. 3, num. 20,

, Sortl diversi nomi, chiamandosi prima Terra di Chanam, che su figlio di Cham , fecondogenito di Noe, dal quale nacquero Sidone, Etheo, Jebuseo, Amoreo, Ger-,, feleo, Éneo, Araceo, Sineo, Aradio, & Amateo, quali partitifi quelta Provincia, ,, diedero il nome a molte (tità, e Castella; di che ue sa menzione il Sac. Genesi, c. 10. n. 18. Poli hae diffeminati funt Populi Chananacorum;

", Fu detta Palestina dalla di lei parte principale, e più sertile posta su le rive del Mediterraneo, ove nel diffretto di cento miglia fiorirono quelle famose Città di Ce-, farea, Affur, Giaffa, Tamata, Azoto, Afcalone, Gaza, Raina, Lida ec. e fu nido , de Filiflei; che però fino al di d'oggi in lingua Arabica è detta Falefliri. Fu nomata , Giudea, o Terra di Giuda, ferfi da quel Giuda, che fu figlio del Patriarca Giacob 33 o pure da Zorobabelle nobile Giudeo, che vi conduste da Babilonia a ripatriare il 33 fuo Popolo; quale per effere della Tribù di Giuda, diede occasione che tutta la 34 Provincia si nomasse Giudea, o forsi anco perche li Re che tennero lo scettro in " Gerufalemme furono della Tribb di Giuda: onde diceva il Serenifs Re Davide: No-,, tus in Judaa Deus. Passò apprello con nome di Terra d'Isdraele da Giacob, che , lottando con l'Angelo fu le fponde del Fiume Giordano, s'acquistò il nome d'Isdrae-, le: quindi ne' Giudici 19. 20. In ounes terminas ifrael, & in S. Matteo 2. 20. Vade , in Terram Ifrael .

,, Si diffe di più Terra di Promissione, perchè con reiterate speranze su promessa, da S. D. M. al Patriarca Abramo, & a suoi discendenti, come nel c. 13, num. 15. ,, del Sac. Genefi, & c. 15. num. 18. Cmnem Terram quam conspicis, tibi dabo, & fe-

39 mini tuo &c.

" Terra Santa finalmente fu tenuta, e detta, non per effer stata habitata da tanti , Patriarchi, e Santi Profeti, & illustrata con tante apparitioni da S. D. M.; ma prin-", cipalmente perche quivi il Figlio d'Iddio degnossi prender carne umana, nascere, , conversare, e morire, con la sua Santis. Madre, Anostoli, e tanti Martiri, e Con-ne fellori: onde Tobia al 3, num. 14, hebbe a dire; Es Terram tuam in santificationem 1, habebunt, o come legge Votablo, Terram tuam hubebunt conferentam; e Salomone nella 3. Spienza 12. 3. Illis enim habitatore Terra Sant's tax: Il che tutto epitognido Ur-pono II. nel Concilio di Chiramonte, illite Donn Terram metio distinui Sant'ani ji ngua non est passus pedis, quem non illustravent & fanchi avent vel Corpus, vel umbra Cap. I. che è degno d'esser letto, per la notizia specialmente de nomi moderni, diversi dagli antichi, che si danno oggi a que Luoghi.

Dappoiche anni 59. avanti la venuta di Crifto, ebbe il gran Pompeo, in occasione delle discordie per la pretensione al Regno Giudaico, de due fratelli Ircano II. ed Aristobolo II., ultimi Principi della stirpe de Maccabei, sostoposta la Giudea al tributo de Romani, si può dire che stesse sempre la Terra Santa, mediatamente, o immediatamente, fotto l'Impero Romano, tanto in tempo degli Imperatori idolatri, che degl' Imperatori criftiani; fino all'anno 635, di nostro Signore, e 26, dell'Imperio di Eraclio, nel quale cadde essa sotto il giogo de Principi Miomettani: mentre la prefa, e ritenzione di essa per 14. anni, fattasi da Cosroe Re di l'ersia a tempi dello fieffo Eraclio, che la ricuperò nel 628, non fembra una interruzione da farne conto: quantunque febbene di non lunga durata, portaffe feco un orrenda ftrage, attesa la barbarie di quel tiranno, a tutta la Criftianità, ed a luoghi fanti di quella Provincia. La conquista poi, o piuttosto tirannica invasione faitasi nel 636. della Terra Sonta da' Maomettani, dopo la quale non è più essa ritornata al Romano Imperio, è

quella che più merita d'effer confiderata, e in un compianta.

Avendo lo scaltrissimo impostore, e sceleratissimo uomo, o piuttosto mostro d'isferno Maometto ( nato in Medina Città dell' Arabia felice non lungi dal Mar roffo, dalla schiatta d'Ismaele, non convengono gli autori in qual anno) avendo, dico, circa l'anno di nostra lalute 629, promulgata la fua falla e nesanda Religione, e stabilita la sua pestifera setta; acquistoss in breve tra i suoi la sama di gran proseta, e si sece padrone dell'Arabia; lasciandovi dopo la sua morte per sno Califfa ( che in arabo sgnifica Erede o furceffore) Abubaker, e dopo di quelto Homar Catab, quello che come più fotto dirafti, fi fece nel 636. fignore di Gerufalemme, e di tutta la Terra Santa .

Prima però di andare avanti, convien notare per niù chiara intelligenza di ciò che ha da dirfi, che i primi feguaci di Maometto, o i primi Maomettani furono gli Arabi fuoi nazionali, appellati anche Ismaeliti da Ismaele da cui traggon l'origine; ed Agareni da Agar ferva di Abramo e madre dello Rello Ifmaele; e più comunemente Saraceni, non da Sara moglie di Abramo, come alcuni penfano, ma (come ferive Genebrardo nella fua Cronologia lib. 3. pag. 257.) da un Monte detto Sarra: Dicuntur Sarateni potius a Sarra monte, quem olim iefi incolebant; e dove Ismaele loro progenitore fece capo e fi ftabill, generando ivi dodici figli si poderoli, che il fecero Principi e fi differen per tutta l'Arabia, atti a contraffare con tutto il mondo, giulta la ptedizione fatta dall'Angiolo ad Agar Genef. 16. v. 12. parlando d'Ifmaele, e in lui della fua discendenza: Hic erit ferus homo, manus ejus contra omnes, & manus omnium contra eum. Agli Arabi fi unirono posteriormente nella sequela di Maometto altre Nazioni, o Popoli, i quali tutti fi fecero comune il nome di Meamettani; come i Perfiani così detti dalla Perfia loro regno, i Mori, così detti dalla Mauritania nell'Affrica paefe di loro abitazione; e fopra tutto i Turchi (che in oggi tra i Maomettani fan la prima figura) così detti in origine (fecondo il P. Morone Lib. 12, cap. 6.) non da Paefe alcuno, ma dalla loro antica professione di Turromani, cioè Pastori d'armenti, de' quali è proprio starfene femore alla campagna; nel verno alle maremme, ove non fa freddo, e trovali fempre erha per gli animali; e la fiste a monti, o luoghi ne quali non fa caldo eccessivo: oppure ( come viole il Mariti Tom. V. de' suoi viaggi cap. 8, ) cost detti da Turkeftan Provincia della Scitia, ove anticamente abitavano: quelti furono forfe gli ultimi tra gli a'tri popoli che abbracciarono il Maometrifipo, non avendo essi abbracciata. (come ivi dice lo stesso Mariti) la Religion Miomettana prima dell'anno di Crifto 1049., cioè anni 429, dacche era flata fondata da Maoinetto, e diffusa già nella maggior parte dell' Asia, e dell' Affrica.

Il titolo dato da Maometrani al fupremo lor Principe fu da principio, come fi è detto di sopra, quello di Cairfio, cinè erede o successore di Manmetto: in appresso quello di Sultano, che su lingua Persiana, dalla quale su preso, fignifica lo stesso che Re, o Imperatore: e la oggi finalmente è quello di Gran Signore, che si dà (come a tutti è noto) a quello che risicole presentemente in Costantinopoli. Diconsi anche i Gran Signori di Costantinopoli Imperatori Ottomani, e l'Imperio loro dici fi Imperio Ottomano; derivando un tal nome dal primo Principe di loro agnazione, nomato Ottoma. so, il quale, impadronitifi i Turchi nel 1280. di tutta l'Afia minore, che fi divifero in fette fatrapie, e toccata a lui la Bitinia, foggiogò tutti gli altri; dando così principio alla casa Ottomana e al di lei Imperio, che dilato moltissimo, passando dall' Alia minore ancor nella Tracia, e nella Macedonia, che tutte, si i una che l'altra, fottopofe al faccheggio.

Or venendo (premetto ciò che per più chiara intelligenza premetter doveafi) a parlare della invalione de' Maoinettani in Terra Santa nell'anno dell' era criftiana 636.; eccone in fuecinto il racconto. Avendo I Saraceni fotto il Califfo Honar Casab fecondo successore di Maometto, circa l'anno di Cristo 633, foggiogato Ormista IV. Re di Perfia, e là introdotta e stabilita la Religion Manmettana; e indi l'anno 636 pre-fa nella Sorta la Città di Damasco; ad esi dovette arrendersi altresi nello stesso anno anche la Città di Gerufalemme, e con questa tutta la Terra Santa, di cui era capitale: come fu pur in appresso da essi conquistrta la Città d'Antiochia capitale di tutta la Sorta; terminando così in questa Provincia il poter degl'Imperatori Romani di Costantinopoli, dopo che conquiffata da! Gran Pomneo, era flata per circa 700 anni fotto l'Impero Romano. E l'illeffo che della Sorla fuccedette immediatamente appor dell' Egito; fottratto ancor quello all'Impero Romano, e foggettato a Saraceni.

Quantunque la religion Manmettana divenifie allora, come in Perfia, ed in Epitto, coil ancora in tutta la Sorla la Religion dominante; nondimeno il Califfo Homar lafcio in Gerufalemme, ed altrove libero a Criftiani l'efercizio di lor Religione, non volendo che fossero neppur torcate le Chiefe. E solamente avendo egli nel 612, cominerato a far fabbrie re nella Piazza ov'era flato il Tempio di Salomone, già abbattuto da Tito, la gran Moschen, che ancor si vede; ordinò, ad infinuazione degli E-brei, che sosse tolia la Croce, che restava dirimpetto a quella fabbrica, sopra il Tempin dell'Afrentione, th' era fu' Monte Oliveto: il che dette occasione, che fossero abbatiate in Gerulalemme tutte le Croci che reflavano esposte alla pubblica vista. E con queita tolleranza furono, almeno in Terra fanta, trattati i Ctiftiani da Saraceni (che nel 661. fotto il Califfo Moavia, quinto successore di Manmetto, stabiliron la residen-

za reale in Damasco) sino al principio del Califfato di Abdulla l'anno 749. Nell'anno 749., essendo stato deposto il Califfo Meruan II., u'timo della stirpe detta degli Omniadi (della quale il primo Califfo era (tato Moavia sopra citato; e che per circa 90. anni avean tenuta la refidenza in Damasco) il Regno de Saraceni passò nella stirpe degli Abbassid, della quale il primo Calisto su Abdassa. Regnando costui, l'Impero de Saraceni ru divifo in tre parti: Ababdat prefe il governo di Perfa; Sa-lim quello di Egitte; e Abdalla quello della Sorla. Fu quelto Abdalla stlai tirano e crudele; e particolarmente opprefile; l'Monaci, e gli Eremiti della Palettina e della Sorla, spogliò le loro Chiefe, e tolle da per tutto le Croci: di più ordinò, che sof-fero contrafegnati i Cristiani e gli Ebrei, perche si distinguellero dai Saraceni; per sar risolvere gli uni e g'i altri, tiranneggiandoli in tal guifa, ad abbracciare la Religion Maomettana: per lo che molti Cristiani surson matririzzati.

Altra fiera persecuzione contro i Criftiani della Soria e della Palestina videsi suseitare nel 795 sotto il Califfo Moss, che durò anche sotto il di lui successore il Ca-lisso Assus. Sotto quella persecuzione, restò interrotto in quelle parti il libero eser-cizio della Religion cristiana; ed Elia Patriarca di Grutalatume su mandato in essio mo to lontano dalla fua Sede: ed in fimil guifa fu vessato in Soria il Patriarca d'Antiochia, ed in Egitto quello d'Alessandria: onde niut di tre potè intervenire al Concilio VII. Generale convocato in Nicca di Bitinia l'anno 787., ove erano stati in-

vitati.

te

ur

nre pi e

10/1 375 30: ersl ele ä

Parle on fi

quali p.8.) iti lu-

aven-prima

ω, ε

fi è

che

ne a

ne i •10 o

lom4offero prin-altia,

esfi) I 1 636.3 4 fecos

1V. Re

36 pre-

10:13:00

(411)

Coltag-

ini totto

or dell

in Ent-

Has

ie. noa

5.3.00

1 15:111 i Tem

o phisal-

E con gi (che Nell'anno 799. Giorgio Patriarca di Gerufalemme, affunto in quest'anno medesimo a quella d'enità, ebbe in pensiero di stimolare i Principi cristiani alla liberazion della Terra fanta dalle mani de maomettani. E ficcome il Califfo de Saraceni Aaron fopra mentovato (che era in questi tempi anche Re della Persia) avea contratta corrificondenza amichevole di doni, e di Ambafciarori con Carlo Magno Re di Francia; confidò il Patriarca di poter coll'ajuto e mediazione di effo Re Carlo ottener l'intento. I aonde per entrar ancor egli in corrispondenza con Carlo, mandò a lui un Monaco, che gli porto a nome tuo moite lante Reliquie: ed il Re Carlo tul principio dell' anno 800, rimandò il Monaco, e con esso inviò Zaccaria suo cappellano; con molte offerte per quei facti Luoghi, e per lollievo de fedeli miferabili che la vivevano: e di più decretò che fosse fatta una colletta per la ristaurazion delle Chiese di Gerusalemme, intitolata (come fi ha ne'di lui Capitolati) De eleenofina mittenda in Hierufalem propter Ecclefias Dei restaurandas : Questa divota e pia largità del Re Carlo, non folamente fu grata al l'atriarca ed a' Cirfliani, ma altrest al Califfo Aaron: il quale a Legati di Civio, che la di lui volonica gl'indicarono, oltre il prometter ciò che a nome di lui chieva, concedette di più, che il S. Sepotero pellalle fotto la di lui potenti di che il con controli di lui chieva, concedette di più, che il S. Sepotero pellalle fotto la di lui potetta, e colo fi calmò per allora in Gerufaicamme la perfecuzione contro i Criftiani. Ma morto il Califfo Aaron nell'anno 808., fi (Inferiarono tra i Sanaccui di Soria e di Palellina gravilline urbolenze e differfioni civili; le quali andarono a ricader finalmente topra i Monasteri e le Chiefe di Gerusalemme, che surono dagl'insedeli abbattute: e molti cristiani morirono per la fede; ed altri fe ne fcapparono in Cipro, o in Costantinopoli.

Sedata quelta persecuzione, respirarono i Cristiani di Terra fanta un po di calma fino a dopo l'anno 940., in cui mort Arradi ultimo Califio della stirpe degli Abbassi. di, la quale (come lopra fu notato) avea cominciato a regnare nel 749. Morto poi quelto Airadi, fi fufcitarono tra i Saraceni tanti Califfi, quinti erano i particolari Governatori; ed il Califfo di Damafco o della Soria non iu plu confiderato fe non per la fua moggiore antichità, effendo reftato fenz'alcuna autorità fopra gli altri Califfi; al cuni de quali fi eran refi padroni dell' Arabia, altri della Persia, e altri dell' Egitto, e questi dell' Egitto comandevano anche sopra la Palestina. In somma l'Impero de S receni cadde in un Anarchia univerfale. Onde divifo cost, e perciò indebolito, gl' Imperatori di Coltant nopoli, temendo meno il lor potere, impugnarono l'armi contro di loro; riprefero e runirono all Impero Romano i'llola di Cipro; fecero altri progreffi neil' Affa minore; ed inoltratifi nella Soria, riconquiffarono nel 967, arche la Città d'Antiochia. Quindi i Saraceni di Gerufalemme, vedendo i progressi dell'armi Romane, e temendo che il Patriarca della fanta Città, che era allora Giovanni IV., non tenelle segreta corrispondenza coll'Imperatore, acciò potesse venire a liberare Gerusalemme, l'anno 969, lo presero, e lo bruciarono vivo; ed in questa occasione secero grandissimo danno al Tempio della Resurrezione o sia del S. Sepo.cro.

Delle persecuzioni de Saraceni contro i Cristiani di Terra fanta, e la Città di Geprofession de safagnica (control de la control de la contr Hakem; al quale, perchè nato da madre criftiana, dando talvolta i Saraceni per insulto il citolo di Cristiano; egli per convincerli del contrario, asceso che su dopo la morte del Padre al di lui trono, stimo suo impegno di mostrarsi co Cristiani, non so-lamente di Egitto, ma anche di Palestina, il più crudele tiranno. Onde nell'anno 1011. portoffi in Gerufalemme, fece abbattere fino alle fondamenta il fontuofo Tempio della Refutrezione, fatto edificare dal gran Costantino, e consecrato nel 335. cioè 676. anni avanti quella fua distruzione. Oltre di che fece rovinare tutti i Monalteri discacciandone i Monaci: e finalmente fece mettere in catene il Patriarca Geremia suo zio; e perche questi costante non volle abbandonare, com' ei pretendeva, la Religion cristiana, gli sece cavare gli occhi; indi lo condusse nella Citti del Cairo refidenza de Califii di Egitto, ove perseverando il S. Patriarca nella sua fede, lo fece alla fine uccidere. Dopo efeguite tali crudeltà, pentiffi Hikem di ciò che avea facto in Gerusalemme; e nell'anno medesimo concedette a Maria sua madre cristiana, che il Tempio della Refurrezione fosse riedificato: ma probabilmente per non avere 5 Criftiant fufficiente denaro per fupplire alle spese di quella gran sabbrica, pon si vi-de compitu la ridicienzione che 57, anni dapo, clob nel 10,88, avendo, alle pre-ghiere de fedeil di Grusilemme, fatto somministrar l'occcorrente dal suo erazio i Imperator di Costantinopoli Costantino Monomaco; essendo Patriarea di Gerusalemme Niceforo.

Regnando in Coftantinopoli l'Imperatore Coftantino Monomaco or memorato, cominciarono in Oriente le guerre de Turchi contro i Saraceni. Occasione a questi principi la diede il Calisfo de Saraceni in Persia Maometto figlio d'Hibrail: il quale avendo invisato i Turchi ad arquolafi alle fue truppe, per fare una spedizione contra i Saraceni di Bagdad, o sin della Sorla, i Culffi della quale aveano in qual truppo la refidenza in Bagdad, dove aveala trasferita da Damadeo il Califfo Maoinetto II. si. glio di Aaron, dopo che ebbe fatta fabbricare questa città sulle rovine dell'antica Se-leucia sull'Eufrate l'anno 814 ed essendovi i Turchi andati in numero di tremila sotto la condotto di Tangrolipi lor capo, dopo la vittoria riportata lopta quei di Bigdad, diede il Califfo Maometto III. figlio d'Hibrail alla truppa aufinaria de Turchi de motivi di difgufto: onde questi, sebbene scarsi di numero, cominciarono ad esercitare delle oftilità lopra gli frati di lui, ed unitifi con loro molti Saraceni disgultati essi pu-re del governo del Califfo; cominciò questi ad aver luggezione di quetto corpo, come di un nemico potente: per la che fu costretto a mai lare contro di essi ventinila Saraceni delle sue truppe; ma questi furono superati da' Turchi, e dagli altri Saraceni che eranfi rifugiati fotto del capo Tangrolipli e lo ttesfo Calufo Mionetto reflò morto in una pugna fanguinofa preflo Ispaan: ciò che avvenne l'anno di Crufto 1049. Allora i Saraceni tanto della tazione amica, che della nemica, proclamaron concordemente Sultano di Perfii lo (tell') Tangrolipi; ed egli per cattivarli maggiormente l'affetto de Saraceni, abbracciò la Religione maomettana, infieme cogli altri Turchi di fia fequela; e qui può prenderfi l'après del tempo in cu principiarono i Tucci a feguiar deta Religione, che fino a tempi noftri profesilano. Dipo di coì i Turciti an-daton fempre dilacado le lor conquite, e impadronitifi di Dunsfco antica reildenza de Califfi Saraceni della Solta, e dei pasefi foctopolti a questa Cuta; portarono avanti le loro armi, e nell'anno di Critlo 10/6. venne in lor potere anche Gerufalenme, grefa a Califfi d'Egitto. Se grandi furnone le vediazioni e tribializioni folferte di i Crifliant di Terra fanta totto il governo de Saraceni; la lor fituazione fu ancor peggiore fotto il governo de Turchi. Onde convenne penlare efficacemente, a liberare la Terra (anta dalle lor mani: il che fu rifoluto di fare per mezzo delle Crociate di cui palliamo ora a parlare.

#### Prima Crociata.

Un certo Pietro Eremita oriundo di Amiens in Piccardia, uomo di vita santissima, ed insieme di gran talento e prudenza, essendosi portato in pellegrinaggio a Gerusa-

temme l'anno 1093., ed ellendoli informato da quei Criftiani, e molto pià ellendoli accertato da per le ltello de mali trattamenti che esti ricevevano dagl'infedeli; ebbe varie conferenze con Simone Patriarca della fanta Città, e prefe l'impegno, che nul tornare in Occidente, avrebbe trattato col Papa, e co Principi Criftini per la liberazione della Terra fanta. Nell'anno 1005, poi partitofi egli da Gerufalemme, e venu-to a Roma, prefentò al Sommo Pontence Urbano II. le lettere del Patriarca e de fedeli di Gerufalemme, e rapprefento egli stesso al Papa in una maniera la più compasfionevoie, lo stato deplorabile di quei Cristiani, e come erano dagl'infedeli conculca-ti quei fanti Luoghi. Avendo nel Papa fatta grande impressione le lettere del Patriarca, ed il racconto di Pietro, cominciò fin da quel punto a penfor feriamente alla ricuperazione della Terra fanta; ordinando in tanto allo ftesso Pietro, che andando alle Corti di vari Principi, comincialle a disporli alla grand'Opera; conforme Pietro colla maggiore efficacia, predicando da pertutto la Crociata; vale a dite la spedizione da farfi de Criftiani contro gl'Infedeti, cui dettefi il nome di Crociata, perchè quelli che s'im-pegnarono alla prima di tali fpedizioni (che appunto fu quella) portavano una Croco

roffe ful loro abito nella spalla destra, e nei loro ftendardi.

Lo stello anno 1095, il Papa Urbano II, passò in Francia, ove tenne il Concilia di Clermont; nel quale, dopo aver regolati gli affari riguardanti la disciplina ecclefilltica; propofe la liberazione di Terra fanta efortando ognuno a prender l'armi contro gl'infedeli, e concedendo molte indulgenze e grazie iprituali a chi vi fi foste impegnato. Si predicò pertanto la Crociata, prima in Francia, e indi ritornato il Papa l'anno feguente a Roma, anche in Italia: e quella prediazione ebbe un effetto al pro-digiofo, che in breve sì adund, e di mife in marcia verlo i'Oriente, in vari, corp., e fotto diversi Principi e Signori, un efercito forprendente e formidabile di Ciccifignasi, composto di persone di ogni Itato, condizione, e lesso; vale a dire (olure i Principi e Signori grandi, che ne erano i Capi e i Duci) di Ptelati ecclefialtici, di Cherici, e di Monaci, di foldati a cavallo ed a piedi, e di donne e ragazzi per lo più mogli, e figlioll degli stelli soldati: di guisa che fattasi (allorche su giunta la spedi-zione in Nicea di Bitinia) la rassegna generale di tutti i Crostati, si crovò che ascendevano a cento mila uomini a cavallo, e feicento mila fanti, comprefi i ragazzi e le donne. I Principl poi Duci e Capi di quelli Crosefignati furono principalmente Gofwonter. British plea of the experience of the ex to Guifcardo, ed occupator della Puglia

Paffata dall'efercito de' Crocefignati la Grecia, non fenza gravi pericoli (attefa maffimamente la maia fede dell'Imperator di Coftantinopoli Alessio Conneno, ingelofito di quella spedizione latina, ed anche per l'altra parte irretato per le insolenze che le truppe latine commisero sulle Terre dell'impero), e giunto che su ello esercito sell' Asia minore, di cui era in possessi di Sultano turco Solimone, posero i Crocessignati l'assedio alla Città di Nicea in Bitinia il di 15. Maggio dell'anno 1097., e il di 10. di Giugno dello fteffo anno cadde effa, in loro potere: conquiftata la qual piazza, fu refituita all'Imperatore Aleffio, giacche tali erano i patti; ed el vi mando le fue truppe a prenderne il pollello, e prefidiarla.

Espugnata Nicea, per maggior facilità di vlaggio, su spartito l'esercito de' Crociati in due parti, una affidata al comando di Boemondo, l'altra a quel di Goffredo: della qual divisione profittando Solimano, attaccò improvvisamente Boemondo; ma avvilatone, ed accorfo tofto Goffredo con quarantamila foldati, Solimano fu messo in fuga, colla morte di quarantamila de suoi Turchi; riportando i Cristiani piena vit-

Avendo fottomessa i Cristiani l'Asia minore; con ugual valore fottomisero ancora la Minore Armenia , ed il littorale della Cilicia, e Balduino fratello di Goffredo , separstofi dalla grande Armata colla Truppa a lui foggetta, inoltroffi fino a confini della Mejopotamia; ed invitato dal Cristiani di Edossa Metropoli di quella Provincia; dopo luperati varj oftacoli de Turchi, fe ne refe padrone, afferendofi quel Principato col titolo di Conte di Edessa.

Ia-

Intanto pérvenuta la grande Armata in Sorla affediarono Antiochia capitale di tutta la Sorta, e sede Imperiale; e dopo nove mesi di all'edio, finalmente i Criftiani la presero il di 3, di Giugno dell'anno 1098.; e i Principi di comun consenso diedero il dominio di effa e delle adiacenti terre al Principe Boemondo. Reftava dopo la prefa della Città da espugnar la fortezza; ed avendo cominciato il giorno dopo la refa della Città ad arrivare nel territorio d'Antiochia le truppe del Sultapo di Persia, componenti un efercito di dugentomila nomini, convenne a criftiani prima combatter con quefto; e venuti alla pugna il di 28 Giugno del 1098., dispersero, e disfecero totale

mente l'efercito Turco; e così s' impossessarono anche della fortezza.

Impoffessatis di Antiochia capitale della Sorla, i Principi cristiani indrizzarono le loro truppe verso la Terra santa; la liberazion de la quale era stato il principale scopo della spedizione della Crociata in Oriente: e dopo varie vicende, giunto l'efercito criftiano fotto le mura di Gerufalemme, vi pofero l'affèdio il di 7. di Giugno dell'an-no 1092, comandando Goffredo di Baglione Duca di Lorena, il Conte di Fiandra, il Conte di Normandia, Tancredi, ed il Conte di Tolofa, ciafeno le loro febirera vari posti. Quindi dopo replicati affalti, il di 15. Luglio dello stesso anno 1090., effendo fisto Goffredo il primo a fca'are le mura, il rimanente dell'efercito lo feguitò con grand impeto; e prefero la Città quantunque dagl'infedeli a maraviglia prefidiata, e difefa: e Goffredo di unanime confenio ne fu eletto ed acclamato Re: il qual tholo ricusò egli modeftamente di accettare, quantunque ne accettaffe di buon grado l'uffizio, ne mai contenti di effer coronato in quella Città, nella quale (com'ci diceva) Il Re de Re aveva postata la corona di spine, e sofferta una crudele, ed ignominiola

morte. Allorche i cristiani andarono all'assedio di Gerusalemme, era la fanta Città ritor-nata dalle mani de Turchi in quelle de Saraceni sottoposti al Califfo di Egitto, e di questo Principe era il presidio, che i Cristinii dovettero espugnare per conquistaria. Laonde sentitasi dal Calisto la presa che i Cristiani avean fatta di Gerusalemme, raccolfe una potentissima ar mata, e sotto il comando di un suo Generale la spedi dall' Egitto verfo la Paleftina contro i criltiani per toglier loro le conquifte fatte: Nella quale occasione fi unirono a faraceni anche i turchi; i quali, benche nemici tra loro, in questa congiuntura si unirono, per discacciare i cristiani europei lor comuni nemiel da quelle parti, ove andavano allora trabilendofi. Ma il Re Goffredo cogli altri principi criltiani, fattifi incontro all'armata Egiziana preifo Alcalone, meffero i Saracent in precipitofa fuga; facendo acquilto de un ricchiffmo bottino di fraglie, abbandonate dai nemici per fuggire con minore impaccio. Il che avvenne presto Alcalone il da 13. Agofto del 1000. E qui può ditfi che reftalle compiuta la conquifta e ricuperazione della Terra lanta.

Troyandofi in tempo dell'affedio di Gerufalemme il Patriarca Simone in Cipro, a cercar limofine pe' fedell della fua greggia, e pel mantenimento decente de' Santuari della fanta Città, ivi mort, e la fede Patriarcale simafe percio vacante: onde in luogo di lui fu eletto Patriarca di Gerufalemme circa il fine dell'anno 1000. Daimberto Arcivelcovo di Pila in Tolcana, che erafi la portato alla tefta della flotta Pilana; che

giunse poco dopo che Girufalem ne era itata già presa. Goffredo Buglione poi, ottenuto che ebbe il Regno di Gerufalemme, pensò non for our entre grown has observed for even a kegin of terral netties, pennylme for our entre for the first pennylment of the first pennylment of the first pennylment of the first pennylment for the first pennylment of the first pennylment penn il di 18. Luglio dell'anno 1100 morì il gran Goffredo pieno di gioria e di meriti; effendo fiaio per confessione di tutti gli Scrittori un Principe di gran pieta, di gran prudenza, e di fommo valore.

Morto il Re Goffredo, gli succedette nel regno di Gerufalemme Balduino Conte di Edeffa di lui fratello; cedendo la Contea di Edeffa all'altro Balduino, detto del Borgo, fuo cuzino. Tenne Baldaino il regno gerofolimitano per 18, anni: nel qual tempo fece molte conquilte oltre il Giordano fopra degli Arabi; refoinfe repitatamente e con vittoria l'efercito de Saraceni di Egirto: foccorfe contro i turchi la conte di Edella, e il Principato d'Antiochia: e conquisto nel littorale della Paleltina e della

Sorts, togilendole a Saraceni. le città di Affur, di Cefarea, di Acri che fu l'antica Tolemaida, di Barati, di Seida, o Sidone; e di Tripoli, che diede in feudo con ti-tolo di Contes a Betranno figlio di Raimondo Conte di Tolofa più volte fopra me-

morato. Finalmente mort Balduino da principe gloriofo nel 1118.

Doog la morte di Balduino I, fu eletto Re di Gerufalemme il di lui cugino Balduino II. detto del Borgo, Conte di Edesse, che cedette quella contea al suo cugino 30/cimo il grande Principe di Tiberiade, Regnò Balduiso II. anni 13. nel qual tempo ribitte replicate volte i Saraceni di Egitto, ed ebbe vari conflicti col Turchi specialmente di Damasco. Soccorle, e sottenne in molti incontri il Principato di Antiochia, e la Contea di Edella. Nell'andare al foccorfo di quelta, restò una volta prigioniere de turchi, liberandofi poi dopo un anno e mezzo di prigionia, collo sborfo di centomila monete d'oro di Cost-ntiropoli, dette Michelotti. In tempo della fua prigionia la Reggenza del regno Gerololimitano conquifto coll'ajuto de' Veneziani la Città di Tiro. Chumò Balduno II. dalla Francia Folco Conte d'Angiò, e datagli la moglie la fua primogenita Melilenda, affegnolli in dote la Città di Tiro, e quella di Acti, o fia Tolemaida. E nel 1131. ammalatofi gravemente, spoglioffi della dignità reale, che col confenso de Primari, e del Ciero, rinunz o al prefato suo genero Foto Conte di Angio. Dopo di che fe ne mad Bilduino II. effendo flato un Principe guerriero e politico, ed infieme molto religiolo e limofini re.

Folco Conte d'Angiò affanto al regno Gerofolimitano nel 1131., regno circa 12. anni. Ebbe da combattere quafi indefeffamente or co Saraceni di Afcaloue, ed or co Principi Turchi di Damasco e di Aleppo. Compose le distrationi interne del Principato di Antiochia, e preitò foccorfo a questo, e alla Contea di Tripoli contro i acmici esterni: e nall'anno 11:4, mort digraziatamente alla cacala. Dopo la morte di Folco, che fu un Principe di ottime qualità, gli succedette nel Regno G-rosolimitano Balduino III. di lui primogenito. Ma nell'intervallo che corfe tra la morte di Folco, e la incoronazione di Balduino III. Sanguino Principe turco di Aleppo, affedib e prese a cristiani la Circa di Laessa essendone Conte Josetino II. La qual perdita essendo stato di un grandissimo disappunto agli affiri di Terra santa, si penso in Occidense d'aftituire pel foccorfo di effa una feconda Crociata.

#### Seconda Crociata.

Ricevutofi pertento în Occidente l'avviso della perdita di Edessa, e che perciò molto eran rimatte debilitate in Oriente le forze de Cristiani, il Papa Eugenio 111. fece di nuovo predicar la Crocinta, per una feconda spedizione al soccorso della Ter-ra fanta; invitando i Principi e i Cristiani d'Occidente a questa guerra secra colla couceffione delle Indulg nze, e grazie spirituali ec. come già fatto avea Urbano II. per la prima Crociata. Ed il gran S. Bernardo la predicò con tanto zelo, che al foccorfo de' fanti luoghi fi molf ro il Re di Francia Lodovico VII., coi fuo fratello Roberto Conte di Dreux; l'Imperatore Corrado III. col suo fratello Arrigo; e molti al-

tri Principi e gran Signori, e Prelati tanto della Francia, che della Germania. Nel 1147, fi moffero questi Potentati co loro numerofissimi Eserciti verio la Terra Santa; avendo l'imperator Corrado un Armata di fettantamila nomini a cavallo, e

fecondo alcuni Storici di ducentomila pedoni; ed il Re di Francia un elercito non pun-to inferiore, almen di cavalleria, a quel dell'Imperatore. Giunto l'Imperator Corrado in Costantinopoli, su accolto dall'Imperator. Manuel Connens suo engnato con gran dimostrazioni di affetto e di stima: ma ellendosela intela lo stello Manuele segretamente co Turchi dell'Asia minore, perchè passindo i Crocesignati, sossero battuti, e dispersi, e date all'Esercito dell'Imperator Corrado delle Guide fraudolenti; perche per vie difattrole e malficure lo defatigallero, e lo mettellero nelle mani degl'infedeli; ottenne colla più nera perfidia, che quella presto che innumerabile Armata de criftiani, fosse battuta da Maomettani talmente, che appena fi riduffe alla decima parte.

L'istesse accoglienze che a Corrado, furon fatte in Costantinopoli anche al Re di Francia: al quale col refiduo del fuo disfatto efercito andò a riunirfi prefio a Nicea l'Imperator Corrado; informandolo di quanto a lui era avvenuto. Il Re di Francia fatto accorto dal successo all'Imperator Corrado, tenne per l'Asia Minore altra stra-da; Ma quantunque nel primo azzussamento delle sue Truppe co l'urchi riportaliero esse una gloriosa vittoria, e si arricchissero di un grosso bottino; tutto l'opposto av-

venne in un fecondo conflitto, nel quale moltiffimi Criftiant rimafero uccifi; mota furon fatti prigionieri e i rimanenti fi salvarono colla fuga; riunendosi finalmente que-fti dispersi fuggitivi a Satalia Città della Ponsilia.

Nella Primavera del 1148. giunfero a Gerufalemme prima l'Imperator Corrado. o poi il Re di Francia, colle loro malconcie, ed estremamente diminuite truppe: Dove incontrati, ed accolti col debito onore dal Re Balduino III. e dalla Regina Melidenda fua Madre, foddisfece prima di tutto cialcun di effi alla propria divozione colla Visita pe' Luoghi Santi. Dopo di che fa inrimato un General Congresso in Tolemaida, al quale intervennero il Re Balduino colla Regina Melisenda, l'Imperator Corrado, e il Re di Francia, con una gran quantità d'illustri Personaggi tanto secolari che Ecelefiaftici. In questa generale adunanza su deliberato l'assedio della Città di Damasco. Verso la quale si misero in marcia il di 25. Maggio 1148. dividendo l'esercito in tre distaccamenti, il primo de quali era comandato dal Re Balduino di Gerusalemme, il fecondo da Lodovico Re di Francia; e il terzo dall' Impetator Corrado, L'Armata criftiana superati coraggiolamente gli oltacoli incontrati per iltrada; e giunta a Da-masco fi accampò presso le mura della Cita: e principiate le operazioni militari, e-rano le cose ridotte a un stermine, che la città era prossima a cadere nelle mani de' criftian: Ma alcuni primari Signori del Regno Gerolo imitano, senza saputa del loro Re. tradirono fraudolentemenre (moili non fi si da qual cagione) i Capi dell' Armata criftiana con configliarli a tenere altro metodo nell'all'edio: a'quali, come a più in-formati della fluszione, avendo i Capi preflota fede e lalciatifi perfundere e guidar da effi; ma avvenne, che in vece di rinktir nell'imprefa più felicemente, fu d'upop ab. bandonare totalmente l'affedio, fenza nulla concludere. Cost l'Imperatore Corrado. e Lodovico Re di Francia, dovettero contentații di aver vifit ti i Luoghi Sapri: e malamente impressionati de Criftiani Orientali, e ipecialmente de Grandi di Gerusalemme, fe ne tornarono a' loro Stati. Tale fu Fefito della feconda Crociata.

Il Re Bilduino III, che avea cominciato a regnare in Gerufalemme nel 1144, re-gno per anni 18, cioè fino al 1162, in cui mort. In tempo del fuo governo fu finalmente conquiftata al kegno Gerofolimitano la Città di Afcalone, tolta n' Califfi d' Egitto: ma le cose de' Cristiani occidentali in oriente andando sempre declinando, comin-

ciarono ad annunziare la lor decadenza.

Al Re Balduino III, succedette nel 1162, il di lui fratello Almerico il quale tenne il regno di Gerufalemme per anni 11. Mosse da principio la guerra agli Egiziani; ma poi fatte I pace e (Isbilita I amiciaia con effi, diede in appre flo valudo foccosio al Califfo di Egitro, e al di loi Soldano contro l'Armata di Novandino (figlio del fopra memorato Principe di Aleppo Sanguino, e al allora potente Principe di Damafco) co-mandata dal Generale Afcadedino zio del famolo Saladino, che era col zio in quella spedizione. Convenuto di poi fegretamente Almerico coll'Imperator di Costantinopoli Manuel Conneno, di andar con esso di concerto alla conquista dell'Egitro: e mossa d'improvvifo agli Egiziani, contra i patti di confederazione una nuova guerra; diede a questi occasione di chiamare in ajuro contro di lei, gli stessi Turchi di Damasco, fopra de quali avenno avanti col di lui foccorso riportata vittoria: ed escendosi i Damalceni portati prontamente in Egitto, forto la fcorta de due prefati Generali Afcadadino, e Saladino, furono quetti, un dopo l'altro, dichiarati dal Califfo suoi Soldani; ed il fiero Saladino, data la morte al Califfo fuo Signore, unt nella propria perfona all'effer di Soldano (o fia fecondo l'ufo de Califfi di Egirte, all'effer di Generaliffimo delle Armi) la dignità akresì di Sovrano affoluso: onde il nome di Soldano cominciò in Egirto fotto il governo de' Turchi a fignificar l'iftesso, che il nome di Sultano, cioè Imperatore, o Re. Ed in tal guifa mefle Almerico il fuo Regno Gerofo-limitano in mezzo a dae potentifimi nemici Turchi, a Saladino cioè Soldono di Egitto, e a Norandino Principe di Damafco. Vedendo celi poi le angultie del fuo Regno chiefe foccorfo a' Criftiant occidentali; ma non furono in grado di darglielo: lo chiefe all'Imperatore de Greci Manuel Conneno; ma non ottenne che buone parole. Morl Almerico il dt 11. 1.uglio 1173. lasciando il Regno Gerosolimitano più esposto a pericoli, e perciò in peggior fituazione di quello in cui lo avea trovato.

Succedette ad Almerico nel Regno di Gerufalemme il di lui figlio Baldovino IV. in

età di anni 13. e regnò anni 12., cioè fino al di 16. Miggio 1185, in cui mort; febbene un'anno e mezzo avanti la fua morre, effendo infermo, avea deffinato fuo fucceffore, e fatro ungere in Re di Gerntalemme Baldovino V. fuo monte fanciullo allora di 7. anni figlio postumo di Gugiielmo Marchese di Monferrato, che morendo ne avea lasciata incinta la sua

73

imoglie Shiffa, förella di effo Re. Baldovino IV; il qual Principlino per altro men foravulle al zio che foli 7, meñi efiendo morto circa il fine dell'amon 185 in tempo del ragno di Baldulno IV. Sadadime Soldano di Egitto tolle a defendenti di Avenatimi no anatto Signore I Principari di Damafoco di Altropo, vennedo in tal giulia aferrar da ogni parte il Regno di Gertalamme, e gli flatti degli altri Principi crittiani della Sonatto Signore in tal giulia aferrar da ogni parte il Regno di Gertalamme, e gli flatti degli altri Principi crittiani della Sonato di ultiggio, fingar di perfone, e al affetti di spiriti. contamo controle, devillata con al ciliaggio, fingar di perfone, e al affetti al spiriti contamo in tell'antenno lo flati's Regno Gertolalimitmo. Il Re Bildovino IV. quantunque quali fempre in comondato dalla malatti della lebbra, governò nondomeno e difere Il fuo Regno con gran premura, attenzione, e corrigio: ma premone dendo negli ultimi anni di fios vita i imposibilità di refifere al Tinnono Saldono, mandò anbicistori al Pana, e a Principi Crittani d'occidente, per impiorar da eli foccoli per la Irra Santa: Il qual foccorio per altro sono pote correcte Baldono to della controle della controle per controle della controle per della colora della controle della controle per controle della controle per controle della controle per controle della controle per della colora della controle della controle per controle della controle per della colora della colora della controle per controle della controle per controle della controle per controle della contro

Ellendo rimatlo il Regno Gerofolimetano fenas Re, simila forella di Baldovino IV. semedo elleni fece maneggio, per effert lei incronosta Regina di Gerofoleme; ed ottentolo, incronò di un mano, e fece ungerne Re il Co difficacio e ambel de Signori ed Regnia di un mano, e fece ungerne Re il Co difficacio e ambel de Signori ed Regnia (justifica e molt de Signori ed Regnia (justifica e molt de Signori ed Regnia (justifica e molt de Tripoli: Il quale per alimo giurarono dopo il fasto ubbidicaza al nuovo Re, a riferva di Raimondo III. Conte di Tripoli: Il quale presentano de la respectacio del respectacio

che la feglutoni, etta det ein der eine Germannen er eine der ein der eine der eine

Imposit fisted Salashue della fante Citta, non volle entare in ella forch non per offero uscitu tuti cellatini altani; a cuali, e non vollero tellate schiavi, imposituna gna talla, con cai camonalero la lor libertà; e lore intimò di uscire da tutto il Regio, con trate-ferrim el Priccipato di Antechnia, no nella Corsta di Tripoli, eppara Altafinaria, per ivi a fuo tempo imbarcati; e passer in Occidente: permettendo fina tanto di trimanere in Geuslatemme fotto il di ili dominia, como pere di poter venti di navvo ad abitarti, a Cristina Soriani, Giorgiani, Giacobiti, Ament, e Greci, s' quali s'ercodò l'efercialo libera di ler Religione.

Partiti i Criftiani latini da Gerufalemme; ed entrato Saladino nello Città, ridusse autovamente a Moschen il Tempio, detto dal Signere, che nel luogo ov era stato l'an-

La prior di Salemento. La constanta del cons

### Terza Creciata.

Pervenote ir Occidente le funeste notizie della perdita di Gerusalemme, si messe in moro tutta l'Europa, per apporrar de foccorfi alla Terra fanta, e per veder di ricuperare quei fanti Luoghi: ed il Sommo Ponrefice Clamente III. fucceduto a Gregono VIII. ful fine dell'simo 1187., spedi per ogni dave delle lettere, per ecclure I Principi Europei a far pace tra loro, glacchè erano quali tutti in diffentione, e si-voltare le loro asmi contro gl'affedelti lannde nel telle. In predicata in stuto l'Occidente la cerza Croci-ta. Oltre gl'Italiani, che furono i primi a moverfi v-fo Levante; fi molle dalla Germania, il di 23 d'Aprile del 1189, l'Imperatore Feering L detto Barbatodis con poderofilimo eferciore, del que c'ifendo motor l'Imperatore pell'Afia minore il di 10. Giugoo) prefe il comando Federigo Duca di Svevia di lui feconogenito; e mono ancor quella, presso la Città di Acri circa il principio del 1191., passo lo stesso efercito imperiale sotto gli ordini del Duca Leopoldo d'Auftria. Il di 20. Aprile 1191, giunfe all'accampamento de Criftiani prello Acri colle fue truppe il Re di Francia Filippo II., detto l'Augustos e il di 8. Giugno dello steflo anno vi giunte il Re d'Inghilterra Riccardo figlio e inccessore di Arrigo II , supranomato Cuor di leone: al quale mentre veniva da Messina in Soria, una fiera cempetta, che ipinie alcune navi della fua flotta fu 'lidi dell' Ifola di Cipro, ove naulragarono, lervi di occasione per conquistarsi quel Regno; vendicando così il persido trattamento, che Isacco tiranno di quell'Isola sece a miteri pellegrini, che salvati dal-le onde si etano rifugiati su quelle spiagge. Unita poi sotto Acri tutta l'armata Cri-Riana venuta d'Europa, ritrovossi forte di più di trecentomila uomini. Onde essendoff meffi i Criftuni a batter con rutro il vigore la Città di Acti, quantunque molto avellero a foffrire dalle truppe di Saladino composte di dugentomila uomini, che gli allediavano ne loro accampamenti, tuttavia il di 12. Luglio 1191. dovette figarmente quella Città cedere alle armi Crifliane. Dopo la qual vittoriola prefa, il Re di Francia risolvette di tornar ne'suoi flati, e lasciate a'cune truppe al fervizio di Terra fanta, parti di Sorta il di i Agosto 1191.; rimanendo al Re Riccardo cucta la condutta di quella guerra facra, che dovea aver di mira la ricuperazione della fanta Città.

Immire o R.R. Ricardo en utomo di edicano entire variativa di attronomia de che all'impreta di Grunili emissi e dopo avere impigate alcune fettionan a riparte le fortificazioni della Citri di Acri, per metterla in illato di ficurezza, nunero le fortificazioni della Citri di Acri, per metterla in illato di ficurezza, nunero le forze de Crittana i, e quali, ilebba affai infamiute, le trobo onodimeno afcendere a più di censomia prifose; colie quali fi melle in ameria; e prendendo la colta ameritima verio mezzogierio, ando tisuperando quelle Città già flare conquilitate e diffutte da Sinduno. Tratteacedodi in Crista dovette il di 7. Settembre 1191. vene a una batogia atempia con Siduliono, aella quale le arma Urillano relativa orienta di magina alla disconsidata di magina di amerita di male a riflatarate le Città marietime, che Saludino avra financialita e vittoria di mife a riflatarate le Città marietime, che Saludino avra financialita e controllamenta del Citrà di Giffispa e del conditiono turno il riflo dell'anno 1191. Nel mele poi di Genasjo del 1.94., particoli rifloriamenta de Giaffi, ando coll'efercio averio Grunilettume, e fece alto citra 2.m. miglia in oditava a dalla fiana Citrà: ma

ricpii 1193, 1194 fua ri Re di hani: quette tra re pitto c trata n Na chitean chitean ito cui

di lur

River 1

Mean

qui

4 D

312

(cm)

le fi

mele

go p

que

mo

ſŧ,

ring

nff:

in (

Cri

e fe

Che

Afc

dal en e

Quifi: Guide gno di

ed effe di Scia

foreila Eletare

lemne

figin d

\*eftitte

Ba ch

kgitti

by by Cocylo

i ș al

5. 18

13.

14

3

J1

.3-

7:33

. 21

mede

er ti

i Gra

dure

e 15

Le.

00 L

tore

h lui

1 del

l' Au-

colle

o ftel

[up: 3-

1 tem-

830.12

perfide

e eller

te mon

, che &

13 m:00

m 193

conside

a Citta

201 701

e s this

stiente

is colb

alikile e

191. 80-

00014

la qual

·, c par-

eleneno us: ma quivi adunato il Configlio di guerra, ed in esso considerato non esser quella stagione a proposito per azzardar l'assedio di quella piazza, su determinato di dover differirlo alla proffima primavera. Il Re Riccardo poi, non voiendo perdere infruttuofamente il tempo, passò con alquanta della sua gente ad Ascalone, la riconquistò, e vi ristaurò le fortificazioni: e prese in appresso diverse altre piazze a Saladino. Venuto poi il mele di Giugno, trasferissi di nuovo col suo esercito ad accampare nel medesimo luogo poco distante da Gerusalemme, per intraprenderne finalmente l'assedio: ma un nuovo Configlio di guerra quivi tenuto fece lospendere anche questa volta qualun-que operazione de Cristiani contro la lanta Citta: Del che resto i Esercito moltiffimo difguffato. Restituitosi il Re Riccardo ad Acri, Saladino attaccò di nuovo-Giaffa, e la riprefe: ma Riccardo esfendo accorfo colla folita intrepidezza e valore glie la ritolle dalle mani: e dopo tre giorni obbe luogo di dare alle truppe nemiche una fieriffima battaglia, e ne riportò la vittoria. Dopo tuttociò cadde Riccardo ammalato in Giaffa; e fapendo Saladino, che le turbolenze dell'Inghilterra lo richiamavano a fuoi stati, lo fece rifolvere ad una tregua, colle appresso condizioni, cioè : Che I Cristiani dovessero demotire tutte le Città da essi riacquistate dopo la presa di Acri, e fopra tutto Afcalona. Che tutta la Costa marittima, principiando da Gioffa sino a Tiro, resterebbe in potere de Cristiani; e tutto il resto della Palestina a Saladino. Che il Re Riccardo sarebbe simborlato delle spese fatte in ristaurare, e rifortificare Afcalona. Che in tempo della Tregua potrebbero i Cristiani entrare in Gerusalemme a piccole partite, per ivi foddisfate alla lor pietà. Che la tregua dovesse cominciare dal di 28. Marzo 1192., e curate per tre anni, tre mesi, e tre giorni. E così con un armata da spaventare tutto l'Oriente, altro al fine non fi conclufe, che la riconquifta di Acri, e un Armittizio di tre appi-

Siccome poi in tempo dell'affedio di Acri, erano-inforte delle vertenze tra i Re guido di Luifignano, e il Marchele Carrada di Monferrato, circa la pretenzione al Resono di Girufalemme, quando folfe flato riconquifato; il Re Riccardo fu per Corrado; de effendo morto Corrado in quello frattempo, fece entrare nelle di lui pretenfinoli Enrico di Sciampagna, nipote di ello Riccardo, con fargi fipolare Unbella vedova di Corrado, e forella della prut defonte meglie di Guido la Regina Sivilla, la quale effendo morto fenza bifestre al marito-tiado alcun figlio vivente, fi rictule che si diritto alla Corona di Gerufo, lemme foffe da effis pallato bia di lei forella diparviente libabilia, come anque effi figlia del fu Re: Almericov. E per accomodare le cofé ciede Riccardo al Re Guido Firm veltitura del Regino. di Cliron, da luis, come fapra, conquilaton nels viaggio, con que sia che li sistisife di Re di Gerufalemme ngni oretenfione, ed anche il trolo, ed la registimo pretentione, e da anche il trolo, ed la registimo pretentione, e da anche il trolo, ed registimo pretentione, e da nche il trolo, ed sia registimo pretentione, e da anche il trolo, ed registimo pretentione.

# Quarta Crociata ..

Reflando io Occidente ancor viva la brama di ricuperare. Gerufalemmer, quefia ricipià fia ceretbre riba auva che fi cibbe della morte del gran Salation avvenius anchariga. Onde Ceicitino Illa fi adoperò premurofamente: perche fi delle manor al una nova spedizione in Sonta La quele finalmente fo rifotuta nel mine di Novembre 1194, in ona Dieta tenutafi in Germania, over l'imperatore Arrigo VII dichiare la qui rifoluzione per la Gatera facra. Non avendo quelta volta voltavo conco ascreti pare 1 Re di Francia, e d'Inghitterra, la Crochatafu compolita foltanto di Tetefelio, e d'Italiani, e l'Imperatore ipede in Oriente per diverile parti tre poderno ambiate. Giunfe quelle in Acri, a Cominciasono: le operazioni militari, e vennefi, più volte alle inanti a le truppe crittuare, e quelle di Salatione, fratello e foccellore nel foldanza di Begitto del defonto. Saladino: mannalla elikodofi conclufo di huona, terminò quefia Cròs cata nel 11936 col concoronato di ma regua che fia di corte durasa.

Nel 1.03. ellindo mono diigraziatamente il Conte Enrico di Sciambiagna già dichiarto, come fopra per opera del Re Riccardo d'Inghilterna. Re di Gerufaltemne; fi pensò dal Configlio di que Princini a provvedere il Regno Gerololimiano di un altro capo : e la Icetta cadde lopra Almeria di Luffgnano, fracelly del Re Guldo, e di lui fucceltore nel Regno di Cipto a di quale fector fopfare fighella vedova dell'efilato Conte Enrico, ed. erede del Regno Gerofolimiano; e così la Corona di Gerusalemme ritorio nel Luffgnan, unita a quella di Cipto.

for "want

### Quinta Creciata.

Quastunque tante (pedizioni pel riacepitlo di Terra fonta foltero indicite insulii; nattavia lanoceno III. (laccettuto a clecifici (II. nel 1198 il dette tutta la premura per intraprendere una nuova (pedizioni generale: ed a tenore de finoi voti relazonia (fin impergendi proprio Cecificut; i qui fonto e di nor frincipi il rovarnoto nia (fin impergendi proprio Cecificut; i qui fonto e di nor frincipi il rovarnoto revorari tutti inferne, per fer vela verto in Soria colla flotta di quella Repubblica. Nel 1102, interprete il viriggio la grande armate; ma in vece di anhare direttamente in Soria, alle litanze di Filippo Rei di Germania e Date di Svevia, veleggio dia voti qui terra prate furno e dilindi pette, e perte disfatta dalle truppe di Notanino Principe di Aleppo. La maggior parte poi dell'armata, che area votato verifo Coltationopoli, pattio i Elefoneno, afficiarono quella Cutta lasperale, el ciclodórbero al fuo fratello lifero Angelo; e ritàbilirono ful trano quello ilfafía lifeco Angelo cel lio giglio Aletino: nori poi mendad quell'a refusica con il tranon Marzalio, quel Prencipi confederati nel 1204, elefero princo l'ancorare Lutio di Coltantapogi ditta, più di ficilere, no men en delle precedenti, anche quelle quisso Crolitate, appetitati principi confederati nel 1204, elefero princo l'ancorare Lutio di Coltantapogi ditta, più di ficilere, no men en delle precedenti, anche quelle quisso Crolitate.

Nel 2005. effendo morto in Aeri Alimerico di Lufigano Re di Cipro e Gerufa, lemme, e poco dopo di lui il piccio al Americo no fin giuno dalla Regiua Itabetia, che poco fopravville anch'ella ai marine ela figlio; caddero altora le raguosi de Regiua Itabella, che savua i lavre dalle feconde fue nozase con Corrado Marchele di Mourerreto. Atchiedendo poi gli affari di Soria un Capo che in qualta di Re di Mourerreto. Atchiedendo poi gli affari di Soria un Capo che in qualta di Re di Mourerreto. Atchiedendo poi gli affari di Soria un Capo che in qualta di Re di Mourerreto. Atchiedendo poi gli affari di Soria un Capo che in qualta di Re di Paralizi il quale mando lora Girvanei terzugenito di Evata Coute di Brenan, delinandolo fopio di funia fudetta erece dei el Regio Gerolitaniano. Paral Giovanni da Mardita con alcuni Signori e Crocefignati, e guato in Acri il di 13 Setcembre 1210. Posò il di Regione la Principiella M-tra: dopo di che recreste con cifa in Tito i Corona dei Regio di Geruficienne. Peco cempò quella Principella; vidino do morsa circa il 1814, e con alcuni alcito al Re Giovanni foo marto che una tosi affaita con productica ad Americo di Lufignato il di lui figilo Ugr, che avuo vera ulalizer gosza percedenta qualte colla Regiona (Babella,

# Sefta Creciata.

Il Papa Innocenzo III., non oltance il poco buon ello della preoclente Crocitta da fatta intarpreodere, nel Concilio Laterancelle IV. celebratoli Panon 1215, procurò di fibbilire la fefta ficta fipedizione; Capo e conduttor della quale eller dorea l'importore l'editione il Morto poi lonacenzo III. I'anno feguente 1116, e faccellançoi recorde l'editione il Morto poi lonacenzo III. I'anno feguente 1116, e faccellançoi traprefa quella fefta fipedizione nell'anno 1117, dispediandoli per altro dal preudera in condutta l'importare Pederito, e folituratore la fina voca della ella Cipro il mismono a lui, feccono il concercato, gli attri Corciali, venuti dalle altre oligina di controlo il concercato, gli attri Corciali, venuti dalle altre di Cipro il mismono a lui, feccono il concercato, gli attri Corciali, venuti dalle altre di Gradi Illois, si imbarcarono per la Soria, e giunfero felicemente ad Acti. Quiri di quell' Illois, si imbarcarono per la Soria, e giunfero felicemente ad Acti. Quiri di quell' Illois, si imbarcarono per la Soria, e giunfero felicemente ad Acti. Quiri di quell' Illois, si imbarcarono per la Soria, e giunfero felicemente ad Acti. Quiri di conservatore del conservatore del conservatore del conservatore del propositore del conservatore conservatore del servatore del conservatore conservatore del conservatore conservatore del conservatore del conservatore del conservatore del servatore del conservatore del conservatore

Damiata fu la prima Città Egizlaca prefa di mira, ed ove apprevero i Principi". Crociati fulla fine di Maggio 1218, effendovi in perfona il Re di Gerufalemme Gio-vanni di Brenna. In tempo che i Cristiani affediavano Damiata, mort nel Cairo il Soldano Safadino: ed ottenne quella fovrana dignità di Soidano di Egitto il di Ini figlio maggiore Meledino. A Coradino pol altro figlio di Sefadino tocco la Paleftina, e il Prin- ! cipato di Damasco, Meledino giunto al lupremo comando dell' Egitto accorfe in aiuto di Damiata; ed unito al frasello fece tutti gli sforzi per difeacciate i criftiani; ma inutilmente. Coradino poi la tempo di quell'affedio, fece rovinare le migliori fortezze del-In Sorlach erano in fuo potere: come pur fece finantellare Gerufalemme, rovinandone le mura fino a fondamenti; e non folamente le mura esterne ma anche le interne fabbriche; non lasciando in piedi, che la fola Portezza, il Tempio del Signore, ed il Santo Sepolero: e ciò fece affinche in cafo che i criftiani reftaffero vittoriofi, non trovaffero dove poterfi fortificare. Finalmente dopo un affedio di 18. meli, il ol r. Novembre dell'anno 1219, la Città di Daniata venne in potere de Principi Latini; e fin d allora fu confiderata quella Piazza come acquifto dovuto al Re di Gerufa-

E qui non dee lasciarse di ricordare, qualmente all'assedio di Damiata giunse dass' Italia il Serafico Patriarca S. Francesco d' Assisi, che fotto Inocenzo III. l'anno 1210. avea dato principio alla sua Religione de Frati Minori: ove pieno di zelo di promuover la Fede di Gesti Crilto; ebbe tanto di criftiano ardire per predicare al Soldano Meledino stesso il fanto Vangelo: dalle cul evangeliche elorizzioni sebbon quel Principe non profittaffe, ebbs per altro grande ftimi e confiderazione del Santo uomo; il quale vedendo, che nulla vi era da avanzare in quelle parti in vantaggio della criftia na Religione; e nemmeno vi era speranza di conseguire il mattirio da lui bramato. lasciato l' Egitto, se ne torno in Italia.

#### Settima Crociata.

La fettima Crociata può confiderarsi piuttosto come un rinforzo della precedente. venuto nel 1221. a Crociati che nel 1219, aveano conquistato Damiata, è che ancor rimanevano la Oriente, per continuare le operazioni contro l'Egitto. Questo rinferzo confilte in un nuovo efercito, che l' Imperatore Federigo II. spedi fotto gli ordini del Duca di Baviera, e di altti Princioi e Signori : e nelle folite flotte Italiane de' Veacziani, Genoved, e Pifani; che in Oriente uniron le loro forze a quelle de Crociati che già là fi trovavano, e del Re di Garusalemme Giovanni di Breana, eui con prel'fanti lettere inculcò l'affare il Papa Onorio III.

Gia Meledino Soldano, unito col fuo fratello Coradino Pridcipe di Damafco, e con Seraf allora Principe di Aleppo, erifi ben preparato per impedire all'armata Crisftiana di far in Egitto ulteriori progressi: ed il Re di Gerusalemme in tali circostanze son lafeiò di far vedere, quanto fosse pericoloso l'inoltrara nell' Egitto; tanto più che inoltrandoli l'estate, eravi molto da temere di cattivo evento, attesa l'escrescenza del Nilo. Fece anche vedere, che il miglior partico era di voltare le armi fopra la Città di Gerufalemme, la quale effendo fmantellata ne farebbe stato facile il riacquitto, e che avrebbero avuto tempo di rifabbricare le mura, e metterla nuovamente in istato di difela. Ma il configlio del Re non fu attefo: e convenne marciare estendo gia il mefe di Luglio del 1221., e con un armata di fertantamila uomini, fenza contate gli armamenti delle flotte.

Giunto l'Efercito Criftiano al punto di dover paffire il Nilo per attaccar Meledino, e profeguir verso il Cairo capitale dell'Egitto e Refidenza del Soldano; lo steffo Meledino uomo di carattere pacifico, non manco in tale occasione di offerir la pace colle leguenti condizioni: 1º. Che egli avrebbe reflicuita a Criftiani la fanta Croce che acquiftata avea Saladipo fuo zio nella famofa battaglia di Tiberiade l'anno 1187. 20, Che avrebbe refo loro il Regno di Gerufalemme, con fupplire del proprio al riftabilimento delle mura della fanta Città, 3º, Che tutti i prigionieri che vi eraco da una parte e dall'altra firebbero rimeffi in libertà, 1º, Che le foriezze della, Pateitina, Beiforte, Torone, e Saffet, fatte già demoltre dal fito zio, farebbero flate simelle nel loro antico effere a spese dello flesso Meledino; riferbandosi sottanto duefortezze di là dal Giordano, per le quali anche offeriva un piccolo tributo. Che cola potevano i Criftiani defiderare di più; venendo loro qui offerto quello per cui fi eran facte tante spedizioni, vale a dire il riacquisto del Regno Getofolimitano, e della

fauta Città? Eppure alcuni de' principali Crociati, contro il parere di molti altri, & oftinarono nel rigettare si belle propofizioni, e nel voler profeguire la rifoluzione in-

Fu impegeo pertanto de Saraceni di guardar colle loro forze la parte opposta del Nilo, per non dar lnogo a' Cristiani di traghettario; finche venendo la maggiore escrescenza dell'acqua, potessero senza metter mano all'armi, farli tutti perire. Ed in fat-ti veauto Agosto, Meledino sece aprire tutti i canali che traversano il basso Egitto; i quali in un momento ripieni d'acqua, dettero luogo alla flotta Egiziana di attacca-se impenfatamente l'Armata navale de Cristiani, restandone incendiati la maggior parte de legni. Crefcendo poi continuamente le acque del fiume, l'Atmata di terra trovosti in frangente di tutta miseramente perire: e sarebbe realmente perita, se Meledino mofio a compatitone, non aveffe fatto chiudere nuovamente-i casali, e coal fat-ao riprendere all'arque il letto principale del Nilo. Videro allora i Cristiani l'effetto indefice di loro oftinazione, e dovettero rimet-

tersi alla diferezion del Soldano: il quale accordò loro una tregua per otto anni; con che gli fosse restituita la Città di Damiata, come su eseguito il di 10. Settembre del 1221., e che all'opposto avrebbe egli restituita a' Cristiani la vera Croce; e fi farebbero restituiti scambievolmente i prigioni: e coal fu fatto.

### Ottava Creciata.

La ottava Crociata pure può dirfi, anziche Crociata nuova, un rinforzo delle precedenti; di cui ecco la deferizione. Sentitafi in Europa, e maffinamente dal Papa Onorio III.. e da Federigo II. Imperatore, con fommo rincrescimento la restituzione di Damiata, il Papa chiamò in Italia il Re Giovanni di Gerufalemme, per trattar coll'Imperatore più fondatamente, sopra ciò che sar convenisse, per portare a di-fastri della cristianità d'Oriente qualche rimedio. Venuto il Re Giovanni in Italia su tenuto nel 1223. un Congresso in Ferentino; al quale intervennero il Papa, l'Imperatore, e il Re Giovanni fuddetto, con molti altri Signori Grandi: ed ivi fu stabili-to, che in tempo della tregua co Saraceni, si pensale a necessari provvedimenti pel riacquisto di Terra fanta: e l'Imperator Federigo s'impegno, ed obbligò con forenne guramento, e fotto pena della fcomunica, che fra due anni per la festa di S. Gio. Batista, avrebbe egli m persona intrapreso quel viaggio; sobben dipoi ne chiese per più oltre la proroga, e dal Papa gli fu accordata per due altri anni, e non più, cioè ano alla fella di S. Gio. Bitilia dell'anno 1227. In occasione di tal congretto funno, anche flabiliti gli sponsali da contrassi a suo

sempo tra l'Imperator Federigo e la figlia del Re Giovanni la Principella Jolanta erewapp to a innerator georgio popular del popular del production of montanta present che me forme per gli influi til Terro fante, in farte til a venire in Italia la detta. Princh peffa, la quale giunta a Brindli in devembre del 1827, fu dall'imperatore finda a, e ne fequi l'incomazione. A popue posi che fu feguito in fondation, il 'Imperatore in intimò al Re Giovanni fuo fuocero, che fin da quell'iltante gli rilickille libera-mente la fovrantich, i diritti, il titoti, e il dominio del Reguo di Genulalerame, ileendo che tutto avea egji acquifiato colle nozze della Principella Johna erede la gittima di quel Regno. Nè valle al Re Giovanni il saprefensare in contrario, qual-mente era Rato convernoto in occasione di tratter gli iponsili, che egji fua vita durante avrebbe fegutaro ad effere Re di Gerulalemine: come neppure ebbero efficacia alcuna le lettere di Onorio III., con cui efortava l'Imperatore a trattar meglio il fuo fuocero. Onde vedeado il Papa quel Principe spogliato di tutto, e ridotto quasi alla condizione di privato Signore, gli concedette il Governo di una gran parce dello Stato Ecclesistico. La Imperatrice Jolanta poi l'anno 1228, mort di parto, dopo di aver dato alla luce un figlio, che fu chiamato Corrado, ed in cui passò il diritto al Regno. di Gerufalemme.

Entrato l'anno 1227., ed approfirmandosi perciò il tempo, in cui doven l'Imperatore Federigo II. adempier ciò che avea folennemente giurato, cioè di paffare perfonalmente in Sorta al foccorfo di Terra fanta, non manco il Papa Onorio Ill., e morto quello nel mefe di Marzo di detto sano 1227, il di luffaccellore immediato Gregoriea IX. di folicciare l'Imperatore sila partenza. Alla metà pertanto di Agolto 1227, elfendo gi di a tutte le parti di Europa giunti ilo Puglia ed in Calabria moltifini d'occella gasti, ed attivato in Briadia un grollo efercito de medalimi, fotto il comando di Lo-

m

Ces (p)

\$077

la poi

ħ

18 ly

di

Pi gr

qu

no.

Pre Me

bur

日本の日本

po te ci d tá

dovico Langravio di Taringia; cominciò l'Imperatore a fare sfiir la flotta verfoi doria, dove il primo diflacamento giunfa è i un tempo felicemente. L'Imperatore poi imbarcoffi indieme coi Langravio, partendo da Brindiffi il di 8. Settembre: ma dor tre giorni di anvigazione, di ordine dell'imperatore, che diffie non potere affoni-sameate foffirie il mare, diede fondo la fiquadra nel potro di Ottaato; dove, tomata la febbre al Langravio, che anche prima di imbarcoffi eri fatto ammattos; fe ser vi di precello per non profeguire altrinenti il fino viaggio; e per la qual cofi fi fe-patarono dall'i armata circa quaranta mila perfone, che rittorassumo al'or paedi. Ciò fia afcoltato in Roma con grandiffimo felegno: e Gregorio IX, eredendo coftanemente, che la matatei di Federipo forfi fina, per non fodisfre all'imperatore, territore lacche che in materia di Federipo forfi fina, per non fodisfre all'imperatore, territore lacche incorio nelli formattei. Le troppe poi, che gile erato pervenue i a giuro, e perciò incorio nelli formattei. Le trappe poi, che gile erato pervenue ca delle non poco debilitate delle formatto del viaggio dell'imperatore, terfenoso lacche con con con debilitate foro cafe.

un dictiffino refiò irristos Federiço della fecumenta del haya contro di el procurso con pubblici manietti di rela comparire ingulari; am non ammoltana di el procurso con pubblici manietti di rela comparire ingulari; am non ammoltana quelle ottilità mattifine nella Storia ecceliatifica, che non cellarono mai finche eggi ville, cio di non all'anno 1210, in cui mort. Contuttorich montrando eggi, premurofiffimo di adempier finalmente al fuo impegno di porterti in perfona al foccerto di Terra finta, e finentire aul esempo tello col facto a importione con cella relacionale e della contra di proprio della contra di regiona della contra di co

alla tefta di una facra spedizione.

Giunie pertanto Federigo (dopo efferfi trattenuto per qualche tempo in Cipro) la vigilia del Natale in Acri, dove con magnifica accoglienza fu ricevuto. Avendo poi trovato quivi quel diffaccamento di Crociati, ehe l'anno avanti avez fatto afilare avanci a fe, vollero parte di quelli ritornariene in Occidente, ne valiero gii ordial di Federigo per ritenerli: e tutte le forze che la avevano i Cristiani in quel tempo, confiftevano in diecimila uomini a cavallo, e ottomila pedoni. Vedendosi Federigo assistito da si poca gente, e bramoso altresi di presto restituirsi in Italia; per parer di aver fatto qualche eola per Terra fanta, penaò di trattar col Soldano all'ami-ehevole; e dono reciproche ambascerie, e regali scambievoli passati tra lui, e Meledino, ottenne da questo: Che il Soldano di Egitto avrebbe ceduto a Federigo le Città di Gerufalemme, di Betlemme, e di Nazaret; come pure il castol di Torone, e la Città di Seida, con tutti quei Cafali, ehe fi trovano fulla retta ftrada, che da fuddetti luoghi eonduce a Gerufalemme, e da Gerufalemme a Giaffa; eolla facoltà all'Imperatore di rimettere in buon ordine le piazze, e le fortezze, e di riftabilire le mura di Gerufalemme, che interamente lafciava alla di lui disposizione : a riferva del Tempio detto del Signore, o sia la moschea fatta edificare dal Califfo Homar, colla fua gran piazza, ed il recinto della medefina, che reftar dovea in mano de Saraceni. Ia quanto poi al Principato d'Antiochia, e la Contea di Tripoli, e piazze che non erano di particolar dominio del Regno di Gerufalemme, non a intendeffero quefte comprese nel trattato, per cui l'Imperatore non avrebbe potuto prender l'armi contre Meledino: Finalmente fu conclufa una tregua per dieci anui, e la scambievole restituzion de prigioni: e nel mefe di Febbrajo 1229, fu accettato e firmato il trattato da una parte, e dall'altra. Dopo di che Federigo portoffi a Gerufalemme; e una valendolo affiftere alcun Ecclefiaftico, come fcomunicato, vi prefe da per fe la corona del Regno: E il di 1. di Maggio di detto anno parti dalla Soria per ritornarfene la Italia; dove giunie prima che terminalle il mele. Elfendodi pol interpolti diveril Pria-cipi, e Signori, tanto ecclefialtici che fecolari, per la pace tra il Papa Gregorio IX. ed esto Imperator Federigo, su questi assoluto dalle censure ecclesissime il di 28. Agofto del fuffeguente anno 1230,

#### Nona Crociata.

Nell'anno 1234, fu da Gregorio IX, tenuto un Concilio in Spoleti, ove intervenue anche l'Imperatore Federigo II., e vi fi trovarono i Patriarchi di Gerufalemme, di Antiochia, e di Costantinopoli; per deliberare circa gli affari della Terra fanta; e vi fu flabilito, che spirata pel 1230, la tregua firmata tra Federigo, ed il Soldano di Egisto, si moverebbero nuovamente le armi contto gl'Infedeli. Scrisse in sequela il Pontefice delle lettere circolari per tutta la Criftianità, per animare i Prinelpi ed i popoli al foccorfo de Luoghi fanti; ed i Frati Domenicani, e Francelcani predicarono con grande zelo la nuova Crociata. Le turbolenze per altro dell' Europa. e specialmente dell'Italia frattornarono non poco il fanto difegno; di guisa che si può sire, che il foccorfo appreftato quefta volta per Terra fanta, venille quali unicamente dalle parti della Francia, e dell'Inghilterra, fotto la condotta di Teobaldo Re di Navarra, e del Conte di Cornaval fratello di Arrigo III. Re d'Inghilterra; i quali nel 1240, trovaronfi in Sorla con rifpettabili Eferciti: e vi fi trovarono in circoftanze che eller potevano a' Cristiani molto favorevoli, attese le attuali discordie tra i Principi Saraceni, inforte dopo la morte del Soldano Meledino, che appunto avvenuta era l'anno precedente. Me ficcome le diffensioni erago in Sorla ancor tra i Criftiani; quindi ne avvenne, che nulla fi conclufe di buono. Agzi avendo voluto apcor effi mescolata negl'interessi dei Saraceni, altri aderendo ad uno, ed altri ad un altro partito di quelli; furon così cagione, che avendo certi popoli, detti Corafmini, dificac-ciati dai lor paesi dai Tattari impadronitifi della Persia, domandato al Soldano di Egitto Saloh, un qualche luogo di afilo ne' fuoi Domini; questi affegnò loro, per vendicarfi de' Criftiani aderenti al parrito contrario al fuo, la Provincia di Paleflina: e queffi bambari in numero di circa ventimila ben montati a cavallo, venpero a buttarfi impetuolamente fopra quella Provincia, che messero in desolazione; e giunti a Gerusalemme già smantellata, oltre la strage sanguinosa di più migliaja di Cristiani, pro-fanarono e spogliarono di lot ricchezze le Chiese, non risparmiando aeppur la Chiefa del S. Sepolero, che dagli stessi Saraceni era stata fin allora sempre tispettata.

#### Decima Crociata.

Il Re di Francia Lodovico, o Luigi IX, il Santo, in occasione di una fiera malatsia da lui fofferra nel 1243., effendo per anche infermo circa la metà di Dicembre, fi fece dare dal Vescovo di Parigi la Croce, per passar poi in Terra Santa: e ricuperata la falute, fece scrivere delle lettere fervorose a Cristiani di Oriente, loro raccomandando di difendere col maggior valore quelle Città, e Fortezze, che ancor rimanevano in lor potere; glacche più prefto che fosse stato possibile, sarebbe egli andato in persona in quelle parti a prestare i necessari ajusti. Non essendo siato permes-so al Santo Re datese le turbolenze dell'Europa i di eseguire più presto i duoi re-ligiosi disegni; nel mese sinalmente di Agosto dell'anno 1248., lasciata la cura e Reggenza del Regno alla Regina Bianca fun Madre; ed unica per la facra spedizione un Armata di quaranta mila nomini fcelti e valoroff; in compagnia di due fuoi fratelli Roberto Conte d'Artois, e Carlo Conte d'Angio, e di moltifiimi Signori Grandi di Francia, e colla Regina Margherita fua Conforte, s' imbarco per l'Oriente il di 27di detto mefe; e circa il di 28. del feguente Settembre approdò nel Porto di Limasòl nell'Ifola di Cipro; dove attese che si riunissero tutti i Bastimenti de Croces-gaati già partiti di Francia. Trattenutos poi il Santo Re ia Cipro per otto messi, e ordin e tutte le cose dell' Armata, alla metà di Maggio del 1249, s'imbarcò nel-Suddetto Porto di Limacol, ed infieme con Enico I. Re di Cipro, e Guglielmo Lonzalpada Conte di Sariabert, che con dugento Crocefignati Inglesi era venuto a trovarlo, per unirfi con lui in quella facra spedizione, fece vela verso Damiata, avendo prefo di mira di agir prima di tutto contro il Regno di Egitto. Giunti avanti a Damiata, e quivi rinforzati dai Criftiani che vennero dalla Sorta diedero l'affalto alla Piazza, e dopo superate non piccole difficoltà, per parte de Saraconi, se ne impoffessarono: e quivi si trattennero acquartierati per tutta la State, e l'Autunno; estendo coià giunto sulla fine di Ottobre dello stesso anno 1249. Il terzo fratel-lo del Re Lodovico il Conte di Poitters, seco conducendo dell' Occidente un buon rinforzo di Crocefinati. In quelto frattempo poi morì nel Cairo il Soldano Salah,

succedendogli il suo figlio Al-Moadan che nell'anno seguente su ucciso dalle Truppa de Manaduchi, Almiraldi del Regno Egiziano, che ne presero essi il supremo Dominio; il quale su elettivo, e durò per 167. anni.

Venuto il mele di Novembre, e volendo i Criftiani profeguire le operazioni fopra l'Egitto, s'inoltrarono nelle Terre Egiziane, per andare ad attaccare il Caire; forti allora di un Armata di feliantamila uomini, ventimila de quali ve n'erano a

cavallo.

Ebbero nel mete di Febbraio 1250, prefio la Città di Maforsa due fanguinofe batelle co Statectio, nelle quain timusiro vitorioli di Crifinati, me nella prima di cile rimale morto il Conte d'Ariati primo fratello del Re Ladovico; e nella leconda posito co manco, che non cudifero nelle mani dei cantelle gli altri dei fatelli del Re, il trovò l'Armatt Crifilana, per diverfi rifielli, in peffina fituazione: e mentre azzardanoo di rittari verio Danista, e figiache impossibile tera Jandare vanni) ristorio vittime de Saracent, che ne fecero crudete firage; riferbando per altro in vita rono vittime de Saracent, che ne fecero crudete firage; riferbando per altro in vita con control dei con control del control del

Giunto il Re Lodovico în Acti, e ricevuto con fommo onore, pensò pel bene della Terra fama di la trestrerefi; rimandano in Francia, per confoizione di fua madre la Regina Bianca, i due frascili, Conte d'Angio, e Conte di Positer; e chamade e la Regina Bianca, i due frascili, Conte d'Angio, e Conte di Positer; e chamade e la Regina Bianca, i de la Contenta de la Regina Bianca, e influente e fortificare le Cuttà. e Pizzze, che avexano i Crittanti fulla fipiaggia maritima, qua li funone Cofana, Guiffa, sofface, e il Critta di Cafa. Auf fentita dopo quafi cinque anni di fua dimara mi Oriente, la morre di jan madre la Regina Bianca, il d'as, di finglia del proto di Acti, dopo due me fid di dellificida assignatione refittuali al go, famiglia nel proto di Acti, dopo due me fid di dellificida assignatione refittuali al go.

verne det fue Regne.

Essendo morto nel 1250. l'Imperatore Federigo II., che per ragione della Prineinestia Jolanna già sua conforte, era anche Re di Gerusalename, dovea a lui succedere nella corona Gerofolimitana il di lui figlio Corrado naco a lui dalla fuddetta Prineiprifa nel 1228; e morto patimente quello Corsado nel 1254., dovea aver per fuc-ceffore alla detta corona il fuo figlio Corsadino, nato il di 24. Maggio 1252., e perciò di due anni quando mert il Padre. Ma non effendole mai, ne i uno, ne l'altre. là trasfetiso, ne mandato a prendeze il possesso di quella corona, la casa de' Lufignane Re di Cipro, che pretendeva aver le fue ragioni ful titolo di Re di Gerufalemme, affert a fe quella dignità : e quantunque Uge II. Re di Cipro, che reguò contemporancamente a due Principi Cerrado, e Corradino, non mai prendeffe la corona del Re-gno Gerofolmitano; il di lui figlio Ugo III. per altro e ellendo flato Corradino faito. morire in Napoli nel 1268.) fi fece incoronare in Tino Re di Gerulairinme, il di 24-Settembre 1269. Effendelli poi pretefo, che ciò foffe efeguito coauo le tagioni, che fi diceano ipettare a Maria d'Antiochia, questa Principessi riciano contro il fatto: e; vedenco di non aver forze per afficurarfi nel policillo del Bagno Garofolimitano; nell' anno 1277, ne cedette i fuoi diritti a Carlo d' Angiò Re di Napoli e di Sicilia: il qualo nello ttello anno mundo in Sorla il Conte di S. Severino a prendere in nome (ao il possessione di quell'ormai desolato Regno; che prese in Acri, senza trovar resistenza.
Voleva anche il Re Carlo portarsi personalmente in Sorla, e come Re di Gerusalemm - tentare il riacquifto della fanta Città, nella felice combinazione pe' Criftiani, di effere flati i Saraceni Eginiani battutl e dispersi in Sorla con grand flima loro strage dai Tarrari nel 1281. Ma la ribellione de Siciliani, ed espussione de Francesi della Si-

\$12

e 2

fk

C:

Ç

Ğ 10

4 Į í

t

Dopo la partenza dalla Sorta del Re di Francia S. Lodovico, i Soldani Rgiziani aon cefiarono mai di fare delle incurfioni fopra le Terre de Crifitani della Sorta, e della Palellia, arrecandori fempre più o meno de danai. I Crifitani più volte refiretrono, e talvolta con qualche vantaggio; ma non avendo foccorfi dall'Occidente, fi non piccoli, poco poteron fare, tanco più che erano in discordia anche tra loro. Il mandar poi dall'Occidente foccorfi maggiori, le circoffanze dell' Europa in que templ non lo permifero: quantunque il B, Gregorio X. assunto al sommo Pontificato nel 127t., tante avanti il Concilio II. di Lione, quanto nello flesso Concilio, non mancaffe d'inculcare col maggior fervore a Principi, ed a Fedeli una nuova formal Crociata pel foccorfo de Santi luoghi. Uno poi de maggiori tracnili lo ebbero in Oriense i criftiani l'anno 1268, dal Soldano Bendocder, il quale il di 29. Maggio di detto anno, effendoli impolieffaco fenza travar refiftenza della Città d'Antiochia, permife fen-2a ritegao la devastazione di quella iliustre Città, che segui colla moste di diciassere. mile uomini, e più di centomile furono le perfone, che conduste prigioniere: essendo in quel tempo Principe d'Antiochia Boemando VI., il quale era altresi Conte di Tri-

poli III. di quel nome.

Un altro gran colpo diede a' Criffiani d'Oriente nel 1288. il Soldano Melec-Meje. for; il quale dopo un mese e nove giorni d'assedio, il di 26. Aprile del suddetto anno prefe per affako, la Città di Tripoli, e dopo prefa ordino che venife diffrutta ed incendiata. Settemila Criftiani reftaron morti in quella occasione; e gli altri fe ne

scapparono sulle navi, rifugiandosi chi in Cipro, e chi in Acri.
Finalmente il Soldano Melec Saraf figlio e successore di Melec Melibr, seguitando l'idea già conceputa dal padre di difruggere tutti i Ctiftiani della Soria, o difeac-ciarli interamente da quelle parri, prefentoffi il di 5. di Aprile del 1291. fotto Acri, casti intermiente di queile parti, precessimi i un 5 un inprie dei 13pi, auto Arti, della di Gillamani e vasili, e fevoritori di Sun in prie dei 13pi, auto Carta, della control di Gillamani e vasili, e fevoritori di Carta, di e facevan capo tutte le nazioni, tanto Europee, che Orientali, che per qualunque oggetto, e specialmente pel commercio, che wi era fioritifimo, paffavano nella So-103 In quella occasione poi vi si portò da Cipro con delle truppe anche il Re Enrico II., come lasfeme Re di Getusalemme, per appressar loccorio alla piazza. Il giorno fiesto dell'arrivo in Acri del Re Enrico, che fu il di 4. di Maggio del 1921. cominciò il Soldano Melec Saraf ad agir contro la Città. Gagliardiffimi furono gli attacchi degl'Infedeli, e valorofffina alcresi su la difesa e la resistenza, che ad esti secero i Cristiani, e massimamente i Cavalieri Ospitalari, Templari, e Teutonici. A Criftiani finalmente convenne cedere; e il di 18. Maggio 1291., i Saraceni s'impoffessiono della Città, ed entrati in esta, messero il fuoco per ogni parte. La trovaron bensì evacuata di abitanti, e spogliata di ricchezze: mentre essendo composta la popolazione di quella Città di circa centomila persone in tempo dell'affedio, eran partiti la maggior parte degli abitanti colle lom famiglie, ricchezze, e anercanzie; ed imbarcati fopra i legni Critiani, che erano in posso, eran paffati chi in Cipro, chi nell' Arcipelego, e chi in altri porti della Grecia, e dell'istalia: con effendo rimalle in Art, se non dodicimila uomini capaci di portar le armi, ed altra poca gen-te; e di questo numero negli ultimi affalci, tremila eran parteti col Re di Cipro; ed airi colla suga si can silvata; fringiandos pur essi in quell'isola.

Religiofe di S. Chiara; le quali per non esporsi alle voglie degl' Infedell , appe-

sá fi refero quefti padroni della Città, che elle fi afigurarono la faccia tagliandoli il nafo; per lo che i Saraceni irritati le uccifero tutte. Ed i Religioli Franceicani che: erano i direttori delle anime loro, incorfero nella forte medefina.

Segnita la prefa di A.ri, i Criftinni abbandonarono la Città di Tiro; e i Saraceni curtati in effa, la demolirono e gualtarono fino a fondamenti. Lo flesso fectoro a Seida, e Baruti, a Caftel Fellegrino; e finalmente a tutti i Crifelli e forterze, che avenno nella Soria i Criftini, per levar loro ogni speranza di riscquiltar quel luogini, e di luovo fortificavisi.

Ed ecco che i Crittani Lutal dopo effere fixti polifiori di que i noghi pel condi circa due fecoli, furono interamente facciati dalla Sucita e dalla Balellina, fenza che vi abbiano mai pit riacquitàto un palmo di terreno Così conchiude in fine el Tamo 13. Ae 'fuoi Vizigi pri I fisha di Cope, e pri la Sarta, e Palelfina, il Capitano Giovanni Maritti delle cui dotte ed etudite fatiche fi e profutato per dare quefico pieco l'aggio delle code di Terra Isanta.

Alla perdita fattali da Criftiani, prima di Tripoli, e poi di Acriec., fembra che alludano due paffi della noftra Leggenda, contenuti ne §\$ 26. e 32. del Cap. IX., conforme fu offervato nelle Aunotazioni 28. e 44. form lo fleffo Capo. Quantunque poi fiafi detto coj Mariia, e fia verifilmo, che i Criftiani Latini, do-

Quantunque poi fisif detto coi Martiu, e fis veriffino, che i Criftum Latini, don la perita di Acri, non sequittono mai più in Soria an paimo di terreco, non e per altro, che son fi persiste più in Soria an piumo di terreco, non e per altro, che son fi persiste più riva di contra di co

#### Stabilimenta de Frati Mineri in Terra Santa.

Non essendovi più speranza di ricoperare dalle mani degl' Insedell la Terra santa, e specialmente la santa Città di Gerusalemme, i piissimi Principi, Roberto d' Angiò Re di Napoli, e la Regina Sancia fuo conforse, penfarono per la decente e religiola cuflodia di quei fanti Luoghi, di ottenere, come ottennero (febben con grandi fpefe, e finiche) del Soltano di Egitto, che potessero dimorare continuamente in Gerusalem-me dodici Religiosi dell'Ordine de minori: i quali celebrassero i divini Misteri, e i divini Uffizi nella Chiefa del Santo Sepolero di Nostro Signore; ed avessero l'Abitazione nel Convento fatto edificare a fue spese dalla prefata Regina sul Mionte Sion a nel luogo ad ella ed al Re fuo Conforte conceduto dal Soldano; nel quale era fruato il Cenacolo del Signore, e insieme la Cappella, in cui lo Spirito Santo apparve agli Apolioli; come pure l'akra Cappella, in cui prefente anche S. Tompafo, Crifto mo-firolli agli Apolioli dopo la Riturezione. I quati Frati là dimoranti dovellero effer mantenuti, ed affiftiti da tre regi Ministri deputati da effi Re, e Regina, e loro succeffori in futuro; e tutto a spele del lor regio Erario. Le quali cose in tal guisa di-sposte, surono approvate con autorità Apostolica dal Sommo Pontesce Clemente VI. con due Boile date di Avignone il di 22. Novembre dell'anno 1342.; una delle quali diretta ai fopralodati Re Roberto, e Regina Sancia; e l'altra diretta al Miniltro Generale dell'Ordine de' Minori, ed infleme al Ministro Provinciple di Terra di Lavoro dell'ordine stesso; riportate amendue mii Bolle dal Vadingo nel Tomo III. degli Annoli dell' Ordine Minoritico all' anno fuddetto 1342. Nel qual anno per confeguente può dirfi che cominci l'Epoca del formale stabilimento de Frati. Minori in Terra Santa.

Amendue quefii luoghi di Gerufalemme, la Chiefa cioè del S. Sepofero, o della Renerazione, e il Couvento del Monte Sion, ottenuti a' Frate Minori dai Re di Sicalia, li zitenneto elli Frati fino al 1550. Ma quest'anno convenne loro laftiane il recon

do, e commutarlo in un anrico Monaftero dentro le mura della Città, intitolato S. Salvistore, dove dimorano fino al prefente. Conciofische effendo ftato infinuato allora al Gran Signore de Turchi da alcuni Invidiofi e malevoli, che nel Convento o Chiefa de Frari era il Sepolero del Re Davidde, ed in esso nascosto un prezioso Tesoro; e che era più decente, che quel luogo, famolo per la memoria di un si gran Re, ferville al culto Maomettono piuttofto che alla criftiana Religione; fu d'uopo a Religiofi Francefeani affolutamente eloggiarne, ed accetture d'altro Convento loro affegnato. Dispiacque ad effi eftremamente la perdira di quel primo luogo, attefo che in quel Janto Mon-te e fuo circondano. Crifto Signor noftro lavò i piedi a Difespoli, ititud il divinilli-mo Sagramento dell' Eucariffia; apparve agli Apoftoli ed alle pie Donnedopo la Rifutrezione: ivi discese sopra gli Apostoli lo Spirito Santo: ivi dagli Apostoli su eletto S. Mattia in luogo di Gluda: ivi dimoro dall'Ascensione di Cristo sino alla morre la Bestiffima Vergine: ivi più voite Gest Crifto predico agli Apoltoli, e di li inviolti a predicare il Vangelo: ivi fu percosso il Redentore con uno schiaffo; ed ivi S. Pietro dopo aver negato il Signore pianfe amaramente ec. ec. Lacade non rifparmiarono i Frati per, più anni di avanzare ai Gran-Signore le loro fuppliche, ed anche fargli pervenire le altrul, affin di ricuperare quel facratissimo luogo; un tutto su inutile. Ne ferifie anche Francefco Re di Francia a Solimano II. allora Imperator de Turchi; ma

pulla pose ortenere da quel superbo.

Il luogo pol del 6. Sepolero ancor rimane, e lo godono i Frati pacificamente, coatenuto dentro il recinto della gran Chiefa, fatta la prima volta coftruire da S. Elena e dal gran Coftantino: ove coabitano con effi Frati (benchè in diffinti reclusor), o difretti) anche diverfe altre Nazioni di Criftiani, alcuna delle quali cattolica, ma la maggior parte feifmatiche, ed infette di errori. Le due poste che ha questa Chiesa flanno chiuse coo fortiffime ferrature; ne a veruno è permello di entrare senza pagae cributo. Ivi rinchiufi abitan di continuo fei, o fetre Religiofi, che mutanfi a vicenda, per uffiziare il Santo luogo: effendo loro affegnata la parte principale del Tempio, in eui fono i più infigni monumenti di poftra Religione: quali iono 1º. La Cappella, o luogo, ove Crifto noftro Signore fu confitto in Croce: 2º. Il luogo ove deposto dalla Croce II fuo fagratifiimo Corpo fri imbalfamato: 3º II luogo dove apperve rilutetaro alla fua fantifiima Madre: e qui fi conferva parte della Colonna alla fuale fu le, ato nella flagellizione: qui S. Elena pote diffinguere miracolofamente la Croce del Signo. re dalle altre due. È qui per la bellezza e capacità della Cappella, è dove i Religioti celebrano il divino Uffizio: 4°. Lo flesso Sepolero di Cristo, dove non è permesso di celebrare, che a foli Frati Minori; o a quelli che da essi ne han la licenza, la qui e non fl dà che a foli Sacerdeti di rito latino: 3º. Il luogo, ove la Croce di Crift., i Chiodi, la Lancia, e la Corona di foine Rettero per motit anni nafeotie: 6º, La Cap-pella di S. Elana, a chi vifita i a quale connedettero i Romani Pontefici Indulginza Plenaria, Oltre poi al'luoghi predetti, affi fiel privativamente alle cura de Frati Minori, contienfi dentro il recinto del valtifilmo Tempio il Monte Calvario, sopra del qua-le pendette confitto in Croce per tre ore, ed esta i sua lacrariffina assima il Salva-tor del mondo. Nell'anno 1800, per via di fraudolenti raggiti ottennero i Giorgia. ni, che quelto Monte folle conceduto a loro, colla proibizione a Frati Minori di neppur potervi falire: ma i Frati il adoperarono in guifa, che pochi anni dopo fu loro refitiuto; togliendo allora essi a Giorgiani la Chiesa che possedevano alla radice del monte; nella quale si vedono i secoleri di Gosfredo Buglione, e degli altri Re la ini di Gerusalemme. Ove pure vedesi il luogo, in cui deposto il Corpo di Gesa dalla croce fu ricevuro tralle braccia della meltiffima fua Genitrice: e l'altro dove i foldati gettarono le forti fopra la veste del desento Signore ec-

Nel tempo thello o poco dopo che i Frati Minori ettennero I due luoghi fuddetti lu Gerufalemme, attennero altreal un tergo luogo nella Città di Betlemme: il qual lungo o Convento lotto l'invocazione di S. Caterina dicefi rillaurato e ridotro ad ufo de' Frati della foprallodata Regina Sancia di Napoli. Contigua a quelto Convento efi-Re la foreiofiffima e belittum Chiefs fatta edificare da S. Elena in opore della Nativisà di noltro Signores dal Coro della quale difcendeli per due feale larerali al luogo ·agrauffimo del Preferoio formato a guifa di grotta tralle due feale; in cima della qual grotts, lunga dodici braccia, larga quattro, è alta otto, vedefi l'itteffismo luogo, ove la purnima Vergine genitrice di Dio Maria porteri di mezza notte il suo divino Figlinlo Gash Crifto Redentor noftro; e dove è eretto un Altare, per offerirvi quotidia. namente il divin Sacrifizio: come pur vedefi nella itella grotta il luogo ove il nato Fi-

gliol di Dio involto in poveri panni fu adagiato della ftella fea puriffima Madre: e parimente il luogo, in cui fu da Magl adorato il divino Infante. In non molta diffanza da questo Tempio evvi il luogo della Circoncisione di nostro Signore; e vari altri

monumenti della Religion Cristiana.

le e

166 che

300e-

0.10-Mag.

wolf.

Rifatehtts.

morte la

ment

epoperum ne fergi

wie. Se

rchi; 34

nte, cos-S. Earl iari, o de

i, mili h Chefi

21 01/16

s could m710, 12 geld, 0

gla Jilla pictes a kate

kl Signo.

R hand

E, la quie Coll. is

o. La Car

Indulgenti

Fitt Min

pra de queni 11 5.40

o i Gietgia-

.10t di 0.P

ion falora

a radice del

til Re lasti 12 12/100 ore i foliati

aghi fullet.

nrae il con latte ettel

'onvertiefi.

e delt XI mil 1: 10050

at della qual שים נפצים. נ

o dining Fi w: 31000011

: il nem Fie

Possiedono inoltre i Frati Minori nella Vaile di Giosafat, che divide la Santa Città di Gerusalemme dal Monte Oliveto, la bellissima Chiesa della Madonna, fatta pur coftruire da S. Blena, la qual Chiefa é decorata dal Sepolero della beatiffina Vergine: nei quale stette il sacratissimo suo Corpo per tre giorni, dopo de quali risuscitata fu dagli Angioli affunta in Cielo: e fopra questo sepolero evvi eretto un Altare, al quale celebrano i foli Frati Minori, o chi da elli ha la licenza. Vi sono altresi presse a quello della beatiffima Vergine i fepoleri di S. Giovacchino e S. Anna di lei Genisori, e di S. Ginfenne di lei caftiffimo Spofo. Preffo a quefta Chiefa ottenne nel 1362. la Regina Giovanna di Napoli nipote del Re Roberto, e della Regina Sancia, che pu-teffero i Frati Minori coftruire un Convento, di cui futono politi legittimamente in

Vicino alla Chiefa fuddetta della Madonna, e alle radici del Monte Oliveto, evvi la Villa di Getfemani, ove Crifto fece orazione al Padre nella fua agonia, e fudò fangue: e in distanza circa di un tiro di fasso il luogo ove dormivano gli Apostoli meqtre Crifto orava, Suila elma poi del Monte Oliveto evvi la Chiefa dell'Alcentione, nel igogo ove Crifto, vedendolo la gloriofa Vergine, e gli Apoltoli fa i ai Cielo, vedendoli ancora impressa nel vivo sallo l'impronta del di lui sinstre piede. E m diltanza di un miglio dalla Chiefa dell'Oliveto trovati Betania, ove fi vede il fepolero di Lazzaro, dal quale il Redentore richiamollo quatriduano alla vita. I quali luoghi tutti

stan pur fotto la custodia de Frati Minori.

Nel 1620, alle preghiere e doici perfuafive del P. Tommafo da Novara Guardiano di Gerusalemme, il Principe di Tiro e Sidone Misscardino concedette a Frati Mi-nori nella Città di Nazaret in Galilea distante tre giornate da Gerusalemme, e circa tre leghe dal monte Tabor, il luogo ove nacque la beatiffima Vergine, e dove da lei fu conceputo di Spirito Santo, fu educato, c, viste per 24, anni il nostro divino Sat-voto Gesà Critto. Nel qual luogo il prefato Guardiano fece coltritui a Caliefa fopra le stelle fondamenta della fanta Casa, che per infigne miracolo su trasferita dagli Agioli, ed or fi venera in Loreto: e contiguo a detta Chiefa fece pur costruire il Con-

vento per l'abuazione de Frati. Lo stello P. Guardiano nell'anno susseguente 1621, ottenne pe Frati Minori dal Governatore e supremo Senato di Gerusalemme un attro luogo distatte un miglio da Eminaus vicino a monti della Giudea, nel sito ove già su la essa di S. Zaccaria e di S. Elitabetta, nella quale dimorò per tre mesi la beatissima Vergine incinta dei divin Verbo; e dove fantificato prima nell'utero di Elifabetta, nacque, e fu circoncifo il Precuriore di Crifto S. Giovanni Battifta . Evvi una spelonca, nella quale su tenuto nascosto ii S. Precursore bambino, per sottrario alla strage, che degl'innocenti sece fare il Re Erode in quei contorni: nella parce superiore della quale spelanca su già una Chiefa nel fito steffo in cui da Zaccaria ripieno di Spirito Santo su composto il Cantico Benedictus. E in questo lungo evvi al presente una nuova Chiesa coll'Ospizio de Frati; e presto a questo una fonte, dalla quale attigneva l'acqua la beatissima. Vergine, mentre fi tratteneva in cafa di Ellfabetta.

Questi foso i luoghi più infigni di Terra fanca, affidati alla cura e custodia de Frati Minori. Tutti questi luoghi poi, e tutti gli altri ne quali abitano i Frati la Orience, come in Coltantinopoli, nel Cairo, in Aletfandria, in Pamata, in Antiochia, in Tripoli, in Aleppo, in Cipro ec., fono tutti fottoposti al governo ed ubbidienza del Guardiano di Gerufalemme, che infieme è Custode di tutta la Provincia di Terra fanta, e Commillario Apostolico nelle parti Orientali; cui debbono perciò prefentars, e risegnarsi tutti i Cattolici, che dalle parti d'Occidente portansi per motivo di Religione, alla vilita de fanti Luoghi; per impetrarne da lui, o dal fuo Vicegerente la permissione. Ed è egli munito dai Romani Pontesici di amplissimi privile-gi da efercitarsi nelle parti di sua oriental commissione: De quali Privilegi, almeno

de principali e più colpicui, non fara qui fuor di propolito darne il Catalogo.

In primo iuogo può egli prender liberamente da tutte le Provincie dell'Ordine de Minori, i Religiosi da impiegarsi nel fervizio de Luoghi a lui fottoposti: ed a iui spetta ii distribuire nelle particolari Missioni dell'Oriente, i soggetti approvati per Millionari dalla facra Congregazione de Propaganda Fide.

FOG

Ha facolch di dispensare sopra tutte le Irregolarità; eccettuate le provenienti de Omicidio volontario, o da Bigamia vera: come pure di dispensate, e commutare il voti semplici, eccettuato soltanto quello di Religione.

Parimente ha potestà di assolvere e dispensare in qualunque Simonia, anche rea-le dimessi prima i benessa; e sopra i frutti malamente percetti, imposta qualche llmofina o penitenza ed arbitrio fuo: ed anche di dispensare senza la dimissione de bo-

nefizi, fe fiano parrocchiali, ne vi fiano altri foggetti da fostitulre. Ha facoltà di dispensare, parlandosi di matrimoni futuri, nell'impedimento di confanguinità ed affinità, dal grado per una parte e per l'altra fecondo in giù; e con-

feguentemente anche nel grado per una parte fecondo, e per l'altra terzo ec. E par-landosi di matrimoni preteriti, contratti dagl'Infedeli o Eretici, che si convertono alle Fede, anche nel grado fecondo per l'una, e per l'altra partet ed in tutti quella casi di poter dichiarare legittima la prole generata coll'impedimento.

In oltre di dispensare nell'impedimento di pubblica onestà proveniente dagli sponfall: ed in quello di cognazione spirituale; fuorche tra il padtino, o la matrina, e

le persona da effi alzata o tenute al battefimo, o alla crefima.

Di più di dispensare nell'impedimento Criminis; purche ne una parte, ne l'altra abbia macchinata la morte al defonto conjuge. Di reflituire il diritto perdato a poter chiedere il debito conjugale. E di dispensare co' Gentili ed Infedeii che si convertono alla Fede, ed hanno più mogli, perche postano ritenere di esse quelle che; più loro aggrada; purchè la prima di este non volesse ancor ella convertirsi alla Fede,

Oltre a ciò ha potettà di affolvere qualunque persona anche Ecclesiastica, Secola-re, o Regolare, da qualunque Caso, e Censura rifervasa al Papa: con certe limitazioni foltanto rapporto allo Scifma, all' Erefia, ed all' Apostafia dalla Fede,

· Come anche di dispensare, per ragionevoli cagioni, sopra l'uso delle Carni, dell' Ova, e de Latticini in tempo di digiuno, e nominatamente nella Quarelima

Gode il Privilegio, non folamente di benedire i Patamenti, ed utenfiit facri, nella Benedizione de'quali non fi fa ufo del Crifma; ma anche di confecrar Calici, Pafon Vescovi. o la residenza de quali è distante que giornate di viaggio almeno; onpur quando la fede Episcopale sia vacante.

Ha il Privilegio di celebrare pontificalmente, con Mitra e Paftorale nelle Solennith, e ne luoghi di fua giurifdizione: Di conferire gli Ordini Minori; ed anche con

Crifma confecrato dal Vescovo, il Sacramento della Confermazione.

Ha façoltà di concedere in tre tempi dell'anno ad arbitrio, l'Indulgenza Plenaria per le Quarantore: come pure l'Indulgenza Plenaria ai convertiti dall'Erefia, ed a giafeun de'fadeli in articolo di morte.

Finalmente ha legittimo diritto di efercitare, e come Prelato ordinario in tutti i luoghi di fua Missione, di deputare chi eferciti l'Ufizio Parrocchiale in tutte le fue parci, tanto cioè nella Predicazione, che nell'amministrazione de Sagramenti ec.

. Oltre poi a' fuddetti, e molti attri Privilegi, e facoltà, di cui è infignito il Guarsiano di Gerufalemme; appartiene a questo Prelato il creare i Cavalieri del Santo Sepolero; de quali tratta diffusamente Innocenzo III. Cap. Inter dilectas, De Dona-

Tanto fembra che bafti aver detto cirea la Terra Santa; per dilucidazione di quel paffi della noftra Leggenda, ne' quali di esta Terra fanta si fa menzione.

### DISSERTAZIONE IX.

ii. be-

:00

000-10 fi-

quili

1900-102, 0 Union

fi conte che a Fein

Section

SCIZIO

, dell'

i, nel-, P1-

1 80A

Solea-

the con

Picon's

13, ed &

in turni

te le 100

to il Gam

me di per

DIS-

in ec

Della Meditazione ordinata, che Santa Margherita faceva sopra i Misterj della Passione del Redentore: Ove della situazione del pia Esercizio della Via Crucia:

A rendoft nel Cap. V. della Leggenda al S. 10., che Quanuti (Merperka ) di esta dibet Circulan perert Pelferit i i pietali suò di figir remodatori in catal quinhia dia sharet effe, per dilucidar quefto pullo, and la finanzione al, fopra lo frello Capo diffic, che circulam giere Pelfiniti, divoles l'iffello, che mediatra per ordine un dopo latro i Milleri della Patione del Redentore: e che il farciò eta in Margherita quali a cola fiella, che e il praticare il intro Esterizio della Pata Cariri il pratica del quale i tempi della Santa non era propogaza pel Critinandimo, come le fit dipol, e tivo, ho penito di qui el giori bevenente l'origine el i progretti di questa pia eccellente divozione, che Pia Delevila, o della Crar il appella.

Per Pia Crusti s'intende o cripinalmente e propriamente quel, Viggio e tratto di

ftrada in Gerusalemme, che fece il nostro Redentore paziente dal Tribunale o Pretorio del Presidente Pilato, che condannollo alla morte, sino alla cima del Monte Calvario, ove fu Crocifillo; portando fopra le fue facratiffime Spalle il pefante legno di quella Croce medefima, fu cui dovea effere, e fu confitto, e dove spasiman-te morì per la nostra falute. Nel qual Viaggio o tratto di strada distinguoni quattordici Stazioni, o fiano fermate: La prima delle quali è nel luogo flesso del Pretoria in cui ricevette il Signore la fentenza di morte: La feconda nel fito fuor del Pretorio, ove fugli indefista la Croce, che da per fe fteffo, febbene eftremamente langui-do per la precedente agonia, fiagellazione, e strapszzi fosferti, portar doyea fino. al lungo del lune eftremo l'upplizio: La terza nel lungo, ove oppresso da peso della Croce, cadde il Signore la prima volta per terra: La quarta nel fito, ove ebbe incontro l'addolorata fua Genitrice, che avvifata dell'accaduto al fuo divino Figliuolo, accorfe pietofa per affifterio nelle fue pene: La quinta nel luogo, ove refo inabile il Signore per l'estrema debolezza, a profeguire il viaggio col carico della Croce indoffo; coftrinfero i mamgoldi Simou Circueo a portar quel patibolo dietro a lui; La fefta nel luogo, ove Gesti grondante di fudore e di fangue, glisfu da una pietofa donna afciugato con un panno il facratiffimo volto, di cui nel panuo fteffo lafciò impreffa l'efficie: La fettima nel luogo ov'era la porta per cui fi giciva dalla Città per andare al luogo de giuftiziati, detta perciò Giudiciaria, a piè della quale il Redentore efaulto di forze cadde per terra la feconda volta: La ottava nel luogo, ove incontratofi in un drappello di pietofe donne piangenti fopra le di lui pene, fermoffi benignamente a confolarle: La nona nel fito, in cui fempre più indebolito, me poteni do più reggerfi, cadde ftramazzato per la terza volta: La decima nel fito fopra la cima del monte Calvario, in cui fpogliato delle que vesti per nudo crocefiggerio, lo abbeverarono per barbaro spietato ristoro, coll'amara bevanda di fiele e mirra : La undecima nel luogo, ove dittefo il Signore fopra il patibolo della Croce, con atrocie duri chiodi ad esso lo conficcarono: La duodecima pel fico, in cui alzata e fistata la Croce col Crocifillo Signore, agonizzo cost confitto e fospeso per tre ore contin nue, presente sempro la sua dolcissima Madre; e finalmento esalo tragli spasimi la tua fantifilma Anima: La tredicefima nel luogo, ove deposto dal patibolo il divino cadavere del Redentore, e da alcuni de'fuoi pietoli Difcepoli imbalfamato per feppellir-lo, lo accolfe così estinto e straziato tralle sue amorole braccia l'addoloratissima Madre: La quattordicesima finalmente nel luogo stesso del Sepoloro, nel quale involto in un lenzuolo fu feppellito e rinchiufo il facratiffimo Corpo del defento Redeutor noftro l'unigentto Figliuol di Dio.

Di quetta dolorola firada, e delle Stazioni che in effa s'incontrano, ad onta delle tante revine, alle quali fu fottopola la fiata City. È Gerufalemme, nou mai permife! Altifilmo, che fi perdelle la memoria, o fi dimenticaller le tracce; ma volle, che fempre fi confervaliero vive a confolazione de fiun Fedeli, e ad eccitamento del-

Url In

¢0:

St :

d

b

la loto pietà. E primieramente dail'Alcrassone del Signore sino all'eversione di Germassemente propositione del sino del compositione del sino del consistente del monte del consistente del monte sino del consistente del co

E pol tradizione cofiantifina non mai alterata o interrotta, che il Imperative. S. Elena riscontral difficaremente i longhi delle Stazioni nella Via del Calvario, per confervante anche per l'avvenire, e femore più autentica la memoria, contrefagnali son apporre a calcium longo i legnali fini, i quali fina al prefette faffiktoro, o fisne quelli fiefi fatta appor dalla Santa, o altri finali relitaviti di mano in mano de più fece i recoltanza, in cui per avvenezza folico hai altre al promomelli, per le diverfe diffruzioni ed alterazioni fatte da Principi Manmettani nella Santa Città, da noi rife-ti nella Differzazioni precedente. E qui placcia di afcoltare in conferma, che che di S. Efena, rapporto non folo alla vifita de Santi Luoghi di Gerufalemme, ma anche ali differzazi di tholliure per l'avvenire, e filiame i monumenti, strellano-Safebin, e Zongra — Altati jam improvisioni fonguini quanta in Morifacham Tradiguillemen, ve con per la contra di contra d

ho litorico Janial. Ton 3, 1.

Contrafeganti in tal guifa da S. Elena i luoghi delle Stazioni della Via Cracin originale in Gerulalemme, e confervatifi fino a tempi noffiri i fenali da etfa apondit e diffisita, non mancerono (fenciamente dappoiche di quel Serul Looghi lan ia Culto-di i Frati Mineri) de Periomaggi diffinate ed pierti, requii in occatione d'efferti findi i Frati Mineri) de Periomaggi diffinate ed pierti, requii in occatione d'efferti se della difigaza che corre tra una Sezione e l'altura: e fectono la helfa forna, e la medefime diffianze, toronti poi a tor Pierfi, ereffero e rapprefentarono la Via doloni ana e an accurato ritatti dell' Originale de effi co propri) occhi offervazio in Gerufalemme: Come fecco ficcimiente Frietro Poesani, e Mattro Secrebore in più Culto del Bobante Deli Christone Tettes Poesani, e Mattro Secrebore in Del control del Bobante Deli Christone Tettes Oracin Colonia l'anno 1300; dove minimamente deferiree la detta dolonda Via, colie fegocont pane a 1900; dove minimamente deferiree la detta dolonda Via, colie fegocont pane a 1900; dove minimamente deferiree la detta dolonda Via, colie fegocont pane a 1900; dove minimamente deferiree la detta dolonda Via, colie fegocont pane della della colonda Via, colie fegocont pane della colonda Via, colie della colonda Via, colie della collenta Via.

ve minuamente descrive la detta dolorola V13, colle leguenti parole:

1. Via Ciutis, qua Ciriflus in Tribunali, Cruci adjudicalus, acertimis ac cruentis gressionad Monten Calvaria ivit.

2. Unde voia speciante Urbe, for saucios immeres suam bajulant Crucem per 80. gressus, hoc est 200. pedes, ad locum un primo cum Cruce cecidife traditur, progressus est.

<sup>2.</sup> Incipient enim a Palotio Pilati per 26. gressus, qui faciunt 63. pedes, ad torum processi, a ubi Crux ei imposita ell.

DISSERT. IX.

4. Unde ftalim per 60. greffut & 3. pedes, ideft egg. pedes, ad locum, ubi Joanne, Filio fue occurret.

3. Hinc autem per 61. greffus sesquipedem, sive 159, pedes, ad quoddam trivium, ubi Si-mon Cireneus Crucem post Jesum portare coactus est.

6. schibter porro per 191. gressjus E semipedem, vol 418, pedes, ad locum, ubi ibst Veroni-

en occurrit . 7. Acque illinc per 336. greffus & 2. pedes, allas 842. pedes, ad Portam judicariam, ubi

8. Deinde vero ardua, faxofa, atque paulatim afcendente via verfus feptemtrionem processe per 348. graffus & 2. pedes , feu 872. pedes ad birium quoddam, ubi muliares plorantes

allocutus eft . 9. Ac ifthine continue per 16t. greffus & fesquipedem hec eft 403. pedes, ad pedem feu radicem Montis Calvaria, ubi ultimo ceridis,

to. Deinde per t8. greffus, aut 45. pedes, ad locum, ubi carnificer ipfi veftes extraxerunt; ubi & vino mirrhato felle mixto potaius eft.

Bt. Dehim per 12 greffus, five 30. pedes, ad locum abi elavis Cruci affixus eft .

12. Inde postremo per 14. gressus, idest 35. pedes, ad locum ubi de Cruce pendens in soramine rupis Calvaria sixus est. Fin qui Adriconio pag. 154.
32. Hoi lece, 13. a Cruce Domini gressous disputes examine Christi Corpus a Cruce depo-

filum, mexque sepultura tradensum in finum B. Maria collocatum esse, majorum traditio-ne accepismus. (1 illectio pag. 180.) 14. Parle poi Adricconio del Seposicro sitrove, che nella Pia Crucit ha l'ultimo luogo. Innumerabili fono le Indulgenze, remiffioni di peccati, e grazie spirituali, che i Romani-Pontefici concedettero in vari tempi, ed affegrarogo da confeguira da pii fedell, che avellero vilitati, e venerati con vera divozione e compunzione, gli adoraum ruogni uena Via doiorola di Gerusalemme, fantificati dai paffi e dalle gesta del nostro Redentore paziente. Di guisa che il sommo Pontesice Benedetto XIII. nella fua Bolla de 3. Marzo 1727., che comincia Leca Sancia Palestina, confermando, ed in ampliffima forma approvando, e rinnovando tutte le suddette Indulgenze, remissioni, e grazie concedute da fuol Predeceffori, dall'anno 1230. fino all'anno fuddetto 1727. ivi ci efibifce il catalogo di 64. Apoftoliche Boile, emanate da 27. diversi Ro-

Queste Indulgenze per altro concedute alla Via Crucis originale di Gerufalemme son fi riputarone mai effese alle Cople o Ritratti della medelima fatte ed erette in altre parti del Criftianetimo, come fopra ; giufta l'atteflazione di Adricomio. Ma i Frati Minori, che con modo facciale instratuireo da principio il pio ulto di erigere dettro i i recini de lor Conventi le Sacre Siazioni della Via Crasis, rapprefentate o dipine 1 recent and the for Convent to Succession and the Par Casta, Pappercanae, or duplate in 1, 3 Novelet, dispole us solve Suzzoni delle Par Casta, Pappercanae, or quivi applicard divocamente sella vitta datali fazzoni, meditanto nel tempo Rello la Patinose e morte di Cesta Cilifo, e Suzzando di regulte i pati della publicana to Rectatore al Calvario, in quelle guite data ou serebbero trovandoli in Gerulátemae, furono data Roman Pontelle guite data ou serebbero trovandoli in Gerulátemae, furono data Roman Pontelle guite data ou serebbero trovandoli in Gerulátemae, furono data Roman Pontelle guite data da serebbero trovandoli in Gerulátemae, furono data da consideration del per serebbero trovandoli in Gerulátemae, furono data da consideration del per serebbero trovandoli in Gerulátemae, furono data del persona del person Romani contenet per vieno animaria ague anto electrolo, co intervorati ucia pra-tera del mediemo graziati dell'indigne privilegio di poter con ali pratica; godere del-le medelime induleraze, che godevano quelli, che lo fteffo fanto Efercizio pratica-vano nella Santa Cuta di Gerulaterme. La qual grazia, e privilegio conceduto a Frazi Minori (come lo fteffo innocenno XII, nella fua Coffituzione de 5. Dicembre 1696) che comincia: Alsia a fel. se. Insecutia XI. e nell'altra de 16. Dicembre dello delle fro nino isolo, che comincia Sas suo era divisi compreto nella confirmizzio generali dell'Ordelle Prancelcono, fatta prima i forma comune da Clemente VIII per fuo five de 20. Dicembre 1597, che comincia, Ratie paginalit; e di Polo X. con altre Brese del di 1. Dicembre 1600, che comincia Injuntili natit; e di Polo X. Urbano VIII, in forum piestica con un Breve de 13. Moggio 1625, che comincia In pienti natiti e di indire di Urbano VIII, in forum piestica con un Breve de 13. Moggio 1625, che comincia. In pientinatimen; e finaimente da limocenzo XI. con Breve de 5. Settembre 1686., che comincia, Expant nabis nuper fecit.

Ma con metodo anche più accurato e maggior fesvore cominciarmo ad etigerfi le Stationi del Caivario e a praticarfi l'efectatio della Vila Crusir nell'ordine Franccicano, stationchè il prelociato Innocenzo XI. con fuo motta proprio de 6 Novembre 1686, che comincia, Ad en per quee, più esplicitamente concedette per sette ami a Fratt ed alle Monache soggette al Generale de Minori Osservanti, e a tutte le persone dell'ano, e dell'altro fello, afcritte a quaiunque Congregazione eretta in alcuna Chiefa di detti

Frati, o di dette Monache, ogni qual volta avellero praticato il fante Efercizio fud. detto, molte Induigenze santo particolari che pienarie. La qual conceffione d'Innocen-zo XI. fu poi rincovata e confermata per tutte le mentivate persone, soggette in qualche modo alla direzione de Minori Offervanti con altra motu proprio da durare in per-petuo, e che comincia parimente, Ad ea per quae, dal foramo Poatefice Innecenzo XII.

fotto di 24. Dicembre 1692.

Più ancora fi aumentò la divozione del Bfercizio della Pia Cracis quando il fommo Pontefice Benedetto XIII. con fua Bolla de 3. Marzo 1727., che comincia, inter plurima, ad istanza dei Procurator Generale de Minori Osservanti, estele le indulgenze della Fia Crucis come da confeguirfi, ed anche da applicarfi per modo di fuffragio alle anime del Purgatorio, da tutti i Fedeli dell'uno, e dell'altro fesso anche non for gerti alla direzione de Frati Minori, qualora avessero praticato il detto esercizio della Via Crucis eretta da Frati Minori privative quad alior, e nelle loro Chiese soltanto.

In oltre perchè viepiù fi propagaffe tra i Fedeii la divezione dei prefate fanto Es fercizio il fammo Pontefice Clemente XII. . . a perizione del Procurator Generale . e insieme dei Ministro Generale de Minori Offervanti suddetti, dichiaro col suo Breve de 16. Gennaro 1731., che comincia, Exponi nobir, che potessero guadagnarsi dai Re-deli le sopraddette indusgenze, praticando detto Esercizio, anche nelle Chiese o luoghi, che non fono di attenenza di effi Frati Minori, purche vi fiauo erette le frazioni da predetti Frati Minori dell'Offervanza, e vi acceda in oltre la licenza dell'Ordinario del luogo, ed il confenso del Paroco, e de Superiori della Chiefa, Monastero, o

Luogo pio, dove dovranno erigerfi.

Finalmente per vieph infervorare i Fedell alla pia meditazione della Paffione del Redentore (della quale rien sitra ve ne ha tanto efficace a curare le piaghe della cofrienza, ad Illuminare la menre, e ad inflammaria del divino amore, il fommo Pontefice Benedetto XIV. con fuo Breve che cominela, Cam tanta fit, emanato fotto di 30. Agotto 1741. ad ilianza del P Leonardo da Porto-Maurizio Minor Offervanca Ri-formato del Ritiro, oltre il confermare tutte le Colituzioni di fuoi Predeccibio fiopra riferite, e specificatamente la qui sopra lodata di Clemente XII., concedette a tutti I Parochi la facoltà di far erigere nelle proprie loro respettive Parrocchie o nel distretto di effe con licenza dell'Ordinario e per alcuno de Frati Minori del Corpo deil' Offervanza, il quale fia Confessore approvato, o Predicatore della Divina parola, e ne abbia la permissone dal suo Regolar Superiore, le sacre Stazioni della Via Cracia, nella forma confueta, e folita praticarfi in tali erezioni ec. Dichiarando per altro eller fus volontà, che ove nelle Città, Terre, e Luoghl trovia già eretta la Via Crucit da' predetti Frati, nelle loro rispettive Chiese o altrove, non se ne eriga altra di nuovo: eccettuato foltanto il cafo, che per andare al luogo in cui la Fia Crucis è già eretta, vi fosse sai lunghezza di viaggio, o asprezza di strada, che non potessero i Fedeli, fenza gravissimo incomodo, o in verun modo la portarsi per praticarvi il fanto Efercizio; commettendo fua Santità alla prudenza degli Ordinari de'luoghi il giudicare è decidere in caso di controversia o di dubbio sonra tal punto.

Le due Cofficuzioni di Clemente XII. e Benedetto XIV., come quelle che fono

La dut Colitaziolo il Clemente XII. e Bracetto XIV., come quelle che lono le ultime, e le più declibe in marcria della Più Cruzi, lecondo che odiennascua, fe ne ergono le Sazioni, e fe ne pratica l'Eferchio, firanno riportre alla lettera di ne del proporto Regiliro de Doquimenti, fotto i num XXXVI. e XXXVII. o fine del noltro Regiliro de Doquimenti, fotto i num XXXVI. e XXXVII. commando fixi di General prigione del proporto del Sommo Postafico Cerumine XIV. emissato fotto di General prigione del proporto del prote gasdagate le fante Indulgenze. delle Stationi della Più Cruzi, a trutti quelli che fi intervento delle commo della prima d oppure che fono versmente impossibilitati a poterle visitare ne luoghi in cui sono pubblicamente erette; ogni qualvolta reciteranno divotamente 12. Pater Noster ed altretcance Ave Maria; ed in fine a'tri cinque Pater Noster, Ave Maria, e Gieria Patri; ed uno in oltre pel Sommo Pontefice che concode tali Induigenze; come se personalmente viltaffero ne luoghi, ove fono erette, le fuidette Stazioni: a condizione per, altro, che debiano efferfi provveduti di un Crocifillo di ottone, o di altro confilente metallo; e quello debba effege flato benedetto dai P. Generale de Minori Offere wanti, o da qualche Provinciale, o Guardiano foggetto al prefato Generale; e deb-bano tenerlo divotamente in mano in tempo della recita de fuddetti Pater Nofter, Ave Maria, e Gioria Patri, meditando nel tempo stello la Passione del Redentore.

Propagata coll spivarfaimentes, » per usta la Crilinniah la disenieme della Pia Cruzi, molti- varj Libretti fono oficiti alla loce, per ditigneme metodicamente e con frutto la plu pratica i quell tutti cumbinano nella follames, che è la medicazione de Milerj della Pialinen di Gesà Medentore, appergenenti, como força pelle 1.3, Sachilleri della propertione de più Fedeli, a dilucidare diffinamente cidques Statique; come 1 na distri l'Anonione Minor Offerente autore del Libretto che ha per titolo: La Pia dia Salatar: Rampato in Mitiano nel 1700, prefio il Galeszur ed il P. Sertfino della Mia Salatar: Rampato in Mitiano nel 1700, prefio il Galeszur ed il P. Sertfino della Mia Salatar: Rampato in Mitiano nel 1700, prefio intotino: Propi didia Pia Curia: imprefio in Ibrara I kano 1777, pedio fellipo Curringiani, cel quate (pecialmene vera prefio in Ibrara I kano 1777, pedio fellipo Curringiani, cel quate (pecialmene vera coll into Sifercipio.

Da quanto fin qui ho esposto della Ma Crucis, non vi farà, credo so, tra i Fedeli alcuno di fano, e giusto criterio, il quale non ravvisi quelta Divozione, per una delle più fance, e fruttuole, ed infieme delle più fode e più fondate, che fieno nella Chiefa Cattolica. Delle più fante, e frattuofe, lo diffi, fe fi confideri il foggetto di alla in generale, che è la meditazione della Passion sacratissima del Redentore: esfendoche, come fopra dicemme col gran Pontefice Benedetto XIV., niun altra cofa vi ha tanto efficaca a curar le piaghe della coscienza, ad illuminare la mente, e ad infiammarla del divino amore, quanto la feria meditazione della Paffione, Croce; e morte del nostro Signor Gesti Cristo: Cum tanta fit Paffionis, Cracis, e mortis Dominis nofiri Jefu Chrifti vis, ut nuttam repertatur tam efficax remedium ad curandum confcientia vulnera, quibus infirmitas humana quotidie per peccatum fauciatur, necnon ad purgandam mentis aciem, divinoque amere inflammandam, quam Paftonis, Ctucis, mortis, aique vulnerum ejuschem Redempleris nostri sedula meditatio &c. Divozione inoltre delle più fode, e più fondate, le voglia confiderarsi in particolare ciascuna delle sue Stazioni, o indicateci espressamente nel Vangelo dalla penna de facri Evangelisti; o a noi notificate ( come fopra offervammo ) per via di un antichiffma, e coltantiffma tradizione, da non poterfi fenza temericà richiamare in dubblo; tanto più che ziconosciuta per verli dica ed inappuntabile, ed in un confermata e commendata dall'orazolo d'ianumera. Bili Romani Pontefici Vicarj di Gesti Crifto, e dall'accedenta confesso ed approvazione di tutti quanti i Vefcovi Cattolici dell'univerfo, mondo Criftiano, che hanno concordemente accolta con piena venerazione, la diverson della Pia Crucia nella loro Dioceti.

Con turto per attro che le cofa di soni, non è mancato in quelli ultimi tempi; cio cio infusi la esencità di a dianto i infino, longego di foravologne e roreficare, qualor gli folle flato polibile, ana divosione cotanto, infiger edi accreditata nella fina di comparato di considerato di contro la verità della Stationi della Fina Crusta, edi i modo di praticarne il fano Pia Contro la verità della Stationi della Fina Crusta, edi i modo di praticarne il fano Pia Contro la verità della Stationi della Fina Crusta, edi i modo di praticarne il fano pia contro la verità della Stationi della Fina Crusta, cio della Qui, contro della Fina Crusta, cio della qui contro della Fina Crusta, cio della qui contro della Fina Crusta, cio della di contro della Fina Crusta, cio della di contro della Fina Crusta della di contro della Fina Crusta della contro della crusta della contro della crusta della contro della crusta della contro della crusta della

Ed ecco (affinché pollà ognuno da per fe rifettere! fopra e formare il facilitàtica), e como fono diributite le Susinia nella nuovo "la Crusis del Pajas ti. La prima rappretensa la fentenza di morte che Plato chede a Crifto. La frenda l'impostiano della Croce falle fue falle". La terza non confidere Crido: edessie fosto la Croc; ma fegue a guardario colla Croce indoffo. La quatra prefinde dell'incorto il Gerbe con Maria; na contempla il dollor il Maria fecchiomeses fauto in Croc contro il Gerbe con Maria; na contempla il dollor il Maria fecchiomeses fauto in Croc cat; e fi perde fin una contemplazione generale. La fettima fa lo fiello; prechè affren a effere un errore, che qui (està Crifto cadefe a terra. E s'estava pondera le proche dell'indi diffic alle donne piangenti. La mota mette di nonvo in campo il Circano; per non voler dire che Geric Citto cadefe. La desiana rapprefetta, lo foggliamento di

Genh. La underina la fia Crocifilione. La duadarina la lia morte. La ternadarina, in vece di fermari fulla piccio fecna, che fa vedere il cadavere di Crifto depolto nelle braccia della Madre dolente, si trattiene fulla fortezza moltrasa da Maria a piè della Croce. La quartadarina finalimente versi intromo al Sepoltoro del Redentore.

Il Libretto del Pujati, colla fua malmenata e feoreriatta Pia Crucis, appena comperve al pubblico, che da diveril dotti Religiol Minorio Olfervanti fu confutato, non perchè meritalle un parto così mefchiano, che a'impiegalfero le loro penne a fargit neppur querif conore, ma unicamente per togliere a' Fedeti fipetalmente tidoti lo façandalo che ad effic aggionar potea, mettendo persio di loro in diferedito la Tradiziona canche pià venerabile, e rigettando col Procellandi tuttocib che non travafi efiprilo sella Scrittura: facendo comparire i Prati Minori propagatori della vera Via Crucis per fanatici ed impoltori; i Romani Pottefici, che l'hanno folennempte approvata, per oficianti, e per cischi universiamente autti i Prelati della Caicía, che l'han riesutta. Quelli pot che fi applicarono a confutate il Pojutico ibbello furno fecciamene ei il foprilodato P. Seraño della Mirandola, che citre il libretto de Pregi della Via Crucis, tampato come fopra, nel 1777, ne diede alla luce un altra in confutato del Pujati nel 1789, ji P. Flaminio di Latera, il P. Ireneo Affo, il P. Tommafo del Pujati nel 1878, ji P. Flaminio di Latera, il P. Ireneo Affo, il P. Tommafo del Cireglio, ed il P. Vincesalo di Prato, tutti Minori Offervanti a' aguali ricatto i miel Lettori, che bramafero di meglio fidisfari, e venize più al chiaro circa questi

## DISSERTAZIONE X.

Della Fondazione dello Spedale di S. Maria della Miseritordia in Cortona; in cui ebbe principalmente parte S. Margherita.

Di ellere flata erecta in Cortona a tempo di S. Margherita una pia Confraternita gli fattui o Cospoi di di Maria della Miferirordia, ae rendono ecriffima tellimonianza gli fattui o Capitoli di dia Confraternita da noi riportati per difielo, ed alla lettera aci Reglino de Documenti fotta il N. I., i quali flatuti o Capitoli furono (come ivi potto) della proposita della more della confraternita valori della completa controli di N. I., i quali flatuti o Capitoli furono (come ivi potto) della confraternita della colora della completa della colora di Retto. Lo Copo poi avutto fi in mita principalmente nella erezione di tal Confraternita vededi additato nello flello Preambolo prefillo a detti Capitoli, e nei primi due di quelli, che Gno i fondamentali: vale a dire, che tal Confraternita fu iditinita, per fondare ed aumentare una pia Cafa in conce di Maria Santiffima, la qual cafa il denominati Cafa di Mifericordia, a delificatimem & augmentum Domus Sande Maria de Mifericordia; prendendo appunto tal demoninazione datia fletta Citoriofisima Vegine, che Madre, e Regina di Mifericordia appella, quia Regime Mifericordia recommendata gli; e pecche effer dovea quelta cafa incente rantimmente allo opere di mifericordia prode profilma, qual miferiorardia esperibus habet incentere; e de profilma fiperialmente, pià bilognos di caractiva affiltera, angleriti paupertiva, foniziativa, di micareteratira, qua fine banglicia elementes una palfunt de frantere tito num.

In fattiquantunque ne inddetti Capitoli moke finno e diverfe le cofe che fi preferivono pel buon regolamento della Confiatenina: come tralle altre, qual effer debba in numero alggii Lizzini di effi; quale di clafcuno l'incumbenza, e quanto il tempo di lor durzione in ufizio quali Adunanze de Confratelli debbano faffi, al annue, che menfili; l'intervento loro ad afcoltare la divina parola; le preci quotidiane, al pe' vivi, che pe' defonti; il culto-da prefatta alla Beatitima Vergine; i fuffragi particolari pe' defonti della Confraternita: le contribuzioni in benefizio de poveri; e fimili altre opere di erifitiana pieta ec. Sopratuto per altro s' infifite i nell' Capitoli fulla maniera da cenerfi nel cerestre e raccorre le Limofine, e nel diffribuirle a' povert tanto urbani che foren i; non effendo meno di fette l'Capitoli, che verfano fopra questa materia; come conveniva ad-una Confraternite, che ha per lifituo principalmente l'efercizio delle Opere d'infireritordia verfo de 'Miterabili. Legga da per fe quelli Capitoli chi grama

di restarne anche meglio accertato.

nt

à

d

Ż

12 vi ile 124 0.0

le &

14 10

côt

:21

60

Or questa instituzione di Confraternita sotto il titolo di S. Maria della Misericordia, a'tro non fu, che il principio, ed i primi lineamenti del Venerabile ed infigne Spedale, che andato fempre, fecondo i voti de pli Istitutori, in aumento; e coll'acceffione di molti Fondi ftabili, ridotto finalmente a stato assai florido e rispettabile, esiste presentemente in Cortona, conservando sempre anche in oggi l'antico e pristino suo glorioso titolo di Spedule di S. Maria della Misericardia. Degli aumenti di questo pio Luogo non è di nostra inspezione il tesser la storia; ma tistringendoci unicamente alla (ua prima infitiuzione, ed a'fuoi iniziali progreffi, a noi fi appartiene il moftrare, che in quefta opera d'infigne pietà, la noitra gran Santa, la pilifima Margherita, eb-be principalmente la mano; conferendovi coll'efempio non folo, ma anche colle pià premurole e fervide infinuazioni.

Ed in quanto all' esempio, non lascian luogo di dubitarne molti passi che s'incomtrano nella nostra Leggenda; I quali el attestano la sviscerata e più che muterna carità di Margherita verio i poverelli di Gesti Cristo. Basti per accertarsene dare un oc. chiata a quanto su questo particolare hassi registrato nel \$. 3. del Cap. II., e nel \$. parimente 3. del Cap. III.; ove specialmente si legge, che nella ricorrenza della Fe" fta di S. Giovanni Batifta, e delle folennità ancor di altri Santi, sjutavasi ella col la voro delle sue mani, per preparare colla maggior dillgenza la refezione a' poveri, che ella stella invitava a pranzo, nulla intanto riferbando, per se stella, ne pel suo proprio figlio: Ad honorem Baptifte festum pauperibus faciens annuatim, de fuarum tabers monuum, pauveres (se ac silium privando) quos para erat cibis sollicite satiabat.... Cum in Sanctorum solempniis pauveres inuitaret ad epalas, nec sibi nec silio aliquid reservabat. Cho per non perdere il tempo da impiegarfi nell'orazione, nulla preparar volendo al proprio figlio di cibi cotti, tuttavia si applicava sollecita nell' apprestar per il poveri di Gesti Crifto, e carne, e pesce, e l'altri diveril cibi; nel che diceva ella, essere il tem-po bene impiegato: Etermin adeo filio uterino preponebat amo em, ut nil ei coquere uellet, ne tempus impediretur orandi . . . . Et quamuis circa fuum fe filium fic haberet, nihilominus carnes, pifres, & diuerfa pro pauperibus Christi parabat cibaria: in quorum occupata ministeriis, tempus non fe dicebat amictere, cum fpiritus suggereret hec exercere, non caro. Cho molte volte obliando le stella, e l'unico suo figlio, si privo, per darle a' poveri, delle cole ancora più necellarie al proprio sostentamento: Quicquid de fibi mifsis cibacene core ancore pria superiorie e repripro totrentramento. Sulvigione se pri sull'in con-tri fiberiorie poerat, passerielle er reprire totrentramento. Sulvigione se pri sull'in cerepitale regione e produce produc della sua povera cella. Adeo pauperes & egenes actraxit, ut relictis diuitum hostiis, ad sue cellule hostium, in qua parum, imo nihil quasi tenehat, turmation congregabantur. Che non avendo ella taivolta verun altra cosa da dispensare a poveri, diede lor non di rado, or il faccone, or la coperta, or il capezzale del fuo povero letto; or il velo del capo or le maniche, che filruciva dalla propria tonaca, ed or il mantello, e la tonaca fteffa, rimanendo talvolta affatto nuda dentro la cella, coperta foltanto di un vile e roz-20 conniccio: Si non habebat quod pauperibus posset tribuere, sue tunice manicas idissuebat, B uelum deponens de capite, B cingulum, B tigna telli decorticans, esiam urceolum aque benedifte, fi non poterat aliud exhibere, prebebat ... Nulli rei fibi ad necessarium uiftam miffe parcebat, non tunice non mantello, non fisconi, non ceruicali, non cingulis, quin omnia staffia ficut propria pauperibus redderet cum tanto defiderio cordis, quod fepe in cella nuda remanfis, mune inuoluta fextorio, nune alterius fororis operta tumeula, uel mantello. Che anche nel più rigido inverno, ttemando ella dal freddo, toglieva dal fuo fuoco le legne fomminiftratele, per manderle con premura e legretezza a' poveri : Cum ratione langoris etiam efliuis temperibus calefieri non ualeret; glaceali tempore furtim ligna de fibi facto foco leuabat,

S clam cum miris observationibus per serustialem suam pauperibus destinabat.

Esemps st luminosi di carleta e misericordia verso de poveri, specialmente in una persona forse la più povera di tutti gli altri, qual era Margherita, non poteron non risvegliare ne' Cortonesi affetti di compassion la più tenera, e di milericordia la più generola verso de' milerabili; sì che non potestero a meno di restare linpegnati ad invelligar le maniere le più opportune ed efficael, per follevarli. Ma non limitolli la carità di Margherita ad eccitare i Cortonesi alla milericordia col solo muto linguaggio dell'esempio: adoperossi inoltre colle più infinuanti e fervide persuasive, per indurveli efficacemente; cominciando dal guadignare, e far entrare nel fuo fanto partito,

e ne luoi pietofi progetti, alcuni Perfonaggi più ragguardevoli e di maggior credite presso de' Cittadini; onde da questi venissero più facilmente tirati ancor gli altri. Tanto ci viene bastantemente espresso nel § 2, del Cap. II. della Leggenda, ove in brevi parole così lo ttoviam notato: Ad desiderata citius largienda, LARGUM DO-MINUM cepit precibus inuitare. Et ubi hec acta fune. Certe in domo DOMINE DIA. BELLE, in qua Pater misericordiarum & luminum tanta Margaritam misericordie pietate dotaut, ut ipsan Domum in Hospitium misericordie commutaret. Ciò che vale a dire, che per venire a capo del pietolo dilegno, che avea conceputo di stabilire in Cottona, una pia Casa, o spedale a benessio de poveri, si rivosse Margherita con umili prehiere ad un pio e generofe Signere, di cui noo fi esprime il nome; e ad una Dama di fingolar pietà, per nome Diabella affiache col loro autorevole efempio, e colle loro largità follero i primi a gettar di tal Cala le fondamenta, e indi promuovetne fempre più i progrefii; colla ferma fiducia, che benedicendo il Signore l'opera fua, fareba befi meduta perfezionata, come in fatti addivenne: non ellendofi punto ( per quanto aud congetturarii) risparmiato il primo dall'applicarvist con tutto il vigore; e avendo conceduto la feconda la proptia fua abitazione, perchè cangiata in ofpizio di miferi-cordia, poteffe cominciarfi intento a dar in essa ricetto a miferabili, specialmente in-

Il generofo Signore, di cui nella Leggenda non fi eforime individualmente il nome, già si disse nell'Annotaz. 3. sopra il Cap. II., e si ripetè nella nostra Dissertaz. IV., esservi tutta la probabilità, che sosse Uguccio de Casali il Grande, molto benasfetto a S. Margherita, e da essa ahrest molto itimato; e del quale non poteva ella forse trovare in Cortona il migliore, per condurre a buon termine il pio progetto della fondazion di una Cafa di mifericordia; attefa la di lui propensione alle opere di Crifilana pietà, la sua liberale munificenza, ed insteme il credito grande e la filma, che godeva de fuoi concittadini, che da lui principalmente riconoscevano la loro liberazione dall'oppressione Aretina, pochi anni avanti conseguita, e descritta nella nostra Disfertazione VII. Onde impegnandosi egli a promuovere il pietoso disegno della Santa presso de Cortonesi, pareva che non potesse punto dubitarii di un felice riuscimento.

Unitamente persanto a questo pio e liberale Signore, ed alla sopra memorata nobil Matrona Donna Diabella applicossi Margherita alla pia fondazione; ed applicovvisi (come fegue a narrarfi nel fopraccitato §. 2. del Cap. II.) con tutto quanto il fuo cuoce: Ad hanc Demum (cost ivi) Margarita cor fuum pofuit; & ipfam in ufum pauperum adeo computant, ut temperibus opportunis penitus uellet, quod nec mobilibus, nec immobilibus, ad subuentionem pauperum le gius peragendam, uel in munimo parceretur. Dal che sembra poterfi rilevare, che Mirgherita aveile altrest parte nella formazione e disposizione de Capitoli, con cui dovea reggerfi la Confraternità della Milericordia, fopra mentovati; e che nulla fi stabilisse nella Confraternita stessa, fenza di lei partecipazione e configlio; confiderandola tutti e meritamente qual principal Fondatrice. E che in fatti come tale fi diportaffe, apparifee dallo stabilimento, che volle fiffato circa la fovvengione da prestarsi dal luogo pio della Mitericordia, alla Infermeria de Frati Minori; ordinando cio come padrona e dispotica; cosa che non potea competerle se non come a Fondatrice: Et suis Plantatoribus non ingrata (così si prosegue nel precitato §. 2.) iusti, & ordinauit, ut Insirmarie Fratrum Minorum de Cortona; de rebus predice Domus Alifericartie, necessitas infirmarum Fratrum plenarie femper ministraretur.

Ed in fatti fu S. Margherita riconosciuta in tutti i tempi come fondatrice, e principiatrice della Fraternita ed infieme Spedale di S. Maria della Mifericordia in Cottoas; come tra gli altri ne abbiamo un illustre testimonio registrato autenticamente nel Litrio profilo di detta pia Cala a carte ai, da Ser Uguecio di Lando di Pepo di Ugue-cione Not. Corton., ed attual Priore di detto pio luogo fotto ol 3t. Dicembre 14st. butumo dei di lui Uszio: det qual testimonio riporatali la copia ad itteram nel nostro registro de' Documenti al num. XXIV.; avendos nel medesimo la seguente espressone, che non può defiderarsi più chiara, ne più a proposito per l'intento nostro. Eccola: Trovato e considerato che la S. Fraternita di S. Maria della Misericordia di Cortona coi: Promo è conpertue cei a di recurrimenta del su principata da besta funca Margorità di Cotona, nella S. Cafa dua è ob, per tistite di pieta, e di mifericoria ustare a poeri, circa il MCCLXXXX. (cioc almeno quattro anni avanti) pola nel Terticor di S. Marco, spora Porta Berarda di Cortona et. B più fosto: E veduto, che la principiatrice di effo lugo B. Margorita, se avest hause un Castella. to d ore ec.

E qui notifi le ottre, come in questa memoria, laciateri dai prestato Ser Usicació di Laodo, mili difegato ambei li luoga; in cui dentro Corton era situata la Cila (na avanti abitazione dello pedate della Microstiana del primo fondamento o
bie alta contractone dello pedate della Microstiana via est di centra nel
bie di Cortona; cioè nel Terziere di S. Marco fopra Porta Berrata; la qual Porta,
one anche altrove fi detto, in oggi e chuita, e resta in faccia al Monageno delle Powerelle. Sicchè la Casa di Donas Di-bella può diril che ristotta maitra forma; cotticifica anche in oggi man parte della fabbisca del perfente Speciale, o retti quelle ratmità a ponente; ell'endochè questa porzione di fabbisca, dicesi che folica a remai di S. Margherita il Palazzo pubblico del Consiglio, ove ciche si autavas il Consiglio, gegeneralo della Città e Comune di Cortona, per tratture, e deliberare le cotto, e gli afi di maggio rievanza: e veramente la felfa contrazione citeriore parce che al per notodimeno offervanti accora le resiligia di cetti antichi faestivani, che lembraso cilero fatti quelli del Solone, in cui il adausava il Consiglio.

### DISSERTAZIONE XI.

Delle Tribolazioni della Chiefa, e specialmente de Frati Mineri, predette da S. Margherita.

1X. S. 48.
Da quaii paffi rileviamo 1º, che la tribolazione che fovrattava a Frati Minori, dovea confidere in usa terribili guerra che modi invidiofi avrebbero facitata, e con gran esione promofiis contro dei loro Intituori. 2º, che tragili invidiodi impognatori dell' Ordine Minoritare, vii fi inreberos trovati impegnati alcua). 2 quali interasmente facible di dipincitata quella impognatione; par quattrisi per pullialiamina a verio.

The Social

fegultate il partito : 3º, che in tal tribolazione non avrebbe maneato il Signore di prestare affistenza all'Ordine de Frati Minori; ed avrebbe refa la loro vita simile e conforme alla fua, per mezzo della pazienza: 4°. Che dopo quella tribolazione avreb-be il Signore medelimo, efaltato e grandemente fublimato l'Ordine de Minori; fot-trattolo da quella opprefinoe, che era per farlo comparir decaduto dallo flato primiero: 5º. Che il tempo della predetta e prenunziata tribolazione era vicino, e fi approffimava ec.

Dopo riferita questa predizione fatta da Cristo a Margherita, nasce la curiosità d'indagare, se tal predizione fiasi per anche avverata, o resti tuttavia da avverarsi; o che è l'istesso, se la prenunziata tribolazione sia fin qui caduta sopra l'Ordine de Minori, o resti ancor sospesa da cader sopra di essi in avvenire. Dicendosi tralle altre cole in uno degli addotti paffi, che il tempo della prenunziata tribolazione fi approffimava, fembra Indubitato, che l'avveramento debba effere ormai feguito: ed in ponderando tutte le circoftanze sopra notate della predizione, crederei di poter dire con fondamento, che essa rimanesse avverata, e completa sotto il Pontificato di Papa Giovanni XXII., e ne templ profimamente posteriori. Per dimostrar la qual cola, convien premettere prefe dalla Storia Franceicana ed Ecclefiaftica le feguenti notizie.

1º. Nella Regola de Frati Minori al Cap. VI, così viene ordinato: Fratres minil fibi opproprient, nec domum, nec locum, nec aliquam rem: Il qual Testo della Regola esponendo i Sommi Pontesici Gregorio IX. nella Cossituzione: Quo clongati a sacule de '88. Settembra 1250.; Innocenzo IV. nella Coltiuzzione Ordinen vofirum de '14. No.
wembre 1245., Oregorio X. nella Coltiuzzione: Voluntaria poupertatis de' 5. Novembre 1272., Niccolo III. nella Decretale. Exist emanata 15. Agosto 1270. E Porre cum
19/16; e Clemente V. nella Decretale: Exist emanata nel Concilio Generale di Vienna l'anno 1311. S. Proinde, dichiararono, che i Frati Minori non hanno, ne aver possono, pè in particolare, pè in comune, alcuna proprietà o dominio fopra qualunque coin terrena. Ed in quella foropriazione di qualunque bene temporale, non folo in particolare (come professa ciascun Regolare di qualunque Ordine); ma anche in comune (nel che diftinguefi da ogni altro l'Ordine Francescano) confile principalmente l'altiffima povertà degli stessi Francescani.

2. Tra i fopra memorati Pontefici, Niccolò III. nel luogo citato, non folamente dichiatando, come gli altri, il Tefto della Regola, ed esponendone il vero senso; ma di più, commendando e difendendo dalle calunie di alcuni maligni, questa alcuffima povertà, e totaliffima spropriazione de Frati Minori, così si esprime: Porre cum ipsa Regula experie contoctas, qu'al Franca mini, fini exproprient, nec domun, net loumn, net aluquan rien, fique declaraium per enudem predectione miglium Generum IX-, et nannulais alois, los fervari debre tom in petalait, quam attam in Communi, quam fie et alsolicitationes wormelly debretational achiquemen in infinite demonstration of figure in Firston
normalier per en experience de la contraction de la Regula expresse contineat, qued Fraties nihil fibi approprient, nec domum, nec locum, nec

e gli Apostoli non abbiano avuto mai ne in particolare, ne in comune, veruna proprietà o dominis di alcuna cofa terrena o temperale; come poi pretefero alcuni Eretici fotto il Pon-tificato di Bonifacio VIII., e di Clemente V., come qui fotto riferiremo: Ma deti notare, che Niccolò III. nella fua Decretale diffingue due flati, un doppio magiflero, e tempi diversi nelle azioni di Cristo: Lo stato di persezione, e lo stato d'impersezioe temple averant fiele azioni di Crino; a o ricco an percanite, e in lacto, implette in fiele percitiforo, e mi o quanto aggi lutti anche meno perfetti, si quali, non men che a perfetti, fervir volle di efemplare e modello; il I Magiftero de perfetti; e il Nazione giftero de deboli; il tempo, in cui probib agli Apostoli il perfedere qualenque coli; e il tempo, in cui primi fatto di avera danari. Rapporto al primo fatto; in quanto e te motiono (Lifto Maefrio de perfetti), e rapporto a quel tempo, in cui Cilito nasione. do gli Apostoli a predicare, infegna Niccolò III., che Cristo, e gli Apostoli non eb-bero cosa alcuna di proprio; come costa dalle parole sopra citate: Dicimus quod cidieato B.C. Ma ecto altret) nella fless Decressie especifio allo Resio Niccolò III., de lato, e il icampo, n'equisi Cisso, e gii lapostio ebboro, e policierono quiche co six Montre dopo aver dette le lopra riferite parole, palinado a fare come una tecia no positione a si telio, così del arisponede i Nee îni (cioca a quelle cosè che fopra sisterium dictiur. Cissifium sixului menti del arisponede i Nee îni (cioca a quelle cosè che fopra sisterium dictiur. Cissifium sixului habedis. Num fit ipic Cirilius, cuju perfecto fun upra, in sixu dibitu vima perfectioni exterium, quad interdum infirmos imperfectioniu condefications. O vom pericioniu sixului est de financiam infirmos imperfectioniu condefications. O vom pericioniu sipilari in levius (26 fc in momentu duit infirma damantet; fit infirmosam periposam Cirilius dipicți în levalui; 6 fc în momentu duit infirma damantet; fit infirmosam periposam Cirilius dipicții in levalui; 5 fc în inmontul duit infirmitati confirmitati confirmitati

millima, e catrolicifilma.
4. Veduro qual fia la vera e fana dottrina ful punto della povertà Francefeana, fondata fulla dortrina, e full'efempio di Crifto e degli Apoffoli; convien paffare a vedere qual'i fuffe dopo Niccolò Ill., ri quefto feffo punto l'erronco fenzimento di

Cical l'anno 1900, fotto il Pontificato di Bonificcio VIII, inforfeco a veffare la Chiefa di Critto pi Eretici Frasciuli, e Replaini, infergando moli, errori, quali prima dal predetto Pontecce Bonificcio VIII., e pol dal Concilio Generale di Vienna celebrato fotto Clemente V. l'anno 1911, funno condannati. Tra gli altri entrori che infegnavano questi Eretici, uno era: Che Criffe, e gli Appliali una abbre MAI, ni di versun impe diama e gla di propria ma SEMPRA e in eggi trappo vifere ipropriati di gualvoque solo internati. La qual propolizione con affortumente pronunciata, e fera gualvoque solo internati. La qual propolizione con affortumente pronunciata, e fera pualvoque solo internati. La qual propolizione con affortumente pronunciata, e fera propolizione con la fina Decterale Exati. Ra percio la proposizione di quelli Eretici, era veramente erropa e de eretica; effendo egualmente contrati olla dostrina di Niccolo III., e perciò egualmente erropa co di eretico il dire come effi dicevano: Che Criffe, e gli Applia siala Debarrina, e cali efendo e qualma di propriata in Mentre Niccolo III. declinando prata cali efendo e ma singinarione del disprinta in Mentre Niccolo III. declinando prate centro e di mezzo , come fu fotora potato.

Stando fa queflo piede la cofa circa il punto della povertà e frapopizzione infegnate a pratezia di Crifto e degli Apolfoli, gliotche si cefte nel 2,10.6 ai foglio Pontinicio di P. Petro Giovanni XXII. accade ciaque enni dopo, ciac nel 1321, circe di
giorno della Domenica di Pallione di detto anno il Veferovo della Cira infeme coll'
laquiflore, fopra vari cart di crefia, tralle altre cose, che afferiva il Beghino, una
rat, Che Crifta, e gli Apolfoli, appliantata, e si dispanata ia via della porfatiare, anno avano
rat, Che Crifta, e gli Apolfoli, appliantata, e si dispanata ia via della porfatiare, anno
camune. L'I loquiflore prima di feurenziare l'eretico, chimnò a conflitta i più dotti
Convento de Frati Minori di Nisbonati il quale come gli atri, richiefto del fuo fenimento, diffe che rapporto ggli altri parti governiva anche effico coggli atri Teologi, che
fivorpizzione di Crifto e degli Apoffoli, mentre era queflo uo dogna fino e cartolico, infegnate e flabilito da Niccolo III. nella Decretale Ezzit. Sa cecfe l'Inquisione.

contro il Lettore, e pretefe di obbligario a difdirfit Ma quefti non fi volle difdire, a proteftò che fi appellava al Papa, e a tel effetto portoffi in Avignone a piedi del Papa Giovanni XXII. Ma il Papa prevenuto dall' inquifitore, contra il Lestore, e contra tutto l'Ordine de Minori, accolfe il Lettore brufcamente, e lo fe fegueftrare nel Convento dell'Ordine, con proibizione di partire fenza licenza. L'Impegno private tra l'Inquistore, ed Il Lettore, divenne totto impegno comune tra due opposti partiti, uno de quali appoggiava quello, l'altro fosteneva questo; e cominciarono a tenerfi delle dispute tra una parte e l'altra, davanti al Sommo Pontefice, ed al Conciftoro de' Cardinali: Afferendo i Franceicani col loro Lettore da una parte, che Crifto e gli Apostoli non ebbero nè in particolare aè in comune cosa alcana di proprio, e che l'afferire l'oppolto era erefla: negando i loro avversarj dall'aitra parte ciò che effi Francefcani afferivano; e tacciando di eretica la fentenza di quefti. Su quefti principi, fl una parte che l'altra parlava affolutamente, e fenza diftinzione; declinando una parte ad un estremo, e l'altra all'altro, di quel due che avea schivato Niccolò III.; come foors offervoffi.

6. Il Papa per vedere di concitiare le parti, volle fentire il voto di Fr. Ubertino da Cafale uomo verfatiffimo nelle divine Scritture; Il cui voto fu: non doverti alla queflione proposts rispondere con assolutamente affermare, o assolutamente negare; ma doversi dittinguere, e dire: che Cristo, e gil Appstoli in due diversi stati davesno consideraris, cioè e come Prelati università idella Chiefa; e come persone singolari, e fondamenti di perfezione. Confiderati nel primo fiato, o come Prelati univerfaii doversi dire che almeno in comune avevano avuto qualche cosa di proprio e il dire l'opposto essere eresia. Considerati poi nel secondo stato, o come persone singulari, e fondamenti di perfezione religiofa; circa l'aver essi avuto in questo stato qualche cosa di proprio, daversi nuovamente distinguere, e dire: Che due diversi modi di avere deb-bono attendersi, ne consondersi tra di loro; cloè il modo di avere civile e mondano. confiftente nel diritto di difendere giuridicamente le cofe possedute, e ripetere le pordute : ed il modo di avere naturale, ammettente l'ulo foltanto delle cofe neceffarie alla vita: che Crifto e gli Apostoli come persone singolari, e fondamenti di persezione, non avellero nel primo modo di avere, effer veriffimo; e l'afferire il contrario effere erefia: che poi non aveifero neppure nel feenodo modo di avere; effer faifo, ed eretico l'affiririo, e doverfi perciò afferir l'oppoffo, ciòc che in quefto modo veramente aveffero: Piacque il voto al Pontefice, ed alle parti litiganti, le quali ne ri. mafero pienameute appagete; ed il Papa impofe perpetuo filenzio,

Fin qui, come ognun vede, non vi fu gran guajo, e di sribolazione pe Frati Minori aon vi furono che piccole feintille, le qual lanche fembrarono betu totto eltin-te. Ma ecco che ravvivate tali feintille dal foffio degli ayverfari de Frati Minori, fi follevaron contro di effi in vivissimo incendio, che lor traffe addollo un turbine tem-

peftofo di tribolazione; come or paffiamo a vedere.

7. Non oftante l'avere il Papa nel 1321. Impofto perpetuo filenzio al littiganti,
ful punto della Povertà di Crifto e degli Apostoli; l'anno feguente, 1322. molii lo stesso Papa dalle importune instigazioni di alcuni cervelli torbidi, diede occasione a nuovi, e gravi difurbi; con proporte da discuters a tutti i Prelati, e Macstri in sacra Teologia, che trovavansi alla las Corte, la sequente Proposizione: su Ursum persinain af-frmare, Dominum Jejum Christum, etalque Apolibles, non habuste bona aliqua in speciali neque in communi; foret haeretteum: Per discutere liberamente la qual Proposizione, ficcome la parse affermante la medefima, e negante per confeguente, che la eretico l'affermarla, pareva che avesse un gran fondamento sulla Decretale Exist di Niccolò III., il Papa sospese la scomunica, che Niccolò III. avea posta contra chiunque avesse ardito d'Interpetrare la Decretale suddetta, altro che grammaticalmente; affinche i Teologi fenza ferupolo poteffero a lor talento interpretaria, e difeutere a fondo la queflione da effo loro propulta

Premella una cil folpentione di centure', cominciarono vari nomini dotti ad efaminare il fenfo della Decretale Exit, che parve lor favorevole all'opioione de Frati minire il lenio della Decerciale Estin, cue parre ior lavorevole in opinione di rina Minori, E. Coll'occafione che erafi in quel tempo adonato in Perugii il Capitolo Ge-nerale de medefini Frati, alcuni Cardinali, e nobili Perfonaggi, a' quali flava a cuore, che foffe conferenta indicana la fentenza di effi Frati, Criffeo al Generale e aggi al-tri Pagi, Capitolari, che indefeno con pubbliche lettere notificare al Criffianelimo, ciò che di unanime confenio giudicassero doverti tenore su quello punto. Il Generale (che era il P. Fr. Muhele di Cefena) cogli altri Padri coal preffati, diedero di Peragia due Let.

×

10

ja.

erre circolari; la prima più breve, col ticloi: Usivejfi (Caliji fabilitu BF, l'Atra più prolifia, col ticolo: Univerfi profinet Litera injohanu (dr.; noli equit addotte write ragioni; ed autorità, dichiaravano: Che la finitezza affernue, che Crifio, e gil. Apedili son avriffera datusa cafa di propiri, an in pravisabre, si in comune, non è frattran escritat. Baucando in oltre che quella loro fenanza il dovelle col maggior calore foficare e difenderes e a tal effetto deputrono un Procustrore (che fiu il P. Fr. Bonagrazia da Bergamo) cui diedero fipecial commifficace di rilpondere in Curia Pontificia a tutte le oppositioni, che in constrain proceffero effer fetta del colora d

8. Si oficie grandemessue il Papa di quelte procedure de Frati; ed irritato anche più dalle fuggetisen di aisuni dei Prattico cattra oggi fielli Frati; per appinare la Brada alio fabilimento della fentenza contratia, dice fronta la tua Elbravagane; Ad antificia di contrati di co

Quelto consegno del Ponteñec Giovanni XXII., e queña fua rifoluzione, difipiaque elltraminente a moiti somini dotti e più, noche fund dell' Ordine Francefeano;
fembrando una troppo pericolofa facilità il desogare a tante Coltituzioni Apoflotiche, e rivocare, e getare a terra tanti Atti de fuoi riredecifori, in una matei fpecialmente così grave, onde veniva a roveficiafi un ampilifimo religiolo Infituto;
fondandofi fille permette Coltituzioni tutta i mode della Profesion Francefeana. Edin fatti di qui ne asequero, non folamente nell'Ordine de' Minori, ma anche in tarta le Chiefa delle gravifima rethologare, e rievenstiffum inconvenienti; come più-lor.

to riferireuro.

9. Intunto vedendo il Papa, che coi mezzo della Effravagonte. Ad conditorea, non foliamente non il apninarea in Irida alla rificiossimo della quell'uno dommatica cara la piapriatatina di Cifi, a degli Abplidi, ma che anzi quella fempre più il ravellappa, con alla contra della contra dell

una sentenza erionea ed eretica.

Eguisando poi non pochi nache in apprello a enfurre concerriamente le due Efiravaganti di conditiene; c Cum inter momuliar, opponendo traile sitre corie, che cifie erano Contante atte Coliticationi di attri Pontefici; e che contenvano monie cofe le qual non poteviarno littilitere; li peculimente il prima, in cui avave nuicipatto il Pengual non poteviarno littilitere; li peculimente il prima, in cui avave nuicipatto il Penperanti di avire i Sindati, Lo Helfo Pontefice diede fuora una terza ettravagante, che comincia: Qual quantadiam mentra, totto il di 11. Marzo 13/5, in cue più diffutando di Icolatico, che decretando da Pontefice, con una lunga lerte di agumenti i adoptes per comprovare la verità delle due percedicati Colituronti: e finalistane di adoptes per comprovare la verità delle due percedicati Colituronti: e finalistane pagna la Dieritate, Ad conditorem, der giudicarfi contunente, e ribelle alla Chiefa Remana.

Cost fu ultimata la controverfia dommatica circa la fproprinzione di Crifto, e degli Appliti. Ne dopo la comazonen della prefata tetra Decretalte: Qua quorundan, vi e fluto tra i Cattol i, si dentro che fuori dell'Ordine France(csuno, chi abibia ofito di allo tunemente afficire: Che Crifto, e gii Applisi faffro SEMPRE fipropriati di qualanque

tofa tanto in tarticolare, quanto in comune: Ed e stato indi a poi da tutti riputato erecico chi ciò avelle ardito di allerire. E qui decli notare, che la Decretale di Giovanni XXII. Cum inter nonnullor, confermata dall'altre dello stesso Pontesice, Quia quorumdam, non è contraria alla Decre-tale Exist di Niccolò III. Mentre, come sopra avvertimmo, quella di Niccolò diceva tale Enii di Niccolò III. Mentre, come logra avvertimmo, quella di Niccolò dicva (Che Crifle e ji Appliai avvena mo file calla dettrina, ma anche indi epapse, inggana la frestriatione de Francifonii : perciè ermo filati ori e fil propriati ma per altre NON SELI-PRR, NE: IN OGNI STATO, E. IN OGNI TEMPO, na lofiamoti NO QUAL.-CHE STATO E IN QUALCHE TEMPO: E la decilione di Giovanni XXII, calle des prefere Entravagnali et che fin erefia i dire, che Crifle, e gli Applial finom fatti frepriati SEMPRE, IN OGNI STATO: E IN OGNI TEMPO. Cost conciliano Niccolò III., e Giovanni XXII. tutri i Teologi, non tolo Francescani, come il Vadingo;

ma anche non Francescani, come Bellarmino, e Natale A'essandro.

Dalla storia fin qui riferita, può ognuno congetturare, quanto dolorosa cosa riu-feir dovesse all'Ordine de' Frati Minori, il vedere, che per la conspirazione de'loro Avversarj, appoggiata dal Papa, venia svilita e come abbattuta la lor Prosessione, che tanti altri Papi aveano con provide Costituzioni procurato di stabilire, ed insiem decorare; e per confeguente quanto fentibile tribolazione dovessero in quel tempo foffrire. Ma il peggio ancor lu, che ellendo flato riferito al Papa, che il P. Generale Fr. Michele di Cejena parlaffe malamente contro le fue Decretali, e favoriffe fegreta-mente gl'Imperiali a lui contrari, chiamollo dall'Italia in Avignone; dove effendofi porteto ful fine dell'anno 1327,, e prefentatofi al Papa, ebbe da effo l'ordine di non partiri di là. Al qual comando, attefi gli accidenti (rguit), entrato il Generale in ti-more, fuggi di notte tempo d'Avignone, e portoffi a Pla fotto la protezione ai Lodovico Bavaro, pretendente dell'Imperio, e nemico del Papa: dove tofto fu feguito dal P. Fr. Bonagracia da Bergamo, e dal P. Fr. Guglielmo Occamo; offerendosi quest' ultimo al Principe di difenderio colla penna, purchè fosse da lui difeso colla spada. Ne qui finì la tragica scena di quell'infelicissimo tempo: Mentre l'anno stesso 1328. fi fece coronare Imperatore in Roma Lodovico Bavaro; e colla di lui forza fu fatto Antipapa il Lettor Francescano P. Fr. Pietro di Corbara; ed Occamo si diede a scri-vere empiamente contro la persona di Giovanni XXII. Fuvvi anche tra questi rumori un certo Filippo di Majorica, che tentò d'inflituire un Ordine nuovo indipendente fotto la Regola di S. Francesco, ed anche ne porse la supplica al Papa, che su rigettata. Funelli accidenti tutti, che non poterono a meno di riempiere d'amarezza e di cordoglio tanii buoni, e pii Religioli, che componevano un si valto Ordine, qual era il Francefenno. Onde videli avvertat a puntino fotto Giovanni XXII. la fiera tribolazione, cui foccomber dovette l'Ordine de Minori; fecondo che pronunziato avea Crifto a S. Margherita.

Ma se avverossi la tribolazione: non mancarono altrest di avverarsi le promesse fatte da Crifto stello della divina lua protezione sopra l'Ordine medefimo. Mentre anche tra queste turbolenze spiccò sempre la divozione e sedettà dell'Ordine Mino-ritico verso la fanta Sede. Di guila che lo stesso divoxani XXII. nelle lue lettere a var] Personaggi affermò, che il Coppo dell'Ordine Serafico era sano ed ubbidentis. fimo; e che eccettuati quei pochi contumaci fuggiti al Bavaro, non potea che lodarfi di tutti gli altri Francescani; e in tempo anche de surriferiti bollori. E prevalfe egli di molti Frati Minori, per dilatase la Fede presso i Lituani; e volle che i foli Francescani fossero Inquistori nella Bosna, e nelle Provincie alla Bosna adjacenti; facendo anche a tali Inquifitori molte commissioni in altre parti d'Europa. In oitre a favore di essi Frati Minori si adoprarono con gran calore presso del Papa molti e diversi Principi; raccomandandogli la Serafica Religione, e pregandolo d'impor fine alle contese: nel che segnalaronsi tra gli altri Sancia Regina di Napoli, e Gario Duca di Calabria: e come (crive S. Antonino presso il Rainaldi all'anno 1328, num. 67., Inviarono lettere al Papa per raccomandiagli l'Ordine de Minori i Re di Cipro, di Majorica, di Sicilia, di Francia, di Castiglia, e di Aragona. Finalmente la grazia chi Signore operò in guifa, che anche i pochi contumati Religiofi tornarono umiliati e pentiti all'ubbidineza della Chiefa; e lo ffello Antipapa Pietro di Corbara, a perfua-fione del Nunzio Apolitoro Fr. Enrico Pifano, ritritatofi dal Bavaro, icrific al vero Papa lettere di uminazione; ed alfoluto dalle cenfure per ordine del Papa dai Vefco. di del Papa, gli domando perdono, e fu accolto con fomma amorevolezza dallo ftef-

togli quartiere nel palazzo Apoltolico, ivi lo fece alimentare co cibi della menta Pon-

tificia fintanto che fopraville, che fu per lo spazio di tre anni ed un mese. Resta ora soltanto da vedere, come dopo la sofferta tribolazione, e la sperimen-

tata, forto di quella, divina affiftenza, foffe altresi, a tenore della promessa di Cri-Ro, esaltato, e grandemente sublimato l'Ordine de' Minori.

Primieramente vi ha chi ha feritio, che lo stesso Giovanni XXII. ritrattasse vicino a morte, a meno implicitamente (quantunque già fatta inferire nel Corpo canoni-co fotto il tit. de Verb. fignif. tralie di lui Eltravag.) la Decretale Ad conditorem, com cui vietato avea a' Ministri, e Custodi dell'Ordine de' Minori, di far ulo de' Sindaci Apostolici, che a nome della S. Sede amministrassero le cose concedute ad uso de' Frati; ne più si prevalessero, senza licenza della Sede Apostolica, della grazia loro accordata lu quelto punto da precedenti Pontefici, e nominatamente da Martino IV. nella Costituzione che cumincia. Exultantes in Domino del di 15. Gennajo 1289. Ma fe ciò non fece lo ltello Giovanni XXII. è certiffimo, che lo fece Bonifacio IX. colla Costituzione de 18. Aprile 1395, che comincia: Vestra sacra Religionis, riponendo nel suo vigore, e insteine rinnovando la Cossituzione Exustantes di Martino IV. E so Bonifacio non rivocò espressamente la Decretale Ad conditorem di Giovanni XXII., rivocolla espressamente dipoi Martino V. colla lua Costituzione che comincia: Amabiles fructus, emanata fotto di 1. Novembre dell'anno 1428. ficche l'Ordine de Minori fu totalmente reftituito nel luo priffino fisto, da cui deturbato lo avea Papa Giovanni XXII.

Ma oltre l'effer ristabilito l'Ordine de' Minori nel suo pristino stato; ebbe di più l'infigne c distintissimo onore di esser dessinato nel 1342. (come vedemmo nella no-ftra Differtazione VIII.) alla Custodia de facri Luogia di Terra santa, santificati dalla Nafeita, delle pedate, dalla predicazione, dal l'angue, dalla morte, dalla Refurre-zione, ed Alcentione del nostro Redentore; e da tanti altri Misteri, ivi operati dalla divina bonta per la noltra falute. Il qual privilegio l'egue pur auche a godere il Sera-

fico Ordine.

1. 日本の日本

はある

749 di del

Ottre a ciò, concedette il Signore allo stesso Ordine dopo la esposta tribolazione, de' Superiori Generali zelantiffime, i quali promovendo con tutto l'impegno la regolare offervanza, e difciplina, ne accrebbero nel tempo fleffo grandemente il decoro; e lo refero florido per dottrina, per zelo della falute delle anime, e per fantità. Tali futono massimamonte il P. Fr. Fortanerio Vasfalli, e il P. Fr. Guglielmo Farineri, aniondue Aquitant, the nel loro Governo dal 1343, fino al 1359 procurarono coo ognifudio, che si ristabilitaro, ed offervastero nell'Ordine le lavissime Costituzioni dette Narhonefi, o di S. Bonaventura: Come purc il P. Fr. Tonunajo Marignani da Modena, il quale mirabilmente promosse la Francescana Osservanza, che in modo particolare cominciò a suo tempo (cinè circa il 1367.) a ristorire nell'Umbria, sotto la scorta del B. Paolo de Trinci; e iadi propagolli per tutte le Provincie dell'Ordine; cominciando a formare come un Corpo diffinto dalla Comunità dell' Ordine medefimo, detto de' Minori Offervante; tra i quali nel fusseguente XV. secolo fiorirono tanti illustri Eroi per dottrina, per zelo, e per fantita di vita: quali furono (contando foltanto quelli, che dalla Chiefa decorati iono del pubblico cuito) un S. Bernardino da Siena, un S. Giovanni da Capiftrano, un S. Gacomo della Marca, un S. Pietro Regalato, un S. Diego d'Alcalà, un B. Matteo Vescovo Agrigentino, un B. Angiolo da Chivailo, un B. Bernardiao da Feltre, un B. Pacifico da Ceradano, un B. Gabbrielle Fer-retti d'Ancona, un B. Simone da Lipnica, un B. Giovanni de Dukia, un B. Ladislao da Gielniovvo, un B Antonio da Stroncone, un B. Jacopo da Bitetto, un B. Tomunifo da Firenze, un B. Vincenzo dall' Aquila; fenza qui pall'ar più oltre a contar quelli che hanno altresi fiorito in fantità pei tre suffeguenti fecoli; anch'essi decorati dalla Chiefa del cuito pubblico. Così refe adempiute il Signore le fue promeffe fatte a S. Margherita, di efaltare, fubblimare, e collocare in attillimo fiato, dopo fofferta la prenunziata tribolazione, il Ordine de Frati Minori.

Ma paffiamo ora all'altra claffe di Tribolazioni che dovcan cioè affiggere, in un co Frati Minori, anche tutta la Chiefa: e prima di tutto riporteremo qui per eftenio i passi della Leggenda, ne quali di tal forta di Tribolazioni parla Criibo con Mar-gherita Scias etum filio, quod fyaonia in munlo cresti in tontura, quod patres siliso fieri si-cional Saccobetes, propore audicate n'undicilian rerum; quo exerciente, E. estia mae tribalatione magna percutietur. Et Frutres Meantes tino tempo, is a ligentura & fi cuncit qui funt

in Ordine non agerent aliam penitentiam, fatis uidebitur eis magna illa, quam habebunt. Cost nel Cap. VIII. 6. 18.: Firmissime tene, quod marna tribulatio erit in mundo, quam mouebit securius a Lucisero demon, qui nunquam, postquam suerat religatut, egressiu suerat de inseno. Iste totum circuivit mundum, E uiam Antichristo, seut precursor eus soliticite pre-parabit: E esti tribulatio tatis, quod musis Religios egredientur de Protinibus suis, E Ma niales de Monafteriis. Illo quidem tempore Fratium Ordo Minorum ualde affigetur: fet confortentur in e, quià ipis protegam, daboque predicte Religioni gratiam meam.... Parent se ad tribulationet, per quar much conforme, fent, quia cantum ces dilige, ut ipform ut-tam met utilim per ordinam conformer. Et fi non habebunt Papam pro confoliatione fun, in he. eu pre ipuum fignum dilectionis oftondam, & purgando eos cum eis ero. Cost nel Cap. IX. 19. Ille stmitter malignus Spiritus ordinabit in mundo proditiones, & homicidia &c ... Hic plurima contra fanctam Ecclefiam pericula fuscitabit, ut fideles contempnant eamilem. Et de diuino Offitio, at predicationibus murmurent: & uerbum meum non poffit libere predicari. De quo Fratres Minores, tum ratione michi subtuti honoris, tum ratione periculi animarum, non modicum affligentur. Cost nel Cap. IX. §. 20. Ille malignus spiritus; quem tibi predixi, iam exiuit de inferno, transmissus in periculum animarum, cum exercitu demonum ualde magno.... Hie omnis proditionis rigidus procurator, & pernix, majorem stragem faciet sue sempore animarum, quam fudurut fit, cum uenerit, Antichriftut (qui nondum eft natus) Nam Antichriftus multas animas capiet, fet in fine paucas retinebit. Et quia hic tam crudeliffimus multa mala ordinabit, & multor fariet homines occidi per nundum; die Frairibus Minoribus, quod uirihter contra erus malitias fint parati; quia contra eos multas ordinabis affli-Biones. Confortetur autem Ordo meus, quia cum eis ero. Cost nel Cop. IX. S. 23:

Riportari tali paffi alla lettera, ecco ciò che da effi fembra rilevalfi. 1º. Che la amonia e l'avidità delle persone mondane di usuparsi i beni temporali della Chiefa. avrebbe percolla la Chiefa ftella con una formidabile tribolazione. 2º. Che il fecondo tra i demoni dopo Lucifero, e quali primo di lui miniftro, ufcito dall'inferno con grandissimo ciercito di astri demonj, avrebbe cagionato nella Chiesa una tribolazione talmente grande, che moiti Religiosi sarebbero stati costretti ad uscire dai loro Ordini, e molte Monache dai lor Monasteri. 3º. Che avrebbe lo stello miligno spirito fuscitate gran surbolenze contro la fanta fichiela, per la fraia disprezzar dai Fedeli; per far che questi mormorino de divini Ulffa; che nella Chiesa si celebrano, dei facri stit de servicio de la controla del controla del controla de la controla del la controla de la che vi ti offervano, e delle Prediche ed iffruzioni che vi fi fanno; così che neppur polla predicarli liberamente la divina parola, 4º. Che avrebbe altresi que lo ftello mafigno fpinto ordinati tradimenti ed omicidi in molte parti del mondo; e fatta una ftrage di anime si portentola, che tanta non ne farà l'Anticrifto alla fine del monco. 5º. Che i Frati Minori in tutte quelle deplorabili circoftanze farebbero ftati ecceflivamente, e forfe ancor più degli altri, angustiati ed affitti; fenza neppur potere attender confolazione dal Papa, il quale, come attaccato furiofamente ancor effo, non tarebbe flato in grado di recar loro conforto; il qual conforto, avrebbero folamente potuto sperar da Dio, che non gli avrebbe abbandonati.

Sicche (secondo la predizione fatta da Cristo a S. Margherita), pare che a tre generi, capi, o cielli potlan tidurli le vellazioni e tribolazioni, che eran per fopravvenire alla Chiefa Cattoites La 1. Classe era per esfere contro la Potestà spirituale della stessa Chiefa, e spe-

cialmente del Romano Pontefice; e contro la Liturgia, il divin culto, e le pratiche di religione nella Chiefa Cattolica offervate.

La 2. contro gli Ordini Religiosi, i toro Voti, e la lor Professione dalla Chiesa

medefima approvati. La 3. contro : beni temporali, dalla flessa Chiefa, e dagli ecclesiastici suoi Ope-

raj e Ministri, posseduti e goduti.

Paffiamo ora a vedere, fe, quando, e come fianfitali predizioni nella Chiefa av-verate, e venute fopra di effa le prenunziate tubolazioni.

Queste vessazioni e tribolazioni della Chiesa, da Cristo prenunziate a S. Marghe-

rita, le ben si esamina la Storia Ecclesiastica, sembra che cominciasser a progettarsi to the in common to down accommentary femora one commendately a progestry in circa Fanno 1344, in Inghisters de Giorman Weifig ; etch en incuicalie con gran extore felecuzione circa il 1,100., forcialmente in Bóenia; Giormani Has. Ecco ome per follevare popoli contro il Chiefa (Geondo che abbiamo nella Collezione de Contil) Angiocan) i efirimevali Weifig.

C. Il Papi e Simuniatore del Borteto: Non ha alcun ordine nella Chiefa di Dio;

ma neila focietà de demonj: Dappoiche la Chiefa è stata dotata, tutti i Papi fon pre-

cerrfori dell'Antichrifto, e vicari del demonio: Il Pana e i Cardinali fono istituiti. non da Gesti Crifto, ma dal diavolo, Bifogna configliare i Fedeli di non dimandare Indulgenze al Papa; perchè la bontà di Dio non è riftretra dentro le mura di Roma, o di Avignone: uè il Papa, nè verun' altra Potefià terrena può impedirci di profittare de mezzi di falue, che Cest Cristo ha stabiliti. Il Papa ed I fuoi Colleghi fos tanti Farifei e Scribi, che pretendono aver dirirro di chiudere le porte del Cielo, dove pon cutreranno esti, ne vogliono permettere di entrarvi agli altri. Il Musu'manismo, e la vira de Cardinali conducono per vie differenti, ma egualmente sicute. all'Inferno.

2. Gli Ordini Religiofi, e specialmente i quattro Ordini Mendicanti (Domenica-no, Frances-ano, Carmelitano, e Agostiniano) sono altrettante sette: Sono essi sondati fulla Ipocrifia. I Saraceni che rigettano il Vangelo fon colpevoli è vero avanti a Dio; ma per altro meno colpevoli di quelle quattro ferte. Se i l'edeli fon obbligati ad onorare il Corpo della Chiefa lor fanta Madre, debbono per confeguente affat carfi per purgaria da queste sette, che sono quattro unioni mortifere, dalle quali è intettato it

Ino Corpo

3. I Signori temporali fono in diritto di spogliare tutti gli Ecclesiastici delle lor possetsioni: Non han bisogno per servicii di un tal diritto, di un Decrero del Papa: Egli è un favorir l'Eresia, il dire che pon si può sollevarsi contro le possessioni della Chiefa. Benche gli antenati de Fedeli fianfi ipogliati delle proprietà di tali beni; i lor difcendenti correggendone gli errori, ricuperaro tutti i lor diritti; e questo ti-tolo è assai più legittimo, che non è quello di conquista. Tutre le donazioni che si fano al Ciera, dovrebero effere limofine libere, e non impofizioni forzite. Il po-polo è obbligato in cofcienza, a ricular di pagar la Decima ai cattivi Minifiri: e non debbon puno remerfi le cenfure che s'incorono, per non aver adempiuto quello dovere. Quelli fono i femi gerrati da Wickeff, comro la Chiefa. Udiamo ora le inculcazioni di Giovanni Hus per fare che tali femi germogliaffero e producessero nel Cristianesimo I lor pestifieri frutti. Infegnava egli pertanto.

1. Che la Chiela è un Corpo mistico, di cui Gesti Cristo è il Capo; ed i predeffinati ne son le membra. Il Papa pol e i Cardinali compongono (se sono predesti-

nati) il Corpo della Chiefa; ma il Papa non è il Capo di quefto Corpo.

2. Che il Papa ed I Vescovi successori degli Apostoli nei ministero, hanno benst poteltà di legare, e di scierre; ma non è che una potesta ministeriale, che non lega ne scioglie per se stessa: Gesti Cristo solo è quegli che lega, e scioglie: onde per la remission de peccati batta la contrizione; e l'assoluzione non rimetre i peccati, ma soluzione il dichiara rimessi. 3. Che il Papa, ed i Vescovi abusano del lor potere ministeriale: e la Chiesa po-

trebbe fuffiftere equalmente, anche fenza Papa, e fenza Vescovi.
4. Che quantunque debba ammetterst il dogma delle Indulgenze in se stesso, dee

per altro condannariene l'abufo: Che un tal dogma fi spiega malamente a Fedeli; i quali contan troppo fulle Indulgenze: accordandoft effe talvolta per opere immetitevoli ed indegne; nel qual cafo fono invalide.

5. Che il Papa, ficcome abusa del potere nel concedere le Indulgenze, ne abusa altresi nello fcomunicare, fcomunicando per caufe leggieri ec. Che fimili fcomuniche non feparano punro dal Corpo della Chiefa: e che potendo il Papa iu questo punto abufare di fua potestà, appartiene a Fedeli Il vedere, e giudicare, se la scomunica glufta fia, o logiufta, e fe vedono chiaramente che fia ingiufta, non debbono temer-la; mentre la fcomunica ingiufta non fepara dalla Chiefa.

6. Giovanni Hus declamava fortemente contro le ricchezze, contro i coftumi. e contro l'ignoranza del Clero: e fopra turto contro l'autorità che il Clero efercitava fopra i l'edeli: convenendo con Wicleff, che i Principi temporali hanno la potestà di rogliere alla Chiesa le possessioni: e che i popoli possono ricusare di pagar la

L'erronee ed empie dottrine di questi due Eresiarchi furono condannate nel Concilio di Costanza tenutosi l'anno 1414.

Cio che contro la Chiefa avea progettato Gio Wicleff, ed inculcato Gio. Hus circa Il principio del Secolo XV., lo promoffe con anche maggior impegno, e infe-me maggior fuccello, poco dopo il principio del Secolo XVI., Martin Lutero. t. Cominciò questi primieramente dal rinnovar le declamazioni di Gio. Hus con-

tro l'abufo delle Indulgenze, e contra i coftumi, e la ecceffiva aurorità del Clero.

124 2. Predico che vi crapo due Anticrifti, il Turco, ed il Papa; annunziando di a-

mendue la proffima rovina. 3. Rassomigliava il Papa ad un Lupo arrabbiato, e ad una bestia seroce. alla cui destruzione deefi armar tutto il mondo; e debbonsi insieme attaecar impunemente tut-

ti quelli che lo difendono. Si gloriava altresi di aver fatto più male al Papa colla fua penna, di quel che avesse potuto fargiene qualunque gran Re colle sue Armi.
4. Dichiaratoli egli da per se suelle sue cicle suel, cicle Predicatore di Vittemberga,
destinato da Gesù Cristo; dopo aver abolito tutti i Sagramenti, a riserva del Battesi.

tno, e dell' Eucariftia, e quelto orrendamente profanato, fece abolir la Mella, e molte facre Ceremonle, istituendone alcune altre a capriccio: Traduste la facra Bibbia la volgare ; ed introdusse in lingua volgare le pubbliche Preci: Aboil il culto delle sa-cre Immagini, e insieme delle Reliquie de Santi.

5. Condanno il Celibato; permife il Maritaggio de Sacerdoti; ed accordo al Lan-

gravio d' Affia di aver nel tempo stello due mogli.

6. Abolt parimente i Voti Monastiel, e la Profession religiosa; vantandosi di aver meilo colla fua penna il fuoco a quafi tutti i Monafteri, si di Religiofi, che di Sacre Vergini, una delle quati sposò egli fleflo già religiofo professo. Ed in fatel, una parte, vivente ello, e il rimanente, dopo la di lui morte avvenuta nel 1546., furono soppressi tutti i Monasteri, tanto di Freti, che di Monache, negli stati di Alemagna, di Svezia, di Danimarca ec. dove la falfa e facrilega di lui Riforma refeß la Religion dominante.

Contemporaneamente a Lutero in Germania, perfeguitò ed affiille atrocemente in Inghilterra la Chiela Cattollea Enrico VIII., col deplorabile Scifma che introdusse

e flabil in quel Regno, e che ancor vi fussifte.

1. Egli in primo luogo fecesi riconoscer del Clero per Capo supremo della Chiefa Anglicana; violentando a ciò il Clero col conflicare a quello i Beni fotto pretefto

di aver effo trasgredito gli ordini di non tenere corrilpondenza con Roma.

2. Talso il prezzo delle Bolle de Vefcovadi: e fe il Papa aveffe negato a tal prezzo le Bolle, ordino che fi l'acesse senza di esse, e si stabilissero i Vescovi per altra strada. Indi le Annate de' Vescovadi da pagarsi per le Bolle le fece rivoltare; a

fe fteffo. 3. Proibi di appellare a Roma per qualunque causa; e di ricever da Roma qua-

lunque Bolla . 4. Comandò che il Papa non fosse più riconosciuto per nulla; che si cancellasse il di lui nome da tutti i Libri, per abolirne la memoria; e che tutti i Vescovi rinusziaffero alla di lui ubbidienza.

5. Fece far la Vifita de' Monafteri; e si pretese di scoprirvi de gran disordini. I Visitatori persuasero a Superiori di sottomettersi alla elemenza del Re, cedendo a

lui il Monaîtero con tutte le rendite : ed alcuni prefero tal partito.
6 Fu pubblicata la Relazion della Vilita, per iscreditar presso il Pubblico i Re-

ligiofi, e far loro perder la ftima e venerazione de Popoli; con efagerare anche oltre il vero i difordini (coperti.

7. Permife il Re a' Religiosi di lasciare il loro Ordine, sciogliendoli ello dall'obbligazione de Voti, come Capo della Chiefa Anglicana.

8. Il Parlamento soppresse tutti i Monasteri, che avean meno di dugento Lire

sterline di rendita, e ne diede tutti i beni al Re, il quale acquistò con questa suppreffione trentaduemila Lire Sterline di rendita annua. Finalmente il Re suppresso

anche tutte gli attri Monalteri, ed approprioficne i Beni.
Gli errori di Lutero, e degli attri Settari a lui contemporanei, e concordi con effo nell' impugane la Chiefa Catolica, la di lei autorità, i di lei diritti, riti, conflumanze ec, furono condannati nel Concilio di Trento; nel quale inoltre (poiche fi prendea motivo d'impugnar la Chiefa, dagli abusi che in esti erano, come dicessi, da correggere e riformire) furono fatte (come a tutti è noto) sopra molti, e diversi punti di Ecclessitica Disciplina de davissimi regglamenti e Decretti di Ristorma; onde dovellero finalmente ammutolirsi le lingue de rabbiosi avversari della Sposa di Gesti Crifto; e lasciarla una volta respirare in pace.

Dat fin qui riferito, feorge ognuno, che a' tempi di Wicleff, e di Hur incomin-clarono, e a' tempi di Lutero, e di Enrico VIII. finirono di avveranti efactifimamente e di n tutte le parti le l'Iribolazioni della Chiefa, prenunziate da Gesù Crifto a S. Margherius. Ma per questo happo cessato i di lei nemici di vessarla ed affliggerla?

Volesse Iddio che così fosse. Ma la Navicella di Pietro sarà sempre ora meno, ed ora più combattuta, non mai vinta però, e sommersa, dai procellosi venti infernali.

### DISSERTAZIONE XII.

Del Culto reso da Fedeli, e dalla Chiesa a S. Margherita dopo la sua morte:

O sia continuazione della Leggenda di lei dalla sua morte sino a
dopo la fua Campitzazione, ed a tempi presenti,

Pochi posino contaris Santi nella Chiefa di Dio, a 'quali, come a S. Margherita di Coronas, sis stato reio i presi da Fedelie, e da Prelati i selli della Chiefa, si religio culto, e pochi altresi, il culto de quali fissi tanto rapidamente propagato, andato fempre unmentandoi, e givenue per fine celeberrino in tutto il mondo cittatano, come tapidamente propagato, ando fempre aumentandoi, e givenne per fine tanto avere in iliustinata, come fin qui lo fatto no el miglior modo che ho faputo, l'antica di lei Leggenda, contenente l'ammirbbile fua vita, e l'erotche si un pressito di passita parlate nella prefente Differtazione del culto a lei refo dopo il facile suo passitaggio alla Cilora, e fino a 'tempi prefenti. Di guifa che possita, e debba confiderari quetta Differezione medesima, come una contunazione della prefenta. Leggenta il continuo della prefenta Leggenta della prefenta della prefenta della prefenta Leggenta della prefenta Leggenta della prefenta Leggenta della prefenta Leggenta della prefenta della prefenta

## Del Culto refo a S. Margherita dal 1297. al 1330.

Come si ha nel §. uit. del Cap. XI. della Leggenda, appena su spirata, nella mattina del di 21. Febbrija dell'anno 1293. S. Margherita, che sibbito commiciosili in Costona a rendere alla medessa si fegnalaso culto ed onore; qual si fezza debibo mencie a tiuto il Ciero al fecchere, che regolare, a da sifficer alla solenne tamulazione del di lei corpo nella Chless di S. Bassino, presio la quale avea ella resoluzione del di lei corpo nella Chless di S. Bassino, presio la quale avea ella resoluzione di genere il beaso luo sissimi con controlo di portemente il medessimo in un suvono Sepolero, e questo (come notosal nella sossita polifertaza. Ill. parlandosi delle Chefiel di S. Bassino) non controlo aguata di comba lotterranca, quali effer fossiono, ed crano anche a que tempi ordinariamente i sposi-deporato nuo a socretzion singolore; comiquicata sissi deventi in Cortona vere lo la nostra Santa: Audiera autem (così nel custo luogo della Leggenda) Popular de Cortona trassino giardino, del actual ma singolore comiticas deventi in Cortona vere lo la nostra Santa: desirera autem (così nella comitima mani Regio, Gerenci i congregola Configura.

Ne qui linistoffi la dimofirazione di culto data da Cortonefi s. Margherita; che anzi nell'anno flesso della di lei morte, si pensò, e si diede realmente principio alla cofirazione di una nuova più ampia Chiefa conrigua e connetta a quella di S. Besilio, si di lei onore; come su notato nella pretata nostra Distitztar. Ill., e ne renta testimoniazza la lapsida di marmo, che ancor vedesi stiffia nella parte anteriore el di

fuori di quella Chiefa, in cui così leggefi. ANO. DNI. M. CC. LXXXXVII.

TEMPORE DNI FRANCISCI. PRIORIS, CONSVLVM, COMVINS COR, TONE, INCEPTA, FVIT, HEC. ECCLESIA. Ne fa la fola città di Cortona, che diedefi la premura di tal nuova confuzione di Chiefa; ma anche altri popali circonvicini lebero la religiosi ambicione di concerteri ell' pure colle loro ple oblazioni; tra' quali specialmente quei della Dioces di, Chiesa, nella quale cra Livino.

Consum by Google

Luogo della enfeita di noftra Sana: Del che venghiamo accettad dalla Bolla è pleve Pforos Chimino de 23, Nomembre 1293; riporata nel Regilto de Documenal ai Nº, Ylı, con cui quello Prelaso invita ed eforta efficacemente i fuoi Diocchoni a Nosa vigina de l'anoma de

Oltre alla coffuzione di una nuova. Chiefa, fi penob anche al Ilhabilire una niù decorola ultitatura della med-finaria penndovi al Rettore (gli fistorii fabiliri dalla Santan el 1920., come nella nodra Differtaz. Ill, fu detto) altri Sacerdotti, e perfina Religiofe del Tere Ordine di S. Francefco, the vi faceffera niffduumene il informationi dividerivativi, con fare anche edificive prefio il fiella Chiefa una fipence di Convento, ove ferro di supporte di a portata pel Frevito di quel Santa priore in comunità del dei codi più pronte da aportata pel Frevito di quel Santa priore in comunità del dei codi più pronte da della contra pel regiona di quel santa priore della comenta i auna. Xi, XIII., colle qual concedono amendue il botati Prefati il Indulgenza di do, giorai a chiunque in qualun que modo aveffe coroctro il altrabrica di da distazioni. Non effectivo attreti man. Religionale della contrabrica di contrab

Siccome poi comincio fin dai principio ad effere la Chiefa di S. Balillo, in cell pripofiva il Coppo della B. Martiperita, allai frequestat, non foriemnete delli Abitanti di Cercoas, e del fuo Dilitetto; ma anche da gran concorfo ed affluenza di Perfone effere dell'uno, e dell'i airo felfo, e di ogni fitato, e condizione, fu anche peniato a cofiruire prefilo la detta Chiefa un Oppisto, o Speciale, per ricettarvi i ponore dell'uno, e dell'adia della concordinata di Composito della certo Bangerama dina Rancia (Filiata) como speniale dal citi il Teffamento, rogato 15. Acolto 1304, per mano di Catentie Nationale della di liui Teffamento, rogato 15. Acolto 1304, per mano di Catentie (Paris) della membrane di Composito per registrato nel Registro vecchio della pubblica Canceli.

ria di Cortona pag. 55. s.

Né folumente furono fatte fin da quel primi cempi tal forta di erezioni e fondasioni, in ono rolla noftra Santa, in Cortona, na fivor di Cortona ancora; come fi ha specialmente da un Teltamento fatto in Arezzo nel 1326. da certo Niccolò yendam Niccossi ("rifetto dal Grazia") Vindic, Martyra, Arrat, pag. 110. ), nel quale ordina detto tellatore, che de fuoi bepi fi spendano cento lire per la coltrazione da fuei in Arezzo di un Monaftero di Murata, ad Jomeria Santa Trainitais, Uf Bizta Murzaian Arezzo di un Monaftero di Murata, pa Jomeria Santa Trainitais, Uf Bizta Murza-

rite de Cortona.

Da tutto do manichamente appariter, quanto grande ed anche effeto foffe fin de quel prini empri il cuito e ia venerazione, che il reic e defibi dal Fedeli; e da Preliti medefimi, a S. Margherita; ma molto ancor più lo strellano le premare che di edeco due Legati Apolitolis, Norsol Velcovo Cardinale Olitende, nel 1304, e Naplesse Diacono Cardinale di S. Adriano, nel 1304, e no meno di 121, atti frinzia chite di Cardinale Collegia del Proposito di Cardinale di S. Adriano, nel 1304, e non meno di 121, atti frinzia chite di controlla di Cardinale di S. Margherita, a benefitio di quel Fedeli, che aveller divotamente in varie felte dell'anno vilitats la predeta Chitef. e quali Indulgarea tutte furon poi approvate conferente da Remerir primo Velcovo di Cartona nel 1323, come può filicontardi nelle rispettive Bolle di tutti I simiferia (N. X. X. XIII and V. Y. Z. XIII and V. Y. XIII and V. Y. Z. XIII and V. Y. Z. XIII and V. Y. Z. XIII and V. Y. XIIII and V. Y

Ma quello che più di tutto ci rende testimonianza del culto prestato in que tempi, commermente da ogni ceto di Persone alla nossita Sansa, el la gran fidura, che tutti dimostravan di avere ne "mriti e nelle inercerisioni di el presso l'Attessimo, code ne "nagioni biogna", e ne cival nacora più disperati, a lei con gran servor cicorrevano; e la qual fiducia, degnossi l'omospotente e benignissimo Idrilo di autentierre con situpendi minacoli, operati a favore de ricorrenti medessimi. Basta per accertarsi

Describe Google

ai.

1034

200

130

10%

548

:1500

\$1100 3,000

(1 pd 3:120

: 411

201 30

gip.

10, 90 :00(65

:1 CU 350

ra di

soche 100-

) git : ap. No scelle-

fonds-

gome 8

3 100

ale ordi

: (1 (1:1

: Mags

Te fr t

· 31 P .. ne of i n e Sa n Prisis

cd 100

17236

Chair

Cen d

- fris

2 1716

101 10Th

cit, cot

no; 00-

2 1000

constre

COCITACE

Ba-

di ciò rileggere il Capo ultimo della nostra Leggenda, dove vedonsi regisfrati oltre quattro miracoli, operati menti ella era per aiche in vita (consistenti nella liberazione di due Persone indemoniate, nel rislicitamento di un Fanciullo desonto, e nel liberare un altro dalla infelice morte che flava in atto di darfi da per fe difperatamente ) vedonli, dico, non meno di altri 57. ftrepitofi prodigi, o fiano fegnalatiffime grazie dal Signor difpenfate a'di lei divoti: e tutto, per quanto rilevafi, vivente ancora il P. Fr. Giunta già Confessore della Santa, e compilatore dalla Vita, da cui ancor queste grazie furono raccolte, e in detto Capo ultimo della Leggenda fedelmente registrate: est nde anche state buona parte di este giuridicamente esaminate, ed approvate dal Legato Anoltolico il Cardinale Napoleone Orfini; come ivi può riscontrarsi, e lo conferma nella sua Bolla di Canonizzazione di S. Margherita il sommo Pontefice Benedetto XIII.

# Del Culto refo a S. Margherita dat 1330. al 1392.

Ultimata la nuova maggior Chiefa, contigua, e connessa, come su detto, alla pib-antica Chiefa di S. Bassio, ebbero la premura i Cortoness di trasserire da questa in quella il preziofo Corpo della B. Margherita; collocandolo anche con maggior decenza in una nicchia lafcista appolta Icavata nella parete laterale a deftra dell'Altar maggiore, atl'altezza da terra circa tre braccia: La qual nicchia, che era di forma oblonga a guila di urna sepolerale, avea dalla parte anteriore corrispondente al di dentro della Chiefa, una grata di ferro, per cui potea vederfi il fanto Corpo; e dalla parte posteriore, che corrispondeva nell'antica Sagrestia, una forte chiudenda di legno serrata a chiave, da poterfi foitanto aprire, quando fosse piaciuto estrarne il facro Depofito; come specialmente su fatto, e più sotto riferiremo, l'anno 1436; come pure altra simil Chiudenda slava dalla parte anteriore al di suora, ed accosto alla grata di ferro; la qual Chiudenda, rimanendo ordinariamente ferrata, aprivaff tutte le volte, che volevan esporre alla vista de fedeli lo ltesso facro Deposito: ed in questa Chiu-denda (che ancor conservas nel Convento di S. Margherita in Cortona) erano (come anot iono, benche in gran parte icrollate dipinte le feguenti immagini. 1. In mezzo il Cocifilio, con a piè della Croce la B. Vergine, S. Giovanni, e S. Maria Maddalena, 2. A deftra S. Gio. Battifte. 3. Indi S. Margherita 4. Apprelio S. Briab Lo 4. A finiltra S. Pietro Apottolo. 6. Indi S. Caterina V. e M. 7. Apprelio S. Francefco.

Al di fopra di quella picchia o urnà fepolerale feavata nella parete, efifteva un magnifico Miufoleo di marmo di ftruttura Gotica, o come altri dicono Lombardica: It quale rimafto ivi fino a dopo il 1/30., mutandofi in parte circa quel tempo la costruzion della Chiesa, ne su rimosso: e trasportato nella nuova Sagrestia, chi era l'agtica Chiefa di S. Bafilio, fu collocato fopra la porta al di dentro della medefima, dove presentemente si vede. Era, com'e al presente, detto Mausoleo affillo al muro, e fostenuto da tre basi. La saccia dell'urna di esso Mauroleo e ornata di quattro distina te nicchiette quadre, in cui fono scolpite a basso rilievo quastro azioni più rimarcabili della Santa. Nella prima fi rapprefenta quando da Frati Minori riceverte l'Abito del Terz' Ordine. Nella feconda quando da Crilto fu afficurata della falute del Figlio. Nelia terza quando spogliosii della propria veste, per darla ad una poverella, ricoprendo fe itella con un canniccio. Nella quarta finalmente fi efibifce la di let fanta, e preziofa morte. Tralle batt dell'urna vedonti pure fcolpiti a ballo rilievo i ritratti di più infermi oranti al di lei sepolero, e di alcuni altri liberati dalla invasione del Demogio. Sopra la ftella urna fta collocata una elegante statua marmorea della Santa giacente, fotto di un padiglione marmoreo, fostenuto e tenuto aperto da due Angioli. L'ornamento del Maufoico è terminato ai lati da due colonne, forra le quali fono! le statue della B. Vergine, e dell'Arcangiolo Gabbriello, che le annunzia i Incarnazio. ne del divin Verbo. Finalmente vien conchiufa e terminata la parte superiore dell'ornato del Maufoleo con due Archi piramidali, lavorati ful gusto gotico o lombardico. Il che tutto può vederfi delineato nella Tavola annella quella della pianta della Chie-b fa di S. Bassino, e S. Margherita, in fine di questa seconda Parte Davanti poi appresifo al l'acro Deposico, e sotto il surriferito Mausoleo su anche eresso un Alrare, per celebrarvi i divini Milteria il quale Altare vi rimale fino all'anno 1580, in fine del quale fu fatta del Corpo della Besta Morgherita la feconda traslazione, trasportandolo da quetto all' Aitar maggiore, ove fino al prefente ripofa.

In quial anno precl'amente folle fatts la prima traissione del fanto Corpo dall' aurica Chiefa di S. Bafilio, dove al principio era fiato tumulato, al Luogo più decorofo qui fopra deferito; non vi ha monumento che ce lo dica: ma io eredo poter congetturete verifimilmente, che cio avvenidi intorno al 1330,; c che cio foffeertamente avanti il 1313, hon può duburafene; ell'endochè in quell' anno, come più fotto diretto, la all'Altire or rifetto coltratto prefio il Depotino di notta Sanca, pedito e feritto sicuni, che ci prima l'irelatzione non folle fatta che nell'anno 1394, allorche fu conocculus ia Chiefa (di. S. Bafilio e S. Marghettia a' Fatta Mingri.)

Ne folamente ebbed premura net confeque la nuova Chiefa di S. Báfilio in conte della B. Margherita, di preparavit, come fonta un decorofio Maufileo, ove fi coffudile colla maggiore coordicenza il di lei facro Corpo; ma ebbedi altreal i attendo net conferenza il celi facro Corpo; ma ebbedi altreal i attendo net conferenza con esta contenta con esta con

Siccome poi per l'effiziatura della Cappella del Salvatore qui figira memorata fia Samatetsi all'ignato il findo ner manteneri ule Cappellani ec, coil da certa dona Michieleta que Relagia del Faria del Cappellani et coil de Carta dona Michieleta que Relagia del Carta fundo del Cappellani del Cappellani del Cappellani dell'Attare efficato i S. Ballio, aix si rea desauta de Cappellano dell'Attare efficato e la Salvatio della Michieleta del Cappellano dell'Attare efficato e la Cappellani dell'Attare efficato e la Langania e adetto Attare ecc. come fi fia dell'Ittura ento del 17. Gennajo 1743, confervazo nell'Archivio dell'Unione de Luoghi più di Cottona ecc. della gual Itturamente ad Andreuccio Nalul Priore d'S. Miris della Mi ericori e di S. Ballio, sun'attare della Michieleta dell'Attare efficato e l'Archivio dell'Unione del 17. Gennajo della Michieleta della dell

Consultation of the state of th

Come pure vien conferento un tal culto dagti altri due Dacumenti riportati face il Num. XVII. Nel primo de quali fi dichiara belfemniarore, ed in un primo confeguentemente della protezione della Città e Comune di Cortona, ed ciclulo da qualunque benefato ed utirio, chiunque aveffe dota di prature indecentemente, come di Cesto Crifto, della Bratilma Vergine, e degli altri Santi, coni annor della lordvote e Batta Sum Mangheria. E nel fecondo natcital S. Ainomono, che della Batta

Margherita, benche ano canonizata, facevali in Costona fella grande. Ne meno comprova la divozione e venerazione fingolare, che profeffassali in que' medefini primi tenaji di Costonella S. Margherita, l'antica Luude da noi traferitta e riportata tra i Documenti al Num. XIX. lopra la qual Luude piace qui riportare al atune brevi ed erudite Annotazioni del Sig. Avvocato Loduvico Colteilini, prello del quale efilite i locolice, ad cui elifa e latar straferitata. Esco come ggii procede.

DISSERT. XIL

», Il Codice d'onde è copiata la Laude predetta è scritto con lettere unciali , che fi chiamano erroneamente gottiche . " Contiene molte altre laudi per le Feste mobili, e per altri Santi, o Sante fra

129

es l'appo. 2) Si vede che detto codice fu per uso di qualche Società, o Confraternita di Lau-,, dest in Cortona, e che si adoperava per cantare delle Laudi, vedeadosi ancora che

se dal moito ufo l'inchioftro è in più parte fcolorito e confumato.

, Si vede ancora che le dette Laudi vi furono trascritte da qualche codice o fo-, gli più antichi, e che il copilta vi fece qualche abeglio, o corretto quindi, o no. a del Secolo XIV.

" Vero è che la maggior parte delle Laudi sembrano di più vecchia data.

,, Quella specialmente di S. Margherita può opinars, che fosse composta, e che , in Coriona fi cantalle, o quali fubito o affai poco dopo la di lei morte, che fegut n nell'anno 1297. ,, Appena detta ferva di Dio morl, che incomincio ad aver fama di fantità e cul-

" Nell'iftello anno 1297. Il principlo a fabbricare dal Pubblico la Chiefa, dove ,, in ora fi venera il prezioto ed Incorrotto Corpo di detta Santa; come testifica una e, vecchia Iferizione in marmo, che è tuttori lotto il Portico della medefina Chiefa. ", Fece subito moiti miracoli registrati da Fra Giunta de Bevegnati Costonese, già
", confeilore della predotata ferva di Dio, ed approvata finalmente nell'anno 1306,
", anco dai Card. Neapoteme Osfini Legato Pontificio."

" Il Vefcovo d' Arezzo ildebrandino, effendo allora Cortona Diocefi Aretina, ia " una fua Bolla riportata agli Atti della Bestificazione, la qual Bolla fu fpedita in , Cortons fotto di 21. Giugno dell'anno 1308., concedendo Induigenza per la Chie-,, fa di S. Bifilio, dice che in effe requiefcit corpus Beate Margaite; cujus meritis plupo rima in code n le o corufcant miracula. " Non repugna adunque, che pochiffimo tempo dopo la morte della Santa folle

., composta quella laude, ed anche pubblicamente cantata dai Cortonefi.

" Lo Itile, ed il metro possono ben convenire agli ultimi del Secolo XIII, o all' as incominciamento del S.colo XIV. ma foora effo metro, e fopra effo file riflerterà , convenevoimente a cun altro.

", Suffiftendo quell'Epoca, ognun vede che detta Laude può viepiù comprovare ", la fantuta di Margherita, ed il culto antichillimo fra i Cortonefi, dell'iftessa ceie-

" bre Peniterte, 12 la sumento di tutto ciò giova far noto, che nell'ifteffo Codice, d'onde fi traf-,, fe la precitata Laude, ve n'é un'altra nella quale, oltre Gesà Crifto, e la Madonna, a, fi commemora, e s' invocano gli Angeli, e più e diveril Santi e Sante. Potrebbe , dufi una specie di Litanie in volgare, ed in rima. Quelta Laude termina cost: , O Margarita autorità più este i fiela chiarità de X<sub>pos</sub> feruente | pregente unimente 
, per quille tue luor | che toro faccia bone E feampi da cofa ria.
, Vedeli che la Confraternita de L'andefi, ala quale già apparteneva questo Libro.

, era composto pur di femine, che qui si dicono Siore.

", Ma quel che fa maggiormente a propolito, si è, che la quelle quali Limpie di ", Santi e Sante vi ha luogo anco S. Margherita, come udimmo. Sicche ricreice , l'argomento per comprovare l'antichità del culto speciale verso la medefima fra i " Cortonefi . , Oltre le società dei Laudeff, vi furono pure in Cortona, e ciò fino ab antique I

4. Terziarj e le Terziarie di S. Francesco. La medelima S. Margherita era una di elle " Terziarie, come è noto.

.. Potrebbe forie effere, che la Laude fi cantaffe particolarmente dal Ceto di que-., ste e di quelli. Si ponga mente che nella strofa dell'altra laude qui sopra riserita , fl dice: per quefte tue fiere.

" Or luffiffendo un Ceto di Terziari e di Terziarie di S. Francefco in Cortona (e as quello certamente affai florido nell'anno 1208, che fu l'immediato dopo quel della morte di S. Margherita, como lo attesta la fotonne pubblicazione fattali quell auno , in Cortona della Bolia del Cirdinale Fr. Matteo d'Acquasparta concernente detto , Terz Ordine) può effere, che in detto anno o poco dopo, quei Terziari e quelle , Terziarie faceffero comporre la Laude in onore della Santa già Con-Terziaria, che

130

"faceva miracoli, ed efigeva la pubblica venerazione; e che la eaumifero per thag-"gior gloria e culto della fleffa Beata Concittadina di lor medefinal. "Comunque poi rislaciamo l'impegno di efaminare lo stile ed il metro di quella , Laude non fara difearo l'Indicare, che vi furono e fono molte collezioni di Laudi 3. Liquée not lard utilizario indurare, cue vi introduce e sono unico e collezioni in Ledux p. autiche, si inmonferite che flampate. Un Codice a penna fi commemora nell' finale, se etila Bibliotera si Farjetti imprefio in V-n.:zzi nel 1721., il qual Codice fu pofigicale in compagnia del Bistutti di S. Zamabi in Firzare il anno 1425, in una notti si etilo codice num. LXXXV. fi eouociano mo te vecchie raccolte di effe Laudi a p. 10. ", flampa; e si dice, che la maggior parte di cail Laudi sono del B. Giovanni Colombia, no, di Frate Uzo Parziere, di Fra Jacopone da Todt, di Fro Bicari, di Fra Giovan, mi Domeniati poi Cartinale, di Francesco d'Alburzo, del Bianzo Ingeludzo, di Fra Gio

, rolamo Savonarola, e di altri.

, Non fo di chi fiafe la Laude nostra; ma sembra opinabile, che non sia di veruno dei suddetti; e che sia piuttosto di qua che Anonimo Cortonese; mentre vi si trova l'i-, diotifino locale, e voci che ancora fi ufano da taluni in Città, e molto più nel difiretto. Nei Cantici di Fra Jacopone da Todi flanno in vero alcune vecchie parole ,, or difusate, che s'incontrano pur nella Louce. Cio tuttavia non serve per attribuirla ,, ad effo lui; e quel che può confermarci a con riputarla di effo fra Jacopone fi e, che egli femino quelle sue poesie di voci e frasi Siciliage. Marchigiane, e di altri Parfi, come avverti pure il Sig. Ab. Tiraborchi nella Storia letteraria d'Italia (Tomo ", XIII. pag. 5. dell'ediz. fior.) Dave the netta Laude non rinvengo alcuno di quei ter-,, mini forestieri del Claustrale Tuderte; ma un linguaggio bailevolmente purgato, e , tofcano; comunque vi abbia luogo una rozzezza quali primitiva, e la concorrenza degli Archaitmi per rapporto al tempo nostro. ..

Cost fopra la Laude qui accennata, e riportate distefamente a suo luogo, come fopra, discorre da suo pari il Sig. Coltellini. Supponendoti detta Laude composta quali subito dopo la morte di S. Margherita, potevamo riferirla al principio di questa Differtazione; ma fi è riferbata più oltre, per aver luogo di qui riepilogare colle note di effo Sig. Coltellini, quanto topra è ftato proferito circa il culto di noftra Santa.

Segno altrest di (peciale venerazione verlo S. Margherita, fu fenza dubbio in que primi tempi, la fepoltura che preffo la di tei Chiefa fi eleggevano i Perfonaggi più ragguardevoli di Cortona, e quelli principalmente della nobinilima famiglia Cafatt, in temoo che godevano elli la dignità di Generali Signori e Vicari Imperiali di Cortona, Haffi riportato per effento tra i Documenti al Noim, XX. il Teltanento del Nob. Cav. Batokamer Cajali II. General Signore di Cortona regato 21. Gragno 1363, da Ser Rinaldo di Toto ce, nel quale prima di tutto elegge detto Signore la lepottara del suo corno apud Ecclesiam Sancii Baxilij Ge, il undici anni avanti, cioè nel 1352. aves parimente per teltamento rogato in detto anno dallo stello Ser Rinaldo di Toto. fatta una fimile elezione di sepoltura la Nob. Donna Agnese moglie di Jacopo Casati fata una finile elezione di Iepocutta il NOO. Donna Agneti mogue un jacopo cuatu in fratello del pristo Birtocinomeno Il. Signore di Cortonasi dove te ci clia menzione di atra Signora della Famiglia Calali per nome Diara, o Diamen, gia forella del di eli matto I Josepo Calali, e gia defonta e lepotta anchi ella predici la Chefa di S. Bafilio; acconto alla qual Signora Dirra dice di volter eller fepotta in Refla Agneti, di Simirmente il Nob. Donna Adierezza figlia el Nob. Pola Javati de Coffene. e perciò figlia ancora di Agnese suddetta, nel suo Tellamento, che sece estendo vedova, rogato fotto di 11. Dicembre 1387. per Ser Ugutium que Landi que Pepi se. lascia anch' essa e dispone d'esser seponta apud Oratorium Sancti Baxilii ae Cottona qued nune dicitur Santie Margarite de Cortona Erc. Somiglianti elezioni di sepoltura è affai probabile, che fosser satte anche da altri della stella illustre famiglia; è di altre nobili famiglie ancora; effendo universale tra i Cortonesi in quel tempo, come sopra fi è veduto, la divozione che fi avea verso la nostra Santa.

La qual divozione relta in oltre viemaggiormente comprovata dai molti Lascitidi Casamenti, e Terreni, che specialmente dal 1330. fino al 1390. furono fatti, parte per via di Testamento, e parte per via di donazione inter vivor, alla Chiefa di S. Bafilio da diverse Persone: come può riscontrarsi negli Atti da me veduti, e che conforvansi nell'Archivio dell' Unione de' Luoghi pii di Cortona, a' quali rimettiamo chi ne defideraffe più diftinta contezza.

Effendo poi la Chiefa di S. Bafilio notabilmente accresciuta di beni stabili: ed aleresi corredata affai decentemente di utenfili, ed arredi facri (per le largità ed indu-firie particolarmente di certo Fra Orfino d'Odile de l'Ancette Sacerdote Terziario o ManMantellato Francese che per più anni dimorò cogli altri Terziari, che uffiziavan la detta Chiefa di S. Bafilio e S. Margherita ) penso il Nob. Signore Uguccio Urbano Cafali V. General Signore e Vicario Imperiale di Cortona, con partecipizione ed affenfo del General Configlio della Città, di affidare il Governo di quelta Chiefa e Convento (rimoffine i Terziari) a qualche religiofa clauftrale Comunità; acciocche ferviffe questa ed uffizialle anche più decorofamente la ficilia Chiefa, a maggior gloria di Dio, ed a maggiore onor e culto della B. Margherita. L'anno percanto 1385. dono il prefato General Signore e Vicario Imperiale, unitamente al General Confi-glio della Città di Cortona, la Chiefa, Convento, facri utenfili, moltili, e flobili a detta Chiefa festanti, a Padri della Congregazione di Monte Ulivito dell'Ordine di S. Benedetto, Congregazione allora novella, e che vivea colla maggior fama di offervanza ed esemplarità. Il qual dono su accettato dall'Abate Generale di detta Congregazione, che era allora Frater Jacobus Tadei de Aretio Generalis Abbas & fuperior totsus Ordinis Santte Marie de Monte Oliveto, & Monasteriorum omnium & Locorum Ordinis antedicti. Il Contratto poi di detta donazione e rispettivamente accettazione, su rogato apud Locum & Ecclefiam Santle Marie in Acona, in oggi detto Monte Oliveto Maggioge, presio Chiusure, Diocesi (allora) di Arezzo, nello stato Senese, il di 4. Mag-gio 1385. Urbano VI Papa, ottava Indizione, vacante il Romano Imperio. Il Notajo che rogo detto Contratto alla preferza di tutti i Monaci fu Giovanni que, Mattes de Urbevereri pub. Imperiali audoritate Not., & tunc Frater Novitius dicti Monafterii & Ordinis Sancte Marie de Monte Oliveto.

In foque's (come fo riferito in fine della noftra D'iffertez. III.) fu dall'Abste Generale di Monte Oliveto, per mezzo di quattro Monaci deputati, amadato in Cortona a prendere il possificifio della Chiefa e Convento di S. Ballio; e fineme a Ribbirvil I Frince ce. Ma cinque anni doppo, deputati parimente adal' Abste Generale, altri tre Monaci, portrarosi a Certona, per fare di detto. Luogo di S. Ballio is for the Monaci, portrarosi a Certona, per fare di detto. Luogo di S. Ballio is Generale della Catterdale, forto di 2x. Magno dell'anno 1790. Lafetado poi da' Padri Oivetani il prefato lungo e Santuario di S. Ballio e S. Margherita (forte per divino impullo e divina dispoliciane, affinche fa avveralle ciò che il Signore predetto avea alla Santa nel Can II. §, 9, della Lengenda, cioè che come l'avea egli confenzata in vita alla cullodia de Fritti Monori, con eller dovea dell' cultodito il di lei Corpo dopo la more, fu preta dovo due anni la rificatione dai Vergi Imperiala; Chefa di S. Ballio e S. Margherita d'Ilordine de Frati Minori.

# Del Culto refo a S. Margherita dull' 1392. al 1515.

Il di 15. Novembre dell'anno 1992. Indiz. XV. Bonifacio IX. Papa, e Vinceta. One di Boemia imperatori eletto de Romani. Convocato e adunato il Generale Coofiglio della Comunità e popolo di Cortona, nel palazzo del Comune frecondo il folito, con lierza, preferuaz, confenio, sutroità e comandamento del prudene uomo Ser. Andrea qui. Petri de Zano Notajo, Officiale, e Luogotenente dell'egregio Dottone in Legge Signer Francico di Cola da Montanifaciore, nornation Poterlà addi Città di Cortona, ed initieme Vicario Generale del Magnifici e potenti Signori Ugaria, Francico, ed. Aleggia del Calali, Cenerali Signori della Curtà di Cortona a i qual Configlio intervenero più di due terzi di quei che a forma degli fitatut della Città di Cortoni propolito dell'introduzione del Fratt Bitmer a en el luogo di S. Margheria et.; e coa più di due terzi di voti favorevoli reftò vinto il partito, e fiabilito e conclulo quanto fegue:

Cottando che il padronato e dominio dell'Oratorio di S. Bafilio, polto nel più hat della Città di Corona, in cui ripofia il prezio Cepa della E. Margheria, e dicel perciò volgarmente detto Oratorio, Chiefa di S. Bafilio e di Sonta Margheria di Corona, appartiene per divitco e per lunga confectuoline al Comune e l'opiolo della ficili di Corona della ficili di Corona nutrita (mopre di Corona il Corona nutrita (mopre di Corona corona della ficili di Corona nutrita (mopre di Corona nutrita (mopre di Corona corona della corona corona della corona corona di Corona nutrita (mopre di Corona corona corona della corona corona della corona corona corona corona corona corona corona della corona corona della corona coro

årviå Sur Marghrita til Cariona, på det Tret Ordine del Beste Françija predette r. B finalmente porriodol, e dovordolf instimente e religiolimente credere, che fiecome piacque alla Sanaa di effere aggregata in vita all'Ordine de Minori, con le fia cola finammente grata, che la predetta fiue Chief àn ercut e gorernata da Franj, e dalle Sawr di detto Ordine; tostop phi che colla per fama, cur ella di presenta sa se maniferatione del maniferatione del presenta da Franj, e dalle wante dell' Ordine; tostop phi che colla per fama, cur ella di presenta franzia.

Affinche derta Sona fis fempre pronta a porger pietofamente e graziofamente l'adjurier du mano a quelli che a ler icrorrono, ad eludier i voit delle giufe pre-gbiere che a lei fi fianco, e a decunsti di cultodire in pace dentro, e faori la Cutta di Cortona. E perche dimorando i Fraul Miner i al fervizio di detta Chiefa, e predicandovi la divina Parola, reflerà così promoffo l'onor di Dito, fi aumentera il divio calio, fart la detta Chiefa per directamente di cuita calio, fart la detta Chiefa pis frequentemente vitatta, se fart procurra la faiture del-

le anime:

I predetti Generali Signori e General Canfiglio della Città di Cortona, lo ogni migliore e più efficace modo, gius, viu, e forma che poterono, de jure, vei de jo-die, deliberarono, stanziarono, e ordinarono con questa Legge da vulere in perpetuo ed eteraamente, non offante qualunque statuto, o ordinanza di detta Citrà di Corto a che disponelle in contrario, alle quali cole cutte in questa parte intelero deroga-

re, e derogarono espressamente.

1. Che il prefato Oraronio o Lucço di S. Bafilio paffi ad effere e fia in peretuou Luogo, e Convento de predetti Frati Minori; e chi e rilgigio è venerabili Frati Minori dell'Ordine di S. Francefco fi portino, a dimortre conventamiente e pre movo Luogo i focondo che ad cell'Ordine di S. Francefco fi portino, a dimortre conventamiente e pre movo Luogo i focondo che ad cell' è premefi e non licenza frecible delh Sede Apoffolica ec. di guifa che effi Frati ottengano per fempre la deva Chiefa ed Oratorio di S. Bafilio, colle Cappelle, Abitazioni, Claufiri, Cimiero, ed Orra annefi, e fatuali ha cima della Cirta di Cortona; ed abbiano li governo e la cunt tamo fiprinale Che etma cultura protezione, e governo e debba in prepueso fisare e rimistere fotto la loro cultura, protezione, e governo e debba in prepueso fisare e rimistere fotto la loro cultura protezione, e governo e carbon in prepueso fisare e rimistere fotto la loro.

2. Che sul deup poggio di Cottona, in quel site, che a' prestat magnissi e penetti Signori, e al fusicue at prestato Odsine, e hemberta più siono co decence, con strussica un Monastero dei Suore o Monache di S. Chaira dell'Ordine de Frati Minori ai qual Monastero debano appartence e foctua pimo piut e tatte le posibilità e beni del prederto Oraziono o Chiefa di S. Bassillo, e ancor delle Cappelle editenti in beni del prederto Oraziono o Chiefa di S. Bassillo, e ancor delle Cappelle editenti netto Orazioni e di futuli, proventi, e rendie di tatti positi finoni e beni debano prevenire interramente alle Suore di detto Monastero: Le quali Suore o Monache Israno in dovere di fegilatare si nelle vesti, che nella vista, e i insovare ai possibili et veno in dovere di fegilatare si nelle vesti, che nella vista, e i insovare ai possibili et vela controlla della control

Rigis della fu Beata Suor Margherita di Cortona.

3. Che le stelle Monache avran l'impegno, a tenor della loro possibilità, e per amor di Dio, e del B. Francesco, e de Sanii Basilio, e Margherita, ur provvedere in perpetuo nele loro necessirà di vitto, e vestivo i Fran di detro Ordine di S. Francesco.

cesco da metrerfi, e ritenerfi al fervizio della predetta Chiefa.

4. Che detti Frui fano renut ad amminifarae e celebrate i divini officia nella prefuta Chiefa, e nelle Cappelle di effa, per confolazione, e divezza delle amme de Generali Signori, e Circadini della Chira di Cortona: E polfano per sempre ed is pertua fare libertamente rotatecio che concerne la curse del igoreno, si lipirtuale, che temporale, della ficto Chiefa, e delle fielle Cappelle to effe dellevali, in quella guila silverifo mondo. Loro è permedio di fare segli timi Luoghi e Casavati loro ila cutto i l'anverso mondo.

c. Che qualunque confueratilne offerwand in avantid eleggere, porte, ed filtual ei Rettori e, Coppelluai in derar Chiefe, ed il Cappellua of ela Chiefa medeira, ann debbad più offervere; ma sut confueradine debba intenderif e la deragatoria del confueration de la confuerazione debba intenderif e la deragatoria con confuerazione, apparentaria e fipetanti, peneralimente, e fipetanine auto e dominazione, apparentaria e fipetanti, peneralimente, e fipetanine con confuerazione, e Popolo, e Citradiai della Citrà di Cortona, per qualunto della confuerazione con confuerazione della confuerazione della confuerazione della confuerazione confuerazione della Chiefa chiefa ce delli Cittata mendella confuerazione dalla confuerazione della confuerazio

6. Questo foltanto falvo, e dichiarato, che il beato e fanto Corpo di S. Margherita predetta, fempre ed in pernetun fits nella detta Chiefa, fotto le chiavi e cullodia de foprafiami, pofil, e da poril in detta Chiefa dal Comune di Cottona, e da Generali Signori della fiella Città, colla totale potefit ed amminifizzione, che fesso fati foliti di avere in avanti i fopraftanti fuddetti nella prefata Chicia ec.

Dopo emanati i quali (tabilimenti ec., fu umilmente e divotamente fupolicato il Venerabite Religiofo Fra Herigo da Maffa, del detto Ordine de Frati Minori degnifimo Mas-fire, e Minifiro Fronintale di detto Ordine in Tofama, anch'effo collituito perionalmente nel prefato General Configlio; affinche egli, ed il fuo Ordine fi degnaffero di accettare quanto forra, accedando col lor confenfo; e di accettare in oltre il necellario Privilegio Apoffolio; donta quanto per parte di detto Comune e Popolo era flato premello ec.

Indi nello steffo General Configlio su deliberato di spedire, come su fatto per mez-zo di lor Procuratore speciale, al sommo Pontesce Bonisacio IX. allora regnante, una umiliffina lettera, con cul veniva fupplicata Sua Santità ad approvare e confermare quanto dal General Configlio di Cottona era flato stabilito ec. La qual lettera, fenza

che qui fi trafcriva, può vederfi unitamente a quanto fopra nel nostro Registro de Do-cumenti Num. XXI. Ricevuta il Pontefice Bonifacio IX. la lettera supplichevole del Configlio, Comu-Reveuts il Pontenee Bosificio IX. Ia lettera fuspichevade dei Contiglio, Comsa-na, Decembri 1930, suprono ci contre fugicio più di controle dei controle co i Romani Pontefici questi su la Suar Mangherita di Catosa: code può diri che tra nostra Santa anni py. dono la di morre come dopo Leone Apoliniche il culto di nostra Santa anni py. dono la di morre come dopo Leone X., ed Urbano VIII., lo rileva, ed attella nella Bolla della di lei Canonizzazione il fammo Pontefice Benedet to XIII.

Ostenutafi poi dalla Sede Apolfolica l'approvazione e conferma di quanto era ffato Rabilito nel General Configlio di Cortona, rapporto al mettere i Frati Minori in possesso della Chiefe e Convento di S. Bassio e S. Margherita; ed al costruire e fondare in vicinanza di detta Chiefe un Monsstero di Monache Clariffe ec.; furono tofto Frati melli in policilo di quella, e in ferono allegnate per Convento le Abitazioni contigue già fattevi fubbricare (come foora fu riferito) al tempo che vi dimoravano i Mantellati o Terziari.

Per le Monache poi fu cominciato a fabbricarfi il Monastero presto la vicina amsichiffima Chiefa di S. Pietro in Marzano; come apoarifce dalla ficrizione che leggeß sell' Architrave della Porta d'Ingreffo alla piecola Cafa che prefentemente effite pref-

to la detta Chiefa: la qual Herizione è la feguente:

A - D - M - CCCC - HOC - EST - MON - SCE - MARGARITE - QD FECVT · FIEL · MAG · ET · DICETI · VIRI · VGVCCV · ET · FRACE

SCHV · ET · ALOIGIV · DE · CASAL · V · GENERALES · DNI · CE

VITATIS . COTONE ..

ü

et-

...

10 104

110

pD\*

per

10-

Valle a dire: Anno Domini M.CCCC. Hoc eff Monasterium Sancto Margarita. runt fiers Magnifics & Diferets Viri Unuccius & Brancifcus & Moigius de Cafalibus Vicawii Generales . Domini Civitatis Cortona .

Questo Monastero per altro attese se varie vicende, diffrazie, e guerre, che so-pravvenuero (accennate da noi nella nostra Differtaz. IV. parlando della famiglia Ca-

fali, ed in fine della Differtaz, VII. in cui dello ftaro de Cottoneff ec. ) non pote altrimenti tirati avanti, e perfezionarii: di guita che alcune Monache, che avan dato principio alla Comunità in detto luogo, ed a convivervi, furono necessitate di ritornare alle case de' lor parenti; ed il pensiero della costruzione del Monastero totalmente fvant.

Quindi fu riassunto (come era stato in avanti) il governo e maneggio de'Beni, e dell'entrate di S. Bassilio e S. Margherita, da tre Soprassanti deputati dal Comune della Città. I quali avendo accomodato un adattato Convento a' Frati Minori che ufiziavan la Chiefa di S. Margherita, e somministrando a' medesimi vitto, e vestito, erogavano il rimanente dell'entrate in mantenimento della Chiefa e de facri Arredi.

ed in limofine a' poveri.

Quantunque tuttoció, almeno in quanto alla foltanza, procedeffe regolarmente: pur tuttavia, non effendo feguita, come foora, la fondazione e lo stabilimento del Monastero delle Clarisse in vicinanza della Chiesa di S. Margherita ec., insorse dubbio, o foste ferupolo, tanto a' Cittadini di Cortona, che a Frati Minori, J'effere Dib. o folde fripolo, canto a Cittadini di Cottona, che a Fiata ramori, a cuere incordi aelle Cendire, a cagine di non effere flate abruminte le condizioni elipreffe nel furriferito Breve di Bonifacio IX. Laonde, per quietar le cofcienze, avutofi ricordi al Fapa Buggenio IV, nel 1433. quelli con fuo fleve de lo Aprile di detto anno 1433, che comincia: Ad ea ex Applolite ferviluiti offii o riportato da noi per effectio nel Registro de Documenti al Num. XXIII.) commite a Barabonae di 23-206. di Giovanni di Egidio Propotto della Cattedrale di Cortona, i esame sopra le riferite Censure; e insieme la facoltà di assolvere i Cittadini, ed i Frati (trovatosi che dette censure fossero state realmente incorie), e di confermare e stabilire gli stessi legiutimamente nel possesso del Luogo di S. Margherita; como pure i Soprassanti soliti deputarfi dal Comune di Cortona all'amministrazione de Beni spertanti a detto Luogo, a profeguir come prima la loro incumbenza ec. In vigore di tale Apostolica Commissione, fastosi dal prefesto Bartolomeo Proposito il Processio sugueste tovasi originale nell'Archivio dell'Unione de Luoghi pii di Cortona, e compa Gai In Christi etulgus glorios semper Mairis H Virginis Maria nominibus G fasfragiti in vecatis. Amen. Nos Bartolomeus qu. 3xobi de Cortona Gr.) fu strato Tribunale nella Chiefa di S Andrea di Cortona; et citato il Guardiano di S. Margherita, che era Ma. gifter Antonius Nerii de Aretio Guardianus Conventus & Fratrum S. Froncisci in dicta Ecaleha S. Margarite ad prefens degentium; v'intervenne pure Providui Vir Bartolomeus que Johannis Carchi Tojani de Zarcagninis Civis Cortonensis, & Procurator hominum & Com-munitatis Cortone, ed alcuni Testimoni: i quali udici ed esaminaci; il predecto Barcolomeo Giudice delegato, secondo che ad esso parve più opportuno giudicando, assolvè tanto i Cittadini, che i Religiofi, da qualunque cenfura, che avestero incorfa per le fopra enunziate cose: abilitando i Frati Minori a rimanere nel suddetto Conveuto ed al fervizio della Chiefa di S. Margherita, ed infieme la Comunità di Cortona a far amministrare per mezzo de Sopraflanti, come erasi praticato in addietro, i beni mobili ed immobili di detta Chiefa ec.

Nel precitato Breve poi di Eugenio IV., non meso che in quello di Bonifacio IX., si confermano ed autorizzano i Tiroli e gli Elogi di Santità dati ed attributti, come sopra, dai Cortonesi a S. Margherias: il che sempre più comprova l'aumento del di lei religioso cuito nella Chiesa di Dio.

Un nuovo attestato pure della venerazione specialmente de' Cortonesi verso la nostra Santa, su altrest la premura somma, ed attenzion singolare, che essi ebbero in ogni tempo di tenere il di lei facro Corpo ben custodito, e colla maggior decenza confervato. Ond'è che oltre la traslazione fattane, come fopra fu riferito, circa il 13300, dal priffino Sopolero, in cul da prima era fiato cumulato nel antica Chiefa di S. Bafilio, ad altro più decorofo ed elegante Maufoleo, eretto nella nuova più ampla Chiefs dopo la di lei morte coffrutta; nell'anno 1456, fecero al medefimo facro Corpo mutare e rinnovare le vestimenta, e adattarlo in miglior forma pell'urna in cui giaceva. La qual funzione fu eleguita nella maniera che leggefi descritta con semplice file a guisa di ricordo al calce di uno de Codici contenenti da di lei Leggenda compilata da Fr. Giunta, e qui da noi illustrata, ed efistenti, come altrove notossi, nel-la Libreria del Convento di S. Margherita in Cortona. La descrizione è come segue .. A di XXV. di Luzlio 1456 fi cavò fuori della cassa el Corpo di S. Mar-, gharita & spog will diligentemente, & poi fi rimeffe nel suo luogo in sur una ta-» vola per modo che agevolmente si può cavar fuora, & di nuovo se le muto veli

Bissent. XIL

1

arci

mare

he ufi-

rredi.

este i

to del e dubellere forefit

demo-

per 6-71 ese

frite Frita or fo.

irtto ica (il

in-

18-

·lla

.

ilo-

: \e

n ed

2 fet

j 190+

nifacio

imente.

1 100

Jeccora.

critica il

hiers di

TO Cor.

in cat

A com

off, pel-

S. Mit-

130 ve't

ndi capo, flogfioffi quafi nuda, che folo una verte le rimafe addoffo, pol fi riconna ciò come flava imanazi, ce nota chi el Corpo fuo è integro che non il manca nulnia, ce i codiffino.

# Del culto refo a S. Margherita dal 1515. al 1629.

Nell'anno 1515, il Sommo Pontefice Leone X. con fua Bolla de'6. Febbrajo di detto anno 1913, che comincia: Regimini universalis Ecclesia: (è si ha riportata nel nostro Registro de' Documenti al Num. XXV.) Avuti in considerazione i molti e stupendi miracoli, con cui anche in questa vita mortale avea Iddio illustrata la Beata Marghe ita da Cortona ed il fommo continuo prodigio, con cui per più di dugento anni decorfi dalla di lei morte, avea confervato e confervava il di lei Corpo intiero ed incorrotto, e spirante suavissima e più che naturale fragranza; il Culto non mai interrotto a detta Beata Margherita per così lungo tempo universalmente prestato, non folamente in Cortona, ma anche in altre Città e Terre circonvicine; ne folamente dalle persone popolari e del secolo, ma da persone altrest ecclessistiche anche per dignità infigni; e dagli stelli Sommi Pontesci luoi predecessori, specialmente Bonifacio IX., ed Euge-nio IV. che nelle loro Bolle, o Lettere Apostoliche non avean dubitato di denominorle coi titoli di Beata, e di Santa: il Comerjo numerofiffimo de' Fedeli alla Chiefa coltrutta in di lei onore in Cortona, dove ripofa il di lei facro Corpo; maffimamente nel giorno anniversario del beato di lei passaggio alla Gloria, cioè il 22 dl Febbrajo; nella qual occasione massimamente recava ammirazione alle persone concorse; che niuna menzione si facesse della stella Beata Margherita pe divini Uffizi, per non effere esta canonizzata: e finalmente alle suppliche dell' Arciprete della Chiesa di Cortona Silvie Pafferini Notajo, Scrittore, Datario, e famigliare di Sua Santità: Concelfe, che nella Città e Diocesi di Cortona si potesse privatamente e pubblicamente ren-dere alla Beata Margherita venerazione e Custo; e che nella di lei Chiesa si potesse il dì 22. Febbrajo celebrare annualmente la festa con folennità, e coll'ufficio divino, finche non fosse proceduto alla di lei canonizzazione. Ed affinche si aumentalle sempre plà la divozione verso la stessa Margherita, concesse a tutti i Fedeli, i qual veramente pentiti, e confellați, o aventi îl propolico di 'confellați, avrebbero da quell'anno în poi vifitata con divozione annualmente la Chiefa di S. Margherita nella fella della Cattedra di S. Pietro 22. Febbrajo da primi Vespri ilno all'occaso del Sole di detta Festa; o avrebbero contribuito alla riparazione e manurenzione di essa gento e di altrettante quarantene. La Bolla fu spedita in Firenze nel giorno ed anno suddetto. Chiefa, o de paramenti e ornamenti necessari al divin Culto, l' Indulgenza di anni du-

Con altro Breve poi che comincia Diffarentat dato pare la Firenze forto di s., censajo 1:76, concedette lo fiello Leone X. a tutti i Fedello, che, cone fopta, avelliero vilitata la Chiefa di S. Margherita ec. nella proffina Peth, della Cartedri di S. Pietro 22. Febbarjo dello fiello anno 3116., o contribuito colle loro offerte al mantenimento di ella Chiefa, o de Sarri ornamenti ed arredi pri la medefina, l'In-

dulgema Pimoria; ma questa per quell'anno foltanto.
Nell'anno 1542. I fotto il Dominio del Serenissimo Cosmo I. de' Médici, furon
riordinati, confermati, riformati, ed in parte fatti di nuovo gli Statuti municipali
della Città di Cortona: Ed in tali Statuti, varle cofe contengosi, e si pretirivono,

spectanti la venerazione, ed il culto di S. Margherta: E principalmente. Nel Proemio a quelli Seatuti, è Connumera la Beata Margheria tra i Stati Protettori della Città di Cortona, com'era flato fatto anche qe' primi tempi, e più sopra fu riferito.

Nel Lio, L. Ruby, 28. de medefini, pritandofi delle Reliquie e venerazione de Santi, fi ordina che il Corpo delli Batsa Margheras non fi nolivi regolarmente, vibe nel giorno delli fius Pefal 21. Febbrajo i e quando femorille efpediente di mofirario in altri tempi, fe ne ottenga primni il partico de Signori Priori, e Collegi. Be Itali, Il. -2n. 40. di aggiugne, che possi modiraria il Santo Corpo non folamente nelli Feh fudderta, ma sache nella fiva vigilari in attri tempi poi, anche con partico de Provi. Collegi, non di potte autre o moltrare, lo con che a Cardinali, Arciveico.

10. Signori di statiali ilastifi o quanta lo coccrefe la reposenzione processori priori di collegi.

Nel

136

Nel Lib. I. Rubt. 59. di preferive, che dal Confino della Città fisno eletti I Pediajoli di Sama Maghatut; e che silla di el Fetta fi facciano le debite e folite di bizzioni di cera. Nella Rubt. 4, poi del Lib. II. ordunadodi di feriare ne Tribunali Civili in tutti di felivi, fi computano tra quelli di felivi, e feriari, quello in cui modi la Buta Siur Maghatuta di Curiena, e di più il girono svanti, ed il giono dopo.

Le quali ordinazioni e statuti si hanno riportari nel processo della Canonizzazione di nostra Santa, e ne contestano vienaggiormente il culto ad essa essisti specialmente

in Cortona,

Crefendo poi quello cuita e venerazione ogni di fempre più nell' sano 1780. Il di utimo di Dicembre si intra faconsi forincon Tratatarione del Corpo della Bas-as Margherita, dal luogo co'rea fiato collocato acila maggior Chiefa a clefar deri Alta maggiore cine i anno 1730. All' Alta maggiore en sidino; collocatodio quisi in una decentifilma Draz, adatara a guifa di grado pe' candelicri del medella no Altare, come di poi, vi é fempre ramatta, e rimane ante il prefence Quelta Traladione fa faux colls maggiore catorificenza, e coi concorto di autta la Città di Cortona: de la cuita de la colla maggiore catorificenza, e coi concorto di autta la Città di Cortona: del prefence della maggiore catorificenza, e coi concorto di autta la Città di Cortona: del ramatta La memorita podi ital fiscince funzione; l'abbiumo deferita, infis une coll' altra fiopra riportata del 1450, nella parce interna della Coperta di un de' Codici actichi della Leggenda di S. Margherita, he' figuracia tramini.

A di ultimo Dicembre 1380. fi estaliato il giorofo Corpo di Santa Margherita nell'Alsar maggiore di nonce edifi ato, con grand ovore, e con orfo di tatta la Città di Cortona; e si Reverento Palue Pr. Luca da Cutigliono a fuo contre fece una constiffuna Pretica, e destri

fima; del che ne fia Dio ringraziato.

Ad ampliare acort di vintuggia il culto decretato alla nollez Santa con Anolico lica autorità dal Papa Leone X., como fopra; il fommo Ponsielice Urbino Vill., con altra fua Bolla, che conincia: Cadifiti aqua flumen: emnata 12. Dicembre 1639; (e altra fua Bolla, che conincia: Cadifiti aqua flumen: emnata 13. Dicembre 1639; (e altra funca del Fibertata zelo noltro Regilito del Documento il Minn. XXVI.) alle untili titace del fiderazione gli infigui morti, ec. della fatta Marghritia di Cortese; eficile a tutci e Chie e Perione dell'Ordine Francefacno, dell'uno, e dell'altro fich, rificonti tanto dento che fuori d'Italia, ia concellione di celebrare oggi anno 19 perpeuno il di 22. Ebborjo, la Efica coll'Unione di centra Bassa Marghritia, che gli Leone X., avez fatta cultività colli Olizio di decre Bassa Marghritia, che gli Leone X. avez fatta cultivite, ad una formale e folenne ficcitificatione della ferva di Dioi come pella fua Bolla di Ciponograziano e notolio efperilamente Benneletto XIII.

## Del Culto refo a S. Margherita dal 1619. al 1719.

Sicome, attefo il Calto immemorbile cominciato a renderfi alla noftra Stata fina alla fiu morte, e concinuato fineza intertuzione, anzi fenpre più aumentatofi per lo fipazio di anni 376, fu facile ostener daia Stata Sede, cone qui forza, la Boda della formale di lei Fassigi Eurite, conì una firebbe Ritu diffizi ce etterer per l'iffetio Trolo, e fenta ulteriori cfiami e Proceffi, quella altreri della fue Cassuttaziara, per ai vinific dicinara sificiaramene Sessa. Con totto cio, it suggiori giori di Dio, e dei vinific dicinara si foliaramene Sessa. Con totto cio, it suggiori giori di Dio, e della constanta di distributa di Cassutta di C

L'anno pettanto dalla Natività di Noftro Signor Gash Crifto tosp. Indita. 13. il giorno 17. del mefe di Lugito, correndo l'anno fello del Pontificato del SS. in Crifto l'adre e Signore Urbano PP. VIII., e regnando il Sercuillimo Francipo Ferdinando II. Granduca di Tofcasa quinto, fa dato principio in Cortona al Procello pet la Canonizzazione della Serva di Dio il 8. Margharia da Cottona Suora del Tere Dr.

dine di S. Francelco detto di Penitenza; nel modo che fegue:

Effection fixal i fecciolmente contunti dalla Religione de Frata Minori di S. Franeccio della Regione Offervanza, e dalla Comunata della Città di Cortona, il molto litottre e moito escellatore Signore Pierro Ridoffial Dottore dell'una, e deil'atta Leg-Procusatori nella Carla Romana della carla di Comonizzatione della B. Magpherita Ed avendo. effi prima di tutto umiliato a Sua Sinotta il Memoriale di Rappite, dalla feria Santta San-maneflo alla facta Congregazione del Relig e prello la fefiti facra Con-

137

gregatione avendo prodotto, oltre Il Mandato legitimo di loro Procentzione, a licame Pofizioni, el Aricoli, contenenti la Vita, i cottumi, le viria, la Santita el miracoli della predetta B. Margherita; ed ottenuto in frequela dalla farra Congregatione prefrata; forco il nome e Sigliò del Cardinale Gio. Battila Detov Veficono Portuenfe, e Prefetto di elfa farra Congregazione, le lettere remifioriali, e compuloriali, fipedite fotto il di 1s. Giuggio di 5co, da prefenardi di medicilin Procuratori in Considerationa di Giudici fipecialmente fiuddelegati per formare il defiderato Proceffo di Canonizastione ecc.

Comparvero il fopracitato giorno 17. Luglio 1620, la fera alle one et.1. (ziuda 18 lie d'Italia nella computazione dell'ore, feguitato in que t'empi anche in Corrola o l'Ende d'Italia nella computazione dell'ore, feguitato in que t'empi anche in Corrola comparvero, dico, i l'uddetti due Procuratori Signor Ferro Ridolfini, e Signor Go. Paolo Vagnotti, nel paiszor refidenziale del Vefovo di Corrona, avanti l'Italiani mo e Reverendiffimo Monfignor Lorenzo Robbia Vefovo allora di dettà Città, ed at molto l'Italiari e molto Riveriale Signori Giordino Serinii Proposto d'ilia Catedrale Cortonefe, e Francico Secfano Protonotario Apolidico Ministente, Giudes fiades leguit e.e. effendo vi prefente il Signori Nicolo del fu Vergitio Baldeni en Diode Lautorità pubblico Nicipi Costonefe: e prefenterono i presati Procurateria findiatti Rigiliare, chichostono ii fudderita Signori Giuderi, che le rieverefforo, ammettoffico, ed apriffero, e de fi dichiaraffero, e pronunziali? o Giudei competenti, e procedeffero all'iricquizione di Cife lettere, qualta i formia e tenre delle medefime.

Furono persano accessee, ammaffe, ed aperte le fuddette Lextere, e l' fuddette tre Guiles fuddelegatif il disharanon e promuteranon cult ce. E fecondo il tenore delle medefime Lextere deputarono per Notajo atturro in quefta Caufa Efercio Si gone Francefoo del fu Signo Lodovico Orielli per ducete autorit pubblico Notajo tone non est quaterno probabilico Notasio con tone non est quaterno per pubblico per mono di Ser Nicco del fa Virgillo Baldelii Catadino, e per Ducela autorità per muno di Ser Nicco del fa Virgillo Baldelii Catadino, e per Ducela autorità

Notajo Cortonete.

Secome por i tre Guidel forta nominati potevano elfore e talvolta erano impedit, o alfenti, alfimben non refulle per ciò remonta il cordo della Cutis, furono nell'anno feguente 1630, dai protecti Signori Precuratori della Cutis, ottenue della sione e Stiglio della Cutis, cottenue della sione e Stiglio della Cutis, cataliare perfetto fotto di 23. Giugno 1630, per poter furoggare aitri tre Guislei i quali in mancanya de primi poteffero procedere ce, e quell'intergotti furono i mono indigitire mono se everendo Signoro (Gringio Nucciarelli tepulciano Protonotario Anofthileo, e Domenico Gelfomioi Protonotario Apolituleo Cutroneli: A quali nella toma che alprimi tre, prefettate le Lettere furoggaria i ec, ciarno da foro accettato, un nelle, el aperte; el dichiaramon, e promunda signor Francelto O fetti, fotto 113, Ottobre 1630, tto 1030 cul i Nocijo Atturno

Neie taidette Letter ermittoriali, e compulforiali fpedite, come fopra, con acuria Apoliticia ali Curdinale Preferto della facera Congregazione dei Rui, fi preferive il mendo e la fornat da offervarii, potto pena di formanca rifervata a Papa, dai Giurti faidalegiti, nella Vitia, e revitino del Corpo della B., Mugherte; il aliegna Giurti faidalegiti, nella Vitia, e revitino del Corpo della B., Mugherte; il aliegna coi di elaminardi ec, in queft cun'i di Cunonizzazione ce. E feconda quefti il funco ne fu proceduto di prefatt (Giudici, vanto di prima ilituzione, che furrocatt, nella

prefata Ciula ec.

Qui II- Proc. (I) comincisto come logra, nel 162p., reflò terminato e compieso III di 3., Agi di dell'anno 1640,, Indiz. 8. e del Pontificato di N. S. Papa Urbano VIII. I'anno 18., avanti a'motto Illulti e motto Reverendi Suprot l'ioniano Serini Propofito, e Gargio Nuccistali Arcidiscono della Chiefa Corronefe, con Arto 162a to da Ser Reymado del fu Baccio Sellari per Ducale autorità Notajo pubblico, ed in quelle Capitali anche per autorità Anoltolica Notajo raturano deputato ec.

Di tatto questo Processo fabbricato per la Canonizzzione della B. Margherita di Cortona, estitono in Cortona due Copie M. S. autentinche una delle quain n. il. Can-cellaria V-(covile, e l'attra presso il Nobile Sig. Cav. Piero Tommassi e d questa fecanda Copia e stato dall'umanita di elso Sig. Cavaliere dato a me che ficrivo, tutto

Google Google

il comodo di poter far ufo, per quanto è occorfo nella estensione e coordinazione del-

la presente Opera.

as griente Opera.

Nei tempo fiello in cui cossiviação, come sopra, il Processo per la Canonizzazione della B. Margherta; dall'Illustriss, e Reverendiss. Monsig. Lodovico Scrissori,
fucceduto nei Vescovado di Cortona a Monsignor della Robbia, sin nei 1956, il di 13,
di Luglio solennemente confectata la Chiela, in cui ripolava ed ancor riposi il lacro
Corpo della Hella Beata. La quat Chiela, quantunque al principio s'initivalsie di S.
Basilio, e dipol promiscuamente fi dicesse di S. Basilio, e S. Margherita, in questa sone
tenne confectazione su depresamente dedicata in onore di Santa Margherita, senza far
menzione di altro Santo Contitolore. Onde S. Margherita, sobbene con per anche sotennemente canonizzata, su dichirata ansibutamente, e sola Titolare di detta Chiesa.
Come apparsice dalla Lapide anche altrove memorata, sfillà sopra is porra laterale
at di dentro della Chiesa medelina, esbene questa ilcrazione: D. O. M. Ludovicus
Serissorius Episopou Contovensis hane Eccisiam S. Margarita in homeran Dei ejulgiaquage fanatterio laud Questitis M. JOCXXXVI I. conferenti Ves. Esc.

Primente non ancor terminato il furriferito Procello, cioè nell'anno 1658, alla propolizione fattane dal Guardiano del Convento di S. Margherita a'Signori Priori e Collegi della Città di Corton, fu ili tuita una feconda fetta annuale di detta Santa, da celebrati goni anno la Douencia ria i ottava dell' Altenfone, fotto il Titolo di Tralazione di S. Margherita. Fu quetta Felta celebrati la prima volta l'anno feguente 1659, il di S. Giugno, in cui cadde in quell'anno la prefata Domenica; e fi e fempre celebrata dipoi ogni anno fenza intermifione; come pure fi celebra fino al prefente, ed anche con maggior decorazione e lolennita che ne'tempi addictro, come avremo più fotto occasion di offervare. La diffunta narrazione della ifiltuzione di que-la feconda fefta di S. Margherita halfi regiltrata tralle memorie del prefato Conven-

to nel Libro fegnato B. a pag. 31.

to net Libro legnato h. a pag. 31.

A mítura che aumentavati in Cortona la celebrità del culto verfo S. Margherita, crefeeva aitresì il fervor della divozione verfo la medefina, Laonde i Religiofi Mitori Cortona, unitamente ad atre pie perfone, meditaron d'iliture fotto la invocazione di effa Santa una Confiaternita inticata di Pentrana e Confirmane; e col coolento del Vefovo della Citcà, ne procursono ed ottenero l'approvazone dal Sommo Pontefice Aleffandro VII.; il quale con fon Breve de 27. Luglio 1660., che comicia. Cum fut accepinura, (e il riporta tra i Documenti al Nam. XXVII.) non folamente degnoffi di approvare il difegno di al pia inflitizzione, ma ad oggetto di viemaggiormente promoverlo, degnoffi inoltre di concedere in perpetuo a tutti e ciafcuno de Fratelli, e Sorelle di tal Confraternita le fequenti Indulgenze.

1º. A chiunque entrerà in detta Confraternita contrito, confessato, e comunica-

to, il primo giorno del fuo ingrello Indulgenza Plenaria.

2º. A ciaícuno de Fratelli, e Sorelle, che cofituito in atticolo di morte, penfio, confessio, e comunitato, o ciò non potendo, almeno contrio, invocherà colla bocca, o se non altro col cuore, il Nome Santifismo di Gesta, pasimente Indulgenza Plenaria.

32. A tutti gli aferitti a detta Confraternita, che pentiti, confelliti, e comunica i, vilteranno la Chietà in cui efa Confraternita fari eretta, ad primit Vefpri fino al tramontar del Sole della fefta di S. Margherita 22. Febbrajo, ed ivi pregheranno per la concordia tra Principi Civiliani, per la eftirpazione dell' Etzele, e per la felitazio.

ne di Santa Chiefa, pure Indulgenza Plenaria.

4º. Ai medefini, che penicenti, confessati, e comunicati, visiteranno la detta Chiela, e pregheranno come sopra, nella terza Fessa di Pasqua di Rifurrezione, nella Domenica di Pentecolte, nella Fessa di S. Gio. Butista, e nella Fessa di S. Matteo Apostolo, Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene.

3º. Ai medefimi pure, ogni qualvolta affifteranno divocamente alle Meffe e divini Uffizi in detta Chiefa, o interverranno in qualunque luogo alle pie adunnaze di detta Confraternita, o eferciteranno qualunque atto di piettà od initiricordia ec. lo

dulgenza di feffanta giorni.

Quefit è quella celebre Confraternia di S. Margheria tanto propagata nel Criffitanessimo e specialmente in tutta l'Italia; le Induspenze della quale, con altri Industi e Privilegi, eflese ed ampliò Benedetto XIV.; ed eresse di più la Confraternia in Arciconfraternia, come a sou luzgo vedtemo.

L' an

L'amo 1666, di N. S. Gub Culto, correndo l'amo 1s, del Pontifesto di Aleindro VII, lu polta in facra Congregazione de Rel, Poneute II Eminardis, a Reverendis, Sig. Cardinale d'Elci Prefetto di elfi facra Congregazione, e Pollulante l'Eccellentifino e molto Rev. Sig. Avvecato Glo. Bastita Mancini Nobile Corrolle Caufa: Saper Dubis, An conflet de Virtatibus Theologicis, Pice, Spe, el Chantate Beste Marganis de Cotona Tatto Ordinis. S. Prancis, in esfe, 197. conde portife devende alla Conosizzazione di detta B. Margherita &c. Il preisto Sig. Pollulatoré, efequence de citatamente I Unificio lion, cid Sommario del Procedio gli formato in Cortona, come fopra, dil 1629, il 1630, dimoltrò esfare delle viria Treinguiste in grade eristo. E fatta dal Reversiolis Modiffe, Promotor della Perior stance Controllis Conflet Propenza dil Culti ec, confervali copis flampata ed autenticata dal Segretivo della prefeta S. C. de Ritti cell'Archivio del Converto di S. Margherita in Cortona.

fieta S. C. de Riti bell' Archivio del Convento di S. Magherita in Cortona-Morto Aleilandro VII., e fucceduzogli nel 1667. Centante IX., in un Congregazione de Sacri Riti avuali in prefetaza dello Itelio Ponteño: il di 10. Settembro 1668., propolto dal Eminentifa. D'Elei il Dubbio — An confloret de viviatibus Théobgalibus. Réponjum fuit — Procedendum fif a dutierien, nempe ad dyciafione esum qua

Japervneruit.

Ed in questa occasione, fu da sua Santità emanato l'infrascritto Decreto da offervarsi in avvenire nelle cause de Servi di Dio; il tenore de qual Decreto è il
feguente:

### Decretum generale in Caufis Canonizationum.

Sandlifimus Dominus wolfer Clement IX. ad omnem Institutione delipore positus tolleram, de 10. Speciments 1060s. to Confregations baids cente Novalitate Nau, detalarus, at relipicative distress, quad in solf-van in Cufti fervourus Dei, est aliqua veneratione et titule listata Romont Femili brid decental final, Cornhais in ordine Pemei in Congressione courus Sumon Pontifire habrada pienem & distilluria relationem forces tentumbod debtation courus Sumon Pontifire habrada pienem & distilluria relationem forces tentumbod debtation courus Sumon Pontifire habrada pienem & distilluria relationem forces tentumbod debtation courus Sumon Pontifire habrada pienem generatione, a guar attitute pienem pienem debtationem forces de periode debtation per purida at printituses delicati, el pravia mutura delaffore, ad juri stribunation forces delicationem delitura vident ad februarum illus Commissionem justa Santia Romane Ecipia ritum, U Commission Santian Commissionem derminis.

Ita reperitur in Reg. Dec. Congregationis Sac. Rit. In quorum fidem Gc, hac die 23. Julii 1709-

Loce & Sigilli

ti-

17.54 COT

5 al

11 1

450

retti.

01

127728

101.01

110 1

25 20E

1 411

elil

ec. 12-

Cridit. Jadrin

F. 10

B. Inghirami Sag. Rit. Cong. Secret.

A norma pertanto di quello general Decceo (alla emmazione del quale la Cuifi di Canonizzazione di S. Mirgherist diede occionine) ellembo i Serva di Dio Sier Magheriis di Certona Bras qui decorata di Romani Pontefici del Culto e Titolo di Besta, come di Bonifacio IX, nel 1920, di Espezio IV, en il 1923, di Leone X. Espezio IV, espezio IV, espezio II 1923, di Leone X. Espezio IV, espezio I

ert Congregazione de Rei fotto di 6. Luglio (715., e dalla Santità di Noftro Signore Papa Cemente XI. fotto di 13. dello fteflo mefe, ed anno, fu approvato l'Elogio della Besta Margherita da apporti nel Martrologo Romano, al di 23. reboraio, conceputo ne feguenti termini = Certome in Tufnia, Besta Margarita Teriti Orianio.

Desemby Google

DISSERT. XII.

nis S. Francisci, cuius Corpus per quatuor & amplius sacala mirabiliter incorruptum : fuavem spirans odorem, & crebris Miraculis clarum ibidem magno cum honore colitur.

Del Culto refo a S. Marcherita dal 1710, al 1720.

Effendo già costato dalle discussioni fatte sotto Alessandro VII. nel 1666., delle Firtà Teologali della Beata Margherita in grado eroico; e dichiarato da Clemente IX. nel 1668, non doversi più insistere sul Dubbio delle Virsu di detta Beata, ma procedendum effe ad ulteriora, nempe ad discussionem eorum que supervenerum; ad altro non do-vea peulars, affin di devenire finalmente alla Solonne Canonizzazione, se non che a mettere in luce i Miracoli fopravvenuti al Culto di Beata dato alla Serva di Dio da' Romani Pontefici ; per quindi proporli a Sua Santità, ed attenderne da ella l'appro-vazione ec. come qui fopra su notato esponendo la mente del Decreto Apollolico ec. Pertanto i Signori Procurzoto della Caufo attenero nel 1710. con ispeciale autori Apollolica di C'emente XI. dalla Sacra Congregazione de Riti le Lettere remissiriali, Apolitica di Celinte Ai. di la socia congregazione de All' le Ecclere reminorian; per riallumere ed ultimare il Procello fopra quella parte di Cala concernente socialmente i Miraroli ce. In vigor delle quali Lettere, vennero deputati Giudici remiforiali in quella Causa medsima gl' ll'astrifis. e Reverendis, Signori Monfig. Pier Gio. Battista Puccini Vescovo d'Ao. rezzo. I quali accertata la suddetta deputazione; e dichiaratifi Giudici competenti ecinstituirono, e construstero il Processo nelle debite forme, e secondo le Istruzioni della Sacra Rongregazione ec-

# I Miracoli poi proposti da esaminarsi surono sette; cioè

Della perenne Incorruzione, ed Integrità del Corpo della Benta.

Del perenne Odore e Fragranza profluente anche presentemente del Corpo della B. Mar-

111. Della subitanea risanazione di Mario - Antonio Ciarpaglini Medico Fisico, dal male chiamato lleo o di flomaco, o come volgarmente fi dice, del Volvolo, o del Miferere mei.

IV. Della inflantanea rifanazione di Maria Caterina Fabbri fanciullina di circa tre anni. dalla Paralista, da cui era totalmente attaccata.

una ramana, ao un era totalmente atraccata.
V. Della prefervazione di Buneletto Basquini cadente dalle mura della Città di Cottona,
VI. Della inflantana quanizione di Cossana Angellieri Nobile Certonese, da lunge tempo afmatica, coll' apparizione della Beata Mangherita.
VII. Della inflantanea risunazione del P. Zaccaria Patrolini dell' Ordine de' Servi da uma pe-

ricolofa infermità che foffriya.

Premesto questo catalogo; siccome il primo Miracolo da efaminarsi era la perenne Incorruzione ed Integrità del Corpo della B. Margherita. Ed il fecondo era il perenno Odo-re e Fragranza che dal Corpo della Beata emanava; da quelli perciò su cominciato l'Estame; ed oltre l'esame di vari Testimoni , si devenne il di 31. Luglio 1719. alla vitita e revisione di esso sacro Corpo. Nella qual visita, chiamati per le necessirie osserva-zioni da farsi tre periti in Medicina e Chirurgia ec., ciò che su osservato rapporto ad amendue i prefati Miracoli, si ha espresso nella Leuera risponsiva ed informativa. che i Giudici remissoriali suddetti trasmisero alla Sacra Congregazione fotto la data de'27. Agosto 1719, di cui qui riportosi alla lettera il frammento, che tal visita e re-

visione concerne, del tenore che segue:
Quod autem, Eminentissimi Patres, ut plenissime probatum ex Assis & ita a nobis ipsis youd autem, Eminentifimi Patres, se plenifime Probatum az Attis & ita a nobis ipit vijum, mambus contrelatum, jefnbistire precipum indibistate affirmar seplamus, eli prodigio continuatio tacornoptimi venerabitis Corporis, quod integrum, & bene inter fe coliquium, novit, y tendinibus, & cut ipper offic obbata & exista, debita cum houghate parum pereitevati ad tolus vedaminibus ano phrystatus, & interula vefte, de patibus vidimus, item, que de capite & braitis, incom integratific de reliquo copper affirmatum periti. & quad monem admiratiorem exceedis, & omne over estima, obvium ombibus offic. It illicon, in monem admiratiorem exceedis, & omne over estima, obvium ombibus offic. It illicon, in monem admiratiorem exceedis, & omne over estima, obvium ombibus offic. It illicon, in monematical perities of the patriol. mitionis vigefima secunda Februarii. & translationis Dominica infra octavam Al ensionis Do-mini, nempe Venerabilis Vultus Beatz, qui servat sua lineamenta, naret, palzebras, & substitutionis substitutionis de substitutionis substi ipfis palpebris ficcatam oculorum albedinem, & nigrescentes pupillus, manus, pedejque, cum

smulti Et multinden, E protesses unquiden locidis, a ch more expiralife, comi pan efficiered as equi editu mori quadrigati vicini tes e, e di cutu vile dost. E fragramia funivilimos, quan admit efficie tacim admitabiles factes, monus, pedefini, E mon fine mestica coming for committion. Committion experimental professional profes

Dopo l'esame de due or detti primi e permanenti Miracell, della perema incorrazione di integrità del Corpo della Beata Marghritta, e del perema colore e fragaraza che da esso facro Corpo sino al presente emana; passanono i presatt illustrissimi e Reverendissimi Giudici all'esame degli altri canoue Miracello sopra riferità; e di questi pur dis-

dero l'opportuno ragguaglio alla Sacra Congregazione ec.

Traincili a Roma li Relazione della Vilità, e ricognizione del Corpo della Burk-rheira, fembrio la), che non foffe itara fatta con tutte le circoftanze ed offervazioni neceffarie. Laonde i Poflusioni della Caufa per la di lei Canonizzazione imporranone di ottenene dalla Sense Congregazione de Riti Lettree particolari, con cui fi concedeva faccità al Priferos di Costone, perche inflience con due logitudi di deputti di la lugi procedifie una nora Vilita del Corpo di ella Beata recondo le liturato per la lugi della continua della procede di la lugi procede della continua di continua di continua di la Lettra facciatavia feritta i medefimo in nome della Secre. Congregazione dall' Eminentifimo, e Reverenuisfimo Sig. Cardinale Paolucci Prefetto la data de' 28. Novembre 1723. La lifura-non poli conteneva particolarmente.

10. Che, ricevuia dal Velcovo la Lettera facolativa ce. B deputino due Dignità o Canonici, che feco come Congradici procedane alla nuova vilita del facro Corpo. 20. Che dal Velcovo coi due Deputati Congluidici, accettata che avranno la suddetta delegazione, si deputi un Promotor Fifcale, che in tutti gli Atti debba eller ciano, e a ratti intervenire; ed informe di deputatio due Notaria, y quali fedelmente

ferivano tutti gli Atti e detti ec.

3º. Che inoltre fi deputino due, o tre Pepiti, che vifitipo fi corpo della Beata in tatte e cisicane le parti che non fono coperte dalle veffi e re e quattro na trone, che vifitino lo fletto corpo e in tutte e cisicuna le parti, che fon coperte dalle veffi.

4°. Che la vifita da farifi dal Periti fi faccia prefenti Il Vefcovo, I due Canonici deputati, il Promotor Fifcale; ed i Notaj. Quella poi da farifi dalle matrone, fi farcia da loro fole, fenza che fiavi prefente alcun altro, ne mafchio, ne femina; E da effe matrone fi fpogli il corpo, e dopo che lo avranno vifitato, da loro fletfe fi rivefta.

5º. Che tanto dai periti, che dalle matrone fatta la rispettiva visita, sono al quelli che queste efaminati in presenza del Vescovo e Deputati, dal Promotor Fisicale, facendo loro le opposizioni che stimura opportune, ed invigilando che renda-

no ragione di ciò che dicono.

60. Che di tutto si costruisca il Processetto, e si trasmetta alla facra Congrega-

A norma della fuddetta litrazione, 8 procedè a questa nuova vista dall'illinie.

Reverendià, Moofig, Piro (in. Balijla Privari Victoro di Cortona, solle due Di.
gnità deputate, che invrone i Reverendii, Signori Girialme Pamilli Propolto, e Fran(isi Maia, Pagueta i Arciptete e.c., il di 23, Aprile 1723), Redendo nella Sedeno.

Bolicia il Sommo Pontefice Innocenzo XIII. E compiano il Protelletto Sopra la tlecia
vista, qui trafinello a Roma cer, ecc.

Supplito cost al diretto del precedente Procello, fu faita in quello stessio anno 1723, in facra Congregazione de Riti la Posizione super dublo; An & de quiber mi-

raculis confiet &c., Ponente l'Eminentifs. e Reverendifs. Signor Cardinale Pietre Marreline Vorraduri, ed Informante come Postulatore il Sig. Avvocato Pier Antonio Vis-ri. Sopra la qual Informazione, fatte le consuce Animavversioni, o sano Opposito-ri dall'Illustris. e Reverensiis. Monsig. Promotor della Fede Prospero Lambertoni, sa alle medefime efattamente sodisfatto dal prefato Sig. Avvocato Vieri, e dall'altro Sig. Avvocato Pietro Paolo Santocchio: Alle risposte de quali furono anche aggiunte le Ponderazioni Medico-Fifiche del Sig. Dottore Pier Angiolo Papi; e finalmente i voti del Sig. Aleffandro Pafeoli Archiatro pell'almo Collegio Romano. E tuttociò favorevolmente alla Caufa ec. ec.

Quelto fuccinto Ragguaglio, dell'accaduto fotto 1'anno 1719., e fotto quelto 1723., nella Caufa, di cui parliamo, della Canonizzazione della B. Margherica, è ftato estratto dal Libro intitolato: Positio super Dubio: An & de mubus miraculis confiet &c., efistente stampato in Cortona presso il Nob. Sig. Cav. Panciazio Panciazi, dalla cul

fingolare umanità è stato a me che serivo gentilmente comodato.

L'anno 1724, colla occasione che per sua divozione portavasi a Cortona l'Eminentifs, e Reverendifs, Sig. Cardinale Pietro Marcelino Corradon Ponente o Relatore della Caufa di Canonizzazione della B. Morgherica, infieme coll'Illustrifs e Reverendifs. Moufig. Nictelà-Maria Fedefchi Segretario della facra Congregazione de'Ritl, i Postulatori di detta Caula supplicarono la detta facra Congregazione, perche si degnaffe concedere all'Eminenza fua la facoltà di nuovamente vifitare e riconofecre il Corpo della stella Beata ec. La qual facoltà fu benignamente accordata da detta S.

C. fotto di 23. Settembre 1724. Giunto pertanto a Corcona il prefato Eminentifs. Corradini col prefato Monfig. Tedelohi II d'a. Ontona ii prento Emiserini. Norraoni voi persan voiugi. Tedelohi II d'a. Untribe i 1924, si matina figience 23. Ottobre portoffi a celebrare la Melfa nella Chiefa di S. Margherita; e il terno giorno 23. Ottobre devenne alla vifita del fareo Corop, nella maniera che un inportal per ultrebo come la ferite a nell'Atto; e fi ha preffi II idoato Sig. Cav. Pancza; nel Libro timpaso col tito. I felia adultoniali figure Dubo: An B de quibas mensulti sende d'ac, ove leggefi

come fraues

"A dl 23. Ottobre 1724. Apertofi il Deposito del Corpo della B. Margarita di "Cortona, fu ritrovato essere signi accon i Sigilli di Monsig. Pier Giovanni Battifta Puccini Vescovo di detta Città, e ciò segui circa le ore ac. e mezza di detto giorno : Spezzati i Sigilli, e preso il detto facro Corpo, fu trasferito e posto e, in un hanco coperto con tovaglie, e fu principiato a scoprire il capo della detta Beata, ove fi viddero effere alcuni capelli, e riguardato con qualche diligenza, fi ., vidde effervi la cute, a cui fono attaccati detti capelli, e anche furono offervate , le orecchie, nafo, e denti, affieme colla cute intieta, e bianca per tutta la teffa; , da quefti ne forgera un certo odoretto, che fu fencito dall' Emmentifs. Sig Cardina-, le, e dall' lliuftrifs. Signori Prelati, ed altri circoftanti; fotto la tefta, bracci, mani, e piedi di detta Beata vi fi ritrovarono alcuni cofcini, e cofcinetti in numero ,, di fetto o otto, che ipiravano odore, e fu offervato che li detti cofcini erano af-, flata aperta più volte, e tenuta aperta più ore, nè totalmente chiufa e figillata, anzi da tutte le parti ha l'aporture, quali fi ferrano colla bombage; come anche fu , riconosciuto, che l'odore che spira da detto Corpo, non è di balsano, o di muschio, o ambra, ma un odoretto affai soare, ed essendosi tenuto il Corpo della Beata elpo-», sto nella Tavola quest tre ore, per sarne la ricognizione, su ofervato che i edore dei », suddetto Corpo, era en sine della detta ricognizione il medemo, che al principio. Osservaas ti dipoi l'occhi furono ritrovati difeccati, riguardatofi il collo fu trovato fapo nell' a, elojago dalla parte anteriore, rotto però nella parte pofferiore, di modo che la a, tefta fi alzava e calava ogni volta che fi voleva: Dipoi offervaci i bracci furono , trovati aperti dalla parte di fotto per il taglio dell'imbalfamatura, con tutta la peles le intiera, ma difeccaca, e che cedeva al tatto; i gamiti poi di detti bracci fani, e » attaccati alia pelle : Offervatefi le mani furono trovate intiere colle fue tendini e es ugne, ma però tofte, e dure come legno: Fatta ancera offervazione nelle gambe », furono ritrovate aperte ancor elle per il taglio dell'imbalfamatura fatta, ma però . dure come legno. Dipoi offervati i piedi furono parimente trovaci intieri colle fue stendini, ed ugne, unicamente con i fuol calcagni, e piante, che erano duri come si legno, sua però i detti piedi erano ricoperti della pia pelle naturale, sua bianca: si Melle parti fopra deferituse iu offervato, che deve è flato pello si baljamo, le fuddette n par-

, parti fond rimafte negre, a dove non à flato posto il balfamo, le dette parti fono bianche s " Dipoi incontinente fu ricucito il vestimento di detto facro Corpo, e quello riprefu , fu rimello, e collocato nel suo Deposito e figillato con il Sigillo dell' Eminentifs. , e Reverendifs. Sig. Cardinale Corradini, nel di cui Sigillo fono impreffi una Torre ", con un Cuore di fopra, e fopra a derti torre, e cuore tre stelle: Di qui l'Emi-,, nenza sua havendo ricoposciuro l'ora esses allai tarda, determinò doversi venire ,, alla ricognizione del graffo, e vesti di derra Beata il giorno dopo pranzo. In quo, rum omnium & singulorum fidem &c. Presenti : l'illustris, e Reverendis, Monf. p rum omnum cumquorum nuem acc, retenti: 1 muutini: excerentani: Moni. p Petr. Gio. Barifa Puccini (Victoro di Cortona, l'Illultrili; e Reverenditi. Marcel10 lo Crefcenzi Prifidenne della Rev. Camera Apollolica e Canonico di S. Pietro di Roma: L'Illultrilis, Sig. Cavilere Alelfandro Manecci per S. A. R. Commillario di Cortona, l'Illultrilis, Sig. Sergente Maggiore Pavolo Cufini per S. A. R. Castel-lano della detta Cità di Cortona Ettimosi ecc.

" A di derro = Volendo l'Eminenza fua profeguire l'incominciata Vifita delle Reliquie della detta Beata, circa l'ose 22. del detro giorno, si porrò all'Altare ", laterale di detta Chiefa, ove fi confervavano le dette Sacre Reliquie, e visto il ", graffo, e vefte della detta Beata, e fi vidde il detro graffo confervarfi dentro una ,, careffi di vetro, ne corrotto, e di color giollo che mantiene l'odor naturale di grafio; , la qual caraffa, per struggersi il detto grasso ivi condensaro, su posta al fuoco, ma fu veduro che il grafio rello fempre denfo in tante particelle, e fi liquefere l'alny va un colore rubicondo; il quale odoraro dopo la liquefazione rendeva l'iflefso odore del " graffo frefco. La qual caraffa era figillara con il figillo del Sig. Onofrio Buoni u-", no de Signori deputari fopra la detra Beata, d'ordine di Monfig. Pier Glo. Battin fta Puccini Vescovo di Corrona; la qual caraffa dopo riferrara, su figillata di sopra ,, con il Sigillo dell' Eminentifs. Sig. Cardinale Corradini, e fu rimella nel fuo Reli-" quiario = di poi furono rirrovati alcuni capelli di detta Beata, efiftenri in una fca-", roletta entro una borferta di colore negro con filetto d'oro, i quali capelli furono , runessi nella sua scatola e borso, e surono sigillati con il figillo del prederto Emi-, nentiffimo Sig., Cardinale Corradini = Fu anche offervaro il campanello di bronzo ", di detta Beata, del quale fi ferviva per chiamare le fue conforelle all'orazione = », Finalmente fu offervato l'abito interiore di detra Beata di lana di color biglo, che , non fu trovato tignaro, ma benal per l'antichità confumato in alcuni luoghi, il qual

" In quorum omnium & fingularium fidem &c. Dar. Corrona in Ecclefia einfdem ,, Beatæ Margaritæ eadem die 23. Octobrs 1724. = Prefenti = L' Inustrissimo e Re-,, verendissimo Monsig. Pier Gio. Batrista Puccini Vescovo di Cortona, l'illustrissimo , e Reverendiffimo Monfig. Marcello Crefcenzi Prefidente della Rev. Camera Apofto-, lica e Canonico di S. Pietro di Roma, l'Illustrifs. Sig. Cavaliere Alesfandro Minucci per S. A. R. Commiffario di Cortona, e l'Hinftriffimo Sig. Sargente Maggiore Paolo Cafini per S. A. R. Caftellano di detta Città di Cottona Teftimoni ec.,

, Horarius Capulli Clericus Cancellarius Epifenpalis ec.

La Relazione originale della prefata visita portata in Roma su dall' Illustris, a Reverendila, Monsia, Tedeschi Segretario della Sacra Congregazione de' Riti ec. confegnata al Sig Cofimo Antonio Bernardini Notajo di ella S. C., perchè la riponelle e registrasse negli Arti di detta S. Congregazione, e della detta Causa ec. conforme

sicce focto di 21. Novembre 1724

In fequela fu posta in Sacra Congregazione l'Informazione del Sig. Avvocato Pier Autonio Vieri - come Pollularore ec. Super Dubio: An conflet &c. (e foecialmente dell'oltavo così detto Miracolo) Perennis Cinfervationis Adipis è Corpore B. Margasita extracli ab annis 428. cum odore naturali Acipis re entis: Alla quale Informazione fu annello il Voto del Sig. Alellandro Palcoli Proto Medico Generale di tutto lo Stato Ecclefisition ec, Sopra ral Dubio fece le confuere Animayversioni l'Illustrifae Reverendifs, Monfig, Promotor della Rede Profipero Lambertini, alle quali adequa-tamente foddisfece il Sig. Avvocato Pietro Paolo Santocchio ec.

Mentre da lungo tempo agivafi (come fopra fu riferito) la caufa di Canonizzazione della B. Margherita, e ormai era flata tenuta la Congregazione Antipreparato: sia fopra i miratell' in ordine alla Canonizzazione medelita, piacque all' Altiffino di docorar la fua Serva con un nuovo flurendo miracolo; avvenuto fotto di 5. Aprile dell' anno 1725, nella persona di Suor Maria Fortunata Pannucci Monaca Conversa nel Monaficre

14 DISS

stero di S. Girolamo, detto delle Poverelle, della Città di Cortona, rifanata instantaneamente da febbre acutissma, ed instammazione di spinnosi, con tabercolo ne indessimi, e con molti altri mortali sintomi; onde era stata gità fatta spedita, e disperata la di lei guarizione de

Madici

Sopra questo miracolo su fabbricato in Cortona, con autorità Apostolica nello fiesto Anno 1757, particolare Procello: e come del precedente miracolo Num. VIII. del Cros. se così pur di questo miracolo Num. IX. su posta in Sucre. Congregazione la informazione del Sig. Avvocato Vieri coll'annessito vicio del Sig. Davore Palcoli; furon fast te dallo stello Monsig. Lambertini Promotor della Fede le solite opposizioni; e a queste su revocato Santocchio ec.

te da il o ftelio Adolini, Lamberton, romando den even e tome opponione, e a que le la riporto dal Sig. Avocato Sancocchio eccisioni forpa questi due miracoli VIII.

e IX. haffi per efendo nel Libro famoato col trolo: Pofiti Additionalis figur Dubia: As. Éd es puber airizculti conflate éte, effence in Cortono prefio i Sig. Cav. Panerezi, Circa il fine dell'anno 1727, fatron proposil al fommo Pontefice Benedetto XIII. i nove Miracoli della B. Margherita gli de l'iminati e diffusil; come fora e di effi de-

gnodi Sua Santità di approvarne (pecialmente quattro ec. come nel Decreto che qui piace riportare ad litteram, ed è il feguente:

Coram Sontiffino Domino Nofiro Benedico XIII. de 23. Decembris 1373, habita fuit Convegatio Generalis Satroma Ristum, in eaque per Reverent figura D. Cardinalem Corradinum Powneem, fue Relatorem Caufe B. Margaritz de Coriona propolitum fuit fequen a Blur: Sanditas vero fua, auditis Vatis Dominoum Conflitorum, & Reverentifimorum Dominoum Conflitorum, per la de qui a siferer volut. ut in re taun moment, qua a gui a fe agendam effet, in hele preferim Natalis Domini Nofit yei Christif feftiva chebus, regufa me to supplie si supplie de la conflitation de la confl

Loco & Sigilli.

N. M. Tedeschi Archiep. Apamenus S. R. C. Secret.

Finalmente terminati, riveduti, ed approvati tutti i necelluri Proc fli fopra la Caufa di Canonizzazione della Beata Margherita di Cortona, coltato delle di lei Virtà in grado eroico, e dei Miracoli operati di Dio per li di lel menti ecc., il Sommo Pontefice Benedetto XIII. fotto di 22. Febbrajo dell'anno 1728, eminò e pubbicò il pri mo Decreto di devenire a celebrarne la lolente Canonizzazione nella Domenica di Pen-

tecoste di detto anno, cadente nel di 16. del mese di Maggio.

Il di poi 27. Aprile del medefino anno tenne per qu'il y effetto il lodato Pontefice Concidiro Pubblico; nel quale avanti la Sintti Sua l'Illustria, e Reverendis, Monfig. Cario Alberto Guidobuono Cavalchioi, R'eferendario dell'una el altra Segnatira, Votante di Guillia, a ed Avocato Concellarata recittò in dode della B. Margherita una dotta, e pia, ed elegante Orizione, che comincia: Gaudium magnum, concludendo acol dimandare con unilibilime e frivile inditunza il Santo Padre, in nome de Serendifini Dominanti di Tofenta, del Secafi.o Orbina de Frati Minori, della libra, che d'appanfie di dari l'urima mino per rende prefettamente completo il decoro e la gioria del nome di Margherita, aforiven lola foleanemente, e fenza ulterior dilazione nel Castogio del Santi.

All'Orazione ed Infunza dell'Avvocato Consificiale ripode in nome di Sua Santità l'Illustrife, e Reverendis, Monfig Carlo Mijella Segretario de Brevi a Pincipii: efbrimendo che il Santo Padre con lieto e grato animo afcoltato avea ciò che nell' Orazione con chiarezza e guidezza inficume era fatto rappreficatato; e che fommanelase godeva che dai comuni voti de Fedeli venifie addimandata la folenne Canonizzazione della B. Margherita. Ma ficcome in tal gravissi na deliberazione dee consultarsi l'Oracole del Signore, perciò tutti efortava ad applicarfi in digiuni, limpfine, ed orazioni, affin d'implorare con tali mezzi lo Spirito della Verità. E che frattanto in un Conciftoro semipubblico de Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi esstenti in Roma avrebbe la Santità Sua esploratò su di ciò il loro sentimento, onde incimar potesse procedendo a forma dell'Ecclefiastiche Regole, a tutto il Cristinessono la letizia, per la già ritrovata preziosa Margherita, e per la dramma una volta sinarrita, riposta pol Celefte Erario ec.

In fequela Sua Santità pubblicò fotto li 20 Aprile fuddetto un Indufgenza, acciocchè i Fedeli confeguendola col digiuno di tre giorni, e colla vifita di una delle tre Ba-fliche S. Giovanni, S. Pietro, e S. Maria Maggiore, ove fucceffivamente era etpofte il Venerabile, gli otteneffero affifenza e lume dal Cielo, per venire al grand'Atto il giorno della profilma Penetcofte 16. Maggio, come fopra,

Giunto alla fine il glorno foltone della Pentecofte fudderto, fu da Sus Santità ce-lebrato nella Ballica Vaticana l'Atto folenne della tanto dell'errat da cutto il Monde Crittiano Canonizzazione della Beats Margherita: E fu celebrata la farra etermoniscon tanto di facra pompa, di fplendore, di magnificenza, e di giubbilo, che forse niua altra canonizzazione celebrata ne precedenti tempi, potea di gran lunga compararfi con questa; conforme dall'esatta Relazione, che colle stampe ne su data alla luce, ognuno

pue agevolmente comprendere.

Spedi finalmente il Sauto Padre fotto il fuddetto giorno 16. Maggio 1748. la contucta Bolla della feguita Canonizzazione, che comincia: Statikuta P dotrina admirandus: fottofcritta dalla fteffi Santità Sun, e da 35. Cardinali. In quefti Bolla dopo lofi data cogli encomi di S. Gregorio Magno la pentenza di Maria Madda:ena, ad effa fi raflomiglia la B. Margherita da Cartona: deferivefi di quetta la nafeita, la vita pecca-minofa, la conversione, e la pentenza: si riferiscono le infibie del demannio da lei su-perate; le grazie ammirabili con cui da Dio su illustrata; i miracoli per lei operati; la di lei fanta morte: si fa menzione del di lei facro Corpo incorrotto, e spirante suavissimo odore; della lode di Santità, con cui da Sommi Pontefici predecessori fu decorata: e finalmente fi fa testim mianza dell'ascrizione di lei fatta dallo stesso Pontefice nel Catalogo de Santi; e della concessione perpetua da esso fatta dell'Indulgenza

fice nel Catalogo de Santi; e della conceffi ne perpetua da effo fatta dell'Indulgenza di un anno e di una quarantena, a chiumque Fedele, che nella Fede di detta Santa Margherita, confessio, e communicato, vastierà la Chiefa, in cul riposi il suo fatto Corpo; come pur l'Indulgenza di qo, gioroi, a chi farà una ssimi vista nell'oratva di detta Festa. L'esemplare di questi bellissias Bolla si ha riportato per estenso nel nostro Registro de Documenti al Num. XXVIII.

Seguita la Canonizazzione di S. Margherita, lo stello Sommo Pontesse con sinuper: (riportato tra i Documenti al Num. XXVIII.) concedette l'Indulgenza Plenaria, da confeguiti nelle Chiefe de Frati, e delle Monache dell'Ordine della medesti a consistensi con sinuperi se se la consistensi con si co

Pontificie intenzioni ec. ec.

# Del Culto refe a S. Margherita dal 1730. al 1793.

Avendo il Sommo Pontefice Benedetto XIII. con suo Breve de' 26. Luglio 1728. (come fopra fu riferito) conceduto in perpetuo Indulgenza Plenaria a tutti i Fedeli, che confessiti e comunicati visiteranno alcuna delle Chiese de Frati Minori, ed ivi pregherano ec., da primi Vefpri fino all'occafo del fole del giorno della Fetta di S. Margherina 22. Febbrajo; il Sommo Pontefice Clemente XII., alle umili fuppliche del Commiliorio Generale di Curia de Minori Offervanti, con finili Breve, feedito. fotto di 4. Agosto 1731., per dare maggior comodo a Fedeli concorrenti alla Chiefa, dove ripola il Corpo di detta Santa in Cortona, di lucrare la detta Indulgenza, de-gnossi di ampliaria, rapporto a chi vista detta Chiefa (ma non però le altre Chiefa dell' Ordine Francescano) ad altri nove giorni precedenti immediatamente la detta Fe-

30 112 ie. inf

ca.

fta di S. Margherita; dichiarando in oltre che detta indulgenza polla anche applicaria: per modo di suffragio alle Anime del Purgatorio. Siccome poi su esposto allo stesso Pontesice per parte del Guardiano e Frati del Convento di essa S. Margherita di Cortona, che l'ampliazione fuddetta a nove giorni precedenti il di 22, Febbrajo, rusci-Fedeli meno comoda, e che perciò defideravano detti Guardiano, e Frati, che fosse la estensione della prefata Indulgenza trasferita alla Domenica fra l'ottava dell' Ascensione, e agli otto giorni precedenti immediatamente tal Domenica, in cui si fa la Festa della Translazione di detta Santa; esso Sommo Pontesce benignamente condiscese alla domanda, trasferendo l'Indulgenza coile medesime condizioni di sopra, mediante un nuovo Breve, spedito sotto di 18. Dicembre dello stesso anno 1731., che comincia: Alias fel. rec. Benediclus PP. XIII; e fi ha riportato tra i Documenti al Num XXX.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV, con fua Bolla che comincia: Decet Romanum Pontificen: emanata fotto di 15. Marzo 1741., contermò ed estefe le Indulgenze concedute già da Alessandro VII. nel 1060 ai Confratelli e Conforelle della Congregazione o Confraternita detta di Femienza e Contrizione di S. Margherita di Cortona: dichiarando, che quei Confratelli e Contorcl'e, che dimorano in luoghi molto distanti da Cortona, ne posson per conseguente intervenire alla Chiesa di detta Santa, possano quando per l'acquisto delle Intulgenze è prescritta la visita di detta Chiesa, confeguirle colla visita di un atta Chiefa de Frati Minori, se nel luogo esista, o non este stendovi Chiefa de Frati Minori, colla visita di altra Chiefa a loro arbitrio: E dichiatando in oltre, che tutte le prefate Indugenze, concedute da Alessandro VII., e da Sea Santità confermate, possano applicarsi per modo di suffragio alle Anime de Fe-

deli defonti.

Lo stello Pontefice nell' anno 1744, concederte a' Confratelli e Conforelle della prelata Congregazione, o Contratentita di S. Magherita, anche gli altri Privi-legi o Indulti, che il banno riportati nel nottro Regiltro del Documenti al Num. XXXII. e fonos

— Primo L' Indulto dell' Altare privilegiato per le M. (E., che fecondo le Confessione)

ni o Capitoli di ella Confraternita, debbono celebrarfi pe' Confratelli, e Conforelle

Secondo L'Indulgenza Plenaria da applicarsi anche per modo di suffragio alle Anine de Fedeli defonti, per quei Confratelli e Conforelle di detta Congregazione, a' quali per ragione di povertà larà frata commutata dagli Uffiziali la Mella annua, nel-

la Comunione, e recita dell'intiero Rolario della Beata Vergine.

Terze L'Induko di Ammilione alla partecipazione delle grazie spirituali della Confraternita, anche per le Anme de'defonti alla ftessa Confraternita non ascritti: di guifa che chi vuol ellere ascritto per suffragio dell'anima di qualche desonto, oltre la Sagramental Confessione e Comunione, e la consueta limosina a proporzion delle forze per la manutenzione della Confraternita, faccia celebrare una volta tola una Mef-

fa per l'anima di quel defonto.

Di più il prelodato Sommo Pontefice l'anno 1748., con fuo Breve che comincia: Exponi nobis: Spedito fotto ul 6. Aprile di detto anno, e riportato nel nostro Registro al Num. XXXIII., alle umili istanze degli Uffiziali e Confratelli della Congregazione o Confraternita suddetta di S. Margherna eretta in Cortona, degnossi con autorità Apostolica di elevare in perpetuo la Confraternita medesima in Arciconfraternita, con tutte le prerogative, diritti, onori, privilegi, e preeminenze folite e confuete ec.; dando agii Uffiziali e Confratelli di effa, prelenti e futuri tutte le facoltà opportune per aggregare ad essa Arciconfraternita, qualunque altra Confraternita dello ftesso Inftituto, la quale elitta fuori di Cortona, in qualunque parte del mondo, cella partecioazione delle medefime Indulgenze, remifioni, e grazie spirituali, di cui gode la stella Arciconfraternita: offervata in tali aggregazioni la forma prescritta da Clemente VIII. rapporto alla nuova erezione di Confraiennite lecolari cc. ec.

La Festa della Franslazione di S. Margherita nella Domenica fra l'ottava dell' Acensione di Nostro Signore, cominciata è celebrassi in Costona (come sopra su det-to) l'anno 1639; e decorata nel 1734, d. Clemente XII. (come pur sopra su ri-fertto) della Indusgenza Plenassa ucha stelli, Domenica, e negli otto precedenti gorni, ne quali di detta Santa fassi nella sua Chiefa folenne Novenario; erasi pel corso di anni 143, celebrata bensi con facra pompa e gran concorto de Fedeli, ina peral-tro feuza che di S. Margherita fi faceste nell'Uffizio divino, e Messa di quel giorno

alcun memoria. Affinché pertanto neppure în quelta parte rimanelle mancante, man îl rendelle îpit cempleto îl Culto di nofate Santa, îl regomes Sommor Pongrice Pio VI., alle umilifime fuppliche del Vefcovo e Clero della Città di Cottona, con Decreto emanto rella festa Congregazione de Riti, fotto di al- November 1781., e riportato tra il Documenti al Num. XXIV., consedette, che non foin nella Chiefe, over ripoli il fero Coppo di S. Marghetta, ma anche in tutta la Città, e Dio-fica vi dell' Afcensione reciare Uffatio, e Mella di S. Marghetta, come di recisa nella Fetta principale di effa Santa 2, pedeparta

nella Felta principale di effi Sanna 12. Febbrajo.

Ecco quanto in faccinco di e encoluza di dover qui riferire del Culto, refo da Fedell, e dalla Chiefa e S. Murgherita cominciando dall'anno della di lel preziola more che fu l'anno di Noltro Signone 1297., e venendo fino di "anno prefence, in cui di quella principali di propere del propere del propere del propere del propere del quella grin Sinta non fi e mai l'ilanguidito, ma avoit è andato fempre aumentime del, e mirisilimente vige e conferrati nel cuore de Fedeli in tatto il mondo est-

colic

9 1

Desemby Google

# REGISTRO

# DE'DOCUMENTI SPETTANTI ALLA LEGGENDA

# DI S. MARGHERITA.

# Num. I.

Notizie circa il Paese di Laviano Patria di S. Margherita comunicate al Sig. Avvocato Lodovico Coltellini di Cortona dal Sig. Annibale Mariotti di Perugia con sua Lettera de 32, Luglia 1777.

#### ILLUSTRISSIMO SIGNORE

1 fa comunicato tempo fa dal Sig. Cavaceppi il defiderio che ella area di Maghetita. Non ho manosto di far ricerche ne L'hbri di quefa Cancelle Signaturi de la cul vi nacque S. Maghetita. Non ho manosto di far ricerche ne L'hbri di quefa Cancelle quale n'esto di e, che Lavisso in detto tempo appartenes vi noftro Comune, il quale n'est affolto Pardone, e che folamente circa il 1400. Gi della Cutt noftra dio in feudo a Miccia, o fia a Burtolomo degli Codi Superno Capitato di Guerta di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che Perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell' affoltos dominio, che perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell'affoltos dominio, che perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell'affoltos dominio, che perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell'affoltos dominio, che perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell'affoltos dominio, che perugia avez fopra Laviso di Perugia Lib. 3, pag. 307. Dell'affoltos dominio, che perugia avez forra della de

me comincia na Atto di il Logazioni.

la Nie Diji Anen. Anno ejur milig celtij. Indiči, x. tempore Dzi Innecentil PP.

li nie te frominco vitj. Estan. Martii, la Recelta Lanini corum Dis Leonardo Abbperte con la companio del la companio

duttof fon poi regiftrati in appresso in un Atto che comiucia:

Ist funt illi, quibus concelle sunt uinee & terre pro eis da Lauiano juxta bubaleariam Comballi de Tensio a Dia Tancredo Sindico Coia, Perus, nomine ipsum Coia, Qui Sindicus infrascriptis personis promista defendere contra omnem persona per se la sun appresso. El loss somienes, & quillote corum pro se heredibus corum promisso.

bontarina Columbar de Lesno a Jus. Interceso sinutro Consulta Contra contra onnare pulsacoma, qui Sindicu infraferipita perfonia promafita defendere contra onnare perfodente a prese. Et india homine, si qualitate comun profile discredit a corona promipro presenta della contra contra

Orlandinus Valerina Plenus Savle Filippus figliafirus d. Orlandini Ugutio Ugolini Pantius Bulgarelli Ancerfus Vizagli Bonfignore Doni Augelus Peralutia Reftorus Venture Paulus Bondi Bonaventura Bondi Johannes Ranaldi Bonavite (o Bonajunta) Benincale Diotaite Bruni

Bencevenne Venture Veetura Leonardi

Spinellus de Lavisno Tancredus Bartolomei Bencevenne Leonardi Bonaventura Savie Ventura Parroccii Bondus Ugonis Gulielmus Jacobi Leonardus Alberti Perlenus Belloni Floronus Barleli Martinus Egidll

Benvenutus Grani Bonajunta Pecorajus (Ex Lib. Sig. D. existen. in Cancell. Xvirali a fog. 13.

Lo ftello anno 1252. nel dl 7. dl Giugno, il medefino Tancredi Sindico e Procu-ritor di Perugia: Loca & conecciti Dao Jai Cappellano & Rechori Ecciefe S. Viti de Laulano recipienti pro d'ela Ecclefia = diverfi pezzi di terra; e il detto Rettore de procure della della della della procurationa della contra della promette di tenere e polleder detta terra per se e per li fuol successori = pro Compredo & d'un Ecclessam S Viti de Lauiano ad honorem Dei & S. Viti adare & in bono statu conferance, ita quod honorisse, tecundum d. Ecclesse possibilitatem Deus colstur, & reficere parietes ipfus Reclefe ubi eris necesse &c. = Sotto pena, se così non avelle fatto di C. libbre. (ibid. fol. 25. t.)

Nello Reflo gioro Tancrel los e concede altre terre di cento fitja di fementa, pofte in Comitata Perus, in pertinentiis Lautani.
Pieno Yanifiguarde, & Fratri fuo Comando Angelo Givardi Johanii Randii.

Deotainte Renali (ibid.)
Item Venture Rigonis
Venture Parargelli

Bencevenne Venture Restoro Venture de Laviano.

una bubulcariam Terre de C. ftar, tabulat, per Benveniatem S. Gualdi posit. in Co. mitat. Peruf. in terreno Clufi Vicozane (fol. 26.) Item alias bubulcarias locat

Bonavoglia Guglielmi de Laviano Ferone Bertucci (o Baronci) de Laviano (fol. 26. t.)

Bonaventure Grenvelcini Venture Leonardi ohi Stefani, &

Venture Bairci de Laviano omnes (fol. 27. 1.) Item alias bubulcarias locat

Venture Leonardi Bonfignore Ranutil, &

Tancredo Bartholomei de Aquaviva nunc de Laviano (ibid.)

Venture Riconis Venture Parinzelli Bencevenne Venture

Refloro Venture de Laviano Martino Egidii

Ferono Barutil de Laviano (fol. 40. 1.) Bonaveniure . &

Gratic Ubertini Fratribus Venture Leonardi

# REGISTRO.

250

Johi Stefani Venture Baruncii de Laviano &c. &c. (fol. 41. t.)

In credo di averla annojata con questa lunga sitza di nomacci di contadini di Laviano, e perciò molti attri ne iaicio, che si ecovano registrati in detto libre. Ho valuto però accennarie tutti questi, acciò ella veda, se in questa ilanasi esosi nominanato per avvestura il Padre di S. Margherita; o altri ad ella attenosti; de quali probabimente si conferverà in altra parte qualche memoria non tatato equivoca.

# Num. 11.

Cavitoli o Cofitnationi della Fraternità di S. Marta della Bifericordia in Coriona: dalla qual Fraternita cibic origine lo Spedale detto anche in oggi di S. Maria della Mifrirordia nella Città di Colona. I quali Contioli o Cofittuationi finanzo in un Codice antice membranacco siffente in Cortona prefigi di Signer Avrocato Lodevito Caltillini; dal qual Codice fi fina traferitis, e qui riportati.

## Liber Fraternitatis S. Marie de Ma de Cortone.

145. In me di auto, ad honorem igilus omnipotensis il 8 bastilime & femper Vicinis matris una &caia commă &tima di 2 aurola romane Ecce Ecc 81 ad honorem de reverentiam vemilir patris ai. Guillelmini Epricoji arctini di fuccellorum eius qui pro tempore fucrirat. E.; ad honorem de paricioum fitam homisum de Cortous & di ul difridus. Rt ad edificationem & augmentum domus Feterariatis 52 Marie de milieritori di de Cortoua. Est ad ultitateem de fubblentationem paupremus urerevindorum; di amenicani milieritori participatione de futamenta per fu

### De Institutione Fraternitatis.

Quoism friguem et quod mifericordes mifericordism confequentar & postidebunt regum celorum. Ideo quidam boin homines de Cortous Spiritus Smolj gratia illustrati conuceinentes in Ecclesi Smolt-Andree ad homotem hestilliam Ungrisi Del ecstricis Maria codiamenta quod in Cortous ficer quedum Faternitats ad releuandam necellitatem possperum urecumborum & tiloqua bi milgenis oppendioum & alternation de la contra de la contra de la contra de la contra de la chestratista que s' ne beneficio el remolte pou polluta d'efendere vistam (sian.

## De condigna depominations buius Fraternitatis.

Item ordinauerunt quod infa Fraternitas donominationem recipiat a gloriosa virgimenia & Fraternitas sauche Marie de sussiericordin nuncuperur tum quia misericordie operibus habet intendere. Tum quia regine misericordie recommendata est.

#### De Priore Fre hade

Item statuerunt quod aliqua honesta persona eligatur in priorem dicte Fraternitata cuus officium duret sex mensibus, & six religiosus vel ciercus secularis & matura & honesta persona.

# De offitie prioris Fraternitatis,

tem quod lofe prior traftire debest cun recht vibus Fraemisch & conflictifs insi agin to intonor evunt & cum his qur u variri, sübrére omais que perincheunt ad botum fixum & utilitatem Fraternisatis huiss. Et inxime in recipiendo clericos & lations tim unes quam mulleres in her Fraternisate de Cortona & tilinde prost aderit expedite. Et in conucento femel fixquiis manifosu util pluries quando aporteret hase

hair, Pixternitatetà de sitiquam Rectellum al predictionam de monitionem de cercitionem di alique etge Fracteritatem abetie mendanda, la novidinande om rectoriona de compliante de elemofina pollutanda femet in qualibet ebdumath, Et differentatus actimofina inter pappera per pipor reCtores. Et de ratione redendeda a rectoriona communitation communitation preferet vei abtente priore femet in menfe. Si infi priori sudebiur coram confliatis preferet vei abtente priore femet in menfe. Si infi priori sudebiur coram confliatis preferet vei abtente priore femet in menfe. Si infi priori sudebiur coram confliatis preferent vei monitorio de debutifis pel neglicitis. Et generaliter in omnibus petracitando que utilia Fraternitati preferentia debutat de omnibus discinsibus fraternitati preferentia debutat de omnibus discinsibus fraternitati.

#### De numero Rectorum Fraternitatis.

Item quod in ipfa Fraternitate eligantur & fint fex Reftores uldèlicet in quolibet Terzierio duo quorum Reftoris duret duodus mensibus.

#### De officie Rectorum.

Item quod ipfi Rectores ire debeant per terram Costono tam pro densriis quam pro pare f. qualibet ebdomada uns die dile panis & densrii acquifiti expendatur per ipfos Rectores pauperibus verceurolis de Costone & illis pauperibus & incarceratus quibus ipfis Rectorbus utebuter. Foffint estam f. faculas fuppeteret locis religiofis indegentibus & perfosa migrabilibus producters.

### De numero Confiliariorum Fraternitatis .

Item quod in îpis Fraternitate eligantue & fint fex Consillarii scilices de quolibes Terzierio duo officium quorum duret duobus mentibus.

### De offitio Confiliariorum.

Qui Confiliarii audire deheant racionem reddendam a Rectoribus fyngulis mentibur i emri ad exeludendam omnem furpitionem. Debeant etiam finiliter cum Priore & Rectoribus atilia & capeciaria Fracernissi proudenda confuter.

#### De Notario Fraternitatis habendo & eius officio.

Rem quod [66] Priterniest habeat unum Notarium qui feribat, nomina nominara, emulera in in 6f Priternitat emiliere unicidente da intelli actioni redonale per elle dares de introdichus di carefia caloni redonale per el decres de introdichus di excensis de omnis feribat que per pissa Fraternitatis officio fue, riste opportunas. Re que per Priorene un el Redores iniuntara inferit igli Natario, her facta pro remedio anime fue non fpe altenius falarii. Officium cuius duret faz mendious tatum que de la compositation del compositation del compositation de la compositation de la compositation del co

#### De Camerario Fraternitatis & eius officio ..

Item quod d'en Fratenium habeat unum Camerarium bonum & Jegalem apud quem acquifita pro Frateniara deponature. Qui tabrat extendere acquifita une rield Frateniarit & pauperibus erogree fecundum difhodicionem Prioris uel Rectorum Fratenia etais. Cuius Officium frate fex mendum fuiture fratenia.

#### De Vexillo Fraternitatis

Irem quod dich Fraternitas habert unum Vexillum in quo fit Ymago beate Virginis Marie. Et Vexillum Fraternitatis Sancte Marie nuncupetur.

#### De Gonfalonerio Fraternitatis .

Item quod eligarur unus Gonfa'onerius apad quem flare debear dittàm Verill'une, Et fit lile houns komo & fidel's probus & fapiens atque d'unes caisus officion dene, per unum annum & cuins Coofficarii fint Redoces ditto Fraternitatis, Quod U. xuium fegui debeant omnes de Fraternitate più fedando ramores & difeordias fi orrectur REGISTRO.

152 A. R. G. S. R. C. S. R. C. S. R. C. S. S. Cortons quod abit pro turbando pacifico fiatu terre Cortons. Et didus Gonfalos perios didum Uexillum portare debeat dida caufa.

### Qualiter fiat electio omnium Officialium Fraternitatis.

Item quod electio omnium & fyngulorum officialium huius Fraternitutia fiat per Priorem Rectores & Confiliarios hor modo. Quod Prior Rectores & Confiliarii unius emporia XV. debua antequam corum officiam terminetur in aliqua Ecclefa fiuni convenientes alios officiales eligant: Quos fic electos Prior monere debeat quod officia fibi commilla pro mercede aniam fise follicine exercent.

### De ratione reddenda ab offitialibus.

steen quod ueteres offitiales debeant novis offitialibus affignare & dare fine dimiautione omnia que habent ad losam Fraternitatem pertinentia & rationem reddant omnes,

## Qualiter recipiantur omnes volentes in hat Fraternitate.

Item ordinasecunt quod fi quis noluerit effe de Fraemhate Sande Mirie de Miriedoria monetur per Priorem huius Fraemisteis Deum tinnere proximum diligere Ecclefiam & Clerkon hanor are familiam furm bene ordinate & gubernare pacem & concordinat de honum flatam terre Cortone diligere promouere de conferuare tono poffe. Es exponentur el Capitult huiur Fraemistum di pour freit & recipitut suita planta proporte doministen el periore de la geligication defenuale capitulorum huius Fraeroitatia.

#### De reverentia facienda Clericis de Fraternitate.

Item quod Clerici qui neniunt ad huise Fraternitatio confortium habenotor in reintri augusum patres & ad folsa oraziones & etemofina ordinata largientes & adterniendum l'apuglis mentibus ad congregationem femel tenenture. Ab alia vero Fraternitatis honcribus contra ocrum beneplacitum non grauentur fi (fic. foste fs4) fint tenaliter abloiuti.

## De preregativa mulierum Fraternitatis.

Item quod unileres que in hac Fraterniate recipientur recentur folgan ad orationes cotidiones tam pro unite quam pro mortus fracientà in Reclifà un albib. Es ad fuffraça defundorum de Fraterniate prefitanda. Est ad conseniendam in singui dominica culturibet menfia. Est in fill, fellivitatibus grovios Virginia Marier aproferit seas un initiam Santrum bora de los o defituras per de la conseniencia de ferita de la conseniencia de la conseniencia de la conseniencia de la conseniencia de siala Fraterniata bonera ministe e encanora nel quantum piaceres de soprario.

# De cotidiana observantia quantum ad ingressum Ecclesie & orationibus dicendic.

Item quod omnes persone que bule Fracernitati fuerint adgregate frinçalis debus nátiqua bora doit ad Recellans necedant. Momontatelli (62) uoloreita faluatorea nostrues pro nobis sensife in muodant & cumdem uenterrum ad indicantam muodant actual proposition de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del compar

Quod



## Qued nullus feribatur in Fraternitate nift per Not. Fratern.

Item statuerunt quod nulla persona debeat scribi in hac Fraternitate nist per Notatium Fraternitatis. Et vollus scribator nist ipse bore proprio dizerio e uelle scribi.

## Quibus & qualiter ellmofina panis expendatur.

- Item quod elemofina pania que colligirur per Rectorea expendatur psuperibus de l'actiona precipiae. Poffini estam ipià Rectorea forentibus proquiere fixun-dum imminentem necefficatem habito prius confilio Secretolia de ciuiu procollia fue-tit ille psuper di aliquorum basonama hominama de fiua Contrata. Que quidem expensita fat de conficienti Prioria de commium Rectorum qui pri tempore fineriar.

#### De dengriis dandis pro cereis Santte Merie.

Item statuerant quod quellbet persona de Fraternitate Camerario I, denarium ia qualibet Festivitate Sancte Marie ex quibus denariis ematur in qualibet IIII. Festivitatum Sancte Marie mus cercus (56. Spec Cerus (5. Gorstart pub Prior & Rectorea & Consiliarii Fraternitatis uoluerint. Qui cerci accendantur semper cum eleuatur Corpus XX donce derarectint.

#### on! ( 197 Quod omner de Fraternitate conueniant famel in menfe qualiter.

## Quod nomina defunctorum Fraternitatie feribantur in uno Libro.

Terem ordinauerum quod mortuo aliquo vel aliqui de Fraternitate Rector, Ille in cuius Terzerio monsibius defandus excelem die uel quasquo citius poeteti sensit andis Aforarium Fraternitatis & anuunitet nomen defandi & diem obitus igi qui Nottrius ponat e umi quaterno in que in Kalesulvium qui recitivum in prime congercatione, Recitibum, requesti propositione de pr

## De orationibus dicendis pro defunctis Fraternitatis.

Item flatuerunt quad quelibet persona huius Fraternitatis pro quolibet defundo dice. Fraternitatis post quai na de lus notificam peruenciri dicat tria pra. 6-, cum auc maria de requirem eternam dons eia die. Det etiam quilibet de Fraternitate Camerario tunum denarium quolibet mancia pro millis defundorum, illius mensis at lupra dictum elt.

## Quod omnes de Fraternitate conueniant in Festo omnium Sanctorum pro indumentis pauperum.

Item flatuerunt quod annustim in felivikate omnium Sandouwa omnet de Fraternitate conneniant in aliquam Ecclefiam uel alium locum fecundum prouisionem Prioris & Rectarum ad honorem dai na ihi xia « reurenatian ue matris & omnium Sandourum fuotum & pro falute animarum viucutium & mortoorum. Et tunc quilibet dabit Cav me-

## REGISTRO.

154 merario Fraternitatis pro indumentis pauperum prout fibi dans infpirabit. Poffint etla m Rectores pro fue Terzerio petere & exigere pecuniam ab iliis qui congregationi non i nterfuernat caula predicta.

#### Quad debeat facere millibet Not, de confortio Fraternitatis.

Item statuerunt quod quilibet Notarius qui fuerit in conforcio huius Fraternitatis I nocatus fuerit ad feribendum teftamentum alicuius nel aliam ultimam uoluntatem reducat ad memoriam teltatori quod pro anime fue remedio & parentum fuorum relinquat aliquid de bogis fuis huic Fraternitati pro pauperibus perecundis,

## Quod Fraternitas habeat tres tabulas giffatas.

Item quod habeantur tres tabule giffice & enilibet Terzerio deputetur uns & feribantur in en pauperes sul Terzeril & quoliber mense inquiestur per Rectores & pau-peres mutat sunt. Es si matatat sont serbivitar uel deleanuer de tabulis sieut musati freint & signentur illi quibus dantur elemasse uel indumenta ne posse pre pauperes fraus committi. Et quicumque nolucrit passeres indurre petat a Priore nomina pasperum induendorum fibi dari ne uni erogetur quod piuribus fufficere poteft.

## Quod Capitula buius Fraternitutis non obligent aliquem de Fraternitate.

Item ftatuerunt & firmouerunt quod cuilibet Frarernisstis prefenti capitulo declaretur quod capitule feu ordinationes huius Fraternitatis sam facte quam in antea ellectur quod capitali les ordinationes bullas Fraterinatas sam fatte quam in aaten facted onno holgent silquem ad culpans fau pere likerina sinamanus aliquorum de factedon no holgent silquem. Si in approach alle pere la companio de la capitali non delle companio de la capitali non observati qual companio delle companio delle companio delle consideratione delle companio delle consideratione delle companio conditionis exiliat format in non od domais transferibiero contra capitalis Praterinatas Prateri exposita. Solventi per delle companio contra telepatria per contra capitalis praterinatas Prateri exposita. Solventi per delle contratas Praterina capitalis praterinatas Praterina capitalis praterinatas Praterina capitalis especialistica delle contratas delle capitalis companio contrata la c capitulum notnerunt de cetero duraturum & in omoibus & fyogulis huius Francisco tatis capitalis sozelligi.

## Quod non fiat aliqua noultas dictis capitulis uel mutatio.

Item quia mutatio Indebita sepe infert impedimenta statuerunt quod nulli Priori uel Rectoribus nel alieni de Fraternitate ifta liseat predictia capitalia alia mua capisola addere nel faprafcripta mutare nei delere in toto nel in parte nia maxima atilitate inipecta. Et tunc ifta folennitas obfernetur nidelicet quod omnes officiales totius anni primo concordent aliquim nouitatem nel mutationem utilem faciendam & connenicates in Ecclefia fel Andre ubi ifta Fraternitas habuit initium tunc quod fimul concordes fecerint forciatur effectium. Saluo quod capitulum proxime dictum caffari non poffit.

Scripta funt predicta omnin in anno da mino ducentesso octuagesimo sexto. Indi-Fraternitatis. Et per Clarum Maconis Nos. dicte Fraternitatis.

## Num. 111.

Bolla di Papa Niccolò IV. con cui approva e conferma la Regola de Frati e delle Surre del Tere Ordine di S. Francife, giù inflitatia dal medifimo Santo Patriarca pre le perfine jocchari viventi melle proprie Cafe, appeliata perciò Ferratri e Terratrie. La qual Bolda fi è qui trafictifia dal Bollario Romano Tana. I. pag. 185. odit. Lugd. an. 165n. — An. 1899. Die 17, Mar.

Nicolaus Episcopus Servus Servorum Del: Dilectis filis Fratribus, & dilectis in Chrifto fitabus Sororibus Ordinis Fratrum de Pensicatia, tam protentibus, quam suturis, falutem, & Apolician benedictioneo.

Supra montem Catholica fiele, quam populis gentium, qui ambulbant in tenetiri, diciputarum Chrifti fineres devotoi igne chartates recflusar verbo fullictus perdicationis edocuit, quamque Romana tenet. d. fervat Eccleii folidum Chriftana Religionis poficam modicare tindamentum, nulli unquan concentiendum turbinibus, nulligionis poficam modicare tindamentum, nulli unquan concentiendum turbinibus, nul
jus confortio nemo in conforcitu Abtiffini acceptus reddiur, nemo gratolus occurrit,

lace ett, qua fulluris feminim pravanta, & felicitaris atentum permi, gaudique pol
liccur, decoque gioriolis Chrifti Coofeffir B. Francicus hujus Ordina Infitutori,

vium atcendendi ad Domisum verbo pareer, & ecrepio demolitars, folis fancture,

pere voluit adimplere, un per ejus femitim falubricer incedentes, merereatur puß

vitta praceatus ergalbulum serema bestuidulis redii posificare, incedentes, merereatur puß

vitta praceatus ergalbulum serema bestuidulis redii posificare.

#### De modo examinandi volentes intrare Ordinem -

#### CAP. I.

No Igitat Ordinem Josum coportunis fraoribus profequences, ad ejus augmentam beniquisi structulentes, futurium, ut omner, quo ad fervandum hejulmodi viter omna allumi contigerit, ante allumptionem, feu receptationem ipforum de Fide Catolica, de obelenda erag prefatam Ecclelam diligenti examination flubdatur. Et fa profeli firanter farint, vereque crediderint, admitti, feu recipi tute poreunt ad acostem. Praeguerium de viten differentiam de la fine de la fine

107

ingl

1717

## De forma recipiendi volentes intrare Ordinem .

#### CAP. II.

Cun autem Ersterniteten hujufmodi quis intette volaetit. Minifit al receptationen talium deputati, siun oficium, litama, a conditionem oficiret exponent, fibi fracematis ejudiem oners, de precipie allenorum rediutrionem apertius exponentes, di praceptati est de literaturi de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compan

Biolemity Coogl

71 5

tione difcuffia. Ordinamus prateres flatuentes, us pullus post ipfius frateriatsi iogriffiim de cadem egredi valeat, ad faculum reverfurus. Pollit tamen transfluori bere liberum ad Religionem aliam approbatam. Mulieribus vero viros habentibus (nif de ipforum licentis) & confentju noci-paceta ad confortium dicke Prateriatatsi ingreffus.

## De forma habitus , & qualitate indumentorum .

## CAP. III.

Fratres infipere infine frateritatis, sie humili piano in pretio, & colore, non preta albo, vel nigro, comuniere velitanter, nid fruite si etmoga is pretio per Vifitatores de confilio Minifiri ob cuafum legitimam, & spertam cum aliquo diipenfatom. Clamydes quoque es pelles, »dique feoliaturis, feifits, vel hategras, affibulata sumo, vel patulas, ut congruit honeflati, elaufique manicas Fratres habean fapradicit, sortes etiam clamyde industary, & cunica de haipfanodi humili pamo facilis, vel nitem cum chamyde habean guarnellum, fea placentimam coloris albi, vel nigri, sur placellum amplum de catabo, five tine, solique ulla crifipatura confotum. Circa haumdem, ac loci confuetulmem poerit diffendirs, Budici, & listentim culpitaliste attaut, pelle suduntata againas, huris de corio, & corrigias finapriciers, & bofque ferica ullo fedas, & non alias, tam Fratres habeant, quam Sorores, depoditis exteris, cluste S. Apollochum Principis fallore confilium) vasia hugia feculi oramentis.

Quod non vadant ad inhonesta convivia, & spectacula, & quod histrionibus non douent.

#### CAP. IV.

Sit eia ad inhonesta convivia, vel spectacula, sive curias, seu choreas, accessus penitus interdictus. Histrionibus, seu vanitaria incuitu nihi doneut. Et ne quidquam ilim doneut a propeta familia, prenibere processent.

De abflinentia, & jejunio.

## CAP. V.

Ab elu earnium feconda, quatta, & fexta feria, dieque fabbati abstineant univers, aifi aliud infirmitatis, vel debilitatis instantia fuaderet. Minutis vero per triduum carnes dentur, nec subtrahantur in itinere constitutis. Sit quoque ipsarum commestio ilcita fingulis, cum folemnitatem precipuam intervenire contigerit, in qua catteri Chris fiani ab antiquo epulis carneis vesci folent. Aliia autem diebus, in quibus jejunium non icrvatur, ovs, & esfeus non negentur. Sed & cum religiofis carteris, in corum Conventualibus domibus licite fumere valeant de appoficis ab eifdem . Sintque prandii, cenæque refectione contenti, exceptis languidis, & viatoribus, & infirmis. Sit fanis cibus moderatus, & posus, cum textus evangelicus hebeat, attendite ne corda veftra crapula, & ebrictate graventur, Prandium autem, vel cans, nift pramiffs femel dominica oratione, non fumatury post sumptionem cujustibet cum Deo gratian, iteranda, quod fi omitti contigerit, dicatur tribus vicibus Pater nofter. Qualibet vero fexta feria totius anni jejunium celebretur, nifi fotte infirmitatis vei alia casa le-gitima excusentor, nifi Festum Natalis Domini feria infa occurreret, observandum, Sed a festo omnium fantorume, usque ad Pascha, quarta, & sexta seia, iejunabunt, alle, que so Ecciefa func Ratura, vel Ordinariis ex esula comuniter Indica, jejundont, Allis, que so Ecciefa func Ratura, vel Ordinariis ex esula comuniter Indica, jejundont, sibilominus fervaturi. In Quadragefina vero B, Martini ufque ad diem nativutus Dominio, da Dominio, da ingiongagefina ufque ad Picha, jelbus fingulist (exceptis Dominicis) jejunare procurent, nifi atund fortafic Infirmitas, vel necelliara alia funde. ret. Sorores gravidæ ufque ad fuæ purificationis diem ab exercitatione qualibet corpo. rali (orationibus duntaxat exceptis) poterunt, fi voluerint abstincre. Laborantes au-tem (propter fatigacionis afficientis instantiam) a Dominica Resurrectionis Festo usquead Festivitatem B. Francisci predicti, ter in die, qua exercicio laboris incumbent, il. eite sume cibum possunt. Cum vero illos contigerit aliorum imminere laboribus, de

Desemby Google

157 cunctis appositis, die quolibet sumere licebit eisdem, nifi fexta feria, vel dies fit alia, in qua generaliter ab ecclefia jejunium nofcitur inflitutum.

Quoties debeant confiteri per anmen, & Jumere Cerpus Chrifti.

#### CAP. VI.

Singuli autem Fratrum, & fororum ipfarum ter in anno, videlicet in Natali Domini, in Refurrectione ipfius, & Pentecoftes Festivitatibus peccata propria confitert & Eucharistiam devote suscipere non postponant, reconciliando se proximis, & reftituendo etism sliena.

Qued non ferant arma impugnationis.

#### CAP. VII.

Impugnationis arma fecum Fratres non deferant, nifi pro defensione Romane Ecclefie, Christiane fidei, vel etiam terre ipforum, aut de fuorum licentia Ministrorum.

De dicendis horis canonicis.

CAP. VIII.

Diesot universi quotidie septem horas canonicas, videlicet Matutinum, Primam, Tertiam, Sextam, Nonam, Vesperas, & Completorium. Clerici, videlicet scientes Pfalterium, pro Prima, Deus in nomine tuo, Beati immaculati, ufque ad Legem po-ne, ac alios horarum Pfalmos, juxta Clericorum ordinem, cum gloria Patri, dicant. Cum vero ad Ecclessam non accedent, pro matutino Pfalmos dicere fluodent, quos dicun Clerici, vel Ecclessa Cathedralis, vel saltem, ut illiterati alli, pro Matutino duodecim, & pro alia qualibet hora feptem vicibus Pater notler cum Gioria Parti di duodecimis, e pro al aguibus, violence Primas, ac Compicterin octobris, misus tymi-bolium, & Milerete mei Deus, adicient, qui noveutus. Sed fi horis, misus tymi-bolium, & Milerete mei Deus, adicient, qui noveutus. Sed fi horis non disterni conflitutus, dienta tribus vicibus Parer nofter. Infirmi sattem horas bajalmodi non te-nentur dierer, gif vun Princibis Balanca, mastutaslibus boris perionaliter adire procu-fecellisi, in quirum Princibis Molitaca, mastutaslibus boris perionaliter adire procurent, nill caula rationabili excufentur.

Quod omnes, qui de jure possunt, faciant testamentum.

CAP. IX.

Omnes præteres, quibus de jure facultas affuevit, condant, seu faciant testamentum, & de bonis fuis infra tres menfes, post corum ingressum immediate sequentes, ordinent, & disponant, ne quemquam illorum contingat decedere intestatum.

De pace reformanda inter Fratres, & alios extraneos.

CAP. X.

De pace vero inter Fratres, & forores, aut etiam exteros in discordia posicos facienda, fleut Ministris videbitur, ita fiat, adhibito (fi facultas affuerit) Epifcopi Dioscefani confiio in hac parte.

Quando moleftantur contra jus, aut torum privilegia.

CAP. XI.

Si vero Fratres, vel Sorores, contra jus, vel corum privilegia per Potestates, sen Rectores Locorum ubi domicilium obtinent, vexationibus impetantur, Ministri loci ad

## REGISTRO.

Epilcopes, & alios locorum Ordinarios fludeant habere recurium, junta confilma, & ordinationem inforum in talibus proceffuri.

Qued caveant, in quantum possunt, a juramentis solemnibus.

CAP. XIL

A juramenta serem foiemnibus omner abilispent, nifi neceffeste cognete la cibus per indisperatim Apolloties Sedie exceptin, vedelect, pp. pace, Fide, calamini, & tefficinonio perhibendo, se etiam in controla emploinie, recultionis, & destinonio perhibendo, se etiam in controla emploinie, recultionis, & destinonio per incidente del video del recultivo del propose procupació juramenta. Et qui die alsous minus coure juraverint lapía 'linguar (prout contingere in multiloquio convenir) die ipón in fero cua médeber recogitare qual fecerti, dicast tri-bus vicibus orstionem Dominicam propere incaute fullà niujefinadi juramenta. Memera autem fit quilber, att ad divina oblequis familiam proprisam cobacteur.

## De audienda Miffa, & Congregatione facienda.

CAP. XIII.

Univerli find' Fratre, & farores cuijalcumque Ciritati, aux loci, dieba finguis di commode poternati Millio fortium sudanti, & manie quolibet ad Reclebia, eve loca, ad quam, ave la digue Ministri curaverire finimare, conveniume, Milliari sudanticui, luniquique autem ubiali monera dearrium Milliario ritativati, qui pecuniam higisfanoti colligar, . & cam de confisio Ministrorum inter Fratres, & Sorret paupertae gravatos, & precipue infirmantees, ac cos, qui funeris cerer disposituatur exequils, & deinde inter pauperes silos dividutar conguenter. Offeram foliper de jab pecunia Ecclisia memorates. Unaque (fi commode potenuis) avam religiotus, & m. Verbo. Del competenci horetur folipietis, monest, & finducat, Stadest onliber, dum Millia celebratur officium, à predictionis verbum proponatur everar filentium, orationi, & officio fit intentus, nis cum rommunia utilitas fraternizatis impedius.

. De Fratribus infirmit , & Defunctis .

· · CAP. XIV.

Cum sutem quemquam ex Fratibus infirmari contigerit, Moiferi, per fe, vel per situm, fee situm (fee situe) (fibe cet sinfirmus feernit infirmari femic in hebbomsai vitere enematur parotum, pipum foilleite ad recipiendum pomitentum (prout melius, & efic. action exceller puterverm, indecrete, necefini illi de bonit consultas ministrate and per situation of the period of the perio

De Miniftris

CAP. XV.

Miniferia quoque, se alia officia, que prefenia formula ferie exprimit, impofia fibi quílque devote (idejoiar, curreque fidelitre escrere, Milcium autem quilibet certi temporis fpatio limitetur, Nultus Minifer inflituatur ad vitam, fed ejusminiferium certum tempos comprehendos.

De Afitatione, & correctione delinquentium .

CAP. XVL

Ad bac Miniferi, & Fratres, ac Sorores Clvitaria, & loci-cojaribet, ad vifitatioaem communem as aliquo loco religiolo, vel Ecclefia, shi locum hajdimodi condiçati dellie, conveniant, & Vifitatoren Inheata Secredoren, qui sticijus approbatarit dellie, conveniant, av Vifitatoren Inheata Secredoren, qui sticijus approbatarem. Nec quivus alius podit cis bajulimodi Vifitationa officium exhibere. Quis vere prefera vivendi forms, infiltutaniona a B. Franciclo preribach alicepts, coolisimus, ut Vifitatores, & informatores de Fratum Minorum Osdice affumantur, ques Corbodes, vel Caurdani ejulidem Ordinis, cum tuper hoc requitif (riorine, dustrent aliganados. Nodumus tumen Congregatoren hajulimodi a Laiseo vilitari, Hujulimodi astem Vifitationa Officium femel estrectatur in amo, aidi necefitate aliqua isudente cum vilitational consultational della della della della della della della della publica della della della consultationa della della consultationa della consultationa della publica della del

De vitandis litigiis inter fe, & cum aliis ..

CAP. XVII.

Vitent iinfuper Fratres, & Sorores (juxta posse.) litigia inter se, illa (si suscitari contigerit ) folicite dirimendo, aliequia de jure coram illo respondent apad quempotestas resulte judicanda.

Qualiter, & per ques in abstinentiis poffit dispenfari..

€ A P. XVIII.

Ordinetti setem locorum, vel Vifitator, cum Fratribus, & Seroribus univerfis, in ablimentiis, jejuniis, de sufferitatibus aliis, ex caufa legitima (cum expedite statrint) poterunt diffeniare.

Qued Minifiri corum manifeftar culpus denuntient Vifitatori ..

CAP. XIX.

Ministri vero manifestas Fratrum , & fororum culpas Vistracori denuncient punience das. Es fingus incorregibiri-turer, post trans admonistonis instantiane, o Munistri de Diferetorum Fratrum aliquorum konssisto). Vistratori nuntieur eidem, de Fratenitasiscunfertio-bilichendus ab pio & in Congregatioge postmodum publicandus.

Qualiter in pradistis nemo obligatur ad culpam mortalem . .

CAP. XX.

Caterum in pramiffis omnibus, ad quæ Fratres vestri Ordinis non ex divinis præseeptis, vel statutis tenentur. Ecclesia, nuium ipsorum ad morsalem culpam volumes observations.

bligari, fed impolitam fibi pænitentiam, pro trafgreffionia excessu, prompta humilitate recipiat, & efficaciter fludeat adimpiere.

Null ergo omnico hominum licet hane paginam notiri Staturi, & ordinationi infringere, vel el aulu temerario contraire. Si quia antem hoe attentare prefumplici, indignationem omnipotentis Dei, & Beatorum Petri & Pauli Apollolorum ejus le noverti incurfurum.

Datum Resta, 16. Kalendas Septembris, Pontificatus nostri anno fecundo.

# Num. IV.

Rolla d'Ildebrandino Poscovo d'Arexo, con cui concede alla Religiosa semina Suor Marghe, rita di Cortona di sar riedificare la Chiesa di S. Bassitio possa neila somuta di Cortona et. Trassirita: dall'Originale ofstente nell'Archivio dalla Venerabile Unione de Luaghi più di Cortona. — An. 1300. Die 27. Aug.

Ildebrandinus miferatione diuina Epifcopus Aretinus. Dilecte in Christo Religiose. Mulieri Sorori Margharite de Cortona, falutem in Domino semputernam.

Laudabilis fame tue fonus odorifer ad audientiam postram laudabiliter confluena pos inducit, ut deuotionis tue notiuis affectibus circa diulni cultus profecutionem, quam appetis, efficaciter annuamus. Sane pro parte tua fuit nobis humiliter fupplicatum, ut edificandi de nouo, & confiruendi Ecclefiam perpetuam infra muros Cortone, in Podio uidelicet fupra Ecclefiam de Marzano; cum Sacordote qui in ipfa Ecclefia divina celebrando officia perpetuo, glorificet nomen eius. Campana congruia, & debitia horia pulfands; neceson cum cimiterio, in que ibidem corpora Dee famulantium tumulentur duntaxat, tibi licentiam, & facultatem concedere, de fectali gratta dignaremur: Qui quidem Ecclefa Sandorum Ballii, & Egidii Confeilorum, ac beate Catharine Viginis, atque Martiria, in quorum reuerentiam, & honorem, te principaliter alleris uel-le illam confirui, nomine fit proprio nuncupata. Nus itaque caritaclue contemplationis affectu, honestia tuis supplicationibua inclinati; ut quanto propter Dei reuerentiam, cui seruis, conceptionia tue puritas efficacius sit desiderato in hac parte affulta presidio, tanto circa divine caritaria obfequia dirigas ardentius mentem tuam; tibi tenore no cano cita ambe certata oriequia urigas erentius menten tunn; tibi tenore prefentium licentium, & facultaem periberam concedimos politulatum comitiona, de facultaem periberam concedimos politulatum comitiona, de fingulis iuribus & directical propositional propositio tendimus in aliquo derogare. Et quia esmdect Eccleffam polamus profequi spetiali fauore benignitatis paterne, confequendi gaudia eterne promotionis caufam dare fidelibus cupientes; omnibus uere penitentibus, & confess, qui)ad ipsam Ecclesiam, in Festo disto-rum Sanctorum, & septem diebus post illud immediate sequentibus, causa devotionis accesserint annuatim: de omnipotentis Dei misericordia, ac beati Donati patroni noftri, ac dictorum Sanctorum auttoritate confil, quadraginta dies de iniuncta eis penitentia mifericorditer relaxamus.

Data Civitelle VI. Kal. Septemb., tertia Indict., fub Anno Da M. cc. LEXXX.

Pontificatua Da Nicolai Pape quarti anno tertio.

# 

# Num. V.

Instruments di Elezione e Conferma del Sacerdote Ser Badia in primo Rettore della Chiesa & Bashiis state riedificare dalla B. Suor Margherita wella sommità di Cortona. Estratte dall' Archivio della Ven. Unione de Luoghi più di Cortona, come qui si rispetta allo lettera.

In Dei nomine Amen. Anno eiusiem a Nativitate MCCLXXXX. Ind. III. Des Nicolao Papa residente Die VI. mensis Septembris.

Quonism per Comune Cinitatis Cortone edificata elle dignoscitur Ecclesis infrascripta expensis infius Comunis in podio Cortone super Ecclesia S. Petri de Marzano & in terreno ipflus Comunis & eidem Eccleffe concellum eit terrenum fine places ad utilitatem ipfius Ecclefie que Ecclefia ad honorem & reuerentiam Besti Bufilij & Egidij confessoris & Beate Citerine Virginis edificata elle dignoscitur, disposuit ipsum Comune ut infa Ecclesia per aliquem discretum & prouidum uirum regatur qui sit in sacerdotali officio constitutus. Unde de comuni concordia Consi um speciale & generale Confules & Rectores & Confilium Domini Prioris congregatum in Palatio Comunis Cortone ad fonom campane & uoce preconis more folito de mandato nobilis & potentis Viri D. Thomasiji ol. D. Petri de Aretin Leeum Doct. & eurlem terre ho-norabilis Potestatis & de mandato D. Uguecij Prioris Consulum R. Garum & Populi ditte terre: De uoluntate & confensu fub. Prioris & defenforis ditte terre nullo difoordante circa reprefentationem & electionem faciendam de Recture dando & inftituendo ad regimen dicti loci: eidem D. Uguccio Priori commiserunt totaliter uices . Suss ut nomine & uice dicti Comunis Patroni dicte Ecclesse representet & eligat elethan the reported ties with Lampin particular and the control experience and control dependent of the profile particular and a state of the profile particular and the profile particular and particular reuerentiam Ven Patris Ildebrandini Dei & Apoltolice Sedis gratia Epifcopi Aretini, & Domini Archipresbiteri Corroneofis & omnium ius habentium in ea deliberate & confulte nomine & nice predicti Comunis neri Patroni diferetum & prouidum nirum Presbiterum Badiam maturitate & bonis moribus informatum, in Rectorem & Pafforem & Gubernatorem perpetuum prefate Ecclefie elegit & reprefentagit ad es nomine & uoce patronaus superius nominati Spiritus Sancti gratis inuoceta. Facta, & celebrata fuit dicta electio & electionia representatio Cortone in Ecclesia S. Andree prefentibus D. Cortonense Iudice, Balduino Brocciardi, Manouelo Davini, Fino Enfegne Presbitero, Pace filio Marie Petro Notario & Ihoaane Maffei Teftibus ad hoc adhi-bitia nocatis & rogstis.

internation de loco & Teftibus Presbiter Badia eleQue ad regimen diQi loci ipfama eleQuom die loco & Teftibus Presbiter Badia eleQue ad regimen diQi loci ipfama eleQuom acceptaut.

In Nomine Domini. Amen. Cum Preblier Badia effet eledus per D. Ugucciam Priorem Confidum & Commis Cortone nomine & uice didi Comuns uter patroni ad regimen. Ecclefe 8S. Badiij & Egidji & Beate Caterine fite infra muras Cortone fine Preblier Badia effet elegant expensive support excellent and e Murazion in terreno didi. Commis dem Dominus Prior ex commissiones fuperius falta a didi. Comunis dem Dominus Prior ex commissiones fuperius falta a didi. Comunis designed & reprefentando & Confirmationen percento. & Reception monitarional fixed regerds are preferentando & Confirmationes fuperius falta adultation didi. Comunis designed on the preferentando & Confirmationes fuperius falta adultation fixed badia experiencia for the preferencia for the preferencia for fixed fixed for the preferencia for fixed fixed fixed de capetondo nomine & uice didi. Comunis useri Patroni ipsius Ecclefia ad quam extutir ciclus & didirin efectiones falta fixed fi

approbauit este idonesim ad ipsum regimen; eumdem electum per ipsum Comane patronum feu per ipsum Duma Priorem nomine & site dich Comunis patroni au. su para prefentatum per sum admist ad regimen dick. Eccleic & eine electionem servant per sum admist ad regimen dick. Eccleic & eine electionem servant per sum admist ad regimen dick. Eccleic & eine electionem servant per sum admist of the sum of

Qui Presbiter Guadagnus Efequutor auctoriare dicte commissionis adecdens al cam infum induxit eumdem electum & constimuit in johm possissionem consonate utalente Ecclessis memorate tradendo sibi hostia dicte Ecclessis apparente dem ad sonum campanelle & funem infus campane in signum uere de pacifice corporatis posses, eidem & licentiam administrandi in ca tam in spiritualitius quam in temporatibus concessis autoritate dicte commissionis Presbitero memorato; & excommunicauit omnes contradicentes & rebelles. Et ego Baldacchinus Barroii Nisarius predictis omnibus & fingulis presens siu & ut sugra legitur feript & publicauti rogatus & c.

Loco & Signi.

# Num. VI.

Bolla di Pietro V forve di Ching, con cui concete delle Indulgenze a fuoi Dinesfoni, che a vifuro concreto, alla cultratione della mova Chofe della B. Margherita in Corione, contigua a quella di S. Bafilto, o avviero divetamente visitata la fuddetta Chiefa. Traferitat la prese la Bolla dall' enginale conferente null'arctivue della Petr. Unione de Lought più di Cor. 1000, e riboratata nei Procefit formati per la Canomizzazione di S. Margherita fotto il Pontificata di Urbano VIII. — An. 1200, di 27. Aug.

Petrus miseratione diuina Clussinus Episcopus Dilectis in Christo filiis tam Clericis, quam Laicis Civitatis & Diecesis cum benedictione falutem.

Satis pobis cedit ad gloriam, & pastoralis dignitatis seu officii fastigia sublimamus 6 motus nostros laudabiles in filios nostros falubriter exercemus, ut crescat in eis, & erga nos uigor deuotionis, & fidei, & alii per bonorum exercitia operum, & ad deuotionem Dei, & infrascripte Sancte Dei deuote fortius animentur. Quia igitur sama uolatilis uniuertum mundialem globum difcurrens in ictu quafi oculi mundum circumfepit, fparfit in nobis eximia sanctitatis opera beatiffime Margarite de Cortona, que non folam in ful transmigratione propter honestatis candorem, casticatis ardorem, & compaffionem m:ferabilium perfonarum dum uixit, fpernendo mundana, & huius feculi uanitates, Deus magna & mirabilia opera fuis meritis publice, & infallibiliter dicitur oftendiffe, uerum & in suo felici transitu & post usque ad hec tempora ipse Deus omnipo-tens merstis dice Sancte cecos illuminauit, surdos audire secit, & omnes debiles, & infirmos a quibuscumque detinebantur languoribus liberauit, & plus quod puerum quemdam depreffum, et confractum letaliter & sepulture tradendum mortuum suscitauit. Propter quod nos confiderantes tanta meritoria, & opera fanditatis, ad specialem dewottonem ad distam Sanctam quodammodo inuitamus, Cum igitur in Cortona ad homorem Del & Beate Margarite nous constructur Ecclesia, que completi non potest. mis a Xpii fidelibus, & deuotis subsidium porrigator. Nos uolentes uos esse participes tanti boni, Comunitatem uestram in Domino inducimus, & hortamur, uobis in remis-fionem uestrorum peccaminum iniungentes, quatenus de bonis a Deo uobis collatis, pias elemofinas, & grata caritatis subsidia dicto operi erogetis, ut per hec, & aiia bona que Domino inspirante seceritis perhempne uobis premium uendicetis. Nos enim de omstpetentis Dei miferiordia & Beate Virginia Marie, & bestorum maritrum Secundiani & Rerenel Patronorum nostrorum, & beate Multiole uirginis & marthiiri, & cundiani & Kerenel Patronorum nostrorum, & beate Multiole uirginis & marthiiri, & fress, qui delto operitation de la compania del compania del compania de la compania del co

# Num. VII.

Istrumento di Soloma Publicazione Stata in Cortona di una Bolla del Cardinale Fr. Mattos di Aquassipatra Legato Applicies, concrennete il Tez-Vorine el S. Francesso in Topolicies, discremente il Tez-Vorine el S. Francesso in Topolicies, discremente il Tez-Vorine el S. Francesso in Cortona presso il Signi Signi Avvocato Lodovico Collettini;

10. In Nomine Domini, Amen. Hoe est exemplum cuintam Priulegii figillati figillati cere ruber cum filo pendenti firici, in quo quidem figillo erat quidam Crucificus ilare exemple complete de la complete del complete de la complete del complete de la complete del la complete de la complete del complete del la complete del la

sia Eniferoni Portuentis & S. Rufine. Culin quidem Priulegi tenor talis ett. F. Mastrus miferatione dinian Portuenfis & S. Rufine Eniferops Apoflolice Sedis Legaus: Dilectus in Xia uniuerfis Fractibus & Sororibus Ordinis Fratrum de Penitentis in Proutines Tuttes faltuem in Domino.

Religiofarum Perfonarum debemus fauorabiliter uota fuscipere ea maxime per que & Dei cultus & animarum falus poscitur promourri. Hinc est quod nos uestris piis supplicationibus inclinati, omnes & fingulos ex Fratribus & Sororibus tam presentibus quam futuris ad observantiam Regule olim a bone memorie Nicholao Papa IV. uobis tradite & concelle infrascriptis gratiarum premiis ac flatutis attentius inducimus & ortamur. In primis cum ipfa Regula continuatur expresse quod nulli liceat post uethre Fraternitatis ingreffum redire ad feculum, unlentes precludere apostatandi uiam. Statuimus quod quicunque Frater uel Soror retro aspiciens de cetero a dicta Frater. nitate recedere uel ad feculum redire prefumpferit, ipfo facto fententiam excomunicationis incurrat, nifi forte prout in ipfa conceditur Regula transferit ad Religionem aliquam approbatam. A qua excomunicacione abtolui non possit nisi per Visitatorem dicte Fraternitatis, uel alium cui ipfe Vifitator in spetiali duceret commictendum. Infuper cum in cadem Regula exprimatur quod incorrigibiles & inhobediences per Vifitatorem expelli debeaut de confortio Fraternitatis eiusdem ut talium contumacia publice notari unleat, & malitia aliis obedientibus & humilibus infamiam non inducat, firmier prohibemus ne persona aliqua sic ciecla (\* remisso) habitum pamos & signa Frater-nitius: issus portare presunat, sa omna infra odio dierum spatium ab issa ciecumo deponat nec aliquis audeat ipsa propria temeritate resumere. Si qui autem uel si qua contra hec ael ipforum aliquod uenire prefunferit, ex nunc excomunicationis uinculo inodamus. A qua excomunicatione abfolui non possit nisi per Visitatorem Fraternita. tis einsdem uel alium cui in spetiali commicti contingeret per euindem. Rursus quoniam Regula uestra uobis ea que sunt pacis iniungit, & ulum interdicit armorum ad cuius religiosam observantiam uos obligastis uolintarie propter Dominum. Duximus culas religiofam conterpantiam sociogatis compitarie proper Dominium. Juxilulas Religioforum comuni primilegio uos munire & Ecclefiafice protectionis benefito defendare. Quapropter flatuimus quod quicunque de cetero in Fratrem aliquem uel Socrem ueftri Ordinis poti figus Fraternitatis ingreflam & alfunctionem habitus manus iniecerit temere unolentas, iplo fatto fit excomunicationis uniculo inodatus. Volumus etiam & mandamus finguis Ecclefarum Prelatis Rectoribus & Vicariis corundem, quatenus omnes & fingulos qui contra predifta uel erorum aliquod uenire prefunpferint excomunicatos denuntiare publice in fuis Ecclefinis tenenatur infra quindecim dies poft.

X 2

0. 0. 15, 15, 10.

quam a Ministris pel Abbatissis pel Visitatoribus dice Fraternitatis suerint requisiti-Ad hec cum in insa Regula habeatur quod Fratres & Sorores ad audiendum semel in menfe Missarum Solempnis & predicationem diuini Verbi debeant infimul apud aliquam Lectefiam congregarl, ut studentis eo feruentius & follicitius conuenire quo utilius & fructuofius effe uideritis animabus, omnibus uere penitentibus & contritis, pro qualibet utce qua fic conveniretis quadraginta dies de iniunctis penitentiis mifericorditer relaxamus.

Dat. Senis IV. Idus Aprilis Pontificatus SS, Patris Domini Bonifatii Anno quarto. Lectum & abfeultatum fuit dichum exemplum cum originali priullegio fupradicto per me Francifeum Notario Venuti, da cum Symone Notario Venuti, da Paulo Notario Orlandi isfrascriptis in Palatio Comunis Cortone posito in Cortona juxta uias & plateas communis, coram Domino Pace de Maraburinis Poteffate Comunis predicti pro Tribunale fedente la Palacio fupradicto in Balchione inferiori ipfius Palaproduct pro I romanie recente na execut supranuo in patentoni massano spora initi ad bancan inivis. Qui Doniaus Pace Proteita dichim sudena ectenplom com originali in omnibus 6 per onnie rotocordere, più exemplo fuan 6 Comuna Cortonomia in suderiotere interpolici de Decretuna, foi ham Donnia in Nativitate M. CC. LAXXXVIII. Indédione XI. Des Bonifatio Espir refatente, più decimen Merits Juli. El Ego Pranso- flusu quodotta Thomafoni Notarii de Cortona Imperiali actio-

Loco ritate Notarius & Judex ordinarius confliturus, prout în dico Originali priuli-gio în-şu seni, îta hic dictur: exemplum de oerbo ad uerbum transferipsi, & exemplavi nihilo Signa addito ucil diminuito quend immutet substantiam ueristis; & de mandato dicti D. Pacis Potestatis fileliter publicaul (& remissio que incipit habitum & finit eieftione) ma-

nu propria fcripfi (remifi) & fignaui.

Et ego Symon filus Venuti olim Deoteguardi de Cortons Imperiali audoritate Not, suprascripte abscultationi, de interpositioni Decreti una cum suprascripto Francisco, & infrascripto Paulo Notariis interfui & quia hoc exemplum cum originali priullegio in Leco di infastripio i suno Notaria interia i quia noc exempium cum original provincio di mandio di per omnicomo condute riume i (computata illa remilione uno loco fignata, mondio di perio di p

basi cum originali priudegio in omnibus & per omnia concordare inueni (computata illa remiffione fun loco notate, que incipit habitum & finis dicit eieftione) in teltem idee me subscripti fignum meum apposui de mandato dicti Da Potestatis, suprascriptis anno. indictione, die &c.

# Num. VIIL

Bolla di Niccolò Vescovo Cardinale Ossiense Legato Apossolico, con cui concede varie Indul-genze a chi avesse divotamente visitata la Chiesa di S. Bastito di Cortona, in cui riposava il Corpo della B. Margherita ec. La qual Bolla traferitta dall' Originale confervato nell' Aschivio della Ven. Unione de Luoghi pii di Cortona fi ha riportata ne Processi per la Canoniza-zazione di S. Margherita formasi fotto Urbano VIII. — An. 1304. Die 13. Jul.

Eniversis Christl fidelibus presentes litters inspecturis. Fr. Nicolaus permissione diulna Hoftienfis, & Velletrenfis Episcopus, Apostolice fedis Legatus falutom in Domino fempiternam.

Licer is de cuius munere venit, ut fibi a Pidelibus fois digne, & laudabiliter ferviatur de abnudantia pictatis fue, que merita fupplicum excedit. & uota, bene fervientibus muito maiora retribuat, quam ualeant prometeri, nihilominus tamen cupien-tea Domino Populum acceptabilem reddere, Chrifti fideles ad complecendum ei quafi quibutiam illectiuis premiss, indulgentis felilere, & remificinibus, institumus, ut exinde reddantur dinine gratie aptiores. Cupientes traque ut Ecclefla discreti uiri dile-eti nobis in Christo Rectoris etuscem Ecclesse S. Bussii de Cortona Aretine Dieccsia congruis honoribus frequentetur, uniuerlitatem uellram rogamus, & hortamur in Domino in remificorem nobit peccamiaum iniurgentes , quatenns ad Recletim Ipina imploraturi a Domino ueltrouru neinam deifichoum, & humilitatis fipiriu accessitis. Nos enim oambus nere penitentibus, & confeliis, qui ad eamdem Eccletim in fiagilis. B. Magidi, & Begidii, and Begidii, and Begidii peritation in the second of th

# Num. IX.

Bolla di Napoleone Cordinale Offini Legate Apollosica, con cul concede varie ladulgenza elchidivotamente arofte vifitata al Ci.e.fa juddetta di S Boffine di Cortona. Trafrictia, a ribotata ex. come la precedente di Niccolò Vessovo Cardinale Ostiense. — Aq. 1306. Die 3. Sept.

Neapoleo miferatione diuinz S. Adriani Diaconus Cardinalis Apostotice Sedis Legatus.
Uniuersa Xpsi Fidelius perfentes litteras inspecturis, infra nostre Legationis terminos constituuts salutem in Domino.

Splender paterne glorie, qui fiu mundum illuminat ineffabili cliritate, pla nota Fiellum, de ci renvetidims i fion maielate iperantium une precipiup benigno fauore profequiur, cum denots inforum humilitas, Sandurum merits, & precibus aduustur, cum denots inforum humilitas, Sandurum merits, & precibus aduustur, Cum te keeles S. Ballii pofita in fammatire Cortone Arcine Diecela tetur, ok a Kasi fidi libas inguier unerretur; omnabas urer pententibus, & confeilius qui in Gataberes S. Part Apofitolis, S. Ballii, of S. Catabrine, & S. Egidii refluivacibus, a caraum odzuis "vilicum Ecclefarm denote, & uenerabiliter ulifasseries, annuatium configurum en pententibus, and caraum odzuis pulicum Ecclefarm denote, & uenerabiliter ulifasseries, annuatium configurum en pententibus professionale professin

# Num. X.

Alten Bolla del prefato Cardinale Napoleone Orfini, con'edente alire Indulgenze nella predetta! Chiefa di S. Bafilto. Trafcritta e riportata ec. come sopra. — An. 1306. die 22 S. pp.

Neapoleo miferatione divina S. Adriaul Diaconds Cardinalis Aboltolice Sedis Legatus, universit Xpufidelibus prefentes litteras inspeduris, infra nostre Legationis terminos-constitutis falutem in Domino:

Spiendor paterne glorie, qui fon mondom' illuminat ineffibili claritate, pia tota-Fidelium, de ciementifium pipius maieriate fierantium tone precipue benguo fauoreprofequiur, cum denota ipforum humilitas, fancorum meritis, de precibus adiustor; Cupientes igiure un Ecclefia SancOrum Ballij, de Egidi de Cortona Atetine Decetifi-

congruis honoribus frequentetur, & a Xpti fidelibus iugiter ueneretur; omnibus uere penitentibus, & confessis, qui in anocumque die anni predictim Ecclesiam devore & generabiliter gistiquerint, de omnipotentis Dei misericordia, & Bestorum Apostolorum Petri, & Pauli Apollolorum eius auctoritate confisi centum, & quadraginta dies de inand a sun approximate tran succentace comm. cerums we quantize determine the united in the parties and entering in D. relaxanus. Dat. Cortone 4. Kalendas Odobeis, Pontificatus D. Chemenis Pare V. anno fecundo. Loco 4. Biglill magni cere univers append chordulis fertics rubais, in quo eff. Imago Bestifinar Virginis, ac duorum s'andraum, cum hiteris circum circa tenoris judiciere Sil Senga policionis. Aditional Diac. Cardinalis.

## Num. XI.

Bolla B Heberandino Veferro d'Arezzo concedente delle Indulgenze a chi aveffe contribuito al-la cosserva delle Abstazioni, ed al fosservante del Frasi del Tex? Ordine di Fersitenza simoranti presso la Chiefa di S. Bastin di Cortona, in cui ritolarga il Corpo della B. Margherita. Trafcritta, a riportata ec. come fopra. - An. 1308. Die 21. Junit.

Ildebrandinus miferatione diuina Enisconus Aretinus: Universis, & Engulia Chrifti &delibus per Ciuitatem & Diecesim Aretinam constitutis salutem in Domino sempuernam.

Cum populum nobis creditum ad caritatis operam invitamus, officii nostri partem exequimur, & animarum faluti corum laudahiliter providemus. H'ne est quod cum Ecclesia Sancti Basilii de Cortona, in qua requiescit corpus B. Margarite, cuius meritia plurima in eodem loco corufcant miracula; & in qua penitentie Fratres inhabitant ficut tellimonio fide digno accepimus, conftrustur de nouo, ad cuius conftrutt onem proprie facultates non luppetunt, welut que nihil proprii polfilet, n'fi per u ttram & aliorum fubuentionem fidelium; dictam domum, & dicte domus fratres, cum ad une diuerterint elemofinam petituri, ex parte Dei, & beate Virginis Matris, recommendamus uobis, deuotionem uestram affectione paterna rogantes, quod eridem Fratribus cum ad nos ueniunt pro conftructione dicte domus, uel u chuum fubitentatione, eifdem graia caritatis subsidia erogetis, ut subuentionis uestre presidio domus ipia con-Arui poffit, & didi Fratres nil habentes proprium poffint uiuere; & uos per hec & alla bona, que Domino inspirante seceritis, ad eterne beautudinis gauda mere-mui peruenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia & beati Donati martyris Patroni noftri auctoritate confili, omnibus uere penitentibus, & confellis, qui manum porrexerint adiutricem, quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis misericorditer in Domino relaxamus. In cuius rei steftimonium, prefentes facimus noftri Sigilli pendentis munimine roborari.

Data Cortone die uigesima prima Iunii, sexta indictione, tempore Domini Cle-

mentis Pape quinti. Loco 头 Sigilli magni Episcopi Ildebrandini impressi in cera subra pendentis cum chordulis de line rubro.

# Num, XII.

Bolla di XII. Prelati commonanti nella Curia Apolloisca prelpo il Papa Gisvanni XXII. in Avignone; per la qual Bolla concede cinform di essi delle Indulgence a chi avesse divolamente visitata la Chiaja di S. Bastilo in Cortona, ove ripolova il Corpo della B. Margherita. Trascritta dall'Originale conservato nell'Archivio della Pen. Unione di Cortona, e riportata nel Processi e. . . An. 1318. Die 30. Januar.

Uniucrfis Sancte Maris Ecclese filis, ad quos presentes littere peruenerint . Nos mit ferattone Dai Yiennardus Patriarea Antiocenus, Dam Janislaus Archiega Gnezben., Fr. Roltanus Archiega Neapotonen., Romualdus Archiega Adrianopolitanus, Fr. Petrus Egas Narniensis, Berengarius Egas Carpentoraten. Fr. Andreas Croea Egas; Fr. Jacobus Egas de Cabano, Fr. Gullenaus Egas Canarien., Fr. Gullenlaus Egas Egus apud Patraros, Fr. Petrus Egas Attelonen., Fr. Hieronymus Egas Carueronen; salutem in Dao Sengineraam.

Pia mater Ecclesia de animarum salute solicita, deuotionem sidelium per quedam munera spiritualia, remissionem uidelicet & indulgentins inuitare consucuit ad debiti familiatus gloriam Deo, & facris lédibus reuerentiam impendendum, ut quanto crebrius, & deuoties illuc fidelis conflut Populus faluatoris gratiam implorandus, tanto celerius Jelict sun l'uorun ueniam, & gratiam celeftis regui confequi mereatur eter-nam. Cupientes igitur ut Ecclefia S. Bafilii in Cortona Arctine Diecefis, in qua Ecclesia bone & reuerende memorie Beate Margarite jacet & existit corpus tumulatum, cuius uite fama & miraculorum multorum & diuerforum excellentia in Romana Curia peruenerunt, congruis honoribus frequentetur, & ob eius piam intercellionem a Xput fidelibus apud Dominum jugiter ueneretur. Omnibus uere penitentibus & confessis, qui dictain Ecclessim in die ipsius S. Basilii; settiuitatibus D. N. J. C. uidelicet Natiuitatis, Circumcifionis, Epiphanie, Palmarum, Parasceues, Resurrectionis, Ascensionis, Pentos, Girvancinons, appinance, ra narum, raiaceues, Refurectionis, accentionis, refusications diebis debis Dominicis & Felliuis quattor, Felliuiations Gioriofe Virginis Marie, B. Joannis Baptifle, omnum Apotloolrum, Cat Eusageliflarum, Beatorum, Nicolai, Martuni Epifeoporum, Sandarum Katerine, Occilie, Marie Magdalene, Barbire, Agnetis Virginum; in Exitatione, luuentione Sanda Crucis; in felto Corporis Chiffli, Beatorum Laurenti, Mauriti, Goorgii Marturum, embiunque finul Sandarum; & in die omnium animarum, & predictarum festinitatum octauis; causa deuotionis, & orationis accellerint annuatim; aut qui Plebanum dicte Ecclefie in denortatione salutaris Eucharistie, sacri uidelicet Corporis & Sanguinis Da No Jelu Christi ad infirmum, & eiuldem reportatione secuti fuerint reuerenter; & qui Cemeterium ipfius Ecclefie citualierint, oracionem Dominicam pro ominium fielium defundorum ialute deuote oraces; & qui ad Libros, Calicem, & alia oraamenta Sacerdous & Airaris mar finas finas preces proudit, ac fajentis mir Magiltri Accurfii Philicies. Nos ad infrantism, & preces proudit, ac fajentis mir Magiltri Accurfii Philip Dominion atticular descriptions & Janosis Geetani Cardinalium Medic, cius recerentifiimi precibus & rogaminibus annuentes; de omnipotentis Dei mifericordia, Bestorum Petri, & Pauli Apostolorum auctoritate confisi, singuli nostrum, singulas dierum quadragenas de iniunctis eis penitentiis misericorditer in Dao relaxamus, dummodo Diocefani uoluntas accesserit & consensus. In cuius rei testimonium presentes litteras sigilorum nostrorum iuslimus appensione muniri. Datum Auenione Anno Dal 1318. III. Kal. Februarii Pontificatus nei Dai Joaunis Pape anno fecundo.

Ysennardus Patriarca Antiocenus. Loco & Sigilli magni cere rubræ appensi cum chordulus rubris, in quo est imago unius Patriarchæ, & capita SS. Petri, & Pauli, Loco & figilli magni ceræ rubræ Dal Janislai Archiesi Gaczanen.; in quo sigillo chordulis rubris appenso aielt imago unius Archiesi pontsi aliter induti.

Fr. Rostanns Archiepus Neapotomen.; Loco 4 Sigilli ceræ rubræ appena chordulis croceis, in quo est Imago unius Archiefi habitu pontiscali induti.

i\$

101

inst elf-

m d

2.15

168

Remundus Archiepus Adrianopolitanus. Loco & Sigilli magni care rubre appenii chor-

Kemundus Archless Arisnopolisanus. Loco H. Sigilli magni care tubre uppendi chordulis rubris, in quo cel flango quinds Archiels.

Fr. Petrus Essa Naraine. Loco H. Sigilli cera rubre appendi chordalis tubri & crocel coloris, in quo cel flango unius Ri.

Berengarius Essa Carpencorstendis. Loco H. Sigilli.

Fr. Anderes Essa Crocen. Loco H. Sigilli.

Fr. Jacobus Lossa de Cabuso. Loco H. Sigilli cera rubre appendi chordalis rubris, in pure cel flango Epiloopi.

Fr. Guilhelmus Epus Cuuisnen. Loco & Sigilli ceræ rubræ cum Imsgine S. Georgii specali chordulis croceis.

Fr. Guilhelmus Equi apud Tartaros. Loco & Sigilli cerz rubra appenii cherdulis ru-

Fr. Petrus Em Atthilonen. Loco & Sigill. Er. Hieronymus Poss Cauernen. Loco & Sigilli cerz rubrz appenfi chordulis rubris & croceis.

# Num. XIII.

Balla di Guido Pessova d'Arexes, che concede delle Indulgenze a chi avesse contribute alla Co-struzione delle Abitazioni per gl' Inservienti alla Chessa di S. Bassili di Cottona in cui resofura il Corpo della B. Margherita: ed inserve approva e conserma le Induspenze da altri gidi con-cediute, e da contedesti alla detta Chiesa. Trascritta quesso Balta, come è precadanti, dall' eriginale et., e riporegta ne Proceste ec. - An. 1320. Die 10. Maj.

Guido miferatione Die Epus Aretious: Univerfis Xpti fidelibus tam Clericis, quam Laicis per Aretinam Civitatem, & Diecefim conflitutis, ad quos littere prefentes aduenerint, Salutem in Day.

Cum Apostolico doceamur eloquio, peccets nostra elemosinis redimenda, decet, et nos qui ad curam sumus expositi subditorum, ad ipsi diluenda eosdem subditos solerti studio inducamus. Cum itaque in Terra Cortone prescripte nostre Diecesa con-stituta sit Ecclesia sub uocabulo 6. Basilii, & perfectione indigent domorum habitabittus, is quibus redicte politic, qui defenire habent bildem, ubi bone memorie Corpus Sororis Margarne quiefeix fuit pro parte Redoris ciufdem Ecclefie sobis humiter lupplicatum, quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum, quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum, quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum, quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum, quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium obtinenti ad ipfatum domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih proprium domorum coamiter lupplicatum quod eidem ubih eidem quod eidem ubih eidem structionem subuenire de apportuna remedio dignaremur. Nos uero ad huiusmodi pia opers libenti suimo concurrentos, & pile supplicationum precibus cupientes annuere, de omnipotentis Del misericordis, & B. Donsti Martiris Patroni nostri substragiis roborati: omnibus uere penicentibus, & confesse, qui ad noc manum porrexerint quo-modolibet adiutricem, quadraginta dies de kniunca penitentis mifericorditer in Des re-sistantus: omnet gratias & indulgentias per cumdem Rectorem ipsius Eccles S. Basis, sel atium ipfius nomine acquificase nel quas in pofterum obtineri contigerit, ex nunc sufformate presentium approbantes. Datum Cinitelle die to. Mail tertie Indictionis anno Dii MCCCXX

Loco & Sigilli cerz rubre sppenfi chordulis fericis rubri & crocei coloris: in quo adest Imago Beatissiams Virginis, & subter adfunt dus alise Imagines, & in pede adest imago En, & circiter adfunt linters tenoris uidelicet = S. Guidonis Dei miseratione

Num

# Num. XIV.

Bolla di Pana Giovanni XXII., an cui futra la Terra (e fia Città) di Ciriana da aggi que infattora della Cultid Attenta, reignocha in Città Vigicovit, e de oraviola del nome di Littà ecclifafitra; et vipina innita alla signità di Castrodia in Cinija di S. Vivecco di Ciriana, regetta fino a qui tempo al Manglico di S. Pina di Arriza dell'Oriane Bestdettivo e: Qvifla Bolla (il cui Autorepto conferenți, per Antiflato sel Supor D. America Leremo Granti Vind. Mart. Arct. pp. (27)., endi Archivo della Castrodia Prapricefi. E. pp. 28.) fi è qui trafritte dall'Italia Sacra del P. Ab. Ferdinando Ughel.

— An. 1935. Die C. D. Urzi.

Joannes Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Vigitis speculatoris officium super gregem Dominicum nostræ vigilantiæ creditura exercere utiliter cupientes, circa illa potiffime intentum dirigimus animum, curam folicitam adhibemus, per quæ Divini cultus ausmentum, exaltatio carbolicæ Fidei. & commoda faiutis proveniunt animabis. Sine id dudum multorum fide dignis relatibus plenius Informati, quod univerfitas Cortone, que hactenus de Aretica Decefi exiltebat finiftre partis non declinat in devium, nec fuam pont cum in levotis ejufdem Ecclefiæ portionem, fed prono, & promoto animo in ejulidem Ecclefiæ oblequium totaliter fe exponit, quodque Præfules Ecclefiæ Aretinæ, qui fuerunt pro tempore, ruro dictim Locum Cortona vilitaverint, nec circa illum curam pattoralis curav runt offich exercere, & quod eadem Ecclefia in proventibus, & redditibus amuis fic affluit abundanter, ejulque D'eccess adro diffusa ex flit, quod exempto dicto Loco Correna cum luo Territorio, reditus, & Dieceffs ejufdem Artine Ecclefie tufficiunt altundanter, confiderantefque attentius, aund cadem Terra Corrorz ett Locus mbilis, & infignis, latum & magnum babens Territorium, & diffrittom, gregemone Fide ium tam intra menia d'ela Teria, quam extra fecundum, & piarmum copielum, quodque præfata Univertitas per fpeciales fuos Procuretores, & Nuncios multas, & diverfas rationabiles caufas coram nobis fecerunt ex oni, que recle medit-tionis examine in tibra præfidentis appenfæ juste debehant & poterant ad concedendum eisdem cathedram paftors em Romani Pontificis animum inclinare, cotum, qui proprium babere Pontificem in eadem Terra defiderant, fupple ction bus sniventes, ad Dei laudem. & glottam, & exaltationem ejustlem catholicæ fidei, & d'vini cultus augumentum, cam-dem Terram Cortonæ, quam una cum toto suo Territorio, & districtu ab omni jurifdictione ipiritunii, & tempora'i tam Eccleise Aretine. quam quorumithet Epifcoporum, & Capitulorum, & aliarum Personarum ecclesissticarum, secularium, & reguiarium cujufcumque flatus, ordinis, vel conditionis existant, auctoritate apostolica prorfus eximmus, & totaliter liberamus, de Fratrum noftrorum confino, & affenfu. & apottolica: plenitudine potestatis, in Civitatem erigimus, & Civitatia vocabulo in-fignimus, auttoritate apottolica decernentes, ut Ecclesia S. Vincentii, sta in dicta Civilate Cortone, que hactenus Monafterio S. Flore Arctine Ordinis S. Benedicti erat pleno jure fubj &14, & per tpfius Monafterii Monachos fuerat folita gubernari, fit da cætero, & habeatur perpetuo ejufdem Civitatis Ecrleffa Cathedralis; quan quidem Eccleffam S. Vincentii cum omnibus juribus, & pertinentiis fuis ab omni jurildictione, jure, potestate, & dominio Episcopi, & Ecclesia Aretina, ac ipsius Monasterii, au-cheritate praedicte prorsus eximimus, & plenarie liberamus, camque ad censum aliquem, teu preflationem, aut fervitium, aut fubiellionem quamcumque dilectis figis Abbati. & Conventui dicti Monasterii, corumque successoribus, necnon prædicto Monasterio vo'umus, & decernimus in intea non tereri, eidem Cathedrali Ecclefiæ Territorium, & diffrictum prædictum pro Diezceff auftoritate apostolica in perpetuum assignantes; concedimus quoque ex nunc aufterit-te prædicta, & donamus, deputamus, & etiam applicamus mente Epifcopali, & Capitulo cortonenti &c. omnia bona mobilia, immobilia, domos, ædificia, & posicifionis, reditus, & proventus, pensiones, & cen-fus, jurifoctiones, & jura quæcumque spiritualia, & temporalia quocuinque nomine cenicantur, & in quibuscumque Locis, & rarionibus confistant, quæ Episcopi qui fue-

\*\*

ectle of the 1 connicitation for naces 14 th-1 con-1 con-1

a dag squy

believely Google

170

runt pro tempore, & Ecclelia Arctina hactenus in dica Civitate Cortonenfi. eiusque Territorio, a diffricta habuerunt, vel ad cos quomodolibet competere potnerunt, ita quod prædicta bona, & jura univerfa, & fingula ad prædictam Ecclefiam Cortonenfem , & episcopalem mensam ipfius, & Capituli, juxta nostræ ordinationis tenorem , perpetuis futuris temporibus debeant pertinere, jura omnia superioritatis, & alia, quæ bidem, que in Civitate prædicta, Ecclefis, Ecclefiasticifque locis, & personis, & incolis, pertinentiis, & diftrictu ejufdem Ecclefie Aretine, & ejus capitulum olim quomodolibet habuerunt, in dictam cathedralem Ecclefiam Cortonenfem plenarie trant. ferentes, & illa penes cam piere, & integraliter volentes perpetuo remanere, conventiones, & pacta dudum habita inter Guidonem tunc Episcopum Arctinum & Commune ac Populum Civitatis cortonensis, vel quemcunque alium nomine Populi prædictorum, in quibus inter alia dicitur contineri, quod Universitas Commune, & Populus Cortonensis dictas domus, adificia, & alia bona immobilia jurisdictionem & jura ad certum tempus nondum completum pro mille florenis auri anno quolibet prædictis Guidoni tunc Episcopo & Ecclesia Aretina feu alteri, corum nomine persolutis teneri deberent, omneinque fententiam, fen fententias per Episcopum Aretinum qui fuerit pro tempore, vel ejus auctoritate per quemcumque prolatam, feu prolatas ob præmilla vel aliquod præmillorum, confirmatione Apoltolica vel quacunque alia firmitate vallatas, omnemque contractum feu contractus fuper hujufmod: conventionibus feu obligationibus habitum vel habitos in perfonas cujufdam fingularis perfonæ de di-Eta Civitate Aretina pomarum adjectione, & juramentorum præftatione vallatos auctoritate Apostolica cassantes, irritantes, & revocantes omnino, ac ipsos cassos fore, & frritos decernentes & nullius prorfus existere firmitatis. Instrumenta quoque super dictis contractibus confecta omnino viribus quantum ad tempus futurum attinet vacuamus, its quod influmentis eifdem in judicio vel extra nulla fides debeat athiberi. Dict m quoque Universitatem, & Populum Cortoneniem, & quaslibet fingulares perfonas Civitatis Cortonenfis, ejufque Territorii, & diftrictus, necnon fidejuffores fi qui fuper premiffis intervenerunt, & quamlibet aliam (pecialem vel fingularem perfonam dictis causis obligatam ab omnibus conventionibus, pactis, promissionibus obligationibus, atque pænis & fidejussionibus super præmissis, vei premissorum occasione tactis & habitis prættatione juramentorum fuper obiervantia præs ctorum vel alicujus eorum auctoritate predicta, & de Apoltolicæ plenitudine potestatis totaliter absolvimus, & etism liberamus, & cos ad præ::ttorum juramentorum objervantiam decernimus non tencii. Ita quod propter præmifia počta, vel aliquod præmifiorum per eos, feu fidejuffores corum non fervata, nec completa, a quorum observatione ipsus, & hæredes corum in percetum duximus ablovendos, nullam polític penam incurrere, nec pra-millorum occasione aliquatenus conveniri. Quia vero, quod de Civiate infa per Apo-ficirca Sedis providentiam circumfocdam, inclum do rofinatum efic dipinoletur, in-hac parce perpetuis futuri temporibus esse volumus valitura, de robur obtinere incommutabilis firmitatis, auctoritate prædicta diffrictius inhibemus, ne a iquis cujufcunque præeminentiæ, ordinis, conditionis ant flatus, etiamfi Archiepiscopali, vel alia, seu Regia præfulgeant dignitate, hujufmodi ordinationem Sedis ejufdem, quovis quæfito colore, vel modo, five caufa, vel occasione qualibet ad id inventis turbare, feu quomodolibet impedire præfumat. Nos enim ex nunc irritum decernimus & inane, fi fecus fuper hoc per quemcunque quavis auctoritate contigerit attentari. Et nihitominus in eos, qui ex certa fcientia contrarium atientare præfaiapferint, excominunicationis, fuspensionia, & interdicti fententias promu gavimus, a quibus nullus ab alio, quam a Romano Pontifice absolutionem, suspensionem, vel relexationem, nifi duntaxat in mortis articulo ab eadem excommunications fententia valeat obtinere. Quod fi quem in mortia articulo a dicta excomunicationis fententia contingar abfolvi ; infi post refumpram convalescentiam quamcitius commode poterit Apostolico conspectus se prætenter, mandatum Romani Pontificis humiliter fuper hoc recepturus, volumus, & decerninus, licet sit satis a jure provisum, quod in eamdem excommunicationis sententiam reincidat ipro satto. Nulli ergo &c. Datum Avenione XIII. Kalendas Julii Pontificatus poliri anno nono.

# 203 gieneich c fiz. 1 1/20til, il icie 10\* Icungue 13, 108 9.2313 ku ka 0, 10 NUIDA 41122.30 gura a 10 000 Juen 18 1 KAT prate1 & cour cicitus

001 de 20

Non-

## Num. XV.

Bolla di Ranieri primo Vescovo di Cortona, con cui approva e conferma tutte le Indulgenze de diverfi Prelati già concedute alla Chiefa di S. Bafilio di Cortona, è riferite più fopra nelle precedenti Bolle, aggiungendone egli altre di propria fun concessione. Trascritta ancor questa Bolla dall' Originale efiftente nell' Archivio della Ven. Unione ec. e riportata ne' Proceffi ec. An. 1328. die 8. Apr.

Raynerius Dei & Apostolice Sedis gratia Episcopus Cortonensis: Universis & singulis Xive delibus, tam Ciericis quam Laicis, tam maribus quam feminis prelentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam .

Cum ante oculos mentis nostre proponimus, quod anime subdite iuxta scripture testimonium, de Prelatorum manibus requiruntur, inducimur & merito, & feruentiua excitamur, ut pattoralis officii debito, ad ea que animarum falutem respiciunt prefertim in Grege Nobis a Deo credito, nigifanti fludio, & attenta follicitudine intendamus; quantum autem valeat eleemofina ad falutem, quanta fir eius untus, uerbum euangelicum, quod dicit, ficut aque extinguit ignem, ita eleemofina extinguit peccatuin cognitionem nobis exibet manifestam. Sane pro parte Dilecti nobis in Xpro Presbiteri Felicia R. Ctoris Ecclefie S. Bafilii de Ciuitate Cortone fuit humiliter expositum coram Nobis, quod ipfe & dicta fua Ecclefia multas & grandes habet indulgentias, Patriarcarum, Presu'um, & Pontificum diversorum, concestas iis qui certis anni tempocibus, Ecclefiam deunte & venerabiliter uiftauerint, feu eidem Presbitero Felici & Ecclefie supradicte manus porrexerint adjutrices; uidelicet litteras indulgentiales Venerabilium Patrum Dominorum Neapoleonis Disconi Cirdinalis, & Fratris Nicolai permissione di-uina Hostiensia & Velletrensia Episcopi Apostolice Sedia Legatorum, ae Venerabilium, ac Reuerendorum Patrum Antistium Yl nnardi Pitriarche Antiochensis, Dominorum e Requerendurum Fattum Antitutum Yr manni Primette Andocenum, Domandurum Antitutum Yr manni Primette Andocenum, Archient-Jaman Gungerendur, Yr Raffall Masponemich, Remdundi Albanosolitum Archient-Jucobi de Cabano, Fr. Guilhefun Gquitamenia, Fr. Guilhefun Ind. Tractrox, Fr. Petra Attilionenia, Fr. Heronymi Catturenenia, Fr. Guilhefun Ind. Tractrox, Fr. Petra Attilionenia, Fr. Heronymi Catturenenia, Fr. Guilhefun Arctinorum eadem grafa Enfenorum; quast indulgentiales luteras nobis ad oculum Genederum. Quarte parte did. Presider Eleicia, & did.e. fe Ecclefic nobis fuit buminedurum. Quarte parte did. Presider Eleicia, & did.e. fe Ecclefic nobis fuit buminedurum. liter supplication, quaterius cum dicte Indulgentie nullius existant momenti, nifi ad eas nottra confirmatio, & confenius accedat dignaremur indulgentiales litteras supradictas confirmare, & ipsis nostrum prebere confenium. Nos igitur qui animarum salutem, preferiim Gregis nobis a Deo crediti ab intimis affectamus, cupientes ut Ecclefia me-morata S. Bafilii, in qua Ecclefia bon, memi ac reuerende Beate Margarite iacet & extitit corpus tumulatum, congruis honoribus, & utilitatibus frequentetur, predictis indulgentialibus litteris, & is que continentur in eis, predictis supplicationibus benignius inclimati, Nottrarum auftoritate prefentium impartimur affentum, ipsafque litteras, & indulgentias approbamus, & ex certa feientia confirmamus; Universitatem uestram nihilominus hortantes in Dio, & in remiffionem uestrorum peccaminum iniungentes, quatenus Ecclefie & Rectori ipfius honorem congruum exhibentes, & ad eius & Fratrum in dicta Erclesia commorantium substentationem de bonis a Deo collatis curetis caritatiue fubfidia erogare. Nos enim omnibus, & fingulis uere penitentibus, & confession qui festiuracibus & diebus expressis in litteris induigentialibus supradictis dictam Ecclessam cum deuotione uistauerint, seu eis minus porrexerint adiutrices de omnipotente Dei microchia, & Base Marie Virginis Matrie eius, & Beatorum Petri, & Pauli Apodiloorum, & D. Vincentii Patroni noftri meritis, & audoritate confia, quadragmat dies de iniuncits fib) pentientiis microcordice in Dar rehaanus, in quorum omnium testimonium presentes litteras per Ser Gabbem Notarium Curie nostre fieri mandauimus & noftri Sigilli appenfione muniri.

Dat. Cortone die 8. Aprilis Ind. undecima sub anno Dal a Nativitate 1328. tempore Dat Ioannis Pape XXII. Loco + Sigilli magni ceræ rubræ appenfi chordulis aibis, in quo adeft Imago B.me

Virginis, & duorum Sanctorum, & unius Episcopi in pede.

Desembly Google

## Num. XVI.

Istrumento di ciezione di un Sacerdote Cappellino per la Cappella detta del Salvatre, cossinata un lingo ove aveta dimorato la S. Margioretta, o fin nel imgo della terra sua Colla stota la Recca, e petis la Chiefa di S. Basilio: fatta tale ciezione da un ereta Samateto, che tal Cappelloma aven gid fondata con son l'Elevarno ex. Essente questo silvanto qui della Cre. Unione ci. e repertato nel Precis Re.

In nomine Del Amen. Anno eiustem a Natiultate 1332. indict. XV. Des Joanne PP. XXII. residente, die 12. mensis Octobris.

1332 Cum hoc fit quod in Ecclefia S. Bafilii pofita in fummitate Cortone, & Cortonen. Diecefis, quedam Cappella quali in medio dice Ecclefie ex parce montis, in loco ubi olim B. Margarita contraxit refidentiam, & plurimum ibidem laudabidter peregit, conftitute & ordinata fuit im etiam diu; in qua quidem Cappella Saluatoris noftri Jefu Chrift figurs lignes opere releusto confiftit, propter quod & B. Saluatoris Cappella nominari dignatur; quod duo flat in ipla Cappella Cappellani qui cotidie diuinis officiis celebrare tenesitur in eadem pro Santuccio & eius anima cum certis redicibus cildem sifignatis & datis, ut in Teltamento ipfius Santuccii per me Receardum Notarium infraicriptum ferioto plenius continetur: idem Santuccius uolens adimplere predicti, habita super predictis deliberatione plenaria, prouidum diserctum Virum Presbiterum Petrum que Nicole de Cortons presentem, uolentem, & acceptantem, in Sacerdotio con-Ritutum, honelte connerfationia & urc., bone fame, fixture & etata legitime, ad honorem Dei & B. Marte Virginia, B. Baffiti, & B. Mirgarite, & omnium Sancharum Dei, & ad honorem Venerabilis Patris Dar Raneii Dei gratia E. Cortonocifis, & Dar Prepofiti, & ad honorem & reperentiam Mignifici Dm Ranerii Dm Guitelmi Dm Generalis Ciuitatis Cortone , & Com tatus eiufdem , in Capellanum d'et: Capelle elegit, Qui Presbiter Petrus Spiritus Sancti gratia innocata, diche electioni de le facte confenit, esinque acceptauit & recepit. Quam electionem voluit in omnibus dictus Sanctuccius effe ratam & firmam; prefente Ser Felice Rectore dicte Ecciclie S. Balilii, & noiente & acceptante, hac conditione apposits nidelicet: quad omnes introttus dice Capelle fint dicte Ecclefie S. Bafilli, excepto luminario & candelis que fint ditte capelle; & etiam non debeat acceptare aliquod officium, uel ire ad obt-quia fine heentia Rectoris S. Besilii qui pro tempore fuerit, uel ire ad dicendum officium uel miffam alicubi; concedens eidem Preshitero Petro fic electo per cum prefenti & acceptanti medietatem omnium & fingulorum ulusfructum, policifionum & quetumcumque aliarum rerum, & lupellettilium legitime relictarum, donatarum, leu alio quocunque modo concessarum per dictum Sanctuccium in eius Tellamento, codicillis, constione, uel quouis instrumento, seu scripturis, scriptis manu mei Riccardi Notarii Infrascripti contineatur, uel alterius Notarii, dicto Capellano, uel atteri perione stipulanti & recipienti pro ipio Capellano: Et hoc locum habeat post mortem dicti Sanmint a recipitud pro pro capaciano la socio comi marca più autrenti dia dell' tuccii, è non ante: è it si soliti di dia elector. Felta è celebrata l'itu difa electio in Ciutate Cortone in domo Eccleffe S. Bafili fub didi; annis Domini, indicone, è de predicti, prefente F. Bernardo Reffori, è Fr. Ceccho Bonaeris, Fr. Guid-ne Saluetti, Angelo Betti, Vanne Betti, Fr. Ceccho Lunardi tellibus ad predicta habitis & uocatis, & rogstis. Et ego Riccardus Notarius qui Joannis Bonepartis de Ciultate Cortone predictis omnibus & fingulis interfui, & ut fupre legitur rogatus feripli & fideliter publicani. Loco & Signi

rella deta del Salvatere, cofentia acre detta terra les Celas jetti a re un un certa Sunacia, che tal allo que la glemanto tall declora

331. indid. XV. Des Josepe E.

o Comitate Cortone, & Contrete. -1: et pirte mentts, in loca abi m : 3 i em faulibe ster percett, cut-I Ciore a Saustore noter Jefa 1 7 2001 & B. Salumen Cappens Cirile lan qui cottife diums officia 11 al ca h cerus rel tinus cilden es per me 2 conden Notaren in-Cours uness ad ou ere pr. dat , he a Jereina Viran Presbonun Pe-A accountant of a Sacrucial Condeure & crars fe time, ad ho. 1) grara Es Contocolia, a Dal La Kineri Dia Guician Dia Gein Capethron C. I. Cope e eleon and cutte enduran de le fotte the reduced at 18 a Rich E. e ce Redute e de Eccule S. B.f. fer unter cert qu'il empes nations . a an cario & creciens que fin de and officium, we are ad on one fine t, uel me ad dernium efficien tel .. fe eicht per cum prefeid & R. Puttum, perfectionem & greatered trum, danuarum, ka sio cicus, con Tribucino, concilia, con notes when their Riccard Notice to Cure you, art aten perione fips Num habest polt morting did Set-Ficht & co'ebrate fut ufte rette fab didis annis Doment, incdint, & Fr. Cercho Bronucris, Fr. Gusta cho Luntral tertibus ad preside fitolarius ça Jounn's Boneparta de Cijui, & ut lugra legitut rogitia icripit

# Num. XVII.

Bando o fia Editto pubblicato per romandomento di Bartolomeo Cafall Vicario Imperiale di Cortona; roncernario la Pace tra Sisma e Cotuon da una parie, e l'erugita ebbouspatciano dall' atteca el qual Bando fi fia menciano di S Maripiriata va i Santi Italiari di Corione. Traferitto quifio Bando da un Protocollo assoprajo di Ronaldo gii Toti Notajo Corionefe, chi njife en Cottoma prefilo 1813, Arventa Loderno Costelini.

In nomine Dai a Natioliste M. III. LVIII. Ind & XI. Da Innocentio pp. VI. refidente die XVII. menß decembr. Actum Contone in platea S. Andree prefencib. Petro Tartari & See Francisco Not. qa Nocii de Cortona testib. adhibitis habitis uocatis & rogatis.

Magnificus & Bregias Vir Burtholomeus de Calithius pro farro fia Do Romano Imperio Chustati & gimmissus Curone Vereins generilis injone fui Versitati & co mui modo di intre dell'ambignito e vereins generilis injone fui Versitati & co mui modo di intre dell'ambignito e propositi de mendanti pacoba Tho-maffi de Sena de Gerardo de Florentia publica, precenible addit Di Vitarij prefentibus & mitelligentibus quarenus & fuper (thalir palatif dell' Composi Cortoce & alibi locit publicit de centura succe faon tube perentifo bananat e proclamest & contificent pacem fact mi nutri Comme Senarum & Diama & Cemmoc Cortoce ex patte dell'extra dell'ambignito e preside control dell'estra della recommendation e parte altera folo hac formu un dell'extra dell'ambignito dell'estra della recommendation della recomme

In nomine Dai amen. Ad honorem & reurentiam gloriofe Virginis Marie beati Michaein Artengib bead Sankt Marchi beati Sankt Vircenii & Sankt Margarite & totuja Curte Cri-fitulis nec non ad honorem & reurentiam facti faucht Romani Imperit & Later, fi.e. & Romani Escleffe nec non ad honorem & Haum Commin & Populi Guittis Senarom necesses ad magnificantiam & pacificam & honorem Ratum DW uttatis & Comman necesses and magnificantiam & pacificam & honorem fattum DW uttatis & Comman particular Marchine and the service of the service o

Dicto die predicti precones cuntes & redeuntes not commissionem ein factam per feuture traite en dicto Gas Victrio & meta Not, infralentor de funite & predictins pacem in lapracidats locas anta unce fono tube preumble abunille & promulgalle & omnia & fingula fecille ut supra habuerunt in mandatis a suprandicto die Victrio & omnia & suprandicto die Victrio & omnia & fingula fecille ut supra habuerunt in mandatis a suprandicto die Victrio & omnia & & omnia

# Num. XVIII.

Altri Attestati che si hanno del Culto-reso in Cortona alla B. Margherita sino da primi tempi dopo la di lei morte-

Nello Statuto di Cortona riordinato nell'Anno 1742. Libro III. Rub. 7. de pena Biafinhemantis Nomeo Domini Noftri Jeiu Crifti, Beatifimam Virginem Mariam & Sanctra eius : Vi è quanto appreffo:

ltem nulla periona cuiufcumque conditionis existat attentet dicere nel profiteri publice nel prinate in Predicatione nel alibi nerba inhonesta nel illicita in detrastione me fame laudabilis B. Sororis Margarite, & quicumque dixerit mel contrafecerit, fit extra protectionem Communia Cortone, uel ab omnibus beneficiis & Officiis Communis Cortone fit exclufus in totum,

Parimente in un Libro composto da S. Antonino (che mort nel 1459.) in lingua uolgare per iftruzione de Sacerdoti ec., riftampato nel 1565, a pag. 38, fi fa menzione della Festa di S. Margherita in Cortona, in questi termini, parlando delle Fe-

fte particolari de' Luoghi. Le feste di quelli Santi che non sono canonizzati, datto che la Terra ne facci festa grande, come a Siena del beato Ambrosio nostro, e della beata Margherita del Terz' Ordine a Cortona, neffuno è obbligato a guardarie, Nè di tali Santi fi debbe fare alcuno uffizio o Messa propria.

# Num. XIX.

Laude antichiffima che fi cantava in Cortona per S. Margherita copiata da un Laudario membranaceo efiftente preffo il Sig. Avvocato Lodovico Coltellini.

Alegramente e del buon core co fede | chi a margarita crede e liberato | ed el do. nato tucta fua entendanza.

La sua entendanza si fo Yau Xpo | damarlo tanto no se poria dire | co lo suo core piangea e staua tristo | e in gridando che l uolea uedere | dice a mesere noi foste encruciato | nel uostro lato de lancza.

De lancza fosti ferito signore mio | per noi peccatori recoperere | aceto e fele datote amore mio | de questa peccatrice che firane | uoi ue pregare che nagiate merzede | ch io abbo en uoi grande fede et grande speranza .

Si grande speranza abbo en uoi mesere | più ch io no dico e no porria contia | a uoi si grande i peranza audo eu un netere i più en i do uno en porria contini à uon me rendo en colpa per merzede i che uno i am degliste perdonare i chi io fon el ma-re e ueglo me perire i fel uolfro amore no mi dona bulleta a re e ueglo me perire i fel uolfro amore no mi dona bulleta a degli bullanza ic molfie el signore i podeli che personali colora caritade i a fan fran-

cefco en croce se moltrone | a parechiata per comunicare | or no peniare margarita mia | tu fe la uia e donote alegranza.

Con alegranza a liel se demostrone | biene e stata serviente e lo suo nome | el di e la nocte staua ad oratione | piangendo el suo peccato co dolore | e dicia peccatori co mi pugete i quando uedete si gran del cor doglianza .

Si grande cordolglio facea margarita | de la paffione non fi porea dire | scalza e nuda quella e la fua ulta | al fuo corpo affai pena fentire | del fuo fauere tuctora dices | humilia margarita piena de maculanza.

Con umeltanza a lei uenne el nemico | futilmente entrana ad engannare | ed aparea a lel como romico i le sue parole spirituale acocisre | trouolla stare ferma ad oratione | chiamana el fuo signore che dicea pofanza.

En poso stal et falita en grandezza | ente bellezza porto se de mare | chi a alcuno male et a uoi fa comanda | Xão li manda la sua medicina | et forte pena senza dubiare la spirgare se po co gran baldanza. Grande baldanza fete mergarita i de ciclo falita dauante al signore i et la madonna

fe fa molto lleta | et fau francesco ch era suo amadore | chiamasti lui soura ognaltro for | offaite en canto en alegranza. Grande alegranza facea margarita | denante al uifo de la maiestade | la du la legrez-za el giuoco e rifo | chi a quello ballo e preso bene uane | en uita eteroa e sta

fenza langore | en uerdura e dene grande alegranza.

Faite preghiero (as margarita | a Yea Xes per il cortoneti | che le mantenga en pace e in buona uira | per ti uoltri menti fieno defeti | e fieno acefi de lamore diui-

no i ch al punto firemo agiamo confolanza.

## Num. XX.

Testamento del Nobil Cavaliere Bartolommeo de Casali II. General Signore di Cortona; estratto dal Protecollo originale di Ser Rinaldo Toti essistente in Certona presso. il Sig. Avvocate Lodovico Coltellini:

In nomine domini Amen. Anno eiusdem ab ipsins nativitate millo tricentesimo sonomine comini aurea, emino renderia dei pinus natureate impresentatione dei significationi in della pini AR. Corton, in domo infraferipti celtatoria 22 fr. Xindao, blazil, fir francischo Ser petri ordinis mino, Guilielmino leporini, Xpotaro Vannia Guidonia, Petro Guidull Santaerocc Guidonia & puelo benetii de montepolician, telfib, ad hoc habitis uncat. & a dicto testatore bene cognitis & rogatia. Magnificus & egregius miles dans Bartholomeus natus ca bone memorie dai Riy, de Calailious pro lacto Roman. Imperio Civit. & Calas. Corton. Vicarius & dais generalis. Sanus per gratiam Jia Xasi mente fenfu & Intellectu litet corpore languens fuar, rerum dispositionem, per punuscu. patiuum teftementum quod dicitur fine feriptis, in hune modum facere procuranit & fecit. În primis quidem sui corporis sepulturam elegic apud Ecclesiam sei Baxilii &c. Item reliquit de bonis fuis pro eius anima & parensum fuor. & pro remedio fuor. peccator, mille floren, auri diuidend, expendend. & diffribuend, pro eius anima & parentum fuor, per infrafcriptos fuos heredes illis perfogis quib, magis & utilius uidebitur p conuenire & utilius effe pro ipfius ai. & parentum fuor. Item reliquit de Beatrici eius uxori mille floren. auri. Item reliquit voluie & iuffit quod per infrascriptos suos heredes mandetur executioni testamentum dai Ray, olim fur patris in omnib. & per omnia. Item reliquit dictam daim Beatricem eius uxorem daim & massariam in domo fus & fishum & habitationem fue domus donec honefte & cafte giverit & uidualem ultam ferunuerit & in dicht domo flate noluerit cum filiis fuia, Item reliquit de bonis fuis fpige eius fi'io naturali quingentos floren, auri. In omnibus autem fuis bonis mobilibus & immobilibus turib. Et actionib. & nominib, debitor, fuos generales heredes Instituit & fects nobiles milites dans Francischum & Rayperium & Uguccionem eius filios legiptimos & naturales & cos ad innicem fubftituit. Et fi dicta eius uxog effet pregnans & parerer filium maichulum ad lucem peruenientem ipium una eum iupra-dictis fuis filis dm. Francischo & dm. Raynerio & Uguccio sibi heredem instituit & secit. Et fi pareret feminam ad lucem peruenientem eidem reliquit mille floren, auri quos habre uoluit quando maritabitur uel monasterium ingredietur. Et ad predicta ex quenda & ex cutioni mandanda suum secit sideicommis, siue testam, executor. predictum caum Francischum eins filium. Dana & concedens eidem lie. & liberam potestarem uendendi de bonis suis pro satisfactione dictor. Legator. & hanc suam ultimum nountatem afferuit effe nelle & prevalere nount & infit nigore teltamenti nun-cupatini quod dicitur fine scriptia & seu nigore conticilor, donat, cansa mortis & omni alio jure & caufa quo & qua melius valere poteft & tenere . Caffans irritans & annullans omne allud teftamentum & nitimam uoluntatem quod & quam hacenus fcciffee hanc noluit ceteris aliis prenalere &c.

1200

udi

ma-

fran.

16ath

el di e

::CHOT

2 0 34

TOTA OF

i sparea

1 1/0190

ra done

la legres. ras e da

co pace

cre dute

Non-

# Num. XXI.

Istrumento di Concessione della Chiesa e del Convento di S. Bassilio e S. Margherita, satta dal Comune della Citta di Cortena a Frast dell'Ordine de Minori del P. S. Francesco. Trassirtito dall'Originale e e, e riportata ne Piocesse e e.

1392. In Nomine Domhi Amen. Anno eiufdem a Natinizate 1392. Indicione quintade cima, SS, in Xgao Parte & Domno Das Bonifacio ditina protitetantia Papa 18. refidente, & Serenitira Principe & Domno Das Vincesto Dei gratia Bohemie Rege & Romanorum Imperatore elicho, de 25, medis Nomembris.

Num.

REGISTRO.

176 Conuncato & coadunato generali Confilio Comunicatia & Populi Ciuitatia Cortone ad fonum Campane in Balchione inferiori Palatli Comunitatis Cortone, ut moris eft. de licentia prefentia & confensu auctoritate & mandato prudentis Viri Domini Andree que Petri de Zano Notario Officialia & Locumtentia egregit legum Doctotis Dal Franclici Chole de Monte Flafcone honorandi Pot-flatic Ciutatia Cortone, a ce Vicarii generalia Magaifrorum & potentium Dominorum Uzuccii, Franciici, & Aloifii de Cafaibus Generalium Dominorum Ciuitatis Cortone, pro infraferipto negotio specia iter peragendo. In quo quidem Confilio interfuerunt due partes & ultra Confiliariorum dicte Comunicatia & Populi ad ffe debentium, seeundum formam statutam & ordinatam Ciuitatia Cortone: facto & millo partito ad buffolas & pallottas, & ipfo obtento per duas partes & ultra dictorum Confibariorum, fecundum formam dictorum flatutorum, at moris eft, unanimiter & concorditer. Diffus namone Daus Andreas Locumtenens predictus, una cum predictis Confiliaris, in plena concordia exiftentes, uns cum d'ito Lucumtenente apertes hec compia ex commissione & licentia oraculo uiue uocia ipforum Magnificorum & potentium Dominorum Generalium eiufdem Ciulantis Corrone, uice & nomine dicti Comunis & Populi eiufdem Ciuitatis Cortone, & pro ipfo Comuni & Populo ; ad culus Ciuitatis Comune & Populum, Pattonatus & dominatus illius Oratorii leu Ecclefie (S. Bafilii) dignoscitur de iure & longa consuctudine pertinere & frectare: Mature confiderantes & attendentes, inter cetera diuine clementie gratiofa, & a facria eanonibus commendata describitur, quod plantaram Religionem studeamus modis ompibus confouere: Illa namque & summa ratio dicitur. que pro religione facere reperitur: Et quod hacenus Generales Domini atque Ciues Ciuitatia Cortone, inter ceteras fummam deuotionem reugrentiam & fauorem exibuerunt Ordini Fratrum Minorum Beati & Gioriofi S. Francisci; in cuius Ordinis uiri-dario Dominus Noster Jesus Cheistus dignatus suit plantare, & extellere atque sanctificare prectiosam & gloriosam, Beatam & Sanctam, laud-bilem Sororem Margaritam de Cortona, olim Tertii Ordinis Beati Francisci predicti; cuius meritis multa & innumerabilia miracula in vica pariter & in morte, & etiam quotidie, idem Dominus nofter Jeius Chriftus operatus fuit & operatur in deuote & filleliter recurrentibus ad eamdem pietolam Sanctim; culus Corpus pretiofum collocatum fuit & est in Oratorio feu Ecclesia S. Bisilii, quod est dicti Comunis & Populi Cuitatis Cortone, & per ipfum Comune & Populum Cortone, poft abitum diche fande memorie extitit fabricatum in fummitate Civitatis Cortone, quod Oratorium unigariter nominatur Ecclefia S. Bafilii & Sancte Margarite de Cortona: Et'ut ibidem renouetur & reinreat inu. dabilia uita eiuldem prettofe Sororis Margarite; prout fuit in uita plantula S. Fr ncifci, & Ordinis Fratrum & Sororum infins, ita perpetuo exiftit in morte; & fanttum & religiofum fit eredere, quod ficut fibi placuit in uita ta'ium confortio aggregari. ita fit fibi fumme acceptum, fun in Beelefin predict per Frattes & Sororen dict. Or. dinis regi & gubernari: precipue cum conflet ex fama, ipfim oroprio ore prophetaffe. quod dict. Eccleffa ad regimen dicti Ordinia post longum tempua deuenire debebat: & ut ex hac pie & gratanter femper fit parata recurrentibus ad eam potrigere mapua adjutrices, & just irum uoca orecum exaudire, & Ciuitatem Cortone intua & extra in pace custodire dignetur. Et quia propter inhabitationem dictorum Religiofo-rum in dicta Ecelesia, Deo ibidem seruientium, & predicantium uerbam Dominicum, promouebitur honor Del, cultus diulnus auschitur, frequentius usfitabitur, & falus procutabitur animarum: Hine est quod nomi modo, uin iure & forma, quillus magis melius & rifficacius potuerinit de iure uel de facto, & de nouo deliberaueruni taute. runt & ordinauerunt acque reformanerunt, has feet perpetun & in eternum uslicura; pon obstante aliquo statuto & ordine dist. Cinitatis Cortone in contrarium disposense, quibus totaliter in hac parte derogauerunt expresse.

1. Quod dictum Oratorium & Loene einfdem efficiatur & perpetuo atque in eterum fit Locus Fratrum Minorum predictorum, & quoil etiam in eternum Religios & Denerabiles Pratres Minores S Prancifei in d ets Ecclefia & Oratorio S. Bafilii de Cortona f conuentualiter perpetuo conferant, & nouum locum affumant, ficut eis lieet ex Apostolice Sedis licentia speciali, ad honorem & reperentiam omniposentis Del, & Domini noftri Ielu Chrifti, & gloriofe Uirginis Marie Matris fue, & treati Bafilit ac ctiam Beate Minarite de Cortona, ac ctiam gloriofi Francifel Confessions, & totius Curie celeffis; its quod dichi Fratres perpesuo habitent dictam Eecleffam & Orat rium S. Bifiji cum Capellia, Domibus, Ciauftrie, Cemeterio, & Hortis einfdem fimul conjunctia, & positis in fammitate Ciurtatia Cortone, ad regimen & Curam spirituale & temporale ipfius Ecclefie; & sub corum cura & protectione & regimine perpetuo esse & stare &c.

a, Item quod in diko Podlo Cortone, in quocumque loco magi idonce & honeno ciflem magnificis & potentibus Dominis, ac etiam diko 70rdin uidebiur, fist,
& confirmatur quoddam Monalferium Sororum Monislum S. Clare Ordinis Fistrum
Minotum: at quod Monalferium politifiliones & bona didi Ortoriri fer Mecciefe S. Bafilii preziditi, ac etiam Capellarum exiltentium in codem Oratorio, petticena & expencent pleno jure tà quod pistrum politifiliones de hone didi Ortoria redditu & repuetur personiant integre ad Sorares didi Monalferii: que quidem Monales debetant in
Margarier & Genadum actim podibilistems, more Die & Besti Frazelic & su
Groim Baffiit & Margarier predictorum, prosidere digencur, & debetant perpetuo de
tuda & uritum in corum accefficiatium Extrairium condensualismo didi Ordinis io dida.

Ecclefia ponendia & retinendia pro Ordine S. Francisci predicti.

3. Et delt Fraters poffint & debenat & tenenatur in drikt Reclefia & Cepellis einder mathmiditare & celebrate diulus afficias, al confoliationem & falture mainiarum Generalium Dominiarum & Clisium Clustatis Cortoner, & cetera perpetuo in eceruma Generalium Dominiarum & Clisium Clustatis Cortoner, & cetera perpetuo in eceruma Cepellutum etidofiem in fipitianianum attentionem de control control

fuetud-men predicti Ordinia Fratrum Minorum,
d. Hoe fivo de declaras quodi Beatum di Smilum Corpus Sancte Margarite predictie embre di in perpetuo fite in délà Eccless sub claubus de culculos suprattatum, nositorum de ponendorum in dicha Eccless per Comune Corcone, de General
tum, nositorum de ponendorum in dicha Eccless per Comune Corcone, de General
foliti funt hibbre dicti suprattantes in Becless prelibitas Dantes tradentes concedentes de committenes sidio Ordinia Festrum Minorum in hac parte totaliter omnes corum dicti Comunia de Populi de Ciulum Ciutestis Corcone in predictis quoibber
predictorum unices de access. Volicentes de mandates hac in etermum perpetua siege unpredictorum unices de access. Volicentes de mandates hac in etermum perpetua siege unpredictorum unices de access. Volicentes de mandates hac in etermum perpetua siege unpredictorum unicer de unices de mandates de consideration unicer uni facere uni rectamer unicens unices de consideration unicer unices de consideration unices de considerat

maibus perpetuum filentium imponatur.

4

175

103

un-

150

. 10

105

. 11

pct

tori.

d de

neu de

ert 21.

2:20

0161010

TO OTHER

8 60

35 DES

unizi.

in etch - ig od & - ig od & et ices et ices et ices

n Brain

n & Other old m &

10102

Humilter & deuote (upplicanes Venerabil Religiolo Fratzi Herigo Martini de Misi didi Ordinis Fratzum Minorum daptilimo Magitur Promalesii Munifor didi. Ordinis in hac-Prouincia Tufsee, & in dido Confinio perfonaliter confituor, quazena pide & diduo Vordo dignetur preddita exceptare, & corum conferim adhibere; se estim fuper preddits pro patte didi. Comunis & populi, primitegium Apodiolium & necelia-tum acceptare cum omnimoda sudvoitatee. Roganesa me Uguecionem Notarium in-

frascriptum, quod de predictis publicum conficerem Instrumentum.

Acta & gesta fuerunt predicts omnia & singula in Ciultate Corcone in Balchione

inferiori Platii Comunts sofid in diffa Coutare maz nitera & uits publica undisen prefentibus Veria Fr. Bartholouwoe de Troya Ceptiano prefidi Mignifici & potentis Domini Ilgurii de Cafilibus predicti, & Fr. Marco Ambrolo de dieta no Cultode Senetic, & Sinde Verusiaccio Mantei de Interamo Official dicti Domini Coutare de Verusiaccio Mantei de Interamo Official dicti Domini Coutare de Carlo de Car

Sag-

Sanctiffimo & clementiffimo in Christo Patri & Domino Domino Bonifatio dinina prouidentia Sacrofante Romane & universalis Ecclesie Summo Pontifici.

Beatiffime Pater & Domine: cum denotione reuerentiam debitam & deuotam Fideles, acque Seruitores, Comune Confilium & Populus Ciuitatis Cortone.

Vefte Apoflotice Gratie inflautur, prott fiert genibus masifechanus, quod hodie per nofituru Confilum extiti deliberatum a honorem de reutercisim Omal-pocesus Del; & Virginis Marie eius Matris, ac etiam ad extlationem gloriofe non-portenta Del; & Virginis Marie eius Matris, ac etiam ad extlationem gloriofe none Sack Margirie de Cortona, & ad eius honorem, pott eius Itadablien obii mun, protect nomerezbitis marcula que Disi My feius Christio oftendit eius finade toue quambam Ecclefam feu Orstorium tha vocabulo S. Ballii, in que Corpus die Sacle extitu d'extat locatum que hackens fuit per feculares Cercicos que bernata; nunc vero pèrcut dicté Comunitati predictam Ecclefam & Orstorium flamere, fore gubernatum persentum per printer Monores, spal ques conpocienus di cum un presidenta formité Des & honoralbus. Es propter Cemente ueffers que deutos fupplicitumes, quatemas estem Sanctius disputerur de gratie feccial pro notiro Decreto predicto, per Apritolicas Litteras fuam interconore suftoriratem el deutos fupplicitumes, quatemas estem Sanctius adments internationem in publicam formam elemen Sanctivi transmillor confirmate, & commen concelliorem in initiationem de dont fupplicitume formam elemen Sanctivi transmillor confirmate, & commen concelliorem initiationem de la contrata de l

Veltre Sanchitatis fideles ferutores Conune Confision & Papilias eintlem Cultutis Cottone, Rogantes me Notatium quod de predictis publicum conficerem Inframentum, Et ego Uju vici olim Lanli qa Pepi Uguecionis Perufisi Cuis Cortonenfis publicus Imperali audoritate Notatius Judex ordinarius confitatius practicas inmitiatis terfui, & ut ignar rosparus fideline ferfuid & publiciausi figuamque meum appoliu coa-

fuetum ad robur omnium pred.ctorum.

Loco + Signi.

# Num. XXII.

Qui dovrebbe avet loggo la Bolla di Papa Bosifacio IX., approvance e concesses quanto neila premella lor (inpplies, propris qui fopra la Num, precedente XXI, ad effo avenno efpotto e dimendaco i Generali Signori e Comune della Città di Cort. Allo concessione della Città Città Cort. Allo concessione della Città Ci

Porgefi poi qui l'occasione di curiofamente dimandare, perchè nella Bolle si Eugenio IV, non fi dica Bonifacio IX. predecessione di G. Eugenio; ma dove dovreche
dirfi, secondo l'ordinario fille: Dudum fi quidem fel. rez. Bonifacio IX. Pereteessione, proparte de l'. dicario de l'ordinario fille: Dudum fiquidem pundam Bonifacio IX. Pereteessione de l'accimente, con sir avvertire, che Bonifacio IX. povernò la Chiefa in tempo dello
feisma, fusciuato da Roberto Gebennense, che si eressi en Antipapa col nome di Clenentee VII. toto til Pontifacto di Urbano VI. anteressione immente della colimatica di Urbano VI. anteressione immente olimatica uturpazione; on fino
fino della colimatica di Urbano VI. anteressione immente alla colimatica di Bonifacio, o
fino di non controlo di questi in cui mort, persevera hella Essimatica uturpazione; o
fino di non controlo di questi alla si di morta persevera della Essimatica di di noncenzo VIII., che sopravvisi el alla sitessi di longocenzo VIII., che sopravvisi el di soli fessione di continuo ancora sotto i Pontificati
d'Innocenzo VIII., che sopravisi el di soli fessione di continuo ancora sotto i Pontificati
d'Innocenzo VIII., che sopravisi el di soli fessione di cui per testituri el apace alla Chiefa furono
costretti e il vero Papa, e gli Antipapi a cedere, e dimettersi, ed a lassiare che si eleggessi di unanime consenso un nuovo Papa, che si Mirtino V., cui posi succedete Eugenio IV. ec. ec. Or essendo sitati calmati di fresco a tempo di Eugenio IV. si
bollori dello fessima, affinche non fi solivassiro di movo, si aveste eggi mostrato di
voleri dichiarare nele sue lettere, che i Papi, che avesa regnato durante lo Celima tra
me di nominare Bonifacio IX., suo Predessifori, e connecto di di chiarano di morta di colima si cano di continua di proporti propi più pera pia calci si cui controlo di chiarano di morta di controlo di chiarano di morta di controlo di chiarano di controlo di chiarano di controlo di controlo di chiarano di morta di controlo di chiarano di controlo di chia

# 'Num. XXIII.

Bolla di Papa Rugenio IV., con cui fina alcuni distiti occofi nella intraducione del Frati Minori alla cultodia della Chiefa, e ad abstaver nel Convento di S. Bafone e S. Magretta di Certona ec., e di vuoro fichiciti, e annotamente effi Prati nel vrefato Convento. Traferitta dal Regifto del Wadingo Tom. X. pag. 522. — Anno 1433. Die 16. Apr.

## Eugenius Papa IV .: Dilecto Filio Præposito Cortonensi.

Ad ea ex Apostolicæ servitutis officio libenter intendimus, & paterna diligentia vigilamus, per que Ecclesie & Monasteria quetibet, quorum cura nobis imminet generalis, ac personæ religiosæ dedicæ studio piæ vicæ, auctore Domino, prosperis proficere valcant incrementis. Dudum fiquidem quondam Bonifacio in sua obedientia, de qua Civitas Cortonensis erat, tunc IX. nominato pro parte quondam Hugutii, Francifci, & Aloigii Domicellorum, tunc in Civitate Cortonensi Imperalium Vicariorum, & Communis dictae Civitatis exposito, quod in eminentiori loco dictae Civitatis situm erat quoddam Oratorium, in honorem & fub vocaoulo S. Bafilii dedicatum, penes quod Corpus recolendæ memoriæ Margaritæ de Cortona Sororis Tertii Ordini S. Francifci de prenitentia nuncupati quiescebat, & crebrescentibus miraculis quæ Deus benedictus meritis ipfius Sanctæ longis temporibus ibidem dignatus erat operari, & in dies operabatur. Oracorium josum continua fidelium frequentia ac devotione factum erat celcbre, & in facultatibus ampliatum; quodque ipti Domicelli, & Comunitas affectabant de dicto Oratorio unam condecentem Ecclesiam cum campanili &c. Et apud Ecclesiam huiusmodi unum Monatterium pro unius Abbatista & Monialium in sufficienti numero sub perpetua Clausura; necnon quemdam locum pro aliquorum Fratrum Minorum usibus, & habitationibus in eo numero, de quo Ministro Provinciali Provinciæ Tulciæ, secundum morem ipsius Ordinis Minorum, cum consisio proborum Fratrum dicti Ordinis. & dicte Provincie videretur, ibidem, scparatim tamen ab eistem Abbatista, & Monialibus moraturorum, cum necessariis officinis construere propone-bat: ita tamen quod universa bona, & jura dicti Oratorii ad hujusmodi Monasterii usum integre converterentur; & ad præmissa peragenda, si quid deesset, parati erant propriis facultatibus supplere. Hoc adieco quod Abbatissa pro tempore existens, &

Con-

di Cordi Francia de la Corce de la Cor-

Pot-

Conventus dici Monafterli Fratribus huiulmodi , qui apud Monafterium ipfum taliter morarentur, de vidu, & vestitu, & sliis necessariis tenerentur congrue providere, predidus Bonifacius per suss litteras, inter slis, Domicellis, & Comunitati prædidis de prædido Oratorio hujulmodi Ecclesam cum Campanili, Campana, ac Cemeterio, & apud Ecclefism ipfam waum monafterium pro Abbatiffa & Monlalium, necnnn locum huinimodi pro Fratrum prædictorum, ufibus & habitationibus feparatim ab eifdem Abbatiffa & Conventu moratumrum, cum necessariis officinis construendi &c.; ac Abbatiffæ & Conventui, Ecclefism, Monasterium, & bons; Fratribus vero ibidem mora-suris locum, prædicta recipiendi, & retinendi sub certis mudo & forma licentism con-

ceffit, prout in ipfis litteris plenius continetur.

Cum autem ficut exhibits nobis nuper pro parte Camunitatis hajufmodi petitio continebat, confiderantes quod propter guerras, & alias calamitates, quibus partes ille diutius afflice fuerant, in Monssterio, quod pro dictis Abbatissa & Monistibus, ab codem Oratorio feorfim conftrui pro majori parte fecerant, alique moniales refidete con curarant, quod ipfum Oratorium pro ufu & habitatione Fratrum hujufmodi in domum cum iplis officinis aptari fecerint; interim per cos ex Civibus Cortonensibus deputatis aliquibus, qui ad Oratorium prædictum, & qualdam in eo sitas Cappel-las, postquam illorum R ctores defecerant, pertinentia, necesso alia plura per Christifideles propteres legats bons, in pauperum, miscrabiliumque petsonarum, & alios pios ufus distribuerant pariter & erogarunt, de gestis & administratis inde per cos ratio-nem, & calculum coram dicta Comunitate legaliter exhibentes; & plerique distorum Fratrum Confitutionis Apoltolicæ per quam propteres excomunicationis fententiam incurriffe noscuntur, forsitan ignari, pro usu ipsorum & habitatione prædictis, earndom domum receperint, ac in illa conventualiter aliquandia fecerint moram, & deguerint & degant ad pitelens, laudabiliter alias inibi Domino famulantes: pro parte Fratrum. degentium, & Comunicatis hujulmodi nobis fuit humiliter fupplicatum, ut in pramiffis providere opportune, de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos itaque &c. Diferetioni tuze &c. mandamus, quatenus luper præmissis omnibus & fingulis, auctoritate nostra, te diligenter informes &c. costdem degentes Fratres, fi hoc humiliter petierint a dicta sententia, auctoritate nostra, bac vice duntaxat absolvas in forma Eccleffæ confuera, injunctis eis inde pro modo culpæ pœnitentia faluta-ri, necnon aliis quæ de jure fuerint injungends. E infuper degentibus prædictis, & aiiis Ordinis Minorum Fratribus hujusmouli, quod pro inforum ulu &c. eaudem Domum recipere & retinere; nec non hujufinodi Comunitati quod bona pradida per infos deputandos, qui fimiliter de geffis & administratis desuper ab eta fideles rationem & calculum coram Comenitate prædictis reddere debeant & teneantur; etiam deinceps in præmiflos ulus diffribui, & erogare facere libere liciteque ualeant. Nos enim huiufpramilios dud unitud. A crogare facer inser include vascant. Evos enim ador-modi concessionem degent bus de, in prefata domo pro tempore moraturis, at omni-bus d'fingulis privilegns de, uti et gaudere valeant de, indulgemus. Non obstantibus præmitiss ac Canstitutionibus Apostolicus, cæterisque contrariis quibufcunque. Dat. Remæ apud S. Petrum anno Domini Meccexxxiii. decimo fexto Kalendas

Maji Pontificatus nottri anno tertio.

Loco & Sigilli.

## Num. XXIV.

Copia di una Memoria della Fondazione dello Spedale di S. Maria della Misericordia in Cortona estratta dal Campione di cetto Spedale intitolato Libro Magno a fol, 21., e riportata ne Processo per la Canonizzazione di S. Margherita.

In Nomine Domini Amen. Io Ser Uguccione di Lando di Pepo d'Uguccione Notaio e Cittadino della Cirtà di Cortona, mo Priore auenga indegno dela Maiure Fraternità di S. Mi dela Mifericordia di Cortona, fedendo e ftando nella Sala Maiure della cafa d'effa Mifericordia a piè della figura della Vergine Maria d'effa Mifericordia, per lo tenore di quelto faccio liquido e manifelto a onne perfona prefente, e che in eterno farà, che trouato e confiderato che la S. Fraternità di S. Mia della Mifericorthe transmission of the transmission of transmission of the transmission of transmission of transmission of the transmission of transmission o

nitrole a serve fix a serve fi

型河(水 1 中部基

e Notion Fratriniure difa ericorata, e che in difriereda

dia di Cortone, fu principiata da Beata Suora Margarita di Cortona nella S. Cafa dus è mò, per insuito di pietà e di misericordia usare a Poueri circa il MCCLXXXX posta nel Terziero di S. Marco sopra Porra Berarda di Cortona per fare lemosina a poreri di pane, di uino, di olio, è de carne falata, e lardo, conforme la poffibilità d'essa Casa, e anco ueduto che per forma de Statuti noul e uecchi de Cortona è or-dinato l'ampiare de le lemosine a detta Casa, acciò che Dio dentro e di suore se ne degne conservare Cortona in pace, e ueduto che nella detta Casa per li amministratori d'effa s' e mantenuta a honore di Dio, e di S. Ma la detra carità e lemofina. fecondo la possibilità d'essa casa, e fattocese molte e infinite lemosine, più che in peruna Cafa di Cortona, e ucduto e conosciuto che santa cosa è, giusta e ragioneuole, e che la detta carità e lemofina fempre unda innante de biene en meglio fecondo il piacere de Meffer Domene Dio, remouendo onne cofa contraria la quale haueffe a impedire la detta Mifericordia a poueri, e ueduto e conofciuto che il trafecho di uendere, e comprare per reuendere uino, biada, olio, & carne e lardo detto, delle quale cofe principalmente se fa la detta lemosina a poueri è contra l'atto della mifericordia, però che chi compra ueruna delle dette cose per reuendere il fa per atto d'auaritia, defiderando uenderle più care che non le compera, la quale auaritia è contraria alla Mifericordia; e l'ausritia e il dare per amor di Dio infieme ftar non possono, però il dare e il ritenere fono contrarie; e ueduto che la Principiatrice d'effo luogo B. Margarita fe haucste hauto un castello d'oro più presto l'haurebbe dato per Dio che ritenuto per fe, testimonio di questo è nella sua legenda il suo dilettoso Amor Gesti Chrifto, e per quest cagione, e per altre lecite e honeste ragione, e cagione che muouono me a questo fare mo al derieto del mio offitio, chiamando de l'ondutio ultimo perdonanza da Dio e dalla gente del mondo perche quest'ordine più tofto non me ne fono aqueduto, e per caffare onne aquitia, fimonia, frodio e inganno di chi a stare in esti Caia, e dare le dette lemosine a poueri si che le lemosine si facciano a poueri fedelmente, e con buono cuore, e non atto e intentione d'auaritia, di frodio, fimonia e inganno. Imperò per tenore di questa Scrittura per mia propria mano registrata a questo Libro grosso d'esta Casa coperto di coio rosso a foglio uentuno di ello Libro, per respetto di pieta, e di misericordia, e per nigore e autoricà del mio Officio, e per merito e frutto d'onne lemofina per lo paffino fatta in ditta fraternità e Cafa, e luoghi pietofi, e per uirtà della fasta Hobedienza la quale fi dia hauere a me fecondo Priore detto, e per onne modo uia ragione e cagione, per la quale meglio e più efficacemente pollo, comando e comandai ad Antonio di Madio di Cieccho detto Tozzo da Cortona, e a Madonna Margarita fua moglie aiutanti in detta Cala in mia prefenza perfonalmente coftituti, il quale Antonio è fattore e ameduo fono diffribuitori datori e erogatori d.e lemofine, e prefenti e intendenti che per l'auuenire in eterno per fino che ftaranno in d. Cafa al d. Officio e exercitio, non debbiano ne ardifeano ne poffeno tenere trafficho, ne fare tenere ad altri trafficho in palefe ne in occulto di uendere e comprare per riuendere uino, biala, pane, olio, lardo o carne falata, o d'altra cofa de che se fanno le d. lemosine in essa Casa, o fuora d'effa Cafa, ne con licenza, ne fenza licenza d'effi Priori che faranno d'effa fraternità Cafa di Mifericordia, e non debbano ne pollano de beni d'ella Cafa uendere fecan licenza del Priore e Camarlengo d'cila, pane, uma, olio, corne e lardo, e se contrafacellero da mò s'inten lano effere priuati, e così li priuo di onne bonore, gratia, fauore immunità, exemptione, prinilegio e dignità a loro promese e concedute al tempo che furo melli in elli Cata, per mono di qualfinoglia Notaro appariffero le carte di ciò fatte e così s'intendano effere priuati incontinente che quello facellero il coutrario, e perciò ammonico cialcuno autante d'effa Cala, che uedendo fate il contrario il debbano fare manifesto al Priore che sirà in pirtà di si hobedientia e per essecutione del d. bono comandamento, recordo e prego ciascuno. Priore che sata d'esta Casa, che per honore di Dio, e reuerenza di S. Mis debba mettere in esceutione le d. cofe, facendo priego a Dio, che la pace di Dio, che è sopra onne intendimento humano fe repose tapra coloro che ciò manderanno a secutione, e sopra onne loro bene, e li occhii riguardino fopra a onne loro bifogno, e fe ueruno occhio o nopera humana in crò mancaffe a me, fia fopra di cio gli occhii e actorii d'effa Vergine Maria, innocando in cio la potenza fapienza e Amore di Dio, che in esse fe laterponga a laude e gloria di Dio e della Vergine Maria, e di tutta la Corte Celeftiale. Amen. Quelto comandamento lo fece e lelle alli d. Antonio e Madonna Margherita nel detto luogo a loro letti per memoria di ciò nel 1421. a di ultimo del mio officio, e a di 31.

21. di Dicembre el di del glorioso Pastore fanto Siluestro presente Christofano d'Antonio di Ceccolo mio Camarlengo, Donato d'Antonio di Christofano, e Andrea di Cola Testimoni da me chiamati e pregati, e qui per mia mano registrato, anno e di

# Num. XXV.

Bolla di Papa Leone X. con cui concede e decreta il Culto pubblico alla Beata Margherita nella Città e Diocesi di Cortona; e la Festa solenne con proprio Usizio e Messa nella di lei Chiefa in cui ripofa il fur facro Corpo: convedendo inoltre a chi vifita divolamente ogni armo in perpetuo fa fuddetta Chiefa in detta Fefla copiefe Indulgenze. Confervafi si detta Bolia Pfemplare autenticato in membrana uppenfa a gusfa di quadro nel Convento di S. Margherita in Cortona; e fi ha riportata ne' Procesti ec. - An. 1515, die 6. Febr.

#### Leo Episcopus Servus Servorum Dei.

#### Ad futuram rei memoriam.

Regimini universalis Ecclesiæ superna disposicione præsidences ac illius, qui cœlum terramque regit, vices in terris gerentes, circa es que ad Dei laudem. & gloriam. fanctorum, & fanctorum, necnon fidelium animarum falutem cedere dignofcuntur, & alios ad imitandum Beatorum vestigia per exemplum inducunt, nostræ solertiæ curas libenter dirigimus, & prout expedire confpicimus, nobis commissi ministerii par-tes favorabiliter impartimur, ac Christi fideles ad id Indulgentiis, & remissionibus in-

vitamus, ut etiam exinde reddantur divinæ gratiæ aptiores.

Sane pro parte dilecti Filii Magistri Sylvii Pesserini Archipresbyteri Ecclesiæ Cortonenfis, Notarii feriptoris & familiaris noftri , nuper exhibita petitio continebat , quod licet ante ducentos annos Beata Margarita Soror Tertii Ordinis S. Francisci de Ponicentia nuncupati, que canta fanctimonia vicam duxit, ut ectam in bumanis agens mulcis & maximis miraculis claruerit in Civitate Cortonenfi, ex hac vita migraverit, & ejus Corpus tanquam fanctum non humatum, fed in decenti loco reconditum, ulque ad hodiernam diem, qua ab obitu ejuldem 219. anni vel circa effluxerunt, integrum absque diminucione aliqua odorem optimum ultra omnem naturalem odorem fragrans, non fine miraculo præiervatum; ac ex Isrgitionibus & obiationibus ad Altare ipsius Beatæ Margaritæ pie erogatis Templum sen Ecclesia convenientis magnaudinis ac pulchri ornatus, & ædiscii ad honorem & sub ipsius Margaritæ nomine per tunc Cives Cortonenies conftructa, & rite dedicata, necnon ex tunc, prout hodie nuncupatur, Ecclefia Sanctæ Margaritæ nuncupata fuerit; & non folum a Civibus Cortonensibus, & allis facularibus, fed recol. mem. Bonifacio 1X., & Eugenio IV. Romanis Poncificibus prædecefforibus nostris, in quorum Litteris de ipía Beata Margarita sub infrascriptis verbis formaliter mentio habetur, inter cætera, quod in eminentiori loco Civitatis Cortonenfis fitum erat quoddam Orstorium in honorem & fub vocabulo Sancti Bafilii dedicatum, penes quod Corpus recol. mem. Margaritæ de Cortona Sororis Terzii Ordinis S. Francisci de Pontientia nuncupati quiescebat, & crebrescentibus miraculis, que Deus benedictus meritis ipfius Beate Margarite longis temporibus inibi dignatus erat operari, & in dies operabatur; Oratorium ipfom continua fidelium frequentia & devotione factum erat celebre, & facultatibus ampliatum, ac in Instrumento Processus super dictis Litteris per tunc Præpositum Ecclesiæ Cortonensis executorem super illis deputatum decreti, in pluribus Locia, & industin@e ab omnibus in communi feramoe, & scripturis, tam publicis, quam privatis, modernis & anciquis, a e etam in gestis & Capitulis Fratum Minorum de Observancis numeros. and a nacique, a et ani in gens occapions reaction sension occordants some cuprorum anud Ecclesson ex concessione dicti Eugenii Predecessoris degentium; spis Besta Margarita de eius Ecclessa, Locus de Ecclessa Sandze Margaritee, as Gust-dianus de Frantes ectam Sondze Margarita de Cortona appellentur, de nominentur, necono eciam ex tunc in Civitate, de Ecclesis Sandze Margaritze prædictis in die Festi Cathedre S. Petri, quod die 22. mensis Februarii occurrit, qua die 22. Februarii anni 1297. dicta Beata Margatita diem vitæ sue clausisse comperitur extremum, so-

न्त्रेय व के व्यव श्रम श्रम

colum letter, & star, & star, & star, & contra a Concontra star, & s

O LESSON 1 17 AC CHURA . 140000 ALEGA SERVICE 310E 00 anc, prost olum 1 Ch & Ente je pla Bos-Heri. 4001 10 2000011 Marganta quiricchat Marten THE PLANT DOS 25/12 um Ecciefæ & intitrite its, noits CASOLIO UGOdegentrom: z, ac Gez

s in die Fe-

2. Februari remum, foJenne & publicum Fethum com caremondis, que aliquodo Comunitates in Ipéruse Fethviariolus Facere-consieverune, celebraum fuerie, & da clebradoem tanti Fethuon folum Populus Cortonenfis, fed ecfan vicinarum civitatum, terrarum, & caltro-mu pro magas parte confluent, inhibiminas quals in millis, & officia illius dicadide più Beats Margarita, pro ec quod canonizare, feu in Sindorum Catalogo nanue de più Beats Margarita, pro ec quod canonizare, feu in Sindorum Catalogo nanue canonizare, peu in Sindorum Catalogo nanue canonizare, peu de la consenue de la consenue canonizare.

Quire pro parte didi Sylvii, qui ciaim Datarius , & continuus commenllis nel recticit, & ut alferit, eamdem Beatum Margariam speciali devotione profequitur, nobis fuit humiliter supplicatum, ut pro ipsius Beats Margaritæ reverenta , & bronce, super iis, ne propetres Populorum devotico ad e annotem Beatum Margaritæ tepesen, fed ipsi ad illus venerationem, cum spiricuali corum consolatione, & animarymi salute existentur, opportune providere de benginstate Anoldicia dignaremu.

Nos igitur qui fieleis, quosilibet ad venerationem Sanctorum, & Sanctarum Dei, & Igam rega nos devectoorem, au per ecrum parcoinia noltrum fuppleaus imperfection, quantum cum Doe pollumos, excitamus, hujulimodi iupplicationibus inclinati, accidentation de la comparation de la cilcului demertici, vel. idolatries, aut infamica labe, feu ferupulo confeientate a quibafeumque Christi fidelis publice & previum venerar de coli, nencon in prefata Eestechii Sanctar Mirrarite, let, lettum ejidism Mirganiza die zu Ecoruani, donce ad Cinonizationem ipfilus judis attenus liscentis luper hoe minime requifica. Es iche valeta, Ordinnii, afine experimentatione in minime requifica.

Es abiltonimas us Chrifti fidelium devoles ad eandem Beston Metgaritam perampius sugerstry, de corundam Fisiellum animarum falus fiatuolius confusture, de omnipotentis Dei mifericordus, ac Bestorum-Petri & Pauli Apoflolorum ejus sudoristate, confii, omnibus de fingulis sturique fexus Chrifti Selibus vere ponitentibus & confettis, eta conficendi propositum inhencitus, qui post practicum anium Ecclelium que ad occilium fibris egit lem Fetti inclusive, etacore viduerries annastimi, de al filius reparationem, & musicanionem, & para nanorum, de ornamentorum divino cultur in ea neceficirorum fali-imentum manus adjuteries portexeira, ducerous sonos culturi in en grandagensa de injunctis ein penvitentiis mifericordiere în Domino relaxuaus, culturilorum Confiturionium, de orionium confiterium in propositioni de confiturionium, de orionium propositioni propositioni centralium confiterium in propositionium de confiturionium confiterium in propositionium de confiturionium confiterium in propositionium de confiturionium de confiturio de confiturio

Volumus autem quod pronter premifit dich. Beata Margarite ennositaan on centur preficiolus quo at halpirmoli Indiagetaian, quam ibi quabtivis reveccionibus, & Iufpensonibus quarum-umaue firmitum, cum-difinilium Indiagentiarun cettam control presentation of the proposition of the

quingenteumo quintocerino occavo idus reprusrii, rontinestus noltri anno terrio.

Locus H. Plumbi appenfi chordulis rubri & crocei coloris. A tergo Reg. in Cam.

Apoltolica. De Attavantis.

## Num. XXVI.

Bolla di Papa Urbano VIII., con cui oftende la Feffa con Uffazio e Meffa della B. Margiorita a tutti i Luaghi e Perfone dell'uno, e dell'alto stifa dell'Ordine Francescono per al il Mondo difficuit. Conferendi di augla Bolla, come della presenta di Lones X, s fiemplase automito in Membrona ec. nel Convento di S. Margherita in Cerima, e fi ha riportata ne' prosfije se. — An. 1623, Die 13, Dec.

Urbanus Episcopus servus servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cafellis aque flumen quod ab înexausto viue sonte procedens impeta perpetuo fluit, săcilulum mentes septem charifmatum donis serici inundationo fecundani multo cernitur admirabilior, cum erga vascula infirmiora & fexum consilii imbecillioris apponent cor, flumen, mifericordarum fiuram divitias superabundantes cleragitur.

Alias fiquidem fel. record. Leo Papa X. pradece/fior mofter ex praclaris stetianista et paren, Bonifacio IX., & Bugnio IV. Romanis frontificibus etime pracecelloribus noltra de Beats Margarita de Cortona Monisi Tertii Ordinis S. Francis and Martinia in monte, godd Fefino findis Bexe Marquire cum officio acc Wignia nec Martinia in monte, godd Fefino findis Bexe Marquire cum officio acc Wignia nec Martinia in monte, godd Fefino findis Bexe Marquire cum officio acc victate praddis & ilia Diaced Brivatum & politario Chrifti fidelibus in Cottate praddis & ilia Diaced Brivatum & politario Chrifti fidelibus in Cottate praddis even Congregation wenterbilism Fartum motiveme de licite vellect a politolica audioristre indultit, prout in fisi exinde confectiva literria plenisu continuo martinia del conferencia del

Nos sigiur attendeutes, quod fieat ipfa Beata Margasia cordicat in Cellis, fat agus multiplici trustfantium homore gemansum corona decora cessi invierdo prafuigeste, Cieri, & Fonnia e Fratrum pradictorum ingularen perionas a quibutiva ecomunicationis, finpenfionis, & interedicta, inilique Ecciefatheis interentia, centuira, & pennia data exiliant, ad efficialm pratiencum dumeaar confequendum harum ferie abilitares, & abilitata fore centiness, nec non interrum pradictarum, & inde fectuarem quaramcumque tenores prafentibus pro experfit habentes, hujulmodi fupplicationibus inclusati de voco igidem Strate, nec non interrum pradictarum, & inde fectuarem capacitationis en experimenta de protectionis S. R. E. Cardinalism por Ritube ecciefa depotatorum indulum. & deluper confedas interns hujulmodi donno & fina ecciefa depotatorum indulum. & deluper confedas interns hujulmodi donno & fina ecciefa depotatorum indulum. & deluper confedas interns hujulmodi donno & fina delugidem Ordinis S. Francific, corumque Ecciefas, stam inters Italium quam extra em ubicanque confiftentes; ita quod ex hunt de externo, perpetuis futuris temporibus politica hujulmodi irulmodi interna delugiden Ordinis contrate vita delugiden Ordinis delta di az. Februarii cum Officio nec Virginis nec Materia celebrare, & camdem oblosio accionate praticio, accumentate extensima, & extensima, ex ententias, ex nunc effe & fore; didanque perfeora deluper a quoquum quora puora pracifica con quildata; perturbati, a ut quoque amodo ispecti i nellatargua vuquam polici accono quildata; perturbati, aut quoque amodo ispecti i nellatargua vuquam polici accono quildatargua vuquam polici accono quildatargua vuquam polici accono quildatares vuquam polici accono quildatares vuquam polici accono quildatare que quam polici accono quildatare que vuquam polici acc

185

quid fecus fuper his a quoquam quavis authoritate feienter vel ignoranter contigerit attentari , irritum & inone ditta auttoritate decernimas .

Non obstantibus præmiss, se quatenus, opus sit regula nostra de gratile ad instar non concedendis, afiifque quibulvis Conftitutionibus & Ordinationibus Apoltolicis, nec non omnibus illis, que didus Les predecessor in didis Litteris voluit aon obstare, caterifque contrariis quibufcunque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftræ absolutionis, extentionis, & Decreti infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpferir, indignationem omnipotentis Dei. ae Bestorum Petri & Pauli Apoltolorum eius fe noverit incurfurum.

Dat. Rome apud Sr Petrum anno Incarnationis Dominice milleumo fexcenteume

vigefimo tertio idibus Decembris Pontificatus nostri anno primo.

1 200 OF 3 19

eref 1

g (12)

Frate

5.30 270

ren de B 10

erec 4 -cettae-11055

Wags. 140003 dece

I criem cu3. 36

extent

מלות מלות

11901, 00

e fun te-

you great

Czis, in przfictil

tomm'r

& perst

יליון ולין c Dinet

(ecurated

10201-11100

Riches Bo

men & 60 · erifett

1 epri etti

or has pol-

di quotanen à camben

saires, k noac elle & ingrate mo ecom quid guil

Loco + Plumbi pendentis cum chordulis rubri & crocci coloris,

# Num. XXVII.

Bolla di Papa Aleffandro VIII., con cui approva l'erezione della Confraternita di S. Margherita di Cortona intitolata Confraternita di Penitenza e Contrizione: e concede a Confratelli e Conforelle della medefina varie Indulgenze. Frafiritta quefta Bolla da un efemplare di effa in carta volante efistente nell' Archivio del Convento di S. Margherita in Cortona. - Au-1660. Die 27. Apr.

- Alexander Paps VII.

## Ad perpetuam rei memoriam .

Cum ficut accepimus, in Ecclefia S. Margarira de Cortona nuncupata Domus Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci de Obietvantia Civitatis Cortonensis una gia & devota utriufque fexus Chrifti fidelium confraternitas fub invocatione e jufdem S. Margariue, non tamen pro hominibus unius specialis artis caponice instituta vel instituenda exiltat, cujus confratres & conforores quamplura pietatis & charitatis opera exercere consueverunt. Nos ut confraternitas hujusmodi majora in dies suscipiat incrementa, auctoritate Nobis a Damino tradita, ac de Omnipotentis Dei mifericordia, ac Bestorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus avstoritate confis; omnibus utriufque fexus Christi fidelibus, qui dictam Confraternitatem in posterum ingredientur, die pri-ma eorum ingressus, si vere poeniteutes & confessi, Sanctissimum Eucharistie Sacramentum fumpferint, plenarism; ac elfdem nunc & pro tempore existentibus confratribus & confororibus, in cujuslibet eorum mortis articulo, fi vere poenitentes & confest, ac facra communione refecti, vel quatenus id facere nequiverint, faltem contriti, nomen Jefu ore fi potuerint, fin minus corde, devote invocaverint, ettim blenariam; ac tam eildem descriptis, quam pro tempore describendis in dicta Confracerditate confratribus & confororibus etiam vere prenitentibus & confessis, ac facra communione refectis, qui præfatæ Confraternitatis Ecclefiam vel Cappellam feu Oratorium die felto Cathedra S. Petri Antiechia a primis Vesperis usque ad occasum solis festi hujusmodi singulis annis devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia hærefum extirpatione, & Sanctæ Matris Ecclefiæ exaktatione pius ad Deum præces effuderint, plenariam fimiliter omnium peccatorum fuorum Indulgentiam & remiffionem mifericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis confratribus & contororibus ctiam vete pænitentibus & confessis, ac sacra communione refectis, diclam Ecclesiam vel Cappellam seu Oratorium in tertio sesto Paschatis Resurrectionis D, N. J. C., ac Dominica Pentecolles, in Nativitate S. Jo. Baptiftæ, & S. Matthwi fe-Ris diebus, ut præmittigt visitantibus, & orantibus, quo die prædictorum id egerint,

DE ENER GOOGLE

sentem anna & todidem quadragenas: Quoties vero Missa & aliis divinis officiis in dicta Ecclesia vel Cappella seu Oratorio pro tempore celebrandia & recitandia; seu Congregationibus publicis vel privatis ejusuem Confraternitatis ubivis faciendis interfurrint; aut paures hospitio receperint; vel pacem inter inimicos composuetint, feg componi fecerint, vel procuravecint; vel etiam qui cotpota defunctorum, tam confta-trum, & conforotum hujufmodi, quam aliorum ad fepultutam affociaverint; aut quafcumque Processionea de licentia Ordinarii faciendas, fanctiffimumque Euchariftia Sacramentum, tam in Proceffionibus, quam cum ad infirmos, aut alias ubicumque, & quomodocumque defettur comitati fuetint, aut fi impediti, ad id figno dato, irmet Oractionein dominicam, & Salutationem angelicam dixerint, aut quinquies Orationem & falutationem eafdem pro animabus defunctorum confratrum & conforgum eiufmodi recitaverint; sut devium aliquem ad viam falutis reduxerint, & ignorantes piacepta Dei, & ea que ad falutem funt docuerint; aut quodeunque pietatis & chatitatis opus execcuerint; toties pro quolibet prædictorum operum fexaginta dies de iniun dia eis, feu alias quomodolibet debitis prententibus in forma Lectefire confueta relaxamus. Præfentibus in perpetuum valituris. Volumus autem ut fi alias dictis confractibus & confororibua præmiffa peragentibus aliqua Indulgentia perpetuo, vel ad tempus nondum elapfum duratura concessa suerit, præsentes nullæ fint : Utque fi dica Confraternitas alicui Archiconfratetnitati unita jam fit, vel in polterum aggregetur, vel quavis alia ratione unlatur, aut etiam quomodolibet inftituatur, priotes & quavia alia Littera Apottolicæ illi nullatenus fuffragentur; fed ex tunc eo ipio prorfus nullæ fint.

Dat. Roma apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 27. Julii 1650. Pontificatus nottri anno sexto.

Locus & Anguli Pifcatoris.

S. Ugulinus.

## Num. XXVIII.

Bolla di Papa Benedetto XIII., con cui annunzio a tusto il Mondo Cristiano la foienne Consnizzazione da se celebrata della Beata Mangherita di Cottona estratta da un Esemplare stampato dessi Atta della Commizzazione di S. Mugherita efissata in Cortona presso il Sig. Car. Panerazio Panerasi, — An. 1728. Die 27. Mail.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Sandiate, & dodrina admirandus & vere magnus antecellor softer Gregorius, Romanus Pontifers, Mariz Magdelaen prenistenium recogitums, findum magis quam dicendum exifitmavis, ratus hijus peccatricis iscrymas, vel faxea peclora ad exemplum pensiendi emoliter podici quippe que confideravis quid fecte; noliufque moderari, quod faceret. Super convivantes ultro ad jefum accrifit, non juffa venit, lacrymajue inter qualus obtuit, sut omnes diferente, quo dolore arderet, que fere, & inter cipulas podier. Marcus Evangelilla ex ca feptem demonia, quibus universi visia efiganerares, peicha tuitie tealitur. Quia vero cupratudinia fue meculas adipetit, ad fostem miferiordine lavanda cucuriti, ace convivantes erubut. Quim cnim fenedphan jutus gravater erubelecter, nimil quad fosts, verecundateret, elle patavit.

Gregorius ergo Mariam venientem, & Christum Dominum suscipientem mitatus est, quod eam per mitericordiam ille latua traxisser, qui foria per mansuetudinem suscipiere non suit declineatus.

Hze

Hac nos animo revolventes, B. Margarita a Cortona, quam modo folemni ficelefiæ Romanæ cæremonia far ctarum mulierum canoni adferipfimus, æque ac Evangelice illies Magdalenz vitam, fibi invicem refoondere apimadvertimus, ut in urraque naturam humanam primi peccati labe corruptam, novifque culpis fædatam intuemuriz in utraque diving gratia prodigia veneremur, que Margaritam aque ac Magdajenam cum lacrymia ad pedes Redemptoris nostri perduxit: quas quidem lacrymas ille utique intus infedit, qui utramque foris benigne amplexus eft. Etenim Margaritam quoque per compunctionis spiritum is dono lacrymarum instruxit, qui eam exterius ad veniam sub venerando Terrii Ordinis Minorum instituto postea suscepti. Hec vero peccatrix, quæ ad Deum confugiens, & piorans, nos fideliter exprimit, fi ejus pænitentiam imitantes, ad Dominum post peccata cum lacrymia redeamus, hoc loco postulat, ut de priori vita, deque pofteriori eius fanditate, ad Chriftificlium inftrutionem, & fo-

latium aliqua referamus. Margarita, que Cortonentis, a loco dormitionis, vulgo appeliatur, Laviani op-pidulo dioccelia Ciufine in Tutcia ortum habuit, anno Domini milletimo ducentefimo quadragefimo (eptimo. Primia adolefcentiz fuz annis mundi voluptatibus capta, in Montis Politiani Civitate peccatrix vanam, & lubricam vitam duxit, longo pesditi juvenis contubergio turpiter ufa, filiumque fuscepit, qui poltea fancte educatua Minorum Regu'æ fe addixit æque ac Mater, quæ tandem ex vita male anteacta intimo animo dolore confixa & poenitena ad Dominum conversa cft. Quum enim impurum amafium ab hostibus fede transfossum, & diu ab se frustra expectatum, indicio canis in fovea sub strue lignorum tumuiatum fortuito reperisset, illico facta est manus Domini fuper eam, quæ magno culparum fuarum mærore tatta, exit foras, & flevis amare. Itaque ad Parentes reverfa, quos, post carnem suam abiena jandudum dereliquerat, ob culpas fuas triftis, atque imbre lacrymatum perfufa, iterum excipi flagitavit. Crine detonfo, neglectoque capite, quod cultu, & pompa pridem ornare confueverat, pullaque velle contecta, erroribus fuis, mundique illecebris fupremum funus indixit, lecumque animo reputans, quam graviter Deum kefiffet, vehementi ejulatu illius mifericordiam affidue deprecata, in qua Adibus Deo lacris fune ad collum alligato humi procumbens, omnes, quos antea moribus fuis palam offenderat, veniam exoravit. Deus, ut de Margarita constantia periculum sumeret, noveica furiis & immanibus cortumeltis eam foras trudi permifit; quamobrem humani generis hofte infidias eidem ftruente, Cortonam profecta eft, tertii Ordinis Minorum, ibi fanctitatis laude florentium, inflituto, quod pomitentium appellant, nomen datura. Iffic in einere & cilicio ab le lælam Dei majeftacem placare fluduit, fordes peccatorum magno luctu, jejuniu, & flagris abolere conata, donec polt triennale virtutum experimentum, digna tandem habita eft, quæ ejufdem tertii Ordinia Minorum eingulum, atque indumentum fusciocret. Uberes exinde lacrymae ei familiares fuerunt, atque ima fuspiria, tanta animi contritione dutta, ut diu clinguis confifteret. Lettulum nuda humas, cervical Lipis, aut lignum porrexit; atque ita noctes infomnes in Coeleftium meditatione

Sed spiritus inimicus, ubi tanræ pænitentiæ in tenella femina rigorem vidle, totus contremuit, utque eam a propofito averteset, verba malitim interponena, turiua infidiator accessit, supra emieros eam agere causatua. Sed mulier fortis, hostem ex verbis detectum, femel atque iterum invicta repuiit, dum vanæ etiam gloriæ ienocinium ei fubdolus inferre rentavit; quod ipfa perhorrefcens, præteritos mores fuos per vicos, & plateas Cortonensia civitatia alta voce accusare non destitit, omni supplicio se ream inclamens, idem præ fummo divinæ offenfionis dolore alibi factura, ubi palam peccaverat, quem Montem Politianum petere vellet, nifi eam Confessarius ab itinere provido confilio deterruiffet: qui pariter interceffit, ne in speciosam faciem, olim impuri amoris caufam, fæviret, ægre ferena fuam formam longa carnis maceratione noa

trahere confuevit, corpus moditorem fuum dicere folita, quod inftar jumenti laffitudinem, & infirmitatem obtenderet, ne justum onus subiret. Sic permultis vigiliis, acque abitmentils attrita, fpiritu potentior evant, nullum amplius pravam defiderium perpella, dum bonus fairitus promptior infirmam carpem ad fubeuodos labores eri-

His ergo, aliifque magnæ posnitentiæ argumentis Margarita fuorum criminum labe expiata, atque ita de fe triumphatrix, at fentus plane omnes a mundi illecebris cuftodiret, oculofque attollere, vultufque hominum præ verecundia conspicere nunquam A a 2

be emb Gnoyle

rutt. Hitta. 1652

å

50

:01

245

id etes se moit n, lan ficte, & veril a gid 2015, 14 i cacti n miratel gebat .

Joen fr Hist

auderet, digna facta eft, que sepe Domini consuetusine frueretur; infa tamen co semper humilior, quo majori cam Christus amore dignabatur. Ejuschem quoque Christi, & Virginis Matria dolorum, quod. infa ardenter expetierat, particeps facts, cunctis

fenfibus deftituta, & vere mortua interdum vifa eft .

Tanto preterea, & tam miro lumine illuftrari mersit, sut corcium fecretia, quod unias Dei efi, rimerteur, & conclicitatia hominua partius infiscret; precasa in remoia etiam partibus ilbeum offendencium cum dolore, & lacymin receptere, malo a vitia receptere, proboque meriores efficient; quod ingenti charatte inlammats identification probogation in the control of t

Tandeus pro (c Dominum orans, ut ex h.c. valle lacrymarum furfum in ecch, freu partiam duci permiterretur, exaudits ell orasio cips, die etque hora dominions ei patefactus. Trea ergo fupra viginti annou Deo fideliter aucilitat, metirifique, & laboria poins, as cedefibius donia cumulata, expir (croperia viribus defitus), perque ded decem & feptem nullo cibm, fed divinis tantum colloquia refecta eft. Supremi transference de la companya de la companya de la companya de la companya de la constitución de la companya de la constitución de la companya de la constitución y companya de la constitución si vigento estro, felix micravis de centefima to sonas gettas el constitución de la constitución si vigento estro, felix micravis de centefima to sonas gettas el constitución de la constitución si vigentos estros, felix micravis da constitución de la constitución si vigentos estros, felix micravis da constitución de la con

Dominum.

Lofa hora, qua nona hæc Magdalena ad fuperos evolavit, fammi Dei gioria atque emnipotentia capit in ca manifeffari. Tiferni enim ad Tiberim quidam coeleftibus meditationibus raptus, ejus animam aliis permultis ex purgatorio eductis focistam ingenti Intitia in Comm efferri confperit. Corpus miro odore perfusum, copiosa populorum frequentia accurrente in Ede Brati B ficii, que eft Fratrum Minorum, jamque ab cadem Margarna appellatur, depositum est, statimque compluribus miraculis coruscavit eux coram gentili nostro Neapoleone S Adriani Diacono Cardinali, Apostolica Sedis in Italia Legato sub recolendæ memoriæ decessore nostro Clemente Papa V. fcripta, & comprobata fuerunt: quitua denuo rite difcuffia, ac flupendo illo prodigio, Dei famulæ Corpus Cortonæ adhuc vegetum, incorruptum illælum fuavique odore perfulum ab omnibus colitur, permotus felicis recordationis antecessor noster Leo Papa X., qui illud venerabundus coram fuspexerat, litteria Apostolicia octavo idus Februarias anai milletimi quingentefani decimi quinti Florentia vulgatis, concessit, ut Margasica natalis Cortonae, inque tota ejus d'acces solemai cultu celebraretur, facraque eius exuvim omnium venerationi, iplo, quo deceffit die, exponerentur. Mox anno infequenti plenariam pescatorum indulgentiam, facram Ædem, ubi quie-feit, vistantibus largitus ett. Eum deinde simila memoriae decessor noster Urbanus Papa VIII. beatarum mulierum catalogo adferifit, quum alii ejua, noftrique decefforea Romani Pontificea Bonifaciua IX., & Eugeniua IV. jam pridem fanctitatia laudem ei tribuiffent. Iple enim Uibanus officium in ejus honorem toti Ordini Minorum celebrandum concedit, ac tandem alius piæ recordationis decellor nofter Clemena Papa 1X. eum Beaue elogio candem Maryrologio Romano, inferi juffit, adprobante id pofitnodum fimilia quoque memoria Clemente Papa XI.

Cum ergo totics difculls , & comprobust fuilit beates malicies fancticas, nos tene wenerbillum Fratarum nofitroum fantik womane Ecclefic Cardinalium Frater Ecclefic vilbus examinandis prepolitorum luffregia de Margaria un fanctium malicram control de la control de la

n te-

fitt t

abil;

out.

attitibe

dill.

200

10,18

go de

15.5 16

21300

pi me-

14000

OF BY

30

cz Se-

1.60

101150

e saute

10 200

10 103

confit.

instells.

pricitif.

e'n gut

Cranits

der fort

n man

crum cr.

ens Park

paste if

LOS COS

מונים שנו

our corem

ICUS VIL

his fede

72 mb

courset.

DATE EC

clefie Cardinalium, atque etiam Patriarcharum, Archiepifcoporum, & Epifcoporum nobifcum in Urbe præfentium, tite perpenfis, unanimi eorundem fententia per Sedia Apostolica Notacios coram nobis lpsis excepta, Regumque, atque virorum Principum, & totius Ordinis Minorum enixis precibus pro Margarita in fanctarum mulierum non Virginum, nec Marcyrum, canonem referenda, jamdudum Apoftolica fedi porrectis, post tante rei perficiende folemnem diem a nobia indictam, perque erationes, jejunia, & elecmofynas omnipotentis Dei opem pro hac re ferventiffine imploratain, nos demum universis, que ex antecessorum nostrorum Romanorum Pontificum constitutionibus, & fanetæ Romanæ Ecclesiæ disciplina, peragenda erant, omni religione peractis, hac ipfa die folemni Pentecostes, una cum indem venerabilibus Fratribus noffris fancta Romana Ecclefia Cardinalibus, Patristchis, Archiepifcopis, & E. pifcopis, ac utriusque Cleri, & populi frequenzia, in sacrofanciam Bassicam Principis Apostolorum Deo supplicantes convenimus, ubl femel, & iterum, & tertio pro B. Margarita a Cortona tertii Ordinis Minorum forore in fanctarum mulierum non VIrginum, nec Martyrum canonem referenda precibus nobis potrectis per dilectum filium, fratrem Laurencium S. R. E. Tituli S. Mariz, de Araculi presbyterum Cardinalem, Cozzam nuncuparum, post decantatas facras orationes, & Spiritus Sarcti gratiam hu-millime invocatam, ad honorem Sanctæ, & individuæ Trinitatis, fidei carholicæ exaltationem, & Christian religionis augmentum, austoritate Domini nostri Jesu Christi, & beatorum Apostolorum Perri, & Pauli, ac nostra, matuta del beratione prehabita. & divina ope fæplus implorate, de corumdem venerabilium fratrum noftrorum fanQæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, & Episcoporum nobiscum in plenario conventu Bestlicæ Vaticonæ ibidem præsentium consilio, & unanimi confensu B. Margaritam a Cortona tercii Ordinis Minorum fororem, de cujus fancitate, fidei finceritate, & carterarum virtutum, ac miraculorum excellentia plene conflabat, & conflat, far fram effe decrevinus, & definivinus, fanctarum muflerum nec virginum, nec martyrum canoni adferipfimus, & adferibendam effe decrevimus, prout præfentium tenore definimus, decerninus, & adferibimus, eamdemque per univerfos Christifideles ranguam vere fanctam, honorari mandavimus, & mandamus, ut ab Ecclesia universali in ejus honorem Ædes facræ. & Altaria, in quibus incruentum faerificium Deo off ratur ædificeri, & confectari; & quotannis octavo Kalendas Mar-tias, quo die ad cœ'estem Patriam evolavic, ejus sessa solemnia, ut sandæ mulierisnon virginis, nec marryris, pla devotione recoli poffint.

Infuper cadem nichritate omnibus Chrifti filelibus vere pæntentibus, & confesfis, qui codem die Frito fingulis annis fepulchrum, ubb ejus corpus incorruptum atque integrum, & fusvi odore perfusum seferevatur, pie viltaverint, annum, & quadrage, nam; ils vero, qui in octava ejustem Festi quadrasinte dies de injunctits, seu quomodolibre eis debtits pentientiis, mifricordier in Domino relaxavimus, & relaxamus.

Poftremo gratiis Dee setis, quod Ecciffem fism infigni boc, novoque lumnari illufrari voluifict, caneara in honorem B. Margalita a Cortona, Johenna toratione, in Aza maxima fuora confessionem B. Petri Principis Apollobrum faccifacium celebravimus, omnibufque Christi fidebibus ibidem prætentibus plenariam omnium peccatorum fuorum induffencima concessionem.

Dece: igitur, u. pro tam peculiari, infignique beneficio, celitus nobis concedia, benediciamus di glorificenus ominiam bonorum autotrem; in Trais Perionis unam Deum, eui eli honor, de gloria in faccula, affiduis precibus ab co polluisates, us per intercediment elede fue Marginira a peccasia noltris indipatatoma fuans avertena-fedica fuel de grantica periodia della periodia fuel periodia fuel

Cacerum quia difficite force, præsentes nostras literes ad singula loca, ad quæ copus effer, afferri, volumus, ur carum exemplis citam impressis, mana publici Notari subriciptis, & sigilio Personæ in dignitate eccelessation construaz munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si essentiales, etc. often experimentales adhiberetur, si essentiales, etc.

Nulli ergo omnino hominum liceae hanc paginam noftræ definitionis, decreti, adfriptionis, relationis, mandati, flaturi, relatacionis & voluntatis infringere, vel tiaufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpferit, indignationem omnat. REGISTRO.

omnipotentia Del, ac beatorum Petri, & Pauli Apolkolorum ejus se noverit incusforum.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae millefimo feptingeatefimo vigefimo octavo, decimo fexto Kalendas Junias, Pontificatus nostri anno quinto.

#### # EGO BENEDICTUS CATHOLICÆ ECCLESIÆ EPISCOPUS.

| EXSOLVO | Sanctus<br>Petrus | Sanctus<br>Paulus | quob |
|---------|-------------------|-------------------|------|
| RAPUI   | Bene<br>PP.       | dictus<br>XIII.   | NON  |

Sequentur fubscriptiones Dominorum Cardinalium numero triginta quinque

J. B. Archiepifcopus Nifibenus fubdatarius .

Vifa

De Curia J. Archiepiscopus Ancyranus L. Marinettus

Registrata in Camera Apostolica Felix Francischinus R. C. A Segretarius.

#### Num. XXIX.

Bolla di Papa Benedetto XIII., con cui concede l'Indulgenza plenaria da conferuirs nelle Chiefe de Frati e delle Monache dell'Ordine Francescape La Fella con sio Ottavario da calebrass per la seguita Cannetzzazione di S. Margherita. — An. 1728. Die 25. Junii.

Benedictus Papa XIII.

Ad perpetuam rei memorium -

Cum not super ed beporen Sandiffun, & Individue Triniteit, ad extationen Carbotias Fide, & Chriftians Religions incrementande de Venerabilmum Fatturon no drores. Se de la Carbotia Fide, & Chriftians Religions incrementant Cortons Texti Ordinis S. Fanetici sudortate nobis a Domino tradita Sandim edit detreveriants, & definitents, as Sandim edit for detail sudortate nobis a Domino tradita Sandim edit detreveriants, & definitents, as Sandirmon Catalogo folemin Rus aderipriemints; & fectu acceptums, d. Al fall Fatter Conventium, quam diel de film Monisles Monosferiorum Ordinias ejudem Sandi Francieri. Solemnatem, eng Fe-

Elvitatem Canonizationis ejufdem S. Margaritæ a Corrors in fuis respective Ecclesiis celebrare intendant; Nos ad augendam fidelium Religionem, & animarum falutem coslestibus Ecclefiæ thesauris pia charitate intenti: Omoibus, & slogulis uttiusque fexus Christi fidelibus vere ponitentibus, & confessis, ac facra Communione refectis, qui Ecclefia quorumeunque Conventuum, ac Monaceriorum tam Fratrum, quam Monialium dicti Ordinis ubicunque locorum existentes, die, quo folemnitas, seu festivitas Canonizationis hujulmodi ibidem respective celebrabitur, vel alio ex septem diebus im-mediate sequentibus devote visitaverint, ac ibidem pro Christianorum Principum con-cordia baresium extipacione, ac Sancta Matris Ecclesia exattacione pias ad Deom preces effuderint plenariam omnium peccatorum fuorum Indulgentiam. & remissionem mifericorditer in Domino concedimus. Prælentibus pro unica vice quosd fingulas Ecclefina præiatas valituris; Volumua autem, ut fi pro impetratione, admiffione, fen publicatione præfentium aliquid, vel minimum detur, aut fponte oblatum recipiatur, præfentes nulla fint, utque earum lem præf:ntium litterarum tranfumptis, feu exemplia etiam impressis manu alicujus Notarni publici subscriptis, & figillo persone in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus files adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forem exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Pifcatoris die XXV. Junii MDCCXXVIII. Pontificatus nostri anno quinto.

F. Card. Oliverius.

#### Num. XXX.

Bolla di Papa Clemente XII., con cui conferma l'Indulgenza Plenaria con eduta per tutti gli anni in perpetuo da Benedetto XIII. a tutte le Chiefe dell'Ordine Francescano nella Festa annuale di S. Margherita cadente nel di 22, di Febbrajo: Ed avendo effo Papa Clemente Numes e tres contre contre contre con la contre con la contre contre con la contre con

#### Clemens Papa XII.

#### Ad perpetuam rei memoriam.

Alias fel. rec. Benedictus PP. XIII. prædecessor noster, volens omnes, & singulas Ecclesias tam Fratrum de Observantia, & Reformatorum, quam Monialium Ordinis S. Francisci ubicumque existences aliquo spirituali munete illustrare, auctoritate sibi a Domino tradita, omnibus, & fingulis utriufque fexus Christi sidelibus, vere poeniten-tibus, & confessis, ac facra Communione refestis, qui aliquam ex Ecclesis dicti Oratous, a contents as tact Communique Fercers, qui autour ex Bellem of Corem dints eatenus erectles, de in politicum quemodocunque erigindus ac ubicunque Decorum exiltentibus, die felte S. Margaritæ a Cortona a prima Velperia (que ao occalimante de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta de la contenta de la contenta del contenta de la contenta del contenta del contenta del contenta de la contenta del c misericorditer in Domino perpetuo concessit. Et subinde pro parte dilecti Filli moderni Commissarii Generalis Curiz Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia nuncupatorum nobis exposito, quod Christi fideles, qui megno numero ad Eccle-fiam eju dem S. Margaritæ Civitatis Cortonensis, ubi ejus Corpus, ut pie creditur, affervatur, devotionis causa concurrere consueverant, camdem Indulgentiam die Festo ejuldem S. Margaritæ multoties lucrari nequibant; iple exponens Indulgentiam præfatam ad novem dies immediate pracedentes festum dictar S. Margaritar per nos exten-di plurimum cupichat; Nos Indulgentiam praefatam die festo S. Margaritar prædictar a memorato Benedicto prædecessore, Christifidelibus, ut præfertur, concessam ad no-

merce in co 25. 3007.

est/cone

form the

E WOODIVE

Gedenin S & definite

CC1 1805 - 5 a dietiz em, fes fe

wem dies immediate præcedentes illius festum, fub cercis modo, & forma tune expressa Apostolica audoritate extendimus, & ampliavinus; prout in nostris deluper in simili forma Berus, sub die 4. Augusti præseineis anni expeditis litteria; quarum tep-

emii forma Brevis, lub die 4. Augusti prælentis anni expeditis itu rem præfencibus pro exprefio haberi volumus, plenius continetur.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoria, die 18. Decembria

1734. Pontificatus nostri anno quinto.

E. Card. Oliverius.

#### Num. XXXI.

Bolla di Popa Benedeita XIV. approvation ed oftenfiva delle Indogenze rencedute alla Ven. Confratevna ci S. Mangherita, cetta di Prentena e Contrisione. Traferitta da su femplare, flampato affifo nesla Chiefa di S. Margherita in Cettona. — Au. 1741. Die 7. Mätt.

#### Benedictus Papa XIV.

#### Ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, cui Gregia Dominici cur diviolus el commilia, pro fui Pattorialo Officii debiri fingalus indulgentias a Pratecefforbius fuis ad Cari-tili fiscilum pietacem, & Religionem augendam paterna caritate ciargitas confirmate, finalique, ut indulgentia piae ettim animarum in Pragasorii pranis demansum fui finalitate principale designationes de la committate de

Cum antem fieut eadem petitio subjungebat dica Confraternitas post ejus erectio. nem & fundationem bujusmodi, & respective obtentas prædictas litteras Alexandri Predecessoris prædicti semper excreverit, & maxime se ampliaverit, cum non solum illarum partium, sed etiam alii exteri, longinqui, & remoti Populi pro summa devotione Confraternitati predicte se adscripserint. & in dies adscribant, licet folum Confratres in prædicta Civitate Cortonensi existentes, seu ad illam accedere valentes, qui vere prenitentes, & confessi, ac Sacra Communione refecti dictam Ecclesiam, seu Capellam in die festo Cathedra S. Petri Antiochia, devote visitaverint, Indulgentiam Plenariam & remificonem omnium peccatorum consequantur, cuique simili modo ter-tio festo Paschatis Resurrectionis, Dominica Pentecostes, Nativitatis S. Joannis Baptiftæ, nec non S. Matthæi Festis diebus eamdem Ecclesiam, seu Cappellam etiam devote visitant, & ibidem orant, septem annis, & totidem quadragenas consequantur, alii vero Confratres, & Consorores a prædicta Civitate abfentes, qui Indulgentias prædidas in dictis festis diebus consequi nequeant, proptereaque moderni Confratres prædicti, qui sedulo, & toti incumbunt, & curant, ut dicta Confraternitas & erga eam de-votio magis magisque adaugeatur, & prædictæ Indulgentiæ ab omnibus & singulis utriusque fexus Christi fidelibus in dica Confraternitate descriptis, seu pro tempore describendis omnino lucrentur plurimum cupiant, prædictas litteras Alexandri Prædecefforis prædicti, ac omnes, & fingulas in eis contentas, & expressis Indulgentias pro earum firmiori, & validiori observantia, per Nos, & Sedem Apostolicam, ut infra, perpetuo approbart, & confirmari, cum hoc tamen, quod dict. Confraternitatis Confrates, nunc & pro tempore extitentes, Indulgentiam Plenariam, quam ipfi die Felto Cathedras S. Petri Antiochiz confequebantur, in potterum die Felto ejuldem S Margarize confequi valeant, dictaque Indulgentia ad diem ejusmodi translata existat, ac tam illam, quam alias Indulgentias. Confraternitatis hujulmodi, Confratres a dicta Civitate Cortonenti absentes. in dictis illis quatuor festivis diebus, per viam extensionis, ut in-fra consequi valeant: quare moderni Constatres prædicti Nobis humiliter suoplicari secerunt quatenus piis corum votis laudabili defiderio & confolationi in præmiffis annuere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur, qui quantum cum Domino possum us pia Christi fidelium vota ad divini Nominis gloriam tendentia ad auditionis gratiam libenter admittimus, eosdem modernos Confratres prædictos, amplioribus favoribus & gratiis prosequi volentes, & a quibusvis excommunicationis suspensionis & interdicti, aliisque ecclessaticis sententiis, censuris, & pœuis a jure, vel ab homine quavis oc-casone, vel causa latis, siquibus quomodolibet innodati existunt, ad essectum præsentium tantum consequendum, horum ferie absolventes, & absolutos fore censentes, litteras prædictas Alexandri Prædecessoris prædicti omnesque, & singulas in eis contentas, & expressas Indulgentias Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo approbamus, & confirmamus; ita tamen, ut moderni, & pro tempore existentes dicta Confraternitatis Confratres, & Conforores, qui prius modo, & forma præmiffis dicto die. Festo Cathedra S. Petri Antiochia Indulgentiam plenariam confequebantur, ex nunc deinceps, & perpetuis futuris temporibus eamdem Indulgentiam plenariam die festo ejusdem S. Margaritæ consequantur, & ad diem festum ejusdem S. Margaritæ translata existat. Præterea nunc, & pro tempore existentibus prædictæ Confraternitatis Confraribus. & Conforoibus, quod ipfi. & ipfe, quamvir a predific Civitae Con-nenfi ablentes, inhilomious in quacunque alia Civitate, oppido, feu loco exificace, Indulgentiam plenariam prædificam die fetto ejudiem S. Margariæ; predific vero ter-to fetto Pafchatis Refurrettonis, Domnicæ Pentecoftes, ac Nativitatis S. Jonnis Baptifiæ, nec non S. Matthæi fettis diebus hujufmodi vere prenitentes, & coniefii, se facra Communione refecti, Ecclefam, feu Cappellam, aut Orarotum, ejudiem Ordia, nis S. Francisci, quatenus adsit, sin minus aliam Ecclesiam, seu Cappellam, aut Oratorium, illorum arbitrio vifitantes, & ibidem orantes, feptem annos, & totidem quadragenas, fervata, & adimpleta in reliquis dictarum literarum forma, etiam confequi, easdemque Indulgentias per modum suffragii animabus Christi fidelium defunctorum, quæ in Purgatorii pænis detinentur, applicare possint, & valeant, earumdem tenore præsentium etiam perpetuo concedimus, & indulgemus; præsentes quoque semper, & perpetuo validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effe-Que fortiri, & obtinere, & a moderais confratribus prædictis, & quibulvis aliis, ad quos nune spectat, & pro tempore spectabit, plenissime in omnibus, & per omnia fuffragari debere, & quidquid fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter,

ВЬ

occelle. in the urum littert el mem. Coa Com

50. Mar

n es

edun -tis åt

mi de ROYER

merfin.

Freless.

Derece.

n -01184 her intile

jem %

ate 22

DIDGE

1.:2000

ils Ven

141. Die

à committe.

ais 21 Chr. eorfirmate.

renterum fet pi partes co. pro parte de m Contrater. us socrones is, policina orum S. Frat

pice eretti &

Confracto d

at in parant.

ferres o'de

vel ignoranter contigerit attentari irritum, & inane decerniums, non obfitantibus quibulvis contitutationibus, & ordinationibus Apoficilicis, catterifique contra rius quibulciaque. Nulli ergo &c. Dst. Romas spud S. M. Majorem anno Incarnationis Dominicas 1741.; posis Martii, Pontificatus nofiri anno fecundo.

#### Num. XXXII.

Indulti diversi conceduti da Benedetto XIV. ai Confratelli e Conforelle della venerabile Confraternita di S. Margherita: come si hanno registrati nella Cancelleria Vescovile di Cortona.

Primum. Sub die 19. Junii 1744. Altaris privilegiati pro Miffis juxta Confittetiones

Capituls ipfius Congregationis (feu Confraternitatis) pro Confiatribus & Conforetibus defunctis celebrandis.

Secondami. Sub die 3. Julii 1744. Indulgentize plenarize, applicandze etiam per modum luffragii Animabus füelbum detur Corum, im Confratribus, & Confroyribus ortize Congregationis, outloss caula paspertatis ab officialibus dicita Congregationis Milla annus in Sacram Communionem, & integrum Rolatium B. M. V. commuta-

Tertium. Sub die 3. Decembris 1744. Admissionis ad participationem gratlarum spiritualium Congregationis; etiam pro Animabus defunctorum ad eamdem Congrega-

tionem non adleriptorum.

Modia vero preicripus în bujufmodi idmillionibus feu siferintionibus pro luffrigo equipilibe Anima defindrouse, jouta mentem SS. Domini PP. Benedici XIV. Epifcono Cortoneții Aloyfio Cherardi partfattam, ett, quod ille qui vuit adicribi pro luffrigo insciuja Anima deturborum, parece fearmentalem Conferimente & Communionem, & electmolynam confuetam pro manutentone Congregationi patta viez disa, unam tantam Muliam pro Anians illus centre, vel celebrare featre, temel & pro unica viez , & non în fingulos sanos ficui en alterprindrou retorum de contra contra contra celebrare de la contra c

De his omnibus testimonium facit præfatus Illustrife. & Reverendife. Episcopus in su deciaratione industorum Apostolicorum &c. edita & typis excusa anno 1745.

#### Num. XXXIII.

Bolla di Benedetto Papa XIP., con cui crige la Confraternita di S. Margherita di Cortona in Archiconfraternita; Traficrista dall'Originale in membrana che fi conferva mella Camelleria Percevile di Cortona. — Anno 1748. Die 6. Apr.

Benedictus Papa XIV.

Ad perpetuam rel memoriam.

Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti Filii Officisles, & Confratres Confraternitais fab invocatione S. Margaritz Cotton. in Civitate Cottons et canonic erecue, quod dudum fei. rec. Alexander PP. VII. Pradecellor nufter per qualdam fuss die 27. Jude Can

Carteste.

1001000

Conject

tum per

Harrist Das

regionals

manuta-

mitting

orgrest.

no fifts.

d XIV.

a Com-

II vires

emel &

it toties

Joget Zh

regations

1 linges

us Notes

. Eniscope

00 1745

lii 1660. expeditas litteras esmdem Confraternitatem fub denominatione Ponitentia, & Contritionis ejufdem S. Margaritæ auctoritate Apostolica perpetuo erexit, & infilanit, ac illi fic erectæ ejufque Confratribus, & Confororibus nonnullas Indulgencias & peccatorum remissiones, se poenitentlarum relexationes sub certis modo, & forma tune expressis tem perpetuo concessit, & alias prout in eisdem litteris uberius continetur Cum autem ficut esdem expositio subjungebat, dicti exponentes, quia (ut afferunt) quamplurimi Christisseles alienigenz Civitatum, & locorum longinquorum pro eo quem erga eamdem S. Margaritam gerunt devotionis affectum, hujufmodi Confraternitati ad effectum confequendi etiam Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac pomitea-ciarum relaxationes illi concessa adscribi desiderabant, dicti exponentes considerantes, quod Indulgentiss hujufmodi dicti Confratres sic adscripti, quippe quod illæ corum duntaxat Ecclesæ, ac eam visitantibus concesse sunt, consequi minime valebant, per quafdam nostras sub plumbo expeditas litteras sibi concedi obtinuerunt, ut Confratres & Conforores longinquorum locorum, qui Ecclesiam dicta Confraternitatis præscriptis pro eafdem Indulgentias confequendo diebus vifitare minime valebant, vifitando aliquain ex Ecclefiis Ordinis FF. Minorum S. Francisci, quaterus illæ in dictis locis reperigentur, fin minus aliam Ecclefiam ad eorum libitum eligendam, ac fi præscripta pro prædictis Indulgentiis lucrandis mibi adimpleviffent, eafdem Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes consequerentur, quas consequi valerent fi Ecclefiam didæ Confreternitetie vifitaffent : att nta Chriftifidelium erga eamdem Sanctam devotione Confraternitatem hulufmodi Archiconfraternitatis titulo decorari plurimum cupiant. Nobis propterea humiliter funplicari fecerunt, ut fibi in præmiffis apprime providere, & ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur ipfos exponentes specialibus favoribus, & gratiis profequi volentes, & eorum fingulares perfonas a quibusvis excommunicationas, suspensionis, & interdict, alifque Ecclesialticis fententiis, cenfuris, & poenis a jure, vel ab homine quavis occafione, vel caufa latis, fiquibus quomodolibet innodriz existunt, ad efficium præsen-tium tantum configuendum harum serie absolventes, & absolutos fore centimes, hujusmodi supplicationibus inclinati, Confrateroltatem prælictam S. Margaritæ Cortonensis in Civitate Cortone, ut prefertur erectam, in Archiconfraternitatem cum omnibus, & singulis Prerogativis, juribus, honoribus, & privilegii., ac præ minentiis solitis & consuctis auctoritate præfeta tenore præfentium, sine cujufquam præjudicio perpetuo pariter erigimus, & inflituimus. Ac losius Archiconfraternitatis sie erectæ officialibus, & confratribus præfentibus, & futuris, ut ipfi allas quascumque Confraternitates ejusdem Inflituti extra Civitatem prædictam ubicunque locorum existentes eidem Archiconfraternitati, fervata tamen forma Conflitutionia rec. mem. Clementia PP. VIII. Pradecefforis pariter nostri editæ, aggregare, illisque omnes, & singules Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac ponitentisrum relaxationes lpsi Confraternitati sic in Archiconfraternitatem a nobis erecte concesses communicare libere, & licite possiat, & valent, auctoritate, & tenore prædictis, concedimus. Decementes easdem presentes lltteras semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque pienarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore quomodocunque speciabit in omnibus, & per omnis plenissime suffragari. Sicque in præmitis per quoscunque Judices Ordinarios, & delegatos, & Causarum Palatii Apostolici Auditores iudicarl, & definiri debere, ac irritum & Inane fl fecus fuper his a quoquam quavis auctoritate sciencer, vel ignoranter contigerit accentari. Non obstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus fit, supradicta Confraternitatis aliifve quibufvis etiam juramento confirmatione Apoftolica, vel quavis firmitate alla roboratia, flatutia, di confinetudinua, privilegiia quoque, Indultia, di Lit-teria Apollolicia, in contrarium pramiliorum quomodolibet concellis, confirmatia, di innovatia. Quibus omnibua, di fingniia, illorum tenores prafentibus pro piene, di fur-ionovatia. Quibus omnibua, di fingniia, illorum tenores prafentibus pro piene, di furficienter expressis, ac de verbo ad verbum infertis habentes; illis alias in suo robote permanfuris, ad præmifforum effectum hac vice dantsxat specialiter, & expresse derogamus, caterifque contrariis quibufcuuque, Dat. Roma apud S. Mariam Majorem fub Appulo Pifcasoris die 6. Aptilis 1748., Pontificatus noftri anno octavo.

D. Card. Paffioneus.

#### Num. XXXIV.

Concessione fatta dal regnante Sommo Pontesice Pio PI. dell'Ussico e Messa per la Trastazione di S. Margerita di Cortona, nella Domenica fra l'Ostava dell'Ascensione.

#### DECRETUM.

Om in Gritate Cortone celebreur Feflum Translationis S. Margaritz de Corton Protectreis ejiddem Cristata Dominica Infra odtvana Afcendisma Dominia Infra Indiana (1960). The Cortonis Boricopias de aterque Certus pratiate Civitata Sindialismo Dominio Norla Harden (1960). The Cortonis Boricopias de aterque Certus pratiate Civitata Sindialismo Dominio allo Margariza in data Dominica, sondetes Sasa at leationem R. P. Philippo Campanell Fidel Promocorns, actiniti expositis, ex figeriali gratis industri, ut in Dominica infra Getvam Arcendismo Dominio altrif yel Christi, yeu Cortonorica pe & Lomantor reconstruction of the Cortonis Co

J. Card. Archinto Præfectus.

C. Airoldi S. R. C. Secret.

#### Num. XXXV.

Balle di Papa Ciemnite XII., con cui offende le Indulgenze delle Vine Crucis erette ne l'angléde l'rati Mineri, an he a quelle erette de medefinsi frait in artir luggi de lore non diverdessi. Extratta ex Circaulogia Seraphici Ocdinis Tom. 3, par. 2, pag. 147. — An-1731. Die 10. Januar.

Clemens Papa XII.

#### Ad futuram rei memoriam.

Exponi Nobis nuper fecit dilectus filsus Bernardus Monterde, Procurator Generalis Ordinis Frettum Menorum Smotti Frascicli de Observantis noncupatorum, tem fao, quam dilecti etiam filsi moderni Mandrit Generalis didi Ordina nomine, quand cum antiquo vigeret, se etiam none vigeris to Ordine hispinioni confictudo engendi, fe influtenza de la companio de la companio de la confictua de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio de la companio del compani

Calvarii fub quibufdam recol, memor, Innocentii Panz XI, Predecefforis quoque noftri litteris in fimili forma Brevis die 5. Septembris 1686, super confirmatione diversa-rum Indulgentiarum, & Privilegiorum ipsius Ordinia, editia, comprehendi, ac proinde frai, & gaudere posse Indulgentiis, & privilegiis in litteris hujusmodi concessis, & expressis, declarasset per sua itidem in forma Brevis die 5. Decembris 1696, desuper expeditas litteras, idque abíque limitatione, ac reltrictione difforum locorum Viz Cru-cis, feu Calvarii ad Eccledas, & loca Ordinis præfati fettem furflet; nihilominus alf-qui exitimanates facultatem illam erigendi, & inflituendi, ad Eccledas, & loca Ordinis prædicti, Indulgentias vero, & privilegia ejufmodi al perfonas obedientiæ, ac directioni pro tempore exiltentis Ministri Generalis ejufdem Ordinis fubiectas, refpective limitita, & rettricti elfe: a piæ memoriæ Benedicto Papa XIII. etiam Prædereffore postro, Indulgentias, & privilegia prælata ad quoscumque utriusque sexus Christifideles dicto Ministro Generali non fubicctos, qui tamen ejusnodi loca pla Viz Crucis, feu Calvarii penes Fratres supradici Ordinis, privative quod alios quoslibet, visitarent, ibique memoriam Dominicæ Passionis devote recolerent, aliaque injuncta opera peragerent, extendi & ampliari obtinuerunt, prout in infins Benedicti Pradecefforis litteris fub Plumbo, anno Incarnationis millelimo feptiagentefino vigefimo fexto, quinto nonas

Martit, Pontificatus fui anno tertio, emanatis uberius continetur.

2 10

a mid

cf 1000+ E:Lo-

, 217/4 3. 1,81

1 12 127

itit Gent.

217/37, 127

עמר, פרים

1 Carrie

in a hit

B. C. P. for posters

i Geotte huce,

es creste

Cum sutem. ficut eadem expositio subjungebut, infe Bernardus, non minus ratione fui Officii Procurstoris Generalis hujulmodi, quam de exprello mindato dicti moderni Ministri Generalis, ad enatam, occasione præmissorum, confusionem tollendam, remque in statum prittinum restituendam, prædičta loca pia Vize Crucis, seu Calvarii per eosdem Fratres, etiam in Ecclessis, & locis, quæ non sint dicti Ordinis, ercca, & erigenda, eftiem Indulgentie, & privilegiis gandere per Noa declarari summopere desideret, quemadinodum ab ipso Benedicto Prodecestore, politiquam litteræ suæ præfatæ prodierant, ad supplicationem dilectæ in Christo finæ nostræ Mulieris Violantis a Bavaria Principista Etruria vidua Fratribus Recessus Sancti Francisci ad Montem florentinum, & Conventus de Ambrofina nuncup, d'ai Ordinis, in vim cujufdam referipti, die decima novembris 1729, ejus juliu editi, concellum fuille memoratur. Nobis propterea humiliter supplicari fecit, ut in præmilis, & opportune providere, &, ut infra, indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ejustem Bernards votis hae in re, quantum cum Domino postumus, favorabiliter annuere euplentes, eumque a quibatvis excommunicationis, futpentionis, & interdicti, alixque ec-clefiallicis fententiia, cenfuris, & pomis, a jure, vel ab homine quavis occatione, vel caufa latis, ir quibus quomodolihet inaodatus exiftit, ad effectum prælentium duntixat configuradum, harum lerie abloiventes, & abfolutum fore cenfentes, necnon utriulque Innocentii, & Benedicti Pimiecefforum interarum prmiatarum tenores, & alia quacunque, ettam fpecificam, & individuam mentionent, & expreffionent requires. tia, præfentibua pro plene, & fufficienter exprellis, & fpecificatis habentes, hujufmos di l'upplicationibus inclinati, quoi prædice loca pia Viæ Crucis, feu Calvaris, in Ecelefiis, Oratoriis, Monsfteriis, Hafpita ibus, & afiis ittdem pus locis, ipfi Miniftra Generali uon fubiccus, nec ab co dependentibus, per France dich Ordinis nunc eretta, & in pofterum erigenda, effdem Indulgentiis, ac priviteges fru ntur, & gaudeant, aufbus fruuntur. & gaudens erech in Ecclefie, & locis Oranie pratiati, auctoritate Apostolica, tenore pratentium decernimus, & declaramus, ac, quitenus opiis fit, de novo concedimus, & indulgemus; ita tamen, ut quosd illa, fic deinceps erigenda modus, & forma ferventur, quibus ejufinedi erectiones in Ercleffis, & lucis Ordinis prædichi hactenus fieri confueverunt, de accedat leentia Ordinarii loci, ac confenius Purochi, & luperiorum Ecclefia, Monafteru, hotpitalis, & loci pii, ubi de eis pro tempore erigendia agi contigerit. Decementes pantes caldem proti nees literas firmas, va-Adas , & officaces existere , & fore, suoique pienarios , & megros effictus fortiri, & obtinere, ac illis, ad quos fin at, & pro tempore l'pettabit, pien fiine iuffragaer, lieque, & non alites in præ nillie per quolcumque Judices ordinerios, & delegatos, etram Caufarum Palatii Apoltolier Audstores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & mane, fi fecus fuper his a quoquam quavis auch ritate feienter, vel ignorantet contigerit attenani. Nou obstantibus præmilis, ac nostra, & Cancellariæ Apostolicæ regula non concedendi. Indulgentia ad initar, & aliis Constitutionibus, & ordinationibus Apoltolicis, caterifque contrariis quibufcunque. Volumus tamen, ut prafentium littera-sum trantumptis, feu exemplis, etiam impreflis, manu alicujus Notarii publici fubleriREGISTRO.

108 peis, & figillo personm in ecclefiastica dignitate constitute municis, eadem prorfus fides in judicio, & extra illud adhibeatur, que adhiberetur i plis piefentibus, fi forent exhibitæ, & oftenfæ

Datum Rome apud Sanctam Mariam Majorem fab Annalo Pifcatoris, die 16. Januarii 1731., Pontificatus noftri anno primo.

F. Card. Oliverius.

Loco A Sigillia

Carolus Franciscus Oddus Not. Apostol.

# Num. XXXVI.

Bolla di Papa Benedeto XIV., con cui conferma ciò che già era flato flabilito circa il pio Efercizio della Via Crucis; ed aggiogne alcuni flabilimenti di nuovo. Estratta ex Chro-gaologia Seraphici Ordinis Tom. 3, par. 2. 207. — Anno. 1741. Die 20, Aug.

Benedicus Papa XIV.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum tanta fit Paffionis, Crucis, & mortis Domini Noftri Jefu Chrifti vis, ut bullum reperistur tem efficax remedium ad curandum confcientie vulnera, quibus in-firmitas humans quotidie per peccatum fauciatur, nec aon ad purgandam menta aciem, divinoque amore inflammandam, quam pallionia, crucia, mortia, atque vulnerum ejuf-dem Redemptoria noftri fedula meditatio, ut Christifidelea in hac nobia totius caussa bestitudinis occupati quotidie fe fe alacrius exercerent, nec catholica Ecclefia Patres. nec Romani Pontifices Prædeceffores poftri unquam defliterunt, quin affiduis monitis. exortationibufque, & profusis coelestium thesaurorum elergitionibus persuaderent, allicerent, ac locupletarent. Sane fel. record. Clemens Papa XII. Prædeceffor mofter, non folum catera ad recolendam potiffimum tantorum paffionia, crucis, & mortis Dominica mysteriorum memoriam alias ab tisdem Pradecessoribus concessa, & imperita Indulgentiarum, ac peccatorum relaxationum, remiffionumque munera, que & iple confirmavit, ac de novo elargitus fuit, verum etiam viam, rationemque in Via Crucis, feu Calvarii, ut dicitur, pie peragenda traditam aliis Apostolica fun Providentia regulis ordinavit, disposuitque, prout clarius intelligitur ex ipsius Clementis Pradeces-foris in simili forme Brevis litteris tenoris sequentis, videlicet: Clemens Papa XII, ad futuram rei memorism. Exponi Nobis &c.

Quonsam autem dilectus filius Leonardus a Poetu Mauritio ejufdem Ordinis Minorum Reformstorum nuncupatorum Frater expresse professus, Nobis humiliter suppliceri fecit, ut non folum præinfertas litteras Clementis Prædecefforis præfati & ia es contenta qua cumque, quo firmius fubliftant, & ferventur exstius, confirmare, verum etiam nonnulla, ut infra, declarare, à præfribere de benignitate, à autoritate Apoffolice dignaremur. Nos igitur ipfum Leonardum fecialitos tavoribus, à gratiis profequi volentes, à a quibutvis excommunications àc. abloitum fore confesies, fugplicationibus ejufdem Leonardi &c. Nobis luper hoc humiliter porreells inclinati, præma-lertas Clementus Pradecefforis listeras, & in eie concenta quecumque, audoritate Apo-dolica tenore prælentium approbamus, & confirmamus, llifique Apoflolica firmitatis robur adricimus, necnon earumdem præinfertarum litterarum tenorem, formam, & dispositionem, fine ulla interpretatione, & restrictione omnino in posterum servari manamus. Præteres cuicumque Parocho, ut prævia proprii Ordinarii, fen Antifitis ja

feripcio obtenta licentia ful directione cujunible. Fratria ciudem Ordinia Minorum, si de Obirvanomarum, fun Recollectorum, vel e di excipiendo Sacramentales Christifidalium confessione approbati, vel Pradicatoria verbi Del de quo-cumque Conventa, sive protinio, sive remoto, al Prarochi arbitrium, de signorum camen Superiorum confensia, se permissio eligensi, viam Crucia, seu Calvarii, st pramittata, si m propria Parrochial Eccelia, sive albita in cipiene Parrochialia Eccliamitati, si propria Parrochialia Eccliamitati, si con consistenti del consistent

En difficilla, crigodi ficultacen tributona, di imperiment.

Voluma succen, at Via Cencia, feu Calveri bujufuncia in its Civitatibas, Oppl, dis, di locia, bia à high Fratribus Ordinis prafati in fius respective Ecclesis, five dibi jum crit da reperitur, de novo minime erigatur, nili ubi, incet alla in Civitace, Oppido, di loco quolibet Via Crucis, de Calvarii bujufunodi creda fuerte, ea tumen el interna iongitudo, yet via appeita, au Carlifidideta, son fine, reavifimo inconacti con el control de la control de consideration de c

Decements pariar califem prafinate literas, firmas, validas, & efficees etilis, et e. & fore, luoque plemarios, é integros effectus fortiri, & choinere, se llis, ad quos fpc. Art, & prot tempore fpc. Art, plentifime tuffragari, ficque, & non silter la pramillia per quofemungu ludices Ordinniros, & delegatos, etam Cusfarum Palati Apotholici Auditores, judicari, & deloriri debere, se tritum, & lanne, si fecus finado del delegatos, et el genometer contigera attentari. Non biblimithos del come quavis sufforitus feitures, et ligorometer contigera attentari. Non biblimithos del come quavis sufforitus feitures, et ligorometer contigera attentari. Non biblimithos del come quavis sufforitus feitures, et ligorometer contigera attentari.

Datum Romæ apud Sarctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 30. Augusti 1741. Pontiscatus nostri anno secundo.

rad i

es Cire

i vis, 18 21/305 18 21310/20 ומרוות לאלי 1200 1888 in Parts Jan month ilirett. 18 din biffe. & merts Do , & interio que à mis is Va Or e Providence nes Predecti Page 311. 14 n Online Mihamiltet in 1 000 00 8 1 00 fi mm, 10 & activity ibes, à grans Croiditt, far DC DEP PER Interlate And loca fraus iorman, d.s om letter 30 A Antibia s D. Card. Pafflonena.

1/

# TAVOLE SPETTANTI ALLA LEGGENDA DI S. MARGHERITA DI CORTONA:

# ANNOTAZIONI

#### SULLA TAV. 1.

- A. Sfondato della Chiesa di S. Francesco di Cortona.
- B. Coro di dett a Chicsa di S. Francesco.
- C. Cappelle collaterali al Coro.
- D. Altare del SS. Crocifisso, avanti del quale orando S. Margherita, ebbe molti Colloqui col Signore. Leg. C. 1. 6. 1.
- E. Pulpito presso del quale Gesù Cristo assegnò il luogo da orare a S. Margherita, per esser meno esposto alla vista del Popolo. Leg. C. 2. §. 17.
- F. Antica Sagrestia, che oggi serve come d' Atrio alla Sagrestia presente.
- G. Antico O raterio, oggi Segrestia, in cui S. Margherita trattenevasi molte volte a far oraziene per esser più segregata dal l'opolo, e star più raccolta, e dove ricevette varie divine cemunicazioni. Leg. C. 2. §. 7. 8. C. 5. § 4. C. 7. §. 1. C. 8. §. 20.
- II. Ingresso ora murato nell'Oratorio sotteraneo costruito a tempo di S. Margherita. Leg. C. 9. § 32.

PIANTA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO DI CORTONA



Mirg. 15catei molte in tacg. 7. 8.

Scala di Braccia 60 Fiorentiae

# ANNOTAZIONI

# SULLA TAV. 2.

A. Chiesa di S. Margherita cominciata a costruirsi contigua alla più antica Chiesa di S. Basilio l'anno 1297. in cui mort la Santa.

B. Coro della Chiesa di S. Margherita.

C. Altare a cui fu trasferito il Corpo di S. Margherita circa il 1330. dalla Chiesa di S. Basilio, ove era stato tumulato al principio; al quale stette fino al fine del 1580. in cui fu trasferito all'Altar maggiore.

D. Antica Chiesa di S. Basilio fatta ristaurare da S. Margherita l'anno 1290. d. Luogo ove fu tumulato al principio nella Chiesa di S. Basilio il Corpo di

S. Margherita.

E. Cappella del SS. Salvatore nel luogo preciso in cui fu la terza Cella di S. Margherita, nella quale Essa morì.

 Antica Sagrestia della Chiesa di S. Margherita, finchè fu ridotta a Sagrestia l'antica Chiesa di S. Basilio circa il 1450.

N I

na all'a più antica

irca il 1330. della cipio; al quie surr miggiore. sherita (\*2000 1290-Basilio il Corpo di la terza Cella di S. fa rilotta a SigrePIANTA DELLA CHIESA DI S.BASILIO E S.MARGHERI DI CORTONA Táv. 2.



Scala di Braccie 60. Fiorentine

### ANNOTAZIONI

SULLATAV. 3.



- A. Facciata laterale interna della Chiesa di S. Margherita dalla parte del Monte.
- B. Porta d'ingresso dalla Chiesa di S. Margherita nella Chiesa di S. Basilio.
- C. Apertura con Empellata da chiuderai ed aprirati, per dove dalla Chiesa di S. Margherias vedevasi l'Altare delle Cappella del Salvatore, che era stata la terza. Cella, in culi per più anni avea dimorato, e finalmente era morta la detta Santa.
- D. Scavo lasciato nella Muraglia per collocarvi i urna che rinchiudeva il Corpo di S. Margherita, ove fu collocato circa il 1330. e vi rimase sino
  al fine del 1880.
- E. Mausoleo di marmo collocato sopra lo scave, in cui stava inserita l'urna, che in se conteneva il Corpo di S. Margherita.
- F. Altare cretto presso, e sotto l'urna rinchiudente il Deposito del Corpo di S. Margherita.



# FACCIATA LATERALE INTERNA DELLA CHIESA Tav. 3. DI S. MARGHERITA



a il Coruse sino l'arns, orpo di





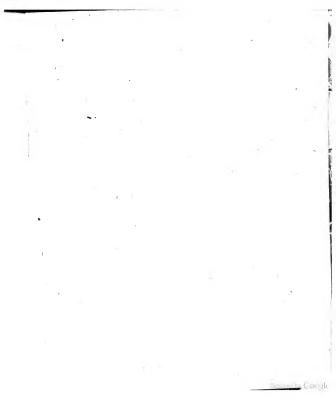

